



Sand In Casali

The second of th

.

## DELLE

# INSCRIZIONI

# VENEZIANE

RACCOLTE ED ILLVSTRATE

D A

EMMANVELE ANTONIO CIGOGNA

CITTADINO VENETO

Lingi Transaini Omini di Riger

VOLVME III.

VENEZIA MDCCCXXX.

PRESSO GIVSEPPE PICOTTI STAMPATORE
EDITOR L'AVTORE.

Digitized by Google

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

## DI SANTO AGOSTINO

E SVOI CONTORNI

DEDICATE

AL CHIARISSIMO SIGNORE

BARTOLOMMEO GAMBA

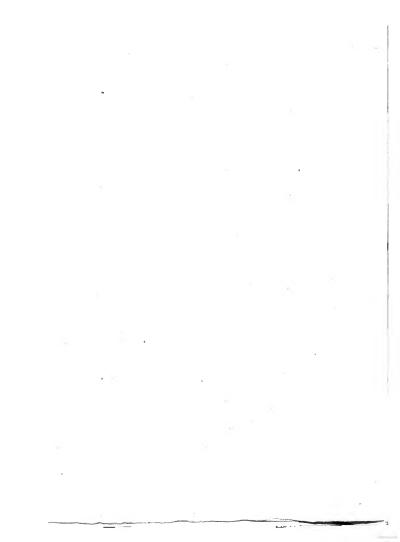

## S. AGOSTINO.

Tiace nella parrocchia di S. Maria Gloriosa detta dei Frari una chiesa, oggi chiasa, ch' era già parrocchiale, dedicata a S. Agostino vescovo d'Ippona, Pietro Marturio vescovo di Olivolo, ossia di Castello, della casa Quintavalle ( la quale possedendo gran parte dell'isola or' è posto san Pietro di Castello, le diede la denominazione di Quintavalle) con Teodosio suo padre c famiglia edificolla circa l'anno 959, e volle per testamento che soggettata fosse a'vescovi suoi successori. Così il Dandolo nel capo XIV. lib. VIII. pag. 206, e il Sabellico (Hist. Venet. lib. III. Dec. I. pag. 69) sebbene il Cornaro, per trascorso certamente di penna, ed altri che da esso copiarono. abbian indicato l'anno 669, in cui altro vescovo era sedente. ( Eccl. Ven. vol. II. 380 ( Il Sansovino poi ha shagliato, dicendola sabbricata dal Marturio nel 1001 (Venezia Lib. IIII. 64 tergo) mentre sebbene alcuni cronisti anteriori anche al Sansovino pongano il Marturio non all'anno 955, ma all'anno 1001, nondimeno non possiam loro prestar fede in confronto della esatta eronologia che ce ne somministra non solo il Dandolo, ma anche il De Monacis ( pag. 67 lib. IV. Chronicon. ), e dictro ad essi il Cornaro; ciò che vedremo più chiaramente ove de' vescovi Olivolensi e Castellani sarà a trattare . Sotto il principato di Ordelafo Falicro l' anno 1105 questa chiesa con altre rimase preda delle fiamme ( Dandolo cap. XI. Lib. IX. p. 260), ed cssendo stata riedificata, ne rimase preda di nuovo nel 1149 sotto il doge Domenico Moresini (Galliciolli Mem. Ven. T. I. cap. VIII. pag. 301.). Il Cornaro assegna, regnante Pietro Orscolo II, un incendio, che sarebbe stato tra il 991, e il 1009, ma può averle confuso con uno de'sopraddetti. Il fuoco del 1149 sarà stato peravventura l'ultimo, perchè a' tempi del Sabellico, cioè verso il finire del XV secolo, la chiesa rialzata era molto vecchia: Augustini ara multo senio confecta acclivi turre. (De situ urbis pag. 85.) Certo è però che enche del 1639 chbe questo tempio a sofferire un altro incendio, e che nell'anno stesso ne fu fatto rapidissimo ristauro dalla pietà de' fedeli (Martinioni p. 184. Lib. IV.) Il Martinelli peraltro scrive che arse nel 1634 (Ritratto p. 371. ediz. 1705) e il Cornaro nel 1630, dicendo che nello spazio di un decennio fu rifabbricata ( Notizie storiche p. 347); ma se così fosse non vi sarebbe più quella rapidità di lavoro che vienc indicata dall'epigrafe num. 2. Il pavimento fu rifatto da Girolama Lomellini nel 1643. (Inscriz. 9).

La chiesa di allora, in una sola navata è quella stessa che oggi pure sta in piedi, e che fu consacrata nel 1691 (Inscrizione 1). Durò parrocchia fino al 1808 in eui per la prima concentrazione divenne succursale, piovano essendone don Nicolò Driuzzi; e per la seconda concentrazione ordinata nel 1810 fu chiusa del tutto. Ho esaminate parecchie inscrizioni sopra luogo, perchè il pavimento era intatto. Altre le trasse dal Palfero che ne ha dicci sole nel suo Codice a p. 146 tergo. Vi si teneran quadri e tavole in deposito cavati dalle chiese soppresse. Sei altari eranvi, secondo lo Stringe, ma il Forestiere Illuminato non ne annovera che cinque. Il maggiore viene lodato dal Martinioni per disegno di marmi, e per ornamenti di figure, d'intagli, ed altro; e coal pure l'altare della famiglia Lezse (Inscr. 13). Eranvi pitture del Molinari, disernardino Prudenti, del cavaliere Liberi, di Paris Bordone ec., e finor della porta laterale fin da' tempi del Boschini (Ricche Miniere ediz. 1674 p. 34 sest. di s. Polo) eravi, ed è ancora, benche in cattivo stato, di Pietro Mera un capitello colla B. Vergine, il Bambino, s. Agostino ed altri Santi. È all'angolo della chiesa dalla parte della cappella maggiore, sul campo.

Due confraternite d'arti avean qui loro sepolture. (Inscris. 4.e 5.); ed uomini distinti interrati vedremo con epigrafa Antonio Egenini (Inscris. 1). Giovanni Renio (Inscris. 17) ambidue piovani: Giovanni e Leonardo Moro (Inscris. 18). Anche il celebre prete viniziano Galliciolli doveva qui esser sepolto (Inscris. 28). Due interesanti inscrizioni poi alli num. 27 e 23 vedrannosi l'una a Boemondo Trepolo, l'altra alla

famielia degli Aldi .

Di questa chiesa trattarono più o meno, il Sansovino (Lib. IV. p. 64 tergo). Lo Stringa (Lib. IIII. p. 153), il Martinioni (Lib. IV. p. 183), il Martinelli (Ritratto d' Penessia p. 371. ediz. 1765), il Pacifico (Cronaca p. 363. edis. 1697), il Cornaro (Eccl. Ven. Vol. II. 379. XIV. 188, e Notivie Storiche p. 347) l'autore delle Vite de Santi Veneti (T. VI. p. 1), la Nuova Cronaca Veneta del 1795, impressa nel 1813. p. 63, il Soravia (Chiese Venete illustrate vol. II. p. 158), oltre il Boschini, lo Zanetti, ed altre Cronache e Guide dello scorso secolo.

Non tralascio di ricordare aver letto io in una cronaca che narra la congiura di Boemondo Tiepolo, che questa chiesa di s. Agostino nel 1310 era cappella di Ca Tiepolo e fu allora fatta contrada. Dalle cone premesse vediamo la falsità di questa notisia; solo si paò dire che i Tiepolo nella chiesa di s. Agostino avessero una esppella addetta alla loro famiglia.

D. O. M. I RENATYM HOC E CINERIBVS AN-TISTITIS EXIMII | NICOLAI FORMENTINI CHARITATE DELVBRYM | SYCCESSORIS-OVE VIRI FAMA CLARI! ANTONII EGENINI AERE ET OPERE PRO CONSECRATIONE | DISPOSITYM IOANNES BADVARIVS PA-TRIARCHA | NOVA DEDICATIONE DEI ET SS. AVGVSTINI | AC MONICAE ANTIOVO TITVLO RESTITVIT | DIE IX. DECEMBRIS MDCXCL FRANCISCO MAVROCENO DVCE | CAROLO CASTOREO PLEBANO.

Rinnovata dall' incendio nel 1650 la chiesa, come ho detto nel proemio, e come dalla inscrizione 2 apparisce ; disposto il danaro per la sua consacrazione dal piovano Egenini, ebbe questa luogo, dopo la sua morte, sotto il piovano Castoreo nel 1691 a'9 di dicembre. L'epigrafe ho tratta dal mss. Gradenigo e dall'altro presso il Moschini il qual dice che era sopra la porta interiore. Essa leggesi parimenti nel Corna-ro (II. 580); nel Giornale 1799 p. 65. 66, e nella Nuova Cronaca 1793 p. 65, non senza

Di Giovanni Badoaro patriarca, e di Francesco Munosini doge parlero in altra occasione.

NICOLO FORMENTINI fu eletto piovano nel 1617; era Canonico ducale e arciprete della Congregazione di S. Maria Mater Domini, Mori del 1651. a' 17 di Maggio (Inscriz. 10), e Cornaro Eccles. 11. 383, e Cleri ec. p. 28 ).

ANTONIO EGENINI ottenne la parrocchia nel 1651 in sostituzione al defunto Formentini. (Cornaro II. 385). Fu esaminatore sinodale ed ebbe grandissima cura della sua chiesa della quale essendo stato per quarant'anni padre, mori nel at maggio 1691 non senza fama di santità, d'anni 65. Lascio i libri suoi a' padri Riformati, avendo ordinato nel suo testamento di essere seppellito senza alcuna pompa in S. Giobbe; ma fu spontaneamente accompagnato da quasi tutto il clero della città, e posto nel cimiterio comune vicino a quella chiesa, distinto dagli altri cadaveri . Il Necrologio parrocchiale dice che

te e da sua sorella Margarita. Angelo Tassis dottore in ambe le leggi e pievano di s. Apol-linare, latinamente detto l'orasion funebre per l'Egenini, che fu anche impressa nell'anno stesso 1691 per il Poleti. L' Egenini va posto nella serie degli scrittori Veneziani per il seguente libro che trovo indicato in un catalogo . Synopsis doctrinae christianae ex variis et sapientissimis doctoribus collecta ab Antonio Egenino S. Augustini Venetiarum plebano. Venetiis apud Iuntas MDCLIV. in 12. dedicato al piovano di s. Angelo Francesco Lazzaroni . Il padre Serafino Maria Maccarinelli in una nota alla vita di frate Girolamo Vielmo ba inserita la notizia che il nostro Egenini aveva raccolte e scritte più cose pertinenti alle cose e alle Veneziane famiglie. La notizia ebbela dal vescovo Gaspare Negri, il quale però non gli ebbe indicato ove esistessero le opere manoscritte dell' Egenini ( Hieronymi Vielmi de divi Thomae doctrina ec. (Brixiae 1748. 4. pag. 25 no-ta 62). Io credo però che il Negri intendesse di parlare di varii libri spettanti a cose e fami-glie venete raccolti dal detto piovano, non già di opere sue su questo argomento, e ciò deduco da un breve squarcio sulla famiglia Vielma dal padre Maccarinelli riportato nella detta Nota, come cavato dai manuscritti dell' Egenini, il quale squarcio accorda colle comuni nostre cronache cittadinesche scritte da varii e in varii tempi anteriori anche a quelli dell'Egenini, ma che son pressochè tutte eguali. Potrebbe peraltro il nostro piovano avere prodotte fino a suoi tempi le antiche cronache e arricchite di notizie ulteriori.

CARLO CASTORBO all' Egenini successe nel 24 maggio 1691, e mori del 1700 a' 12 di agosto (Cornaro l. c. ) d' anni 72, essendo stati medici alla cura l'eccellente Castoreo et Fazzoni, come nel Necrologio. Di questo cognome e di veneziana famiglia troviamo due scrittori drammatici l'uno Bartolommeo Castoreo che scrisse : Armidoro, Dramma rappresentato nel teatro di s. Cassiano l' anno 1651, e stampato in Vene-zia per Giacomo Batti nel 1651. 12. e Giacomo Castorco il quale scrisse : Argelinda - Arsifu fatto seppellire da Faustino Bressin suo nipo- nos - Eurimene - Fortune d' Oronte - La

Guerriera Spartana - Il Pazzo Politico - Il e al tempo dell' incendio e dell'immediato ri-Pericle Effemminato - Il Principe Corsa- stauro, toglie ogni dubbio. ro - La Regia Pescatrice - il primo, componimento scenico, e gli altri tutti drammi recitati in Venezia parte nel teatro alli Saloni, e parte in quello di s. Apollinare dall'anno 1650 D. O. M. | ANDREAS DELPHINVS | O. GAal 1673 inclusivamente; di che vedi nella SPARIS ALOYSY IIII. NONAS BRRY. Drammaturgia dell'Allacci (Venezia 1755.4.) Di questo Giacomo Castoreo vidi un'opuscolo in prosa intitolato. La Croce descritta Discorso all'illustrissimo et eccellentissimo Giannantonio Zen natrizio veneto senatore amplissimo. Venezia per Andrea Giuliani 1656. in 4. Si dà minuto ragguaglio in esso di una gran croce tutta d' argento posseduta da Giovanpietro Tiepolo, di esquisito lavoro d'intaglio con rilievi, bassorilievi, fogliami ec. la cui base era a forma di triangolo sostenuta da sei cavalli marini di metallo corintio dorati ec. Il sito poi della custodia del Ss. legno era composto di un cristallo in sei pezzi connessi tra se con cornice d'oro. Non si dà l' altezza ne il disegno di questa Croce, ma dicesi che alcune figure eran poco meno di un piede. Si vede che il possessore volendo farne un lotto, ebbe pregato il Castoreo a descriverla, e lo fa con una lunghissima scrittura allegorizzata ec. secondo il gusto di allora.

Francesco Castoreo, forse della stessa familia di Carlo, fu pievano di questa medesima chiesa dal 1723 al 1754 ( Cornaro 1 c.).

VORACIRVS REPENTE FLAMMIS ABSVM-PTVN | CHARITATIS FLAMMA ILLICO RE-PARATYM | NICOLAO FORMENTINO ANTI-STITE ANNO SAL. M.DC.XXXIX.

Si legge questa inscrizione scolpita sul fregio della maggior porta esteriore

Arsa la chiesa colla casa del piovano, come ho detto nel proemio, fu così grande la diligenza e sollecitudine del parroco Nicolò Formentiat, che in breve tempo coll' elemosine del pubblico e dei privati fecela ristorare nella forma in cui oggi si vede sul modello di Francesco Contini, insieme colla casa, e ció nel 163g. Cosi scriveva, il Martinioni (Lib. IV. p. 184) at-testando pienamente della verità dell' epigrafe. Il Cornaro (II. 580) avendola male riportata, cioè coll' anno MDCLIX, e avendola pur male corretta (XIV. 188) coll' anno MDCXLIX. disse che del 1639 arse, e che in dieci anni. cioè fino al 1649 fu rifabbricata. Ma il fatto dell' epoca MDCXXXIX sulla pietra, riferibile

Andrea figlio di Gaspano Alvise q. Andrea Dolnin patrizio veneto abitava a san Paolo. Era nato del 1658. Del 1680 ammogliossi in Marietta Falier, e del 1684 in Margarita Orsetti. Mori del 1724 in ottobre . Così dai libri d'oro del Coronelli, e dalle patrizie geneologie dei continuatori di M. Barbaro . Nulla mi accade di'notare su lui, se non, col Cappellari, che do-po varie cariche fin nel 1714 eletto Signore di Notte al Criminale.

Suo padre Gaspano Alvise era nato fin dal 1656.

La epigrafe ho veduta sul suolo in piccola pietra dinanzi il primo altare entrando in chiesa alla sinistra per la porta maggiore. Il Coleti di suo capriccio pose all' epigrafe l'anno

SEPVLTVRA DELA SCOLLA DI | MERCANTI ET BOTTEGHIERI | DALL' OGLIO | MDCXXXXIII.

Stà sul pavimento a destra dinanzi al primo altare . È duplicata .

Nell'arte de' Mercanti da olio ( secondo che lasció scritto fin del 1800 Apollonio del Senno circa le Arti e Mestieri Veneziani all'epoca 1797) si poteva entrare con una contribuzione di lire ottanta. Avevan la privativa della vendita dell'olio di uliva al minuto nelle isole di s. Marco e di Rialto, come i Postieri da olio aveanla nelle altre situazioni della città. Eran in numero di 41 tutti costituiti come Invianienti parte di ragion pubblica, e parte del pio luogo detto *la Ca de Dio* calcolati in pieno del valore di 50 mila ducati. Fu trasfusa in questo corpo de' mercanti da olio anche la privativa di vendere al minuto del sapone. Ascritti poi all' arte n' erano 103; e l' origine del loro concen-tramento in un corpo risaliva al 1565, e gl' individui ammessi potevan essere veneti e dello stato, mediante la filiazione o garzonato per cinque anni dagli anni 12 ai 16, o la anzidetta benintrata di lire 80.

La Confraternita poi loro che in questa chie-

sa radunavasi era sotto la invocazione della STS PATRITIS | BERNARDIS S. T. D. HVIFE ECCLE.
Beata Vergine della Visitazione, SIAE PRIMIS PRESBITER | TITTIATIS ET ANTO-

5

...... DELL' ARTE DEGLI ACCONCIA CV-RAMI RISTORATA | L' ANNO MDCGLVII.

Alla parte sinistra sul pavimento dirimpetto il secondo altare ho letto anche questa epigrafe corrosa nel principio. Nel mss. Moschini avvi l'antica cosi : ARCA | DELL'ARTE | DI ACCON-CIA | CTRAMI | ANNO 1699. | Curame, cioè cuojo o cojame; e dicesi fra noi conzacurame quegli che prepara ed acconcia il cuojo. Questo titolo di conzacurami (dice il del Senno) ora male applicato derivo da que primi tempi ne' quali quest' arte avrà avuto probabilmente anche l'acconcia de' curami ad uso di suola; lavoro presentemente in privativa deil' altra arte de Scorzeri, come altrove si è indicato. Essa però è arte manifattrice e d'importanza per l'acconcia delle pelli inservienti alle così dette tomere, quanto a molti altri usi. E riservata a' nazionali, i quali peraltro volendo entrarvi devono assoggettarsi alla prova. Ma perchè può aprirsi un negozio di vendita delle indicate pelli anche da chi non professa ilmestiere dell' acconcia, si ammettono degl' individul senza la prova con la sola benintrata di 86 ducati, e col debito di valersi pei lavori delle mani perite nell'arte. A riguardo di quest' arte su proibita l'introduzione delle pelli di vitello di tutta acconcia e dei marocchini. V' erano ascritti nel 1797 num. 110 L'origine in corpo fin dal 1559; e anticamente l'acconcia era proibita nella Terraferma del Dominio Veneto. Avea dipendenza quest'arte dal Magistrato de' Provveditori alla Giustizia Vecchia. Radunavasi la scuola sotto la invocazione di santa Eufemia.

6

IO. FONTANA.... | PET.. ALOYSI... | ..... |
.... | BER. S. T. D. ET HVIVS E.... | ..... |
ANNO MDGLXXVI. | DIE VI. AVGVSTI

Io non ho potuto leggere di più sul suolo dinanzi la porta laterale sopra cui stava il pulpito. Abbiamla però intera nei mss. Gradenigo, Svayer, e Moschini così : 104NEI 104TANA MERICATONI OPTIMO | PETERS ALOUSIUS I.F. D. ET CONCORDIENSIS | ECCLESIAE CANONICES DECATOR. III.

NTS PATANTS | BERNARDYS S. T. D. HYIFE ECCLESIAE PRIMYS PRESSIVER | TITFLATTE ET ANTO-NYS FRATRES | MORSTISSIMI POSPERTAT IPSIS ET HEREDIEYS | AND MICLEXPI | DIE FI AF-GENTI.

First ALVISE FORTAVA, giusta quanto mi comunica l' erudito sig. canonico Muschietti con
sua lettera da Portogruaro 15, aprile 1828 fu
provveduto in età giovanile del Decanato, prima Dignità nel Capatolo Cattedrale di Concordia, con bolla di Alessandro VII. 12 agosto
1655, secondo le riserve Romane praticate in
quel tempo nelle materie Beneficiarie; e in
ette posto cessó di vivere l'undici novembre
1709. Gli atti pubblici non contengono di lui
cose che mertiino mandaris alla postertià. La
'tradizion popolare lo ricorda come soggetto
riradizion popolare lo ricorda come soggetto
loritio di molti talenti, ma non fa poi egual
elogio alla sua condotta. E-mancato a vivi in
Portogruaro e venne sepolto nella parrocchia,
allora di s. Cristoforo, ora di s. Agnese.
Bassanos Forstars dottore in V. I. Diacono

Bernardix Fontana dottore in V. I. Diacono titolar in s. Agostino è così ricordato nel catalogo secondo dei Dottori del clero di Venezia ch'è nella Venezia del Martinioni.

7

MARINO CONTENTI | ET | ANTONIAE DE RVBEIS CVM SORORE BENEVENTA | NEG NONIBERMARDO PAVANELLO | ADM. R. D. | ANTONIYS ET CAMILLYS FRATRES | DE TANTO PATRIS AMORE CONTENTI | HOC MONVMENTUM POSVERE | ANNO | MDCLX-XXVIIII.

Content. Di questo cognome avevamo una famiglia patrizia già estinta alla fine dello scorso secolo; ma questa iscrizione, che leggo sul pavimento nel mezzo, non ispetta ad essa, Nei Necrologi parcochiali è scritto: 169.5. 35 settembre il sig. Marin Contenti d'anni 36 circa. Medico il Marcobrani e il Galdaldin.

Del cognome Pavanello Veneziano mi viene indicato un Francesco Pavanelli poeta, pastore d'Arcadia, che ha due sonetti a c. 110, e 111 della Baccolta per Nozze di Antonio Pesaro con Catterina Sagredo impressa in Venezia nel 1752. in 4.

### C. . P. | MARSILT.

Massics. Sul pavimento nel mezzo, piccola lapide di marmo nero quadrata. Nei Necrologi della parrocchia leggo; 1680 20 novembre il Conte Carlo Francesco Marsilli da Bologna d' anni 60 in circa da febbre maligna e petechie già giorni 10. Medico l'Albritio. Lo fanno seppetlir li suoi figliuoli. Di questo cognome abbiamo avute ed abbiamo anche noi delle famiglie, alcune delle quali troveremo in queste inscrizioni e fra gl' illustri contiamo il professore di Padova Giovanni Marsili, del quale qui 3. Fungi Carrariensis historia. Patavii . apud mi piace di estendere il seguente articolo:

Giovanni Marsili di veneta cittadinesca famiglia nacque alla Pontieba nel Friuli li 4 giugno 1727. Datosi fin dal principio dell' ottima sua educazione allo studio de' prosatori e poeti classici italiani recossi a Firenze ove ebbe mol- 4. to a conversare col celebre Antonio Coccbi, e da Firenze nella Francia passó e nell'Inghilterra ; ne' quali viaggi assai approfittossi delle lingue, della bibliografia, e alcune nozioni prese intorno allo studio della botanica, che poi ritornato in Venezia cultivo grandemente. In effetto divenuto esperto conoscitor di questa scien-2a, il Veneto Senato elesselo nel 18 gennaio 1760a professore di botanica in luogo del chiarissimo Giulio Pontedera. Utilissimo si rese nello arricchire di piante nuove e di alberi eso-tici i più rari il giardino alle sue cure affidato. Eletto accademico pensionario detto molte memorie, alcuna delle quali vedesi pubblicata col-le stampe; e non abbandonó poi l'amena letteratura nella quale si in verso che in prosa graziosamente scriveva. Morl in Padova nel 9 di 6 Descrizione della Firmiana albero esotico che maggio 1795 e fu sepolto nel chiostro primo prossimo alla chiesa di s. Antonio dove leggesi scolpita la seguente epigrafe dettata dal ch. ab. Giuseppe Gennari. H. S. E. | IOANNES. MARSI-LIFS | DOMO. PERETUS | QP1. CYM. POLITIORE. 7. Memoria del genere e d'una nuova specie REMARITATE | REL . HERBARIAR . PERITIA TRANSALPINIS . PEREGRINATIONIBYS | INCLA-AFISSET | IFLIO . PORTEDERA | BOTANICES . PRO-FRESORI . CLARISSIMO | SEN. FEN. DECRETO EFF-PECTUS | BUM . LOCUM . XXX. ET. AMPLIES . AN-NOS | CTM . LAPDE . TENFIT | DE . HORTO . MR-DICO . OFT . MERITYS | FIX . ANS. LAFII . M. XI. DEC . FIL . ID . MA . | CID IDCCTC .

Tralle sue opere mi son note le seguenti. 1 Iani Philophili Symposiani ad Th. los Far-

setium elegia. È inserita a pag. 65 dell' opuscolo : Iosephi Farsetii patricii veneti equitis hierosolymitani commendatarii carminum libri duo. Venetiis 1765; e trovasi anche nelle altre edizioni di questi carmi; nelle quali parimenti innanzi al libro primo sta un distico del Marsilj sotto il nome medesimo di Jano Filofilo Simposiano in lode dell' opera. ll Farsetti a p. 59, e 46 di questa edizione 1763 ha un epigramma ed una elegia dirette ad Ianum Philophilum Symposianum.

a. Due suoi strambotti per l'Accademia de' Granelleschi, della quale era socio, stanno nel tomo XIV della Raccolta del Trento.

Io. Bapt. Penada 1766. 4. con tavola in rame nella quale è la figura di questo fungo, che in Toscana dicesi Agnellino. È lodata questa dissertazione per erudizione ed ele-

ganza. Novella. È a pag. 157 della Notizia de Novellieri italiani posseduti dal conte Anton Maria Borromeo. Bassano 1794. 8. gr. Piacevolissima novelletta scritta con ammirabile eleganza sopra un caso accaduto a' tempi

del Marsili in Firenze.

 Inscrizione latina posta al sepolero di Edu-ardo Worthley Montagu inglese, la quale si legge nel muro de' chiostri degli Eremitani di Padova (v. Mumiographia Musei Obiciadi l'adova (v. mumograpma musica i mi exarata a P. Paulino a s. Bartholomeo. Patavii 1799. 4. p. 15). L'inscrizione reca l'anno MDCCLXXVI, e l'autore dice: Hoc monumentum et epitaphium Vorthleyo posuit Marsilius celeberrimus quondam in Patavino Gymnasio Botanices profissor, defuncti l'orthleyi praeclarus curator.

ha portato fiori e frutti nel pubblico giardi-no dei semplici di Padova. Sta a p. 106 del vol. I. dei Saggi scientifici e letterarj dell' Accademia di Padova ivi 1786. 4.

di Phytolacca. a pag. 104 del vol. III. Par-te I. de'detti Saggi. Padova 1794, 4.

8. Del Citiso degli antichi, memoria che sta a p. 138 delle Memorie dell'Accademia di scienze lettere ed arti di Padova . ivi 1809. 4 g. La Cosa stanze rusticali di Giovanni Marsili pubblico professore di botanica nell'uni versità di Padova. Venezia dalla tipografia Andreola. 1830, 8. Si impressero per la pri-ma volta a celebrare le nozze del nob. Gio. Paolo Baglioni colla nob. Co: Elisa Zustinian

Recanati. Editore fu il ch. Pietro Santini medico fisico, che le trasse da un codicetto a lui somministrato dall'eruditissimo nostro sig. HIERONIMA LOMELLINI IOB SINGVLAREM I

scritte con assai purezza di lingua. sopra il merito de' Patrizii Veneti nello studio della botanica, è ricordata dal ch. ab.

Moschini.

11 Molte Lettere sue originali scritte da I ondra e da Parigi all'ab. Antonio Conti si conservavano nella Autografoteca Tomitana in s. Michele di Murano.

Del Marsili si fa menzione nelle Novelle Letterarie di Veuezia 1760. p. 219. nella Minerva 1761, num. XXIV. p. 204. e XXXIII. p. 233. nelle Novelle Letterarie di Firenze 1768, pag. 711. 712. nel tomo III. p. 202. anno 1767 del Giornale d' Italia spettante alla scienza naturale ec. Nella Letteratura Veneziana dell' ab-Giannantonio Moschini vol. III. p. 206. vol. IV. p. 55. nella Galleria dei letterati ed artisti illustri delle provincie Venete, nel quadro ch' è premesso al primo volume di essa Galleria sotto il titolo Storia Naturale ed Agraria: e ne abbiamo un breve elogio a p. XXI, del vol-I. de' Nuovi Saggi della Cesareo R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova 1817. 6. Anche li teste defonti chiarissimi Francesco Negri, e Bernardina Tomitano raccolsero nei loro zibaldoni notizie del Marsili ; e quest' ultimo anzi ha notato che il Marsili circa il 1750 aveva fatto intagliare in Firenze il suo ritratto in una corniola con cui per lo più sigillava le sue lettere. Avendo io chiesto ultimamente il professore chiariss. in Padova Giuseppe Antonio Bonato a cui predecessore era stato il Mar-sili, se qualche notizia ulteriore ne avesse, mi rispose con lettera 29 marzo 1828 che di tutte le carte sue e forse di qualche suo scritto fu erede Santina Marsili sorella di Giovanni; la quale, non ha molto, venne a morte, per quel che mi fit detto. Aveva il Marsili anche due fratelli Georgio e Sebastiano ambidue avvocaii passati anch' essi fra' più. Il celebre Pietro Arduini Veronese custode dell'orto de' semplici in Paduva dedico al Marsili nel 17:9 Specimen animadversionum botanicarum; e pel 1764. Giano Reghellini medico e cerusico in Venezia gl'intitolò una delle sue Osservazioni sopra alcuni casi rari medici e chirurgici .

ab. Bettio bibliotecario . Sono queste stanze PIETATEM IN DEVM ET AMOREM | IN DILE-CTISSIMUM CONIVGEM | IACOBV CALDO-NIVM HVIVS I TEMPLI PROCVRATOREM ET | BENEFACTOREM MVNI | FICENTISSIMVM PAVIMENTYM I HOG E PROPRIO AERE FA CIENDVM | CVRAVIT | ANNO D. MDCXXXXIII.

DIE XXII. M. IVLII

Nel mezzo poca discosta dalle precedenti. Il pavimento che per,il fuoco del 1653 s' era guasto, fu fatto di nuovo a spese di Girolama Lomei-LINI, il cui cognome potrebbe farla credere di famiglia Genovese. Abbiamo nei necrologi: 1642. 10 ago to il clariss. sig. Giacomo Caldoni de anni 64 in circa da poplesia et cattaro.

NICOLAVS FORMENTINVS HVIVS T. ANTI-STES | DVCALIS RCC. CANONICVS ET V.18 CON. S. M . M. I DNI ARCHIPRESER | PAREN-TIBVS SIBI ET HAERED. | C. C. | ANNO MDCL. OBILT DIE XVII. MAII MDCLI.!

FORMENTINI. Di lui vedi le inscrizioni 1. e 2. La presente ho letta sul pavimento a' gradini della Cappella maggiore.

11

FRANCISCYM ET VRSVLAM ZVSTO LOVOS IDEM THORYS CONIVNXIT | IDEM ETIAM TVMVLVS EXCEPIT | FILIORYM PIETATE P. | MDCXLII.

Francesco f. di Alvise q. Francesco Zvato nato del 1577 sposò del 1604 Onsetta Donà q. Francesco relitta di M. Antonio Bragadin, e mori del 1624 essendo stato Capo del Consiglio de X. Figliuoli ebbe Luigi, Girolamo, Angelo, Pietro, Nicolò, e Giovanni, oltre tre donne monache in san Zaccaria. Così dalle Discendenze patrizie di M. Barbaro colla continuazione.

La pietra era poco dull'altre discosta nel mezzo.

I CINERES . I OBILT AN. DNI MDCCLXII. I DIE SEPTIMA DECEMBRIS | AET. SVAE AN. XCIII.

Anche questa ho veduta sul pavimento in chiesa vicina alla cappella Lezze. È registrato nei Necrologi: 1762. 7. dicembre mort la n. d. Lucia Grimani fu de c. Zaccaria relitta del a. Gasparo Marchese Malvezzi, d'anni 93. Fa seppellire il Co. Francesco Martinengo suo nipote.

13

D. O. M. I IACOBYS LEGIVS TYM EX LEGATO I LVCRETIAE CONTARENAE MICHAELIS! LEGII VXORIS TVM PROPRIIS EXPENSIS ANNVENTE NICOLAO FORMENTINO PLE BANO ILL. " ORDINARII AVTHORITATE | SVEEVLTO ALTARE A FUNDAMENTIS ERE-XIT I AN. DNI MDCXXXXVI.

È affissa alle pareti della cappella Lezze in cornu evangelii. Lo scultore fece ERESIT invece di BREXIT

Jacopo Lezze patrizio fu figliuolo di Donato q. Michele, Era nato del 1578 e mori del 1649 a' 14 di maggio . Michele suo avo ch'era figlio di Donato q. Michele, aveva sposata nel 1544 Lycerzia Contarini f. di Fantino q. Paolo, e mori del 1550. Perció in esecuzione del testamento dell'ava, il nipote lacoro eresse l'altare di bella forma e di ricchi marmi con tavola di mano del Cavalier Liberi rappresentante il Crocifisso, s. Francesco e due altri santi, se-condo che scrive il Martinioni (lib. IV. p. 184) che riporta anche l'epigrafe presente

Vincenzo Brusantino nel Canto XXXIII. p. 555 della sua Angelica innamorata loda una Lucrezia Contarina, che potrebbe essere la no-stra impresso essendo il libro nel 1553.

Di un Iacopo da Lezze (che può essere veneziano, ma non ho prove per dirlo asseveran-temente) abbiamo: Vita di Celestino papa V. Bologna 1549. 8. La notizia si conserva nell' Index Bibliothecae Barbarinae vol. p. 621 e vol. II. p. 555, Romae 1081, fol. Non vorrei però che ci fosse qualche abbaglio perchè fra i molti autori della vita di Celestino papa ricor-dati nella prefazione dal p. don Lelio Mariano che diffusamente scrisse di esso, non si annovera questo Iacopo da Lezze.

LVCIAE GRIMANI | SAVORGNAN MALVEZZI GOTTARDO BOSELLO VENETO CIVI VXORI EIVS CECILIAE BALTASSARI ET IOANNI DOMINICO FILIIS POSTERISO, SVIS FVTV-RA REOVIES, A. D. 1617.

> Bosello. Onesta casa venne da Bergamo, ed ebbe uomini illustri in lettere ed armi. Possedeva stabili a s. Agostino in Venezia, e a s. Geremia e in questa chiesa di s. Agostino aveva le sue sepolture. Così le cronache de' cittadini stampate e manuscritte, le quali ultime rapportano la presente inscrizione (che io traggo dal Palfero) aggiungendoche Gorrano era figliuolo di Donato Bosello, e che da Cecilia ebbe BALDISSERA e GIAN OMENICO abbate

> Di questo cognome io trovo distinto Veneziano Francesco Bosello, nato in Venezia nel 1620, Fu il quinto ed ultimo che sua madre Antonia ebbe partorito, ed essa mori d'anni 76 nel 1665. Francesco studiò in Padova sotto la disciplina di Giandomenico Sala, e nel 1638 riporto laurea in filosofia e medicina. L'anno 1662 ottenne in quella università la cattedra di chirurgia in secondo luogo; e nel 1680 ebbela in primo luogo; ma appunto in quest' anno dopo il 29 di settembre venne a morte. In s. Girolamo di Padova vicin alla porta della chiesa su marmo sepolcrale leggevasi: FITAR INNOCEN-TIAM PROH DOLOR! SEQUETA EST INOPINATA MORS FRANCISCI BOSELI PHILOSOPHI MEDICI IN PAT. LT-CEO PRIMARII CHIRFRGIE PROFESS. NATURE DE-BITA, MATE'BE PRÆFISA: REDDITA FORTTNATA COK-CORDIA PIA CONIFX, COR MOESTA, ET HILARIS NE OBLI-FIONE INSEPVETA SIT. TANTI FIRE MEMORIA IM-MORTALE SEPPICHRYM IN CORDE MAGIS, OF AM MAR-MORE DEDICAFIT PRIDIE ID. IFRII AN. SAL. 1681. Questa epigrafe è riportata dal Salomonio (Urbis Patav.p. 183). Esso ne ha un'altra a pag. 147 dell' Agri Patav. Inscript, come esistente nella chiesa di Lorenzo di Saletto; ma non possiamo dire se parli dello stesso Bosello, o di altro. FRANC. BOSELLO . PATR. OPT. 10. BAPT. FILITS, SIBI, POSTERISO. SPIS M. P. ANNO 1684. Se è lo stesso, essaci dà il nome di un suo figliuolo. Avea Francesco ideato di pubblicare un Teatro Medico che non si sa che sia mai uscito in luce; e per saggio ne diede fuori l' opera seguente. Amal-theum medico politicum (Theatri Medici praeludia) tres in apparatus digestum, doctrinac varietate tum laureandis, cum medicis, tum caeteris sapientiae mystis non minus conferens quam jucundum. Antenorea in Academia ab anno 1651 usque adhuc medicinae professo

rum encomiis pro corollario addicta elegiorum heroum publica in ejus Bibliotheca ex pictorum descriptione ec. Patavii typis heeredum Pauli Frambotti 1665. in 4.

Di Francesco Bosello ficer menzione il Papadopoli (Illis Gymn. Patu, pag. 185. T. 1. cap. XLV. num. III. e cap. XLVI. num. 1. jū Faciolai (Festi Gymn. Patu. pz. 185. 59.5). 59.5). e principalmente il Leti (Italia Regnante.) Parte terza libro terzo p. 511. 12. 15. 41.) Maznuchelli (Sevitt. d'Italia vol. II parte III. Maznuchelli (Sevitt. d'Italia vol. II parte III. p. 1850.). Notis che a toro il Papadopoli cliama Padovano il nostro Bosello, mentre nella indicata opera Amaltheum a p. p66 così di se medesimo dice : Franciscus Bosellus scriptori bergomo criundo, venety si con noto ce. oltre che nel titolo del libro si nomina Francisci Bosello setti veneto-Bergomatis.

Non posso tralaciar di far menzione di un sacerdote veneiano dello stesso nome e cognome vivente, cioè di don Francesco Boselto figiuolo di Sante q. Liberale, e della fu Chiara Todeschini q. Francesco nato nella parrocchia di s. Samuele, vicario benemerio della chiesa succursale di s. Vitale, instituotre privato nelle belle lettere di parecchi giovani, uomo, come appare dalle seguenti operette sinora da lui scritte e pubblicate, molto versato negli studii di ecclesiastica erudizione e infiammato poi per la gloria de'suoi concittadini principalmente sacerdoti.

- Serie di molti veneti sacerdoti secolori distinti nelle scienze che forirono nei secoli decimo settimo e decimo ottavo dedicata oi chiarissimi meriti del dotto e reverendissimo signore D. Angelo Lippari e pubblicata nel giorno in cui prende il solenne possesso della parrocchia di s. Pantelone. Venate presso gli eredi Curti M. DCCC, XXIV. 8. Vedi num.
- a. Lettera di un vecchio sacerdate veneto adun giocone nella quale si spiegano le parole dell' Bsoda cap. 20. » Pones in rationale iudicii doctrinam et veritatem quae erant in pectore Azon pubblicata a nome del clero, di s. Stefano prendendo il possesso di Parroco in s. Luca il Ilmo, d. Giuseppe Lazzari an. 1824 presso la Tipografia Molinari 8.
- L'onima Cattolica invitata ed accompagnante Cristo Gesu nel di della sua passione: Venezia presso Giuseppe Buttaggia 1826.
- 4. Sacri Ragionamenti sopra l'Indulgenza

- detta Giubileo operetta del veneto socerdote Francesco Bosello. Venezia dalla tipografa di Aloisopoli MDCCXXVI. 8. dedicata a monsignore Giuseppe M. Manfrin Provvedi Vescovo di Chioggia, Cavaliere della Corona di ferro ec.
- 5. Dissertazione storico teologica sepra la disciplina del Greci circa il celibato sacerdotale. Opuscolo del sacerdote veneto Francesco Bosello letta in un'Accademia Ecclesiastica. Venezia dai torchi di Giusepa Molinari 386.6 3 dedicato a monsignore Luigi Angeli parroco in s. Stefano e canonico onorario della Metropolitana.
- 6. De obelienia a soccularibus presbyteris in sacra ordinatione premissa queestiones tres canonico theologicae per sacerdoten Franciscum Bosello eccisiae s. Vitalis cicarium in veneti cleri conventu enucleae. V enetti se ut typographia Alloysiopolicana MDCCCXXVII. 8 dedicate a Felice Bellemo diacono della chiesa di Chieggia.
- 9. Elogio Junebre del reverendo padre Giacomo Coletti della compagnia di Gest recitato in occasione di straordinario escquia celebrato nella chieva assistilaria di s. Barrolom meo il 4 settembre 1837 e compesto dal rev. D. Francesco Bosello vicario in san Fitale. Venezia per Francesco Adrecti tipperglo editore. MDCCCXXVII. 8. intitulato a monsignore Fortunto Maria Rossia protonolario apostolico, arcidiacono, vicario generale, cavaliere della corona di ferro.
- 8. Libellus hortatorius ad Clerum Venetum in visitatione apostolica reverendissimorum dominorum Laurentii Campegii legati et Augustini ValeriiVeronae episcopi conscriptus. Devesi al sacerdote Francesco Bosello la scelta e ristampa di questo aureo libretto, e alcune opportune annotazioni da esso soggiunte, fatta a nome del clero della parrocchia di santo Stefano in occasione della dignità di canonico onorario conferita al piovano Luigi Angeli . Il titolo dell'opuscolo e Perillustri ac reverendissimo domino domino Aloysio Angeli ecclesiac porochialis s. Stephani prot. parrocho meritissimo, Congregationis s. Michaelis Archangeli archipresbytero metropolitange s. Marci Venetiarum Basilicae canonici honorarii dignitatem ineunti clerus universus praefatae parochiae inserviens D. D. Venetiis apud Franciscum Andreola IV. Kal. feb. MDCCCXXIV, 8. In fine poi del libretto il Bosello ha unita una serie di uo-

mini illustri che nel veneziano clero fiorirono nel secolo XVI. Questa va premessa all' altra che indicammo al num 1.

descritta e spiezata a comune intelligenza e spirituale proficto. Opuscolo del sacerdote Francesco Bosello vicario in s. Vitale . Venezia Alvisopoli 1818 12. dedicato al signor Bartolomeo Passagnoli nella circostanza della consecrazione della chiesa de' Ss. Maurizio e socii martiri in data 4 maggio 1828. Nello stesso anno 1828 fu questo opuscolo ristamuato a Bologna dai tipi del Nobili in occasione della consecrazione della chiesa di s. l'aolo in Monte de' Minori Riformati dell' osservanza ne' suburbj di Bologna. È dedicata questa ristampa al card. Carlo Opizzoni arcivesc. di Bologna e diocesi .

10. Delle visite vescovili ossia Istruzione in forma di Lettera che dimostra l'origine, In scopo, il metodo ed i vantaggi delle visite canoniche fatte dai vescovi nelle rispettive loro diocesi. Opuscolo di D. Francesco Bosello sacerdote veneto. Venezia Alvisopoli 1830. 12. Dedicato a mons. Luigi Angeli canonico della Marciana e parroco di s. Stefano con lettera 29 maggio nella occasione in cui S. E. Rever Jacopo Monico Patriarca nostro compi la visita pastorale in quella parrocchia.

Di alcuni di questi opuscoli si è fatta favorevol menzione nel Giornale sulle Scienze e Lettere delle provincie venete, che va stampandosi in Trevici.

15

DANIELI OVIRINO SENATORI ET HEREDI-BVS. DECESSIT ANNO 1589 REST. 1622.

Dantete figlio di Marco q. Pietro Qvierri na-to del 1518 ebbe a madre Andrianna Tajanjera di Bernardino. Giovanetto sali sopracomito ra di Bernardino. Groyanetto sati sopracomito ossia governatore in una delle galee allestite nel 1539 per la guerra contra de Turchi sotto il comando di Vincenzo Cappello. Ebbe in seguito d'anni il grado senatorio, e del 1588 fu Sindico Inquisitore in Terraferma. Nel 1583 in gennaro passò all'altra vita. Tanto ricavasi dalle genealogie di Marco Barbaro, e dallo sto-rico Morosini (lib. V. p. 523.).

La epigrafe dal Palfero.

BERN IRDINUS CONTIUS MATTHEIRIL, HOC Q. La dedicazione delle chiese e degli altari SEPVLCHRVM SIBI IPSI TANTVM DICAVIT. OVI OBILT DIE PRIMO AVGVSTI 1537.

> Le genealogie di Marco Barbaro dicono che un Bernardo figlio di Matteo Contarini a. Pietro a. Albano fu seppellito in s. Agostino vicino alla porta grande. Altra inscrizione non essendovi adattata, potrebbe darsi che nella presente dovesse leggersi contanents auzichè con-turs. Io la traggo dal Palfero che veramente con iscorrezione scrive BERN ARDINO CONTIO MATTHEL FILIO : il perchè ho corretto col mes Coleti gene NARDINES CONTIES, che può essere della famiglia Conti, la quale in latino dicesi anche conti. Chi abbia poi ragione tra il Barbaro e il Palfero non so decidere in mancanza di altri documenti. Quel Beranedino Contarini f. di Matteo q. Girolamo (non q. Pietro) del 1524 fu bailo e capitano a Napoli di Romania: e del 1504 era stato Conte a Trau, come dal mss. Reggimenti.

10 ANNES RHEMIVS SIBI VIVENS POSVITA

Dal Palfero ho questa memoria. Svayer copiò male anesenirs per anesirs.

Una cronaca presso Apostolo Zeno dice che questa casa Rexio venne da Milano a Venezia in occasione di un' ambasceria mandata a noi dal Duca di quella città : e riporta questa epigrafe. Un altro codice aggiugne che sulla pietra casi lo stemma avente in campo d'argento quattro fascie in onda rosse, con sopra l'arma il Cappello cardinalizio.

In umilissima lapide si racchiude un uomo

distinto nel veneto clero .

Giovanni Renio nacque nel 1501 da Georgio mercante, che di molte ricchezze aveva accresciuta la sua casa. La midre ebbe nome Vincensa. Non tralasció Giorgio di metter sotto ottimi precettori il figliuolo, ed uno di questi si fu Nicolò Renio pinvano prima di s. Maurizio indi di s. Giuliano, uomo letteratissimo e retore eccellente. Udi poscia il celebre Rafael Regio, appo di cui così avanzò negli studii delle umane lettere, che essendo appena giunto al vigesimo anno dell'età ottenne licenza da Antonio Contarini patriarca di recarsi a Padova a fornire le ben incominciate discipline. Quivi si diede

Decretali e poscia riportò le insegne di dottore in ambe le leggi. Morti i parenti di lui di pestilenza nel 1528, tornato egli a Venezia aperse officio di causidico, e pienamente soddisfece ad ognuno che per consigli e per assistensa a lui aveva ricorso. L'integrità della sua vita, e la dottrina sua nelle ecclesiastiche cose fece che di comun consentimento nel 1536 a' 5 di novembre venne eletto a piovano di questa chie-sa di s. Agostino. Una delle principali mire che in tutto il tempo di questa sua reggenza ebbe il Renio si fu quella di talmente contenere nell' osservanza della vera religione, il popolo alla sua cura commesso, che nessun'ombra di quella eresia, la quale in allora andava serpeggiando, potè in esso introdursi. La qual cosa vista dal patriarca Vincenzo Diedo, lo tenne caro e in grande riputazione appo di lui che spesso usava de suoi consigli. Del 1556 a 7 di novembre Girolamo Foscari vescovo Torcellano il fe suo vicario; nel qual carico rimase confermato dal successore vescovo Giovanni Delfino; carico sostenuto colla universale approvazione fino alla morte. Fu insignito in progresso del canonicato di Castello, di quello di Sebenico, e di quello di Torcello, ne' quali due ultimi però sostitui persone sue familiari, e volle trattenersi il canonicato Castellano. Ebbe anche la dignitá di Arciprete della congregazione di san Silvestro; e il Cardinale Borromeo avealo creato Protonotario Apostolico. Duró la sua cura in s. Agostino fino al 1570 in cui il di 51 ottobre dal patriarca Giovanni Trivisano fu assunto a vicario generale in tutta la diocesi, e a vicario perpetuo di san Bortolamio. Era stato nominato nel 1571 a' 26 di novembre arciprete della congregazion di a Maria Mater Domini, ma vi rinunció per non lasciar quella di s Silvestro. Ma durante il suo generale vicariato assai benemerito del clero si rese e della religione; imperciocche non lasciava scorrere il di stabilito all'intervento nelle sessioni del Magistrato della Inquisizione, e ciò per togliere vie-maggiormente, dal canto suo, le false opinioni intorno alla religione; e in sette anni e mesi sei in che coperse codesto officio difese con HERES. OBIIT ANNO 1546. grande eloquenza ed ardore i diritti ed i beneficii degli ecclesiastici, con ammirazione del Senato, e dei giudici, appo i quali trattavansi le cause . Fralle illustrazioni alle inscrizioni della chiesa di s. Zaccaria al num. 58 ho ricordate un Giovanni Rinio giureconsulto e dotto-

tutto al dritto civile e pontificio e tal profitto ne re in ambe le leggi che arricchi di un reperto-fece che di 27 anni fu eletto ad interpretare le rio copiosissimo il Thesaurum Christianae Religionis ec. di Alfonso Alvarez Guerrero, dedicandolo nel 1559 al cardinale Luigi Cornaro. Per la vicinanza del cognome, per l'identità dell'epoche e degli studii, potrebbe esserne autore il nostro piovano Renio; ma non posso assicurarlo, non avendo io veduto quel libro. Egli è certo però che il Renio era uno de'col-laboratori nella celebre Accademia della fama per la classe del dritto Canonico, come apparisce dalla Scrittura di Deputazione fatta da Federico Badoaro e impressa in fol. dall' Accademia stessa nel 1560; ed è quello nella lista de' Canonici indicato il piovano di s. Agostino . Mori questo dotto uomo nel 1578 d'anni 76, mesi 4, giorni 10; essendogli stata recitata orazion funebre dal pubblico professore di latine lettere Giambatista Boselli Bergamasco nel di 6 di maggio di quell'anno; la quale fu nell' anno medesimo impressa col seguente titolo: Oratio Ioan, Baptistae Boselli latinas litteras venetiis publice profitentis in funere eximii viri Ioannis Rhenii Venetis apud Io. Baptistam ab Ilostio, MDLXXVIII. 4. Questa orazione mi servi di scorta principale a tessere questo arti-colo. Veggasi oltracciò il Cornaro ( Eccles. Ven. T. 11. p. 382. 583, e nel Cleri documenta ec. p. 37, ove è posta malamente la morte del Renio all'anno 1590); e il Nardini (Series Paesectorum s. Bartolomaei p. XLV), ove è pur errata la giornata della morte e il mese, mentre a' 24 di maggio del 1578 era già morto il Renio, se veggiamo che nel 6 di quel mese ebbe l'Elogio funebre, dicendo chiaramente il Boselli nella dedicazione a Giovanni Donato ut quam pridie nonas maii in funere Ioannis Nhenij viri illius eximij ipse habui orationem, hanc in lucem et apertum proferrem, e la data della dedicazione è de' 25 di maggio, decimo Kalendas iunii 1578.

IOANNI MAVRO LEONARDI FILIO SENATO-RI OPTIMO PROCVRATORI ECCLESIAE DE EAO BENEMERITO LEONARDVS NEPOS RT

Dal Palfero la lapide ..

Giovanni figliuolo di Leonando q. Dardi Mono della patrizia casa che abitava a s. Girolamo, fu senatore illustre, e del 1537 fu podestà a Brescia : e mori del 1546 in febbraio . Ouindi è a correggere il Cappellari il quale dice che fid el 1759 linegatenette a Udine, mentre è Giovanni More f di Damiano q Giovanni de Giovanni di Culine. Questo Giovanni in vero ch' era stato fin dal 1545 podestà a Crema, asai cura si prese della fortilezazione di Udine; regolo gli ordini praticati nel dare l'udiense pubblica nei giudinii; limito le mercedi giudinii; lorito le mercedi giudinii dole veginetto per della fortiliari del reggimento, togliendone gli abusii dio e vedi il Falladio (Llist. Friul. Parte II. p. 150.). Per questi suoi beneficii ebbe lapida noraria a grandi caratteri scopita sulla facciata della Torre dell' Orologio nella hellissima piazaa Contarena di Udine, ed è:

IOANNI MAPRO PRAES TTEINA MOENIE AMRE ARMIS ANONA APCTA P.

Scrive il Sanuto (Diarii vol. XLVI. p. 402) in data 43 gennaĵo 1527 (ciol 5258) lei Moro luogotenente giunse in collegio e riferi intorno alla patria del Fruili, e di la forficactiom di la terça e di la ordinanta fatta et portuno dessono bello della patria et histria et disse di la fortificatiom di Monfalcom ec. laudato dat sercarissimo. (Per erro di copia nel Sanuto si legge Zuam Moro q. g. Danieli invecce che Damien, avendo lo stesso Sanuto nel T. XLI. p. 515 detto Danian che tal era il nome del padre.

Visse poi contemporaneo un altro Giovanni Moro figliuolo di Antonio, q Giovanni, nel 1509 eletto capitano generale in Po, di cui più azioni militari valorose narransi dagli storici fra' quali il Bembo e il Sanuto ne' diarii Vol. IX. ec: Anche qui il Cappellari scambió la persona, perch' egli dice che questi si fu Giovanni figlio di Dumiano, e invece il Sanuto, cui è certamente a prestar maggior fede, lo dice figlio di Antonio. Di questo Giovanni Moro guo di Antonio. Di questo Giovanni Moro q. Antonio provveditor generale contra Carlo V. narra Cristoforo Canale nel 4. libro della Milizia Marittima, che avendogli la peste in grandissima parte disfatta l'armata aduno tutti quelli che sani aveva, in tre galee, e mettendosi con esse in cammino, tutte le altre fece presto disalberare, e dietro a quelle, rimorchiare in Corfù : fingendo così di voler usare uno stratagemma al nemico, che ben se lo immagino, quando egli altro non faceva che trasferirsi ad un sicuro luogo per riparare a' danni della peste ( vedi Morelli a p. 43 de' mss. Naniani Italiani,

LEGNARDO, padre di GIOVANII cui spetta l'epigrafe è quegli di cui abbiam fatto cenno fralle Inscrizioni del Corpus Domini al num. 16.

LEONARDO il nipote era figliuolo di Carlo fratello di Giovanni. Da Elena Quirini figlia di Stefano, che fu sua moglie nel 1537, ebbe fra gli altri un figliuolino di nome Lorenzo il qua-le da morte invidiosa delle più care cose gli fu rapito nel 1548 in età di soli tre anni. A consolare l'afflittissimo genitore Girolamo Scala stese un breve carme latino che abbiamo a pag. 1045 della Bibl. Sammicheliana, tratto da un codice num. 648; nel qual codice allo stesse Leonardo Moro stà pure un carme di Francesco Varago . Leonardo fu senatore per danari come scrive il Barbaro, e mori del 1572, giusta il necrol. Zeniano, in settembre . Aveva nobilissimo giardino annesso al suo palazzo a s. Girolamo : anzi, se star dobbiamo a ció che scrive il Sansovino, questo palazzo fu opera di lui:
A san Hieronimo la fubrica de i Mori, quasi a sembianza di un grosso castello, fu opera di Leonardo Moro . La qual espressione, essendo ambigua, potrebbe far credere che l'architetto stesso fosse il Moro, non solamente il promotor della fabbrica. (vedi lib. VIII. p. 137. t. Lib. IX. p. 144).

Da Giovanni figlio di questo Leonando vennero cinque maschi, fra' quali è Leonardo nato del 1576 da Elisabetta Nani f. di Giergio, il qual Leonardo fralle altre cariche ebbe quella di Ambasciatore in Ispagna nel 1622, e vi stette fin al febbrajo 1626 more veneto in cui mori; del quel luogo dettò una buona relazione poco prima che manuscritta esiste nel politico archivio. Essa comincia: Fra tutte le cose che portano beneficio al governo di Stato, e finisce E questo è quanto mi occorre dire delle cose di Spagna. In essa premette delle notizie storico-geografiche sulla qualità e sui regni e stati governati e posseduti da S. M. Cattolica, e sui loro confini; enumera le rendite e le spese; ragiona delle sue forze e del governo, e da ultimo delle relazioni sue cogli altri principi, onde da ció possa il veneto Senato conoscere quade da cio possa il venero Senato conoccete qui le l'animo e i penieri sieno del recattolico verso la Repubblica. Ebbe per segretario Gi-rolamo Gratarol, il quale si trattenne anche col successore d'ambasciata Francesco Cornaro. Del 1621 era stato sindico, avvogadore e inquisitore in Terraferma, notò il Cappellari .

D. O. M. | ALOISIO BALBO SENATORI INTE-GERRIMO MONVMENTVM OVOD VIVENS SIBI ET POSTERIS TANTVMMODO STATVE-BAT PILIJ PIENTISSIMI BERNARDVS MARI-NVS. ET PHILIPPVS EXTRVENDVM CVRA-RVNT . OB. 1574. 6. IDVS SEPTEMBRIS

Nel mss. Palferjano leggo la epigrafe.

Lvici, o Alvisa Balsi figliuolo di Bernardo a Benedetto ammogliossi del 1548 in donna Elisabetta Falter q. Marino e mori del 1574 a' 9 di settembre. Così dicono le discendenze patrizie di Marco Barbaro le quali però da questo maritaggio non fanno venir che Filippo solo figlio di Lvici . Altro di lui non m'è noto se non se che fu senatore integerrimo, come attesta l'. epitaffio.

Un Luiei Balbi contemporaneo vi fu bensi notissimo fra di noi, che può facilmente essere scambiato col precedente, tanto più che da alcuni scrittori, come Pierangelo Zeno, e il Cap-pellari, viene collocato fralli patrizii; anzi il Cappellari ha conghietturato che sia quel Balbi onde parla la sopra riferita epigrafe. Ma ve-ramente egli fu dell'ordine cittadinesco ed abitava a s. Maria Zobenigo ed avea fama di ora-tor facondissimo e causidico eccellente. Agostino Superbi (Lib. III. p. 86. Trionfo ec. ) e il suddetto Zeno (Memoria ec. p. 11. ediz. 1662) sotto l'anno 1580 notano che il nostro Balbi lasciò manuscritto un libro di sue Orazioni diverse; un suo Commento sopra Cornelio Tacito, e un Discorso sopra l'eloquenza, con altre cose. Possedeva scelta e doviziosa libreria. riposta dal Sansovino fra le migliori del suo tempo (Lib. VIII. p. 158) nella quale oltre i libri teologici, istorici e di legge ridotti a facilità con sommari et repertorii in ogni materia

blicare la grande raccolta di trattati legali radunata da lui, secondo il giudizio di uomini dotti, e impressa nel 1584, di che vedi il Fo-scarini (Lotter. Venez. lib. I. pag. 78. num. 216) (1). Passó poi questa libreria per eredità nella famiglia de veneti cittadini Maffei, come da Cronaca citata dal Foscarini (Lib. 111. p. 522 num. 286.). Lo Ziletti sopra un esemplare mss. posseduto dal Balbi giureconsulto ha dato fuori il libro: Sermones Iacobi de Vitriaco ec. et card, ab adventu usque ad secundum dominicae secundae post pascha. Venetiis 1578. La Accademia della Fama aveva ascritto il Balbi fra'suoi socii, essendo nella Scrittura di Federico Badoaro da me altre volte citata, del 1560, collocato fra gli Arithmetici. Era eziandio fornito di ragguardevole studio di Musica, del che fa pure testimonianza il Sansovino (lib. VIII. p. 139). tanto pel numero, quanto per la perfezione de musicali stromenti d'ogni maniera. L' epoca certa della morte di Luigi non mi è cognita. 11 Mazzuchelli (vol. II. parte I. pag. 88) vedendolo registrato nel libro delle cose no-tabili di Venezia dell' edizione 1592 a c. 138, conghiettura che allora fosse ancor vivo; io dovrei dire lo stesso in una ristampa di detto libro del 1601. dove a pag. 132 è posto come vivente; ma il più delle volte coteste ristampe si dimenticano di passare nel numero de' morti quelli de' quali le prime edizioni parlavan come viventi.

In sua lode troviamo impresso un Carmen di Mario Finetti ad Aloysium Balbium oratorem celeberrinum (senza luogo ed anno) in 4. fatto nella occasione in cui il Balbi difese in gindizio la famiglia Finetti, leggendovisi fragli altri non molti, questi quattro versi: Seu responsa refers consultus jura potenti Seu doctam arcano reseras de pectore vocem Aulai in medio, Venetiq. ora Senatus, Excellis, miroq. deorum si nota una singolarissima sfera fatta con ma- incedis honore. Ma valga per tutti gli elogi raviglioso artificio. Questa libreria servi di che se ne potessero fare quello che ne dice Ber-

Ton. 111.

<sup>(1)</sup> Il titolo dell' opera è: Tractatus universi iuris. duce et auspice Gregorio XIII pontifice maximo, in unum congesti ec. Venetiis MDLXXXIII. Volumi XVIII. in fol. Francesco Ziletti raccoglitore e stampatore nella prefazione così s' esprime: Maximum quoque no-bis commodum attulit illustris viri et oinni laude digni Aloysii Balbi Bibliotheca optimis, innumerisq referta libris, quam ipse non tam suo, quam bonorum omnium commodo ( quod ejus est benignitatis ) sibi comparavit. Nihil unquam nos ab eo frustra petivimus, qui omnia habeat et qui omnia velit. Assecuti igitur sumus ejus praecipue au xilio quod volebamus ut Tractatus vobis traderemus pleniores, cujus etiam consilio effectum est ut in indice conficiesdo mihil desiderare possitis.

nardino Partenio a p. 48 della Imitazione Poe-tica (Venezia Giolito 1560. 4.) Aloigi Balbi in quella età sendosi rivolto tutto alle buone discipline et alli studii dell' eloquenza, tanto in quelli gli suoi eguali avanzava, quanto hora i molto più di lui maturi et vecchi felicemente trapassa. La maniera del cui dire è soave nell'esporre et chiara efficace et sottile nelle con-tenzioni, aperta nelle disposizioni, ne' discorsi ornata et vaga, ardente negli affetti, non solamente movendo eli animi con la sorte dell' orazione, che è piena di sincerità, ma in quelli signoreggiando con la dignità dell' aspetto, et con la fronte dipinta di modestia a ciascuno caro et gratioso si rende. Del qual ingegno tali accrescimenti vediamo che torto si farebbe al suo valore se si ponesse più tosto nel secondo luogo che nel primo di quelli che per il di-ritto sentiero dell' nloquenza con grandi et honorati passi camminano nella nostra città.

Abbiamo avuto eziandio un altro Veneziano Luigi, o Lodovico Batbi che fiori nel medesimo tempo, e che diede in luce varie cose musicali. Di queste mi sono note le due seguenti.

1. Musicale essercizio di Lodovico Balbi maestro di capella del Santo di Padova a cinque voci : cioè Alto, Canto, Tenore, Quinto, Basso, In Venetia appresso Angelo Gardano M. D. LXXXIX. 4. con dedicazione al cavaliere Giovanni Chisel de Coltemprun et Gnoviz ec scudiero nel contado di Gorizia, consigliere ec e a suoi figliuoli Giorgio, Guido, Giangiacomo, e Carlo . Nella prefazione Angelo Gardano stampatore dice che il virtuosissimo Balbi musico eccellentissimo a' nostri giorni ha scelto alcuni bellissimi componimenti di musici eccellentissimi, già altra volta stampati, e preso il soprano solo di loro ha fatto una melodia sopra quelli artificiosa e degna da esser veduta et udita a cinque voci. Gli autori poi da'quali estrasse il Balbi sono: Adriano Vuillaert, Cipriano Rore, Costanzo Porta, Alessandro Striggio, Giaches Vuert, Annibal Padoano, Claudio da Correg-Tiburzio Massaino, Giacomo Antonio Cardillo, Verdelot, Archaldet, Corteccia, Ippolito Camatero, Francesco Bonardo de Perisone, scrivere questo libro, ch'è assai raro, e che perció dalla Marciana ove oggi esiste, era stato trasportato con altri capi d'opera in Francia nel 1707. Esso dunque torno con una annotazione mss. che dice : Les Madrigaux sont d'une execution facile.

Ludovici Balbi veneti missae quinque cum quivque vocibus una ex quibus alternatim canitur, nuper in lucein editae et impressae, quorum nonina sunt haec: Missa: Ecce mitto Angelum meum: Missa: Fuggite il sonno: Missa duodecimi Toni: Missa alternatim canenda: Missa defunctorum. Venetiis apud Angelum Gardanum MDLXXXXV. in quarto transversale. Di questo libro debbo la notizia all' erudito sig. ab. Giuseppe Antonelli vicebibliot. di Ferrara; ed è senza alcuna dedicatoria, essendo l'opera divisa in cinque parti collo stesso frontispicio.

Di questo Balbi fece menzione l'Alberici Scritt. Ven. p. 55, anno 1578): Lodovico Balbi discepolo et imitatore di Costanzo Porta musico eccellentissimo, diede in luce diverse sue fatiche fatte pure nella musica, cioè messe, vespri, compiete, motetti, madrigali, et altre cose simili gratissime a' professori et intendenti. Quantunque nelle opere sopraindicate, e nem-meno nell' Alberici gli si dia l'aggiunto di Frate Lodovico Balbi pure si sa che era dell' ordine de' Minori Conventuali, dicendolo gli scrittori di quello, e fragli altri il p. Giovanni. di sant' Antonio (Bibl. Francisc. T. II. p. 291.) e leggendosi eziandio nel libro Arca di s. Antonio p. 145 n. 329. Rev. Pater D. frater Ludovicus Balbi Magister Capellae in Ecclesia eiusdem Gloriosi Sancti pro regulatione ipsius capellae praesentavit infrascriptam scripturam obligationum pro cantoribus ejusdent ec. 1585. 18. luglio. E così a p. 148. num. 530. 1585 12 augusti avvi simigliante annotazione. Anche il padre Sharaglia in Supplem. ad Scriptor. Trium Ord.s. Fran. Romae 1806, così di lui scrive pag-495. Ludovicus Balbus Venetus Min. Conv. et onstantii Portae Cremonensis discipulus, viteri, Antinait audomo, Calauro ut Correge Ossisianui Fornec Vermionensia sinespinis, gio, Andrea Gabrielo, Baldessara Donasio, Musicae facultatis peritissimus aestimutus Pa-Gioan Contino, Elippo de Monte, Orlando taoii modalationibus Templi s., Antonii praefe-Laso, Marcantonio Ingegener, Giovan Navetus constituitur, ut innuit eiam Rodulphius co, Giovan Pier Luigi da Palastrina, Giulio 1th. 5. in Constantio Porta quem ett reliquisse Rinaldi, Luca Marcenzio, Vincenso Bullio, post se insignea discipulors intercaeteros/foret sub hoc tempore (1585) Paduae Ludovicus BalbusVenetus ejus aemulatorqui suis modulationibus ubique accentus est. Ricordasi che nella Bi-Lupachino, Giachet Berchem. Ho voluto de- blioteca di s Francesco di Ferrara si banno. mss. delle opere del Balbi quae in ecclesiis levati da quel luogo egli dono alla chiesa di s. cantari solent musicis notis concentuque » E Liberale in Castelfranco, i quali furon collocaexiit cura fr. Angeli Borsarii Regiensis Tertii Ordin. s. Franc, teste Bordono in Chronologio III. Ordinis cap. 38, et ex eo Ioan, a s. mnum, et in eadem musica facultate praestan-

A seconda di queste notizie cavate dalli suddetti Supplimenti del P. Sbaraglia ho scritto al prelodato ab. Intonelli onde vedere se nella libreria de' francescani di Ferrara esistessero in effetto opere miss. del Balbi, e se si trovi il catalogo mss. del Superbi intorno a' musicanti dell'Ordine Minoritico. Ma la risposta fu negativa. Così pure col mezzo del mio amico il professore Luigi Pasquali Min.Conv. del Santo in Padova ho fatto richieder l'erudito padre Maestro Paolo Munegato, se alcuna cosa vi fosse nell'Archivio relativa al Balbi; ma nulla ne ebhi, tranne le notizie sopraddette cavate dal libro Arca di S. Antonio, e dal Supplimento del P. Sbaraglia, libro che io però non ho potuto vedere . Del resto io credo che non due ( come dicesi leggere nel catalogo mss. dell'Al-berici sopraddetto) Lodovico, o Luigi Balbi zio, e nipote dell'Ordine de' Minori; ma un solo sia stato il francescano Lodovico Balbi maestro di musica; e un solo anche ne lia registrato l' eruditissimo Muzzuchelli (vol. II. p. I. p. 88 Scritt, d' Italia ) . In questa epigrafe veggo nominato un Fita-

Po Balin . Dello stesso stipite vive oggidi il no-bile Filippo Balbi figliuolo di Filippo q altro Filippo, nato del 1775. È degnissimo che qui si nomini per lo suo valore nelle arti belle, e negli studi meccanici; ammirabile particolarmente per la diligenza e verità de' suoi dipinti nel genere di vedute e paesaggi in piccolissima forma . Egli il primo fra noi fece rivivere con suo particolare trovato l' arte di trasportare dal muro in tela gli affreschi in modo da conservare costante la loro durata. Così chbe il merito di salvare dalla totale lor distruzione cento e più opere di Paolo Veronese che celebre rendevano il palazzo ch' era prima de' Soranzi, poi de'

ranza nel Territorio Trivigiano; palazzo che

un'altra musicale opera sua intorno alle feste ti in quella sagrestia colle seguenti onorarie proprie dell' ordine de' Minori dicesi in luceme epigrafi. Sotto la figura della giustizia : FIR-TI TYA . AETERNITATIS . TEMPORISQUE . ICONAS . QVAS.IN. AEDIBYS. BARBARORFM. AD. SPPERAN-TIAM | PAPEL. CALLIANI, PERON. PARIETI. AD-Ant. Tom. 2. Conchindesi poi: nepotem habuit PINXERAT | TECTORIO. AFFISAS.LINO. QFE. IMPO-Aloysium Balbum ejusdem Instituti ejus alu- sitas | PHIL, BALBI P. F. NOFO. ARTIFICIO. AB. 18-TERITY. FINDICAPIT. Sotto la temperanza: FINons August Superbus in mss. Catalogo music. Teno | IOANNE. SAPOGEANO. NOT ELLO. FR. TRE-Ord. Min. TEMPLI EFIFS . CFRATOBIBFS | ANNO MDCCCXFIII. EX . DONO . N. F. PHILIPPI . BALBI. Un altro dipinto di Paolo ch' era pur a fresco in quel Palazzo il Balbi donò al seminario patriarcale di Venezia. Rappresenta una donna sdrajata che sostenta una lapide dov' è scritto | FIRTES | ET | GLO-BIA | e al di sotto il nome del pittore PAPIFS e l'epoca MDXXXXXI, e sta sopra la porta che dal corridoto superiore mette nell'andito del refettorio. Nel Giornale Patavino (T. XLIX. della serie intera, e T. XVIII. della serie seconda numero 35 settembre e ottobre 1818 a pag. 188 e seg. si è posto lo elenco de-le piture così levate dal Balbi delle quali la massima parte eggidi è giunta in Ingbilterra, allettati que'signori e dal celeberrimo pennello e dalla durevolezza che mostran avere quest' opere sulla tela in cui furon trasportate. La Bellona pittura di l'aolo levata dal Balbi fu incisa litograficamente in Londra dal Vendrami-ni in 4. L'I. R. Istituto premio l'invenzione del Balbi con una medaglia d'oro nella solenne distribuzione de' preuij d'industria fattasi nel 12 febbrajo 1817, come apparisce a pag. 24 degli Atti relativi in quell' anno impressi dall' Alvisopoli ; ove parlasi anche della maniera de veneziani nel pingere a fresco; e que'della terra di Castelfranco fecero imprimere co'tipi stessi nell'anno 1819 una cerona di carmi italiani e latini col titolo: Omaggio di riconoscenza al nobile signore Filippo Balbi per alcune pitture a fresco di Paolo Cagliari trasportate dai muri in tela e donate alla chiesa di s. Liberale di Castelfranco.

Morosiui, ultimamente de' Barbari, detto la So- THOMAE PRANDO CHRISTOPHORI FILIO. EDIVM DIVORVM CANTIANI PRIMVM DEINoggidi più non sussiste, Alcuni pezzi dal Balbi CEPS AVGVSTINI ANTISTES OPTIMVS AC CLAVSIT ANNO 1475 SARCOPHAGYM DICA-

Abbiamo nel codice Palferiano l'epigrafe. In origine in quel codice era scritto GRARNDO ma una mano più recente con inchiostro più nero fece un P sopra il G, e vi si legge PRANDO conforme agli atti antichi.

TOMMASO PRANDO, oppur DE PRANDIS nel 1458 era piovano della chiesa di s. Canciano, come apparisce da' rogiti di Giovanni Rizzo pievano di s. Sofia; e nel 1442 trovasi nella stessa sua qualità traslocato in questa chiesa di s. Agostino. Mori del 1473, concordando la epigrafe con ciò che dice il Cornaro nel T. II. p. 220, e 582 delle venete chiese. In quanto ai traslati da una parrocchia all'altra anticamente frequen-tissimi vedi il Galliciolli (Mem. Ven. T. IV. p. 294. 295.)

21

SEPVLCHRVM SPECTABILIS ET GENEROSI D. LEONARDI CONTARENI Q. MAGNIFICI D. CAROLI DE CONFINIO SANCTI AVGVSTINI.

L'enigrafe sta nel codice Palferiano.

LIONARDO f. di CARLO q. GIACOPO CONTARINI della contrada di s. Agostino trovasi nelle patrizie genealogie di Marco Barbaro, le mali dicono che mori del 1464 e che fu seppellito in questa chiesa vicino al battisterio. Nulla su di esso veggo a notare. Rammenterò bensi qui il

seguente contemporaneo

Lionardo Contarini dottore de'decreti e protonotario apostolico figlio di Moisè q. Marco, e fratello di Lodovico che fu patriarca di Veneoia. Lionardo si è reso più noto nelle parti del Trentino, che non fu alle nostre; imperciocchè essendo stato Moisè suo padre nel 1458 podestà di Rovereto, fu conosciuto con questo mezzo il figliuolo da Georgio II, vescovo di Trento il quale gli diè l' anno 1462 un beneficio nella Pieve di s. Maria di Val di Leder, diocesi di Trento. Da questo nel 1/65 circa passò all'arcipretura di Lizzana, indi a quella di santo Stefano di Mori. Entrato appena al possesso della chiesa di Lizzana, e trovate le cose in grande disordine in quanto all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, penso essendo in Rove-

PIENTISSIMVS QVI DIEM SVVM EXTREMVM soggette. de'beni e diritti che godevano, e degli obblighi suoi circa le medesime; e ció fece per istruzione propria e de successori. Questa Notizia conservavasi fin alla metà circa dello scorso secolo XVIII, in pergamena manuscritta nella detta pieve avanti ad un Innario pur manuscritto. Sul lembo della palla dell'altar maggiore di s. Tommaso di Rovereto si leggeva MCCCCLXXXVI | ARCIPRESETTERO LEONAR-DO CONTARERO DOCTORE EX ELEMOSINIS; Era uomo molto pregiato per la sua condotta di vita, e per la dottrina; il perche essendo già vicario del vescovo di Vicenza Batista Zeno il cardinale, i canonici, del cui titolo era anch'esso insignito, lo avevano eletto dopo la morte di questo che fu nel 1501, per loro vescovo, e da tutti era stata approvata la elezione; ma non fu confermata dalla Santa Sede. Era stato anche vicario generale del vescovato di Padova. A questo passo io noterò ció che con cortese lettera 51 marzo 1828 mi fece assapere l'erudito don Antonio Comino ceremoniere ed archivista vescovile di Padova, cioè, che Pietro Barozzi vescovo di questa città fin da primi momenti del suo ingresso che su nell'aprile 1487 destino a suoi vicarii Leonardo Contarini, e Donato de' Salci di Belluno; ma il Contarini era l' indefesso coadiutore del vescovo, non avendovi atto, per così dire, in cui non si trovi il suo nome. consinciando dal 2 giugno di detto anno 1487 ove, vedesi indicato Leonardus Contareno sacrae theologiae magister, decretarum doctor, canonicus vicentinus rev. ml Petri Barocii epi. pat.ni vicarius in spiritualibus generalis ec. Rinunciò alla carica nel 1502, poiche nel 22 gennajo di detto anno il Barozzi gli dà un successore nella persona di Lodovico dei Ruggeri canonico l'etenense e dottor de' decreti ; e nel relativo atto il vescovo attesta solennemente che per anni 14 e mesi sette il Contarini in dicti vicariatus officio bene ac fideliter inservivit, che animi et corporis quietem expetens a dicto vicariatu se abdicavit. Essendo stato sul finire del secolo stesso instituito in Padova il Santo Monte di Pietà, il Contarini somministrò a quel pio istituto in varie riprese mille e più ducati per impiegarli in quest' opera a favor de' poveri, col patto della ricupera; notizie che il Comino cava da un opuscolo storico sull'origine del Santo Monte. Era Leonardo concorso in varii tempi al patriarcato di Venezia, al vescovato di Trau, e all' arcivescovato di Cipro . Vereto l'anno 1470 di scrivere una lunga ed esat- di le Memorie antiche di Rovereto raccolte e ta Notizia di tutte le chiese alla sua arcipretura pubblicate da Girolamo Tartarotti . Venezia 1754. a. p. 76. B. i. Riceardi nella Soria del veccoi Vicentini. Vicenza 1786.4 a p. 1842 e Lacopo Grasalari pievano di a Apollinare nella orazione latina nel 1760 fatta per la promossione al patriaretto di Venezia di Lodovico Contarimi fattello del nostro Leonardo il qual Grasolari die di Loconardo: che allone era a Padova, utriusque censure consultissimus ilempue socrarum literarum prestantissimus interpre-

### \*:

MARMORE CLAVDVNTVR CINERES. A TVR-RE OVIESCUNT

RE QVIESCVNT
OSSA VALENTINI QVI PATER AEDIS ERAT.
MENSE MARTII DIE 29. 1500.

Il Palfero ci dà, come le altre, questa me-

Egli veramente scrisse CINERES ROC A TYRRE ma Coleti ommise giustamente dal suo manu-

VALENTINO DALLA TORRE fu piovano di questa chiesa dal 1474 al 1500 in cui è morto (Cornaro II. 382) e fuvvi poi un Alessandro dalla Torre piovano anch'esso di questo tempio dal 1508 al 1550 (1. c. e XIV. 180).

In altre inscrizioni avremo questo cognome dalla Torre (a Turre, o Turri), che fra di noi si dice anche Turriani, o Torriani. E frali Veneziani distinti mi piace di notare i seguenti.

1. Gioachimo dalla Torre (Turrianus) Veneziano dell' ordine de' predicatori, uomo dotto in greco ed in latino, e in altre lingue perito, fu del 1468, e del 1475 priore del Cenobio de' Ss. Gio. e Paolo di questa città, e amministro la domenicana provincia per più anni con lode di somma prudenza. Durante questo tempo, cioè circa il 1470 insegno pubblicamente metafisica nel patavino Ginnasio. Morto il maestro generale dell' Ordine Barnaba Sassone (Saxono) napoletano nel 1486 fu a pieni voti nel capitolo che si tenne in Venezia l'anno seguente 1487, sostituito Gioachimo che ne era vicario generale; e per 15 anni ed oltre sostenne la sua carica colla universale approvazione. Sotto il suo generalato una gran parte del Cenobio di a Agostino di Padova fu compiuta, come dal Salomoni . (p. 100. urbis patav. inscrip.)

Qualche macchia però alla sua gloria attribuiscono alcuni, per avere il Turriani assentito alla condanna di morte nel 25 maggio 1498 sofferta da frate Girolamo Savonarola e da due suoi socii; altri però lo escusano, riflettendo che Gioachimo non proferi la sentenza,ma si Alessandro VI, avendo Gioachimo soltanto dovuto essere presente alla trattazion del processo e alla sua pubblicazione. Aveva egli con grande cura e dispendio e da diverse parti acquistata una ricca suppellettile di libri; il perché tratto dal desiderio di renderla utile agli studiosi, si presento al Senato offerendo di grigere nel monastero de Ss. Gio. e Paolo una biblioteca sotto il titolo di Biblioteca di s. Marco, e di collocarvi i suoi libri. Accolse l'offerta il senato ; anzi con decreto undici giugno 1494 ordino che al dalla Torre fossero consegnati anche i libri lasciati alla repubblica per testamento dal celebre cardinal Bessarione, affinchè in luogo separato nella biblioteca stessa fossero diligentemente conservati; ma il decreto non ebbe escuzione in quanto ai libri del cardinale; bensi furonvi collocati quelli del Turriani, il quale puossi a buon dritto chiamare il fondatore di quella un tempo riechissima libreria di cui avvi il catalogo a stampa datoci dal p. Berardelli nelli T. XX XXXII. XXXIII. XXXVII. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. della nuova Calogerana Racculta; de' quali libri molti fra' i preziosi passarono alla biblioteca di s Marco in forza del decreto del Senato 25 dicembre 1789 riportato dall'ab. Moschini nel vol. II. della storia della Letterat. Veneziana p. 31. 32. Gioachimo venne a morte in Roma nel 1500 al primo di agosto, e fu seppellito nel tempio di s. Maria sopra Minerva colla immagine sua sopra la tomba, e la seguente epigrafe . 10ACHINO TERIANO VENETO | THEO-LOGO EXIMIO AC FLIN (Sic) | PERITISS. PER OMNES PRAEDIR ORNIS DIGNITATES GENERALI | AS-SPMPTO ORDO PRAEDICAR | P. OP. B M. RO (sic) | FIXIT ANK. CIRCITER LXXXIIII | ROBYSTO CORPORE INTEGRIS. OF | SERSIBFS ET INTELETY ( sic ) OBILT ANN | IFBILEI MD. CALEN. AVG.

minta colla universale approvazione. Sotto il Il Sansovino (Lib. XIII p. a55 tergo) lo resono generalato una gran parte del Cenobio registra fralli nostri seritori dicendo che illudi a. Agostino di Padova fu compiuta, come strò i libri di Aristotele de phisiene auscultatiodagli stemmi suoi, e dall'epigrafe riportata ne. La cosa stesa ripetono i suoi continuatori;
dal Salomoni, (p. 100. urbis pateo. interip.) e il padre Berardelli sopracitato a p. 206 del T.
SUGEMINITAMOPERET.GENSLIM. MCCCL. X. X. Yiporta un codice num. L'Illi contecente

Lexicon graeco latinum a fr. mag. Joachimo Turriano o. p. gener. conscriptum. Il Rovetta aggiugne del Turriani un Tractatum de Transcendentibus che mss. dell' anno 1688 egli dice di avere veduto nella libreria di S. Dome-

nico di Castello di Venezia.

Vedi, fra gli altri, l'Agostini (Scritt Ven. 1, p. XXXII XXXIV), l'Albriei (Scritt Ven. 1, p. 55 54), Marsilio Ficino (Bpitt. tradotte del Figliucci, nel vol II v'en. Giolio 1360 appo l'Argellati. Volgarizationi vol II. 1360 appo l'Argellati. Volgarizationi vol II. 1, p. 37), Leandro Alberti (Deviesi illustr. p. 47 145); Il Arman (Monum. com. S. Donini cap. XII p. 301 Il develta (Bhd. til vienr. p. 84 no.) Luigi Contamin (Giardino p. 455). Il Echard (Script Ord. II. p. 869 879 Gianfrancesco Pico (T. II. p. 869 879) Gianfrancesco Pico (Pri V. II. p. 86) Il Corano (Ecta Ven. VII 155 254, 365), Il Facciolati (Fascipt Ven. II. p. 186) Il Corano (Ecta Ven. VII 155 254, 365), Il Facciolati (Fascipt Venetne p. L. 6) Il Berardelli (T. X. p. 164, 165). N. L. Calogy I' als. Morelli (Ilistert. satla libreria di S. Marco. Operette 13 756 e alla Bibli. D. Marci manisce p. 417) Il Superbi (Trionfo Lib. III. pag. 4). Apostolo Zeno (Stor. Veneziani p. XVIII II. p. e. ce.

te secolare nacque di onesti parenti in Ve-nezia nella parrocchia di Santa Marina circa l' anno 1655. Nella sua adolescenza abbracció l'istituto chericale e fu ascritto alla chicsa parrocchiale e collegiata di S. Geremia. S'applicò agli studi, e si dilettò ancora dell' astrologia, massime in quella parte che chiamasi Chiromanzia, studio che poscia abbandonó come vano ed incerto. Dopo il ritorno di Roma nell'anno santo 1700 ove col Suffragio di S. Geremia crasi portato, s'impiegó con gran fervore nel promuovere la divozione verso la miracolosa immagine del Ss. Crocifisso che in detta chiesa conservasi, cui Iddio aveva voluto onorare col fare moltissi me grazie per di lei mezzo in detta città di Roma. V tal oggetto tra le altre cose, intraprese l'ufficio di esorcista che esercito per molti anni. Fu per lungo spazio della sua vita titolato della sopraddetta chiesa di S. Geremia, e da varii titoli inferiori ch'ebbe ordinatamente arrivò a quello di secondo prete in cui mori. Fu uomo esemplare ed assai amante della giustizia per sostenere la quale non si curò di perdere talvolta la protezione de'

grandi. Alquanti anni prima della sua mor-te divenne affatto cieco; disgrazia che tollero con grande rassegnazione. Mori d'anni 76 in circa I anno 17:8 0 17:9. Scrisse: Della Chiromanzia libri IV mss. in 4 che stavano autografi nella Biblioteca de' padri predicatori in Ss. Gio. e Paolo di Venezia, donati dall'autore l' anno 1690. In questo tempo fu che abbandonò tali studii e si privò di quanti scritti ed opere stampate aveva in tale ma-teria. Diede alla luce un piccolo libretto con questo titolo: Notizia distinta dell' immenso tesoro spirituale che alla pubblica divozione si è aperto dalla Sovrana Procvidenza del Sautissimo Redentor Crocefisso, i nuovi segni e prodigj cominciati ad operarsi per mezzo la sua sacrn imagine che veneratissima si conserva nella parrocchiale e colle-giata Chiesa di S. Geremia profeta in Ve-nezin, con l'occasione che il Suffragio del-l'istessa la portò seco nell'alma città di Roma dove pellegrino questi con tanta pietà e splendore per guadagnar l'universnle giubileo del decimo settimo secolo di nostra luce 1700. In Venezia pel Pinelli 1701 in 8. (Tutto ciò da mss. Memorie appo di me, e dal Berardelli (f. XXXVII p. 73 N. Bacc. Calog)

a. Giampietro Torre (Int. Turrianus) sacerdote secolare nacque di onesti parenti in Vemeia nella parrocchia di Santa Marina circa
l'anno. 1655. Nella sua, adolescena abbracciò l' sittuto chericale e la sacritto alla chicsa parrocchiale e collegiata di S. Gerenia.
S'applico agli studi, e si diletto ancora deil'astrologia, massime in quella parte che
chiamasi Chiromanzia, studio che poscia abbandoné come vano cd incerto. Dopo il ritorno di Rouna nell' anuo santo 1700 ove col
represta la serise alla control no glielo avesse impedito. L'operetta la seria sun'operata in predica viole di seria di contrologia,
son in resca cià, e che era fornito di eruditiorno di Rouna nell' anuo santo 1700 ove col
represta la seria un'operata in l'anno 1742.

Santonia dell' ordina circa
del "redicatori scrise un'operata in ordina dell' ordina colli ordina con positivo.

Tarocchia di seria dell' ordina colli ordina con l'anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con l'anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con l'anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo della rore veneziano dell' ordina con positivo.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo di seriali, anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo di seriali, anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo di seriali anno 1742.

Tarocchia di seria dell' ordina con positivo della prima raccola Caloge
rana positi di seria un'operati no positivo di seriali anno 1742.

Tarocchia della Tore veneziani del con le redictori scrise un'operati no positivo del presi un'operatio del prima raccola del l' XXVII della prima raccola Caloge
rana positivo di seriali anno 1742.

Tarocchia della Tore veneziani della con seriali della con con positivo di seriali della con con positivo di seriali della prima raccola con l'anno 1742.

Tarocchia della Tore veneziani della con seriali della con positiva della prima raccola della Tore veneziani della con il seriali della con positiva della prima

Lisamatouin Torriani (Int. Terrianae) nato in Venesia da Pietro Torriani eirea il 1757 fu distino giureconsulto. Fece dapprina a suoi studii nel collegio de PP. Cusuiti di questa citità, e mise abito chericale. Suppressa la congregazione de' Gesniti, e rette le scuole da preti secolari, il Torriani fi maestro di unane lettere, finchè nel 10 agosto 1781 fu feletto a professore di Diritto Canancico nella Università di Padova coll' annuo stipendio di venete lire 5605 1.2 Nel 1796 li 7 aprile per decreto di Senato, il suo sispendio fu portato avente lire 6805 1.3 Nel 1796 predio fu portato avente lire 6805 1.5 nel 1796 in quel tempo depo il periodo di multi anni, venita accrescituto alli professori il tanni, venita accrescituto alli professori il tanni, venita carcessituto alli professori di tanni.

salario e tale aumento chiamavasi col titolo di ricondotta. Nel 1807 fu posto in istato di pensione dall' Italico Governo; e nel 18:4 a' 27 di giugno all' ore 7 pomeridiane ven-ne a morte nella parrocchia di Santa Giustina di Padova, essendo il suo nome inscritto nei registri civili di morte al num. 958, siccome mi fa sapere l'erudito sig. ab. Arrigoni. Ne' mss. del cav. Francesco Maria Col-le presso il ch. sig. Giuseppe dott. Vedova di Padova che gentiluiente me li fece vede-re si legge: MDCCLXXXI XV kal. se-ptemb. Jounnes Antonius Turiani Venetus scholam (Juris civilis matutina loci tertii cum paritate secundi) obtinuit flor. CCC cum doctrinae solertisque in docendo diligentiae in venetis scholis periculum fecisset optimo successu. Ad nos postquam venit expectationem de se conceptam constanter sustinet sedulitate et scientia scholaribus tei sasturi seatutate et scenta schotarious etiam in primis morum facilitate et officiis mirifice gratus. Anche l'Ab. Moschini nella Letteratura Veneziana T. I p. 266 ha ricor-dato il Turriani, ma credo che pochi abbianlo ricolmo di elogi (non già dal lato della scienza) bensi dal lato della officiosità; giacche (per quanto a voce mi vien detto da chi lo conobbe) colla sua lingua mordace non avea saputo cattivarsi l' affetto altrui. Scrisse le cose seguenti a me note.

I. Il Priacipa di Giannanonio Torriani cento giureconsulto. In Roma MDCCLXI per Generoto Scionnoni, 4, cel ritratto dell'autore disegnato da G. A. Franchi, i intagliani da F. Polanzani. La dedicazione è a S. E. Cornelio Peptio il Mustoti conte del S. R. I. ecin data di Roma 15 aprile 1761. Vi si premette un lungo Discorto over prefatione filotofico politica sulla origine degl'imperi e sulla necessità loro.

II. Il Giureconsulto nel quale stabiliti i veri principi del Dritto di Natura, delle Genti e Civile viensi a proporre una compiuta storia del Dritto de' Romani tuttoquanto, così bene pubblico, come privato. In Venezia

ne pubblico, come privato. In Venezia
MDCCLXIII appresso Antonio de Castro.
8 con intitolazione a Giovanni Albertis celeberrimo giureconsulto ed avvocato veneto.

11I. La filosofia delle Cappuccine, poemetto per la vestizione dell'abito di Cappuccina. TA PIO della molto illustre signora. Lisabetta Poli VOLEN nel celebre monistero della, Grazia di Venesia. 8 senz'anno dedicato a tre fratelli Cen. NOS XI toni cioè a don Giooanni Centoni piovan di GVSTI.

S. Vitale, canonico di S. Marco e conservatore della Bolla Clemenina, a don Erancesco Centoni prete; e al padre Luigi da Venezia diffinitore e guardiano de' Cappuccini al liedentore tutti e tre zii della candidata.

IV. Il Cantico di Mosè tradotto in terza rima, e pubblicato per monacazione (opuscolo che non vidi, ma che è assai lodato).

V. Il Repubblicano poemetto per la creazione del serenissimo principe di Venezia Luigi Mocenigo, composto da Giannantonio Torriani giureconsulto; senza data stamp. in 8. Il Mocenigo fu eletto nel 1703.

VI. La fuga dell' obblia, Conto nell'occasiva, che nella chiesa di s. Vitale M. un'insue reliquia di tre sacratissime spine, da più secoli vio posseduta, vine ora a solema culto restituita dalla pastorale soficcitudine di S. E. Res. Mons. Giovanni Brugadino patriarca di Venezia e Primate della Dalmaia e, ce, e ten'anno e stamp in 8.

In queste opere il Torriani e specialmente nelle due prime si mostra un uomo assai erudito nella materia di che tratta; e nelle ultime si mostra un buono verseggiatore ed elegante. In tutte poi si scorge la buona lingua italiana. e forse una ricercatezza di stile uon comune: della quale italica lingua egli stende uno elogio al par. XXXI. del Giureconsulto, dicendo di se che quontunque l'opere mie sopra materie versino nella trattazion delle quali ali altri autori tutti della sola latina lingua sonosi serviti continovamente, nientedimeno, anzi che in altra guisa, italianamente coteste di disten-dere m'ho avvisoto più che bene, posciache, italiano io essendo, e conoscendo la nostra italica lingua per onorata, per copiosa, e per capevole d'ogni dignità, e grandezza, sofferir non posso sì di leggieri ch'essa, colla nusera serva Italia abbietta ognor si giaccia e vilipesa ove al paro della Greca e della Latina potrebb' essa italica lingua per le sue qualità glorioso ed immortal nome acquistarsi e per ogni dove signoreggiare.

#### 2.3

MARIAE MYTI, VXORI OPTIMAE NIMIS HEV CITO MORTE SVRREPTAE HIERONIMYS RO-TA PIO HOC OFFICIO SINGVLAREM BENE VOLENTIAM INCREDIBILEMQ. DOLOR EM SIGNIPICAN S VAQ. SIB ET. P.H. M. P.V. AN-NOS XXI, OBIIT ANNO 1607. 9. KALENDAS AV-CUSTI.

Il solito codice Palferiano ci dà l'epigrafe. La famiglia Rora qui ricordata non è de' pa-Guardian Grande dell'archiconfraternita di s. Rocco, (Soravia vol. III. p. 113. delle venete chiese)

La famiglia Mort della quale più d'una me-moria nelle veneziane lapidi troviamo è anch' essa cittadinesca; venne da Bergamo; possedeva in Venezia case a s. Lucia in calle di Ca Muti, e un nobile palazzo a s. Cassiano. Vedi le Memorie de'cittadini mss. e stampate, e il

Galliciolli (Mem. Ven. T. VI. p. 157). Qui è degno di ricordazione

Giammaria Muti. Questi nacque in Venezia nel 18 dicembre 1649, e nel battesimo fugli imposto il nome di Iacopo. Suo padre era Giammaria q. Bernardino Muti biavarol al san Piero e la madre aveva nome Catterina, come da'registri battesimali della contrada di s. Gio. in Bragora. Vesti nel 1604 l'abito di s. Domenico nel convento de Ss. Gio. e Paolo di questa città, assumendo il nome di Giammaria, e scorso l'anno fece la solenne professione nelle mani del priore Giampietro Bortoletti padovano uomo assai dotto, e che di trent' anni era stato eletto a consultore in jure della Repubblica, Il Muti lesse filosofia e teologia in detto convento per lo spazio di otto anni ; insegnò la rettorica a molti signori alla sua educazione affidati : fu reggente dello studio generale di Padova e v'insegnó anche la teologia: predico in molte fra le cospicue città d' Italia; era uno degli Accademici Erranti sopranominato il Sicuro, e uno anche degli Accademici Animosi; Finalmente dopo essere nel 1708 stato priore del monastero di s. Stefano di Monselice, e priore anche di quello de'Ss. Giovanni e l'aolo di Venezia nel 1721, venne a morte in quest ultimo nel 1727 a' 16 di maggio sendosi ammalato durante il viaggio clie da comizii pro- 7. La penna volante del Muti descritta in cervinciali faceva verso la patria. Fugli recitata orazione funebre dal padre Amadeo Luzzo o Lucio veneziano minore osservante; orazione che manuscritta conservavasi presso Apostolo

Era il Muti di cosi pronto e fervido ingegno che molte cose e di diversa natura egli ha date in luce fino dall' età più giovane, fralle quali due quaresimali Quantunque però, come osserva il Cinelli, la sua penna fosse felicissima, nell' azion del recitare era così mal provvedu to delle doti del corpo che le sue stesse gomme

gli si convertivano in oscuri carboni. Lampi di vivacissimo intendimento ( per usar la frase del trizii; ma de'cittadini, e forse di quella casa detto Cinelli) trovansi in alcune delle sue cose; onde un Girolamo Rota del 1565 reggiamo tutte però sanno del gusto corrotto del secolo; e molte disconvengono al carattere che professava, sebbene fatto più maturo negli anni, ven-ga in esso lodata la insigne pieta, il cospicuo zelo per le anime, l'ammirabile osservanza della monastica disciplina, oltre la grande erudizione sacra.

Io qui sulla scorta di un manuscritto Zeniano, e di altri Marciani, non che del catalogo de' mss. de' Ss. Gio. e Paolo notero le opere del Muti che vennero a mia cognizione, alcune

delle quali pur io posseggo.

1. Problemi del Muti Veneziano. Ven. Benedetto Milocco 1674. 12. Qui si da il titolo di accademico. Sono dedicati a Pietra. Morosini cavaliere e procuratore di s. Marco, da Fiorenza del 2 novembre 1674. Trattan di cose lascivette anzi che no come l'autore stesso nel proemio dice; ma si scusa col dire che nell' Accademie si fa lecito qual si sia discorso dumodo non sia contra bonos mores. 2. Gli aborti d'ingegno. Venezia per lo stesso

1674. 12.
3. Floridea del Muti consacrata al sig. Giacomo Bracchi. Ven. per lo stesso 1678. 12. È un romanzo tratto da storia Spagnuola. 4. L' Isole fortunate della Religione del p. Ba-

celliere F. Gio. Maria Muti domenicano, dedicate al Rev. padre generale dell' ordine de'

predicatori il p. Maestro ç. Antonio Monroii. Venezia per Stefano Curti 1678. 8. 5. La Romilda. Venezia per Benedetto Milocco 1680, 12.

6. La Maddalena penitente. ivi per lo stesso 1680. 12. ed ivi per lo stesso 1630. 12. Questa è un opera drammatica in prosa.

- te lettere alla moda e dedicata al molto rev. padre Giuseppe Maria Bulgarini domenicano. In Venezia presso Benedetto Milocco 1681. 12. la epistola dedicatoria è in data di Modena del 30 Inglio 1681. In questo libro si trovano nominati un Antonio Muti avvocato che pare fratello dell'autore - un Beraardino Mutiche stava a Londra - un Giummaria Muti - un Angela Muti monaca a Treviso, e una Margarita Muti
- 8. I fullimenti di corte. Opera morale (in pro-sa) ricavata dalla vita della principessa Gio-

vanna di Portogallo domenicana. In Vene- 20. La penna volante ridotta al morale. Venezia per il Milocco 1682. 12.

.g. Lu magia de' caratteri, commedia (in pro- 21. Le Gemme del Vaticano Panegirici sacri . sa ) Ven per il Milocco 1682. 12. dedicata a Girolanio Mirman antichissimo nobile persiano -

10 Le Rotture del Genio, ivi per lo stesso

1685. 12.

Ponte 1687. E ivi 1702 in 12; e in Venezia 1715 per Domenico Lovisa in 12 edizion quarta. Romanzo cavato da un fatto fran-

12. La sagra lega composta di quattro orazioni in lode de' principi alleati contro il Turco. In Ven. per Antonio Pinelli 1688. 4. dedicata alla repub. Veneta . I principi sono Innocenzo XI, Leopoldo I, Giovanni III di Polonia, e la Repubblica.

13. Orazione a Venezia nella Vittoria della

Morea . ivi pel Pinelli 1688 14. Orazione in lode di Ferdinando duca di

Mantova . Venezia 1690. 4.

15. La penna volante ridotta in penna seria. Venezia per Andrea Poletti 1690. 12. e ivi per lo stesso 1702. 12. seconda impressione. Questa è una raccolta di lettere dirizzate a varii soggetti. La edizione è intitolata al principe D. Antonio Ottoboni di cui lauda le qualità nella epistola XXXV. a p. 95. Apparisce che a Firenze stava un suo cugino Giandomenico Muti.

16. Le fortune della Corte per la politica della virtu esercitata dal serenissimo di Mantoa . Venezia per Lunardo Pittoni 1690. 4.

di Venezia 1 aprile 1691.

18. Concistoro Generale de Santi delineato in panegirici sacri. Venezia per Gasparo Storti 1692. 12. dedicato al cardinale Pietro Ottoboni. Vi è unito Concistoro secondo de Santi (e sono similmente panegirici sacri) presentato all'ill. e rever. sig. abate Abbondio Rezzonico. ivi per lo stesso 1692. 12.
19. L' Accademia sacro-politica (divertimenti,

ossian discorsi, politico-morali, funebri, e sacri ) Milano 1695. 4. La stampa però è di 29. Il Trono di Salomone o sia Politica di Go-Venezia. È intitolata a Giovan Carlo Grimaverno a tutte le nazioni del mondo, dove s' ni ne' cui tetti l' Accademia più degna di Venezia si ricovra (cioè quella degli Animosi di cui abbiam detto ch' era socio il Muti). Lodasi la scelta Galleria e Libreria della famiglia Grimani.
Tom. III.

zia per Lorenzo Baseg 170 3, 8.

Venezia per Giuseppe Maria Ruinetti 1703. 8. dedicati a Gabriele e Sebastiano Venieri. Apparisce da questi che predicó non solo in Venezia, ma in Padova, in Mantova, in Palermo.

1.1. La Gismonda. Trevigi per Pasqualin da 22. L'ozio in Trattenimento fatica del Muti dedicata all'ill. sig. Giovanni Rizzetti. Venezia per Antonio Bortoli 1705 8. È diviso in epigrafi italiane, in prose e in poesie. L'epi-grafi sono altrettanti elogi a varii personaggi distinti; le prose sono varie orazioni accademiche; e le poesie racchiudono diversi so-

netti su diversi argomenti.

23. La penna politica. Venezia 1707. 12. 24. Quaresimale (primo). ivi per Andrea Poleti 1708. 4. con dedicazione a Gio. Batista Centurione principe del sagro romano im-

25. I tre impegni del divino amore, sermoni dell' Augustiss Sacram dell' Altare, del Purgatorio, e della espettazione del parto della Vergine. Venezia per il Poleti 1709. 4.

26. Quaresimale secondo . Padova nella stamperia del Seminario 1711. 4. È dedicato a monsignor Giovanni Michele vescovo e prin-

cipe di Trento ec.
7. La penna critica. Venezia 1716. 12. 28. Ricordi politici a principi cristiani dettati ed a loro profitto pubblicati. Fatica uniliata all A. S. di Francesco I. duca di Parma ec. Milano per M. Antonio Pandolfo Malatesta 1716. 4. Era si grande la felicità della penna del Muti, che durante la revisione del libro qui segnato al num. 29, egli compose questi Ricordi politici, nella cui prefazione promette di pubblicare la Gran Cronologia, fatica voluminosa storico-dogmatica; libro che non credo uscito alla luce . Questi Ricordi hanno il ritratto del Muti delineato ed intagliato nel 1716 da Autonio Luciani . A pag-455 vi è un catalogo dell' opere del Muti, riportatone il nudo titolo senz'epoca e senza stampatore

impugna il Macchiavelli ; si combatte il due lo: si erudiscono i principi nel governo cu altri premurosi trattati; opera cavata da s. Tommaso d' Aquino . Venezia 1725 appresso la società Albriziana a s. Lio, tomi III. i...

4, col ritratto dell' autore in età d' anni 74 intagliato da Francesco Zucchi nello assoa amno 1725, e corredato de' titoli dell' opere di esso Muti. È questo Trono consacrato a Ppapa Benedetto XIII. a cui in persona il Muti si è portato a presentarlo, e da cui ri-cevette in segno di aggradimento una cassetta di Reliquie di Ss. Martiri che nella chiesa de' Ss. Giovanni e Paolo furono collocate.

Oltre a queste opere trovo indicate anche le seguenti nel mss. Zeniano, che non credo impresse; cioè, I Soliloquii, i Riporti, il Cavallere e la Dama, il Rosario, Sonetti e Rime sopra

varii soggetti per passar l'ozio.

Frall ins. political de Ss. Giovane Faulo de en de mais Marie Muí O. P.
Fall ins. politica Marie Muí O. P.
Fall ins. politica Marie Muí O. P.
Fall ins. politica de la priman parten
contacto più test germanus sevum diviThocona adversus sinde sentientes. Cod. cart. in 8.
sec. XVII. e Nosiri (Cod. cart. sec. XVII). Lassió anche mss. Discorsi predicabili sopra di Miserere
ee, per la cui stampa aveva avuta la licensa
da frate Tommao Bipoli Generale dell'ordine in data 8 febb. 1747, cioè poco prima della
morte dell'autor.

Del Muti facero mensione, fragli nltti, Flamino Carano (Eccl. Vinut. vol. VII. a65.) il Cinelli (Bibl. vol. T. 111. p. 361.) il Giornale de Letterati (T. XXVII. p. 451.) Fedad (Script. Ord. T. II. 793.) il p. Berardelli net carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Gio. e Paolo (N. el. carla della libercia de Sa Giornalo Storico Bassano. (vol. XII. p. 12.), e in vari catalogli pi poi stanno registrate la vue opere, delle quali oggi è penuria perchè venduta piaziasagnoli nel disfacimento delle libercio, e perchè trattandosi in gran parte di manai, gli esemplari, ne furono allora aridamente richiesti, letti, quindi per troppo uso andati a male.

24

C. F. Z.

Queste cifre che stanno nelli codici Gradenigo e Moschini si spiegano dal pirno Catterina Franta Zamelli. In effetto veggo nei Necrologi della parrocchia che del 1728 a' 3 di maggio mori Catterina Farner q. Cristoforo relia del q. N. II. Varisco Zambelli d'anni 71. e mezzo.

A . V | . ANNO MDCLXVII. | A. V.

Fra le lettere doppie A. V. avvi uno stemma rappresentante una Torre. Sta sul suolo dinanzi la porta laterale che mette in istrada.

26

D.O.M. IOANNES MARIANI VIR MORVME TE VITAE INVEGERI | ACERBIMYS IVSTITIAE SERVATOR | CVLTOR AMICORYM OBSER-VANTISSIMYS | NEC NON PAMILLIAIVS SVORYM AMICISSIMYS | MEMOR VITAE NON IMMEMOR MORTIS ISBE ET POSTE-RIS SVIS HOC PARAVIT MONVMENTVM. | DVO ET SEPTIAGISTIA ANNOS AGENS I OBBIT | DECIMO SEXTO CALENDAS MAR-TII ANNO DOMINI DIDCCU.

Stava all'altar del SS. Sacramento, siccome m' indica il mss. Moschini.

Il padre Sebastiano Steffani Carmelitano dell'antica osservanza della congregazione di Mantova, predicatore e lettore della sacra Scrittura in sant' Apollinare di Venezia nel suo libretto intitolato. Il Faro della Fede ossiaVenezia supplichevole e festiva per la liberazione di Vienna e per la santa legha contra i Turchi (Venezia 1634, 12.) a p. 93. dice che fra i Ri-dotti più frequentati a' suoi giorni era la specieria de' signori Mantant detta la Vigilanza situata in piazza di s. Marco, giacchè si vedeva sempre ripiena di soggetti cospicui e per lettere e per nobiltà, vi si leggevano le più scelte composizioni in verso e in prosa, e conchiude che nei virtuosi congressi di questa specieria famosissima sorti felicemente il suo natale l'illustre accademia de Paragonisti, che tenendo la pietra del paragone per sua divisa potea ben con l'assaggio sperimentar la finezza di quegl' ingegni che in quel letterato liceo s' arrollacano.

Qui mi cade in acconcio di ricordare due veneziani dello stesso cognome, e forse della stessa famiglia corrispondendo anche il nome. Le noisite che vengo a dare sul primo, io credole dettate dal padre servita Bergantini, il quale, come ho già detto nel primo volume dell'opera mia p 95 avera scritti gli elogi degli utomini illustri del veneto convento di s. Maria de' Servi. Lo le traggo da mas. Marciani.

" Benedetto Mariani dell' ordine de' Servi fu

n fondamento segnare i tempi ne' quali vesti l' n abito della religione e stabili egli la sua vo-» cazione nel monastero di Venezia, per essere » manchevoli i registri di questi tempi, e per l' " abuso che s' cra introdotto delle tacite profes-» sioni. Combinando però ciò che di esso scri-" ve Rafaello Maffei nel suo Trattato degli Uon mini Illustri dell' ordine, che conservasi mss. » nella nostra libreria di Fiorenza, cioè che ab-» bia avuti per maestri in Padova nelle umane » lettere Pictro da Montagnana, e nella teolo-» gia Pietro dalla Croce portughese, e che per » conseguenza sia venuto nella religione in età n assai adulta col vederlo ne' Diarii del conw vento all' anno 1480 nominato qui vi maestro » di studio, si può presumere che si sia portato n 1484. Senza però obbligarmi al rigore cronon logico dirò col sopraddetto Maffei che fu uo-» mo di bella presenza, eminente, e ben dispo-» sto della persona; ma più bello per le virtu n dell'animo, e per la onestà e santità de'co-» stumi co quali si pose sotto i piedi tutti i pia-» ceri, e superò tutti i vizii con somma riputa-» zione di sua illustre famiglia, della patria, e n dell'ordine. Possedeva le lettere greche e lan deil ordine. Posseuera le lettere greune e m tine unite ad una eloquenza incomparabile. n Fu teologo incigne, ed acuto disputatore di maniera che nella difesa delle proposizioni » tenuta nel collegio di Padova per la laurea n dottorale (errano gli Annalisti che lo voglio no dottoralo circa l'anno 1515) li 23 di agon sto 1496 così aggiustatamente sciolse gli ob-» bietti, che il collegio di que gravissimi dottori n si riempi di stupore, e concordemente confes-» sarono di non aver a giorni loro udito il più » dotto, il più profondo, ed il più sottile candi-» dato. Nella eloquenza e nella predicazione » non era punto inferiore ai più celebri oratori " del tempo suo: Quantum vero eloquentia 
" praeditus fuerit (scrive il Maffei ) locupletisn sime testantur ejus monumenta. Affezionan tissimo alla religione governo con sommo ze-n lo e prudenza il monastero, e per cinque fiate n la congregazione come vicario generale con-n servando la monastica disciplina, difendendo n intrepidamente i diritti della congregazione, ned ornandola di privilegi impetrati da som-» mi pontefici Giulio II. e Leone X. Con il da-» naro di amendue i monasteri di Venezia com-» però l'anno 1507 da Virgilio Ghisilieri in » Bologna fuori di Porta san Felice un terreno » ed una casa per fabbricarvi un monastero per

n figliuolo di Giovanni. Non si può con sicuro n la congregazione, che nel susseguente anno " fu permutato in quello che ora si trova dentro » la città sotto il titolo di s. Giorgio. In somma » consacrò tutta la sua vita a gloria di Dio ed al profitto dell'Ordine, e cesso di vivere essendo " Commissario della Congregazione in Roma » l'anno 1524 circa li 14 di maggio. e non l' n anno 1500, come scrive il Maffei; delche son » fatto certo dal Diario di questi tempi che accenna i funerali che se gli sono fatti in Venezia » Filippo Alberisio nella serie de' vicari generali all'anno 1500 così parla di Benedetto: Vinn centiue fit conventus ubi Benedictus Marianus " Venetus theologus Vicarius generalis eligin tur. vir quidem et morum servantia et don ctringe copia plurinum pollens et in concion nibus valens, sed imprimis Religioni addi-" ctissimus. Ed il Maffei compendia il suo elon gio colle seguenti parole: Omni laude cumun lutissimus, sempuernisque saeculorum actu-n tibus celeberrimus. Oltre i monumenti sopra-» citati di eloquenza ha il nostro Mariani la-» sciati, secondo lo stesso Rafaello Maffei, altri » manuscritti, e specialmente un Trattato di n questioni Teologiche: extant hujus viri quaen dam scripta et praesertini quaestiones Thevn lognles. u

Gaparino Borro dello stesso odime de' Servit ha indirizzata una sua prefazione al nostro Mariani, e a Filippo Cavazza altro servita; la qual prefazione è dopo la epistola dedicatoria a Girolamo Donato nell'open del Borro initiclata Commentum super Tractatum Spherae mundi Joannis de Sacrobusco ec. Venetiis. Seotus. 1490. in 4. vedi l'Agostini (11. 604) Ciovanni Mariani Venetiano teneva officio

Coroann tuarant re enestano teneva ofincio nella camera degl' Imprestiti sin dal 1551 Di lui abbiamo alle stampe: Il Ragionato (Rassonio de Mercantia composto per Giovanni Mariano delle Tariffe) con la ridusione del prese d'utula la Soria in lire sottili di Vennationi del la Soria in lire sottili di Vennationi del la soria in lire sottili di Vennationi del la monde, riduti in duesti del lire 6d, ivi i 555 12.— Tariffa perpetua cen le ragion fatte per scontro de qualunque mercadantesi voglia con la ridusion della moneda venesiana in moneda imperiale ce: viu per il Rampasetto 1575 in 12 Libro altre volte stampato, del quale vidi l'edizione per Francesco Rampasetto ad instantia de l'autore Zuane Mariani l'anno MDLXVII 12:

Michelangelo Mariani, o Marianni vissuto to dopo la metà del secolo XVII io qui noterò da ultimo, quantunque di nascita non Venezia- l'anno 1296-97 era formato da qualunque claa-no, ma da Vallico nella Garfagnana. In Vene- se di persone; cosicchè i cittadini per nascita zia però stette lungo tempo, e, se crediamo al Dizi orrario storico di Bassano, egli fu piovano nella nostra Chiesa di S. Giminiano; il che però io non credo, non trovandosi nella serie di quei Piovani dataci dal Cornaro e dal Galliciolh, ne dicendolo l'autore nel suo libro il S. Giminiano. Scrisse le seguenti opere a me note.

r. Trento con il sacro Concilio et altri notabili; aggiunte varie cose universali; descrittione historica : con un ristretto del Trentin vescovato. Trento 1673 4. (Storie Farsetti e Coleti).

2. La Francia ne' tre primi anni di pace. Venezia pel Zattoni 1667 4 (Ilaim).

 Il san Gim iniano, Storia eroica (in prosa)
 Venezia per Giovanni Cagnolini. 1685 8. 4. Il più curios o e memorabile della Francia

nell'occasione che termina il reggimento di Francia l'ambasc. Luigi Grimani. Venezia 1673 8. dedicato al procur. Antonio Grimani fu ambasc. a Roma, luogotenente a Udi-ne, e Pretore a Padova (Bibl. mss. Gaspari).

 La morale cristiana portata dul francese per il M. R. sig. D. Michelangelo Mariani. Parigi 1668 12 (Catalogo Floncel disposto dal Cressonier Vol. I. p. 15.

6. Sonetto in lode del B. Jacopo Salomonio sta premesso alla vita del B. Giacomo Salomone scritta da Mons, Tiepolo . Venezia 1691 12. Egli si sottoscrive. D. Michelangelo Maria-

27

ni accademico Intrevido.

· · · · · IAMONTE PO OVESTO TERENO E MO PLO SO INIQVO TRADIMENTO SE POSTO IN CHOMY PALTRY .... VENTO E P MOSTRA .... .... SENPRE SENO

Celebre avvenimento nella nostra Repubblica ricorda questa inscrizione-

per ricchezze, per talenti, per antichità distinti dal basso volgo potevano essere nominati dagli elettori, e formare l'annuo Maggior Consiglio-Conosciutosi il pregiudizio che da cotesto uso derivava, perch' infinito era il novero de' concorrenti, quindi infiniti i maneggi, i raggiri, le seduzioni, i disgusti che nascevano tra di loro per giungere a conseguir tanto onore, usci nel 1296 all' ultimo di febbrajo more veneto, cioè 1237, la famosa legge che chiamasi Serrata del Maggior Consiglio. Questa comandando che quind'innanzi i membri da eleggersi a formare il gran Consiglio dovessero estraersi da quelli soltanto che avean fatta parte de' consigli degli ultimi quattro anni, venne in sosianza ad istituire una classe di persone distintedalla quale uscir non si poteva nelle elezioni future, e vennesi quindi ad escludere tutti coloro che alla classe stessa non appartenevano. Questa misura eccitó l'odio degli esclusi contro il doge, che allora era Pietro Gradenigo, e contrala forma del governo attribuita ad una tiranni. ca usurpazione de' diritti della nazione. Da ciò nacque principalmente la congiura di Marino Bocconio, o Bocco, uomo audace, facinoroso, pronto ad ogni scelleraggine, ma bel parlatore come ci attestan le storie; il quale con Giovanni Baldovino e altri seguaci mal sofferendo d' essere escluso dal Consiglio, tentava di abbatterne le porte, di entrarvi co suoi armata ma no, e di uccidere quanti loro si opponessero; se non che scoperta a tempo la congiura fu ed egli e i complici colla morte punito; il che circa il 1300 successe : sebbene al dir del cronista manuscritto creduto Daniel Barbaro, il fatto del Bocconio debba piuttosto chiamarsi una bularia da bravi precipitosi et inconsiderati, che congiura diretta da persone savie e prudenti con disegni e con mezzi atti e facili a riuscire, jual fu di poi la congiura di Boemondo Tiepolo detta Quirino-Tiepola, della quale l'epigrafe mi dà soggetto di parlare.

Boemondo, detto volgarmente Bajamonte dell' antichissima veneta casa Tienolo figliuolo ica ricorda questa inscrizione.

di Jacopo q. Lorenzo doge q Jacopo doge (1)

Il Maggior Consiglio di Venezia prima del- e marito di una figlia di Marco q. Giovanni

(t) Malamente da alcuni, fra quali il Sanuto, il Morosini, il Tentori dicono Boemondo figliuolo di Lorenzo doge. Non solo le esatte genealogie di M. Barbaro q. Marco, ma il De Monacis (p. 274) scrive hic inflatus honoribus et dignitatibus Jacobi patris optimi viri Laurenti ducis avi, et Jacobi ducis proavi. Errò il Tentori nella Storia (p. 209 e 25/4 T. V.) ma corresse l'abbaglio nell'opuscolo su Boemondo di cui in seguito.

Querini, era stato fin dal 1500 condannato dal vendicate ne punite dal doge, accrebbero il condanna sospettò egli che il doge Gradenigo fosse stato principale motore. Quindi giurogli un odio implacabile avvalorato poi anche dalla circostanza, che sebbene dopo la morte del doge Giovanni Dandolo fosse stato dal popolo proclamato successore Jacopo Tiepoto padre di Boemonde, pure venne escluso dagli elettori i quali scelsero il detto Pietro Grade igo. Uomo avido di vendetta e nel tempo stesso di gloria, non contentavasi di tener in se il mal animo contre il doge, ma andava spargendolo massimamente nel popolo facendogli vedere come dalla nuova introdotta forma di governo i popolari erano stati esclusi dal consiglio, e come non potevano più aspirare ad alcuna di-gnità nella Repubblica; e in cotal modo cereava di cattivarsi la lore grazia e il loro amore onde a un bisogno potersene valere. E sebbe-ne Boemende non fosse stato escluso dal Maggior Consiglio (siccome contra l'asserzione del Sandi ha bene riflettuto il Tentori, T. V. p. 253. 254), e quindi notesse intervenirvi, nondimeno, disgustato per le sopraddette cagioni viveva per lo più lungi da Venezia, standosi o nella Schiavonia presso i parenti di sua avola paterna ch'era figliuola del Re della Rascia, oppure nel castello di Marocco poco lungi di Mestre nella Marca Trivigiana. Ardevano allora per la guerra di Ferrara, cominciatasi fin dal 1507, molti dissidii fra' Veneziani, perche alcune famiglie eran del partito che si dovesse sostenerla, altre che si dovesse invece restituire la città al Papa. Questi dissidii fecero divider i Veneziani in due partiti, l'uno detto de' Guel-fi l'altro de' Ghibellini. Il doge Gradenigo ch'era de' Ghibellini, nimico del pontefice amiglie Querini, Tiepulo, Doro, Barozzi, Badoer ch'eran de Guelfi sostenevan la contraria ta dal Gradenigo e dalla sua fazione, e alcune se ne fosse accorta. Alle grida de' congiurati private ingiurie contra alcuni de' Querini non che sclamavan morte al doge Gradenigo e a'

Consiglio di XL a rifondere nel pubblico erario male umore a tal che i Querini, capo dei quali una somma che nel 1299 usurpato aveva nel era Marco (che aveva abbandonata Ferrara reggimento di Modone e Corone Di questa senza l'assenso della Signoria), deliberarono una congiura contra la persona del doge, e il partito suo. Marco fattosi capo de Guelfi, per avere un forte sostegno nella impresa, fece venire a Venezia suo genero Boemondo Tiepolo, e comunicatogli il progetto, lo accettò, e fece si che con loro associaronsi molti di altre casc Quirini, Barozzi, Doro, Badoeri, Tiepolo, ed altri tra nobili, cittadini, e plebei il favore dei quali, come si è detto, il Tiepolo assai godeva. Ne questi soltanto furon con essi, ma concorsero parecchi fra quelli Padovani e Trivigiani che noti erano per il loro odio verso la repubblica lor confinante. Combinate le cose, nella notte 14 venendo al 15 giugno del 1510 partitosi Boemondo dalla sua casa posta in questa parrecchia di S. Agostino ando co suoi segua-ci a S. Matteo di Rialto alla casa del suocero Marco Querini, e da questa partirono recando-si all'ufficio delli Cinque alla pace. Quivi bruciarono le Scritture che riguardavan condannati e banditi; indi passati al Magistrato del Formento, rotte le porte, s' impossessarone del danaro. Ciò fu permesso dal Querini e da Boemondo si per rendere contenti i plebei lero complici, e si per guadagnar tempo e aspettare l'arrivo da Padova di Badoer Badoer uno de' principali autori della congiura (1) che colla sua gente concorrere doveva all' impresa. Ma ella è opinion degli storici che il tempo che in cotesto saccheggio perdettero torno a lor danno, perchè, come diremo, la parte contraria ebbe più agio intanto di porsi in sulle difese. Cominciava l'aurora del giorno 15, quando i congiurati diretti dal Tiepolo passato il ponte di Rialto s'incamminavano per la strada detta la Mercech' era de' Ghibellini, nimico del pontefice a ria verso la piazza di s. Marco mentre quelli, di veva insinuata questa guerra; è alcuni delle fa- cui era capo Marco Querini, avean presa l'altra strada che dal ponte del mal passo (ora detto de' Dai ) metteva nella stessa piazza . Ma opinione. L'esito infelice che poscia ebbe la le trame non poterono essere così segrete che guerra stessa, e contrario all'opinione sostenue e il doge e i partigiani suoi e la gente tutta non

(1) Il Caroldo, il Morosini, il Tentori e altri dicono che questo Badoer Badoer fosse podestà di Padova; ma non lo dicono nè il Caresini, nè il de Monacis, nè il Sanuto, e non lo veggo registrato nella serie de' Podestà di quella città dataci dall' Orsato e dal Salomonio. Egli era un privato spedito in Padova, e a Peraga, ove aveva i suoi beni, onde raunar gente. Il Laugier malamente lo chiama Marco Badoer.

tiranni, fattasi la gente abitante nella Merce- preso un mortajo per gettarlo sopra Boemondo ria alle finestre, principiaron a gettar sassi e pie- le falli il colpo, e uccise invece quegli che la tre e checchè lor venira alle mani sopra gli ar- bandiera di lui portava (1). Questo successo, mati; e nota la storia che una certa Giustina non rallento per altro la marcia del Tiepolo.

(1) Dicono alcuni, e così tengo anch' io, che questa donna accorsa alla finestra dallo strepito della gente, abbia non già volontariamente gettato il mortajo, ma a caso dato di urto in esso si che cadde e color l'ulfière. Altri con evidente errore scrissero che il mortajo color di netto Buemondo e lo uccise. Questa donna che alcuni voglion di cognome Rossi, e di nome Giustina, ma che in uno strumento di vitalizio veggo nominata Lucia, su chiamata dal doge Grad-nigo che voleva premiarla; al quale essa altro non domando se non se di poter esporre nel di di s. Vito e in ogni solenne giorno della città a quella finestra donde precipitò il mortajo uno stendardo, o bandiera collo stemma di s. Marco; e che i Procuratori di San Marco non notessero accrescere la pigione della casa du essa abitata, ne a lei, ne a' suoi discendenti; e le veune ogni cosa accordata (Vedi Tentori vol. V. p. 223, e Burchellati Comm. Histor. Tarvis. p. 601.) Curiosità mi spinse a indagare la storia posteriore di questa casa e dell' affitto che non si dovea più accrescere. Giustina, o Lucia, che sia, nel 1510 pagava a' Procuratori di s. Marco padroni dello stabile ducati 15 veneti all'anno. Ciò sappiamo perchènel 1463 un certo Nicolo Rosso discendente dalla detta donna ritornato dall' armata, e visto che i Procuratori di s. Marco avevano appigionata la detta casa per ducati 28 fece suoi ricarsi, e ottenne dai capi del Consiglio di Dieci con Parte 1468 undici ninggio che si restituisse al Rosso e a' suoi discendenti la casa per soli 15 ducati annui sienti per antea semper salvebatur. La cosa meglio si vedrà dalla seguente supplica e dal decreto soggiuatovi, che stà nel Registro del consiglio di X num, 17 dal 1/166 al 1/172 pag. 57 tergo.

## MCCCCLXVIII. die XI may.

» Ala Ill. "a ducal sig. tia et ex " Conseio di X. Expane el suo fidelissimo citadino Nicolo Rosso " marcer de spechi in la marzaria de san Marco che al tempo che mis. Baiamonte Tiepolo vene n da Rialto a san Marco a chaualo có la soa malvasia compagnia in contra el ser. mo mis lo doxe n de veniexia el qual con i altri zentilhomini e boni citadini era in piaza fra i qual era el marin do de una dona mia parente, del sangue dela qual io supplicante son desexo, equando el dito n mis. Baiamonte fo zonto al suo balclion, la dita dona buto el morter de su in zoxo per dar-" li sula testa con el dito morter, e deli su la groppa del cavalo per lo qual atto, el dito ms. n baiamonte, el qual da Rialto a san Marco non haveva trovado contrasto, ne pur cridor aln guno, romaxe molto stenido (sic) sentando tal segno, et aldando cridar femineo contra de " lui, el qual come essa have principiado tute le vexine la segui, e fo si grando e si subito " chel fo aldido fina a la piera del bando e champaniel . In el qual luogo era el principo n cum el popolo e fenida la pugna e cruda bataia suxo la piaza e sconfito el dito mis baian monte el qual scampia e si no torna minga per marxaria temando el mal i saria intervegnu-n do, scampo dal ponte de i dadi via. El s. m. mis. lo doxo, e tuta la sigris volse saver e ve-n der chi jera questa dona a la qual sola haveva basta l'animo de voler amazar uno si gran-» do homo fio de doxe, fio de un altro doxe de veniexia, homo de tanto gran seguito e de n tanta reputation, che la mita de veniexia el seguiva, e fexela vegnir a la soa presentia e » laudo la virtu soa e che la dimandasse quella gratia la volesse. È lie rispoxe subito, che n quello l' baveva fatto non l'Itaveva fatto per premio ne per marcede, ma come venetiana n per amor de la ex. " sig. " Ben pregava che i signor procuratori de m san marco in le cha-» xe di qual la stava e in botega non li acresesse più fito a lie et a so fie. et el s.mº principo n aldando tal honesta dimanda de dona. li rispose. Non solo a ti e to fie ma a quanti insira n de ti e de quelle fina che mai ne sera semenza in veniexia non li sera acressudo el fitto, et na queste parole fo presente tutta la ex. ma signia e tutto el puovolo. E mis lo procurat. de na san marco el qual jera la presente laudo e confermo e promesse e cussi dal 1510 fina al na 1450 sempre de parente in parente mai tal chaxa e botega non e stada acressuda e tal

Feattanto il doge ed i suoi armati partitosi dal- la piasza divenne campo di battaglia; angue la sede del Palazzo Ducale a spettava i congju-i scorreva dall'una parte e dall'altra; ma alla rati nella piazza; e Marco Querini v'era anch' fine il doge rimase vincitore perchè Marco Queegli giunto dalla parte del ponte de Dati. Qui rini fu trucidato, e Boemondo fu costretto a ri-

Vista la supplica il Consiglio decretò :

"Quod in signum el memoriom illius suprascriptae tantae rei prima sua domus completo an-"no sibi supplicanti restituatur cum affictu ducatar. XV in anno sicuti per antea semper "solvebatur.

Posteriarmente al 1603 succedette un contrato di Livello perpetuo tra li Procuratori e e gli credi di donna Giustina, o Lucia, per il quale gli cerdi abbligaronsi di pagare alla Procurvatia stessa il canone di annui ducuti 7 e mezzo assumenda essi credi l'obbligo di until i ristauri e dei pubblici aggrava januali. Casicché fin che li Procuratori di s. Marco furona praprietarii dell' utile e del diretto dominio affiturono e riscossero dalla Giustina e dagli erali i 5 annui ducati, e quando che luogo il livello percepirono solo la metà cicc ducati 7 e mezza, ma vennero esentati de' carrespettivi aggravi. E li eredi poi divenuti proprietari dell' utile dominio affiturono de alga interna essesa a molto maggior prezero, secondo ch' è l'uso della giornata, e ch' è di loro intervese; e l'affituale ha l'abbligo di estrarre dal corpo del fitto princieramente li ducati 7 mezzo da dari al la fabbricieria di san Marco subentruta alla procuratoria de supra, e di dividere fra gli eredi di Giustina il rimanente affitto i qualt erali o computaria della fundi adminio sono in molto numero tauto in Venezia, che fuuri e speziolinento iu Bassano. Negli isramenti di locazione fatti sotto la repubblica questa casa con statopasta batego chiamasi: La casa e bottega di ragione della Grasia del mortes (mortajo) posta sotto l'orologio di s. Marco nella calle del Cappello al num. 25 lettera L. In questi intrumenti i locazio: compatiruni datorgavavano all'a filiante questa di Marco. Li estato della della contine di suanta del mortes (morta) per estato estato della contine di suanta del morte contra tittora glatamente da Cutarina Benevanti relitta di Giovanni Maria Velto, affituaria delta cana suddetta num. 250, E e si eccele involto in un sacco di tele appicato fra una trave e l'actra di una delle stonze. La battega è ad uso di merciajo, ed è sotto la Ditta Ciovanni Maria Velto, affituaria delta cana

Tutte queste particolari notizie deggia alla cognita amicizia e diligenza del sig. Irgegne-

nel giorno 18 gingno. Acchetate le cose il do-Gradenigo nello stesso giorno 15 pub-Filippo Belegno uno de' più riputati Cousiglieri seppe indurre nel di susseguente 16, il Tiepolo ad abbandonare Venezia unitamente a'smoi partigiani, segnando un capitolato nel quale lo stesso Tiepolo elesse di venire confinato per quattro anni nella Dalmazia oltre Zara; capitolato che approvossi nel 17 giugno dal maggior Consiglio, colla clausula giuntavi che se si fosse mancato a' patti, sarebbero il Tiepolo e i suoi riguardati e trattati siccome traditori. Ma uuantunque avesser giurato di obbedire, pure avenmaggior Consiglio del 17 giugno era stato scarso in confronto del numero degli eletti in quell'anno, ch'eran 900, così argomentarono Boemondo e i ribelli che quelli, che intervenuti non erano, fossero segreti loro fautori. Que-sta speranza, rinforzata dall'offerto ajuto de' Trivigiani e Padovani, fece ohe essi violando il giuramento non si recarono a' confini ov' eran stati dannati, ma aozi ad una nuova sollevazion fondamenti e più non possa fabbricarsi - che 1323 che ordina di catturarlo: quod statim pre-

tirarsi co' suoi dentro l'isola di Rialto, ove giun- i beni di Marco Querini trucidato nella niazza to fatto tagliare il ponte si fortificò aspettando col figlio siano confiscati, colla sua casa posta il succorso de Padovani (1). Ma le barche che nella parrocchia di s. Matteo di Rialto. Ma ben I socciore de Fadovam (1). Ha le parciar cue nella privoccina di s Maqueon di Matto. Ma questi dovan condurre essendo rimaste i nece più forci nissure si presero per provvedere alle co più or capile sponde del Brenta, giunte in cose e allontanare il timore di nuove insorgen-laguna tropo tardi faron prese da Ugolino ze. Impericocche fa instituto il Consiglio de' Giustiniano podesta di Chioggia, e il Badoer X. colla facoltà di ponderare, di ordinare, e di loro conduttore perdette su un palco la testa eseguire tutto ció che opportuno credesse nell' argomento: furono premiati que'cittadini che eransi distinti a favore della pubblica tranquilblicò un generale perdono a tutti quelli che lità al momento della congiura; fu decretato avean seguito le parti di Boenondo, se ritor-che tutti i nobili dovessero venire armati nel nassero alla obbedienza. Si procurò nel giorno Maggior Consiglio. E siccome il Doge non pomedesimo col mezzo di Giovanni Soranzo, che deva saper con cortezza se temere più dovesse In poil digg, e di Mateo Manolesso di persua- da quelli che in quell'anno erano attuali mem-dere il Tiepolo ad umiliarei non gisi al Doge, bri del Comiglio, o da quelli che non entrava-na alla Signoria, con promessa di perdono. Ma no a formatoli, fece apiri e le porte del Conses-Boemondo vamando le initurie dal Doge ri- so, onde avere un pronto soccorso al caso di bi-ccrutte, era risoluto di venderarii. Se non de les ogno. Frattanto il Tiepolo e quelli del partito suo avean diliberato di fermarsi in Trevigi, luogo più atto alle nuove loro macchinazioni. Era ben naturale che il Maggior Consiglio procurasse ogni via per allontanar da luego cosi vicino gente cotanto sospetta. E durante il do-gado di Pietro Gradenigo, e delli successori suoi Marino Giorgi e Giovanni Soranzo molto fu tentato, colla interposizion del Consiglio Trivigiano, onde pacificamente por fine alle differenze. Era stato perfino proibito che nessuno de' Veneziani andasse alla fiera di Trevigi ove do osservato che il numero degl'intervenuti al eran li ribelli ; e fu bandito un Angelo Badoaro che era ito a trovarli; ma gli ambasciatori dell' una parte e dell'altra nulla ottenere potevano Finalmente dati in iscritto i nomi e i cognomi de' congiurati, il Consiglio delli Trecento di Trevigi nel 27 giugno 1315 prese di scacciare dalla loro città Boemondo Tiepolo e i suoi partigiani, e il merito principale di cotesta risoluzione devesi ad Artico della Rosa uno de' più ragguardevoli Trivigiani cittadini, e che per ciò stati dannati, ma aosì ad una nuora sollevazion ragguardevoli Trivigani cittadini, e che per cio si disponevano. Furono firatanto in Venezia venne aggiregato alla veneta cittadinana. Boeprese tra le altre le seguenti deliberazioni. Che mondo partito da Trevigi, secondo l'asserzione 
il giorno de 85. Vito e Modesto, 15 giugno, de juà accreditati Cronsiti, si ritirio nella Rafosse solenne, e vi fosse processione alla loro scia ove fini di vivere dopo di 13-28, non sapenchiesa coll' intervento del Duge e della Signo- dosi in quale anno veramente. Abbiamo un elria —che la casa di Boemondo sia demolita da' creto del Consiglio de' X in data 11. giugno
controlle della casa di Boemondo sia demolita da' creto del Consiglio de' X in data 11. giugno

(1) Voglion alcuni che il saccheggio dato da Boemondo e da' suoi all' ufficio de' cinque alla pace, che abbiamo detto di sopra, sia avvenuto invece in questo momento del ritiro di Boemondo e del taglio del ponte; e in effetto la cosa sembra più probabile. Una cronaca appo di me che assai diffusamente narra questa congiura pone il saccheggio appunto in questo momentoparetur ista barcha quae venit de Sibinicho ... congiura e danno il nome di congiurati al Quequae barcha instanter requirat Bajamontem rini e al Tiepolo, riconoscendo bensi il princisibi dari per ipsum Vovcoda si vivus est ec. Cosi ebbe a finire questa celebre congiura nello estendere la quale io sonmi attenuto principalmente al Tentori che ne compilò la narrasione sull'appoggio di autentici documenti, e secondo i niù accurati Cronisti.

Molti quistionarono quale sia stato veramente lo scopo de'congiurati, e del Tiepolo spezialmente, se la morte del doge Gradenigo per odio suo privato, se la cupidigia di farsi signor di Venezia, se l'annullamento della Costituzion 1296 per ritornare le cose nel primiero stato.

I monumenti pubblici e le carte che negli archivii nostri si conservano chiaman cotesta gente col nome di ribelli e traditori; gente quindi che mirava alla distruzione del partito ducale; e lo provano le deliberazioni infamanti prese allora contro di loro, e i premii proposti a chi favoreggiasse il partito del doge. I cranisti e gli storici variano nelle loro opinio

pal movente nella riforma Gradenigo da essi chiamata Serrata (perchè escludeva molti dal maggior Consiglio) ma non lasciando però di ravvisarci gli odii, e le vendette private (1). Il Laugier tiene indubitato che il disegno loro fosse non solo di deporre il doge dalla sua sede, ma anche di ristabilire l'antica forma della repubblica. Il Tentori uno di quelli che più addentro esamino l'affare, conchiude che la congiura fu diretta principalmente contro la persona del doge Gradenigo per inimicizia implacabile di Boemondo contra di lui, e per l' oggetto di usurparsi il dominio, e costituirsi tiranno di Venezia col distruggere la repubblica. Il distinto mio amico sig. Iacopo Chiodo benemerito direttore degli archivii, che ebbe molto studiato su quest argomento, in una sua mas. dissertazione, tiene altri essere stati gl'interni motivi de' capi e dei nobili, altri quelli che annunciarono pubblicamente, e per li quali tanti ni, ma quasi tutti narrano il fatto come una seguaci ed armati radunarono. Marco Querini

(1) Fra i cronisti noterò quello che manuscritto corre sotto il nome di Daniele Barbaro del quale vedi il Foscarini (p. 162 163), Riportando le discussioni insorte in casa de' Ouerini dice : Dette e proposte molte cose fu concluso che vivendo il doge non si poteva far cosa alcuna che fosse buona, e che potesse proseguire l'effetto che volevano ; ma troncando e tolendo via qualche capo facilmente saria introdur nuova forma di governo che fosse più grata e più accetta all' universale, anzi un' altra volta introdurre la vecchia con la quale s' havea governata la città dal principio sino ai tempi presenti . . . . E poi chiamato il popolo in piazsa far elegger un doge che riformasse la città e la ritornasse alla primiera maniera di governo, e tutti eran di comun volere che si dovesse eleggere Marco Querini . E facendo parlar Boemondo, dice : che le ingiurie da se ricevute sono ardentissimi stimoli et incitamenti gagliardissimi per dover liberar la patria, e levar via la tirannia dalla quale resta oppressa e tornar il passato amorevole governo del quale si soleva con pace e concordia di tutti i citnath i passau annievone governio ur quae si socie con pace con pace unit cui tatà in così grandi come piccolì regger già molt'anni la città; ma quel che non s' ha fato inanai se ben eramo obligati doverlo fare, siamo ancora in tempo di farlo al presente, ec. e utto questo discorto ad altro non tende che a favoreggiare il popolo e runteterlo negli antichi suoi diritti dai quali Pierasso Gradenigo l'aveva totto. Non altrimenti la discorre Janjacopo Caroldo ch'è pur cronista assai riputato, presso cui Marco Querini osserva che dalla nuova forma di governo un pessimo effetto deve succedere perchè come tutti li citradini et grandi e mediocri et infinii sono stati sempre unitissimi di metter la vita non che le facoltà loro per la repubblica nostra, così essendo stà esclusi e dagli altri separati, si vedrà in loro una tanta mutazione et mala contentezza che impossibil è che possino esporsi alli bisogni della patria così vulentier come facevan . . . E Boemondo dice : a noi non può esser offerta miglior occasione, essendo i cittadini tanto mal contenti di lui (del doge) spero che si ponerà tal governo a questa città che universalmente sarà laudato . . . . Nicolò Crasso nelle annotazioni al Giannotti tiene che la cougiura fosse contra il doge per certo privato interesse nemico de' congiurati. Francesco Verdizzotti dice: Odiavano mortalmente il principe Gradenigo fosse o per antica competenza, o pure, come vantavano, perchè abborrissero la nuova forma del già serrato Consiglio co. Vedi il Tentori nell'Opuscolo: Il vero carattere politico di Bajamonte Tiepolo.

Tou. III.

del governo la religione offesa per la guerra di I cerara, la signoria dell'odiato doge Graderigo furon le loro ragioni pubbliche. Il popolo allettato dal suo interesse si armo contra il do ge. Se Boemondo e il Querini e gli altri nobi-li avessero avuto in animo veramente di restituire l'antica costituzione non avrebbero, riflette lo stesso sig. Chiado, tardato quattordici anni, Essi conoscer dovevano lo spirito e gli oggetti della legge sin dal suo nascere, perché presenti molti alle sessioni del Consiglio che la stabili. Essi non avrebbero sostenuto i carichi del la nuova costituzione; essi si sareb'ero uniti lino dal 1500 a Marino Bocconio nella congiura di cui sopra abbiam detto. Si son già indicati i motivi dell'odio privato del Quermi e del Tiepolo, Dolcva infatti al Tiepolo potente e ricco the fosse stato seelto nel 1 489 alla sede ducale Pietro Gradenico, e rilintato il suo parente la copo Tiepolo clic pur si cia acclamato dal popolo. Doleva di essere stato condannato nel Soo per accusa di peculato a pagare incrperi 2222. condanna chi egli chiamo inginsta, e che forse era tale perché il reato non risulto evidente. Accrebbero in lui le amarezze i forti dissidii avvennti nel Consiglio Maggiore per l'impresa di Ferrara dal Doge sostenuta e superaveri e le cagioni che lo determinarono ad aeco-Lisciare il suo ritiro nel villaggio di Marocco, onde condurre gli armati aderenti contra il

egli dice, e Boemondo Tiepolo e gli adventi rato e mostrava di volersi sostenere e di rifar nobili del Consiglio furono mossi da spirito di l'armata in Rialto, onde avesse a partir da Vevendetta e di partito, ina non annunziarono al nezia. Si stese il trattato, in cui con moderate popolo questi oggetti privati. La riforma 1296 parole fu dato il nome di eccesso alla congiura, che il più de' cittadini escludeva dalla reggența si stabili la partenza cogli aderenti suoi; si defini un tempo limitato a' nobili del Consiglio di star lontani dalla patria; si determino un comodo luogo di conline a Boemondo, e tutto fu da lui e dai seguaci giurato.

Quanto a me, io direi che il solo odio privato e il desiderio di vendetta contra la persona del doge e i suoi trionfanti partigiani e i nobili del Consiglio abbiano animato il Querini e il Tiepolo a cotanto eccesso, essendo poi anche ben ragionevole la conghiettura del sig Chiodo che per avere dalla lor parte i popolari, abbiangli lusingati colla vana speranza di rimettere l'antica forma di governo. L'oggetto de' capi non era quello di cambiarne la nuova, ma si di cambiar le persone ch'eran preposte al nuovo governo perché contrarie al loro partito; guindi far se stessi signori coll'avvilimento, colla morte eziandio, se fosse stato possibile, di tutti quelli del partito Gradenigo non solo, ma di qualunque altro, che non l'osse stato del partito loro Querino Tiepolo. Non sembra infatti che fosse lor mira quella di abolire la nuova costituzione giacelie essi nessun danno ne avevano risentito, non essendo stati degli esclusi dal Maggior Consiglio. Non sembra nommen ragionevole, come il più degli storici afferma, che Boemondo tendesse a farsi signore assoluta, e le ingiurie e le offese che ne riportarono i to di Venezia, a distruggere la repubblica, e a suoi parenti Querini. Questi furono gli stimoli stabilire una forma di governo all'atto diversa dall'antica e dalla nuova. Imperciocche Marco gliere l'invito del suocero Marco Querini, e Querini, che fu veramente il capo del partito, chiamo a Venezia Boemondo onde secondasse i suoi progetti, i quali erano non giá di sovver-Dogo. Coteste ingiurie per l'affar di Ferrara tir l'ordine delle cose politiche, ma di vendicarspinsero similmente Mareo Querini, al che si si di alcuni nobili e principalmente del doge. aggiunse una condanna avuta da lui forse per Come mai allora nelle conferenze secrete tenuavere offeso un signor di Notte, ed un' altra da- te da' congiurati, Boemondo poteva macchinata a suo figlio Pietro Querini ch'era stato bais re di rendersi egli dominator assoluto di Venelo a Negroponte. Le parentelle, le amicizie, le zia, e di tradire cosi l'amico Querini elle per adunanze, gli odii privati e gl'insulti per le tutt'altro oggetto aveva chiamata la sua assipubbliche discussioni e per le loro conseguenze stenza? Ben lontano infatti dal distruggere la trassero gli altri nobili del Consiglio ad unirsi Repubblica Marco Querini, secondo i progetti, a questi due principali uomini, e tutti si con- doveva sieder dogo in luogo del Gradenigo, dussero. ripete il sig. Chiodo per ben altro contro la cui vita si macebinava; per lo chè motivo che quello della patria e della costituzio- devesi sempre più conchindere che non volene. E il dogo, egli conchiudo, che conosciuta la vasi cambiare il governo, ma le persone. La potenza dell' avversario, e l'ampiezza della tra- parola dominus elle trovasi negli atti, e ne' devua ebbe timore di vederai soprafatto, pattui creti di allora, e che è usata da croni ti, non è destramente col nemico Tiepolo, che s'era riti- ad interpretarsi come signore assoluto, come padrone dispotico: ma si come capo di un go- scrivendo veniva a porre un riparo in qualche verno ch'era amministrato da una fazione, da modo al furore democratico del 1797, in cui un partito. Debellato che fosse il capo cadevan i suoi partigiani, e subestrava il nuovo signore co' suoi alleati. Non è però che il nuovo capo non potesse avere la mira eziandio di innovare in qualche parte l'amministrazion del governo, creare, per esempio, nuovi magistrati, e abolirne alcuni ec ma quand auche ciò fosse, questa sarebbe una mira secondaria: la principale essendo sempre quella di farsi signore ossia capo del governo, calla morte, o almen colla deposisione del capo del partito contrario. Che se il Tiepola continuò nelle sue macchinazioni anelie dopo la morte di Marco Querini (che avvenne duran'e la zufia), e dopo la morte eziandio del doge Gradenigo (avvenuta nel 1511) quando bandito co' suoi partigiani da Venezia andava vagando pel Trivigians, pel Polesine, pel Padovann, ció prova che l'animo suo era tuttavia fervente contro i rimasti seguaci del defunto doge, e contro i seguaci delli succeduti dogi Marino Zorzi prima, e poscia Giovanni Soran-20, e insomma contro tutti quelli che non erano del proprio partito Querino-Tiepolo. Nè fa ostacolo che i registri, le leggi allora contro co storo emanate, le parole de cronisti chiamino congiura contro lo stato e contro il dominio il fatto del Ouerini e del Tienolo. Queste leggi eran l'effetto della stessa fazione trionfante; ed era ben naturale che questa fazione avendo immedesimata la salute della repubblica colla causa propria privata, chiamasse congiurati e ribelli dello stato tutti quelli della fazione contraria: e che i suoi decreti li culpissero come rei di lesa Maesta, e cospiratori contro la salvezza della cosa pubblica e contro la patria. Quanto poi a' cronisti, sono per lo più tutti posteriori d'assai all'avvenimento. Essi usaron l'espressioni delle leggi suddette, e molti poi divagarono nel darci le parlate perlino che tennero i congiurati (o a dir meglio i sediziosi, i fazionarii ) nelle loro combriccole ; parlate che ponno bensi riguardarsi come pezzi di eloquenza dello storico, ma non come verità indubbie de' pensamenti de radunati Querini e Ticpolo e loro seguaci.

È assai però lodevole lo storico Tentori se aguzzo l'ingegno nel far vedere che il Tiepolo non congiuro contra il doge pel genio all' antica costituzione della repubblica ed odio alla nuova riforma, ma che vi congiurò per l'og-getto di costituirsi tiranno di Venezia col distruggere la repubblica. Imperciocchè, cod

nel 21 mietitore (cioè a' 9 di luglio) in una delle pubbliche sessioni da alcuno s' era propo sto di onorare la memoria di Boemondo, quasi che un eroe fosse e un martire della libertà, coll'erigergli un busto, col torne qualunque monumento d'infamia, col porgli inscrizioni di lode, e col celebrargli ogn' anno a' 15 di luglio un solenne finnerale. Se non che alcuni altri più posati, printa di di cretare cudesti onori al Tiepolo, insinuarono che l'argomento dovesse rimettersi al comitato di Pubblica Istruzione, affinché consultati i filologi: e i documenti diplomatici si riconosca la vera storia di lui, e quale veramente sia stato lo spirito che alla congiura lo ha mosso: Quale sia stato il vero carattere pulitico di Bajamonte Tiepolo e se fu tratto sol mente dal genio della libertà e della democrazia ad impugnar l'armi contra il governo d' allora di cui era capo Pietro Grade. nigo. E fu decretato un premin di cinquanta zeechini a chi documentata producesse una Relazione. Salvadne Marconi e Tommaso Gallina furono così opinanti. Vedi Quadro delle sossioni pubbliche 1797, per il Curti p 186. 187. il Monitore Veneto 1797 p. 224. 215, av'e il discorso fatto dal Municipalista Sordina a favore del Tiepolo; e il volume IV della Maccolta di carte pubbliche ec. Gatti 1797. a p. 256. 237. ov'è il decreto col programma e la promessa del premio in data 25 mietitore (13 luglio 1797.). Fra quelli che presentarono mss. questa Helazione fu l'ab. Tentori (il quale aveva già parlato di Boemondo anche nel T. della Storia Veneta) che la stampo l' anno dopo sotto l'austriaco governo, col titolo: Il vero carattere politico di Bujamonte Tirpolo ec. Venezia pel Curti 1798. 8. e l'erudito sig. Iacopo Chiodo che mss. similmente ne presento una al Comitato, e che non fu mai stampata, avendone copia l'autore con tutti i documenti ch'egli stesso estrasse dai pubblici registri negli archivii nostri esistenti . Nel 1797 però varii opuscoli su questo proposito uscirono, e fra questi nii son noti: un' Allocuzione al sovrauo popolo veneto col titolo: Memorie di Bajamonte Tievolo in occasione delle solenni pubbliche eseguie, Ven. per Isidoro Borghi 1797. 16. Un Opusco-lo Storico della così chiamata congiura Querini e l'ievolo . Ven. 1797. 12. ove si loda il democratico fedele Francesco Fantebon che ruppe la colonna d'infamia di cui dirò in appresso. Evvi anche Narrazione storica ove si contiene la congiura di Bajamonte Tiepolo che di la levata (non saprei quando) e fu invece segui in Venezia l'anno 1310 divisa in due posta nel campo dietro la chiesa di s. Agostino, parti. Venezia Valoasense 1797. 8. Ed anche. e ultimamente vedevasi attaccata al muro este-La cangiura delli Querini dalla Ca grande di riore della cappella del SS. Sacramento di ess. Muttio di Rialto e Bojamonte Tiepolo da s. sa Chiesa sull'angolo lungo la strada Fin da Agostin con alcuni Badoari ec. Venezia presso tempi del Sanuto la colonna vedevasi nel camil cittadino Pietro Savioni 1797. 18 luglio. Lungo sarebbe poi annoverare la serie degli scrittori che prima di quell'epoca parlaron di que-sta congiura. Vi sono tutti gli storici nostri e forestieri stampati e mss. molti de'quali si riportano dallo stesso Tentori e dal Chiodo. Vi fu Azcearia Valaresso che ne fece un poema samo pato nel 1769, e 1770 in due volumi in 12. ALTRII SPAFESTO ACCIÒ LO FEDA TETTI i a nea sotto il nome di Catuffo Panciinno Budico FETERSO. À pag poi 775 dice: Fu fatto un episotto il nome di Catuffo Panciinno Budico presente la nob. donna Giustina gramma latino da essere posto a sand Aspatia. ne T. III. p. 71. e seg. ) ec.

Passando oggimai a parlare della inscrizione, si è veduto di sopra che nell'anno stesso 1310 fu nel Maggior t'onsiglio preso di demolire la casa di Boemondo. In effetto leggonsi nel registro originale intitolato Presbyter nel pubblico archivio, sotto la data 25 luglio 15:0 (1) queste parole: Item quod domus qdam bajanion-tis Teupulo proditoris diruinetur. Il sito poi ov'era posta la casa raccogliesi da più crona-che nostre, cioù: era a S. Agostin in faccia Ca Zane sul canton del Rio. Anche nel libro Presbyter, sotto il giorno ultimo di dicembre di quell' anno 1310 si vede una concessione ad Andrea Zane da sant' Angelo di poter fare un ponte in Rivo sancti Augustini ad suam possessionem quam ibi habet et ponere caput super terram vacuam comunis quae fuit olim bajamontis Theupuli proditoris faciendo illum ita altum sicut est alius pons sancti Augustini. Quindi non erriamo nel dire che questa casa era propriamente nel sito in cui oggi è il scritte parole : DI BAIAMONTE Fr OFESTO TER-Campiello del Remer che è circondato dai ma- RENO, ET HORA PER IL SFO INIOTO TRADIMENgazzini N.1996 1997 1998, dalla casa N. 1994 e dall' orticello N. 1995. In questo lnogo fu fino d'allora eretta una colorna d'infamia colla lonna ne fu poi rotta la parte di sopra, et il epigrafe, che illustro. Tutti gli storici e i cronisti dicono che su eretta d'ordine publico, e che E narrando come successe che su rotta, siegue: d'ordine pubblico vi fu scolpita l'epigrafe; ma io non ho potuto trovare il decreto che or- nato Francesco di Fontebon che stava nella dina e l'una e l'altra, il quale avrebbe dovu- contrà di San Simon profeta e ch' era stato to esser fatto nello stesso giorno 25 luglio, o nella congiura e poi era stato assolto per grapochi giorni doro. Questa colonna pero fu da tia, su quello che la ruppe; onde poi fatto

po, scrivendo egli (p. 586): che sieno messe sul detto campo di sant' Agostino tettere scritte sopra una colonna di marmo con lettere indicative di chi era stato il detto terreno, le quali fino al presente (cicè 1500 circa) dicono COSI: DI BALAMONTE FF QUESTO TERRENO E MO PER no, dov era la casa di Bajamonte Tiepolo, la quale fu rovinata et tamen fu pasto volgare, come appare nel detto libro (cioè Presbyter). L'epigramma latino è riferito dallo stesso Sanuto a p. 592, ed io tal quale il riporto:

Prodere conati patriam, patresque sodales. Et Baiamontis dilapidata Donus. Proh scelus! hoc primum Venetam devirgi-

nat urbem. Nec fuit haec talis crimine laesa \* casus. Qui tamen impatiens sceleris dominante \* re-

Iustior ultrici pondere \* saevit ei.

missi

La Cronaca attribuita a Daniel Barbaro noto similmente (p. 720 mss. appo di me): E per aggionger a tant' obbrobrio anco eterna infamia a quella famiglia, statuirono che fosse niessa una colonna di marmoro vicina la chiesa di sant' Agostino dov' era la detta casa sopra la quale furono scolpite le sotto-TO È POSTO IN COMPN PER IL SPO SPAPENTO ACCID to TEDONO TETTI IN SEMPITERNO; della qual corestante con parte delle lettere si vede ancora. Dissero alcuni che unhuomo popolare nomi-

<sup>(1)</sup> Questa è la vera epoca, non già a' 15 di luglio, come a pag. 592 dice il Sanuto, nè a' 25 di giugno come dice il l'entori

prender dal Consiglio di Dieci, all'antedet- lo Stringa, e il Palfero e il Martinioni e altri. to li su satta tagliur la mano, e cavar gli occhi che lo Stringa copiarono hanno insertia: DE 24e poi fu bandito perpetuamente ec. Anche il LAMONTE TIEPOLO IT OFESTO TERBENO, E MO E Caroldo (T. II. p. 43. tergo mss. mio) ricorda Posto IN COMMUN ACCIOCCHE SIA A CLASCHEDTN questo Fantebon (o Fontebon) come uno de' ribelli sebbene non narri che abbia egli rotto la TRESENTO E DIESE A MESO IL MESE DELLE CERIEcolonna : ma si che per isparlar del governo, a SE BAGIAMONTE PASSÒ IL PONTE E PER ESSO FO favor della congiura, gli furon cavati gli occhi PATTO IL CONSEGIO DI DIESE. Le quali parole cere perpetuamente cacciato in bando. Scrive l' Erizzo altro cronista presso il Galliciolli (Mem. Ven. T. I. pag. 99 100) che nel 1310 15 lu- masta per tant'anni così spezzata e logora mes-glio su preso di alzar una colonna d'insamia 20 sotterra la colonna fu nell'anno 1705 scopere demolir la casa di Bajamonte Tiepolo, e che la colonna su piantata sotto la figura della nostra donna sulla contrà della Gliexia de sant' Agostin dove iera la dita caxa se chiama il campo dall'erba. E a pag. 291 dello dallo Stringa e suoi continuatori, avendevi stesso volume il Galliciolli ricorda un anonimo egli letto solamente quanto segue : il quale nota che a Bajamonte furono confiscati: l'isola di Scopulo e Schiati, e la casa so-pra il campo di S. Agostino: la quale su ruinata, e preso, che in quel luogo mai si potesse fabbricare, che a perpetua memoria ne sia fatto nota in detto luogo sopra una colonna di pietra, sotto una figura della gloriosa Vergi-ne: ed osserva il Galliciolli stesso che come il Tiepolo aveva delle possessioni in quel sito a S. Agostino ove oggi si vedono due ponti di pietra sul medesimo canale, così forse quel luogo per la sua eminenza dicevasi Scopulo, Schiati con altro nome. (1) Finalmente nella Cronaca mss. Magno vol. III. p. 150 si legge : DE BALAMOTE FY OSTO TERRESO ET MO P EL CAXO IRIOFO TRADIMETO E POSTO I COMP ET P ALTRI SPAYENTO ET P NOTIFICHAR A TITI SEMPRE: 0 nel mss. Gradenigo così: DI BOEMONTE FO OFE-STO TERBNO E MO P LO SO EMPIO TRADIMENTO B POSTO IN COMPN PER ALTRE'S SPAFENTO A CIO LO FEDI TFTI IN SEMPITERNO. Tutti questi esempli ho riportato perchè si vegga quanto è alterata e lontana dal vero la seguente epigrafe che e

SPAYENTO PER SEMPRE E SEMPRE MAI. DEL MILLE tamente del mille ec. sono una giunta capricciosa di qualche scherzevol poeta. In fatti rita e il chiarissimo d. Jacopo Morelli allora custode della libreria di S. Marco (come scrive il Tentori Storia V. 260) esaminata la inscrizione, rilevó la falsità di quanto viene detto

> DE BALAMORTE PO OFESTO TERBENO E MO PER LO SO INIOFO TRADIMENTO SE POSTO PER COMPN SPAPENTO AZZO LO PEDA TETTI

Ottenuta in quell' anno questa pietra da Angelo Maria Querini patrizio veneto la trasporto nella sua deliziosa villa di Alticchiero, ed é descritta da Giustiniana Wynne contessa di descrita da Gustimana wynne contessa ut Rosemberg a pag. 55 paragr. XXIX del libro Alticchiero. Padoue 1787 in 4. e se ne da un intaglio in rame nella Tavola XXIV. Su questo intaglio che presenta le spezzature e logorazioni della colonna si legge

> . . . MONTE . . . EO OFESTO TERENO E MO P LO SO INIQUO TRADIMENTO. SEROSTO IN CHOMPH BER AL . . . . FENTO . . . . . . IN . . . . TERRO

(1) lo però sono di contrario sentimento del Galliciolli, e tengo che l'Isola di Scopulo e Schiatti non sosse già una delle venete isotette unite da ponti, ma si bene l' Isola di Schiato o Sciati distante due leghe dall' altra Isola di Scopoli o Scopelo ambe nell' Arcipelago che avevano un vescovado detto di Schiatti Scopulo, e che forse all'epoca 1310, erano possedute dalla casa Tiepolo, non altrimenti che Stampalia era posseduta dalla casa Querini. Dà forza alla mia opinione il cronista Andrea Navagero (Rer. Ital. T. XXIII. p. 1019) il quale dice che fra i beni confiscati v' erano di ser Bajamonte Tiepolo l' Isole (non l' isola) di Renduc Schait, el acus popr il campo di s. Agostino. Giovanni Villani nel lib. IX p. 33-3. Storia ediz. Giunni 1355, 4. chiama il natur l'ispolo messee Baiamonte dello Scopolo di Viengia e p. en l'Osdez Antoroxiano (Danduli Chrosicon R. I. T. XII. p.403) si legge al-I ann. 129a: Jacobus Theupolo dictus Scopulonatus.

Quantunque veggasi chiaro che il disegnatore del Murelli ne a quella della Rosemberg senza lesse malamente 20 invece di 20, 20270 invece fare prima un confronto; e nella circostanza di posto, nondimeno questa lezione si accosta che esiste tuttavia nella Vilia di Alticchiero la più alla verità di tutte le altre. Il Querini collocò questo frammentosopra un piedestallo, sul quale fu scolpito : ANTIQUAT AE DENOCRATIAE MONFMENTFIL | MCCCX | PETUSTATE ACHOMINEM INIFBIA | PENE DELETTM | RECENTIOREM TEM-PORTM INCPRIA | MACERIA SER PLATEA D. AFGF-STINI LAM DETRESPSE | IN APRICEM DENTO PROLA-TEM | MOCGLETEF | ANTIOPIONIS ABELINEINIS PER-MISTEM | INSEQUENTIS LAPSE | FRA CEM LOCO ET NOMINE EXITIVM BY TOTO | NON BY ASPREM.

colonna coll' epigrafe. di cui parliamo, ho pregato il diligentissimo e cortesissimo amico mio signor Ingegnere Giovanni Casoni a recarsi sopra luogo, e copiarla con tutta l'attenzione, Il risultamento delle sue indagini apparisce dal qui unito disegno, e dalla sottoposta copia della lettera a me diretta. (1) La diversità importante tra l'epigrafe del Morelli, della Rosemberg e quella del Casoni consiste nelle lettere E P MOSTRA . . . . SEMPRE SENO e questa, senza A me però non piacque di stare ne alla lezione dubbio, del Casoni è la vera lezione. Si osservi

(1) Ecco la lettera che colla epigrafe mi accompagnò l'egregio mio amico sig. Casoni in data 27 ottobre 1829. " Ritnrno da Villa Altichiero dove espressamente mi sono recato jeri 26 ot-\* tobre per ricanoscere il monumento della Veneziana Democrazia e per verificarne la inscrin zione. Le assicuro, signore che molta pena e fatica me ne ha costato l'esame per la inco-\* moda località ove sorge quell' informe avanzo, offeso dall' urto de' secoli, ma più assai mal-" trattato dagli uomini egia ridotto ad estremo deperimento con profondissimi solchi, con trac-» cie di antica ed anco recente corrosione, abbandonato ad ogni intemperie, frammezzo ad al-\* tissimi alberi che rendono il sitocupo, umido, e mantengono un aria pesante, onde la colonna " vedesi ricoperta e lorda di eterno musco e di una mucillaggine che, a prima vista, toglie ogni apparenza della quasi perduta inscrizione. Queste difficoltà non mi fecero rinunciare \* al progetto : rilevai con misure il monumento, poscia ho dedicata ogni diligenza in leggere » e rileggere la Inscrizione, che mi è convenuto prima far nettare con acqua e con rusco. Aveva " meco la copia che in altri tempi ha pubblicata il Morelli, ed anco la inscrizione disegnata " All'opera della Rosemberg, ma il trovare sensibili differenze tra queste due copie e l'origi-" nale, che mi stava sutt' occhio, raddoppio la mia attenzione, e così mi è riuscito leggere pron cisamente cincelle resta di scolpito su quel pregevolissimo avanzo. La colonna di Bajamonne te è un tronco cilindrico di pietra Istriana, ed ha l'altezza di 98 centimetri : nella parte » superiore, ove sta la Inscrizione, ha un diametro di 57 centimetri, il basso poi è talmente onsunto che ne manca metà. Un arpione di ferro la tiene assicurata verticalmente sulla » base. Questa base, che si direbbe attica, forma un solo masso col niedestallo, alto in tutto " metri 1; 525, che 10 reputo, ed è, lavoro modernissimo, ma però ideato ed eseguito seconn do il gusto rozzo del XIV secolo Su d'una faccia sta la inscrizione fattane scolpire dal pa-" drone della Villa nel MDCCLXXXV. ANTIONALAS DEMOCRATIAS MONTMENTEM ec : le altre » tre faccie, tutte eguali, rappresentano due mascheroni per cadauna in mezzo a contorni n quadrati. Per assicurarla che le parole da me scoperte, e per le quali la mia lettura si al-lontana dalle preindicate, veramente esistono e sono visibili, le accompagno oltre la inscrin zione, anche un fac simile dell'ultima parola sexo . . . Il PAUTRE : e P. MOSTRA . . . ec. si " leggono pure a primo aspetto, ma le traccie sono tanto poco profonde, che la mano non " poteva, con la carta frammezzo, puntualmente seguirle, molto più dovendo io operare su » su d'una deholissima scala. Ella quindi può rettificare non solo la copia del Morelli, e del-» la Rosemberg, ma quella pure riportata da Marino Sanuto nella vita del doge Pietro Gran denigo, e l'altra dello Stringa, iquali due viddero la inscrizione alcuni secoli prima di me, quando per certo il monuntanto era assai men d'anneggiato. Pra pochi giorni mi daro il pre-gio di ofirirle un dis gnetto nel quale si vezga la coltonna e lo sviluppo di sua superfice; e procurerò indicare tutte le corrossioni per le quali è svista non' ella abbia idae precisa del no stato in cui trovasi. Se gli amatori delle patrie cove si lagnano pel gonato fattone dal tempo, essi d'altronde trovar devono argomento di soddisfazione dacche ella imprende a dotta e mente illustrarla. Mi ami e creda, s





Esac simile dell'utrima parola

Superficie sviluppata della Colonna nella parte superiore.



Profilo Vi uno *Vellu Porta maggio* ViBajamont*e* 



Vegli Stipiti Vella Casa Viepolo

rediney goe

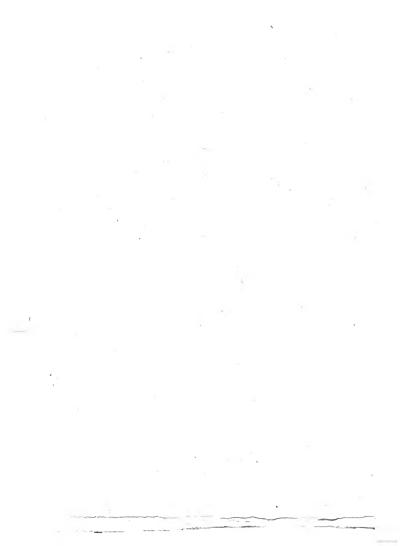

primamente che si è inteso di scrivere in versi pezzo fosse alla colonna unito, essendo la scul rimati, cioè il secondo col terzo colla desinenza in Exto, e il primo col quarto colla desinenza in zwo. Quindi non può stare nell'ultimo verso la voce sempitenno letta dagli scrittori, o, a dir meglio, malamente dedutta. Sul marmo le corrosioni maggiori sono nel primo e nell'ultimo verso. Il primo è chiaro abbastanzaeioè di BALAMONTE FO OPESTO TERENO. Il secondo è: s MO (ora) PER LO SO INIQFO TRADIMEN-TO. Il terzo s' È POSTO IN CHOMUN PER ALTEFI SPAPENTO. Il quarto devesi, senza fallo interpretar così: R PER MOSTRAR A TYTTI SEMPRE SE no (sieno, cioè, queste parole) Ne è capricciosa questa interpretazione. È fondata su d'una cronaca del secolo XVI dal Casoni, e da me scoperta dopo che egli aveva copiata sul marnio l'epigrafe. (1) Or all'anno 1310 si legge : La signoria de Veniesia dopoi cessudo el conflitto de Baiamonte Tiepolo per suo disonor et vittuperio, et per esser sue assaissime case in la contra de santo Agustin li fece desertar aleune case, doue lui haveva fatto lo principio della Conspiration et massa, et fece in quel lurgo metter una collona in mezo nl eampo a perpetua memoria con queste sottoscritte parole in verso.

De Baiamonte fo questo terreno E mo per suo iniquo trudimento Posto in comun et per l'altrui spavento E per mostrar a tutti sempre seno.

Fu assai grata a noi la scoperta di una cronaca che in tal parte fu ignota ad altri, e che combina perfettamente colle parole che nell'ultimo verso rimangono tuttora sull' informe Ironco.

XXV è inciso un Leone sdrajato e sotto l'epo-

tura di quel tempo; e potrebbe dirsi che nel novembre del 1510 fu propriamente essa eret-ta Lo Spada nel 1797 Municipalista allorchè trattavasi, come ho detto, di celebrar la memoria di Boemondo, fece una mozione, che questa lapide fosse ricercata al Cittudino possessore affinche come documento nazionale fosse rimessa alla Nazione, non dovendo rimanere disperso. (Quadro delle Sessioni 1797 p. 187).

Nè solo è questo il monumento che sivedesse in pubblico relativo alla congiura: Nel mezzo del campo di s. Luca sorge un abate, ossia colonna quadrata di pietra su cui fin a questi ultimi anni si erigeva uno stendardo. Su que-sta colonna evvi scolpita l'epoca MCCCX, che allude alla congiura, lo stemma di s. Mar-co, lo stemma della scuola della Carità, e lo stemma di s. Luca, imperciocché leggesi in un antico cronista presso il Galliciolli (T. I. p. 516). Nella congiura di Bajamonte una porzione dei ribelli essendo stata sconfitta a s. Luca principalmente dal guardiano della Carità sopravvenuto con molti dei suoi fratelli di Scuola, e alcuni dell'arte dei Pittori, in memoria di eiò scrivono ehe fu stabilito alzar la stendardo in campo a s. Luca e nella bunderuola metter il segno di quella scuola e di quell' arte. Questa notizia si ripete dall'ab. Schioppalalba nella sua Dissertazione in perantiquam tubulam del Card. Bessarione (Vcnetiis 1767. p. 146 in nota) cosi: Caritatis confratres anno 1510 ndversus celebrem Bajamonti Theupoli conjurationem arreptis armis pro principe ac patribus fortiter dimicarunt ... In ejus autem rei perenne monumentum purpureum illud vexillum in Platea D. Lucae erectum fuit, sodalitatis nostrae stemmate ornatum quod adhuc ercctum servatur. Vedesi de-Nello stesso libro Alticchiero nella Tavola gli ultimi anni una medaglia coniata in occasione che dovendusi rifare lo stendardo si trovo ca MIIIX xorza. È facile che anche questo indizio del fatto sulla banderuola (mss. Chio-

(1) La cronaca è appo di me, cartacea in fol assai voluminosa, e comincia : Cronaca antiquissima transcrità da diverse et antique qual tratta del nascimento de Attila ce. In nomine dei eterni del qual eggi intelligentia procede, Inconincierasse a descriver una cionica volgarmente ce. Finusce all'anno MDVLIX colla morte di Papi Paolo III e colla eletione di Giulio III: li quali (Cardinnit) erano stati serrati in conclavi a far sua elettion dal di ag novembrio lino adi sopradicto (7 februjo) Questa cronaca detta l'arba perchè credesi esserne autore uno della Jamiglia Barbo sta in copia simile alla procedente anche nella Marcia-va (Classe VII. cod. LXVI. pog. 408), e vi si legge il verso

n E per mostrar a tutti sempre senno, " — In altra simile copia che sta pur nella Marciana (Classe VII. cod. DLXXXIII) si legge n E per mostrar a tutti sempre seno.

epoca che vi si legge al basso scolpita .

La seconda memoria e ano le imposte della

porta grande della cusa di Boemondo, date per decreto del Senato del 1514 a' 18 luglio (non 1318) alla chiesa de' Ss. Vito e Modesto percha servissero per la maggior porta di quella chiesa: Item quod pallestratae quae fuerunt de domo Bajamontis proditoris concedentur ecclesiue s. Viti pro reparatione portae majoris ipsius ecclesiae (Cornaro. Eccl. Ven T. I. p. 106 Galliciolli I. 60); delle quali imposte non eo che cosa sia avvenuto dopo il disfacimento

di essa chiesa .

Un' altra memoria sono gli stemmi. Venne ordinato nel dicembre 1510 che tutti gli stemmi Querini e Tiepolo fossero cambiati: Omnis armatura de ca Theupulo et de ca Quirino. quae hucusque fucrunt non audeant per aliquem vel aliquos teneri vel fieri pingi modo aliquo vel ingenio de caetero nec in Venetiis nec extra in aliqua parte subjecta comuni Venetiarum, et ubi in dictis partibus essent di pinctae dictae armaturae debeant removeri inter 15 dies proximos) (M. Barbaro, Alberi dei Querini ). In conseguenza di che (come leggo nel cronista creduto Daniel Barbaro ) l' armi del Querini chi erano prima a quartieri d'oro e rossi, furono similmente mutate e ridotte in due parti per larghezza; nella parte di sopra gli furono messe tre stelle d'oro in campo azzurro, e l'altra di sotto tutta rossa; ma alcuni Querini che non havevano havuto intendimento nella congiura vedendosi, nonostante la sua innocenza, svergognati a quel modo, per rimediar a quell'infamia meglio che potevano, e mostrar ch'erano tutti buoni e fedeli e non havessero tenuto mano con tristi, per gratia sueciale impetrarono di poter meter un B bianco nella parte rossa dell'arma... E così dove i Tiepoli portavano un castello d'argento con due Torre in campo azzurro, vi misero in cambio un corno di capra, e non solo in tutti i luoghi privati e profani furono mutate tutte l' insegne de Tiepoli; ma nei pubblici e nei sacri, e nella sala del gran Consiglio, all' immagine di Giacomo e Lorenzo Tiepolo dogi e nel-le sepolture poste nel vestibolo della chiesa di s. Gio. e Paolo. In effetto chi ben guarda vedrà pur oggi, che nel duplice stemma Tiepolo sovrapposto a lati esteriori del cassone che racchiude i corpi de' detti due dogi fra due pilastri esteriori della chiesa suaccennata, fu scar- FAMILIAB | GALLICCIOLLIORYM VNIVER-

do). Il pilastro fu ristorato nel MDCCLXXXXI pellata l'arma vecchia, e incavata la nuova, ce sia il corno di capra.

Una quarta memoria è il palazzo di Marco Querini confiscato, il quale è situato nella parrocchia ch' era di s. Matteo di Rialto in campo delle beccarie, che ha un grande atemma di a Marco al di fuori (ora cancellato); il cui piano terreno fu ridotto ad uso di beccaria, e il superiore ad uso di magistrati ; palazzo che oggi pur si vede, benchè ad altro uso ridotto. In fatti leggesi sotto il di 29 luglio 13: o essersi preso nel Consiglio di X che due terzi della casa Maggior Querini siano atterrati, salvo l'altro spettante a Giovanni Querini; e poscia del 1525 si vede essersi acquistato questo terzo co danari del comune, e vi fu posta la beccaria pubblica, la quale era per l'addietro appresso la chiesa di s. Zuanne di Rialto al canton delle drapperie per anslar in Ruga de zogelleri.

Altra sussistente memoria è quel pezzetto di pietra bianca posta sul suolo nella Merceria dell' orologio nel sito che corrisponde alla bottega oggi di liquori difaccia il sottoportico che mette nella calle del Cappello, imperciocchè la tradizione costante insegna che questo fu il ve-ro sito dove la donna (di cui sopra si è detto) gittò il mortajo sopra il capo dell'alfiere di Boemondo, e allora questo luogo si denotava in Marceria dove giera el sambugher (Galli-ciolli T. I. 183). Vedi la nota precedente a

pag. 3o. Un altro monumento dicesi essere una medaglia coniata in cui vedesi dall'una parte la testa del doge Gradenigo: PETRYS GRADENICYS DYE FENETIAE. dall' altra il mare tranquillo con un porto fortissimo, e nel mezzo del cielo la luna . colle parole all'intorno PORTES SECERES ET LES IN MEDIO MARIS. È registrata in più cronache, e anche in una descritta serie di medaglie di uo. mini illustri per lo più Veneziani appo di me.

IO. BAPTISTAR GALLICCIOLLII | PRESET-TERI TERTII | ECCLESIAE D. CASSIANI | HVIVS PAROECIAE INCOLAE | MORVM DO-CTRINARO. LAVDE | PRAESTANTISSIMI | VISCERA VRNA MARMOREA CONDITA | AN-GRLVS MARIA FRATRIS FILIVS | HBIC RB-CONDIFECIT | EX VOTO NICOLAI DRIVZ-ZII | ANTISTITIS OPTIME MERITI | IDEMO-SIBI VXORI FILIIS | A SE ADOPTANDIS AC

LVIT . I AN. MDCCCVL

Questa epigrafe composta dall'ab. Bibliotecario d. Jacono Morelli doveva in questa chiesa essere collocata cogl' interiori del celebre nostro prete veneziano don Giambatista Galliciolli . Ma avvenuta la concentrazione delle parroechie, cambiatosi pensiero, il Galliciolli fu seppellito in s. Cassiano dove vedremo inserizione. e di lui parleremo. La presente sta impressa a p. LXVIII. della Vita e degli scritti di questo sacerdote dettata dall' ab. Giannantonio Moschini. (Venezia 1806. per il Palese in 8), ove a pag. 49 dicesi che l'epigrafe s'inciderà nel marmo che ne ricopre le viscere sepolte nella chiesa di s. Agostino nella quale parrocchia mort. Nel Necrologio di questa ho letto: 1806 12 maggio il m Il. sig. D. Gio. Battista Galliciolli g. Paolo venero d'anni 73 da nove giorni colto da emiplegia del lato sinistro con febbre continua remittente mista a sintomi di lenta nervosa, questa mattina all'ore 11. circa fin) di vivere per stasi cerebrale . Il suo cadavere dovrà esser tumulato dimani al mezzo giorno circa. Santo Bianchi M.º F.º (Una giunta poi dice) Fu portato in s. Cassan. In questa chiesa eran comuni sepolture:

ARCA DELLA SCOLA DEL SANTISSIMO SACRAMEN-70 ; e un altra doppia nel mezzo della chiesa a' gradini della cappella maggiore: SACENDO-TYM CINERES | M DCCLYII |

29

MANUCIA . GENS . ERVDITOR . NEM . IGNOTA | HOG. LOCI. ARTE. TIPOGRAPHICA, EXCELLVIT

Il ch. sig. abate don Vincenzo Zenier rettore della chiesa di s. Tommaso Apostolo di Venezia, il quale, come abbiam detto altra volta, va dissotterando la memoria de' più illustri nostri eittadini, onorandola di analoghe inscrizioni, ha fatto porce nel maggio 1823 la presente lapide poco lungi dal campo di s. Agostino su una vecchia casa segnata col num. 2013.

Che Aldo Manuzio il Vecchio avesse la sua stamperia in questa contrada, non v'è dubbio; che poi questa propriamente al n 2015 sia la

Tou. III.

SAEVT SEPVLCRVM PATEAT | CAVTVM VO- il quale avrà certissimi documenti per tenere che quella, e non altra, in questa contrada è la casa dove la MANFOCIA GENTE, o a più propriamente parlare ALDO IL PECCHIO imprimeva. Che se poi l' noc roce vuol significare in questo contorno, allora non v' è più dubbio sulla verità della cosa.

Del resto vedremo nei seguenti cenni biografici sugli Arm, che Aldo Manuccio il vecchio riceveva lettere da Marco Mustro colla direzione seguente: appresso sancto Augustin doce se stanipa. Anche Apostolo Zeno in una lettera al Fontanini in data 26 marzo 1755 confermava che Aldo vecchio stava di casa a s. Agostino (Lett. vol. V. 100). Però è assai probabile che all'epoca della sua morte avvenuta nel 1315, egli o avesse la stamperia, o almeno avesse la sua abitazione nella contrada di s. Paterniano, essendogli stati fatti i funerali in questa chiesa di s. Paterniano ed ivi provvisoriamente depositato il suo corpo, come già vedrenio. Questa opinione può essere confermata anche dal sapersi che Paolo Manuzio e Aldo il giovano del 1568 avevano la loro stamperia appunto in s. Paterniano, come dalle lettere al Aldo il giovane dirette; e Aldo il giovane nel 1382 aveva la sua casa di stazio nella contrada di s. Benedetto (poco lontana da quella di s. Paterniano), siecome ho io riconosciuto dal Catastico della chiesa di s. Andrea della Certosa dove si legge: 1582. 2. aprile. Affitta-tion fatta per il R. P. Prior del Mon. a mis. Aldo Manutio de una casa da statio posta in contra de s. Beneto in corte de s. And.

Oltre i Catalogi de'libri Aldini che gli stessi. Aldi impressero nel 1498, 1503, 1513, 1563 e quelli che si hanno anche alla fine di varie edizioni Aldine, oltre quelli che ci dà il Marini e il Zaccaria de' libri impressi dal vecchio Aldo ( elenchi tutti imperfetti ), il primo che abbia pensato a darei un eatalogo compiuto di tutte le edizioni Aldine fu Apostolo Zeno Egli indica nella lettera al cardinal Ouerini del 20 decembre 1748 p. 379. 580. vol. VI, ehe dopo aver date fuori le sue Notizie sui Manuzii nel 1756 egli pensava di lavorare la storia di tutta la stamperia Manuziana cronologicamente disposta dall' anno 1494 sino al 1597 in cui fini colla morte del giovane Aldo. Ma essendo. gli stato sfortunatamente rubato fuori di saccoccia un libretto di memorie che sempre portava casa ove l'aveva, come sembra che indichino indosso per notarvi le edizioni, ciò fu cagione le parole 100 1001, io non posso affermarlo che che più non pensò all'opera per la quale avea coll' autorità stessa di chi fece porre l'epigrafe, più cose raccolte. Il cardinal de Brienne nel 1790 fece stampare a Pisa un catalogo di edi-zioni Aldine col titolo Serie dell' edizioni Aldi-principe Alberto e il Pico abbia Aldo concene. Questo catalogo fu di nuovo impresso a Padova nel 1791, e a Venezia pel Curti nellostesso anno e altre copie se ne fecero con aggiunte a Padova nel 1805, e a Firenze nellostesso anno. Ma il più copioso è quello di Antonio Agostino Renouard intitolato Annales de l'imprimerie des Alde. Tomi II. e un terzo di supplimento. Paris 1805, 1812 Opera aumentata poi dallo stes-so Renouard, e ridotta a tre volumi in 8. inipressi a Parigi nel 1825, con varii fac simile de caratteri Aldini ec.

Ma venendo a parlare particolarmente di questa famiglia, e de varii individui che la com-

posero, dicu:

# ALDO PIO MANUCIO

detto Alpo il Vercuio (diminutivo di Teonarno nome da esso ricevuto nel battesimo) nacque nel 1419 (1) in Bassiano terra vicina a Sermoneta, posta nella campagna di Ro-ma, poco discosta da Velletri. Il suo cognome si scriveva ora Manuzio or Mannuccio, or Manucio, or Mannucci ec. Il secondo nome di Pto ebbelo dal principe Alberto Pio da Carpi che fu suo scolare ed assunselo dopo il 1203. Aldo ancor fanciullo ito a Roma, quivi da un ignorante maestro gli furono fatti apprendere, gli elementi della grammatica sull'intralciatissimo Dottrinale di Alessandro de Villadei; ma annojato di esso passò sotto la disciplina de' celebri professori di umane lettere in Roma stessa Gasparo da Verona, e Domizio Calderino: e cotal profitto vi fece che a lui fu affidata la educazione del giovane principe Alberto Pio da Carpi che riuscì poi uno de' più scienziati del suo tempo, e de' più utili proteggitori del nostro Aldo. Da Roma passato a Ferrara udi nella lingua greca le lezioni del celebre Ba-tista Guarino Veronese: e quando nel 1482 dovette abbandonar Ferrara stretta d'assedio dall'armi venete, si ritiro prima alla Mirandola appo il principe Giovanni l'ico, e poscia a

pita la grande idea di piantare una stamperia destinata soprattutto a dare corrette ed eleganti edizioni de' migliori autori greci e latini, scegliendo Venezia per il luogo più adatto, siccome città dove l'arte della stampa più che altrove fioriva : ed è probabile altresi che quei due principi promovessero col loro danaro l'esecuzione del progetto, perchè, come osserva il Tiraboschi, non pare che Aldo fosse uomo così facoltoso da poterselo addossar da se solo. In effetto circa il 1488 recussi Aldo a Venezia, e sua prima cura fu di leggere e spiegare pub-blicamente a numeroso stuolo di giovani nobili gli autori Greci e latini, nel quale incarico continno per varii anni ; ma quanto alle produzioni della sua stamperia, prima del 1494 sembra che non siansi vedute in pubblico : imperciocchè i due primi lil. i che si conoscono sono il breve poema di Museo greco e latino, e la Galeomyomachia in greco, in 4, i quali sebbene senza data, si tengono indubbiamente essero del 1494. Occupossi nel seguente anno in riunire e correggere gli scritti di Aristotele non ancora in greco pubblicati, e ne fece la rino-matissima edizione che ebbe il suo compimento nel 1498. Egli fu il primo che, mentre la maggior parte degli altri stampatori e di Venezia e di altre città dayan fuori libri per lo più scolastici, mistici, legali, mise mano alle opere di letteratura greca e latina, e all'opere di an-tica filosofia. Fu il primo parimenti non ad istampare in greco, come malamente taluni credettero, ma si ad adoperare bellissimi caratteri greci modellati sopra i migliori manuscritti : e fu. il primo altresi ad inventare il carattere minuto italica detto comunemente corsiva dando una collezione di opere classiche in piccola forma. Ciò fu nell' anno 1501 in cui impresse il Virgilio, l' Orazio, il Giuvenale, il Marziale, il Petrarca. Per poter usare esclusivamente di cotesto suo ritrovamento ebbe nel 17 ottobre dell'anno 1501 dal Senato un privilegio col mezzo di Marino Sanuto: privilegio che ne' Carpi appo il suo scolare Alberto Pio. È pro- Diani mss. di lui è così indicato: Fu po-

<sup>(1)</sup> Dobbiamo al padre Antonmaria Amoretti la scoperta dell'anno certo della nascita di Albo il vecchio. Il più dejis evitiori precedenti avvan detto che nacque circa i 1447; Ma dalla dedicazion di Aldo il giovane premessa al libro De motte dialogus Aegibi Peritti Paristi. Romae 1593, si se che a' 13 di febbrajo di quell' anno 1597 correva l'anno 147, dalla nascita di Aldo il vecchio; donque è chiaro essere succeduta nel 1439. Vedi Lettera sull' anno natalizio di Aldo Pio Manuzio. Roma 1804.

sto per li Consieri me fauctore la gratia di senio poi vescovo di Monembasia, Tommaso Mo Aldo romano fa stampar libri opere e cosse e lettere nove : niun non stampi per X anni etc. ave tuto it Consejo. Altri privilegi ebbe e prima e dopo per la bellezza delle sue edizioni, leggendosi alla fine del primo volume dell'opere di Aristotele 1/95 : concessum est eidem Aldo inventori, cioè trovatore di quella bella forma di greco carattere. Cotanto poi fu pregiato il carattere italico Aldino, e tanto suiercio avevan le sue edizioni di nicciola forma, che alcuni stampatori di Lione contraffecero lino dal 1502 molte Aldine edizioni in 8, si latine che italiane Che se i tempi non gliele avessero impedito era suo pensiero di far veder anche nei caratteri ebraici la somma sua intelligenza, dei quali un piccolo saggio abbiamo in un foglio di modello di una Bibbia trilingue (grec. ebr. latina) ch'egli aveva impreso a stampare; foglio che si conserva nella Biblioteca nazionale di l'arigi, e di cui fa menzione anche il Tiraboschi (VII. p. 1/428), e che il Renouard ci diede impresso litograficamente al T.III p.44.degli Annali. Conobbe Aldo che da se solo non poteva essere sufficiente alla collazione e correzione di tanti e si varii testi; il perchè si mise a far incetta di nomini illustri che secondassero i suoi sforzi. Alcuni d' essi unironsì a lui per la sola gloria di servire all' amico : altri ricevevano un onorario; altri alle sue spese vivevano nella stessa sua casa. All'adunanza di codesti dotti fu dato da lui il nome di Neacademia, Univansi il più ne' giorni stabiliti in sua casa per trattarvi interessanti letterarie quistioni, de' manuscritti da consultarsi, delle varianti da preferirsi ec. Aldo, Scipione Forteguerra detto Carteromaco, e Giovanni Gregoropulo detto Cretense stabilirono le costituzioni di questa Accademia che si formò intorno al 1500, e che durata alcuni anni, si sciolse per la morte di alcuni, e per la partenza di altri. I nomi che la componeyano erano i seguenti, oltre i tre capi suddetti: Andrea Navagero, Pietro Bembo, Daniele Renier, Marino Sanuto, Nicolò Giu-

Linacro, Gabriele Braccio, Giovanni Luscari , Demetrio Ducas , Angelo Gabrieli, Alberto Pio di Carpi , Andrea Torresano , Federico Torresa io, Francesco Torresano, E altri forse v' eran di quelli che nelle prime edizioni Aldine ebber mano. Aveva inoltre amicizia il vecchio Aldo con Giovanni Bembo viaggiatore del secolo XV, con Girolamo Donato ambasciatore, con Demetrio Calcondila ec e ponno annoverarsi anche Enrico Stefano, Giro-lamo Bologni, Arnaldo Bergellano. Teodoro Beza, Gioachimo Camerario dei quali hannosi intorno al nostro Aldo illustri testimonianze riferite del Renouard a p 116. del vol.III. Quanto all'amicizia sua con Desiderio Erasmo, que-sta ebbe principio colla impressione che Aldo fece degli Adagi di quell'autore; ma poi si cambio, si può dire, quasi in odio. Alcuni ri-petono il motivo di ciò dalla diversa maniera del vivere, e che la sobria e parca di Aldo sia dispiacinta ad Erasmo avvezzo alla vita agiata; il perchè dicesi che in uno de suoi colloquii intitolato de Opulentia sardida Erasmo punges-se Aldo. Comunque sia l'inimicizia fu assai lunga, perchè Aldo, e i successori suoi nel ristampare qualche opuscolo di Erasmo lo nominaron quasi sempre per disprezzo Transalpi-nus quidam homo. Frattanto la stamperia d' Aldo da tanti nomini celebri aintata divenne celebre anch' essa, ed egli lungi dall' attribuire tutto a se il merito, faceva onorevol menzione de' suoi collaboratori nelle prefazioni a' libri a' quali avevan posta la mano. Il perché molte seccature avendo, come è il solito, non potendo senza gran perdita di tempo jutti ascollare, aveva scritto a caratteri majuscoli fuori della porta della stanza queste parole; orisoris Es. BOGAT TE ALDYS ETIAM ATOFE ETIAM : YT. SI QFID EST OFOD A SE FELIS : PERPAFCIS AGAS : DEINDE ACTITION ABEAS: NIST TANOYAM HERCE-LES, DEFESSO ATLANTE , VENERIS SPPPOSITPRYS HF-MERGS. SEMPER ENIM ENIT QUOD ET TV AGAS: ET OFOTOFOT MYC ATTFLERINT PEDES. Motto sideco, oppur Giudeo, Michele Fortiguerra, Ur- mile un altro letterato aveva posto sopra la porbano Bolzanio, Desiderio Erasmo, Girolamo ta del suo studio: Autre, orisoris ure resis, Avanzo, Benedetto Ramberti, Pietro Alcionio, AVT AGITO PAYCIS, AFT ASI, ATT ME LABORAN-Batista Egnazio, Giambatista Ramusio, Ales- TEM ADIFFA. (Vedi Benovard I c.) Intorno al sandro Agntomero oppur Bundeno, Marco Mu- 1500 ebbe Aldo menata a moglie una figliuola suro, M. A. Coccio Sabellico, Benedetto Tir- di Andrea Torresano da Asola terra nel Brereno, Paolo Canale oppur Veneto, Giovanni sciano, il quale fin dal 1480 aveva comperata Giocondo, Francesco Rosetto, Girolamo Alean- la stamperia di Nicolo Jenson; il perche podro, Girolamo Menocchio, Giovanni da Lucca, scia accomunaronsi le due officine Aldina e Giustino Decadeo, Aristobulo Apostolio, Ar. Torresana, siccome apparisce anche dall'edizioni de' testi antichi. Ma fuvvi che il difese, e fra gli altri il llenouard. Imperciocchè se è vero che le cose greche dateci da Aldo sono in generale meno corrette delle latine, è vero altresi che sono le prime edizioni, quindi degne di escusazione. Che se non fu felice talvolta nella scelta delle lezioni, ciò attribuir si deve a mancanza di migliori manuscritti; ma, ciò malgrado, le sue edizioni latine e soprattutto le greche furono e saranno sempre consultate da posteriori scrittori. Quanto alla licenza della correzione, questa taccia è pinttosto da darsi agli Aldi successori del vecchio, i quali sebben dotti anch' essi, come qui sotto vedremo, hanno però in generale date edizioni mediocri, e di minor importanza di quelle di Aldo loro antenato. Egli adotto ottimamente per istemma un Ancora attortigliata da un Delfino, imperciocche il Delfino indica speditezza e rapidità, e l' Ancora la solidità, il riposo, la costanza ; volendo significare che nel formare un progetto è necessaria tutta la posatezza, e nello eseguirlo tutta la celerità e costanza. Nel Benouard abbiamo il fac simile delle differenti figure adoperate dagli Aldi nel loro stemma. Abbiamo la 3, De metrorum Horații generilus. Annotatioeffigie di Aldo premessa a varie edizioni Aldine; l'abbiamo nelle notizie dello Zeno; nel volume I dello stesso Renouard. Anche in forma di /t. Intagliata in rame collo stemma al lato della testa e col motto sotto ALDVS. PIVS. MAnvrivs. a. è aggiunta nel libro Illustrium Iureconsultorum imagines Romae 1566 che stà nella Marciana. Un ritratto similmente del vecchio Aldo premette il Manni alla vita di esso Aldo; una medaglia se ne vede nel Museo 4. Mazzuchelliano Tav. XXXVII. vol. I; un ritratto é anche nel vol. II di quelli pubblicati dal Bettoni (Milano 1820); un altro veggo presso il chiariss, sig. Bartolammeo Gamba, eseguito a granito in profilo, in forma di 4, coll' epigrafe seguente: Aldo Manuzio engraved by Moses Haughton aster an originale picture by Giovan Bellino in the possession of M. Edwards Pall Mall.

Venendo a dire dell' opere sue, ommetto di notare le lettere o prefazioni poste innanzi ad alcumi de' libri d' altri autori usciti dalla sua officina, bastando di ricordare le sue seguenti:

s. Aldi Manutii Romani Rudimenta grammatices latinae linguae. De literis graecis et diphtongis et quemadmodum ad nos veniant. Abbreviationes quibus frequenter graeci utuntur. Oratio dominica et duvlex salutatio ad Virginem gloriosiss. Symbolum Apostolorum. Divi Ioannis Evancelistae Evangelium . Aurea carmina Pythogorae. Phocilidis poema ad bene benteq. vivendum. Omnia hace cum interpretatione latinn, Intraductio perbrevis ad hebraicam linguam. Venetiis. Mense. febr. MDI. 4. Fu più volte stampata dagli Aldi e da altri impressori, come dal Paganino nel 1519, in 16. da Pietro de' Ravani nel 1526, 4 dalli Bindoni e-Pasini 1545. in 8. ec. L'operetta Introduetio ad hebraienm linguam era già stata innpressa da Aldo nella grammatica greca del Lascaris 1494-7. L'interpretazione latina di tutte queste operette è dello stesso Aldo, come asserisce anche Renouard

2. Aldi Manutii Romani grammaticae institutiones graecae. Venetiis, mense novembri MDXV. 4. Una interessante prefazione di Marco Musuro a Giovanni Grolier ricorda in breve le virtà dell'autore e la sua morte. Il Musuro dice di avere ripolita questa opera di Aldo che era rimasta priva dell'ultima

nes nonnullae in Horatium ec. Questo trattato e queste note sono inserite nella seconda edizione dell'opere di Orazio: Q. Iloratii Flacci poemata in quibus multa correcta sunt ec. Venetiis apud Aldum M. D. 1X. 8. con una prefazione di Aldo a Giaffredo Car-lo giureconsulto in Milano, da Venezia tertio cal. april. MDIX. Fu questo libro più volte ristampato.

Alphnbetum graecum. Stå nell'appendice alla grammatica greca del Lascaris 1494-5. Anche la traduzione latina di questa grammatica greca del Lascaris (per quento si può dedurre dalla prefazione) è fattura del no-stro Aldo, e lo confermano e il Maittaire (Annales. II. 511) e lo stesso Renouard (vol. 111. p. 56) il quale Renouard aggiunge che Aldo tradusse anche in latino la Batrachomyomachia attribuita ad Omero; ma ciò non veggo indicato dal Maittaire.

5. Vita et l'abellae Æsopi cum interpretatione latinn ec. gr. lat. Vene's ap d Aldum MDV. fol. Il Maittaire, e il Renccard ne' Iuoghi citati fanno autore Aldo della versione latina; ma non è veramente chiaro se Aldo parli di se solo, o anche de' suoi collaboratori dicendo nel principio: vita et fabellae Asopi cum interpretatione latina quibus traduceudis multum certe elaboravimus. Versiamo nella stessa incertezza anche per altre traduzioni latine che può aver fatte Aldo anche in concorso degli altri Accademici.

6. Arati Vita. È inserita nella edizione degli astronomi antichi: lulii Firmici Astronomicorum libri octo ec. Venetiis cura et diligentia Aldi Ro. MID. fol. Non c'è dubbio che quella vita è di Aldo, dicendolo egli medesimo : è però cosa assai breve.

7. Ortographia et flexus dictionum graccarum omnium apud Statium. Sta nello Stazio: Statii Sylvarum libri quinque ec. V enetiis in aedibus Aldi MDII. 8. Fu ristampato nel 1519. Anche qui potrebbe sorgere il dubbio se veramente sia di Aldo questa operetta interamente o se v'abbia altri lavorato, perchè nella prefazione a Marco Musato dice : Ontographiam . . . non parvo labore collectas et latine et graece imprimendas curavimus .. auod tanti laboris particeps mecum fueris cum forte in Academia nostra esses.

8. Ovidii Nasonis vita per Aldum ex ipsius libris excepta, Heroidum epistolae ec. Venetiis. Aldus. 1515 mense maio. V' è una dedicazione di Andrea Asolano a Bernardo Divisio cardinale in cui ricorda il defunto genero suo Aldo, e ne fa il meritato elogio. Annotationes in omnia Ovidii opera, Index fabularum et caeterorum quae insunt hoc libro per Aldum Manutium Romanum. Sono nell' Ovidii Metamorphoseon. Venetiis Al dus 1516. 8.

9. De duobus dicrum generibus : simulque de umbris, et horis quae apud Palladium ec. Sta coi Rustici antichi: Libri de Re Rustica ec. Venetiis, Aldus MDXIIII. 4. ristampati nel 1533. 4. dagli eredi di lui

10. Musarum panagyris per Aldum Mannuccium Bassianatem latinum cum hexastico-Paraenesis ad Albertum Pium nognificum atque inclytum Carpi principem - Epistola Catherinae Piae principi clarissimae ac prudentissimae—Carmina Alberto Pio principi Carpensi. — Epigramma iu Venerem. Tutti quest'opuscoli di Aldo stanno nel libretto: Aldi Pii Manutii Scripta tria longe rarissima a Iacobo Morellio denuo edita et illustrata. Bassani. Typis Remond. MDCCCVI. Alcuni furono ristampati dal Renouard. Vol. 111. p. 310. 314. 11. Aldi Manuccii Bassionatis ad Leonellum

Pium Magnificum praestantiq. ingenio pue-rum atq. ad eos qui boni esse cupiunt sibiq. aditum et ad virtutem et ad coelum patere expeditissimum Paraenesis. in 4. è in versi latini inserita nel vol III. del Renouard pag. 516, e ricordata nel Vol. II. p. 192. L'originale gli era stato comunicato dal nostro patrizio fu Giovanni Balbi nel 1809; dal che prende motivo il Renouard di lodare il Balbi come già possessore di una raccolta di libri Aldini e di classici, sebben poco numerosa, ma però rimarchevole per la bellezza degli esemplari, e per articoli preziosissimi. (Vol. III. p. 60.)

12. Novae Academiae lex. Il Morelli nel ripetuto libretto Aldi scripta tria pag. 40 ha ristampato questo opuscolo in greco, e vi ha aggiunta del suo la versione latina. Sebastiano Ciampi a Firenze l' ha tradotto in italiano e inserito nelle sue notizie intorno a Scipione Carteromaco, e il Renouard lo ha voltato in francese e pubblicato negli Annali. Vol. III. p. 218. Ho già detto che questa legge della Nuova Accademia era stata compilata dal Carteromaco di concerto con Aldo.

e col Gregoropulo. 13 Herculis Strozae epitaphium per Aldum Romanum. Sta a p. 63 del T. III. del Renouard, tratto dal volume Stroziorum Carmina.

Aldus 1513. 8.

14. Carmina graeca et latina. Se ne trovano varii nelle edizioni da lui eseguite; Per esempio, sei versi greci sono premessi al vol. I. dell'opere di Aristotile 1/195 fol. Un tetrastico greco è nel Poliziano 1497. Nel fine dell'edizione di S. Gregorio Nazianzeno 1504, Aldo dice ch'è pien d'affari con tre versi greci, tradotti in trealtri latini. Il Mait-taire dice che egli ha tradotto anche i carmi del sud. S. Gregorio Nazianzeno; e potrebbe essere leggendosi nella prefazione; Carmina nuper e greco in latinum ad verbum fere tralata imprimenda curavimus; ma versiamo nello stesso dubbio detto dapprincipio. Versi latini poi di Aldo sono anche premes-si alla sua grammatica latina; altri al Virgilio del 1501 ec. altri l'abbiam indicati al num. 10.

15 De vitiata vocalium et diphtongorum latione. Sta nell'ortografia di Aldo f. di Paolo: Ortographiae ratio ab Aldo Manutio Paulli F. collecta ec. Ven. Aldus 1566. 8.

16. Monitum in Lugdunenses. Avendo Aldo riconosciuto che fino dal 1502 alcuni stampatori di Lion contraffacevano le sue edizioni in 8. latine ed italiane, fralle quali il Virgilio, l' Orazio, il Dante, il Petrarca, il Giuvenale, il Marziale, il Lucano, l'Ovidio ec: pubblico un Avviso in cui mette in guardia gli originali. Questo Monitum fu ristampato dal Renouard tanto nella prima che nella seconda edizione degli Annali, e reca l'anno MDIII, Venetiis XVI martii.

17. Epistola ad Angelum Politianum. Sta fra quelle del l'oliziano (Lib. VIII. epist. VII. Aldus 1498 fol.) Ricorda Aldo di essere stato alla Mirandola presso Giovanni Pico.

8. Epistolae ad Reuchlinum. Stanno nel libro Clarorum virorum epistolae latinae, graecae, et hebraicae ad Joannem Reuchlin Phorcensem. Tiguri 1558. 8. a pag. 58. 59. Sono due, l'una datata 18 agosto 1502, l'altra 24 dicembre 1302, ambedue da Venezia e ricordano varii libri da Aldo impressi e spediti al Reuclin.

19. Epistola ad Ileinricum Urbanum s. Bernhardi sacerdotem, a. 1506. Sta nelle Vite de' Giureconsulti Alemanni all'articolo Conradus Minutianus Ruffus (Repouard vol.

20. Epistola ad Gregorium Spalatinum anno 1514. Sta nella raccolta di lettere scelte da Feder. Heckel. p. 21, 22. (Renouard Vol. III. p. 58.)

st. Epistola ad Marcellum Virgilium. Sta a p. 28. del libro Collectia veterum aliquot monimentorum Ang. Mariae Bondini. Arretii 1752. 8. è in data 28 ottobre 1499, e ricorda di avere spediti a Marcello tutti i libri greci che aveva impressi-

22. Epistola Corrado Celtae et Vincentio Longino in data di Venezia nonis iulii MDI in cui ricorda la morte di Battista Mantovano, e varii libri da esso Aldo impressi, sta a p. 76 del libro: Melchioris Goldasti philologicarum epistolarum centuria una. Lipsiae 1674 8. dove a pag. 65. e 67. sono ristampate due delle prefazioni di Aldo, cioè quella al Co-lumella, e quella al Palladio. La lettera al Celta e al Longino fu ristampata dal Renouard nel vol. III. p. 275. E ad essa ne aggiunse tre altre inedite una del 1498, altra del 1501, e la terza del 1503. Furono cavate e musaco Stephani Federici Ladislai Endlicher Hungari Pisoniensis, e son dirette ad Conradum Celtem Protucium Ostrofrancanum primum e germanis poctam laurea-

pressa dal Renouard nel T. III. 281. colla d'Italia vol. 1. p. 587. e Museo vol. I. p. 165.

litografia del carattere originale di Aldo vecchio. È in data di Bologna XX aprile 1511. Avvi appresso un lettera greca di Marco Muanche questa litograficamente impressa dietro alla quale si legge : Venetiis in casa de ms. Aldo apresso Suncto Augustin dove se stampa. Non ha data, notandosi solo il 20 giorno di settembre. Questa lettera fa prova indubbia che Aldo allora aveva la stamperia nella contrada di s. Agostino, e che forse vi abitava pure di casa.

26. Alcune lettere di Aldo il vecchio diconsi esistere inedite in alcune biblioteche d'Italia e specialmente nella Ambrosiana (Renouard T. III p. 58 ). Una a Catterina Pia l' abbiamo indicata al num. 10.

25. Alcune lettere di Aldo stesso con alcune sue poesie, e alcune lettere di altri a lui aveva in animo di pubblicare fino dal 1777. Francesco Lancellotti. Non si sa a chi fossero dirette quelle di Aldo; ma quelle ad Aldo erano scritte ( fra gli altri ) dalli seguenti: Scipion Carteromaco, Marsilio Ficino, Desiderio Erasmo, Pietro Candido, Summonzio, Daniel Fini, Filippo Beroaldo il giovane, Giovanni Collaurio, Giovanni Fruticeno Matteo Acquaviva ec. Vedi Morelli nell' Aldi scripta tria . p. X111.

26. Epigrafe latina al Camaldolese Eusebio Spugnuolo leggesi nella chiesa di s. Michele di Murano in ornatissimo marmo, un esemplare in gesso del quale sta nel corridojo superiore del patriarcale seminario. Veggansi a suo tempo le inscrizioni della chiesa di s. Michele .

Immenso, per così dire, è il numero Jegli autori che parlano o poco o molto del vecchio Aldo. Fra questi ho veduto i reguenti, e li ho consultati. Apostolo Zeno. Notizie letterarie intorno a' Manuzii; stanno colle epistole di Cicerone tradotte. Venezia 1756. 12. Domenico Maria Manni. Vita di Aldo Pio Manuzio. Venezia 1759. 8. Iacopo Morelli. Viaggiatori eruditi p. 26. 28. e nell' Aldi scripta tria . Bassani 1806. Amoretti . Lettera sull'anno natalizio di Aldo. Roma 1804. 8. Ant. Aug. Renouard. Annales de l' Imprimerie des Alde. l'aris 1803. 1812. due volumi col supplimento; e 1825 edizione seconda in tre volumi in 8. Tiraboschi. Storia vol. VI. 155. 228 e seg. vol. VII. 3. Epistola Paulo Bambasio Bononiensi è im- 1428, ediz veneta ultima, Mazzuchelli. Scritt.

Giammatteo Toscano, Peplus Italiae. 1578.

pag. 46. Agostini. Scrittori Veneziani T. I. prefaz, XXXIX, XL. vol. II. 214, 258. Fontanini Bibl. colle note dello Zeno, vol. I. 45. 57. 58. 59. 11. 5. 21. 22. 47. 255. 298. Dizionario Storico. Bassano T. X. p. 575. Foscarini Leteratt. Ven. p. 566, 567. nota 91. Biografia u-niversale T. XXXV. p. 163. ediz. veneta Gamba. Serie de' Testi di lingua, 1828, alli num. 122, 155, 265, ec. Stefano Piazzone da Asola. Praeexercitamenta. 1326 in principio. Apostolo Zeno, Lettere Vol. III 521. V. 52. 85, 100. 271. 311. 391. VI. 580. Moschini Letterat. Veneziana. Vol II. pag. 68. Quadrio. Storia e Ragione di ogni poesia. vol. I. 108. Carmina italorum poetarem. Fler. 1720. vol. 11. p. 560. Angelo Rocca Bibliotheca Apostolica Vaticana Romae 1 91. 4. p. 403. Muittaire Annales Typogr. 1741. in varii luoghi che appajon dall'indice ch'è nel tomo V. parte I. pag. 23. 24, 25. 26. 27. Questo autore su tutti gli Aldi ha parlato assai copiosamente Sebastiano Cianipi. Memorie di Scipione Carteromaco, Pisa. 1811. pag. 7. e segg. Pietro Lazzeri Miscel-lan-orum ex mss. Libris Biblioth, collegii rostol. Philologicae. 1674. 8, p. 65. 67. 76. lo. Gottlob Lunza. Academia Veneta. Lipsiae 1801. p. 22, 23. e seg. Corniani. Secoli della 1601, p. 22, 2. 8 885. Corman. Second detta letteratura italiana. Brescia 1835. vol. III. p. 5. Zaccaria. Biblioteca di Storia Letter. Pe-saro 1768. Tomo III. p. 371. 377. 578. 380. 582. Bandini Ang. Mariae. Collectio veterum monumentorum ad historiam praecipue litterariam pertinentium . Arretii 17 7 . 8 p. 28. Marino Sanuto. Diarii mss. vol. IV. p. 127. vol. XIX pag. 295. Gianth. de Cristoforis. Elogio

Bettoni 1820. vol. II.). Abbiamo detto che Aldo intorno al 1500 aveva sposata una figliuola di Andrea Torresano da Asola detto anche Andrea Asoluno. Il nome di essa era Manis, come viensi a conoscere dal testamento di Aldo dato in luce dal Zaccaria ( Biblioteca T. III. p. 577 ), ció che nè lo Zeno seppe (p. XII) nè il Renouard ebbe avvertito . Il nome poi della suocera di Aldo era Lambentina coine vedremo da una epigrafe già esistente nella nostra chiesa di s. Stefano protomartire. Da questo matrimonio Aldo ebbe tre figliuoli maschi, ed una feinmina, de' quali or vengo a parlare.

di Aldo fralli ritratti di illustri italiani (Milano.

ALOS ALOO

Fibbe nome la figliuola del vecchio Aldo. Fu ignoto e allo Zeno (pag. XII) e do, ru ignoto e ano zeno (pag. A11) e al Renouard (H. p. 32 prima ediz); ma ne veniamo in chiaro pel Testamento suddetto (μ. 580) ove leggesi: Practerra quia est mihi puella nomine dipa voto quad ducetur inter monachas et serores s. Francisci in eodem oppido Carpi statuta mercede sinculorum annorum sicuti videbitur principibus praedictis. et cum nata fuerit anno XVI, extrahatur ex monasterio praedicto et rogetur diligenter sine decentione aliqua an velit esse religiosa? ec. Sembra però che in vece di monacare abbia scelto il matrimonio, e che siasi sposata ad uno della famiglia Catone di Mantova, leggendosi nella epistola VIII del libro V ( Epistolarum Paulli Manutii) ricordato Given Carone figlinolo della sorella di Paolo Manuzio ( sororis meae filio Iulio Catone ) cui il Manuzio aveva chiesto in che cosa si occupasse l'ingegno di-Dionigi Lambino al quale il Manuzio quella epistola dirige. Quindi il Renouard erro nel dire sapersi da quella lottera che la figliuola di mani societatis Iesu. Romae 1757. volu- Aldo il vecchio epousa un nonme luito Cate-me II. p 191. 192. Melchior Goldast Epi- ne, et en eut un fils du meme nom; mentre la lettera ci fa conoscere soltanto il nome del liglio e non quello del padre .

#### Manuzio Manuzio

Fu il primo de' figliuoli di Aldo. Abbracciò la carriera ecclesiastica, nè punto badò alla stamperia, essendo vissuto in Asola nei beni originarii della famiglia sua . Di esso scrive il fratello Paolo: quo in oppido (Asu-lae) frater meus ab omni remotus graviore cura . tranquillo animo ita sibi vivit, ut rem domesticam non contenunat. (Epistolarum Lib. VII. num. 6.). E in una delle lettere ita-liane in data di Venezia. 3 febbrajo 1555 a lui diretta loda la cura ch' egli si prende della fa-miglia dicendo quasi in voi solo si appoggia la nia debole famiglia (p. 115). Egli mori del 1568 d'anni 62 dopo di avere istituito erede Aldo il giovane suo nipote che gli fece l'epitaffio seguente, il quale è riportato da Giambatista Castiglione (Istoria delle Scuole della Dottring cristiana 1801, vol. II, in & Tomo I, p. 206) D. O. M. MANTIO. MANTIO. ALDI F. | BA. PREDENTIA | US. MORIBES | ORNA-TO FT. PATERNAS. LAFDIS. HEREDITATEM EGREGIE TFERETFR | ALDES. MANFTIFS | PAPL

LI. FRATRIS. FILITS | EL. TESTAMENTO HERES | tale praestabat, valebat ingenio, excellebat in-CFM . LACRYMIS | P | FIX. ANN. LXII. M ... D. dustria, factus ad omnia maxime omnium vi-OB. ANN. SAL. CO DEXIES PRID. NOV. | N. M. debatur. Anche scrivendo Paolo al conte Min. n. s. | n. n. n. n. n. | (Hoc monumentum chele della Torre vescovo di Ceneda ricorda heredem non sequitur) huic monumento dolus la morte di Antonio; ma non essendovi data absit. Vedi il Renouard Vol. 111. p. 51 da cui ho cavata la detta epigrafe. Vedi anche il p. Lazzeri (Miscellaneorum vol. 11. p. 207. ) che zio va nella classe degli scrittori nostri per alricorda il Manuzio. Il Renouard per errore certo di copia scrisse l'anno co della anziche me raccolte. Impercioeche diede egli fuori il CO DLEITE

#### ANTONIO MANUZIO

È il secondo dei figliuoli di Aldo. Questi fu uomo fornito di molte qualità parte dalla natura sortite, parte acquistate colla industria sua . Fu cagione di grandi afflizioni al fratello suo Paolo: imperciocchè ne' primi anni della sua giovanezza fu sbandito dalla patria per inopinato accidente. Dopo molto tempo avendo pregato e fatto pregare inutilmente, alla fine ottenne grazia, e ripatriò. Ma nel 155a caduto in nuovo fallo, fu di bel nuovo esiliato. Andò a Bologna e quivi ebbe piantata una stam-peria, secondo lo Zeno (p. XXVIII), ma il Renouard (III. 167) non crede ch' egli abbia avuto cola stamperia, ma bensi che abbia fatto imprimere delle opere col suo nome servendosi de' caratteri di altri stampatori. Comunque sia le sue stampe sono eseguite assai politamente col nome di lui, e colla insegna di Aldo, e fra queste è del 1556 una interpretazione lati-na di Gavino Sambigucio; due Orazioni di Michele Tommaso Taxaquezio; del 1557 i Sonetti del Massolo, il Pianto della Marchesa di Pescara, le Stanze del Castellani ec. Paolo il fratello che lo amava teneramente (vedi let-tera di Paolo fra quelle raccolte dal Porcacchi . 128. ediz. 1576.; lettera di Paolo al Badoaro. Ven. 1560. p. 90; e altra di Paolo a Manuzio Manuzio 3 febb. 1555 a p. 115 ivi) andò a Bologna a trovarlo; e per procurargli di nuovo il perdono si era raccomandato a Paolo Ramusio secretario del Consiglio de'X : ma è ignoto se l' ottenesse. (Zeno p. XXVIII). Nel 1558 o poco tempo dopo morì a Bologna avendosi la notizia, però dubitativa, dalla epistola scritta da Paolo a Stefano Saulio (Epistolarum lib. I. num. 5) in cui si legge . Obiisse audio fratrem meum Bononiae, cum valeret optime, repentino morbo oppressum, fratrem cum dico, me suo avolo materno. I primi suoi maestri furon alterum iure naturae dico. Verum addo illud, di pochissima levatura se si eccettui. Stelano obierit, si vera narrantur, frater is, qui boni. Piazzone da Asola che pubblica scuola teneva Tom. III.

( Epistolarum lib. IV. num. 1 ). Questo Manucune dedicazioni e per alcune sue lodevolissisecondo volume delle Lettere V olgari di diversi (Venezia Aldo 1548. 8) dedicandolo a Paolo Tron figlio di Sante patrizio veneto. Del 1543 aveva dedicato a Giambatista Olivo il Furioso dell'Ariosto (Venezia Aldo in 4.). E fino dal +545 ebbe pubblicata colle stampe medesime Aldine una pregevolissima collezione di sette Viaggi fatti da Veneziani eruditi, cioè due da Giosafat Barbaro, uno da Ambrogio ( non Gasparo come malamente scrisse il lienouard ) Contarini, due da Luigi Roncinotto, uno in Costantinopoli diviso in tre libri senza nome di autore, ma che si sa essere di Benedetto Ramberti segretario, siccome ebbe a scoprire il padre degli Agostini (Scrittori Ven. vol. II. p. 568. 569 ); e un ultimo nelle Indie fatto da un anonimo. La diligenza usata dal Manuzio nel pubblicare o cose nuove o più corrette si rileva dalla dedicazione che fa di questo volume ad Antonio figlio di Giannalvise Barbarigo (Vedi il Foscarini Lencratura Ven. p. 386. 454. nota 314. Lo Zurla Viaggi II. 207. in nota), Intendente era eziandio di medaglie il Manuzio, sapendosi che ne somministro al Vico e al Golzio, come ricorda lo stesso Foscarini. Pietro Aretino addirizza a lui alcune lettere fralle quali due nel vol. II. p. 45. 46 che

nella lettera, non si sa stabilirne l'epoca certa

#### Proto Massaio

sono circa il 1551.

È il terzo de figliuoli di Aldo il veccbio, e nacque da Maria Torresano figlia di Andrea da Asola, in Venezia nel giorno 12 giugno 1512, scrivendo egli stesso a Gugliel-mo Paccio: Venetiis MDXXXIII, pridic id Iun. qui mihi primus dies est onni XXI Passo molta parte della sua fanciullezza in Asola co'suoi fratelli maggiori Manuzio ed Antonio e colla sorella picciola, e colla vedova madre, sotto la educazione e tutela di Andrea

Bembo, Iacopo Sadoleto, Lazaro Bonamico, Reginaldo Polo, Giampierio Valeriano, Benedetto Lampredi, Onorato Fascitello, Gaspare Contarini, Batista Egnazio, e spezialmente l'ietro Bunello francese, e Benedetto Ramberti nostro, poté dietro a'loro consigli ed esempli mettersi nel buon sentiero, e talmente darsi allo studio che la salute sua in progresso di tempo n'ebbe non poco a sofferire. Per la morte del sunnominato Andrea Asolano succeduta nel 1529, e per le insorte familiari controversie, la stamperia Aldina rimase quattr'anni inoperosa; e nel 1533 Paolo vedendo che i fratel-li suoi non badavan punto ad essa, ne assunse solo il carico, reggendola per nome ed a pro-fitto degli eredi riuniti di Aldo e di Andrea Asolano: perloché laddove nelle stampe anteriori leggevasi : In aedibus Aldi et Andreae soceri, dal 1555 in poi si lesse: In aedibus haeredum Aldi Manutii et Andreae Asulani soceri. Ma questa società ebbe corta durata, perchè risvegliatesi nel 1537 le familiari controversie, la stamperia resto senz' operare fino al 1540, non essendosi in quello intervallo impresso che un solo libro, cioè, Le core de' Turchi MDXXXIX; e del 1540 si disciolse affatto la società, e i libri portavan il nome solo di Aldo, apud Aldi filios, e in casa de'figlinoli d' Aldo. În questo frattempo, cioè del 1535 Paolo s' era recato a Roma allettato da belle promesse, ma null'altro frutto riportò che la conoscenza de' più dotti soggetti di quella capitale, e in ispezieltà di Marcello Cervino che fu poi Papa, di Bernardino Maffei, di Annibal Caro; vedendosi infatti da una sua lettera che nulla ottenne, e che dopo pochi mesi ritorno in patria. Qui egli aperse un'accademia in sua casa on de istruire dodici giovani patrizii fra' quali fu Paolo Contarini lo storico, e per tre anni insegno loro l' eloquenza. Ma all' oggetto di acquistar nuove cognizioni, e poter dar fuori edizio-

di umanità in Venezia; ma stretta poi cono- stiche contese parti di nuovo dalla patria nel scenza con uomini celebri, fra quali Pietro 1538, scorse la Lombardia, e la Romagna e per la seconda volta rivide Roma l' anno 1542. Era però in Venezia nel 1546 in cui si strinse in matrimonio con Margarita Odoni figlia di Girolamo e sorella di Carlo e Rinaldo nomo di lettere. In questi tempi furongli offerte due cattedre, l'una nel 1549 in Venezia occupata già da Batista Egnazio il quale divenuto vec-chio avevane ottenuta dispensa, e l'altra nel 1552 in Padova resasi vacante per la morte di Lazaro Bonamico: ma e la mal terma salute. e la passione sua per la stamperia obbligarono Paolo a ricusarle. Attese in vece con tutta la diligenza e premura a pubblicare autori greci e latini, tutti da lui riveduti, corretti, illustrati con commenti, annotazioni, prefazioni, indici ec.; ma le opere di Cicerone furono da lui spezialmente predilette come si può vedere dalle molte e pregevolissime edizioni fattene; nelle quali pubblicazioni aitavanlo, secondo il costume del padre Aldo, per la scelta dell'opere alcuni di que' grand' uomini che abbiamo più sopra ricordati, e altri che in seguito nomineremo. Del 1555 recossi a Roma per la terza fiata, dove incontrò nuove amieizie e fu accetto a Papa Giulio III. A Bologna fu nell' 1555 per ritrovare suo fratello Antonio che come si è detto, per un trascorso giovanile era stato forzate ad abbandonare Venezia. I Bolognesi offrirono a Paolo un generoso stipendio perchè si fermasse colà ad imprimer libri che utili fossero alle lettere e facesser onore alla città; e furongli fatte proposizioni non meno vantaggiose anche da Perugia ; ma non accetto ne le une no lealtre. Aveva però accolte quelle che gli vennero da parte del Cardinale Ippolito d'Este, e sarebbe andato ad istabilits presso quel gran mecena-te, se la pestilenza che si spiego in Ferrara, e il cattivo stato di sua salute non avessergli impedito di effettuare il disegno. Giunto l' anno 1536 Federico Badoaro uno de' più distinti senatori della repubblica (1) formato avenni più pregevoli, e per torsi anche dalle dome- do il disegno di fondare un' Accademia in cui

(1) Federico Badoaro fu figliuolo di Luigi q. Rigo q. Marino, ed era della casa che aliora a-bitava a s. Barnuba. Nacque del 1516. Fino dal 1546 fu spedito ambascistore al Pusca di Ul'Aino per condolersi della morte della moglie di lui, Orsatore a Milano passòn el 1546 per far onore a Filippo principe di Spogna venuto in Italia, ed accompagnarlo per gli Stati della Repubblica; e ambasciatore nel 1554 fu a Carlo V (mss. ambasc.) Sostenute queste ed altre luminose cariche si diede dopo il 1562 a una vita del tutto privata. Interveniva però alle discussioni senatorie, di una delle quali fa menzione il Morosini sotto l'anno 1582, notando un bel discorso dal Badoaro tenuto. Egli fu il fondatore della celebre Accademia

nessuna delle umane cognizioni fosse trascura- sa una Fama che spiega il volo, col motto. Io te le pose il noure di Accadenia Veneziana e volo al Ciel per riposarmi in Dio. Essa era altresa della Fama, avendo assunto per impre- composta di cento circa de più scienziati vo-

Veneta detta della Fama, e ben poteva meritamente esserne, perchè oltre avere ricchezze di famiglia, era de' più eruditi e scienziati uomini che ci vivessero. La cattiva fine però che fece quell' Accademia, e di cui nella seguente annotazione dico, oscurò alquanto la gloria del Badoaro, e io credo che quello sia stato il vero motivo per cui egli si sottrasse da' pubblici impieghi, e menar volle vita privata. Abbiam una Relazione mss. letta da lui in Senato al momento del ritorno dalle legazioni a Carlo V e Filippo II. ed è registrata nel codice 308 descritto a p. 95 della Sammicheliana. Essa comincia: Dio volesse, Serenissimo principe, che siccome ho diligentemente procurato. È di suo alle stampe quell'Istrumento di Deputazione ec. in data 30 dicembre 1560 con cui egli stabilisco la Jondazione dell' Accademia, e detta gli statuti e regolamenti di essa. La prima edizione è quella allor fatta dall' Accademia, e la seconda sta nel tomo XXIII del giornale della Italiana Letteratura (Padova 1868 8.) eseguitasi per cura del padre Domenico Maria Pellegrini prefetto della Zeuiana di Venezia. Lodovico Dolce fa menzione, lodandole, di due epistole del nostro Badoaro, l'una tatina diretta a Batista Egnazio, l'altra italiana a Jacopo Marmitta; l' Alberici ricorda Orazioni latine e volgari del nostro Badoaro; ma non dice se sieno stampate. Pierangelo Zeno le nota come stampate; però io non lo credo. Fra gli epistolografi del secolo XVI ne sono molti che a lui diressero lettere, e fra questi notero Pietro Bembo, Claudio Tolomei, Nicolò Franco, Agostino Ferentilli, Daniel Barbaro. Bernardino Daniello, Giambattista Susio, Luca Contile, Giorgio Gradenigo, Cornelio Frangipane, Lodovico Dolce, Pietro Aretino, Paolo Minuzio, i quali nel rallegrarsi degli onori a lui dalla patria conceduti, o nel ragionare con lui di filosofiche materie fanno testimonianza della estimazione e della amicizia che verso di lui professavano. Anzi due delle dette lettere l'una del Daniello, l'altra del Dolce formano l'elogio non solo di Federico, ma eziandio del padre suo Luigi Badoaro (Pino vol. II. p. 90. 186.) Il Dolce rammentollo con onore anche in una satira diretta a Domenico Veniero grande amico del Badoaro: Alberto Lollio gli presenta la traduzione de' documenti circa l'elezion della moglie di Francesco Barbaro. Venturino Vasolio addirizza ad humanissimum Federicum Baduarium un latino epigramma. Bernardo Tasso un Sonetto che allude, forse, alla istituzione dell' Accademia; ed un sonetto pure il Veniero rallegrandosi della sua elezione ad ambasciatore a Carlo V. Girotamo Parabosco lo introduce a ragionare nei suoi Diporti. Paolo Manuzio parlando del Badoaro dice: Federicum Baduarium auctorem et conditorem Deo duce Academiae nostrae cui quidem viro tum vitae probitas, tum ex assiduo studio doctrina et ex diuturno rerum usu prudentia fidem atque auctoritatem in omni sermone conciliat. Non dissimili son le voci di Luca Contile che il chiama in ogni sorte di virth a niuno inferiore, che con maraviglioso giuditio et con prudentissima sollecitudine anzi spirato di Dio ha fondata la nobile et eccellen-te Accademia Venetiana in tutte le scienze et arti ripiena d'uomini d'altro sapère (Pref. all' Istoria delle cose occorse nel regno d' Inghilterra.) Mort Federico Badoaro nel 3 novembre 1503 come apparisce dalle Genealogie di M. Barbaro.

Fra i molti che parlan di lui sono i seguenti che ha esaminati: Bembo (Lettere. T. II. p. 290 edia; 1745. Tollomei (Lettere p. 397, ed. 159). Epistolec claro: virorum p. 142. 143 ed. 1563. Nuora scella di lettere fatta da Bernardino Pino (edia: 1576, Vol. I. p. 24. 113. 375. Vol. II. p. 43. 67. 90. 186. 466. 498). Zucchi (Idea del Secretario parte III. 193). Satire di varii autori. Libri VII. (p. 196. edia: 1560.) Parabouco. (I Diporti p. 9. 11. 43. ed. edia: 1644). Domenico Veniero (lime edia: 1751. pag. 10. 142.) Franco (Lettere edia: 1664. p. 65. 150.) Bernardo Tasso (Rime lib. V. p. 65. edia: 1569. Franc Eudrano (Docum-viroa la eletione della moglie tradotti da Alberto Lulio. Venec. Liolito 1549. Mazsurbelli (Seritori vol. II. p. 50. 5. 15.) Per Gustiniani (Ilist. Veneta l. bi. XIII. 360. 581). Andrea Morosini (Ilist. Veneta Lib. VII. p. 637. Lib. XIII. p. 13). Alberici (Serit. Ven. p. 25.)
Mitarelli (Bdd. Codd. mss. 4. Michaelis p. 93.) Fierangelo 2eto (Memoria, p. 10.) Bieg:

mini di allora a' quali tutti era assegnata una ai fu commessa a Paolo la soprantendensa al la cattedra di lettura. A Paolo Manusio fudato il samperia. Non si aperse però questa Accademino posto per quella di eloquensa; ma sicronia che intorno al 1a gennajo 1.553; e durò come l'obbietto principale era quello di propafuno al 1561 nel qual anno tutto si sciole, gare colle stampe de l'ibir in ogni materia, co- appena ne restoi il nome (1). In questo anno

Univers. (T. IV. 124. ediz. veneta). Pauli Manutii praefatio XXII (pag. 94. Epistol. et Praefat. edit. 1580). Lo stesso Manuzio (Lettere volgari Ven. 1560. 8 p. 90). Aretino (Letteratefal, ealt. 1300). Lo sessa mainas (c. 60. 12. 20. 536. VI. 129. 131. 129. 259). Venturini Vasolii (Musamm Fridari ale Horte Historia delle cose occore nel regno d'Inghil-cazione a Margarita d'Austria del librette Historia delle cose occore nel regno d'Inghilterra in materia del duca di Notomberlan dopo la morte di Odoardo VI, Venezia nell' Accademia M. D. LV 111. 12.) A proposito del qual libretto son venuto per avventura a scoprirne il vero autore, ciò che fu ignoto al Tiraboschi, al Renouard, e a tutti i precedenti scrittori, altri dei quali attribuironto a Luca Costile il quale non fece che la dedicazione a Margarita d'Austria. L'autore dunque è il Ferrarese Giulio Raviglio Rosso il quale nel MDLX. stampò a Ferrara in I, il seguente libro: I successi d'Inghilterra dopo la morte di Odoardo Sesto fino alla giunta in quel regno del sereniss. don Filippo d'Austria Principe di Spagna ec. In fatti in un breve avviso a' lettori che sta dopo la tavola delle cose notabili si legge: Li signori Academici Venetiani così dotati d'alto et integro giuditio, come ornati di belle et dotte lettere, alli mesi passati pubblicarono al mondo questa mia fatica nominandola l' Historia d' Inghilterra ec. senza mio nome e senza alcuna mia partecipazione. La quale essendomi pervenuta alle mani l'ho trovata così abozzata come era ancora abozzato il mio primo originale, donde mi fu cavata sotto nome di amico. Il che mi è doluto senza fine, il vederla priva di que debiti ornamenti che se le convenivano, perchè non vi mancano gentilhuomini diversi et infiniti che sanno al sicuro essere mia fattura, et che si crederanno ad un bisogno che sia uscita dalle mie mani con così poca considerazione, tra li quali lo sa il clarissimo sig. Giovanni Michele che di questa materia mi diede molti av-vertimenti essendo egli ambasciatore in Inghilterra per la serenissima signoria di Venetia, a que tempi che le diedi principio, et similmente il clarissimo signor Federico Badoaro, che mentre per la medesima signoria era ambasciature appresso l'imperatore Carolo Quinto l'anno 1554 l' hebbe in mano la vide et lesse ec. quindi conchiude che per non lasciar anulare quest' opera vagabonda et così inculta l' ha rivestita, ed ampliata.

special specia

medesimo lettere del cardinale Girolamo Seri- nuzio i libri di molti padri e dottori della chiepando partecipavano al Manuzio il desiderio sa fossero con ogni diligenza riveduti e stamdel pontefice l'io IV che per cura di esso Ma- pati, e fecegli onestissime condizioni. Paolo

Fenaruolo, Bernardino Feliciano, Damian Bresciano, pre Luigi Arseo, Rafaelle Cillenio, Francesco Coccio, Fausto da Longiano, Paolo Ramusio, Francesco Oratori ec. Il testè nominato Bernardo Tasso era il cancelliere dell' Accademia coll' annuo stipendio di dugento ducati d'oro. Si èdubitato dal Renouard nella prima edizion degli Annali se veramente il l'asso ne fosse cancelliere perchè ceci n'est prouvé par aucune lettre, ni aucun autre écrit contemporain; ma nella seconda edizione riconobbe essere la cosa fuor di dubbio, apparendo essa appunto da una scrittura contemporanea cioè dall' Accordo della Ditta e fratelli col Tasso impresso dall' Aceademia e dallo stesso Renouard ricordata ave mette l'elencodelle cose dall'Accademia pubblicate. Evvi a stampa il catalogo de' libri che doveansi dar fuori per cura di caucina patonicite. Does o'dain in termo, ed in italiano, ed tinido Somma delle opere ec. Summa librorum ec. e una ristampa di questo catolego latino fu futta dat p. Pellegrini, e sà mel T. XXII. e XXIII. del sopraddetto giornale di Padova. a. 1800, Ma fatalmente la brevissima durata ch' ebbe questo istituto fa applicar il detto parturient montes. Pochissimi libri potè dar fuori, e questi per la più sono opuscoli, e fogli volanti, i quali però sono altrettanti gioielli per gli amatori delle edizioni Aldine, e, se non è vanagloria, dirò che possiedo anch' ia alcuno di sissatti gioielli. È stata gran quistione fra gli eruditi, ed è tutta-via, quale siasi veramente il motivo per lo quale cominciata quest Accademia del 1558, ebbe il suo fine così tosto, cioè nel 1561. Altri dissero per esser venuta in sospetto all' ufficio della Inquisizione altri perche non da tutti fu approvata la disciplina della Instituzione; altri per le discordie e per le gelosie che ponno essere insorte fra i numerosi memnes duri per te discovince per se grosse cue pour estera e troppe relazioni acendo ed-for iche la componevano; altri perchè essenda troppo estesa e troppe relazioni acendo ed-l'estero, fosse divensta oggetto di gelosia al focerno; altri perchè cenne a mancare una dalle colonne dell'edificio cice Paolo Manuzio, che appunto in quell'anno 1561 fu chiamato a Roma; altri s' accordan nel dire che il Badoaro e i capi della Società derubarono i danari della cassa di essa, per lo che il Badoaro sia stato posto in prigione, e ordinato dal Senato lo scieglimento dell'Accademia ; altri, più miemente parlando, dicono che fu di Sciolda colpa il fallimento del Badoaro medesimo, il quale per le tante spesa incontrate, pei grossi salarii che si dovevan distribuire, per le stampe intraprese, per le corrispondenze ec. siasi trovato scoperto a danari, abbia dovuto mancar di parola co' creditori o somministratori de' generi o de' danari, e quindi siasi dichiarato fallito, cosa che veggiam succedere tutto giorno a chi spinto da troppo zelo negli affari, vuol far più di quello che puote, e reca danno altrui forse anche colla intenzion di non volerlo recare. Luca Contile in fatti uno degli Accademici scrivendo a Tomnaso Macchiavelli (Lettere vol. 11. p. 266.) in data 21 agasto 1560. dice : che sia successo il falliniento de' Badoeri dogliomi, che ne fui profeta, e come reggente della scienza, ch' io era, me ne levai e quello antiveder mio mi dara quel credito che io desidero. Vien citata anche un' altra lettera del Conile in data A febbraio 1560 in cui dice che Messer Federico Badoaro ha fatto sotto il nome dell'Accademia cosa che gli torrà per giustizia l'honore et forse la vita; ma per quanto abbia rintracciato que-sta lettera fra quelle del Contile io non l'ho veduta. Ma già oggimai diventano inutili tutte le quistioni, perchè il chiarissimo mio amico consigliere Giovanni dottor Rossi ebbe la sorte di trovare negli archivii palitici due decreti di Senato, ambidue emanati nello stesso giorno 19 augusti 1561 in Rogatis che fanna vedere la vera causa della scioglimento di cotesta Accademia, Col primo di essi decreti si dice : Che per il debito contratto sotto nome d' Accademia Veneziana et fraude commesse in tal maneggio, de presenti siano retenuti c Ferigo Badoer fu de c Alvise, c Giustinian, Alvise, et Zuanne Badoeri sul nipoti de c Se-bastian et parimenti l'abbate Marlupino, et quelli di loro che non si potramno haver siando doman da mattina proclamanti sopra le scale di Rialto a doversi presentar alle preggion nostre in termine di giorni otto nel qual termine non comparendo si procederà contra di loro la soa absentia non ostante, et per li avvogadori nostri di comun sia de presenti mandato a

dopo qualche esitazione accettò l'offerta del l'incumbenza di correggere insieme con Giupontefice, e partito colla sua officina da Vene- lio Poggiano e Cornelio Amalteo il Catechis-zia nel giugno 1561, giunse a Roma nel settem- mo del Concilio di Trento, di cui la prima edibre, e colà pure nel seguente anno 1362 volle zione usci nel 1566 in fol. Egli però non fece trasferita la sua famiglia; avendo però lasciato che correggerlo dal lato della lingua, perchè

stamperia anche a Venezia alla quale attende-va Aldo il giovana figliuolo suo. Molte e belle tero treteologi cioè, Leonardo de Marini, Egi-edizioni a fiorna diede fuori, ed ebbe eziandio dio Foscherari, Francesco Forerio tutti e tre

tuor tutti li libri, conti, e scritture, et fatto bollar tutte le robbe, denari, et zoie che si troverano nelle case delli sopradetti Badoeri, et Marlupino, et quelle inventariate purtar nell' offi-cio di avegadori sopradetti le qual tutte robbe, denari et zoje siano tenute per caution d'i creditori dell' Accademia sopr. et tutto il presente caso sia commesso ad essi avog di Comun, li quali debbano formar diligente processo con ogni prestezza possibile, potendo constituir de plano tutti li sopradetti et etiam con tortura col Collegio ordinario se giudicherano esser bisogno, col qual Collegio possino essi avog, far retener, proclamar, et esaminar ut supra, tutti quei altri che li paressero complici nel caso sopradetto per la espedizione del qua-le con tutto quello che averano, debbano venir a questo Cons.º acció che sia deliberato quanto serà giudicato conveniente. Col secondo decreto del quale però non fu data copia leggendovisi (Non detur exemplum) fu preso: Essendo stati uditi nel Collegio nostro li creditori della compagnia et dita dell'Accademia intitolata Veneziana et c Ferigo Badoer fu de c Alvise, C Zunne Badoer, et fratelli de g Sebastian suoi nipoti con esso g Sebastian loro pa-dre, etl' agente dell' abbate Morlupino, ciascuna parte separatamente, si die far in questa causa quello che conviene alla giustiani et alla dignita pubblica, et però l'anderà parte che le donazioni fatte dal soprad. g Ferigo, una a g Giustinian Badoer suo nipote q, g Sebastian del 1543, et l'altra a tutti tre fratelli sopradi per nonte dell'Accademia del 1560, siano tagliate et annullate sicche tutti li beni in esse donazion contenuti ritornino in lui c Ferigo et de cetero con tutti li frutti venturi siano liberi sui, com' erano prima, che fossero fatte esse donazioni d'i quali beni però esso non possi disponer in alcuna cosa salvo nel pagamento delli debiti dell'Accademia. Il qual appresso abbi azion di ricuperar da ciascuno tutte le robbe et dinaro spettanti ad essa accademia. Con questa condizion però ch'el sia tenuto satisfare tutti li creditori sopraddetti restando obbligati a questo pagamento lui e tutti li suoi beni presenti et futuri, et questo sia senza pregiudizio delli creditori di essa academia, così contra li detti figliuoli di c Sehastian Badoero come contra ciascun altro le ragion de quali creditori siano salve contra ciascuno, et dichiarando che non sia fatto pregiudizio alli crediti anziani et in caso che esso g Sebastian o li figlioli suoi o altri fossero astretti a pagar et nell'avvenir pagassero alcun debito dell'accademia possino aver regresso contra lui e Feri-go, come quello che per oblazion sua si è contentato di satisfar egli tutto il debito con le condizion soprad, et se nel termine d'un mese, il qual non possi esser in alcun modo prorogato, esso e Ferigo non si sarà accordato con li creditori di essa Accademia siano obbligati li savi del Collegio nostro dell'una et dell'altra mano sotto pena di duc. 500 a ognun di loro da esserli tolta per cadauno dei avogadori di Comun over del Collegio nostro senza altru Cons.º immediate venir a questo Cons.º o uniti o separati con l'opinion loro per far quelle provvisioni che giudicherano convenirsi alla dignità pub. et alla satisfazion di creditori così contra lui E Ferigo, come contra l'abbate Morlupino et altri che loro parera. Et questo titolo d'Academia Veneziana sia del tutto casso, talchè sotto pena di bando perpetuo di tutte le terre et luoghi del stato nostro non possi più esser usato da alcuno, et così sotto la

med, pena non possi esser usato alcun altro none pubblico nelle acioni private.

Di quetta Accademia tennero ragionamento Tra gli altri: Apostolo Zeno (Noticie sui
Maruzii p. XIII, e Anno, al Fontanio II. 80, Il Caspari (Djeta del Cardinale Cristoforo Madruccio. p. 87) Il Foscarini (Letteratura Ven. I. p. 79.) Il Morelli (Operette I. 201.) Il Quadrio (I. 109.) Il Tiraboschi (Storia vol. VII. parte I. p. 257.) Il Mazzuchelli (Scrittori. T. 11. parte I. p. 31.) Giuseppe Fossati (Memoria sopra due celebri Accademie

dell' ordine de' predicatori. Fu anche detto che però ristabilirsi in salute nell'ottobre 1571 ri-Paolo Manuzio corresse per quanto spetta alla lingua i Canoni e i Decreti del Concilio di Trento impressi da lui a Roma per la prima volta nel 1564; ma il padre Girolamo Lagomarsini (a p. 99 e seg. del vol. III. Epistolar. Iulii Poggiani ) prova non esser vero, e che neque Manutius neque alius extra Concilium quisquam Concilii Tridentini illa acta perscripsit. Cosicche, in quanto a ciò, altro merito non ha il Manuzio, se non se di averli impressi con assai diligenza. Il Salvini (Fasti consolari p. 186 ) ricorda che Paolo aveva avuto da stampare anche il Decamerone corretto per ordine del Concilio di Trento, e ciò nel 1566; il che però non ebbe effetto, essendone stata fatta la prima edizione dall' Accademia Fiorentina nel 1573. per li Giunti . Erano frattanto stati affidati alla sua disciplina alcuni giovani nobili e fra questi i due fratelli Arrigo e Camillo Gaetani figliuoli del principe Bonifacio, il quale Arrigo fu poscia Cardinale; e il profitto che nella lingua latina fecero si riconosce dalle loro lettere che in numero di novantaquattro originali inedite si conservavano presso Giambatista Catena senese uomo amantissimo della letteratura. Se non che non corrispondendo a tante fatiche gli utili che ricavava, malgrado le protezioni che aveva, fralle quali quella del Cardinale nostro M. Antonio da Mula, (Epist. VII. num. 23), peggiorata d'altra parte la sua salute, risolse di partire di colà, e tornarsi alla patria. Alcuni malevoli aveano sparso che il Manuzio era stato scacciato da Roma; ma egli assai pulitamente se ne difende in una delle suc epistole latine diretta a Iacopo Gorscio in data di Roma VI Kal. octob. 1569 (lib. IX. num. 15). In effetto lasciata quella città nel settembre 1570, e venuto nel dominio Vene-ziano si ritirò a Pieve di Sacco luogo nel Pa-

solse di fare un giro per l'Italia. Si portó a Ge-nova, a Reggio, a Milano : e ripatrió nel maggio 1572. Aveva egli lasciata a Roma una ligliuola in educazione. Desideroso di rivederla, colà per la quarta volta si diresse fin dal giugno di detto anno, coll'animo di ricondurla a Venezia, ed accasarla; ma trovato in Roma un buon partito la maritó nel febbrajo 1573. I tattanto la salute del Manuzio andava sempreppiù peggiorando, e in fatti a Roma essendo, venne a morte nel 6 aprile 1574 (non 12 che ba il Tiraboschi) come appare da una lettera di Aldo il giovane al Cratone, e come dicono e lo Zeno e il Renouard, d'anni 61, mesi 9, giorn-26 nelle braccia del figliuolo Aldo che all' ani nuncio della malattia del padre s'era recato a Roma per tradurlo a Venezia. Fu interrato senz' alcuna iscrizione nella chiesa de' PP. Domenicani alla Minerva. Abbiamo l'effigie sua in varie delle edizioni Aldine. Essa è auche intagliata in rame in fine di un esemplare del libro Illustrium Iureconsultorum Imogines . Romae 1566. 4. che stà nella Marciana, leggendosi sotto PAPLES MANPTIPS. ALDI. F. Ell' e pure nel Museum Historicum et physicum dell' Imperiali p. 107. Di una sua effigie fatta ad olio parla lo stesso Manuzio (Epistolarum lib. IV. num. 8, num. 9. num. 12.) Anche il Renouard ne ha riprodotta l'effigie, e il Bettoni nel vol. Il de'Ritratti d'Illustri Italiani. Milano 1820.

Meritamente chiamasi dagli scrittori il Manuzio insigne ornamento del suo secolo, della sua patria, della sua famiglia. Profondo nelle due lingue greca e latina, scriveva spezialmente in quest'ultima con una dettatura elegante e pura, senza quell'affettazione che si rimprovera ad alcuni dotti del suo tempo. Egli coll'assidua lettera e collo studio fatto sull'opere di dovano raccomandata frattanto la casa di Ve- Cicerone se ne rendette cosi familiare la lingua dovano raccomandata trattaturo a casa di ve . Cherone se ne rendutte così natimitare la lingua nezia alla moglie, e la stamperia al figliudo e lo silie che lo convertì in propria sosianza, Aldo, a quale allora era situata nella parrocchia tal che fu a ragione detto di lui: de quo viro di san Paterinano (Zeno XXIV). Per meglio merito dubitari potest plusne ipse Ciceroni

Veneziane p. 20.) Gio. Gottlob Lunze (Accad, Veneta seu della Fama. Lipsiae 1801, 8.) Il Renouard (Annales des Alde. ediz. 1803. T. II. p. 86. e supplim; p. 59. edit. 1825. T. III. p. 147. e seg.) Il P. Pellegrini (T. XXII. XXIII. Giornale di Padova 1808.) Michele Battagia (Accodemie Venez. 1826. p. 20.); dai quali autori si può trar notizia di altri che sullo stesso argomento poco o molto trattarono. Anche nel vol. 11, p. 138. di questa mia Opera e altrove ho ricordata questa Accademia, e in questo mese di luglio 1830 il suddetto sig. Cons. Giovanni Rossi ne tenne pubblico Ragionamento in una delle Sessioni dell' Ateneo Veneziano .

an ipsi Cicero debeat. Non era minore in lui e lodatori suoi, ed a quelli che abbiamo ricorla erudisione e l'aggiustatezza della critica dati in principio, si ponno aggiungere i seguen (argutum judicii acumen) che lo distingue ti: Carlo Sigonio, Ottaviano Ferrari, M. Antovano eminentemente dalla moltitudine degli nio Mureto, Iacopo Bonfadio, Paolo Ramusio, editori e dei commentatori. Si fanno elogi Bernardino Partonio, Annibal Caro, Bartolomeziandio alla maniera sua nel punteggiare, e alla dilicata sua coscienza per cui da alcune sue stampe fece levar via ciò che era al- Toscanella, Gianvincenzo Pinelli, Sperone Spequanto licenzioso (Zeno Fontan. II. 59). Fu roni; anzi il Partenio, il Tomitano, e lo Speroquindi in sommo favore appo i grandi, ma la ni, introduconlo a ragionare ne loro dialoghi; sua fortuna non fu al valor suo proporzionata. ma però quest' ultimo nell'atto di laudarlo per-Ebbe pero anch'egli multi invidiosi, e censori, che il suo stile latino è vicinissimo a quel di fra quali fu per qualche tempo Francesco Ro- Cicerone, perchè era dotto in ogni arte e scienbortello. Questi nel libro: De convenientia sup- za, perche escreitato nella memoria sapeva a putationis Livianae ec. Patavii 1557, fol. fece mente tutta l'Eneide, lo rampognava perchè vedere varii errori da Paolo presi nell'interpre- nun voleva saperne di lingua volgare sostenenture e correggere i classici; e nella dedicazione do falsamente che la nostra lingua non era ata Giovanni Donato dice che lo sa per vendi ta a trattar elevati subbietti, e le azioni de'mocarsi: Et quoniam Manutius etiam nihil un- nerchi, e le guerre, e le paci; soggiungendo quam edidit unte quatuor annos in quo me poi lo Speroni che il Manuzio non conosceva modo clam modo aperte non carperet: illius quoque errata multa demonstrabo: e nel Capi- conchiudendo che Paolo valeva molto come tolo XXXIX parlando di Paolo dice: Non amo letterato, ma poco come stampatore. ( Notidiligentes impressores ego, si praesertim ab si che lo Speroni era stato offeso perche i inscitia proficiscitur diligentia tam magna. Ve suoi dialoghi erano stati impressi allora da ro è in fatti che eziandio il Manuzio diceva male del Robortello, e in una lettera al Mure- letterati di quel beato secolo amici e ammirato (III. num. 5.) senza nominarlo scriveva: Cum illo, qui mihi nunquam placuit impuro homine, si quid adversus me, suscipe (ego in impresse. tuis iniuriis soleo) et sustine proelia. nervos enim habes, ille, nostram vicem, ulciscetur sua malefacta. nam invidia rumpitur. et habet quod intimis eum sensibus dies noctesque excruciet ec. Ma tornò a rappacificarsi con lui essendone stato mediatore il cardinale Girolamo Seripanallo stesso Robortello: magnam habeo gratiam Hieronymo Seripando quod ab aliqua nos ob imitationem virtutis espetu simultate ad summam benevolentium conjunctionemq. traduxit. Anche Gabriello Barri tacciò il Manuzio di plagiario chiamandolo avis implumis et furaz insignis; ma il Tiraboschi ne lo difende assai bene (VII. Papa I. 281 ). Nel Pope Blount ( Censura p. 718. 719.) si veggono oltra gli elogi anche le censure che furon date al Manuzio, come a dire, che per risparmiarfatica nel leggere gli antichi autori ricorreva all' indice e se non trovava in esso, diceva che non v'era nell'operació che cercava; che sebbene scrivesse 3. M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum ad assai coltamente in lingua latina, pure imbratto i suoi scritti con parole move ed arbitrarie. Ma molto maggiore è il numero degli amici

meo Ricci, Mario Corrado, Francesco Cicceri. Bernardino Tomitano, Sisto Medici, Orazio che il nome della lingua italiana; e infine Manuzii in forma assai bassa,) Altri più sonvi tori del Manuzio, il nome de' quali si potra raccogliere anche dalle Lettere di diversi allora

Molte opere ci ha lasciate il nostro autore Ommettendo di registrare le tante sue prefazioni o lettere dedicatorie sparse ne' varii libri impressi dagli Aldi e anche da altri, ed osservando in generale che non usciva opera, per così dire, dalla sua officina che non fosse rivido (Epist. V. num. 27), scrivendo il Manuzio sta, corretta, migliorata anche da Paolo, il che facilmente rilevasi dal catalogo degli Aldini. noterò, quanto brevcmente mi sarà possibile, i Commenti suoi a' classici, e l' altre sue opere

proprie.

1. M. T. Ciceronis epistolae familiares. Pauli Manutii Scholia quibus et loci familiarium epistolarum obscuriores explanantur ec. Venetis apud Aldí filios MDXL. 8. fu ristampato altre volte, e anche Lugduni 1545. 8. 2. M. T. Ciceronis Epistolae familiares dictae

et in eas Pauli Manutii Commentarius. Ibid. MDLXXIX. fol. Fu ristampato altre volte. M. Brutum ad Q. fratrem, Pauli Manuii in easdem Scholia ec. Ibid. MDXL. 8 fu ristampato.

4. In Enistolas M. T. Ciceronis ad Atticum Pauli Manutii Commentarius, Ibid. MDXLVII. 8. e più altre volte.
5. Commentarius Pauli Manutii in Epistolas

M. Tullii Ciceronis ad M. Iunium Brutum ad O. Ciceronem fratrem, Ibid. MDLVII. Fu ristampato nel 1562.

6. M. T. Ciceronis Orationes. Paulli Manutii Commentarius, Ibid. T. I. 1578, T. II et 111. 1579 fol. 7. M. T. Ciceronis Orationes in M. Anto-

nium eum commentariis P. Manutii. Ibid. MDLXXII 8. 8. Pauli Manutii in Orationem Ciceronis pro

Sextio Commentarius, Ibid. MDLVI. e MDLIX. 8. 9. Paulli Manutii in Ciceronis Orationem pro

Archia poeta Commentarius, Romae apud Iosephum de Angelis. MDLXXII. 4 10, M. T. Ciceronis de Oratore Lib. III. ec.

Scholia Pauli Manutii, Venetiis Aldus MDLXIX. 8.

11. M. T. Ciceronis de Officiis Libri III. ec. cum annotationibus Pauli Manutii ec. Ibid. MDLIX. 8. e fu altre volte ristampato.

12. M. T. Ciceronis de Philosophia ec. cum Scholiis et coniecturis Pauli Manutii. Ibid. MDXLVI, vol. 2, in 8,

13. Marcus Tullius Cicero Manutiorum Commentariis illustratus antiquaeque lectionirestitutus. Ibid. MDLXXXIII. Volumi dieci in fol. È una ristampa de' precedenti scolii e commenti. Paolo Manuzio, dice il Renouard, e Pier Vettori sono i due dotti del secolo XVI che banno riviste più utilmente le opere di Cicerone, e i loro testi sono ancora di grande autorità, malgrado gli studii fatti da altri molti posteriori editori dell'opere stesse.

14. Asconii Pediani Expositio in 1111. Orationes M. Tullii Ciceronis ec. cum Scholiis Manutii et Indice ec. Ibid. MDXLVII. 8.

Fu ristampato altre volte.

15. P. Virgilius Maro, Pauli Manutii adnotationibus illustratus . Ibid. MDLVIII. 8. e altre volte.

16. Demosthenis Orationes quatuor contra Philippum a Paolo Manutio latinitate donatae . Ibid. MDXLIX e MDLI. 4.

17. Sigonii Caroli Regum, Consuluni, Dictatorum, ac Censarum Romanorum fasti ec. Pauli Manutii de veterum dierum ordine opinio, ejusdemque interpretatio literarum quae in Kalendario non ita faciles ad intelligendum videbantur. Ibid. MDLV. fol. Que-Tox. III.

ste due operette di Paolo furono ristampate

nell' Ortographiae ratio MDLXVI. 8. 18. Ambrosii Calepini Dictionarium ec. Addi-

tamenta Pauli Manutti ec. Ibid, MDLVIII.

fol, e altre volte.

14. Apophteguntum ex optimis utriusq.linguae scriptoribus libri IIX. Paulli Manutii studio atque industria doctissimor. Theologor. atque ope, ab omnibus mendis vindicati ec.

Ibid. MDLXXVII. 12.

20. Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt Paulli Manutii studio atque industria ab o. muibus menilis vindicata ec. Florentiae apud luntas MDLXXV. fol. Ristampati in Venezia appo Girolamo Polo nel MDLXXVIII: nel MDLXXXV. ex Unitorum societate: nel 15a1 da Domenico Farri, e nel 1600 appo Andrea Muschio in 4 Con quelle parole ex Unitorum societate si ricorda l'Accademia Veneta degli unut della quale ragiona fra gli altri il nostro erudito uomo Michele Battagia (Accad. Veneziane p. 18. 19.). Questi Adaci di Paolo non sono che quelli di Erasmo Roterdamo che furon corretti dal Manuzio e da altri per comando di Gregorio XIII il quale approva la sola edizione Manuziana, condann ando le altre.

21. Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Liber de Legibus. Venetiis. Aldus MDLVII. fol. Fu ristampato dagli Aldi nel 1559. e 1569. 8. e nel Tomo III. p. 139 della Miscellanea di Gaudenzio Roberti. Parmae 1691. 92. 4. e nel Tomo II. pag. 1022 del Thesaurus Antiquitatum Rom. del Grevio. 1694 fol.

22. Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Li er de Senutu. Venetiis Aldus MDLXXXI. 4. Fu ristampato Coloniae Agrippinae 158 a. 8. ove si è aggiunto a p. 135, l'altra operetta del Manuzio de veterum dierum ratione sopracitata. E fu anche inserito nel volume I. p. 894 del Thesaurus Antiq. del Grevio .

23. Antiquitatum Romanarum Paulli Manutii Liber de Comitiis, Bononiae Aldus MDLXXXV. fol. Fu ristampato dal Roberti nella Miscellanca Italica, Volume IV. p. 1

e nel vol I. del Grevio a p. 477. 24. Antiquitatum Romanarum Paulli Mannucii Liber de Civitate Romuna. Romae apud Bartholomaeum Grassum MDLXXXV.4. È ristampato dal Roberti nel vol. I. p. 161. della Miscellanea Italica; e dal Grevio nel

Thesaurus Antiq. Romanarum vol. I. p. 1. 25. Pauli Manutii epistolae et praefationes quae dicuntur. Venetiis in Academia Vene-

ta MDLVIII. Furono sistampate in Venezia e fuori più volte con aggiunte, e l'ultima edizione Aldina è del MDXC, sempre in 8. Estimabilissima è poi la ristampa dell' Epistole e prefazioni fatta per cura di Gio. Gottlib Krause in Lipsia nel 1720 in due volumi in 8. perchè è corredata della vita del Manuzio posta per ordine di epoche, delle testimonianze favorevoli e contrarie, del catalogo delle varie edizioni dell'Epistole, di molte annotazioni, di un libro di lettere di altri al Manuzio ec. Alcune delle lettere del Manuzio furon inserite nel libro: Petri Bunelli Galli praeceptoris et Pauli Manutii Itali discipuli epistolae Ciceroniano stylo scriptae ec. MDLXXXI. 8. apud Enricum Stephanum. Alcune altre ne sono nel libro M. Antonii Mureti Orationes et epistolae. Lipsine 1698, 8. In queste ristampe trovasi qualche diversità colle edizioni Aldine. ed è assai singolare la seguente. Nella edizione di Enrico Stefano sopra citata avvi la lettera del Manuzio a Vido Fabri ch' è la VI. del Libro I. nella quale anziche leggersi: ego ab illo (Bunello) maximum habebam beneficium quod me cum Philelphis et Campanis misere errantem, in hanc recte scribendi viam primus induxerat, si legge: cum Politianis et Erasmis; cosicche il Manuzio per far onore al Bunello avvilisce lo stile non solo del Filelfo e del Campano, ma altresi quello del Poliziano ed Erasmo, Enrico Stefano dice di avere osservata cotesta diversità di lezione non nelle prime, ma nelle posteriori edizioni dell' Epistole del Manuzio. Il Nicodemo nelle addizioni al Toppi prenden-do le difese dal Campano dice che sebbene questi non iscriva Ciceronianamente, pure il Manuzio poteva parlare di lui con minore disprezzo; e il Pope Blount difendendo il Poliziano e l' Erasmo dice ch'è meglio errare con questi due, che sapere col Bunello. Il fatto però è che io dopo un accurato esame di tutte le edizioni dell' Epistole del Manuzio latine eseguite dagli Aldi e di alcune non Aldine non veggo la indicata diversità che recherebbe troppo disonore al Poliziano e all' Erasmo, e tutte dicono cum Philelphis et Campanis; quindi conchiudo che o qualche edizion forastiera, o pur la sola edizione di Enrico Stefano arbitrariamente e senza saputa del Manuzio cambió (chi sa per qual vista) que' due nomi, e pose quelli del Poliziano e dell' Erasmo; e tanto più ciò io ten-

go, che lo Stefano dice di avere ristampate le epistole del Manuzio non già da manuscritti originali (che forse potrebbero avere avuta quella diversità) ma da' libri già divulgati. Anche Giov. Gottlob Lunze p. 97 98, e il Renouard ricordando la prima edizione dell' Epistole 1558 osservarono alcune varianti nelle edizioni posteriori, le quali varianti il Renouard attribuisce a un capriccio del Manuzio che corrucciatosi con alcuni suoi corrispondenti od amici abbia voluto levare il loro nome dalle posteriori edizioni. Sarà ciò in parte vero, ma non lo è certamente quanto al sopraccennato cambiamento de' nomi del Filelfo e Campano con quelli del Poliziano ed Erasmo. I tre primi libri dell' epistole latine del Manuzio furono tradotti in italiano da Lodovico Paolini: Delle epistole di Paolo Manuzio Libri tre tradotti in lingua volgare da Lodovico Paolini da Udine, Venezia 1590 per Gio. Battista Somasco. 8. dedicato al collegio de'Notari di Udine. Il Paolini promette di pubblicare in seguito tradotti anche gli altri, se piacciano i tre primi : si potrebbe dire che non sien piaciuti, perchè altri non se ne videro. Nella Marciana abbiamo mss.º questa traduzione del Paolini, però del solo I. e II. libro (Cod. CXIX. classe X. italiani). Le Prefazioni latine furono stampate separatamente dalle lettere anche nel 1579 in Parigi a p. 420 del libro: Trium disertissimorum virorum praefationes ec. 6. Epistola Pauli Manutii Iohanni Cratoni.

Questa lettera già inedita scritta da Roma a Vienna ove abitava il Cratone in data id iun. 1570, fu per la prima volta riportata dal Mo-rofio (*Polyhistor*. Vol. I. Lib. I. cap. XXV. p. 517.) il quale dice doversi inserire nel lib. IX. delle lettere del Manusio dopo il numero IV. Da essa epistola si vede che il Cratone aveva offerto a Paolo la munificenza Cesarea, atteso che le cose di Roma andavan

male per lui. 27. Epistola Pauli Manutii Andreae Duditio quinquecclesiensi Episcopo, Romae. Kalendis Jan. 1564. 4. citata dal Renouard (p. 47. vol. II.) ed esistente presso il Marchese Trivulzio ricco anche di siffatti giojelli.

28. Epistola Marco Antonio Mureto. IX. cal octob. 1556. Venetiis. Questa ch' era inedita fu pubblicata dal p. Lazzeri nel vol. II. Miscellaneorum. Romae 1757. 8. con altre italiane che citerò più abbasso. 29. Epistolae duae Pauli Manutii. L'una è

diretta a Lodovico Dolce XI Kal. iulii 1543 33. Ragionamento di M. Paolo Manuzio in l'altra ad Ugolino Gualterucci, e furono impresse per la prima volta nel Tomo VI.

since Guardiane di varie operette. Ven. 1741.
este Barria Merati da una Miscellanea ms.
edel Lattraconi.

30. Epistobes duce Hieronymo Scripando cardinali. Vi una da Venesia del 1354, 171 apur da Venesia del 1555; con quattro de la Biblioteca Reale di Napoli, e furono publicate dal Renouard (vol. III. p. 285) con altre italiane che ricorderò qui sotto.
51. Carmina Pauli Manuttii. Un epigramma

sta a p. 4. tergo de' carmi latini in elogio di Girolama Colonna nel libro: Il Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d' Aragona. Padova 1568. 4. - Un altre in lode di Berardino Rota sta a p. 59. del vol. II. degli Elogi di Lorenzo Crasso -Alcumi esametri diretti ad eos qui laborarunt pro salute Bonfudii, ed un epigramma ad Mieronymum Columnam stanno nel Vol. VI. p. 241. del Carmina illustr. Poetarum Italorum. 1720; ed erano già stati impressi da Giano Grutero (Delitiae Ital poet, Pars altera p. 21. 2. 1608)-Varii esametri diretti Benedicto Rhamberto stavano in una Miscellanea Zeniana ricordata dall' Agostini Scellanca Zeniana recutata dan ngomin (Scrittori. II. 572); e leggonsi pure in una Miscellanea Morelliana p. 202 tergo cod. CCXXI. classe XIV. della Marciana. Cominciano: Quis, Rhamberte, deus mihi te nunc abstulit? In questo stesso codice sonovi pure del Manuzio altri versi esametri diretti Guillelmo Pacio Alexandri filio a pag. 204. Cominciano: Paci docte, boni custos et amator honesti. E gli uni e gli altri sono inediti per quanto credo. Il Manusio nella epistola XVI. del Libro VI. diretta a Mario Nizolio, e nell'altra num. XL del Libro IIX ad Antonio Merula ricorda i suoi studii poetici giovanili, nell'ultima delle quali dice obe s'era posto a scriver de'versi per il suddetto Berardino Rota, sed, cum non procederet, indignantibus musis quasi eas per tot annos, conversus ad alia studia, neglezissem, distuli rem, consilium non abieci ec.

52. Degli elementi e di molti loro notabili effetti. In Venetia MDLVII. 4, dedicato dall' autore a Paolo Giustiniano abate di S. Andrea di Busco. Dice il Renouard che il Manusio era più abile a interpretar Cicerone che a studiar la natura. 35. Ragionamento di M. Paolo Manuzio fornanzi l'Orazione di Demostene vas era a giera Questo opuscolo tratto dal p. D. Giuseppe Maria Merati da una Miscellanea masdella Libreria che fia de Teatini sta impresso per la prima volta nel Vol. V. a. p. 17.1. della Miscellanea di vorie operette. Venesia, Lazzaroni 1751. 8. Comincia Sempreche io penso. Conghietturasi che il Manusio I! abbia attos per privata istruino di alcun suo allievo prima di farsi ad interpretare I' accennato arringo del greco oratore, come pare che possa dedursi dalla particella Innanzi.

54. Tre libri di lettere volgari di Paolo Manuzio Venezia. Aldo MDLVI. 8. e MDLX. 8. Furono ristampate alcune di queste lettere in varie raccolte il secolo XVI. 6 fralle altre in quella del Porcacchi (Lettere di XIII. huomini illustri. Venezia Vidali 1576. 8. p. 121. e seg. Nel libro 1. e piùs XIII diretta ad Ottaviano Ferrari vi è dello stesso Manuzio un Discorso sui doveri dell'Ortore compreso in dieci pagine; e alla fine di un altra lettera diretta a Filippo Gualdi si trova un opuscolo di sei pagine sulle cinque parti dell'ortore.

35. Lettere diverse stampate. Nel Vol. III. del Renouard furono per la prima volta stampate cinque lettere italiane del nostro Manuzio cavate dalla Biblioteca di Napoli dirette al Cardinal Girolamo Seripando; l'una del 1557. da Venezia; l'altra del 1561, pur da Venesia; la terza del 1561, da Roma; la quarta da Roma del 1562, e l'ultima del 1563. da Roma. Avvi pure nello stesso volume una lettera italiana impressa litograficamente, datata da Roma 2, ottobre 1568, e diretta da Paolo ad Aldo il figlio, con questa soprascritta: Al mio cara figliuolo Aldo Manutio as. Paterniano alla stampa. Venetia - la quale ci rende certi che in allora i Manuzii avevan la loro officina a s. Paterniano. - Nel Tomo II. del libro Miscellaneorum ex mss. Collegii Romani. Romae 1757. 8. a p. 388. e seg. sonvi otto lettere italiane del Manusio già inedite, e dirette a M. Antonio Mureto; la prima del 3 febb. 1558. da Venezia; la seconda dell' undicifebb. 1558 pur da Ven. ove sa motto di un qualche di-spiacere sosserto, dicendo in fine: Sto ora per mia sicurezza in s. Gio. Polonelle stanze del nostro humanissimo fra Sisto (Medici) ma presto per mutar luogo anderò da un amico infiao alla fine del giuditio. (Il Manuzio nel Lib. III. num 27 scrivendo allo stesso Mureto dice del Medici Sixtum Medicen communem amicum excellentem virum.) La terza lettera è del 25 febb. 1558 da Venezia, la quarta del 10 marzo 1559. da Padova; la quinta dell'ultimo di maggio 1560 da Venezia; la sesta del 9 agosto 1561 da Roma, dove a pag. 398 ricorda: Ci è in Pori-gi messer Bernardo Torresani mio cugino che ha una bella libreria et è giovane di gran valore ed amabile creanza, (Il Renouard da anche il catalogo de' libri impressi dal Torresani a Parigi): La settima lettera è del 20 settembre 1561, e l'ultima del 12

genn. 1562 ambe da Roma.

56. Lettere diverse italiane e latine inedite -Varie diconsi esistere nella Biblioteca Ambrosiana di Milano - Altre in Roma e spezialmente nella Vaticana. Una Centuria di Lettere familiari latine di Paolo Manuzio (forse inedita) voleva pubblicare l'ab. Giambattista Catena, come si raccoglie a p. 12 del vol. I. de'Foglietti letterarii Venezia Albrizzi 1724. - Altre con alcune poesie del Manuzio stesso voleva pubblicare parimenti Francesco Lancillotti, come si rileva da una sua lettera diretta all'ab. Morelli in cui dice : Di Paolo Manuzio poche poesie, più lettere volgari e latine non state mai più pubblicate. Vi si ristamperanno altre di Paolo stampate da esso in fogli volanti, ignote a tutti quelli che di Paolo hanno scritto; non che al Zeno padre della storia letteraria le di cui ceneri rispetterò io sempre colla più viva venerazione. (Aldi Scripta tria p. XIV.) - Altre lettere manuscritte e forse inedite tutte di Paolo Manuzio stavano in un codice num. 844 descritto a p. 723 della Sammicheliana. Nella sopraddetta 'Libreria Vaticana entro li codici 5435 · 3434-5435 che furono già di Fulvio Orsini tro-vansi lettere di varii illustri a Paolo Manuzio dirette e spezialmente nel cod. 3455 una di Dionisio Lambino colla quale conqueritur se apud Manutium insimulatum fuisse de defectione a fide catholica eaque de caussa Manutium cogitasse de expungendo ex libris Epistolarum Lambini nomine, Kal. quintil. 1571. (Notizia da mss. Marciani). 37. Concetti di Paolo Manuccio. Così manu-

526) dice: Capitò in mano dell' abate Michele Giustiniani un discorso del Manutio molto erudito de Monumentis Senatus Romani e donio Ciceronis, con una lettera diretta a Gio. Vincenzo Pinelli mostratagli dal sig. Lorenzo Mari che si diletta delle cose antiche, e consignato all'eminentissimo sig. Cardinale Francesco Barberino disse volerla far stampare per soddisfatione de curiosi. Non mi consta che quest'opera del Manuzio sia stata stampata. Essa forse sarà una continuazione dell'opera Antiquitatum Romanarum che si è più sopra ricordata.

Torna poi ad onore del nostro Manuzio il rammentare com'egli altre opere aveva ideate le quali non esegui per qualsiasi motivo. L'una delle quali è la Storia del Concilio di Trento come si può argomentare della lettera preniessa alla edizion delli Canoni e decreti del Concilio 1564. fol. Però potrebbesi anche dedurre che la Storio da lui promessa fosse di altra pen-na, giacche dice: Universam vero Tridentini Concilii historiam propediem expecta. L' altra opera è la Storia della Casa d' Este intorno a cui avvi una lettera di Batista Pigna allo stesso Manuzio del 1556 (Lettere di diversi vol. III. p. 81); di quel Pigna che scrisse egli poi quella Storia a. 1570. Così pure assai più ampia aveva ideata l'opera sua Antiquitatum Romanarum, se non che distolto da altre occupazioni non diede fuori che quella porzione che abbiam già indicata (Foscar. p. 370. n. 104,) È pure a suo merito l'avere il primo formata una raccolta di Lettere di diversi uomini illustri fino dal 1542; esempio imitato posteriormente da molti. Notero anche di passaggio ch' egli voleva ristampare con aggiunte e correzioni del testo un antico Trattatello di fra Lorenzo (Girardi) da Bergamo intorno alla Disposizione che si ricerca a ricevere la grazia dello Spirito Santo. La prima edizione è del 1534. di Venezia in 4. per maestro Stefano da Sabbio. Il frontispicio nuovo ideato da Paolo era: Trattato della disposizione ec. con due devotissime isposizioni. L' una tratta del Concilio Coloniense; et l'altra dell'eccellentiss. sig. Giovanni Picco della Mirandola sopra 'l pater nostro. (ALDFS) l'ancora solita). Dallo lit. Concetti di Paolo Manuccio. Così manu-braria d'Aldo. Cum privilegio. In Venetia. scritti sono ricordati nella Sammicheliana M. D. LXX. Questo libretto antico col mss. frontispicio Aldino io conservo tra' miei opupag. 715. nel codice num. 876. frontispicio Aldino io conservo tra' miei opu-58 Il Toppi nella Biblioteca Napoletana (p. sco!i, ed è il frontispicio scritto di mano dello

stesso Paolo Manuzio che pur fece nel testo di Lugduni 1649. fol. Vol. II. p. 76) Antoine suo pugno alcune correzioni; e che sien di lui Teissier. (Les Eloges des hommes savans. son venuto a conoscerlo col ragguaglio di que-sto carattere con quello della Lettera di esso Paolo scritta ad Aldo nel 1568, litograficamente impressa dal Renouard nel Vol. III. p. 508 degli Annali. Di questa cosa ho data notizia nella ristampa di quel Trattatello fatta da Lo-renzo Fracasso in Venezia nel 1829. 8.

Fra i moltissimi autori che parlano o ricordano il nostro Paolo Manuzio ho consultati i seguenti: Apostolo Zeno (Notizie intorno a' seguenti: Apostoto Leno (Notizie inforno a' Manuzii p. XI. e seg.) e Annot alla bibl. Fontanini. (Vol. I. 45. 137. 159. 160. 180. 405. II. 25. 59. 284. 326. 432.) e nelle Lettere (Vol. V. 105. 281.) Michele Maittaire. (Annales Typog. Londini 1741. 4 in varii luoghi che appariscono dall' Indice ch' è nel T. V. l'arte 1. p. 50) A. A. Renouard (Annales de l'imprimerie des Alde. Paris 1803. et 1825.) Io. Goulib. Krause (Vita Pauli Manutii, premessa alla edizione Epistolarum et Praefationum Pauli Manutii Lipsiae 1720, 8 Vol. I. p. XXIII. XXIX.) Pietro Lazzeri (Miscellanorum ex mss. libris Bibliothecae Collegii Romani Soc. Jesu. Tomus II. Romae 1757. 8. pag. 587. 88. 89. 90. 92. 94. 95. 99. 400. e ap. 191. e seg. usq. 267. dove copiose son le notizie sulla vita di Paolo.) Nic. Papadopoli (Hist. Gymn. Patavini. II. 227.) Giovanni Imperiali (Museum historicum Venetiis 1640. 4. p. 107. 108) Girolamo Mag-gi (Variorum Lectionum Libri IIII. Venetiis 1563. 8. p. 35. 148, tergo) Ang. Maria Bandini (Collectio veterum monumentorum Arretii. 1752. 8. p. 109. 111. 112. 115. 116. 118. 125. 29.) Gaudenzio Roberti (Miscellanea Italica Erudita, Parmue 1691-92. 4 p. 161. Vol. I. p. 159, Vol. III. p. I. Vol. IV.) Franc. Sur. Quadria (Storia della Poesia 1739 vol. I. p. 1 00.) Ottaviano Ferrari (De sermonibus exotericis. Ven. Aldus 1575. 4. p. 42 ) Bernardi-no Tomitano (Ragionamenti della Lingua Toscana. Ven. 1545. 8.) Orazio Toscanella (Dizionario volgare e latino Venezia 15 8. 4. nell'avviso a' lettori studiosi) Giovanni degli Agostini (Scrittori Ven. Vol. II. 589. 455. 565. 571. 572. e vita dell' Egnazio p. 103. ) Tom-maso Reinesio (Variarum Lectionum Lib. III. Altenburgi. 1640, p. 110.) Angelo Rocca ( Bi-bliotheca Apostolica Vaticana. Romae 1591. 4. p. 402. 403.) Salvino Salvini (Fasti Consolari Firenze 1717. 4. p. 186.) Jacopo Echard (Scriptores Ordinis praedic. Paris. 1721. T. 11. p. 229.) Jacopo Gaddi De scriptoribus. Aug. Vindelic. 1607. p. 2 15. 16. 25. 52 55.

Leyde 1715. Vol. III. p. 3. et seg.) Nicolo Toppi. (Biblioteca Napoletana, Napoli 1768, fol. o. 326.) Lionardo Nicodema (Addizioni alla Biblioteca del Toppi. ivi 1683, fol. p. 16. 69.) Tommaso Pope Blount (Censura celebrium authorum. Genevae 1710. 4. p. 718. 719.) Da-niele Georgio Morofio (Polyhister literarius. Lubecae. 1747. Lib. I. cap. XXV. p. 317.) Au-berto Mireo (Elogia Belgica, Antuerpiae. 1600. in vita Justi Lipsii p. 142.) Bartolommeo Ricci ( Epistolarum familiarium Lib. 1111. Ferrariae 1562. 8. pag. 89. Lib. 1111) Carmina Illustrium poetarum italorum. Florentine 1719. 8. Vol. I. 232, 111, 225, VI. 261, IX, 555,) Bar nuzio Ghero (Iano Grutero) Delitiae CC. italorum poetarum, 1608, 16, Vol. II. p. 22.) Annibal Caro (Lettere, Vol. III. Padova Comino 1765. pag. 17. 89. 90. e Lettere CXXVII. rac-colte da Giulio Bernardino Tomitano. Ven. 1791. 8. p. 15. .27. 93. 94. e Vol. I. Lettere inedite con annotazioni di Pietro Mazzuchelli. Milano 1827. pag. 88.) Stanislao Osio (Opera fol. Vol. 11. p. 239. epistola XCV. Cardinali Amulio) Miscellanea di varie operette. Ven. 1741. 8 V. e VI.) Benedetto Varchi (Sonetti Parte Prima. Firenze 1555, p. 150. M. Ant. Mureto (Variarum Lectionum. Libri XV. Lugd. Batav. 1586. 8. Lib. I. cap. VI. (Rime di diversi eccellenti autori Libro I. Ven. Giolito 1546. 8. p. 342) Pietro Bunello (Petri Bunelli et Pauli Manutii Epistolae. 1581. 8. pag. 58. p. 109 e seg. e nella prefazione di Enrico Stefano.) Francesco Robortello (De Concenientia supputationis Livianae ec. Patavii 1557. fol ) Ottavio Sammarco (Tempio della Divina Signora Donna Geronima Colonna d' Aragona. Padova 1568. 4 p. 1. tergo) M. Ant. Mureto (Orationes et Epistolae, Lipsiae. 1698. 8 p. 451. 452 ec.ec. Lib.II. p. 619. Lib. III. p. 631. ec. ec. 643.) Alberto Enrico Salengre (Novus Thesaurus Antiquitatum Romanarum. Hagae Comitum. 1724. Vol. II. p. 1352, 1357 Vol. III. p. 177. 689.) Giovan Georgio Grevio. (Thesaurus Antiquitatum Romanarum. Vol. I. p. 1-477. 894. Vol. II. p. 1022.) Jani Pelusii Crotoniatae Lusuum libri guatuor; (Neapoli 1567 p. 13. tergo.) Jani Nicii Ery-thraei Pinacotheca tertia imaginum. (Coloniae Ubiorum. 1648 p. 24) Giambatista Pigna. (I Romanzi. Venezia. Valgrisi. 1554. 4, p. 95.) Paolo Gualdo (Vita Joh. Vincentii Pinelli.

Vol. III. 432. Vol. IV. 124. Vol. V. 359 ) Giulio Poggiani (Enistolae Romae, 1757, 4 p 99 e seg. Vol. III.) Pauli Manutii Epistolarum Libri (in varii luoghi dove parla di se; e nel Commento all' Epistola di Cicerone I. del Lib. III. p. 118. ediz 1557. 8.) Jacopo Morelli. (Aldi scripta tria. Bassani 1806. p. XIV.) Stefano Piazzone (Praeexercitamenta edit. 1526 p. 5.) Giammatteo Toscano (Peplus Italica. edit. 1578. p. 108.) Filippo Argelati (Bibl. de Volgarisz. III. 103 V. 407.) Jac. Paitoni (Volgarisz. I. 73.) Antonio Baldassarri (Compendioso Ristretto delle Vite di personaggi illustri. Ven. 1724. 8. p. 309.) Gio. Gottlob Lunze (A-cademia Veneta seu della Fama. Lipsiae 1801. 8. in varii luoghi) Francesco Sansovino. (Vene-0. in vani itoghi) Francesco Jansovino. (Venezia descritta. 1581. pag. 272. lergo.) Jacopo
Alberici (Scritt. Ven. p. 71.) Agostino Superbi (Trionfo degli eroi Veneziani. Lib. III. p.
154.) Pietro Aretino (Lettere Vol. I. p. 236.
Vol. II. 291.) Gianalberto Fabricio (Biblioteca Latina. 1728. Venetiis. 4. Vol. II. p 611.) Bernardino Partenio (Imitazione poetica. p. 10. 24 e altrove.) Giammaria Graziani (Vita del Card. Commendone tradotta in francese dal Flechier. Paris. 1702. 12. Vol. I p. 53.) Agostino Valiero (De Cautione. Cominus 1719. pag. 13.) Lettere volgari di diversi. Venezia 1554. 1564. Vol. III- in 8. in varii luoghi) Nicolò Franco (Lettere ediz. 1604. 8. pag. 82. 243.) Bernardino Pino (Nuova scelta di lettere. I. 37. 38. 239. 372. III. 551. IV. in più luoghi.) Marco Foscarini. (Letteratura Ven. Lib. I. 75. Lib. IV. 349, 370, 378. 455, e Ra-gionamento. p. 17. 76. 85.) Girolamo Tirabo-schi (Storia della Letteratura T. VII. Parte I. schi (Moria della Letteratura 1. V.). Laite & p. 272. ec. Parte II. p. 458.). Dizionario storico. (Bassano. T. X. p. 575.) Biografia Universale. (Ediz. Veneta T. XXXV. p. 166.) Giambatista Vermiglioli. Scrittori Perugini. Vol. I. 309. Vol. II. 281. Anche nella presente mia opera ho ricordato il Manuzio in varii luoghi del Vol. II. che si riscontrano nell' indice

86.) Girolamo Ghilini (Teatro d'huomini let- aveva sposata nel 1546. Margarita Odoni. Da terati. Ven. 1647. 4. p. 187.) Onorio Domeni- questa ebbe tre maschi ed una femmina. Che co Caramella (Sacra Romana purpura ec. et abbia avuti tre, e non due, figliucli maschi, lo museum illustriorum poetarum Ven. 1653. 8. dice egli stesso in una lettera a Paolo Bosio in p. 228.) Luigi Bossi. Elogio del Manuzio fra data 21 settembre 1559. nella quale piangengl'illustri italiani (Milano 1820. Bettoni vol. do la morte del figlio Girolamo dice: mi resta II.) Giambatista Corniani (I secoli della lette- tre figliuoli, due maschi et una femmina. E in Glambdetste Connent (1 secon derla etce - by-galdot, use much extra yourning. En-ratura)
 VI. p. 154, 35erone Speroni altra a flons. Beccatello del aosettembre 1559, (Opere. 1740. 4. Vol. I. p. 395. 561. Vol. II. if irinuacent delda mia famigifa che sono due p. 46, 47, 210. 211. 255; 237, 260. 267, 353. mascoli et una fommina. E finalmente in una latina Epistola Ottaviano Ferrario (sine anno. Lib. V. num. 12.) parlando della malattia di Aldo uno de' figli: paullo eram conturbatior, aegrotante filio quem de tribus unum habeo reliquum. La femmina aveva nome Mario e di due figliuoli sappiamo il nome cioè l' un Girolamo, l'altro Aldo, ma del terzo lo ignoriamo. In più d' una epistola Paolo si lagna della malattia e piange la morte di un fi-gliuolino, senza porre ne data ne nome; (Ve-di Lib. IV. Epist. 1. 14. 36. Lib. V. 3. 12) Questo terzo anonimo però dev'esser morto fanciullo dopo il 1559, giacche dalla suddetta lettera al Bosio apparisce, ch' era un de' tre superstiti a Girolamo. Ma proseguiamo a dire de due che conosciamo, e di Maria.

# MARIA MANUZIA

nacque circa il 1552 (Epistol. lib, II. num 16), e fu maritata in Roma dal padre suo nel febbrajo 1573. L'Imperiali, e il Papadopoli e altri pretesero che questa figliuola fosse di costumi dissoluti, e fosse per ciò cagione della morte di Paolo. Ma questa calunnia è ribattuta dal Renouard. Paolo non mostrò mai nelle sue epistole alcun dispiacere per questa figliuola. An-zi scrivendo a Camillo Paleotto in Bologna (Lib. XII ep. 4.) dice che essa educata in un monastero, non priva d'ingegno, né di poche virtù fornita potè accompagnarsi in maritaggio con un ottimo giovane, dionesta famiglia e non mediocri fortune. (Vedi anche lib. XI. num. 10. 15.). Una lettera di complimento diretta sotto il nome di lei al padre Sisto de Medici fu pubblicata dall'Agostini (Vol. II. 389. 390. Scrittori Veneziani). L'intitolazione è Maria puella (non picella che per errore di stam-pa si legge) Pauli Manutii filia M.ºº Sixto Me-diceo Dominicano. Non vi è data, ma deve essere stata scritta prima del 28 novembre 1561 in cui mori il de Medici, quindi la fanciulla l Vol. II. che si riscontrano nell'indice aveva non più di *nove anni*. È facile che il pa-Paolo Manuzio, come si è di sopra veduto, dre, o altri abbia dettata per lei quella lettera.

L' bo riscontrata nel vol. IV, mss. degli Stromati del padre Medici che abbiamo nella Marpo averlo dato all'altrui disciplina ne primi ciana.

## GIROLAMO MANYSIO

altro figliuolo di Paolo. É incerta la vera epoca della sua nascita. In una lettera a Federico Badoaro in data ultimo gennajo 1555 (cioè 1556) Paolo Manuzio diceva che da due anni innanzi gli è nato un figliuolo maschio: quindi nel 1554. Questo è Girolamo, giacchè Aldo era già nato precedentemente, come ve-dremo. Apostolo Zeno (p. XXVII. Notizie) scrivendo che questo Girolamo morì nel 1559 d'anni nove fa dedurre ch'egli nascesse pro-priamente nel 1550 ; dunque l'anno 1534 non sarebbe applicabile a Girolamo. Il Krause peró nella vita cronologica di Paolo mette la na-scita di Girolamo al 1554, e così io tengo che sia. Egli è certo che Girolamo non aveva ancora cinque anni che il padre pensò di mandarlo a Ragusi sotto la disciplina di Paolo Bosio uomo erudito e amantissimo di Paolo Manuzio (Epistolar Lib. III. num. 12.) quantunque Marcantonio Mureto lo dissuadesse dall'allontanarsi dal fianco un giovanetto grazioso, e dol-cissimo ( Manutii Epistolae Liber epistol. adopticus. Vol. II. 1720. p. 726. epist. XXXV.) Questa lettera, come il solito, non ha data, se non se Patavii a. d. XIV. Kal. maii; ma è del 1558 circa, in cui si sa ch'era a Padova il Mureto dove dal 1554 al 1560 stette. Allora la nascita di Girolamo viene stabilita col Krause, circa il 1554. Vedi eziandio l'epist. XXXVIII. p. 753. Anche l'aolo nella sopracitata lettera 12. m del libro terzo lodava il puerile ingegno di Girolamno pari a quello di Aldo il fratello, e anzi diceva che era di una salute più ferma; ció malgrado Girolamo mori giovanetto in Ragusi appo il Bosionel 1559. Assai duolsi il Ma-nuzio di questa morte in alcune sue lettere; (p. 122, Lettere, Aldo 1560) e ne abbiamouna a lui scritta da Lodovico Beccatello arcivescovo di Ragusi in data 8 settembre 1559 che procura di consolarlo nell'amara perdita (Let-tere di Diversi . Aldo 1564. vol. III. p. 107).

### ALDO MANVZIO

primo figliuolo di Paolo nacque in Venesia nel dine della Cancellaria Ducale; e nel 1 y dicerni. Il 5 febbrigo 1547 more senero, cieb 1548, dib. tre 1579, e bbe dallo stesso consiglio la grazia, cendolo egli stesso nella prefazione al suo trat- che sebbene entrato non fosse nel nuaero de la tato de vetermo motorame emplanatione, e altro- trenta estraordinarii stuqui di Cancellaria, po-

anni, il volle con se. Ancor fanciullo Aldo mostrava grande vivacità di spirito; maturità di giudizio ; avidità e facilità d'imparare; modestia e saviezza, cosicché era molto a sperare di lui. Il Mureto giudicò che avrebbe passato in merito il padre e l'avo; lo Scaligero allo incontro chiamollo ingegno miserabile e pigro. Ebbe però più giustamente ad osservare lo Ze-no, che il Mureto troppo vantaggiosamente, e lo Scaligero troppo bassamente di Aldo il giovane opinarono; per lo che in due parole nella Biografia universale si descrisse assai bene Aldo: fu un fanciullo straordinario, ed un uomo mediocre. In effetto egli è de' pochissimi che prima ancora di compire l'anno decimoquinto della età abbia dato alla luce frutti superiori di molto alla età stessa, come vedremo dal catalogo delle sue opere. Essendo andato Paolo a Roma nella state del 1561, volle con seco il figliuolo e la famiglia. Quivi il maggior suo studio e diletto era di visitare le librerie e i musei e gli antichi marmi, trascrivendo quelle lapidi che gli eran necessarie per illustrare maggiormente il libro della Ortografia addietro da lui impresso; e contemporaneamente raccogliendo i frammenti degli antichi scrittori per usarne a pubblico giovamento. È ignoto quanto Aldo in Roma si fermasse, ma è certo che nel 1565 era già tornato a Venezia. Qui tutto occupossi nel-la stamperia del padre che sotto la direzion sua continuava; ed anzi per far conoscere la identità delle edizioni che uscivan dall' officina sua, riscontrasi questa epigrafe in varii libri zorrio ALDI MANFTII PAFLLI F. A. R. LECTORI. OFI. LI-BRI. CFM. ALDI. IFRIORIS. NOMINE. SENIORISQ. EFFIGIE. IN. POSTERFM. BDENTFR. EOS. TANTFM. SCITO. MANFILANAE. EDITIONIS. ESSE. (vedi Epist. di Paolo Manuzio ediz. 1571.). L'anno 1572. Aldo sposò Francesca Lucrezia figliuola di Bortolo q. Lucantonio della famiglia Giunti di Firenze un ramo della quale esercitava da molto tempo in Venesia l'arte della stampa. Due an-ni appresso avuta da Roma la notizia dell'infermità di Paolo, corse colà ad assisterlo negli ultimi momenti. Morto il padre nel 1574 Aldo ritornato a casa rimase solo padrone della stamperia. Per la virtù e per la perizia sua nella lin-gua latina, il Consiglio di X. lo assunse all'or-dine della Cancellaria Ducale; e nel 17 dicembre 1577 ebbe dallo stesso consiglio la grazia, che sebbene entrato non fosse nel numero de' a Lettore della Cancellaria stessa; posto sostenuto sempre da uomini di vaglia in dottrina e in eloquenza ; ne tralasció per questo di atten-dere anche alla stamperia, la quale producendo continuamente opere e di Aldo e di altri mantenevasi in riputazione. Nell' ottobre 1582 an-dò a Milano dove fu molto bene accettato dal cardinale Carlo Borromeo, Indi passato a Ferrara vide in miserando stato il povero Torquato Tasso gemere per la nudezza e per la fame in prigione . Ripatriato ed ottenuto anche il ca-rico di Segretario del Senato, risolse nel 1585, non si sa per qual motivo, o forse per ritrarre un maggior lucro, di abbandonare la patria, rinunciare agl' impieghi, e andarsene a Bologna professore di eloquenza in quello studio, in luogo defunto Carlo Sigonio. Gli fu nell'anno 1587 offerta la cattedra di belle lettere nella Università di Pisa, ma appena avevala accettata, che da Roma gli venne esibita quella che era stata lasciata vacua per morte da Marcantonio Mureto. Aldo rifiutolla, e andò a Pisa ; tale pero era la estimazione che in Roma della fama d' Aldo facevasi, che il suo nome fu posto nello elenco de professori, e la cattedra ad altri non si diede, sendo per allora rimasta vacante. A Pisa prese laurea in ambe le leggi in quello stesso anno 1587; e intorno a questo tempo fu ascritto all' Accademia Fiorentina . Passati due anni a Pisa, stimolato dalle preghiere degli amici, a nome dello stesso Pontefice Sisto accetto nel 1588 la cattedra suenunciata del Mureto, cui maggiore stipendio era annesso di quello che davagli la città di Pisa. Avendo già egli stabilito in pensiere di finire i suoi giorni in quella città dove l'avo li aveva cominciati, e il padre compiuti, fece da Venezia colà trasportare non senza grande dispendio la preziosa sna libreria . Anche dopo la morte di Sisto V. avvenuta nel 1540 Aldo continuò nell' esercizio della pubblica cattedra; anzi sotto Clemente VIII migliorò la condizion sua, essendogli stata appoggiata la direzione della stamperia Vaticana precedentemente fondata con molta lode da Domenico Basa Veneziano stampatore, a cui Aldo era stato dato per collaboratore. Malgrado però che Aldo avesse per sempre abbando-nata Venezia, qui non si tralasciava di impri-mere colla impresa Aldina sotto la cura di Nicolò Manassi e di altri, come si comprova dal catalogo delle loro edizioni; incerto però essen- esse qui octoginta milia librorum Pisanae Aca-

tesse essere ballottato alla elezione de'quattro do se il Manassi fosse divenuto solo proprietaordinarii che far si dovevano. Era stato frat- rio del carattere, ovvero fosse un agente, o un tanto eletto a pieni voti con onorevole stipendio campagno della Ditta Aldina. Finalmente Aldo nipri in Roma nel 28 ottobre 1597, sendo vissuto 49 anni, otto mesi, e 15 giurni Molti furono gli amici suoi, e quelli che lodaronle ne lor versi e nelle lor opere, o che gli addirizzarono epistole; e fra questi si su Mario Cor-rado, Antonio Cornaro, Girolamo Catena, Bernardino Partenio, Marcantonio Mureto, Giuliano Goselini ec. Il suo ritratto trovasi in alcune delle sue edizioni, e fu riprodotto in rame anche dallo Zeno nelle notizie intorno a Manuzii, e in legno dal Renouard (III. 210) il quale ha giustamente osservato, che Aldo il giovane dovette la propria riputazione più al merito dell'avo e del padre, che al proprio. Per la brana di compor libri, trascuro la professione de'suoi maggiori, e invece di tenere il primo posto fra gli stampatori non fu che un uomo di lettere oscurato da tanti altri più dotti, e migliori scrittori di lui. In effetto le edizioni che usciron dalla officina del giovane Aldo sono in assai minor conto tenute dal lato della correzione, e della esecuzione di quelle che usciron già sotto i due vecchi Aldi; e le opere del giovane sono ben lontane dallo stile di quelle di Paolo ch' è elegantissimo. Aldo sembra piuttosto un erudito, che un uomo di buon gusto, mancando sovente ne' suoi lavori letterarii di quella critica e di quel fino giudizio che si eminentemente era posseduto da suo padre; senza dire che fu anche assai giustamente tacciato di plagiario, come vedremo fra poco nell' indice delle sue opere.

Abbiamo di sopra rammentata la libreria di Aldo. Questa era composta di ottanta mila volumi . Ce lo dice il contemporaneo Muzio Pausa (Libreria Vaticana Roma 1590): Sopra tutto per privata libreria è degna veramente di memoria quella di Aldo Manuzio huomo celebratissimo sì per la fama di Aldo e Paolo suoi maggiori come anco per merito proprio il quale essendo condotto dalla Santità di Sisto V a leggere lettere humane nello studio di Roma, con tanto grande aspettatione de tutti. vi portò ottantanila pezzi di libri in ogni sorte di professione, i quali furono già raccolti da Paolo e da Aldo suoi antecessori, che lurono dello studio delle buone arti vaghissimi et ardentissimi. Il Morofio (Polyhistor. vol. I.) ripete la stessa cosa: ultra privati sane sortem Aldi Manutii junioris bibliotheca aestimanda

demiae legasse memorantur Francisco Schoto dice lo Scoto e che abbiamo di sopra veduto riin Itinerario Italico lib. 2. cap. 10. Ma egliaggiunge cosa che non fa onore ad Aldo: sed ille rem familiarem omnem in Bibliothecam impudenter consumpsit. Refert enim in Pinacotheca lanus Nicius Erythraeus adeo modieis Aldum illum fuisse facultatibus ut illi necessum fuerit aliquot centum aureorum ad transferendam familiam foenori sumere quo ex aere aliene vix unquam liberari potuit. Ma l'Eritreo, ossia Gianvettore Russi dice dell' altre coil ripudio a sua moglie per mettersi in prelatura e aver modo di riparare alla sua povertà; che nell'ora assegnata alle sue lezioni gli scolari voltavano in altra parte ec. dalle quali accuse cerca di espurgarlo il Zeno ( Notizie LIX e seg.). Comunque sia su ció, egli è certo che quanto alla libreria, il veneto patrizio Giovanni Delfino che si trovava ambasciatore a Roma appo Clemente VIII al tempo della morte di Aldo in uno de suoi dispacci al Senato scriveva, che Aldo morì all'improvviso per troppa crapula, senza sacramenti, e carico di debiti; che i suoi effetti furono sequestrati da parte de' creditori ; e la Biblioteca fu divisa fra creditori stessi e fra i suoi nipoti ch' erano da Cigoli nella Marca, dopo una scelta che ne fece il Papa. Aggiugne poi il Delfino che essa biblioteca non era in tanto prezzo come scrivevano alcuni; e che Aldo poco tempo innanzi di morire tentava di sciogliere il suo matrimonio ( lo che confermerebbe in parte ciò che scrive l'Eritreo). Anche il cavalier Morelli a pag. XLIII della Dissertazione sulla pubblica Libreria di s. Marco dive che nelle giunte mss. alle Notizie dello Zeno » fece esso Zeno ricordanza di avere sa-» puto da monsignor Domenico Giorgi che » mercè una lettera di Giovanni Delfino » Ambasciadore Veneziano a Roma in data 20 \* dicembre 1597 si veniva a rilevare che Alo do vicino a morte aveva donato alla Repub-» blica i suoi libri, i quali aveva seco in Roma, » e l'ambasciadore, succeduta la morte di lui, » li aveva fatti bollare a pubblico nome; ma » ra Apostolica e co' privati, due nipoti di esso » a' quali perveniva l'eredità, s'eran messi al possesso anche della libreria, assumendo l'ob-» bligo di soddisfare a' debiti del defonto ; colla » pretesa di più che la donazione fatta alla Re-» pubblica fosse di niun valore perchè non s' » era data esecuzione ad alcune condizioni in » essa poste «. Quindi si riscontra falso ciò che Ton, III.

ferito dal Morofio, che Aldo legasse i suoi libri all' Accademia Pisana.

Vengo oggimai a dire delle opere lasciate da Aldo il giovane, ommettendo di notare le prefazioni e le lettere dedicatorie a più opere d' altri che uscivano dalla sua stamperia e da altre; fralle quali dedicatorie è anche una a Filippo Mocenigo arcivescovo di Cipri dei Discorsi di Francesco Veniero sopra i libri della Generazione e Corruzione d' Aristotile. se a carico di Aldo, come sarebbe, che diede Venezia presso Francesco Ziletti MDLXXIV 4.

> 1. Eleganze, insieme con la copia della lingua toscana e latina, scelte da Aldo Manutio, utilissime al comporre nell'una e l'altra lingua. In Venetia. Aldo MDLVI. 8. Prima edizione di un libro che fu più volte ristampato. Aldo aveva circa otto anni di età quando compose quest'opera; il perchè fuvvi taluno che nego poter esser sua, e at-tribuilla al padre. Ma abbiamo veduto che Aldo sin da fanciullo era di un ingegno straordinario, quindi può benissimo avere raccolte le dette eleganze, e prima di stamparle, averle assoggettate alla corrézione del padre suo. Quella prima edizione è dedicata da Aldo a Monsignor Beccadelli con lettera ultimo giugno 1556. 8. Una edizione della parte latina di queste eleganze si è fatta in Lione col seguente titolo: Aldi Manutii P. F. A. N. purae, elegantes, et copiosae lati-nae linguae phrases. Lugduni 1580, 16. Ortographiae Ratio ab Aldo Manutio Pauli F. collecta . Venetiis MDLXI. 8. Aveva Aldo allora quattordici anni. Corretta ed ampliata dallo stesso autore usci nel 1566. in 8. avendovi aggiunto del suo anche un opuscolo: de interpungendi ratione, e un commentario de veterum Notarum explanatione quae in antiquis monumentis occurrunt.

Fu ristampata nel 1591. in 8. È opera che concilió all'autore grande stima ed applauso e di cui approfittaron molto i posteriori scrittori; comunque molte delle inscrizioni da esso riportate non sieno con quella fedeltà con cui in più moderne raccolte si leggono. Il cavalier Morelli scoperse un compendio di questa ortografia impresso in 8. senza data e nome di stampatore, ma che dubitasi essere uscito dall' officina di Aldo . Il titolo è : Ortographiae Aldi Manutii Paulli F. Aldi N. compendiolum ut puerilibus scholis usui esse possit, confectum; una cum virorum do15go è uscito un altro compendio di quest' opera, ed è intitolato. I pitome ortographiae Aldi Manutii Paulii F. Aldi N. ex libris nntiquis grammaticis etymologia graeca consuetudine nummis veteribus tabulis aereis lapidibus ec. Venetiis apud Aldum in 8. Againnsevi un breve Trattato De epistolis conscribendis diretto al Mureto.

5. C. Sallustii Crispi Conjuratio Catilinae et Bellum Iugurtinum ec. cum scholiis Aldi Manutii. Venetiis apud Paulum Manu-tium 8. MDLXIII. Fu ristampato altre

volte .

4. C. Velleii Paterculi Historiae Romanae ad M. Vinicium Cos. libri II. ab Alılo Manutio Paulli F. Aldi N. emendati et scholiis illustrati . Venetiis MDLXXI. ex Aedibus Manutianis 8. Ericio Puteano aveva comunicate ad Aldo varie sue annotazioni su Vellejo Patercolo. Aldo invece di chiedere il permesso di pubblicarle prese da esse ciò che faceva per lui, ve ne aggiunse dell'altre, corresse il testo a suo capriccio scostandosi senza motivo dall'originale, e tutto die-de come opera sua. Giustamente osserva quindi il Renouard che Aldo in questo operò assai diversamente da suo padre e dall'avo, i quali si facevan coscienza di nominare i dotti che li ajutavano; soperchieria letteraria di cui veggiam tutto giorno gli esempli rinnovati : e tanto più in Aldo riprovevole quan-to che le note che egli pose del suo sono cattive, come fece vedere l'ictro Burmannonella prefazione al Patercolo del 1744 ed altri.

5. C. Iulii Cuesaris Commentariorum de Bello Gall'eo libri 11X, ec. cum variis lectionibus et se holiis Aldi Manutii Pauli F. Aldi N. Fenetiisin aedibus Manutianis MDLXXI. 8. Anche qui Iacopo Tommasi nel libro de Plugiis litter, taccia Aldo di avere rubato gli scolii di Giovanni Rellicano senza averlo

mai nominato. Fu ristampato altre volte. 6. In Q. Horatii Flacci Venusini librum de arte poction Aldi Manutii Paulli F. Aldi N. Commentarius . Venetiis MDLXXVI.

apud Aldum 4

7 De landibus Vitae Rusticae ode Horatii Epoden secunda ab Aldo Manuccio explicata. Bononiae MDLXXXVI. 4. dedicata a Giulio Contarini figlio di Giorgio; dalla qual dedicazione si vede che Aldo da due anni già professava belle lettere in quella università .

cuissimorum annotationibus. Nel 1575 e 8. Censorini de die Natali liber ad Q. Caerellium ab Aldo Manuccio Paulli F. Aldi N. emendnius et notis illustratus., Venetüs MDLXXXI. 8. Edizione tenuta in pregio, e delle cui annotazioni si sono approlittati i posteriori editori di Censorino.

9. In M. Tullii Ciceronis de Officiis libros tres Aldi Manuccii Paulli F. Aldi N. Commenturius ec. Venetiis MDLXXXI, fol.

10. Aldi Manutii Iunioris in M. T. Cioeronis de Rhetorica volumen primum et secundum Commentarius. Venetiis MDLXXXIII. apud Aldum vol. 2. fol. Nell' opera Ciceronis Rhetoricorum cum notis variorum impressa a Napoli nel 1777. in 8. dall' ab. Garattoni editore si fa veder chiaramente colle testimonianze del Grevio e del Burmanno. e cul fatto istesso, che questo Commento non è di Aldo il giovane, ma di Michele Toxita il quale fin dal 1556 avevalo pubblicato in Basilea; e dal quale Aldo impudentemente lo tolse facendal suo (Vedi Morelli, Operette. Vol. III. p. 550. 551).

1. Aldi Manutii Iunioris in M. T. Ciceronis de Philosophia volumen primum et secundum Commentarius . Venetiis noud Aldum 2, vol. in fol. MDLXXXIII Furono poi compresi questi due volumi e i due altri descritti al num. 10 nelli dieci volumi in fol. delle Opere Ciceroniane pubblicate da Aldo stesso nel 1585. Intorno a questi commenti del giovane Aldo e a' suoi furti letterari vedi anche il Tiraboschi vol. VII. p. 2092 2093.

ediz. Veneta. 1824.

12. De quaesitis per Epistolum libri III. Aldi Manutii Paulli F. Aldi N. Venetiis MDLXXVI. 8. In questi tre libri Aldo disamina e illustra trenta quistioni di antichità. È opera assai dotta; ma però fu anche qui accusato l'autore di essersi impudentemente approfittato delle cose altrui, e di averle tolte da Giano Parrasio (che aveva scritta in 24 libri un'opera sullo stesso argomento e collo steso titolo); ma il Tiraboschi lo espurga dalla faccia . Nel T. VI. del Thesauras Antig. Rom. Graevii = , Nel T. IX del Thesourus graecar, antiq. Gronovii = , Nel T. I. del Novus Thesaurus antiq. Romanar. Sallengre si trovano ristampate varie fralle dette trenta questioni.

15. Oratio in funere Bernard'i Rottarii Emanuelis Philiberti ducis Subaudiae opud Venetam remp. legati habita ab Aldo Manu-tio Paulli F. Aldi N. in aedo DD. lo. et cata da Orazio Goffredo a Marco e Nicoló Cornari figliuoli di Giargio. Non vi è Inogo o stampatore, ma l'edizione è Aldina. Era allora Aldo lettore nella cancellaria ducale e in meno di tre ore compose questa Orazione .

14. Ad Sixtum V. Pont. Opt. Max. Oratio Aldi Mannuccii habita in Academia Bononiensi prid. id. mni : Bononiae apud Ioan- 25. Instruttione Politica di Cicerone scritta nem Rossium, MDLXXXV. fol. Fu ristampata nello stesso anno e luogo apud Alexandrum Benecium 4. Questa orazione fu pure allora tradotta col itolo: A Sista V. Pontefice Ottimo Massima . Oratione di Atdo Manuccio recitata nell' Accademia Bolognese l'anna 1585 adi 14 di unggio, tradotta da Gio. Francesco Casteo. In Bologna per Alessandro Benacci in 4.

15. Oratio de Francisci Medices magni Etruriae ducis laudibus ab Atdo Manuccio in augustissima aede Pisana XII. Kal. dec. GIDIDXXCVII. Florentiae ex typ. Georgii

Marescotti 4.

16. De Clemente VIII pont. max. collapsam pietatis disciplinani restituente ad illustriss. virum Ludovicum Torres Archiepiscopum Mintis Regalis. 4. (Renouard T. II. p. 177). Sono cinquantaserte versi preceduti da una prefazione al Torres in data Kal. sext, 1592,

17. De fulsa antiquorum Religione deque LararioCommentatio historica habita in florentissima Academia Pisana atque ex schedis mss. nunc primum in lucem edita. Sta a p. 115 del volume I. Anecdota litteraria, Romae 1775, 8. e su pubblicata da Giov. Cri-stosoro Amaduzzi il quale nella prefazione dà alcuni cenni sulla vita di Aldo, che nel 1538 scrisse questa operetta.

18. De Statuis deque earum antiquitate et usu. Opuscolo scritto dal giovane Aldo in Roma circa il 1589 e pubblicato a p. 247 del vol. II. dell' Anecdota litteraria. Ro-

mae 1775. 8. 19 Epistola latina Ilugoni Blosio IIX. Kal. sept. MDLXXVI. Fenetiis. È impressa litograficamente a p 508 del vol. III. del Re-

nouard .

20, Epistola ad Cratonem IX Kal. septembris 1574. mss. E ricordata dal Krause nella vita cronologica 'di Paolo Manuzio (Epistolar. Paulli Manutii vol. I.p. XXVI eseg. 1720); colla qual lettera Aldo da notizia al Gratone della morte di l'aolo suo padre.

Paulli IV. non. dec. co DLXXIIX. 4. dedi- 21. Locutioni dell' Epistole di Cicerone scielie da Aldo Manutia: utilissime al comporce nell'una e l'altru lingun ec. In Venezia.

Aldo MDLXXV. 8. e altre volte.

22. Locutioni di Terentio ; ovvero modi familinri di dire ne' quali con la copia di forme e concetti si possono latinamente spiegare tutte le occorrenze giornali scielti da Aldo Mannucci, In Venetin, Aldo, MDLXXXV.8.

in una epistola a Quinto il fratello nuovamente tradotta in lingun volgare. In Romn per il Santi e compagni MDLXXXVIII. in

12. (Zeno. Notizie p. LVIII )

24. Varie descrittioni di Ville di C. Plinio secondo volgarizzate da Aldo a petizione di Catomillo l'alcotto. (Zeno Notizie p. LVIII.) Anche il Renouard ricorda questa e la precedente operetta (num. 25.) come le prime cose fatte dal Manuzio subito che fu profes-

sore in Roma nel 1588.

25. Discorso intorno all' eccelleuza delle Repubbliche, MD1.XXII. 4. Ven. Aldo. Questo discorso senza nome di autore si trova anche alla fine del Perfetta Gentiluomo 1584, di cui dirô in seguito; ed è anche in fine dell' Opera di Casparo Contarini : Della Republica e Magistrati di l'enezia. Aldo MDXCI, 8. pur senza nome di autore.

26. Vita di Cosinio de Medici primo gran duca di Toscana, descritto da Aldo Mannucci . Iu Bologna MDLXXXV. fol. Lo Zeno loda questa vita per essere descritta con pulitezza, eleganza, e proprietà, come anche per la verità de' fatti che narra, cosicche può servire di esemplare a chi vuole adoperarsi in simili argomenti. Al Gran Duca Francesco de Medici tanto piacque che fece offerire ad Aldo la cattedra di umane lettere in Pisa, come ho già detto superiormente Fu ristampata nel 1825 in 8. in Pisa dal Ca

purro. 27. Le Attioni di Castruccio Custracane degli Antelminelli Signore di Lucca con la genealogia della famiglia, estratta dalla nuova descrittione d' Italia di Aldo Manucci. In Roma presso gli heredi di Gio. Gigliotti MDXC. 4. L'autore la dedica al Gardinale del Mondovi in data di Roma 20 dicembre 1590 e dice fralle altre cose : La presente raccolta delle attioni di Castruccio doverà esser registrata in gran parte a suo luogo nella descrittione d'Italia la quale io mi son proposto già molto tempo di voler fare. Ma perché diverse sue occupazioni, la lettura di Venezia e la Segretaria, la Cattedra di Bologna, poi quella di Pisa, e da ultimo quella di Roma banno protratto l'affare più di quello che era intenzion dell'autore, così da fuori frattanto queste notizie avute da Bernardino Antelminelli ec. Ell' è opera stimata e fu ristampata nel 1820 a Parigi in 8. e anche nello stesso anno in Pisa in 8.

28. Illustrazione di una lapide di Gordiano dissotterrata nella città di Vicenza in 4. Questa dissertazione in lingua latina di Aldo il giovane, senza titolo, è riconosciuta di stampa Aldina in 4. dal Renouard a p. 210

con dedicazione di Aldo al principe e alla repubblica Viniziana. data 7 giugno 1584. nella quale dice di offrirle questo frutto del suo ingegno qualunque egli si sia . . . . e di appresentar loro questo suo parto uscito da lui più per esercitation sua che per bisogno di quel gentilhuomo a cui lo scrisse. In fine vi è ; Discorso intorno all' eccellenza delle Repubbliche, di cui vedi il num. 25. Ho voluto riportare le parole di Aldo nella dedicatoria per far vedere con quale impudenza egli si appropri un' operetta d'altra penna. Vero è però che non su solo ad appropriar-sela. Ecco la storiella. Francesco Sansovino fino dal 1566 aveva pubblicata, come sua, questa medesima operetta colle stampe del Rampazetto, ridotta soltanto in dialogo, col titolo: Dialogo del Gentiluomo Veneziano. L'ab. Morelli nel 1776 descrivendo la Biblioteca Naniana mss. scopri che il vero autore di essa era Bernardino Tomitano, come da un codice in quella Biblioteca esistente; il qual Tomitano aveala dettata in forma di Lettera a Messer Francesco Longo. È chiaro dunque tanto nel Sansovino che nel Manuzio un furto letterario, sia poi che il Manuzio l'abbia preso dalla fonte, cioè dalla Lettera mss. del Tomitano, oppure dalla stampa del Sansovino. In tutte e due però queste copie scorgonsi parecchie differenze coll'originale Lettern (che fu poi pubblicata nel T. XVII. della Raccolta Ferrarese, e ristampata fralle operette Morelliane T. 111.), avendole ognuno adattate al proprio scopo; ma la sostanza, i concetti, e moltissime delle frasi e parole sono le stesse

dell' originale. Di ciò accaderà far altre volte menzione in questa mia Opera.

So. Venticinque Discorsi politici sopra Livio della seconda guerra Cartaginese di Aldo Manutio dati in luce da Paolo Martinelli. In Roma appresso Guglielmo Facciotto
MDCI 8. Giampietro Onorio dedica questi discorsi ad Aluigi Gallo abate di s. Tommaso di Acquanera, dicendo: Ho voluto per caparra dedicarle venticinque Ragionamenti politici sopra Livio della seconda guerra Cartaginese fatti da Aldo Manutio mio zio di bona memoria, Questi Discorsi hanno meritata la pubblica approvazione, per testi-monio del Foscarini L'Argellati ne segna del vol. II. intorno al 1589 eseguita.

29. Il perfetto genitihuomo descritto da Aldo
Mannucci. In Veneția (CIIOXACIV. 4.

presso il Santi e compagni. MDXCII. 4. de-dicate a Lodovico Riccio. Lo Zeno loda aueste lettere come modello di politezza di stile antico e moderno; ma puossi invece convenire col Renouard il quale ripete che lo Zeno dà la idea più vantaggiosa quando parla degli altri, ed è modestissimo quando parla di se. Una lettera di Aldo a M. A. Mureto, ch'era inedita, in data 8 gennajo 1574 fu pubblicata nel T. II. p. 401. Miscellaneorum Bibl. coll. Romani societati Iesu. Nella Marciana abbiamo mss. la lettera di Aldo a Luigi Michele ch'è fralle stampate a pag. 20. È scritta d'altra mano, ma la sottoscrizione è di pugno di Aldo Mannucci. (Cod. 243. classe XIV.).

32. Lezione sopra la Poesia. Dice Apostolo Zeno sulla fede di Salvino Salvini (Fasti Consolari p. 285. 284.) che Aldo nel 28 febbra-jo 1588 tenne come Accademico fiorentino uesta lezione in pubblico nel Salone de' Medici, e che fu anche stampata. Nè il Renouard ne altri so che l'abbia veduta .

53. Orazione in morte di Andrea Frigerio gran Cancelliere di Venezin . Mori il Frigerio nel 1581, e fu sepolto nella chiesa de Ss. Giovanni e Paolo. Ne solenni funerali alla presenza del doge e della signoria Aldo recito l'Orazione, la quale, per quanto credo, non fu mai stampata, e non so se esista mss. La notizia si ha dal Doglioni contemporaneo. (Storia Veneta p. 937)

34. Orazione in morte di Paolo Orsino condottiere dell' armi della Repubblica Veneziana. Alquanti di dopo della morte del Frigerio passò all'altra vita l'Orsino; e Aldo nella chiesa di Santa Maria dell'Orto, ov'

35. Molte lettere inedite = Commentario all' pubblicare fino dal 1777 Francesco Lancel-lotti, come si rileva da una lettera sua scritta al nostro cavalier ab. Murelli ( Aldi scripta tria p. XIII). Osservo che il Trattato de Statuis sarà forse quello stesso che venne pubblicato nell' Anecdota Litteraria e che ho segnato al num. 18.

lamente attribuita la versione delle Epistole familiari di Cicerone impresse da Aldo la prima volta nel 1545; poi nel 1559 e altre volte; giac-che del 1545 Aldo non era ancora nato, e poi si scoperse essere versione di Guido Lolio da Reggio; alla quale il giovane Aldo nella edision 1550 altro non fece che delle correzioni, secondo che confronto ap. Zeno. Il Renouard però dubita se Aldo l'abbia nemmeno corretta, sendo allora d'anni 12. Può egli bensi nella ristampa che se ne fece l'anno 1573 avervi ag-giunta la spiegazione de'luoghi difficili, e la tavola de' concetti sparsi nel libro. Furono ristampate queste lettere (che tutto giorno corrono sotto il nome di traduzione di Aldo appo i librai) nel 1756 in a. vol. in 8., alla qual edizione lo Zeno premise le sue notisie intorno a' Manuzii, come si è detto più volte. Aveva idea Aldo di dare in più libri una copiosa raccolta di antiche inscrizioni, come apparisce a p. 600 dell' Ortographia edit. 1591; ma alla promessa non è znai seguito l'effetto. E cosi pure avea in animo di dare una edizione di Plauto diligentemente rivista ed arricchita di Commentari; e da ultimo una esatta Descrizione dell' Italia col piano figurato di ciascuna città; della qual opera, come si e veduto al num. 27. la vita di Castruccio Castracane è un pezzo staccato.

Ho consultato anche per Aldo il giovane i seguenti autori: Maittaire. Annales Typogr. Tom. III. p. 526 usq. 555. Zeno. Notizie p. XXIX. Bibl. Font. I. 57. 60. 116. 159. 221. 414. II 259. Lettere V. 560. Renouard. Annales de l' Impr. des Alde, 1825. Vol. 111. Paris: Anecdota Litteraria. Romae 1773. 8. vol. I et II. Bandini. Collectio veterum monumentorum. Manuzio, come dall' Indice Arretii 1752. p. 104. 107. 119. 121. Roberti

egli fu interrato, recitò l' Orasione funcher. eius. T. IX. B. 803. Carmina poet. ital. Flor. Vedi il Doglioni nel luogo citato.

1720. Vol. III. p. 516. Toucanella. Distonario di Cicerone per Lege Manilia inc. I. cap. III. Krause ad epist. Pauli Manutii pag. XXVI. Vol. I. 1720. Petavii doctr. Temporum. T. I. lib. II. cap. XII. p. 61. edit. 1754. Bolland. Acta Sanctorum. Antuerpiae. Iunii. pag. 401. A. Thuani Historiae liber CXIX. p. 817. edit. 1628. Goselini lettere 1592. 8. p. 46. 47. Lazzeri. Miscellaneorum ex libris Coll. ho segnato al num. 18.

Qu. 47. MERCEL . MISSCRIBEROU RE S. DURING Parthenii carmina 1579. p. 135. Ghilini Tea-tro p. 5. Manni. Storia del Decamerone p. 157. e seg. Manutii Pauli Epistolarum lib. VI. num. 18. lib. VII. num. 6. 8. lib. XI. num. 9 num. 16. lib. VII. num. 6. 8. lib. XI. num. 6. Mureti M. Ant. epistolae XXXVI; XXXVII. XXXVIII. x p. 739. 751. 753. edit pist Manutii v320. Vol. II. Corniani. Secoli della Let terstura. Vol. VI. p. 161. Cinelli. Bibl. T. II. p. 364. Colomesui Pauli opera p. 569. Perroniana et Thanna ou pensees judicieuses ec. du Cardinale du Perron et de Mr. le president du Cardinale du Perron et de Mr. le president de Thou. 1694. p. 410. Manni . Vita di Aldo Manucci il vecchio p. 21. Morelli Dissert. sul-Manucci il veccito p. 31. Moretti Dissert. sul-la libreria p. XLIII. ediz. 1774. Operette vol. III. p. 527. e seg. Scripta tria Aldi p. XIII. Papadopoli. Cym. Patav. II. 256. Stringa. Venezia . Lib. XIII. p. 418. tergo 419. Alberici 2. 3. Martinioni . Lib. VIII. 371. Doglioni . Storia. Lib. XVI. p. 957. Fabricii Bibl. latina. II. p. 612. edit. 1728. Foscarini. Letteratura 11. p. 612. edit. 1720. roscaran. Letteratura 532. 578. 579. 390. 391. 592. 451. 452. Ra-gionamento 21. 56. 73. 76. 77. Argelati. Vol-garizz IV. 539. e in altri luoghi che appariscono dall' Indice nel volume V. Paitoni . Volgariz. I. 357. III. 143. Tiraboschi. Letterat. Ital. VII. 175. 281. 283. 285. 2092. ediz. di Venezia 1824. 8. Dizionario Storico. Bassano T. X. p. 374. Biogr. Universale. T. XXXV. p. 468. ediz. Veneta. Tollio Cornelio. Appendice al dialogo del Valeriano de infelicitate. p. 247. ediz. 1829. Milano. Gamba. Testi di lingua. 202. 277, 281. 304. 312. Vermiglioli. Scrittori Perugini vol I. p. 341. E in varii luoghi del secondo volume di quest' opera ho ricordato il

Si è veduto di sopra cho Aldo il giovane Miscell. Italica erudita p. 413. vol. III. Grono- aveva sposata fino dal 1572. Francesca Lucre21.) (1): del qual maritaggio faceva pur men-zione Paolo il padre scrivendo a Giovan-ni Cratone a Vienna in data XI. Kul maii MDLXXII. (Epistol. lib. Xl. num. 9.). Ora varii figli vennero da questo nodo, ma del 1585 a'25. maggio non ne viveva alcuno, come da una lettera di Aldo a Mons Giovanni Angelo Papio. (Lettere pag. 1.). Di questi figlino-li non conosco il nome se non che di due cioè l'aolina, e l'aolo.

#### PAOLINA MANUZIO

era fanciulletta ancora nel 1590, come si raccoglie da una lettera dello stesso suo padre sa, cioè: Aldo a Matteo Senarega in data 51 marzo 1530. Vedesi che questa venne alla luce dopo la suddetta lettera al Papio, e questa potrebbo essere sopravvissuta al padre. (Lettere pag. 252. num. 289).

#### Page II.

È ricordato in una effigie di Paolo Manuzio la quale sta integliata in rame dietro il frontispizio del primo volume delle Orazioni di Cicerone (Venetis Addus, 1573, fol.) L'epi-grafe attorne l'effigie è la seguente: Pave-los Maxytivs, Ald., F. Aldi Patra Pavell. Avv. Quindi io credo a buon dritto che questo Paolo II. sia figliuolo di Aldo giovane, e non già di una figlia di Paolo Minuzio co me opina il Maintaire ( Annales III. 525 ) e eredo ehe il padre suo Aldo abbia voluto perpetuarne la memoria della nascita con quel-la epigrafe, che forse sarà in altre anche ante riori edizioni Aldine. Il Renouard (II 185) osservo parimenti l'efligie e l'epigrafe sovraindieata, e sembra ch' egli tenga che questo Paoto II. sia quel Paolo fratello di Gianpietro Manutii de' quali or ora diró: ma io sto fermo nella mia opinione, che deriva dalla più naturale spiegazione di quell'epigraf : Il Renouard consorte carissima di Paolo Munuzio, e con-zin abbiano assunto il cognome della madre e ghiettura che questasia Murgarita O Ioni moglie l'asciato quello del padre. Ma io non sarci lon-

sia Giunti f. di Bartolommeo, siecome ei fa sae di Puolo Manuzio, la quale avesse nome anpere il Manni nella vita del vecchio Aldo (p. che Catterina; ma a me la conghiettura non piace, e dico (data la verità di quella scrittura e l'epoca che corrispunda) ch'essa non può essere se non che una Catterina moglie di questo Paolo II. figlio di Aldo il giovane.

In Aldo il giovano dunque s'estinse la fa-miglia degli Sumantori. V'era però a' tempi dello Zeno (p LXX) chi si glariava di trarne l'origine, ne egli gliel contendeva, come non farem noi, se anche oggidi vi fosse un simil pretendente. Direma solo, prima di compiere questi articoli, avere il Renouard scoperto un piecolo libro racissimo del 1596 e che abbiam anche nella Marciana, il quale rieurda il nome di due Manuzii discendenti dalla famiglia ster-

#### GIAMPIETRO E PAOLO MANYZII.

Il libro è: Transsilvaniae olim Daciae dictae description Io. Petro et Paullo Manuciis exvariis veterum et recentiorum scriptorum monumentis et praecipue ex Georgio a Reychersdorff, accurate in unum congesta, Romae. CIDIDXCVI. ex typographia Accoltiana 4 dedicata a Ugone Boncom jagno marchese di Vignola e duca di Sora dalli Manuzii, i quali dicono: decet cum majaribus minores idem sentire. Nos quidem, Pau'lo Manucio Avo et Aldo avunculo, prognati, quidquid ipsi debent, debere nos quoque jure existinamus. Eran dunque figluoli di Muria Munuzio figlia di Paolo, del-la quale abbiam detto di sopra, che si era mari ata in Roma nel 1573, perlaqualeosa Aldo il giovane veniva ad essere Inro zio materno. E giustamente essi chiamano Aldo il giovane avunculus, non già avunculus magnus, come pretende il Renouard (II. 185.) che avessero dovuto dire; giacche avunculus vuol significare fratello di mia madre, e va bene nel caso nostro, e avunculus magnus è il fratello di mia nonna, che non può più combinare colla genealogia qui contemplata. Essi avrebbero veramente dovuto portare il cognome del padra poi a pag. 135 del vol. III. dice di aver vedu- loro (che non si sa di quale famiglia fosse); to indicato il nome di una Caterina Manutia una può darsi che per onorare la casa Manu-

(1) In Inde dell' illustre signora Francesea Giunta Mannucci Fabrizio Caroso da Sermoneta dedica la descrizione di un Ballo . Vedi il Ballerino ec. Venezia, Ziletti 1531. 4. a pag. 171. lo credo cer:amente che sia la stessa Francesca Lucrezia di cui qui si parla.

delle opere di Aldo il giovane che un Giam-Gallo; e la stampa è di Roma del 1601. In Roma (che si sappia) non era rimasta che la 1601, all' abate Gallo. sorella di Aldo cioè la suddetta Muria marita-Paolo padre, e Aldo figliuolo. Quindi non vegora. go in qual altro modo possa Aldo essere zio di

tano dal credere che il padre di essi ossia il Giampietro se non se per essere figliuolo di marito di Maria fosse Oxono di cognome. Maria sorella di Aldo e figlia di Paolo. E per Ecco perché. Noi abbiam veduto al num. 50 conseguenza allora ne verrebbe che quel Gianpietro Manuzio che diede fuori insieme col pietro Unorio nipote di esso Atdo dedica li fratello l'aolo il detto libro Transilvaniae nel Venticinque discorsi sopra Livio all' abate 1596, sia l'identica persona di Giampietro Onorio che dedicò li venticinque discorsi nel

Chiudo questi articoli col seguente albero a ta con figli ; essendo a quell' epoca già morti e maggior chiarezza di ciò che si è detto fino ad

#### ALDO PIO MANUZIO



Notisi che il Foscarini ricorda un più recente veneziano della famiglia Mantzia, diversa però da quella degli stampatori, cui egli per equivoco di penna dà il nome di Antonio; e il Renouard (T. III. p. 208. 209) ripetè l'errore ; imperciocche egli è non Antonio, ma Nicolo Manuzio viaggiatore nell' Indie, e che scrisse intorno a re Mogoli; del quale sarà parola nell'inscrizioni del Palazzo Ducale.

Fine della Chiesa di S. Agostino.

## INDICE

## DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

## DELLA CHIESA DI SANTO AGOSTINO.

## Il primo numero indica il millesimo, l'altro le inscrizioni.

A. V. 1667, 25 ALDI famiglia (v. MANVZIA)

BADOER Giovanni patr. 1691, 1
BALBI Alvise 1574, 19
Bernardo 1574, 19
Filippo 1574, 19
Marino 1574, 19
BOSELLO Baldassare 1617, 14
Giandomenico 1617, 14
Gottardo 1617, 14

CALDONI Iacopo 1643, 9 CASTOREO Carlo 1691, 1 CONTARINI Carlo 1464 22 Leonardo 1464, 21 Lugresia 1646, 13 CONTENTI Antonio 1694, 7 Camillo 1694, 7

Convie 1694, 7

Camillo 1694, 7

Marino 1694, 7

CONTI Bernardino 1537, 16

Matteo 1537, 16

DOLFIN Andrea 1724, 5 Gasparo Alvise 1656, 3 DRIVZZI Nicolò 28

EGENINI Antonio 1691, 1

FARNER ZAMBELLI Catterina 24 FONTANA Antonio 1676, 6 Bernardo 1676, 6 Giovanni 1676, 6 Pieralvise 1676, 6 FORMENTINI Nicolò 1639, 2, 1646, 13 1651, 10, 1691, 1

GALLICIOLLI Angelo Maria 28 Giambatista 28 GRIMANI SAVORGNAN MALVEZZI Lucia 1762, 12

LEZZE Iacopo 1646, 13 Lugrezia 1646, 13 Michele 1646, 13 LOMELLINI Girolama 1643, 9

MALVEZZI (v. GRIMANI)
MANVZIA famiglia 29
MARIANI Giovanni 1691, 26
MARSILI famiglia 39
MORO Giovanni 1646, 18
Leonardo avo 1546, 18
Leonardo nipote 1546, 18
MOROSINI Francesco Doge 1691, 1
MYTI Maria 1607, 23

PAVANELLO Bernardo 1694, 7 PRANDI Cristoforo 1475, 20 Tommaso 1473, 20

QUERINI Daniele 1622, 15

RENIO Giovanni 1578, 17 ROTA Girolamo 1607, 25 Maria 1607, 25 RVBEIS (de) Antonia 1694, 7 Benvenuta 1694, 7 SAVORGNAN (v. GEIMANI)

TIEPOLO Boemondo 13:0, 27. (\*) TORRE (dalla Valentino 1500, 22

ZAMBELLI (V. FARNER) ZUSTO Francesco 1642, 11 Orsola 1642, 11.

(\*) llo potuto riscontrare col mezzo dell'Ingeguere sig. Casoni che uno degli stipiti, già ap-) to pouto riscourare cot messa dell'ingégnère sig casoni cne una aegli sinjui, già appriennit idli porta del Palazzo di Boemondo, e du ultimo alla porta Maggiore della Chiesa dei Santi Vito e Modesto, dei quali ho parlato alla pag. An, esiste untora. È di rossi od il erona adpuanto danneggiato colle sollie scanalature delli secoli XIII. e XIV. e so at verona dequanto tudineggiato Cohe sotte scabatature detti sectu ATIV. Extri-sia con altri frammenti di petra della suddetta chiesa già demolita gii anni scorsi da Pletro Crocato. Nigardo poi all' altro stipite, questo essendo assoi consunto fu giudicato inservibile fino di quando il Crovato ha demolita la chiesa, e ando sunretto, e fores ridotto in pezzi lo si vendette confuso can altra pietra. Questo locale oggidi spetta al valente mu-ratore e macchinista signor Biovdetti. l'edi l'intaglio in rame che ne do alla pag. 50 uni-tamente alla colonna d'infamia.

#### TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

A. V. forse A Turre Valentinus di cui vedi l' OB. obiit iscrizione 22

P. positus

C. C. Construendum caracit

C. F. forse cincres familiae, o un nome proprio. R. D. reverendus dominus

C. F. Z. vedi la nota 24.

SS. Sanctorum

D. domini D. O. M. deo optimo maximo S. T. D. Sacrae Theologiae doctor

I. V. D. iuris atriusque doctor

T. Templi

M. mensis MO. ora, accorciato dal latino modo V. CON. S. M. M. DNI Venerandue congrega tionis sunctae Mariae Matris Donini.

Tom. III



# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

## DE' SS. FILIPPO E GIACOMO

R SVOL CONTORNI

DEDICATE AL SIGNORE

GIROLAMO VETTOR MARCELLO
NOBILE VENETO.



## SS. FILIPPO E GIACOMO

#### O S. APOLLONIA .

Secondoche serive Andrea Dandolo (Chronicon col. 260, T. XII. Rer. Italic.) e Francesco de Grazia ( Chronicon p. XII) nell'anno MCV un incendio orribile abbruciò XXIIII chiese colle adiacenti case, e frall'altre cranvi s. Lorenzo, san Severo, san Zaccaria, san Proculo, santa Scolastica, s. Basso ec. Non vedendosi fra queste nominata la chiesa de' SS. Filippo e Giacomo loro vicinissima giustamente conghiettura Flaminio Cornaro (T. XII. p. 226) che non sosse per anco sabbricata. Però il Martinelli (Ritratto p. 118, ediz. 1684) seguito dal Forestiere Illuminato p. 116, ediz. 1740 dice che su eretta negli anni quo. Comunque la cosa siasi da un diploma di Papa Innocenzo III si conosce che del 1199 questa chiesa sussisteva certamente, imperciocchè accogliendosi sotto la protezione della scde apostolica il monastero de' ss. Felice e Fortunato dell'isola di Ammiano co' beni da esso posseduti si pominano fra questi le Chiese de' Santi Filippo e Giacomo e di santa Scolastica nella diocesi di Castello. Per la distruzione cui a gran passi andava incontro l'isola di Ammiano, quei monaci, circa la fine del secolo XIV o il principio del XV si ritirarono nel da loro fabbricato cenobio de' ss. Filippo e Giacomo di Venezia, non abbandonando però al tutto quello dell'isola, e stettervi finelie per maneanza di abitatori, nel 1472 furono ambidue i Monasteri uniti alla ducale basilica di s. Marco, essendosi assegnato questo di Venezia in abitazione al primicerio di s. Marco. In seguito, cioè negli anni 1579 in questo luogo fu stabilito il seminario Gregoriano per la educazione de' cherici addetti al servigio della basilica ducale; ma pochi anni appresso, cioè del 15q1 essendosi trasportato il seminario a s. Nicolò di Castello, il luogo tornò a servire ad uso de' primicerii; e la chiesa era amministrata da un rettore elettovi dul principe. Siceomo poi da pih remoti tempi era in questo tempo un sodalizio sotto il titolo di santa Apollonia vergine e martire, la quale aveva qui e altare e reliquie, e siecome poeo di lungi cravi un Oratorio a lei sacro dall' arte de' lavoratori di lino (Inscr. 14.) così chiamavasi questa chiesa col doppio nome e de'ss. Filippo e Giacomo e di sant'Apollonia. Quali ristauri abbiasi avuto la chiesa e il monastero non so, oltre a quello che del 1683 ci viene esibito dalla prima epigrafe; ciò non ostante amendue conscrvano tuttora delle traccie di antica fabbrica, e per questo conto è principalmente ammirabile il chiostro. Trovo bensì che nel 1726 si è rinnovato l' organo, il tabernacolo all' altar maggiore e costrutte le spalliere di noce che adornavan la chiesa, e si è riformato il lastricato e ripuliti i marmi. Pel decreto 18 gingno 1807 venne dichiarato che la chiesa cessava d'essere in attività; il perchè non molto dopo su chiusa, e in questi ultimi anui mutata in parte

di aspetto serve di officina a lavoratori di lino. Quanto al monastero ossia al Primiceriato, dopo aver cessato di appartenere a' primicerii per la morte dell'ultimo che su Luigi Foscari avvenuta nel 1810 (vedi inseriz. 13) su assegnato all'usficio del Registro e Tasse. Prima però che fosse del Registro, cioè nel 1809 e scouenti si radunava in alcune stanze di questo Primiceriato la Veneta accademia letteraria già istituita fin dal 1802 del ch. sig. consigliere Giovanni dottor Rossi in unione ad altri letterati; e proseguì fino all' apertura dell'Ateneo, a cui venne incorporata, e che su aperto in Venezia nel 1812 (sedi Battaggia, Acead. Ven. p. 113 123). lo aveva l'onore di appartenere alla detta accademia socio ordinario, come ora all'Ateneo qual socio corrispondente. L'afficio del Registro però ha lasciato vacui questi luoghi nell'anno 1826, imperciocchè avendo dovuto in obbedienza di provvidentissima sovrana risoluzione 23 marzo 1823 sgombrare tutti gli uffiei pubblici dal palazzo Ducale, onde questo preziosissimo stabilimento preservato fosse a solo onor delle arti e delle lettere, su assegnato all' I. R. Tribunale Criminale il Primiceriato; e varie case annesse comporate da privati. Ridotto pertanto il luogo ad uso di ufficii, con molto decoro, e fatto un nuovo ponte di comunicazione colle vicine prigioni (che potrebbe chiamarsi il vero ponte de' sospiri, perchè l'altro antico non serve più al passaggio de' prigioni) il detto Tribunale vi si è trasportato nelli mesi di novembre e dicembre 1828.

Nell'ingresso laterale alla chiesa di s. Maria della Salute conservansi tre statue di pietra rappresentanti Maria Vergine che tiene il bambino adorato da un re, e da un pastore; opere del principio del secolo XV, che vederansi sulla fronte di questa chiesa de' SS. Filippo e Giacomo. Quanto alle inscrizioni, il Palfero non ne ha che due, cioè la seconda e la terza a p. 92 tergo e nulla più ha il codice Gradenigo. lo quindi ne ho potuto aggiugaren Jeune altre copiate sopra luogo. Vedremo fre distinti il ca-

nonico Stringa uomo molto benemerito della patria storia (Inscriz. 2.)

Ho noninato di sopra la chiesetta di Santa Scolastica vieina al luogo di che trattasi. Sussistera, prima che assegnato fosse il Primiceriato al Tribunal Criminale, quest'antico Oratorio, ed cra posto dietro le prigioni nella calle degli Albanesi, e già di ragione della famiglia patrizia Bondumier; ma da varii anni non vi si celebrava nemmeno la santa Messa; anzi era chiuso. Oggi però è demolito sifiatto perobi forma portione di alcune stanze terrene del Tribunale suddetto sul cortile che guarda le prigioni. Nessuna inscrizione vi cra in esso Oratorio; bennì il Martinelli (Ritratto di Pen, p. 135. ed. 1,755) e il Boschini (Miniere p. 220 ed. 1,733) ed altri cirordano ch' cra alorno di alcune opere del caraliere Ridolfi. Il P. Giampietro Bergantini colle stampe di Pietro Valvasense diede alla luce: Novena in onore di santa Scolastica. In Penezia 1,238 in 16.

TEMPLVM HOC TEMPORIS INIVRIA LABE-FACTATUM | SERENISS. ALOYSIO CONTA-RENO PRINCIPE | ILLYSTRISS, AC REVE-RENDISS. D. IO. BAPTA SANVTO | DVCALIS ECCLESIAE PRIMICERIO HVIVSOVE RE-CTORE | EXCELL. PROCVRATIA DE SVPRA I SVB CAPSARIATY ILLUSTRISS, AC EXCEL-LENTISS. | D. 10. BAPTISTAE CORNELII PI-SCOPIAE | ALEXANDRO FOLLIS CAPELLA-NO | DEVOTO ECCLESIAE ZELATORE ENI-RAVIT ANN. DOM. M.DC.LXXXIII.

nezia di Domenico Martinelli (Edizione 1684 a p. 118), il quale parlando della chiesa pre-sente dice: in quest' anno l' hanno restaurata in parte, et in una Tela hanno fatto imprimere la seguente memoria. Curti mss. dice ch'era in tela a caratteri d'oro posta sotto l'organo a parte destra. Ell' è parimenti nella edizione 1705 a p. 134, e nel Zucchini (Nuova Crona-ca Veneta T. I. p. 235). Siccome nel 1472, sendosi unita questa chiesa de' ss. Filippo e Giacomo a quella di s. Marco cra obbligo de' l'rocuratori di fare che fosse decentemente officiata, così era anche loro obbligo di mantenerla e provvederla di tutto ció che occorreva. Ecco il motivo onde la Procuratia de supra ristaurò questo tempio.

Di ALVISE CONTARINI doge veggansi le In-scrizioni di s. Francesco della Vigna, e di GIAMBATTISTA CORNARO PISCOPIA quelle di s. Georgio Maggiore.

GIAMBATTISTA SANVBO patrizio veneto figliuolo di Matteo procuratore q. Giambattista, e di Marina Lando f. di Francesco nacque del 1644. Fu dottore in ambe le leggi, e nel 1664 eletto primicerio della ducale basilica di s. Marco, con particolare dispensa non avendo annel Sinodo i decreti de'suoi precessori e nuovi prete Morando Morandi tenne una allocuzione

ne aggiunse. Adornò la Torre della cattedrale di un orologio; ristaurò il palazzo episcopale e pianto un nobilissimo Seminario la cui fabbrica fu compiuta sotto il successor suo Fortunato Morosini, quantunque leggasi oggi sull'esterior facciata di esso in quattro lati = SEMI-KARIYM | EPISCOPALE | MDCCKIF | = CLERICO-BYM | STYDIIS | MDCCXIF | = FORTYNATYS MAY-BOCENTS | EPISCOPUS TARTISINES | BREXIT | II Sanuto mori in Trevigi nel 24 genuajo 1709 e fu seppellito avanti l'altar maggiore di quella chiesa de' Carmelitani Scalzi senza inscri-XE IMPLORANTE | IN INTEGRVM RESTAV- zione ; la quale però fugli posta dal successore summentovato Morosini, ed è la seguente, ch'io vidi: zic | resurancio expectati | 10. 24-Traggo questa memoria dal Ritratto di V-. PIISTA SANTIO | RESCOTE TARPISINES | 00ATE zia di Donienico Martinelli (Edizione 1684 | MERSE LEPLANE DERESSET | MECCI. Te inscrizioni ad onor suo furono in quella città erette, la seconda delle quali leggesi tuttavia, le altre due sono perdute ne' posteriori ristauri. La prima fu collocata l'anno in cui tenne il Sinodo, ed era sopra le scale dette maggiori del palazzo vescovile. AREA MAGNIFICENTIFS | SCALIS REPRETIEE'S FIRMIES RESTITETIS | AEDIET'S KOBILIFS EXORNATIS | PROXIMFM PRAEDECESSORIS FOTTM IMPLEIT | 10. BAPTISTA SANFDO MA-THAEL D. MARCI PROCENTATORIS E. | EPS. TAR. | MDCLXXXIX. La seconda, che io vidi , è per andare dalla canonica al palazzo sopra porta a pian terreno: ALTERFM. HFNC. ADITYM | TAM-OFAM . PRIPERSI. AEDIFICII. CORONIDEM | REE-GANTIFS. DISPOSFIT. MAGNIFICENTIFS. ORNAFIT IO. BAPTISTA. SANYDO, MATRAEL, D. MARCI. PEOC. FILIFS | PONTIFEX. TARFISINFS | MDCLXXXXIF. I.a terza poi era sopra la porta della Cancellaria da esso nobilitata : PYBLICYM | ACTORYM EPISCOPALIS FORI TARPISINI | PROMPTPARIFM MDCIXC. Un' altra inscrizione che ricorda la consacrazione da esso fatta della chiesa parrocchiale di Mirano, ho letta in quella chiesa sopra una delle porte laterali interne, ed e: D. O. M. | TEMPLYM HOC | DIFO MICHAELI ARC. DICATEM | ILLMES AC REEMS cora la prescritta età di 25 anni. A' 19 di giugno DNFS | IOANNES EAFTA SANFIO EFFS TAEFIS | So-del 1684 fu promosso alla sede vescovile di Tre- LEMNI RITY CONSECRATIT | DOMINICA PRIMA DI K vigi. Visitò più fiate la sua Diocesi, e confermò TERTIA IFRII | AR. MDCLXXXFI. In sua lode il

col titolo seguente: Arbor foecunda . Allocu- cerio la Basilica Marciana); e dalla inscrizione tio ad illustriss, ac reverendiss. DD, Ioannem Baptistam Sanutum patricium Venetum cum is ad Basilicae divi Marci primicerialem promoveretur dignitatem habita a Morando Morandi I. U. D. ejusdem Basilicae hypocanonico nec non parochialis et collegiatae sancti Bassi presbytero titulato: Comincia: Nondum a clamore cessos strepente tuba fama? E al nostro Sanuto è dedicata da don Fausto Dotto una lettera scritta da frate Antonio Piacentini minore conventuale vicario del s. Uffi cio datata da Trevigi nel 22 luglio 1704, intitolata: La Innocenza in prospetto Leitera apologetica di risposta ad un amico che ricerca la informazione di Pietro IV. Candiano doge di Venezia, seconda impressione, Venezia 1783. 12. Al Sanuto è dedicata come discendente dell' antichlssima Casa de' Candiani; e il Piac ntini intende con questa epistola di vendicare le ceneri del doge dagl'insulti della calunnia o della inavvertenza. Il p maestro Giacomo Fiorelli Agostiniano nel libro Detti e fatti memorabili del Senato e patricii Veneti (Venetia 1672 a p. 259.) registra fra gl' ingegni celebri il nostro Giambattista Sanuto, siccome quegli che in mezzo a molti gravi ecclesiastici impieglii, possedendo dotti volumi si pasceva della con tinua lettura, e vivea assai ritirato: e il co. Giacomo Zabarella nel suo Tuo Livio Padovano lu chiama prelato virtuosissimo, e dice che per le sue sublimi virtu et eccelse condizioni si spera certo che arrivi alle Mitre et Capel'i come grado convenevole al suo sangue, et alli PREMORTVAE MATRIS MONVMENTV OBIIT suoi grandissimi meriti (p. 55. ediz. dello Zatta) Olire a questi lia laudi come dotto prelato TESTAMENTO P. e zelante da Giammaria Muti in una lettera da questo scritta a dun Francesco Angelico Miconi a Treviso (Muti Penna volante. p. 199ediz. 1702. 11.) E il suddetto Piacentini a p-17-15, della lettera suaccennata ne fa non minore clogio dicendo che le prime Corti di Europa ebbero la felicità fortunata di accoglierlo e di ammirarlo, e che la sua carità, la sua dolcezza, la sua modestia, la sua affabilità tengono stipendiati l'amore, I ossequie e la stima de' suoi cittadini (Trivigiani). Il Sanuto è registrato, fra gli altri, dal Cornaro nella serie de primicerii dis Marco(T. X. p 204. de Basilica ducali); chè si conosce l'errore e dal successor suo Gio. a' 7 di ottobre 1603, all'arcivescovo di Salis-

quando fu eletto al Primiceriato: sta manu vanni Baduaro ch' è posto nel 1684. (altriscritta in pergamena ne' libri di Apostolo Zeno menti per dieci anni sarebbe stata senza primipresente che il dice primicerio ancora net 1683, e finalmente dalle Memorie del canonico Rumbaldo Avogaro sui Vescovi Trivigiani in aggiunta al manuscritto del canonico conte Antonio Scotti, inedite già possedute dal fu chia rissimo monsignor Giambattista Rossi vicario Capitolare di l'revigi; le quali memorie, che io pur esaminai, pongono la elezione del Sanuto a Vescovo nel 19 giugno 1684, epoca confermata anche nell Ughelli (T. V. 572. 575.) Nella Minerva al Tavolino del canonico Cristoforo Ivanovich (Venezia 1688, 12, parte 11) a p. 240 2/1. 242, trovansi quattro lettere l'una dell' Ivanovich al Sanuto in data 16 dicembre 1684, le altre tre [del Sanuto all' Ivanovich 18 dicembre 1684, e 7 ed 8 settembre 1685, in due delle quali il Sanuto loda due Sonetti di quello, l'uno fatto in elogio del duca di Lorena per la sconfitta data al serraschiero sotto Strigonia, l'altro per l'acquisto di Corone. Il nostro vescovo è nominato in un'altra lapide esistente a Vetriego nella chiesa di s. Silvestru all anno 1639, registrata dal Salomonio. Agri Patav. Inscript. p 270. E lodato da ultimo dal padre Francesco Fulvio Frugoni a p. 743. 744. del vol. VII. del Can di Diogene. Venezia Bosio 1688. 8.

D. O. M. IOANNI STRINGHAR D. MARCI CA-NONICO ET CEREMONIARYM MAGISTRO 1615. K. DECEMBRIS , COMMISSARIJ EX

Giovanni Stringa sacerdote alunno della chiesa già parrocchiale di s. Giovanni in olio, canonico e maestro delle ceremonie nella ducale Basilica di s. Marco è assai benemerito delle cose veneziane. L'opera di lui più importante per noi si è l'aggiunta che fece alla Venezia del Sansovino: Venezia città nobilissima et singolare descrittn già in XIIII. libri da M. Francesco Sansovino, et hora con molta diligenza corretta, emendata, e più d'un terzo di cose nuove ampliata dal M. R. D. Giovanni Stringa, canonico della chiesa Ducase non che falla nell'assegnare l'anno 1674 all' le di s. Marco ec. In Venezia pressa Altobel. elezione sua in Vescovo di Trevigi; impercioc lo Salicato. MDCIIII. 4. dedicata dall' autore

burgo Volfango Teodorico, Belle e copiose, ed ta ad Andrea Delfino procurator di s Marco in patria storia sacra e profana, che intelligento dell' Arti. Tranne alcuni difetti in cotali opere insuperabili, e tranne quello di essere stato più sollecito di aggiunger cose alla Fenezia del Sansovino anzichė a correggere gli sbagli dal Sansovino stesso presi, il suo libro è tuttogiorno pregevole per il confronto di ciò che s'è perduto con ciò che rimane, per la notizia degli oggetti d'arte a suoi tempi eretti, e massimamente per la descrizione della Basilica Marciana, la quale egli il primo stese minutissima, e che servi di norma e al prete Giovanni Meschinello e ad altri che di quella Chiesa trattarono. Il Meschinello anzi a pag. /1. del 1 vo-tume della Chiesa ducate di s. Marco (Venezia 1753. 4) chiama l'opera dello Stringa fatica di sonimo merito a chi ben la considera, non potendo chi non ha gran pratica leg-ger nemmen poche righe (delle Inscrizioni delquanto per le difficilissime abbreviature; per la qual cosa egli riusci utile anche agli operatori di musaico nel rimettere le parole di alcune inscrizioni già cadute. Un esemplare di questo libro con annotazioni di pugno di Apostolo Zeno, non però di grande importanza dopo la Storia delle Venete Chiese del Cornaro, serbasi nella Marciana: e un altro con note quasi sisigliere Giovanni dottor Rossi. Scrisse anche lo Stringa: Vita di s. Marco evangelista pro-tettore invittissimo della serenissima repubblica di Venetia con la trasluzione et apparitione del sacro suo corpo; fatta nella nobilissima chiesa al nome suo dedicata. Opera scritta già et divisa in 111, libri da Giovanni Stringa di essa chiesa canonico et maestro delle ceremonie: et hora dal medesimo riveduta et corretta; et del quarto libro, che diversi miracoli di esso santo contiene, amplinta. Con una breve descrittione di detta chiesa et delle cose più notabili, che vi si contengono, pusta in fine, et separatamente. In Venezia per Francesco Rampazetto. M. DC. X. in 8. dedicata dall' autore il 17 agosto 1610. a Vincenzo Pisani eletto podestà e capitanio di Trevigi. Fin dal 1601 colle stampe di Domenico Maldura in 8. aveva data fuori questa Vita descritta già dall'illustriss. sig. Bernardo Giustinia-no et nuovamente dal latino tradotta ec senza la descrizione della chiesa, ed aveala dedica-Ton. III.

esatte notizie ci ha egli in questo libro conserdata primo dicembre 1600. La vita di s. Marvate, mostrandosi non men conoscitore della co e la descrizione della Chiesa conforme all'edizion 1610 furono ristampate anche nel 1680 presso Domenico Miloco 12. In quanto alla vita dell'Evangelista è da farne poco conto per essere piena d' errori, a giudizio anche del Foscarini (Lett. Ven. p. 350. nota Eg). La descrizione poi, che v' è aggiunta, è un compendio di quella che stassi nella Venetia 1604. A petizione dello stampator Giunti nel 1608. scrisse le Vite di Clemente VIII, e di Leone XL sommi pontefici. La prima assai copiosa dedico a Marino Marini abate di s. Gregorio di Venezia con lettera 1. aprile 1608, e la seconda a Giovanni Tiepolo primicerio di s. Marco Stanno a p. 540. e 560 delle Vite de' Pontefici del Platina dell' edizion Giuntina MDCXXII. 4. Queste Vite le ricorda lo stesso Stringa a p. 3. tergo della vita di s. Marco dell'edizione 1610. e aggiunge di avere scritto anche della creatione et coronatione di Pao la Basilica) non tanto per li caratteri gotici, lo V. successore di Leone XI. Esse furono più volte ristampate e nell'edizione del Platina (Venezia 1774) sono della parte seconda a p. 663, e 704. Avvi pure dello Stringa l'ufficio della Settimana Santa secondo l'uso della chieza di s. Marco, riformato in molte parti, e corredato di alcune dichiarazioni in lingua latina; l'Ufficio della Settimana Santa secondo l'uso della Santa Chiesa Romana, oruato di dichiamili di mano dello stesso Zeno è presso il con- razioni in volgar lingua; gli ufficii proprii di s. Marco riformati; libri tutti che più volte furono ristampati, e che lo stesso autore rammenta a pag. 426. del Libro XIII. della Venetia 1604 Mori del 1610. a'29 di novembre, come dal Necrologio della Sagrestia di s. Marco (libro II.), d'anni 40 in circa dopo tre mesi di febbre. Cosicche l'epoca che dall'inscrizione apparisce o è fallata, o indica il momento in cui i Commessarii posero la pietra. Di lui fa menzione fra gli altri l' Alberici (Scrittori Venetiani p. 41); il Martinioni (Venetia Lib. XIII. p. 41); l'Argellati (Bibl. Volg. 111.213. ove malamente apparisce che lo Stringa abbia scritto anche la vita di Paolo V. il quale è morto varii anni dopo dello Stringa;) eultimamente l'ab. Giannantonio Moschini (GuidaVol. I. pre). XI. ep. 221. 222.)

PRESBITER IOANNES BAPTISTA ROBOA- D.O.M. | GEROLEMO | MARCELLO | K | NVS DVCALIS ECCLESIAE D. MARCI SVB-SACRISTA ET SANCTI IOANNIS ELEMOSI-NARII TITVLAPIVS SIBI SVISQ. VIVENS A. D. 1604. 4. IDVS IANVARII

Roboanys così legge il mss. Palfero. Coleti errando Roboannys. È nota la famiglia Roloan fra le Venete.

D. O. M. | JACOBYS ZAMBONELI | OBYT | DIE XXI MENSIS IVLY MDCCXLII | ÆT, SVAE I.XXXXI

5.

D. O. M. | REQUIESCAT | IN PACE | FRANCI-SCVS FACILE | ECCLESIAE DVCALIS DIVI MARCI | CANONICVS | OBIT | DIE XXIII XBRIS | MDGCXXXVI |

D. O. M. | IOANNES | ZIO ECCL | DIVI MAR-CI | CAN.YS |

D. O. M. | REOVIESCANT IN PAGE | OSSA ANGELICAE ZANCHI BYONTEMPO 1 OBYT DIE XXVIII MENSIS IVLY | ANNO MICCXX-XVIII.

8.

MDCCXXII | XII MARZO | ANGELA DAPONTE I D'ANNI LXXII

CONFIN | DELLE ARCHE | DELLA MAD | DE MASCOLI | IN S | MARCO |

Ho veduto soltanto nel genrajo 1829 queste lapidi scolpite in altrettanti quadrati di marmo e stanno nell'ingresso della porta maggiore. Di alcune delle famiglie in esse nomirate vedremo menzione altrove. Nell' inscriz. num. 8. potrebbe leggersi XIII. e LXXIII. ma è corrosa. Della scuola de' mascont parleremo in s. Marco.

MDCLXVII

GIROLANO MARCELLO. Ho veduta e letta questa lapide scolpita su quadretto di marmo rosso fra gli altri che formano il pavimento di una bottega in Merceria di s. Salvatore allato alla porta di fianco che mette in chiesa. Mi fu detto che essa col pavimento esisteva in questa chiesa de'Ss. Filippo e Giacomo; per altro dubito che qui fosse, perchè nel manuscritto Coleti trovo notata similissima epigrafe collocata fuor di Venezia in luogo di casa Marcello ne' contorni delle Gambarare, Comunque sia, non essendo nuovo che due simili lapidi esistano in due diversi luoghi, in questa chiesa holla posta.

GIROLAMO MARCILLO, figliuolo di Andrea q. Iacopo, fu fratello di Lorenzo Marcello capitan generale delle venete squadre celebre per la vittoria sopra' turchi ottenuta a' Dardanelli. siccome già in altro luogo verrà di rammentare. Per la morte gloriosissima di Lorenzo avvenu-ta nel 1656, il Senato con decreto primo agosto dell' anno stesso estendendo alla famiglia i testimonii della pubblica riconoscenza creò Girolamo suo fratel maggiore a cavaliere di san Marco. Stassi nelle genealogie di M. Barbaro continuate da altri il decreto d'onore. Ed a Girolamo in questa occasione il poeta Cristoforo Ivanovich dedicó il poemetto Il Trionfo navale a' Dardanelli che stà a p. 193 delle Poesie dell'Ivanovich. 1675, 12. Mori Girolamo del 1670.

D' altro ramo patrizio, ma dello stesso nome e cognome è fra poeti Veneziani Girolamo Marcello figlio di Agostino q. Alessandro, e di Paolina Cappello q. Girolamo, e fratello del celeberrimo nella musica Benedetto Marcello, e di Alessandro pur poeta . Fralle cure de magistrati in Venezia, e de' Reggimenti fuori sostenuti, coltivó le muse il nostro Girolamo, e diede alle stampe un libro intitolato: A Maria Sonetti di Girolamo Marcello patrizio veneto con altre rime dello stesso di sacro e morale argomenta, Venezia appresso Carla Pecora MD(CXL, in 8. Quanturque l'autore nel principio confessi la pochezza de' suoi talenti, e domandi compatimento anziché rigorosa cenenra difendendesi collo scudo del sagro argomento, pure non va privo questo libro di bellezze poetiche, ne è a tenersi in quel poco con-

to che l'autore troppo forse modesto vorcebbe, tiè e della dottrina del fratel suo Benedetto Ma non tanto in questo genere di seria poesia Marcello, el quale parimenti parleremo a egli si distinse, quanto per la somma facilità tempo opportuno. ch'ebbe nel comporre in istile berniesco, siccome affermano le Novelle Letterarie del 17/12 a pag. 88: e in pruova di ció indicano due grossi volumi manuscritti di poesie del Mar-cello. Io non li ho veduti, nè so in quali mani oggi siensi. Trovo per altro nei mss. Mar- # M. CCC | ... | DE MAZO S ... | DE LA di Girolamo Marcello p. v. divise in due libri.
Contiene il primo una Selva Poetica, il seconQuesta lapide che mezzo infranta e in caratdo lo Specchio Morale. Al primo diede titolo tere gotico vidi collocata a caso fra due delle di selva per la varietà delle composizioni e de' metri si nella toscana che nella veneziana favella : e al secondo di specchio morale riguardo la riforma degli umani scorretti costumi. Fra le molte composizioni di sonetti, di stanze ec. vi sono ancora: I. Trionfo della cattolica verità, ovvero il Cappuccino Scozzese opera dedicata al padre Antonio Francesco Corraro Cappuccino patriarca di Venezia; argomento trattato già da monsignor Giambattista Rinuecini arcivescovo e Principe di Fermo in prosa, da cui il Marcello compose il dramma. II. L' inganno scoperto intreccio poetico Veneziano e Toscano, diviso in due parti. III. La Chietina sagace, intreccio poetico Veneziano. Da una lettera del p. Bergantini servita all'avv. Chia-ramonti riferita da questo nell'elogio di quello (T. XXVII. N. R. Mandelliana) si ricava che opere mss. del nostro Girolamo Marcello, e di l'aolina sua madre conservavansi nella librevia di s. Maria de' Servi, delle quali il Bergantini pregiavasi altamente. Sono perite nell' incendio di quella libreria già da me altre volte rammentato. L'avvocato sig. Gioranni Perissinotti possessore di assai pre-siosi manuscritti specialmente Veneziani ere-ditati dal fu ab. Canonici gesuita, mi fe vedere un codice cartaceo in 4. di carte 271 contenente poesie del nostro Marcello di vario genere, latine, italiane, e veneziane. È intitolato Componimenti poetici sopra diversi soggetti, e comincia: Avvertimenti ad un amigo nella sua prima comparsa in piazza. Rime in lingua veneziana del N. II. c Girolamo Marcello

1734. Mori il Marcello nel 28 febbrajo 1742 d'an-

11

ciani data di essi più particolare notisia. Il ti- SCVO... | FELIPO IN TEO.... | S. NICO-tolo loro è: Rime Toscane, Veneziane e Miste LET.... |

colonne che sostengono gli archi del chiostro indica la scuola o fraglia dell'arte de' Linaroli. Essa mi dà occasione di parlare anche dell' altre Arti che avean tomba in questa Chiesa.

La più antica però era quella de' Linaroli , sotto la invocazione de Ss. Filippo e Giacomo, e vi esisteva anche nel 1472 epoca dell'unione di questa Abbazia alla chiesa di s. Marco; anzi la presente inscrizione del secolo XIV indica un più rimoto principio. Ell'era divisa in due colonnelli, uno sotto la protezion de' Ss. Filippo e Giacomo, l'altro di sant'Apollonia. Il primo aveva albergo presso il Ponte, e l'altro presso la chiesa, sopra il quale albergo esteriormente leggevasi la epigrafe che qui segno al numero 14. Queste due scuole con derreto del Consiglio de' Dieci 1462. 24 settembre furono unite in una sola sotto la invocazione di ambidue i titolari. I Linaroli, secondochè scrive il più volte ricordato Apollonio del Senno, i quali avean la privativa del'a pettinatura e della vendita del lino pettinato, dovevano essere nazionali colla solita servitù e prova. Quest' arte faceva anche esercitare la filatura e il lavoro del lino stesso, ed impiegava quindi moltissime persone indigenti della città e della campagna. Il lino pettinato non poteva essere introdotto in Venezia ne dall'estero ne dallo stato. Ascritti n' eran 169 all' epoca della cessazion del governo repubblicano

Un' altra era fraglia de' Segadori. Il rettore Alessandro Contarini morto del 1610 ha concesso alla detta scuola un luogo per fare un' arca pe' confratelli, senza mercede, l'uso di un altare, e la facoltà di tener capitolo nella chiesa, obbligandosi però la scuola di far celebrare ni 69, e su seppellito alla Celestia. Di lui han una messa bassa ogni prima domenica di mese parlato con onivre le Novelle letterurie sud-dette del 1751 a p. 97, e del 175 nel luogo essa contribuire, al rettore ductai sei all'a sopra ricordato, dicendolo emulatore della vir- per la festa di san Lidoro, dos libbre di ceobbligazioni convalidaronsi con pubblico istromento 20 aprile 15,8. Nella visita che fece della chiesa il primicerio Giovanni Tiepolo l' anno 1604, trovato avendo nel pavimento una lastra di marmo con epigrafe palla scola de seavent ordino che detta lastra fosse rimossa e levata, ovvero che la fraglia facesse una dichiavazione che per dette lettere non pretende di acquistare alcuna proprietà nella chiesa, ma di codere del solo uso dell'altare e della tomba . I Segadori dell'arsenal il cui istituto è quello di segar legnami per la costruzione de' navigli, eran veneti, dello stato, ed anche esteri. Eran ammessi però nell'arte i soli discendenti da capimistri, e diventavano pur essi capimistri dopo il garzonato che durava soli tre anni . L' origine della loro riduzione in corpo é anteriore al 1445; e all'epoca 1797 n'erano ascritti 204 Pei lavori pubblici dipendevano dal reg cimento dell'Arsenal; e pei lavori privati dal-li Provveditori alla Giustizia Vecchia.

Eravi pure la fraglia de' Carteri o Cartoleri. Il primicerio Giovanni Tiepolo snaccennato fece erigere da' fondamenti o ristabilire un vecchio altare in venerazione de Ss Filinno e Giacomo e s. Giustina. Questo altare l'anno 1608 fu dal Rettor Contarini sopraddetto concesso alla Scola de' Carteri o Cartoleri ossian fabbricatori di carte da gioco; arte unita a quella de' dipintori de' quali in altro luogo parleremo.

Anche la fraglia degli Osti qui aveva residenza; ma è ignoto in qual tempo e con quali condizioni sia stata introdotta. Ognun che avesse voluto assumeva l'abboccamento delle Osterie, enll'obbligo di consumar la promessa quantità di vino. All' epoca 1797 n' eranu d'ascritti nell'arte n. 155, e n. 20 erano le Osterie nell' isola di s Marco c Rialto. Per l'impresa delle Osterie dipendevano da' Governatori dell' Entrate, e per le vendite dal Magistrato della Ginstizia Nuova e dal Collegio de VII Savi.

Era qui la scuola degli Erbaroli, ofruttajuoti, cui con solenne istromento del 1581 fu concesso l' uso di un altare.

La scuola de Parti-oro, e Batti-oro stipulato aveva alcuni patti nel 1605 col Rettor Contarini, ma per non essere stati assentiti dal Doge credesi che non abbiano avuto effetto.

La fraterna de' Calafai parimenti avea mequeste tre arti avverrà di parlare in altri luo-

Finalmente eravi anche la scuola de Bar-

bieri da essi cretta in onore de' Sa. Cosma e Daniano: ma essendone cresciuto il numero. ne potendo essere sepolti nel Cimiterio di questa chiesa perchè s'era ridotto a pubblica strada, implorarono di potersi trasportare nella chiesa di santa Maria de' Servi : ed i Decemviri annuirono con decreto 25 settembre 1465. Vedi le Inscrizioni di s Maria de'S ervi al num. 213. e Flaminio Cornaro (T. XII. p. 230.

Queste particolari notizie ho ricavate da un' opera manuscritta ed inedita di Francesco Todeschini dettata dopo la metà dello scorso secolo XVIII, e intitolata Della Dignità de' Procuratori di san Marco, la quale da amica persona mi fu data a esaminare per questo e per altri argomenti .

OVOS SPECTAS PRIMICERIOS EX IIS VNVS ALOYSIVS DIEDO TIBI SPECTANDOS PIA MENTE CURAVIT MDCH, AT SI HVIVS OVI PRIMVS A IOANNE BADVARIO VENETO DV-CE DCCCXXIX HANC OBTINVIT DIGNITA-TEM ET ALIORYM OVI AD MCLXXX VSOVB ANNUM EXTITERE NEC EFFIGIES, NEC NO-MINA CONSPICIS EA SCITO OMNIA EDAX TEMPVS CORROSISSE, ALIIS ANTIOVITATIS SOLERTIA AB EO EREPTIS HOS TANTYM IDEM ALOYSIVS PINGENTE PAVLO DE FRESCHIS TIBI OB OCVLOS EX ORDINE PROPOSVIT

La dignità di primerrio fu istituita dapprincipio per la cappella del ducale palagio allorche circa gli anni 809, 810 fu la sede del doge trasportata da Malamocco a Rivoalto, Eretta poscia l'anno 829. 830 la Basilica di san Marco venne la dignità stessa trasferita in questa chiesa, e d' allora in poi Prinicerii di san Marco appellaronsi i soggetti di cotal grado insigniti. Quanto al vocabolo Primicerio che in sostanza significa Capo di un ordine, cioè il primo notato in cera, od in tavola, veggasi il Ducange nel Glossario. Di questa carica de' Veneziani parlarono il Cornaro (T. X. 179. ec.), il Sandi (T. I. p. 358 e altrove) il Meschinello (T. III. 3. ec.), il Tentori (T. IV. 299. e altrove) il Galliciolli (IV. 171 e altrove) e l'Orsoni (Patriarchi Ven. p. 455) ed altri moria negli atti di questa chiesa del 1615. Di a' quali può avere ricorso chi più minute notizie bramasse; ma venendo a' particolari di que sta inscrizione, il primicerio Lvici Dieno (del quale terro tavella nelle epigrafi dell' Isola del-

la Grazia ) desiderando di esporre al pubblico ec. Venezia, Caspari 1828. 8. pag. 459. e seg.) la serie de' suoi predecessori si diede con ogni studio ad indagarne i nomi e la cronologia : ma non gli venne fatto di conoscere alcuno di quelli che furono dall'829 sotto il doge Gio-VANNI PARTECIPAZIO OSSIA BADUARO (di cui parleremo nelle Memorie del ducale palagio ) al 1180; e perció convennegli cominciar la serie da quest'anno fino a'suoi tempi. Proto DE FARSCHI O FRANCESCHI pittor fiammingo discepolo del Tintoretto, studioso delle opere belle de' maggiori maestri, eccellente nel far paesi e ritratti, (1) ebbe dal Diedo la commessione di efligiare (a capriccio io mi credo) i primicerii rinvenuti, in altrettanti quadri, facendovi, come attesta lo Stringa scrittore contemporaneo (Lib. I. p. 77), esprimere il nome e il casato loro, il tempo in che vissero, chi di loro fu creato vescovo, chi cardinale, e quali ebbersi da'sommi pontefici privilegi che adornarono la dignità del Primicerio. Nel primo quadro, ch' era senza nome, fe dipingere la inscrizione presente riportata e dallo Stringa (l.c.) e dal Meschinello (T. III p. 12. Ch. duc.); e questo e gli altri quadri vedevansi attorno il portico dell'abitazione primiceriale. Non so poi in qual tempo questi ritratti siensi di cola levati; e non so se quelli che fino a questi ultimi anni dispoati per ordine vedevansi in una delle sale superiori del palazzo stesso, fossero que'del Freschi o altri rifatti sugli antichi. Non essendo del Freschi. Oggi nulla più v'è.

ese; ) col confronto di altre posteriori, ed se (Cernaro X. 180, Coleti. Mon-cecl. s. May-quella ultimamente dataci dall'Orsoni nel li-bro Cronologia storica de vecescio Ultodonsi V.

Serie de' primiceri i della ducale Basilica.

J. Demetrio Tribano primicerio della cappella ducale e notajo che sottoscrisse nell'anno 819 il diploma col quale i dogi Agnello e Giustiniano Participazii donarono all'abate di s. Servolo l'Isola di s. Ilario (Dandolo R. I. T. XII. pag. 167. Cornaro T. X. 179) .

II. STAVRAZIO monaco della chiesa di Alessandria (anni 828 829) che concesse a' Viniziani mercatanti il corpo di s. Marco Vangelista, fu fatto primo de ministri della capella du-cale (11 Baronio appo il Cornaro T. X. 82. 179). Il Meschinello per errore scrisse STATPARIO (T. 111. p. 15. Chiesa ducale). Un vecchio annalista citato dal Galliciolli (T. IV. 175. Mem. Ven. ) scrive che Giovanni Participazio doge nell' 852 istitui Riccio capo de' cappetlani o Primicerio: cosicche questi sarebbe d' aggiungersi nella serie,

111. Giovanni prete e primicerio di s. Marco è sottoscritto nell'istrumento con cui Tribuno Memmo doge l'anno 982 dona a Giovanni Morosini monaco la chiesa e l'isola di s. Giorgio, L' istrumento che viene soltanto accennato dal Cornaro (T. VIII. 205. X. 179) è tra-scritto per esteso nell' Ughelli nel T. V. col. 1200; e la sonoscrizione è alla col. 1202 tra le lettere B. C. Il Galliciolli congliiettura che schi o altri rifatti sugli antichi. Non essendo questo Giovanni prete e la quel Giovanni prete però ricordati ne dal Ridolfi ne dal Zanetti pare e notajo e vicario della chiesa di s. Teodoro e che a' lor tempi più non si vedessero quelli martire il quale è sottoscritto nel testamento

Treschi. Oggi nulla più v'è.

Non fia qui discaro al leggitore ch' io metta I, p. 358).

IV. Carvavo prete primicerio di s. Marco e

IV. Carvavo prete primicerio di s. marco e la serie de Primicerii, non già quella che fu IV. Carvano prete primicerio di s. Marco e trovata dal Diedo e che si ha nello Stringa notajo l'anno 1058 sottoscrisse a una carta di (1 c. p. 77. tergo) imperfettissima, ma quella permuta tra Maria vedova di Giovanni Moche ci diede Flaminio Cornaro (T. X. p. 179. netario e Giovanni Marzano piovano dis Mol-

(1) Il Zanetti (Pittura Veneziana p. 497.) ricorda Paolo Franceschi o de' Freschi fiammingo siccome studioso delle opere belle de' maggiori maestri, eccellente nel far paesi, oltre che molto bene sece anche le figure e i ritratti; e a png. 498 viene registrando alcune sue opere, non nominando i ritratti de primiceriti; il che mi da a credere che non esistessero pita Il Ridolft velta parte II. delle Vite de Pitrori pag. 75. tesse il catalogo delle opere di Paolo Franceschi fiammingo disceptolo del Tintoretto ma non gli dà il cognome Freschi e non ricorda i ritratti presenti. Sembran dunque due differenti pittori, il Franceschi morto nel 15,6 secondo il Rido'si e il Freschi pingente ancora nel 1602, conie e dallo Stringa e dall'in-scrizione suddetta apparisce. Potrebbe però dirsi che prima ancora del 1596 il Diedo abbia fatto cominciare la pittura dal Freschi, e che del 1602 sia stata compiuta da altro pennello; e allora un solo personaggio sarebbe il Franceschi e il Freschi.

di Mantova, il qual catalogo stà posto alla fine dell' Evangeliario scritto circa il 1097 e donato dalla contessa Matilde a quel monastero. Quindi l'Ughelli (T. X. col. 555) conghiettura che Andreadi vivesse circa 1 tog, e lo collo-ca dinanzi a Benedetto Falier (1). Il codice era posseduto dal patrizio veneto Giambattista Recanati che, per testimonianza del Cornaro, mandollo poi in dono al monastero stesso. Il Cornaro peró e l' Ughelli sbagliarono nel nome chiamandolo Simeone e non Giovanni Andradi (X. 180); ma Apostolo Zeno in alcune sue note manuscritte allo Stringa, (esemplare esistente nella Marciana), e che vide il libro allor posseduto dal Recanati lesse Ioannes Andradi. Confermata è poi questa lezione anche dall'abate Tentori (IV. 313) che fece esaminare il codice stesso dal Bibliotecario di Polirone. Di questa antichissima famiglia Andradi, o Andreadi estinta nel 1226 vi fu Giorgio f.

co nel 1107 sottoscrisse un diploma del doge re Ottone II che per la morte crudele soffer-Ordelaffo Faliero (Cornaro III. 70 X. 180). ta da Pietro IV Candiano doge volca rompere i VI. Giovanni Andreani primicerio di s. Mar- patti co' Veneziani; e trovatolo a Verona acconco. Leggesi il suo nome nel catalogo de'bene- ciò con esso lui le differenze e raffermata fu la fattori del monastero di Polirone (Padolirone) pace. (Dandolo. R. I. T. XII. col. 219). Egli è sottoscritto anche nell'istromento dell'anno 982 da noi allegato al numero III di questa serie .

VII. Bonoalpo primicerio di s. Marco nel 1152 sottoscrisse una sentenza data da Enrico Dandolo patriarca di Grado in favor della chiesa di s. Maria di Murano . ( Ughelli T. V. colonne 1371. 1372. 1376. Cornaro X. 180. e nelle chiese Torcellane. Parte II- 60.) Lo stesso Cornaro poi nelle Notizie Storiche p. 199, dice che il Bonoaldo intervenne a un Concilio Provinciale convocato dal patriarca Dandolo. Il Tentori (T. IV. p. 511) scrive di aver tro-vato in tre luoghi il nome del Bonoaldo, cioè 1. in un documento che conservasi nell'orchivio di s. Donato di Murano; 2. in una sentenza (del cui fatto egli dubita) pronunciata dal detto patriarca a favor della chiesa di s. Moria di Murano: 3. nel Concilio Provinciale tenuto dal detto Dandolo per regolare la disciplina del clero. Ma il Tentori divise malamente in tre parti una di Gregorio, patriarca di grado circa l'anno cosa sola, perchè uno solo è il documento cha 896 (Dandolo R. I. col. 194), e Pietro il qua- ricorda il Bonoaldo, cioè la suddetta sentenle circa il 983 fu mandato dal doge Tribuno 2a data nel 1152, ed esistente già nell'Archivio Memmo ambasciatore con altri all'Imperado- di Santa Maria e Donato parrocchia di Mura-

(1) Il Cornaro (T. X. \*\* 180.) dice che questo Evangeliario è scritto del 1205., e quindi col-loca l' Andreadi dopo Benedetto Falier che qui obbiamo al num. VIII, L' Ughelli allo incontro (T. X. 555,) dice essere l'Evangeliario scritto circo il 1097, e perciò pone l' Andreadi innanzi al Falier. In questa disparità di anni, non avendo sott' occhio il Codice per vedere chi vada errato, io intanto sto coll' Ughelli pel solo motivo, che essendo la celebre contessa Matilde nota nel 10/6, e morta nel 1115, non potevo certamente donare al monistero di Polirone un libro che fosse scritto nel 1203. ma si uno che fosse scritto nel 1097. circo. Dalla Istoria del Monastero di s. Benedetto di Polirone. Modena 1696. 4. scritta da Benedetto Bacchini; e dalle Memorio della gran Contessa Matilda scritte da Francesco Maria Fiorentini. Lucca 1756. 4. nulla si ricava rapporto a questo Evangeliario ove si parla della copiosa libreria raccolta e donata al Monastero dalla contessa Matilde, che mort del 1115 a' 24. di luglio. Malgrodo però le cose dette la quistione non è tolta, imperciocchè potribbe essere che il codice fosse in effects scritto circa il 1937, è che il nome del primice-rio Andreodi fosse fatto il anno 130, essendo cosa comune il vedere negli antichi codici delle giune posteriori; tanto più che trattati di un Coalogo di benefattori, il quale di anno in anno poteva essere accresciuto di nomi nuovi. Ecco quindi il bisogno di vedere co'proprii occhi le cose. Ma e come poter vedere questo codice, se dalla libreria di Polirone passò nelle mani di mons. vescovo Mauro Mari il quale morto a Padova nel 1814. lasciollo a suo fratello don Giuseppe, che recatolo a Milano il diede all'ab. don Luigi Celotti, il qua-le pochi anni fa, lo vendette in Londra, come da lettere a me dirette dall'ab. Fortunato Federici Vicebibliot. di Padova, dal Marchese Janjacopo Trivulzio di Milono, e dallo stesso ab. Celotti che ora (ann. 1827) si trova in Venezia? Questo codice è rommentoto anche nella Storio Pittorico del Lunzi T. IV. p. 4 Bassano 1809. 8.

no; per proferire la qual sentenza Enrico Dandolo aveva convocato un Concilio Provinciale ( convocata Provinciali synodo ) coll' intervento de vescovi e di moltitudine di clero.

VIII. BENEDETTO FALIER già piovano di santa Maria Zobenigo, poi nel 1180 eletto primice-rio ducale, e finalmente patriarca di Grado circa il 1200. 1201. (Cornaro III. 14. 15. X. 180 ). Del 1189 avvi nel Galliciolli un documento che lo nomina (T. VI. p. 98). Questi è il primo nella serie dello Stringa

IX. Lorenzo Tierolo primicerio nell'anno 1207 leggesi in una sentenza di Marco Nicola cune liti e che sofferi per questa cagione delle vescovo Castellano Delegato Apostolico, già contese co' Bassanesi circa certi beni da esso vescovo Castellano Delegato Apostolico, già esistente nell'archivio di s. Salvadore di Venezia. ( Cornaro supplem. Tom. XIV. pag.

ANDREA CANALE eletto primicerio nel 1208. (Cornaro X. 180). Il Galliciolli ha un documento da cui appare che del 1218 era tuttavia primicerio. (VI. 112). È il secondo posto dallo Stringa.

XI. LEGYARDO OVERIMI primicerio istituito nel 1229 che poi circa il 1258 fu assunto al patriarcato di Grado (Dandolo. R. I. T. XII. col. 350. Cornaro III. 19. X. 180). Morl circa il 1250. È il terzo posto dallo Stringa. Il Zabarella nel Galba p. 62. 63. nomina questo chiese venete. Trovo piovano in s. Apollinare prelato all' anno 1229, e a pag. 68 ne assegna un altro Lunardo Querini primicerio del 1281; ma è un errore, e lo scrisse non ricordandosi dell' antecedente già messo all' anno 1229. In effetto in nessuna cronologia di primicerii trovasi quest'ultimo Lunardo. L'Orsoni lo pose nella sua Cronologia (p. 460) ma non da al-cun documento d'onde l'abbia tratto.

nel 1245, ebbe la dignità di primicerio circa il 1251, ed essendo arcidiacono della chiesa di Grado fu nel 1255 promosso a quella sede patriarcale. Nel 1252 aveva ottenuto da Innocenzo IV l' uso della Mitra, dell' Anello, e del Pastorale. Non è però certo se uno o più soggetti collo stesso nome e cognome contemporanei sieno stati fregiati delle dette cariche. ( Dan-

pitale di s. Lazaro. Egli era però primicerio fino dal 1267 nel qual anno fu in concorrenza per vescovo Castellano insieme con Bartolomeo Querini, il quale rimase (Cornaro X. 280. XIII. 31) Un documento nel Galliciolli (T. VI. p. 76. 77) lo ricorda primicerio nel 1278 ed altri documenti nel Verci (Marca Trivigiana T. II. docum. 202. pag. 158. T. III. docum. 207. 209. 211. 222. pag. 7. 8. 10. 21.) cel fanno vedere in questa carica nel 1274. 1275. 1277. Da questi documenti apparisce che il Corraro fu delegato pontificio a decidere alacquistati: come più diffusamente puossi nel Verci leggere. Chi stesse al Sandi (Storia Civile T. 11. p. 875) crederebbe che fin dal 1260 egli fosse primicerio; ma è un errore quest'anno come dalla serie de' vescovi Castellani risulta. Malamente il Meschinello lo appella Corner (T. III. p. 14), e con peggior errore il Tentori (T. IV p. 314) dice che il Corraro passo all' arcivescovado di Candia verso il 1287; errore perchè il senator Flaminio Cornaronon lo pone ne nelle chiese venete, ne nella Creta sacra; e perchè l'opera del Tentori nella parte ecclesiastica non fa che estrattare quella del Cornaro sulle del 1265 un Pietro Corraro e del 1275 piovano di s. Maurizio uno dello stesso nome e cognome; Vedi il Cornaro T. XIV. suppl. p. 219 e T. III. p. 381. Il Corraro è il quinto primicerio della serie dello Stringa.

XIV. SIMEONE MORO dopo aver rette come parroco tre Venete chiese, cioè de'ss. Gervasio e Protasio, di s. Barnaba, e di s. Pantaleone fu XII. IACOPO BELLECKO canonico di san Mar- eletto a primicerio nel 1287, e stabili le regole co nel 1283, indi piovano di san Bortolamio per celebrare i divini ufficii nella Basilica ducale ; indi siedette vescovo di Castello nel 1291 (Cornaro X. 181, XIII. 53). Di lui diremo più a lungo in altra occasione. Egli è il sesto nella

serie dello Stringa.

XV. BARTOLOMEO QUERINI SUCCESSE al Moro nel 1291-92 nel Primiceriato, e circa il 1293 nel vescovado Castellano, (Cornaro X, 182, XIII. 55.) Il Galliciolli ha un documento che dolo R. I. T. XII. col 560. Cornaro 111. 21. X. lo ricorda primicerio nel detto anno 1292 a' 5.

XIII. Pierro Connano f. del procur. Angelo 1293 (Cornaro X. 182.) Nella Creta Sacra (T. primiterio nel 1281 fu presente all'istromen. II. 44.) avvi documento del 7 aprile 1294 che to con cui Bartolomeo Querini vescovo Castel·lo rammemora; e il Galliciolli registra una lano costituisce Antonio prete in priore dell'os carta che il rammenta anche nel settembre 1294. (T. VI. p. 105.) È l'ottavo fra quelli che diso è antica tribunisia, e s' estinse in un Giroavevano effigie posta dal Diedo. La Casa Para- lamo Paradiso nel secolo XVI. (1)

(1) A questo proposito mi piace di trascrivere un avvenimento che trovo in una cronnea di far miglio veneziane scriita nel secolo XVI, altrove da me citata, e che mi dà occasione di richiannea ella menoria altri soggetti del cognome Paradiso Veneziani.

» Di questa sameglia su uno ms. hier. mo giouane ( figliuolo di andrea ) di anni 50. incir-» ca solo, et molto richo, qual siando inamorato di una figliola legittima de ms. Vicenzo " Grimani fo del ser. " Principe ms. Ant. et non possendo quella ottenir la fece adiman-\* dar per moglie al podre, ma questi, non scio per qual causa, non la volseno dar per mo \* glie. Per il che costui sdegnato et pensando che Ant.º fratello della detta gicuane fosn se causa di questa tal repulsa, qual era di circa anni 25, mosso da sdegno, o per mala » sua natura, una matina lo aspettò che l'uscisse di casa sua, doue habitaua a s. Maria sua naturu, anu matina to appetio ore a secure o secure sua, conte movienta à s. Marta formosa, et assolatot el dito Ante grimani lo ammazzò et se ne fugi fuori della Città, a dote, che venendo dippoi alle mani fuori in villa con uno villan, ouer fusse ordine fatto, et cordinato fu pressado con uno spedo dal ditto villan, et morto el ditto Hier." Paradiso, n et fu l'anno 1552, dogando ms. Andrea Gritij dose, et cast mancò la ditta casada in lui-\* (era stato perció bandito nel 9 agosto 1524, dal Cons. di X per dieci anni come nel Sanuto. Diarii vol. 36.) Ma nota, che dippoi si solleuo questa casada non nobile. Et fo che uno " Jacob hebreo figliuolo di uno q. Anselmo banchier da usura, homo molto riccho. ma tri-» sto, et per sui smesfatti questo Jacob su molte uolte condennato dalla Justitia, si per es-» ser sta trouato con monache, como per truffe et altro et fra le altre siando capitato in venetia n uno messo del re di Polonia con assai zoglie, raccomandato per lettere del re alla ill." S. S. et tra le molte uno diamante di valuta di ducati X. haueva costui fatto una grande n amicitia con il predetto Jacob hebreo per esserualentiss.º Zogiellier, et fidauasse di lui, n et molte fiade have el detto diamante nelle mani, et hauendolo più volte manizado, et vin sto, si deliberò rubbarlo, et tolto il modello della grandezza della pietro, ne formò uno " simele, et uenuta l'occasione di hauerlo nelle mani, lo cambiò, dandoli la pietra falsa, » dil che il Commesso del Re non accorgendossi la luogò et de li a molti giorni mostrando la adita reglia per uender fu cognosciuta fulsa, et non sapendo como questo fosse, si pensò n tal inganno esser venuto dalle mani di Jacob hebreo, et querelando alla signoria, narrana doli tal inganno, et fatto prender il ditto Jacob, et dandoli della corda, fo trouato tal » ladronezzo nel dito Jacob hebreo, doue che per la quarantia Criminal fo sententiato esso n Jacob hebreo alla restitution della zoglia, et che li fusse caunti tutti doi li occhi, con » grazia però di poter ricuperar li occhi, con ducati 1000 per occhio, fra termine di giorni n tre. et così con ducatti domillia si ricuperò li occhi, et restituì la zoglia, et useite libero » delle carcere. Haueua costui per moglie una belissima donna chiamata Stola, la qual in n questi suoi affani molto si affatichò, et have vittoria, et hebbe quatro figlioli mascoli, deln li qualti uno studiava a Parisi; Ma non molta dippoi venne opinion al detto Jacob di ue-» nir al santo battesimo, et d'accordo con li figlioli li fece don delli sui beni, et fecesse " christian, et batizosse in chiesa di s. Marco con grandissima solenitae et fo al suo baten simo la Signoria, et ms. Andrea Gritti dose el tenne iusta il solito, et woler della chiesa n a batesimo, et batizatto fecelo caualier, ponendolj una cadena al colo d'oro, tutti li con-» suetti privilegij, et foli posto nome Marco, et donoli l' arma da cha Paradiso, dicendoli, n che l'era partito dal Inferno, et venuto al Paradiso, non se li poteua dar più iusto nome n ne Arma, et dipoi a pocco tempo li figlioli si batizorno, uenendo con il padre, et cost fo » renouata la duta casada da cha Paradiso in cittadini non nobili del Conseglio, imperan-» do Carlo Quinto. u

Da cotesto iguarcio seritto da mano contemporanea noi conosciamo che uno de' figlivoli di Jacob studiava a Parisi, e che anch' esso si fe cristiano poco dogo. Ora il nome di questo figliuolo era Paolo Paradiso, e il cognome ebraico era Canossa, del quale il Padre degli Agostini dà notsie nel Tomo 11. pag. 595. degli Scrittori Venesiani. Avendo Francesco I. re di Francia situiti in el 1.58. nella Diversità di Parigi perecchi professori di lingua

XVII. Marrio Venta trovasi primiecio fino da 1301: in un decumento pubblicato da 1602-naro (XI. 110.) così pure del 1307, e 1508, in altri due documenti (III. 47. X 208), i dimodoche prima ancora del 1515, anno segnato dal Gornaro medesimo (X. 182) copriva quel dignità. Anzi da un altro documento, ch'è presi i Gallicoliti (VI. 116) vedesi che il Penierera primicerio fino dal 1198. Fece riordinare rea primicerio fino dal 1198. Fece riordinare liceremoniale della Basilica Marciana, regolando in varie parti gli statuti di que Canonica (VI. p. 120), e nell'anno stesso fece il suo testamento. (Cornaro X. 182.) È il nono nella serie dello Stringa.

XVII. Matrao Venna trovasi primicerio fino dal 150: in un documento pubblicato dal Cornaro (XI. 11.0) così pure del 1507: e 1508. in con el 1518. Venne monimato nel 1543. a vealtri due documenti (III. 47. X 208); dimoscovo di Cittanova nelle lagune, ma non ando
doche prima ancora del 1513, ano segnato dal al possesso perchè Clemente VI. dichiarò nulla
Cornaro medesimo (X. 182.) copriva quella la sua elesione. Fece il suotestamento nel 1546
dignità. Analò an altro documento, ch'è pera- (Cornaro X. 182.)

so Il Galliciulli (VI. 116) vedesi che il *l'eniter* XIX. Giovaxvi Bornoto dottore trovasi priera primicerio fino dal 1198. Fece riordinare micerio nel 1346. nonintato in un documento Il ceremoniale della Dasilica Marciana, regolanpresso Il Cornaro a p. 206. del T. I. e del 120 do in varie parti gli statuti di que Canonici, in un documento del dogo Andrea Dandolo ciriferiti dal Galliciulli nel T. VI. a p. 68, e ege Lato pur dal Cornaro nel T. X. 102. Mori circa

Net 10 gugno 1320 e nominato in detistatuti 1334. (VI. p. 120.), e nell'anno stesso fecei il suo tea. stamento. (Cornaro X. 182.) È il nono nella me, nel 1334 non essendo ancora sacerdos fue secrito dello Stringa.

santa, uno di questi in seguito i fu Paolo Paradino In fatti del 1553 diede cominciamento alle sue lezioni di lingua ebraica, e progredi fino l'anno 1549 in cui mort, essendo stato eziandio anorato del titolo di regio elemosintero. Pubblicò: Pauli Taradia Veneti lebraicarum literarum regii interpretis de modo legendi lubraice dialogus. Parisiti apud Hieronymun Gormonium MDNXXVIII in 8 Fu ristampatto nello stesso anno in Penetia in 8. dal Nicolini: edizione non citata dall' Agostini, e da me posseduta, in fine alla quale si legge: Venettia apud Joan. Ant. de Nicolini se Sabio sumput et requisitione. Di Melbioris Sessa anno domini MDNXXIIII. mensis lulii. L'Agostini narra anch' egit i' estinzione della corsa patricia Paradiso, e pone il risorginento d'essa nell'obreo Paolo (anossa; ma colda scorta della cronaca or ont trascritta puossi rettificare e aggiungere alcuma cosa all' Agostini; cioè che Vincenso Grimani non fu l'uccio nao bensi Antoni son figliando, come afferma anche il Sanuto nel volume LIV. p. 490, che il primo della casa non nobile a ricevere il batesimo si fu Jacob padre di Paolo, che quinti il dogo Gritti n Jacob diede prima il cognome dell'estitate fumiglia; e che l'aolo fece suoi studii a Parigi innanzi di recorsi colà a professora di lingua ebraica.

Della cass poi patrizia vi fir Francesco Paradiso che fu generale de canonici secolari di s. Georgio in Alga nel 1,511, e ripetutamente altre volte, e che mori del 1516, iodatissimo dal esecsovo Tommasini (Annales pag. 1,105. Egil lascio scritta in latino la vita di Milgieo Contarini patrinrea di Venezia, che conservavasi in un codire cartaceo della Biblioteca degli Angeli di Freness, siccome nota el Agostini (Peras. Scritt. Nen. p. XI/FI).

Édun Nicoli Paradia pittore è ricordato dal cavatier D. Iacopo Morelli (Noisia d'Opere di diasegno p. 23). Di esto aviv nella Terra di Verrucchio presso gli Agostiniani una cocce con Gesti Cristo dipino ed i simboli de quattro Evangelisti, e leggevist: MCCCCIIII. Nicholius Paradisi Miles dy Cenceis printe I Chaarinus Saneti Luce inaxii. (drià nicisti), giacchè in ua paragetto l'altare con intagli in legno di quest' opoca, e che stava già nel coro dell'entonache del Corpat Domini, ed ora nel depostio de quadri as. Giovanni Evangelista, leggoqueste lettere gotiche e stronasset | MEPATENTET | CRETATINE | PILIFET MAGES |
FILI ASARE I INCELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERI DI GUI CONTROL PROPERTO |
FILI ASARE I INCELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERI DI GUI CONTROL PROPERTO |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERI DI CONTROL PROPERTO |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERI DI CONTROL PROPERTO |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERI DI CALICITI OPERI DI CALICITI OPERITA |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERI II QUAL CALICITI OPERITATI |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERI I QUAL CALICITI OPERITATI |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERITATI |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERITATI |
FILI ASARE I LICELT NO | OPERITATI |
FILIP OPERATION |
FILIP OPERA

Tom, III.

stello alla cui sede fu portato nel 1390. (Corna- Bartolomeo de' Ricovrati che qui è notato al ro X. 185. 184. XIII. 126.) Lo vedremo altro-

ve. Esso è il decimo nella serie dello Stringa. XXI. FRANCISCO BEMBO eletto primicerio nel 1391. passó nel 1401. alla sede Castellana, come ad altro momento più a lungo diremo (Cornaro X. 185. XIII. 150. e Gatticiotti VII. 50. 31.) Era estigiato l'undecimo nella serie

dello Stringa. XXII. GIOVANNI LOREDANO secondo di questo nome fu primicerio nel 1401 edera canonico Castellano e notajo. Per salvare la vita ad un reo di morte stipulò insieme con Biagio Catena piovano di s. Leonardo nel 1407. una carta di giuramento falso; il perchè dal Consiglio de' X. fu condannato a perpetuo esilio e dal doge Michele Steno privato della dignità primiceriale (Cornaro X. 18). XII. 114. Fra quelli dello Stringa è il duodecimo L'Orsoni (p. 461.) pono in dubbio se l'esiliato sia stato il Loredano, o il Catenu; ma basta leggere il Cornaro per vedere che furono tutti e due come rei di uno stesso delitto

XXIII. BARTOLOMEO DE RICOVRATI fu eletto primicerio nel 1407. ed attenne da Alessandro V. nel 1409. ampli privilegi per la chiesa Mar-ciana. (Cornaro X. 194) Ne vedremo altrove la sepolerale inscrizione. E il decimoterzo del-

lo Siringa.

XXIV, Nicolò DAL Conso (de Curso) prete di s. Barnaba, notaro e cancellier ducale fu nel 1409 piovano di s. Eufemia, indi nel 1414 di s. Barnaba. Venne spedito nel 1420. a Cividale del Friuli per recare in Venezia, il codice del Vangelo di s. Marco, (Cornaro V. 382. X. 176. 177) Poi nel 1423. eletto videsi primicerio ducale. Ottenne un aumento alle scarse rendite della Carità. (Cornaro X. 198. 199.) Nelle Notizie Storiche il Cornaro dice essere stato sepolto nell'atrio della Basilica ducale in una tomba su cui vedesi la sua figura scolpita di mezzo rilevo. Che sia stato cola sepolto può essere, perché eran le tombe comuni a primice- 135. X 202.) Fra gli effigiati era il decimotta-rii : ma la figura scolpita non è di lui, bensi di vo (1).

num XXIII.

guente.

XXV. Politono Foscant ebbe il primicierato nel 1425. Due anni dopo Martino V. papa concesse che i canonici potessero portare le zanfarde (almutias) di pelli di vari. Del 1437, fu assumto al vescovado di Bergamo; ma non essendosi lodevolmente diretto, gli convenne nascosa-mente fuggire a Venezia (Cornaro X. 200.) E

nello Stringa il decimoquarto.
XXVI. Michele Vantoni Da un documento che stà nel Cornaro del 1452, (T. X, 200. 201.) vedesi che il Marioni primicerio di s. Marco era già morto di quell' anno; cosicché conghietturasi che sia succeduto al Foscari nella dignità, altri non trovandosi nello spazio di quindici anni dal 1437. al 1452. in che fu assunto il se-

XXVII. PIETRO FOSCARI nel 1452. ricevette il primiceriato. Fu poscia da Sisto IV. creato Cardinale nel 1/477. e vescovo di Padova. Per decreto del maggior Consiglio fu stabilito nel 1471 che i primicerii della Marciana dovessero essere sempre nobili, (Stringa. c. 78. Corna-ro X. 202.) Di questo Cardinale terrò più disteso discorso in altra epigrafe. E' il quintodecimo nella serie suddetta.

XXVIII. NICOLO VENDRAMINO f. di Bartolomeo cavaliere e nipote del doge Andrea successe nella carica di primicerio al Foscari l'anno 1477. Mori l'anno seguente. (Cornaro X. 202.) Nell' elenco dello Stringa è il decimose-

XXIX. PIETRO DANDOLO uomo dottissimo, e protonotario apostolico fu primicerio nel 1478, nel 1501, vescovo di Vicenza, da dove nel 1507. passò all' episcopio di l'adova. (Cornaro X. 202. XIV. 410). E' il decimo settimo fra

quelli dello Stringa.

XXX. GIROLAMO BARBARIGO Canonico di Padova e protonotario apostolico visse nel primiceriato dall' anno 1501. al 1548. (Cornaro. IV.

(1) Leggesi nei Diarii del Sanuto lib. IV. p. 57. adi 25 agosto 1601. El sermo prencipe nostro D. Augustin Barbarigo ritornato da Padoa et vedendosi in etade e non ben sano adeo di campar sua vita pocho si pensava et chiamo li consejeri da basso in el suo portego et investite primocierio di san Marco domino hirolamo Barbarigo fo di c Antonio q. c hirolamo p. 6 fo suo fratello in locho di domino piero Dandolo electo episcopo vicentino il qual Dandolo prelato di ottima suma su ballottato in Senato a vescovo di Vicenza nel 10 maggio 1501 e vi rimase in luogo del cardinal Zeno; come a p. 13 del detto volume. Il Barbarigo poi fin dal 1527 era stato nominato arcivescovo di Corfu; e fin dal 1531 era stato proposto al vescovaSS. FILIPPO E GIACOMO

XXXI. FRURCESCO QUERINI f. di Giorgio primicerio dichiarato nel 1548. mori nel gennajo 1563. Giulio papa III. nel 1550. volle uniti a questa mensa alcuni beneficii situati nel dominio (Cornaro X, 202. 203.) Il decimonono è nello Stringa. Il Zabarella (Galba pag. 77.) il chiama autore di diverse orazioni e rime italiane e latine; ma egli certamente lo scambia con un altro Francesco f. di Girolamo del quale a

suo tempo parleremo. XXXII. Lvici Dicoo ottenne questa dignità nel 1563. Clemente VIII. nel 1596 approvo ed accrebbe i privilegi da' sommi pontefici concessi alla carica. Mori del 1603. (Cornaro X. 203.) E l'ultimo indicato nella serie dello Stringa; e avverrà di parlare di lui in altra inscrizione,

com' ho sopra accennato

nel 1603, uomo dotto e pio che fu promosso al Veneto patriarcato nel 1619. (Cornaro X. 203.

l'iepolo nel 1619 come primicerio, e fu poi del 1632. vescovo di Padova (Cornaro X, 203. Dondiorologio. Canon. di Padova p. 64.)

XXXV. BENEDETTO Entizzo abbate di s. Grisogono di Zara, nipote del doge Francesco fu promosso a primicerio nel 1633. Mori del 1655

(Cornaro X. 205.)

XXXVI GIROLANO DELFIRO É di Almorò ebbe nel 1655. la sede primiceriale, cui rinunciò nel 1663 a' 25 agosto (Cornaro X. 203.) Pas- memoria sato in Padova vi mori nel 1691, a' 20, settembre e fu seppellito in quella chiesa parrocchiale di s. Michele come dall'ep grafe seguente riportata nel Salomonio (Insc. Urbis. p. 154.) HIERO-HIMY'S DELPHINYS OLIM PENETIARYM PRIMICERTYS PIETATE AC DOCTINA EXIMIPS, JPRE PATRONES HYPE ECCLESIAE SANCTI MICHARLIS IPSI TYTELA-BIS DIE EIDEM SACRO OBIIT ANNORFM LXXXI, FESTO DIFT HIERONYMI HOC MARMORE CONDITY'S EST AN-FO SAL MDLXXXII.

XXXVII. DANIBLE GIVSTINIANO f. di Pietro nel 25 agosto 1663 fu eletto primicerio; dopo un anno ricevette il vescovado di Berganio

(Cornaro X 204). XXXVIII. GIANBATTISTA SANVOO f. di Marco procuratore ebbe nel 1664 la dignità primiceriale, che lascio nel 1684, non nel 1674 (come ha il Cornaro e gli altri che da lui copiarono ) Diedo nel 1787 fu l'ultimo de' primicerii, co-

per nomina alla sede vescovile di Trevigi. Di lui vedi queste Inscrizioni de Sa Filippo e

Giacomo al numero primo.

XXXIX. GIOVANNI BADOANO al Sanudo fu sostituito nel 1684 nel primiceriato, e fu assunto nel 1688 alla cattedra patriarcale di Venezia; indi alla porpora cardinalizia (Cornaro X. 204. XIV. 190). Di lui altrove.

XL. PIETRO SAGREDO f di Giovanni procuraore. nel 1688 ebbe il primiceriato. Alessandro VIII. papa concesse a lui ed a' successori di poter oltre la prima tonsura conferire i quattro ordini minori a' cherici di loro giuri dizione, e concedere le dimissorie tanto per gli ordini minori che per li maggiori. Mori del 1636.

(Cornaro X. 204).

XLI. Lvici Ryzzini fratello del doge Carlo XXXIII. Giovanni Tierolo primicerio eletto dopo avere per due anni sostenuta la dignità di primicerio, fu promosso a vescovo di Bergamo nel 1698. Visse santamente fino al 1708. Tom-XIV. 184.) Di lui più stesamente altrove.

XXXIV. Marcantonto Connano successe al sua vita. Milono appresso Giuseppe Pandolfo

Malatesta MDCCXII. 4.

XLII. GIANFRANCESCO BARBARICO nipote del cardinale Gregorio vescovo di Padova. Fu eletto a primicerio nel 1698 quando era stato destinato ambasciatore a Lodovico XIV. In quest'anno passó al vescovado di Verona, indi a quello di Brescia. Morì ultimamente Cardinale e vescovo di Padova nel 1750 (Cornaro X. 204). Ne diro opportunemente in altra

XLIII. Pierro Barranco del 1698 è creato primicerio, e del 1706 patriarca di Venezia. Cornaro X. 204. XIV. 191. ) . Più estese no .

tiale a luogo opportuno daremo.

XLIV. VINCENZO MICHIEL f. di Giovanni cavaliere ebbesi il primiceriato nel 1706, e tenutolo circa sette anni, rinunciò nel 1715. (Cornaro X. 205).

XLV. GIOVANNI CORNARO f di Francesco cavaliere e procuratore dal 1713 al 1718 tenne questa dignità in che mori pieno di meriti.

(Cornaro X 205).

XLVI, Pierro Diebo f. di Girolamo senatore fu assunto a primicerio nel 1718 e resse con lode fino al 1787 in che cesso per morte ( Cornaro X. 205. Zucchini. Sestier secondo p. 111).

XI.VII. LVIGI PAOLO FOSCARI SUcceduto al

da di Brescia, e ciò pruova quanto bene inteso fosse questo prelato camunque altri sien rimasti a coprire que' due posti. Vedi il Sanuto ne' volumi XLV. e LIV.

sendo che stabilita nel 1807 la marciana basi- faceva brillar maggiormente la sua dottrina e lica per cattedrale, divenne la sede de patriar- religione. Abbiamo in suo elogio due Orazio-

D. O. M. | DEIPARAEQ. VIRGINI | SACELLYM HOC PICTURIS ORNATUM DICAVIT | PAV-LVS FOSCARI | A. D. MDCCLXXXVIII.

Ho veduto questa inscrizione dipinta nella cappella privata del primicerio, che oggidi è ridotta per camera ad uso degli ufficii del Tribunale.

Luigi VI. detto Giovanni q. Luigi 1. detto Gi-rolamo, e sua madre si fu Paola Maria Molin di Domenico. Nacque nel 1729 a' 19 di giugno. Abbracciata la via ecclesiastica fu eletto a canonico di Padova l'anno 1755, e colà cattivosei l'amore e la estimazione di tutto il capitolo er la soda pietà sua, e per le virtù morali che l'animo suo abbellivano ; per modo che assai dolurosa riusci la rinuncia che ne fece allor quando nel 1787 a' 18 di agosto fu promosso alla dignità di primicerio della Basilica Marciana. Questa egli tenne fino all' anno 1807 in cui, com'é detto, la Basilica sede divenne de' veneti Ordinarii; e mori nel 1810 a' 18 gennajo ultimo non solo de' primiceri, ma anche della cospicna famiglia sua che abitava a' Ss. Simeo ne e Giuda. Quali meriti ne' lunglii suoi anni acquistati si fosse quest'uomo possiam comprendere dalle onorevoli commessioni appoggiategli, e dalle cattedre vescovili che gli furo no ofierte. Imperciocché canonico essendo di Padova, e cameriere segreto di sua santità, Roma ammirollo allorche nel 1761 fu trascelto dalla repubblica a presentare a Clemente XIII un ricclissimo reliquiario d'oro che conteneva una costola del B. Gregorio Barbarigo . Pio VI avealo destinato a vescovo di Padova per la morte di mons. Nicolo Antonio Giustiniani. Il Senato nominarlo voleva ad arcivescovo di Udine in sostituzione del defunto mons. Girolamo Gradenigo; e trattavasi d'innalzarlo alle sedi e di Vicenza e di Verona; e lo stesso Pio VII eccitollo nel 1800 a chiedere il patriarcato della patria resosi vacante per il passaggio alla beata vita di mons. Federico Maria Giovanelli. Ma il Foscari chiese ogni volta la grazia d'esser assolto dal dovere di obbedire i superiori suoi, lo del conte Bonaventura di nobilissima Mannon perchè fosse poco istrutto a sostener cotan- tovana famiglia nacque in Mantova nel 1770 ti operi, ma per quella umiltà e modestia che a' 15 di dicembre. Fu de' primi suoi istitutori

chi. Del Foscari vedi la seguente annotazione. ni; l'una di don Angelo Bellini alunno della ducale Basilica per lo solenne ingresso del Foscari a primicerio (Venezia . Curti 1788. 4); l'altra dell'abate Gio. Prosdocimo Zabco scritta per li funerali di lui, e recitata nella metropolitana cattedrale nel 22 gennajo 1810 (Venezia. Zerletti 1810. 4.). Vedi anche la storia dell' anno 1761, e mons. Dondiorologio nella serie de canonici di Padova p. 87.

Lvici V detto Paoro Foscant era figliuolo di SCOLA DI SANTAPOLLONIA ARTE DE LINA-ROLI 1780.

> Questo titolo dipinto (ma oggidi mezzo perduto) si legge sull' architrave della già scuola, oggi magazzino di vetri situato al numero 4627 allato il sito della chiesa. Vedi ciò che dico al numero 11 di queste inscrizioni.

GVLIELMO, E. COMIT. GARDANIIS | DOMO. MANTVA | PRAESIDI, XII, VIRVM. CRIMINI-BVS. IVDICANDIS | VENETHS | CELERIVS. HEV. NIMIVM, SVBREPTO I VII. ID. APR. M. DCCC. XXV. AET. AN. LV (IVDICES, ET. MINISTERIVM I VT. VIRTVTVM. QVIBVS. EX-CELLVIT. MEMORIA | POSTERIS. SVPERSIT OBSERVANTIAE. GRATIQ. ANIMI | M. PP. |

Bel consiglio è certamente quello di eternare con lapidi la memoria anche di que personaggi illustri che ottimamente presiedettero a qualche pubblico ufficio sia per testificar loro la propria gratitudine, sia perché collocati questi marmorei elogi nel luogo dello ufficio servano d' esempio a' successori.

Nella sala maggiore del Tribunale Criminale che ora, come se detto, risiede in questo antico luogo de'SS. Fil e Giacomo silegge la detta Inscrizione trasportatavi dall'altra gran Sala del Consiglio del l'ribunale stessonel palazzo ducale, dove nel mese di giugno 1825 cra stata solennemente collocata con breve discorso analugo alla circostanza pronunciato dal ch. signor Consiglier Beni

Guglieimo Fontynato conte Gannani ligliuo-

sato nel patrio ginnasio tali prolitti vi fece che di virtù morali e sociali, e soprattutto di un' asato nei patrio ginansio casi pronti vi tece cue di virtu morati e sociati, e sopratutto di un a-meritò il Gran premio stabilito da Giuseppet Il nima tutta inclinata a pro degli indigenti, sen-al più bravo degli allievi in quelle pubbliche 23 alcuna ostentatione, ansi con tutta la posti-scuole. Di là si cecò alla Università di Pavia, e bile riserbatezza, caro si rese ad ogni classe di riportovvi laurea in logge nel 31 maggio 1791. Ammesso nell'ordine degli Avvocati dal Tri-Aminesso feri ordine eegit vocate and the business feri ordine eegit vocate feri ordine eegit vo nale di Mantova, e nel 1798 quello di Commessario Governativo presso i l'ribunali. Durante l'assedio di Mantova nel 1739 era egli Giudice Anziano; e nel 1800 fu nominato Pretore di Castiglion delle Stiviere. Gli si offerse nel 1802 la carica di Viceprefetto di Pavia, ma non l'accetto; ebbe invece nel 1803 il posto ma di lui l'esequie nella chiesa di a. Maria del di Giudice di Appello del Mincio Promosso Giglio, coll'intervento di altre autorità; e in poscia venue a Presidente secondo presso la Corte di Giustigia di Mantova nel 1807; indi primo Presidente a quella di Venezia nel 1808 e nel 1816 da S. M. I. R. A. gli fu conferita la Presidenza del Tribunale Criminale di questa il di 7 aprile 1825. Il co: Gardani fornito di di grante solo pel pubblico servigio, uomo di 8. E il dotto mio amico sig. Francesco Caffi i corrotta giusticia, e ferno ne saggi suoi prin-tipli ngalan nue vicisitati dine di cose politiche, della mancana del coi. Gardani un heree ma ai meritò la estimazione e l'affetto di ognuno, e massime de' Governi i quali nelle lettere d' ufficio a lui dirette andavan facendo particolari

l' ab. Tommaso Paolini da Bolognal; poscia pas- elogi alla sua condotta. Col corredo poi di granpersone, cosicche fu pianta non solo in allora a ouon dritto la morte sua, ma anche oggi con nue applicazioni, ed eziandio da un genere di vita soverchiamente sobrio e guardingo. Nel giorno 7 di maggio 1825 che fu il trigesimo dalla morte di bii, i Consiglieri del Tribunal Criminale, cui egli ottimamente aveva per varii anni presieduto, secero celebrare all'ani-ma di lui l'esequie nella chiesa di s. Maria del questa occasione Monsignor Abate Canonico Pietro Dottor Pianton I. R. Censore recitó eloquentissima Orazione in laude del defunto, la quale va alle stampe (Venezia Alvisopoli 1825 8.) premessavi la inscrizione che illustro Concittà, nella quale compi la mortal sua carriera corsero anche varii distinti poeti, e scrittori ad onorar cotesta morte con una raccolta di Versi pronio e perspicace ingegno, di molta dottrina, italiani e latini che fu stampata dal Fracasso in di grande zelo pel pubblico servigio, uomo di 8. E il dotto mio amico sig. Francesco Caffi affettuoso elogio di lui, che fu inserito nel num. 78 della Gazzetta Privilegiata 9 aprile 1825.

Fine della Chiesa de' SS. Filippo e Giacomo

## INDICE

#### DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

#### DELLA CHIESA DE'6S. FILIPPO E GIACOMO.

E SUOI CONTORNI.

Il primo numero indica il millesimo, l'altro le inscrizioni.

BADOARO Giovanni 829, 12, BUONTEMPO (v. Zanchi).

CONTARINI Alvise 1633, 1. CORNER Piscopia Giambatista 1685, 1.

DA PONTE Angela 1722, 8. DIEDO Alvise 1602, 12

FACILE Francesco 1756, 5 FOLLIS Alessandro 1683, 1 FOSCARI Paolo 1788, 13 FRESCIII Paolo 1601, 12 GARDANI Guglielmo 1825, 15.

MARCELLO Girolamo 1667, 10

PISCOPIA (v. Connen)

ROBOANO Giambatista 1604, 3

SANUFO Giambatista 1683, 1 STRINGA Giovanni 1615, 2

ZAMBONELLI Jacopo 1742, 4 ZANCHI Angelica 1758, 7 ZIO Giovanni 1667, 6

## TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

D. domino . domini divi .

D. O. M. deo optimo maximo .

K. Kalendas, Kavalier.

M. PP. monumentum posuerunt .

## INDICE DEL LUOGHI.

CHIESA 1. usque 10.
CHIOSTRO 11.
PRIMICERIATO 12. 13.
SCYOLA DI S. APOLLONIA 14.
TRIBUNAL CRIMINALE 15.

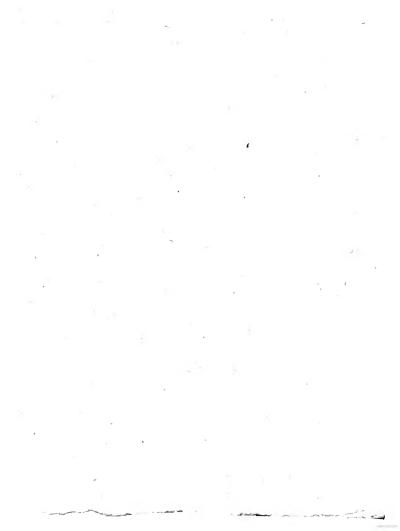

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SAN SEVERO

E SVOI CONTORNI

DEDICATE AL NOBILE SIGNORE

BALDISSERA TORNIELLI.

## SAN SEVERO.

Crli antichissimi Participazii, oggi chiamati Badoari, colla cliicsa di s. Lorenzo martire edificaron pure quella di s. Severo vescovo, la quale per volontà di Orso Par. ticipazio vescovo fu sottoposta alla giurisdizione di quella di s. Lorenzo, siecome abbiamo accennato parlando di quest' ultimo Tempio. Scrive anzi il Dandolo (Rer. Ital. T. XII. colon, 164) che Giustiniano Participazio figlio di Agnello doge creato nell'809, ternando da Costantinopoli fermò sna dimora appresso la chiesa di s. Severo, nè volle andar nel ducale Palagio, sdegnato perchè intese che suo padre eletto avevasi a socio nella dueca Giovanni minor fratello di esso Giustiniano. Malgrado che i parrocchiani di s. Severo alla fine del secolo XII e posteriormente suscitassero assai molestie al monastero di s. Lorenzo negandogli quei diritti parrocchiali che sino dall'origine avea con legittimo titolo posseduti, e malgrado che anelle i preti di s. Severo snl tinir del XIII secolo insorgessero ricusando di prestare obbedienza all' abbadessa, pure in forza di varie sentenze delle autorità ecclesiastiche rimasero salve mai sempre le prerogative e la giurisdizione del monastero di s. Lorenzo sopra la chiesa di s. Severo come può leggersi amplamente nel Cornaro (T. XI. p. 137 e seg. ove tratta di questo luogo); ed anzi il Senato cirea al principio del secolo XV confermò e prese a proteggere i diritti del monastero; e perebè ad ognan ciò noto fosse fece affiggere due leoni, stemma della repubblica, nella esterior facciata della chiesa di s. Severo sopra le due porte laterali. Oggidì non veggonsi più, ma veggonsi però le traccie rimaste snl muro ov'erano collocati.

Anche questo tempio su preda delle samme del 1 105. Il tempo della riediscazione, e quello della consacrazione è ignoto; la solennità però della dedicazione area luogo nel 5 di giugno, come dall'epigrase al num. 5. Il coperto e la facciata che minacciavan ruina ristaurati surono sotto il governo della badessa Elena Loredan, che su nel triennio 1720, a 1, 22, come leggo nel mss. ricordato in s. Lorenzo. Questo codice m'indica parimenti che la badessa Cecilia Dolsin nel primo triennio suo cioè dal 1750 al 1763 pensò di risabbricare questa chicas aborsando un capitale di dueati 5000 che investiti surono nel Deposito Novissimo in nome di suor Matilde Banesso sua conversa e che altre pie monache tratte dal suo esempio danari molti esborsarono per questo eggetto sino alla complessiva somma di dueati 12250, oltre gl'interessi di altri due capitali di dueati 2600. Ma, qual che ne sosse la cagione, la riedinezione non che effetto, serbando la chicas a emassimamente il campanile delle marche di antica sabbrica.

Nell'interno però acambra che a quell'epoce abbia aruto un ristauro apezialmente negli stacchi. Essa era officiata da quattro Cappellani eletti dalla badessa di s. Lorenzo, i quali carcittana la cura dell'anime uno per settimana. Nel 1808 a'27 giugno fu chiusa, e dopo aver servito per qualche tempo a ricovero de' poveri lavoranti della casa d'Industria di s. Lorenzo, oggidi è ad uso di officina da falegname. (1) Dalle Inscrizioni conosciano che hememerito fin di questo tempio il sagrestano Lodovico Vestri il quale nel 1667, cresse l'altar maggiore, ci l prete Nicolò da Cattaro che chbe instituita una Mansonaria nell'anno stesso della sua morte 1522. Palfero a p. 126 tergo ne ha tre epigrafi. Una vidi io atesso sopra luogo, l'altra è dal mss. Sasso, Nei dintorni poi di questo luogo stà scolpita una memoria ad Alessandro VIII sommo pontefice, del quale veggasi l'elogio al num. 6.

(1) Mentre é apparecchiato pel torchio questo fisciento, si demolisce la chiesa tutta, e si orge una nuova fabbrica ad uso di prigioni politiche (primo semestre del 1829).

DEDICATIO | HVIVS | ECCLESIAE | CELE-BRATVE | DIE OVINTA | MENSIS IVNII

la raccolgo dal mss. Sasso (Tomo C), e dal mss. Curti. Era stata posta su' pilastri della Cappella Maggiore verso l'anno 1750.

LVDOVICVS VESTRIVS | ROMANVS SAN-CTI | SEVERI SACRISTA | AERE SVO FIERI PECIT | ANNO MDCLXVII. | AETATIS SVAE LX.

1. ho reduta e letta scolpita sull'alter maggiore in chiesa, nella parte superiore di esso; il qual altare fu poi levato, e non so qual fine abbia avuto. Lonovico Vestrat è quello di cui abb anno veduto inserisione sepolerale in s. Lorenzo. Coleti lesse inalamente MDCLXIII invece di MDCLXVII.

-3

BTEPHANI TARTARI CADAVER HIC IACET QVI HOC SIBI VIVENS DEDICAVERAT OPVS (CONSORTIQ, NEPOTI AC HAEREDIBYS SVIS ANIMAMQ, DEO HVC BEDDITVRIS OSSA, OBIIT I HII NONAS I SEPTEMB M. D. XIX.

Non ho potuto vedere di questa inscrizione, getata a sul suolo nel gennajo i 823, se non che una porzione, che corrisponde però alla copia esatta che ce ne dà il Palfero. Le parole outre co sono in un cerchio superiormente all cripgrafe strepassi ce inferiormente de un altro ecrehio simile, entro cui non potei vedere cosa vi fosse; ma è facile lo stemma della famidia.

Age 255 di un cadice membranace del colo XVI appartenente al soppresso monastero di s. Lorenzo, e contenente Testamenti, Istrumenti, ec. si legges Panetus Testamenti Stephani Tratara q. s. Balci de Gatharo de gfinio sancti Soveri rogatipers ser Bernardium de I homastis venet. totar sub die quintod...

mo mensis augusti indict septima de anno

MCCCCCXPIII huius tenoris v5 p. Quando me mori contigerit animam meam deo altissimo recatori suo cuise, gloriosissimo maria ac tot curie celesti humilia. recomendo. Corpus vero ucum sepeliri volo in ecclio sati seueri e e. Item volo et ordino q. expendantur et investientur ducat tercentum in stabili velpossessionibus si cut apparuerit II.» dne abbatisse et dnobus vel proventus qui provenient ex dicto stabili vel proventus qui provenient ex dicto stabili vel possessionib. dentur uni saccritati bone conditionis et fame eligendo p dictas venero biles moniales est commissorios meosqui perpetuo celebret missam pro anima mea et defunctorum meorum.

Questo eggname Tavasolavedemmo anche na listoristo di san Domenico. Un Marcontonio Tartaro (per quel che legga nella libil. mass. del Gagant) diede fuori il seguente libiro Dichiorazione del raccordo di Marcantonio Tartaro in materia di monter raccordate e pubblicate a sua Serenità con le rissoluzioni racconates in dialego delle opposizioni e questi ciche potessero esser futti contra esso raccordo. Padova (19, 1, per Gagaro Civiellato.

4

MCCCLXXVII. OCTAVO DECEMBRIS. VA-CTVM FVIT HOC OPVS AD HONOREM SAN-CTISSIMI IOANNIS EVANGELISTAE.

Dal Palfero . Sembra che sia stata sottoposta a una efligie di san Giovanni Evangelista.

Э

PRAESBYTERI IACENT INCOSSA NICOLAII GRAMMATICI POETICI AC HYMANISTAE! PATRIA QVI NATVS PVIT CATHARENSI | CHIERLAQ FAMILIA PROLES FRAT SVA | FU HOC SIBI TANTYM STATVIT DIVIMEN! FIERI POST OBITVM NE QVIS INGREDIA-TVR |

ANIMA PRO CVIVS TV PRAESBYTER ORA | DVM AD HANC ARAM CELEBRATVRVS ERIS | QVI AD HVNC FINEM TOT SERVAVIT NVM-MOS |

MOS | VT COELICO REGISACRA MINISTRENTVR | TV QVI CVNCTA NOSTI ANIMAM IPSIVS | CVNCTORQ NRVM SVSCIPE PRAECAMVR |

# OBYT V. IDVS NO. MDXXII

Questa epigrafie à nel mes Palifero, nel Gradenigo, nel Pivati, e in altri e in tutti avvi qualife. Eversità. Ma io la do vertisma percità balla copiata sopra il marmo levato nel geneajo 1829 dal suolo della chiesa che si stava demolendo. Ell' è in bel carattere romano, con lettree talora innessate l'una entro l'altra. La pietra è hisnae a quadratter.

Nel soprallegato codice di Testamenti del secolo XVI alla pagina stessa 255 si legge: Punctus Testamenti venerabilis sacerdotis domini presbiteri Nicolaj Chierlo q. s. Michaelis de Catharo Mansionarii et habitat in ofi nio Ecclie Sancti Severii Venet, Rogati per s. Aridinum Branchium q. clar.mi iuris utriusq. doctoris domini Veronij publicum imp. ac veneta auctoritate notarium sub die lune tertio mensis novembris de anno domini MCCCCC vigesimo secundo indict. decima huius tenoris v5 primo: " Quando lacadera " che lanima mia si separi dal corpo quella » lumilmente aricomando a lomipotente Idio, » et ala gloriosa verzene Madona seta Maria et na tutta la corte celestiale. El corpo veramen-» te suo vol sia sepolto nela chicsia di san So-» vero (così) de Venetia de la prefata contra » davanti laltar de san gallo dove vol sia fata » una sepultura de piera per la qual se habi a " spender duc. diexe la qual se babi a far piu » presto si potra ec. « Inoltre lascia 300 ducati er una mansonaria; commissarii la abbadessa di s. Lorenzo e s. Nicolo de Michel da catharo e s. Zaneto Tartaro . Vi è poi anche la seguente Nota, como adi 17 marzo 1525 fono comprade per li comessary del q. mis. pre Ni-colo Chierlo et del q. s. Stephano Tartaro (di cui vedi il num. 3.) tre quinti de doi banche de becharia per duc. 600 i quali si rendeno de fitto duc. So alano et sono per pagar li doi mansionarii de le ditte doi mansionarie ec.

Questo prete Chierlo indicato nella lapide come maestro di belle lettere in Venezia potrebbe essere uno di quelli sei grammatici e sei umanisti che dal principe nel secolo XVI funcon estabiliti pei forensi ed altri come noto il Galliciolli (Mem. Ven. V. v. p. 567); oppure uno di que' maestri de sestieri che il patriarca Antonio Contarini (reggente la veneza chiesa dal 1508 al 1504) aveva isitiuti per la educazione de'cherici; di che vedi pure il Gallicioli (p. 572, T. V.).

- 6

ALEXANDER VIII. PONT MAX' | MARCL OT-THOBONI, ET VICTORIAE TORNIELLA E PI-LIVS I IN BIOC SACELLO NATVS I AN MOCX DIE XXII. MEN' APR | IMPOSITY DETRI VI-TI NOMINE] ASSYMPTUS AD POXTIFICA-TUM I AN' MOCLXXXIX, DIE VI. MEN' OCT I DECESSIT AN' MOCXLO LIE PRIM' MEN' PEB

Questa memoria in pietra nera a caratteri d'oro leggesi in una stanza riguardante una corticella interna del Palazzo al civico nun. Az3o situato in questa contrada di s. Severo, (ora parrocchia di s. Zaccaria) in capo alla fondamenta; palazzo di ragione in parte (come mi fit detto) di S. E. Giustiniana Sambiase principessa di Campana, vedova del fu don Marco Boncompagni Ottoboni Duca di Fiano. Nel secolo XVI era questa la casa di szazio di Trotto Attanti friudano, che fu poi compersa con la compana della casa di szazio di tranta Oggisi con ved un massa con pagno. L'inscriitone dile car noto sexezzo, perché la anza over nacque il pontefice fu poscia ridotta ad orattirio privato.

Di Marco Orronori ho già parlato nelle Inscrizioni di s. Antonio di Castello (Vol. I. p. 169). Ora dico del sommo pontefice suo fi-

gliuolo.

Pierro Vito Ottoson figliuolo del suddetto Marco cavaliere cancellier grande della repubblica q. Marcantonio, e di Vitrosa Tonsiero (1) nacque in Venezia in questa contrada di s. Severo e nella detta casa l'anno 1610, e fu battezzato nel 22 aprile dell'anno

(s) FISTORIA TORNILLO fü ficiliada di Fito q. Giambatista Torniello, del quale ho parlato fraite epigrafi de Servi (volume t. p. 54). Donna ell' era quanto per chiari natati, altrattuo per virtudi cospicua, Mori a' 6 di novembre del 1635 d' anni 64 circa come dal volume III de Morti in s. Severo.

e in Padova il diritto civile e canonico sotto i nel 1654 fu traslocato all'episcopio di Brescia. celebri professori Fortunio Liceto, e Bartolo- Angelo Corraro patrizio veneto ambasciatore passo a Roma per apprendere il maneggio de-gli affari in quella Curia da Giambattisia Cuc-nato e che trovasi anche in francese (Leide cina decano della Rota, e uno de' più chiari giurisperiti del tempo suo. Sperimentata la dottrina e la prudenza dell'Ottobon, Urbano VIII ebbelo creato abbate, e referendario dell' una e l'altra segnatura; occupollo nel governo impiegato in una legazione o in una carica di parecchie città dello stato ecclesiastico, e fra considerevole di corte di cui era meritevolissiqueste di Rieti, di Terni, di Città di Castello. e incaricollo di sedare i tumulti ch'erano inaorti tra gli Spoletani e i popoli vicini a cagion de' confini . Dicesi che sia indi stato promosso al vescovado di Torcello, ma però questa noti- (per servirmi del testo francese) tant parce sia dataci dal Gradenigo nella Brixia Sacra p. que d'ordinaire la vertu est regardee d'un 592, è tacinta e dal Ciacconio, e dal Palazzi, e scovi Torcellani posta nell'indice delle venete lançoit et qui traversoit les desseins des au-chiese. È bensi vero che l'anno 1642, come a tres. (p. 85. 86.). Alla sede di Brescia scorveneziano, gli fu conferito il carico di auditore di Rota; ed abbiamo alle stampe il suo libro: P. D. Pietro Otthobono veneto nunc S. R. E. ne quello di s. Marco. In seguito egli ebbe la presbitero cardinali episcopo Brixiensi. Romae Dataria; annoverato fu fra le principali Congre-1639, fol. L'anno poi 1651 venne nominato a gazioni di Roma, e nel 1687 ebbe il vescovado canonico di Padoto al qual posto però ha ri-di Porto. Finalmente dopo avvere assistito ai nunciato l'anno appresso. Tenne l'auditorato conclavi di Alessandro VII, dei due Clementi circa dieci anni, e cotanto dottamente, che me- IX, e X, e a quello di Innocenzo XI, fu egli Innocenzo X nel 1652 il 19 febbrajo col titolo Alessandro VIII nel 1689 a'sei di ottobre.

stesso (1). Studiate in patria le umane lettere, di s. Salvatore in Lauro, e due anni dopo, cioè men Vecchj, riportonne la laurea. Nel 1630 alla corte di Roma, tessendo l' elogio dell'Otchez Almarigo Lorens 1663. 12) dice che la città di Brescia era troppo ristretta perchè il Cardinale esercitar potesse la sua virtú; e che il dispendio che vi faceva sarebbe stato meglio mo. Indi internandosi il Cornaro nelle cagioni per cui il cardinale era stato mandato a Brescia e quindi in onorevole esilio dalla corte, le attribuisce alla virtù stessa dell'Ottobon, dicendo oeil d'envie, que parce que dans le conclave dall' Uguelli, e dal Cornaro nella serie de've il fit beaucoup pour reunir la brigue qui basi dieci anni rinunciò nelle mani di Alessandro VII. Fu fatto abbate commendatore di Vanga-Decisiones sacrae Rotae Romanae coram R. dizza, e lasciato il titolo di s. Salvatore ottenrito di essere promosso a prete cardinale da stesso assunto al soglio Pontificio col nome di

(1) Errarono quelli che assegnaron l'anno 1620 alla nascita di PIETRO, fra quali è il p. Vincenzo Coronelli nel T. II. della Bibl. Universale p. 881 che dice essere nato a' 19 aprile 1620; e il Gradenigo nelle Giunte al Querini p. 271; imperciocchè se non bastano questa epigrafe, e le genealogie patrizie, produrrò anche la fede di battesimo che ho cavata da' libri della parrocchia. Adi 22 aprile 1610. Piero e Vito f. del clmo s. Marco Ottobon e della clma signora Vittoria sua leg. consorte su battizato da me Paolo Bozi capellano (questo Paolo Bozi è veronese letterato e scrittore di più cose già stampate). Vedi Lib. III Battezatti di Severonese etterato è scrittore ai pui chse gia siampate p. reut i.b. 11 i Sittes stati di Severo, lettea P. Quello che è lucerto è il di in cui nacque, imperciacche il Tondi dice a 17 aprile, il Coronelli a il Gradenigo dicano a 19 aprile ; il Dondirologio a 11 april le ; il Carran and Disionario degli Omnii tillustri, a 10 di aprile; le geneclogie di M. Barbaro colla continuazione, a' 22 di quel mese . Ne la incertezza vien tolta dal libro de Battezzati, il quale fa fede soltanto del di in cui ricevette questo sagramento, non del di della nascita. Il Tondi poi grossolanamente errò nello asserire che nacque a Firense: Nacque il grande Alessandro (egli dice con uno stile degno dal secolo) per essere maggiore de i massimi, e migliore degli ottimi, come addita il glorioso cognome : cioè buono nell' ottavo grado, che vuol dire incapace di maggior perfezione, alla gloria del Camauro, allo splendor del triregno, al decoro della monarchia ecclesiastica, nella città di Firenze ove allora Marco suo padre risiedeva in qualità di ministro per la sua repubblica . . . . l'anno del mondo 1610 ai diecisette d'aprile per sar brillare il mondo in una primavera di contenti e di felicità.

per la guerra contra il Turco; spedi al doge Francesco Morosini lo stocco e il pileo militare. Concesse il perpetuo diritto a' Venesiani di eleggere vescovi ed arcivescovi per quelle città che prendessero a' Turchi; die facoltà al primicerio di san Marco di promuo-vere i cherici suoi alli quattro ordini minori, e di conceder le dimissorie per gli ordini sacri. Ottenne dal Senato che fosse rimesso in grazia il Cardinal M. Antonio Barbarigo che dal 1685 per un disgusto avuto col capitan generale Morosini, non aveva ubbidito alle chiamate del Senato, anzi era partito per Roma senza notizia e senza permesso. Ascrisse fra il numero de Santi Lorenzo Giustiniani patriarca massima difficoltà e già tentata dal suo predeciassero all'antico diritto della immunità, e che

Ecasi gii egli, anche lontano, mostrato favore- fece, che notate sono negli scrittori, i quali vole per la sua patria prima di giugnere al so- dannogli gli attributi d'essere stato uno de' glio : ma ottenuto questo, se ne mostro ancora migliori spiriti del suo secolo ; uomo di somma più . Imperciocche confermo a' Veneziani l'an- dottrina, e di non minore attività nella trattanui imperciaceure contention de la conte quando trattavasi di riformare, come si è detto. la immunità, e franchigia del quartiere, dilatato da' ministri stranieri con eccesso; nella qual congiuntura, essendo e suddito della repubblica, e creatura del Papa, seppe maneggiarsi con tale destrezza che merito l'approvazione d'ambedue le corti come attesta il Palazzi p. 203. vol. V. Della munificenza poi grandi saggi diede e verso i poyeri e verso altri, ma soprattutto verso i parenti: e massime verso il pronipote suo Pietro Ottoboni cui colmò di onori, e cui preparò una sceltissima privata libreria. Non ando peraltro esente da traccia appunto per cotal motivo, e mi ricordo di aver veduto in un catalogo manuscritto indicato il seguente di Venezia ed altri. Ottenne anche cosa della opuscolo in quartine: Il colascione a tre corde ovvero tre satire contro il Nepotismo di Papa . cessure, cioè che gli ambasciatori esteri rinun. Alessandro VIII Ottoboni veneto, con in fine l'aggiunta della quarta corda (Cod. cartaceo quindi il re cristianissimo restituisse alla sede del secol. XVII). (1) Ma a Inde del vero, io Apostolica la città di Avignone e il suo distret- non posso qui tralasciar di recar qui sotto (2) uno to. Molt'altre cose utilissime alla santa sede squarcio della inedita relazione fatta da Gio-

(1) Comincia:

La mia musa onol dir roba che puzza. Se un roso colascion flagella e sferza. La prima corda, e la seconda aguzza, Ma con arte maggior tempra la terza.

Con lingua ardita irriverente e sozza Strida, che pare ispiritata e pazza. Contra Alessandro VIII in prima cozza, E poi con tutta quanta la sun razza.

(2) Scrive il Lando parlando di Alessandro VIII. a Il merito di quel grand' uomo ha supe-» rato un punto che passava per insuperabile. Egli ha usnto una condotta maravigliosa in " tutta la sua vita per giungere al Pontesicato com' anco nell' amministrarlo in un breve

- " spozio, tutto spinoso e picno di gruppi difficilissimi. Ha fatto conoscer il temperamento " incomparabile della sua prudenza in tutti gli affari del mondo. Verso poi la sua Patria m era svisceratissimo e gli ha dati segni di stima d'amore e di beneficenza nel corto perio-
- » do del suo ponteficato in grado d'avere esutto lode da tutti; e coll'aversi perfettamente n preservato dalle calunnie de' gelosi della sua origine. Quanto poi avanzi di stima di ripun tozione e d'autorità nella corte di Roma una nazione non più esclusa dal ponteficato, e
- a quanto nella sua conditione avanzi di possa e credito rispettivamente ogni cardinale ed n ogni prelato di tal natione, lo dimostra la cosa stessa. Ma quanto è stato il pubblico be-
- neficio nella dignità del nome veneto e ne vantaggi riportati dalla beneficenza di esso » pontesice, nel che l'eccellentissimo Senato s' è chiamato contento per sua benignità non
- n per motivi anco della mia debol opera, altrettanto si deve deplorar la brevità del suo ponn teficato et il corto spazio, c'han avuto le sue ationi per meglio risplendere. Non sono pe-
- ro mancate ad Alessandro VIII le solite reclamazioni. Ma quand io rifletto a quelle r ch'ho sentito risuonare senza ritegno contro Innocenzo XI, il quale veniva accusoto di
- non dar udienza, d'asprezza, di crudeltà, d'inflessibile nemico de' Prencipi, di studiose

vanni Lando in Senato al momento del suo ri- tere, sono anche indicati dall'Oldoino: Duni torno da Roma ov'era stato presso Innocenzo adolescens esset scripsit Tractatum de con-XI ed Alessandro VIII ambasciatore, e potrà da esso il leggitore giudicare qual peso darsi potesse all'accusa. La relazion trovasi in più nostre librerie, e presso il consigliere Giovanni Rossi . Mori in Roma al primo di febbrajo 1691, some leggesi anche in questa epigrafe, e fu nella Vaticana Basilica sepolto con epitaffio e statua di bronzo erettagli da Pietro cardinale suo pronipote. Affrettò la sua morte, dicesi, il dolore di un fallimento cola avvenuto, secondo che narra Nicolò Erizzo nella sua inedita relazione della corte di Roma del 1702, letta nel ritorno dall' ambasciata, e che è comune nelle nostre librerie (1). Aveva egli fatto il suo testamento fino dal 6 marzo 1690, e lasciato a suo nipote Marco Ottobon f. di Agostino suo fratello il ducato di Fiano sotto stretto fideicommisso: testamento che vidi a stampa impresso in occasione di una lite fra' successori suoi nel 1725.

Ha luogo questo Pontefice fra gli scrittori Veneziani, e per le dette Decisioni della Ruota, e per alcune altre cose notate dal Gaspari nella Biblioteca mss, cioè una tragedia molto sti-mata intitolata l'Adone, e varie epistole ed orazioni, ed un Trattato della composizione de' debiti della Dataria. Questo Trattato, e let

ponendis datariae debitis nondum impressum. Hujus litteras vernacula liveua Michaeli abbati Iustiniano scriptas typis Romanis evulgatas invenies in tertia parte memorabilium litterarum ejusdent abatis Iustiniani; e aggiugne Floret doctrina, probitate vitae, reruinque publicarum praxi, hoc praesenti anno septuagesimo sexto volventis seculi decimi septimi a Christi nativitate .

Era ben agevole che e per esser Pontefice, e ner esser dotto e benemeritissimo della sede, avesse in suo onore e statue, e inscrizioni, e medaglie, e dedicazioni di libri Alle inscrizioni e al busto che il capitolo cattedrale di Brescia e il cleto di quella città gli eressero, io aggiungero quella che sotto la statua di lui leggesi nel coro del Duomo di Trevigi ove fu canonico. ALEXANDRO OCTAFO | PONTIFICI SEMPER MAXIC MO | OLIM | CONCANONICO | TARFISINEM CA-PITFLEM | EMEBITAM FIRTFTIS GLORIAM | MAR-MORATIS LAPDIBFS DICAFIT | ANNO SAL.

MDC. LXXXIX IDIB, DEC. Slatua gli venne eretta
anche nel Prato della valle di Padova, scolpita da Giovanni Ferrari, e fatta eseguire dalla da-ma Serbelloni nata duchessa Ottoboni . Medaglie numero XXII trovansi descritte nel Gra-

n di controversie, d'irresoluto e tenace, di distruttore delle diocesi e beni ecclesiastici, nern chè stava molt'anni senza provvederli, perchè aveva calati i monti senza sollevare lo stato n coll avanzo risultatone, per aver tenuta ferma l'estorsione che chiamano dell'Anona, per n esser stato indulgente a' Quietisti, e tant' altre cose così che non vi era persona che non reclamasse contro di lui, e pareva allora al volgo indiscreto che non fossero virtit quali allora si giudicassero più necessarie, perchè pareva mancassero. Ma veduto poi, che as-nuto Alessandro VIII, benche tutto umanità facile all udienze, compassionevole, pie-ghevole, rispettos a Principi, nemico d'impagni, sbrigativo e franco ne negotic ed in tutte » le sorti d'espeditioni, benefico allo stato sollevato di 200 mila scudi di gabella e dall' ann garia dell' Anona, c'ha fulminato i Quietisti, ch'ha finito quietamente l'affare molestissimo del Quartiere, ch' ha soccorso egli pure la guerra contro il Turco, ed ha fatte ancora naltre azioni importanti nella gran brevità del suo pontificato; ad ogni modo all' incontro, n perchè ha mostrato offetto a' suoi nepoti, perchè ha voluto fidarsi di loro più che degli al-n tri nelle cariche, perchè ha voluto provedergli con qualche larghezza, ma di molto infen riore a quello han fatto tant' altri, e perchè in questa parte ha mostrato un poco d'una-n nità e tolleranza del sangue, è stato anch' egli bersagliato d'invettive maligne e continue » fino alla morte; ma ugualmente ingiuste e dell' uno e dell' altro.

") into alta morre; ma agammente Linocenzio con odore di santità successe Alessandro VIII uomo all'incontro dottissimo portato alla sede suprema più dal merito de suoi egregi talenti che dal favor de' cardinali. Questi amò la patria tanto che giova credere che l'avrebbe favorita et inalzata all'ultima meta degli onori, se non li fosse mancato il tempo. Arricchi i parenti con cariche e beneficii ecclesiastici, ma non con dinari della camera, che lasciati dal precessore in somma riguardevole, gli furono poi rubati dal famoso fallimento de'Nerli, di che con ragione tanto si afflisse che a questa causa molti attribuiscono la sua morte.

Tom. III.

denigo (Giunte al Querini p. 435. e seg.). In- appresso gli eredi di Leonardo Leonardi. 1691. scrizioni varie stannusi in Roma, e raccolte furono dal Galletti. Ho veduto a lui dedicato quand' era auditore in Roma il libro di Virginio dalla Spada . Assedio e liberatione di Sebenico l'anno 1647. Giuseppe Cabrini berga-masco ha per l'ingresso dell'Ottobon in Brescia . In profusa urbis Brixiae hilaritate plausus , Brix. 1655. E Flosculi seminarii Brixien. pro Card. Ottobono ibid. 1656. (Calvi scritt, Berg. p. 43. parte seconda) e il dottor Carlo Pellicioli ha raccolto per questa occasione varie poesie, che furono impresse in Venezia nel MDCLV appresso Andrea Giuliani in 4. All' Ottobon come cardinale il p. Sebastiano Steffani carmelitano ba dedicato: Il Faro della fede cioè l'enetia suppliehevole e sestiva per la liberazione di Vienna, vittorie, et santa legha tra' principi christiani contro Turchi . In Venezia 1684. 12. Appresso Gio. Francesco Valvasense, libretto che contiene una minuta descrizion delle feste fatte in Venezia in cotesta occasione. Il Gaspari nella già citata Bi-blioteca nota: La visione panegirico di Andrea Penei nella ereazione di Papa Alessando VIII. Roma 1689. 4. e anche un elogio latino per la elezione medesima fatto da Antonio Rinaldi canonico di Castello, e recitato nel congresso de' Dodonei Accademici in s. Francesco di Paola di Venezia nel 1690. E nel catalogo della li-breria Soranzo a p. 384 si registra del p. ldelfonso dell' Armi un libro intitolato : L' Assunzione di Alessandro VIII. solennizzata nella chiesa de' Minimi di s. Franceseo di Paola di Venezia, Firenze 1691. 4. Il Mazzuchelli (vol. II. parte II. p. 726 ) ricorda un' opera di Gottardo Bellomo da Castiglione Gesuita intitolata Mierocosmus immobilis sive compendium universae philosophiae. Mantuae apud Osannas 1655. 8. con dedicazione di Bernardino Bartoli al cardinal nostro.

Un numero grandissimo è poi quello degli scrittori che parlano di lui. Io segno quelli che ho consultati per il presente articolo. Il Ciaco-nio presso il Gradenigo nella Tiara et purpura veneta del cardinal Querini pag. 272, e le Giunte del Gradenigo a pag. 307. 435. Il Palazzi, Gesta Pontificum Romanorum Vol. V. p. 198. 199 e seg. che ha il ritratto di Ales-sando VIII inciso da suor Isabella Maria Piccini. Bonaventura Tondi da Gubbio Olivetano NANDUM ARAGONENSEM ET CAROLUM VIII a pag. 86. e seg. del libro Il Trionfo della GALLIAE ARBITER IN ITINERE GENVAR Cloria negli, eroi Orbeloni. Saggi Istorici de OBIIT. dicato al cardinale d. Pietro Othoboni, Genova

4. Il Platina . Vite de' Pontefici . Venezia 1744 parte seconda p. 840. Il Papadopoli . Hist. Gymn. Patav. T. II. p. 142. L'Oldoino . Athen. Roman. Perusiae 1676. p. 553. Il Coronelli Bibl. Universale. T. Il. p. 881. Il Sandini Vitae pontificum. Ferrariae 1763. pars secunda p. 695. e la traduzipne italiana delle vite di 5 pontefici veneti. Venezia Zerletti 1797. 8. Il Gradenigo. Brizia zacra p. 392. 593. Il Cornaro. Beeles. Venet. VII. 362. X. 502. Il Galletti . Inscript. Ven. Romae extantes . V. 11. 12. Il Fiorelli. Detti e fatti de' veneti. Lib. HI. p. 129. Il Nani. Storia Veneta II. 297. 521. 521. Il Foscarini Storia Veneta p. 275. 536. Il Garzoni. Storia Veneta p. 275. 294. 599. 334. 558. L' Orologio. Serie de car nonici di Padova p. 141. Il Neumayr. Illustra-zione del Prato della Valle p. 319, 20, 21. Il Cardella. Memorie de Cardinali. T. VII. p. 93. 94. La Biografia Universale vol. II. p. 95. ediz. Veneta 1822. ec. ec. Lo ricorda finalmente con altri illustri della casa Ottobona anche Basilio Zancarolo nell' opuscolo Vita s. Hermagorae II. Aquileiensis ecelesiae patriarchae. Utini 1652, 4. Nel catalogo della Bibliofeca codice cart. in fol. num. 784 in cui si trovano notizie diverse del tempo che regnava Alessandro VIII Ottoboni; e ivi in un altro codice in 4. num. 1053 vi è Diario di giorno in giorno di ciò che fece Alessandro VIII nel suo pontificato dall'8 ottobre 1689 fino algiorno della morte e sepoltura; e nel codice num. 372 fol. della libreria del fu Antonio da Ponte eravi Lettera al Senato Veneto colla quale Alessandro VIII gli comunica la sua promozione, scritta il 7 ottobre 1689, e la risposta del Senato. Questa lettera e risposta con altre cose relative al Papa è indicata anche nella detta Bibliot. Sammichieliana p. 20.

ANTONIVS BOLDY | BT DOCTOR ET EOV | ES ADVOCATOR COM | MVNIS IMPE | RATO-RIS VICE PUNCTUS I APVD PRIDERICUM CAESAREM I HVIVS NOMINIS OVARTVM I LEGATVS CVM PANNONIAE REGE MATTHEO | PACEM STATVIT | REGES INTER FERDI-

Boldù fatta da mano posteriore all'epoca in she visse. Il quadro spettava alla famiglia Boldè già abitante in questa contrada di s. Severo al ponte Cavanis, al n. 5102. Non so qual fine abbia fatto la pittura .

ARTONIO BOLDV (che in latino dicesi anche Boldunus, (1) Bolduus, Boldus) fu figliuolo di Andrea q. Francesco (Alberi Barbaro). Dottore e cavaliere egli fu e del Consiglio de X, ed Avrogador del Comune per otto volte, e senatore letteratissimo. Avendo mossa guer-ra l'anno 1489 Mattia re d'Ungheria a Federico IV imperatore con due armate, l'una nel-la Carnia, l'altra ne' confini della Liburnia, il Senato mando Antonio Boldu, e Domenico Bollani legato il primo a Federico, e l'altre a Mattia, e riusci loro di ammollire gli animi di que're esarcebati (Bembo, Storia T. I. p. 32). Benchè amici fossero e il Boldù e il Bollani, pure troviamo che per amor forse della giustizia, il Boldù nel 1493, sendo Avvogador del Comune, accusò il Bollani suo collega per aver preso danari da rei e litigatori; il perchè il Bollani fu processato, e condannato (ivi T. I. p. 54, e Agostini . Notizie degli Scrittori Veneziani vol. I. p. 326.). Nel 1497 il Boldù unito a Domenico Trivisano inviato venne in Carlo VIII re di Francia e il re di Spagna; ma infermatosi, durante il viaggio, mori a Gedecreto che non avendo esso giammai ricusata pag. 26) (2) È però a notarsi che lo storico contemplentur et archana naturale perquirant,

Ho letta questa su quadro coll' effigie del Andrea Navagero (Rer. Ital. T. XXIII. col. 1211) dice che il Buldh mori a Milano; io nondimeno preferisco il Bembo cui concordano e le genealogie del Barbaro, e i Diarii di Marino Sanuto il quale nel libro I. parte I. pag. 556 riferisce lettere venete di Genova come a 19 di settembre 1497 Antonio Boldà orator era morto, di che la città nostra dimostrò avere cordoglio per la condizione, per l'impegno e per la somma eloquenza di lui. Amicissimo egli era del Bembo, che lo chiama uomo di molta eloquenza e di singolare ingegno. Evvi anzi una epistola del Bembo al Boldù diretta in data 1496. 24 giugno con cui caldamente gli raccomanda un Giambattista Scita retore e poeta illustre che aspirava ad essere maestro nella scuola d'umanità istituita per li giovani della ducale Cancellaria. ( Bembi Epist. famil. p. 28. edit, Coloniae 1582. 8. ). Ha lodi Antonio da Francesco Pisani nella Orazione de universae philosophiae ornamentis che recitò fiella chiesa di s. Bortolameo, dicendo: Non desiderabuntur praeterea Antonii Cornelii, Dominici Bragadeni, Antonii Iustiniani, Antonii Bolduni, qui non tantum philosophiae doctores eximit, verum etiam sapientissimi antistites sunt habiti. (Valerius de cautione 1719. pag. 266). Cristoforo Negri ha un epigramma ad Ispagna ambasciatore a procurare la pace tra clariss. Aristocratiae Ven, censorem D. Antonium Boldu, equitem auratum, poetamque ac oratorem praecipuum, che stà nella edizionova. Il Senato, intesa la morte del Boldin, ne di Strabone fatta da Giovanni Vercellese (Venetiis 1494 fol.) come vengo assicurato da chi vide questo libro. Il celebre medico chiper la repubblica alcuna fatica, sia in premio da chi vide questo libro. Il celebre medico chi-concesso a Gabriele Boldù figliuol suo il primo rurgo anatomico Alessandro Benedetti da Leconcesso à Gabriele Boltau igituoi suu i primo cananicato il Padova, col quale sostener più gnago, o da Verona (5) scrivente nel 1405, vo-onestamente possa la famiglia sua; canonicato leva che presenti fossero alle sue sezioni senache poco dopo ebbe a richitesta del Senato da tores meos sopientes exe patritia gente veneta Papa Alessandro VI (Bembo Vol. I. p. 157, e Bernardum Benbum, Antonium Boldum equi-Orologio serie del canonici di Padova ann. 1499, tes ... qui mecum divinam cordis officinam

<sup>(1)</sup> Egnatius in exemplis p. 63, edit, Parisiis 1554, 16.

<sup>(2)</sup> Leggesi nel Sanuto (Diarii vol. XXV. p. 401) estratto di lettere venute da Roma del 23 giugno 1518 le quali dicono come su serito in questi giorni preteriti domino Cabriel Boldu q. dao Antonio el cav. canonico de padoa da uno per quanto lui dice incognito e questo fo una sera sopra la piasa di san pietro sara presto risanato ma la faza restava molto signata.

(3) Di Alessandro Benedetti vedi Apost. Zeno Dissert. Voss. T. 11. p. 43. Nè allo Zeno però

ne al Malfei fu nota l'epoca della morte del Benedetti che si ricava da Diarii di Marino Sausto ms. della Marciana (Lib. XV. p. 196). Morite questa note (cice il 30 venenda il 31 conobre 131) domino maestro Alexandro Veronese medico qual coresa plinio et fece la diaria de bello carolino et altre opere de observatione impestilentia e altro che fo imprese questo estato do mexi amalato etandem e morto.

108 S. SEVERO jam perspectis et compositis reipub. rebus. gentorati 1610. 1611. fol. Non abbiamo però, (Alca. Bened. Ilistoria corporis humani lib. per quel che lo sappia, alle stamps ne msa al-ll. cap. I. p. 482. edit. Venetis. apud luntas cuna sua produsione, perchè se fra gl'illustri 1355 fol. ). Il Benedetti stesso dedicò al nostro togati deve aver luogo, potesse averlo anche Boldà il primo libro Diariorum de Tarrensi fra gli scrittori Veneziani. pugna che stà colla storia Petri Iustiniani. Ar.

Fine della Chiesa di san Severo.

#### INDICE

#### DEI NOMI E COCNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

#### DELLA CHIESA DI SAN SEVERO

E SUOI CONTORNI.

Il primo numero indica il millesimo, l'altro le inscrizioni.

ALESSANDRO VIII 1691, 6

BOLDU Antonio 1499, 7

CARLO VIII re 1497, 7 CHIERLI Nicolò 1522, 5

FEDERICO IV (oppur III) imp. 1489, 7 FERDINANDO V re 1497, 27

MATTIA re 1489, 7

OTTOBON Marco 1610, 6 Pietro (v. Alessandro viii) Vittoria 1610, 6

TARTARO Stefano 1519, 3 TORNIELLO Vittoria 1610, 6

VESTRI Lodovico 1667, 2

## TAVOLA DELLE ABBREVIATVRE.

ID. N. idus novembris.

## INDICE DEI LUOGHI.

CHIESA 1, 2, 3, 4, 5, CASA IN CALLE LARGA, 6 CASA al ponte Cavanis 7

## INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SAN PROCULO

DETTO SAN PROVOLO

DEDICATE ALLO SPETTABILE SIGNORE

ALESSANDRO DOTT. ARMANNI

CONSIGLIERE DEL TRIBUNAL CIVILE DI VENEZIA:

Digitized by Geogle

#### SAN PROCULO

#### DETTO S. PROVOLO.

Secondochè alcune cronache nostre dicono, i fondatori della chiesa di s. Proculo vescovo di Verona furono i nobili Participazii, oggi Badoari. L'origine n'è incerta, ma credesi nell'809 anno primo della ducea di Agnello Participazio, oppure circa l' 814 contemporaneamente cioè al vicino monastero di s. Zaccaria sotto la cui giurisdizione era la chiesa di s. Proculo per decreto di Giovanni Participazio che fu doge creato nell'820. L'incendio del 1105 fra le 24 chiese divorossi anche questa. Un adornamento di marmi e di statue ebbelo nel secolo XIV come dall' inscrizione seconda, e forse allora si ristaurò o si rifece la chiesa. Sotto il governo dell'abbadessa di s. Zaecaria Lucia Donà che su dal 1477 al 1504 su rincozatto la giexia de san prouolo, come leggo in un Diario mas. di quel tempo. A' tempi dello Stringa cioè circa il 1600 vi fu fabbricata di nuovo la cappella maggiore e l'altare. Ma l'inscrizione terza c'insegna che nel 1642 in più ampia e più lucida forma, come dice il Martinioni, fu riedificato questo tempietto sotto il governo di Angeliea Foscarini abbadessa di s. Zaccaria; e su poscia circa la metà dello seorso secolo XVIII abbellito con altari di marmo sostituiti a quelli di tavole, come dalla quarta inscrizione ricavasi, e dall'archivio di s. Zaccaria ove si legge che del 1752 alcuni divoti si esibirono di far fare in questa chiesctta il pavimento della cappella del Santissimo di marmo; di ampliare la custodia del Tabernacolo; di riformare la custodia delle Reliquie; il che su dal consiglio delle monache pienamente approvato. Ebbe diritto parrocchiale fino dall'anno 850, se fede prestar vuolsi alla tradizione; e ufficiato era da due cappellani curati eletti dalle monache di s. Zaccaria . Venne chinso nel 28 giugno 1808, e dopo non molti anni ridotto ad abitazione privata. Aveavi però nell'ingresso di questa abitazione, a pian terreno, una cappella interna in memoria della chiesa che qui sorgeva; cappella che nel 1825 venne sfornita, e se ne portò l'altare nella chiesa di santo Zaccaria ( vedi la inscrizione in s. Zaccaria num. 69). Flaminio Cornaro nel Tomo XI p. 405 e nelle Notizie Storiche a p. 41 parla di essa, oltre gli scrittori più volte ricordati . Palfero ba la seconda inscrizione a pag. 97. del suo Codice .

.

\_\_\_\_\_

SACRYM HOC | DEO | SVB INVOCATIONE B. PROCYLI E. C. | ERECTYM | FEDERICVS MA-RIA GIOVANBLLI PATRIARCH. | VENET. DI-GAVIT | DIF XXX APRILIS ANNO MDCCXCVII

Questa lapide della consacrazione io copio dal Giornale per l'anno 1799 een la serie di tutti i saccridoi component ul clero vento. In Venezia per Antonio Rosa in 12. e stà a pag. 93 sotto il giorno 9 dicembre dedicato a s. Proculo.

Del patriarca Giovantelli dico fralle inscrizioni della chiesa di s. Pietro di Castello.

MCCCLXXXIX. DIE XXIIII- DECEMBRIS. FA-CTVM FVIT HOC OPVS IN REMISSIONEM PECCATORYM SAPIENTIS ET CATHOLICI VIRI D. AMADEI DE BONGVADAGNIS COM-MENDABLIS VICECANCELLARIJ COMMV-NIS VENETIARVM.

Il Sansovino riporta questa epigrafe, non dicendo in qual sito della chiesa fosse collocata, e di quale opera si parli ; inesattezza che abbiamo altre volte osservata. A supplimento di ciò che non dice il Sansovino, notorò io aver trovato in un manuscritto degno di fede, che sotto la tribuna eravi un architrave sorretto da sei colonne con sopra li dodici apostoli e il crocifisso in mezzo; che la detta epigrafe ricorreva lunghesso l'architrave di pietra viva in campo d'oro; che del 1587 i Cappellani e Gastaldi della scuola del SS. per aggrandire la tribuna lianno distrutte, ossia levate le colonne e gli apostoli, e han riposto l'architrave in terra facendolo servire per un gradino inmezzo la chiesa, in modo che divenne malagevole la lettura dell'inscrizione stessa; il che succedette non senza grande mormorazione veggendosi tolto l' oggetto per cui si era eretta la memoria. Oggidi non sappiamo qual fine abbiansi fatto quesii rimasugli dell'arte

AMADEO (Palfero dice Amener) de' Bongvanaen fu Vice Cancelliero della repubblica duran-

te la vecchiaja di Baffain dei Caresini Cancelhier grande storico, del quale gli parlerò in altro sto. Flaminio Cornaro, che ciò accenna (T. XI. p. 466) 13 no in el T. J. p. 214 un documento del 1568 in cui facendo da testimonio il Bonguadagni si chima prevido viro ser Amadeo de Bonguadagnis Notario ducati Fenctiarum.

Indagando sulla origine di questa casa, io propenderei a crederla Ferrarese: imperciocche il più degli scrittori si stampati che manuscritti delle cose ferrarcsi, siccome mi avvisano e il chiarissimo conte Lecpoldo Cicognara, e il conte Girolamo suo cugino, s'accordano nel citare un Amodio Buongvadogni da Ferrara come architetto nel 1285 della Torre dell' Orologio detta Rigobello in quella città, aggiugendo taluni che la Torre fu detta dapprima de' Ribelli perché fatta coi danari di essi ; e che lo stesso Amadio fu in seguito ribelle del Marchese Obizzo. La simiglianza del nome, che non è de' comunissimi, e l'essere stato ribelle e quindi forse esiliato da Ferrara questo Amadio non rende inverosimile la conghiettura ch'egli siasi ricoverato presso i Veneziani e che da'suoi discendenti sia venuto il nestro Anapro; tanto più che dopo il detto Amadio non trovasi in Ferrara più traccia di questa famiglia nè in cronache ne in lapidi. Verò è però, che il Frizzi nelle sue Memorie storiche dice che alcuni manuscritti portano il neme non di Amadio ma di Armanno; comunque sia, non vien meno la conghiettura in quanto al cognome.

3

DIVINO IMPLORATO AVXILIO I DEIPARAE-QVE VIRGINIS MARIAE I TEMPLVM MOC REAEDIFICATVM FVIT IN MONOREM DIVI PROCVLI I A REVERENDIS MONIALIBVS I SANCTI ZACHARIAE I ABBATISSA REVEREN-DISS. I MATRE ANGELICA FOSCARENO. I AN-NO DOMINI MICXXXXII

Ebbi in esatta copia questa inscrizione dall' amico mio cortese il signor Angiolo Minio ingegnere, la qualestava affissa in chiesa . Il Cornaro, il Zucchini, il Colcii lessero male Акстза

in cambio di Arcellea, tale essendo il nome presso monastero, sotto l'anno 1451. 16 otto-della badessa Foscanini all'anno 1641 posta bre, notato che il detto Pre Antonio Reccana-Franceschina anzichė Angelica il libro Notizie della Chiesa e del monastero di s. Zaccaria MDCCC., posciachè anche il llozzoni nel rà sepolto. Sitenzio snodato la chiama Madonna Angelica Foscarini A. 1641. 1647.

REAEDIFIC ATA ECCLESIA CVM LIGNEIS TANTUM VTERETVR ARIS NOVISSIME CIR-CA MEDIUM SAECULI XVIII. MARMOREIS ALTARIBVS ELEGANTIS PARISOVE OPERIS INSTRUCTA FUIT AD QUORUM ERECTIO-NEM TVM SANCTIMONIALES TVM ALII PIL VIRI IMPENSAS EROGARVNT.

to al num. 3.

5

#### ..... NS PRESBITER ANTONIVS DE RACA-NATO DIE XXVII . . . . .

Questo frammento di epigrafe lessi nell'aprile 1821 scolpito sopra l'anello di marmo di un pozzo che stava nel palazzo (ora uno de'tre pubblici Ginnasii della nostra città) di faccia il sito di questa disfatta chiesa di Proculo. Il carattere è del secolo XV. Antonio Recenari, figliuolo di Filippo, era Cappellano della Chiesa di s. Zac-caria, trovandosi nell'archivio di questo sop-

dallo stesso Cornaro. Pur malamente la dice ti lascia 1300 ducati d'imprestiti a Pre Antonio suo nipote e dopo di lui ad un prete per una messa quotidiana in quella chiesa ove sa-

Lo Scradeo (Monumentorum Italiae Lib. III: p. 510) dopo aver riferita la inscrizione spettante al Bonguadagni, che abbiamo veduta qui al num. 2, riporta altre due epigrafi come esistenti in questa chiesa. Esse sono supposte, e partono dal cervello di Andrea Calmo, di cui vedi ció che ho detto nella prefazione p. 14 vol. I, e vedi anche nelle epigrafi di s. Gio. in Olio. Le inscrizioni qui sotto trascrivo, anche perchè vegga il leggitore la improbabilità, che tal sorta di memorie fossero collocate in un luogo sacro. Lo Scradeo anche vi fece degli errori Questa traggo dal Cornaro, il quale vi pre- nel riportarle, che iocorreggo colla scorta delle naette anno puniti nocassati che abbiamo vedu- edizioni delle Rime del Calmo.

> In hoc cassono de marmorea petra sepuitus fuit quondam Petolotus de Polesinis cognoviento dictus provisor lacunarum et gheborum qui cum uxore carissime vixit calcans in ebdemada ambo terrena fixit. Vizit annos centum atque tribus et obiit in vigilia sancti Mauri apud ecclesiam Cathedralem Iesulanam.

DCCCCXIX. Kal. aug. Perchè voio che ognum si me intenda

Se ben i no savesse de latin Son Petoloto da cha Pulesin, E prieghe san Alban che me defende .

Fine della Chiesa di S. Proculo.

## INDICE

# DEI NOMI E COCNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI DI S. PROCULO

BON GUADAGNI Amadeo 1589, 2 FOSCARINI Angelica 1642, 5 GIOVANELLI Federico Maria 1797, 1 RECANATI (da) Antonio (s. a.) 5

### TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

B. beati

D. domini

B. C. episcopi confessoris

. • 

## INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

## DI SAN MICHELE ARCANGELO

DETTA SANT' ANGELO

E SVOI CONTORNI

DEDICATE

AL NOBILE SIGNOR CONTE

OTTAVIO ANDRIGHETTI.

### SANT' ANGELO.

Nel sestiere di s. Mareo di questa città sorgeva fino dall' anno 920 eretta dalle famiglie Morosini e Lupanizzi nua chiesa dedicata a san Mauro Martire, la quale posteriormente cangiò nome e a S. Michele Arcangelo su intitolata. Ciò raccogliesi da documenti indicati dal senatore Flaminio Cornaro (T. XII. p. 293) in uno de' quali stipulato liu dal 1069 nominasi un Tino cherico, notajo, e piovano della chiesa di s. Michele Arcangelo. Perlaqualcosa errano alenni che conghietturano essere stata fabbricata la chiesa presente dal doge Domenico Contarini (eletto nel 1043); mentre non questa, ma quella di sant' Angelo di Concordia, come altrove vedremo, fu da esso edilicata. Costituita lin dal suo principio in parrocchia la nostra chiesa continuò fino all' anno 1810, nel quale concentrata venne nell'attuale parrocchia di santo Stesano protomartire. La chiesa su serrata nel di 24 ottobre 1810, e ne è presentemente servendo a magazzino e ad uso di chi n'è custode posto dal R. Demanio. Quanto alla sua fabbrica, è presumibile che più d'una volta stata sia del tutto rinnovata o almeno in gran parte. È certo che del 1105 andò anch'essa soggetta al grande incendio, da noi altra volta ricordato . Pare che circa il 1430 si pensasse alla fabbrica stessa, leggendosi che Michele Davanzo piovano con suo testamento 1431 lascia danari anche per la fabbrica della chiesa stessa (Cornaro I. c. p. 299). Ma una certissima prova di un grandissimo ristauro, e della rinovazione di questo tempio massimamente dalla parte di Oriente, dopo il 1631 epoca della postilenza, abbiamia dalle Inser. (1. 5. 7.) per opera ed a spese del pubblico, e del benemeritissimo piovano Francesco Lazzaroni. In quanto alla Torre delle campane vedi l'epigrafe (83). Aveva questo tempio nove altari, tre de quali cioè del SS. Sacramento, di s. Schastiano, e di s. Nicolò si fabbricarono poco prima del 1604, e alcuni di essi crano adorni di be' marmi. Anche buone pitture avea la chiesa, come nello Zanetti, e nel Boschini può vedersi. Pregevole era la pila battesimale formata di pietra di paragone, la quale oggidì è nella chiesad isanto Stelano, siscome in quelle epigrafi diremo. Ho redute e lette più d'aza volta tutte le insertzioni sopra luogo, molte delle quali sussistono tuttora, benehè rotte, o corrose, non tanto dal piede de viventi, quanto dagli enormi pesi, e dalle macerie che furonvi, e che vi sono soprapposte, e più ancora dall'abbandono in cui giace tutto questo parimento. Altre epigrafi cibbile dal solito Paliero a p. 1110, il quale so-le nove ne registra; e da altri. Vedermo di illustri spolit Giovanta Querni oratore (Inscr. 9). Sebastiano Alcaini vescovo (Inscr. 19). Carlo Assonica scrittore (Inscr. 46) Francesco de Albertis militare (Inscr. 66). Angelo Sabino dottore (Inscr. 66). scr. 80) èc. Il Sansovino scrive che in questo tempio ebbe tomba Rocco Cataneo Veronese auditore perpetuo di diversi nuncii in Venezia uomo dottissimo nelle leggi e nelle lettere humane, ma non vi su posta epigrase. Di questo Cattaneo prete che su uditore anche di monsignor della Casa nuncio nostro, seec menzione Apostolo Zeno nel vol. I. p. 116 delle Annotazioni alla Bibl. Fontanini, registrando il libro: Dialogo di M. Tullio Cicerone dintorno alle Partizioni oratorie con la sposizione di

M. Rocco Cataneo. Vinegia per Cursio Trojano dei Navo (c in finc, per Venturino Ruffinelli) 1545 in 8, e ne sece menzione del pari l'Argellati e il Paitoni nelle loro Biblioteche de' Volgarizzatori . Qui fu anche interrato Jacopo Pighetti Bergamasco celebre Veneziano avvocato del secolo XVII, altre volte da me rammentato e scritore di varie opere ; del quale vedi il Calvi nelle Elfemeridi T. III. p. 166, encla Scena letteraria. Parte I. p. 194; le Glorie degl' Incogniti, ov'è anche il suo ritratto d'età d'anni XXVIII, p. 184. Il Papadopoli T. II. p. 140. Egli morì in Venezia nel 10 ottobre 1647 d'anni 46; come dal necrologio che vidi della parrocchia, cil esiste in suo onore coniata una medaglia col suo busto da una parte e le parole saconvs. Pigherri. Beng., e dall'altra Mercurio seduto sopra un sasso; e il motto re. ravente . nesvacan . Sepolto qui pure senza epigrafe si fu il celebre maestro di musica Domenico Cimarosa, del quale, perchè un elogio sepolerale da incidersi era stato preparato, m'è piaciuto di dire al num. 97 (1). Oltre il piovan Lazzaroni sopraccennato, furon benefici alla chiesa e parrocchia di sant'Angelo Giovanni Bellini il quale un legato lasciò a favore di figliuole da maritare nate nella contrada, o che da un anno vi abitassero ; Cesare Ferro (Inscr. 27) per altro legato a favore di vedove e di donzelle (Coronelli Guida 1744 p. 177) e lacopa Franzini che a sue spese innalzò l'al-tare del SS. Rosario (Inser. 55). La pietà poi del Senato fino dall'anno 1392 areva instituita in questa contrada una Confraternita a sollievo de' poveri vecchi che in servigio delle armate navali avevan consumata la loro vita (Cornaro L c. p. 295) E qui pure era nna Confraternita di preti secolari sotto gli auspici della B. V. Assunta, come appare dalla Matricula seu constitutiones ven. Confraternitatis saecularium sacerdotum sub titulo et auspiciis Assumptionis B.M.V. primum in ecclesia s. Bassi, inde s. Mariae Iubenicorum, demum D. Michaelis Archangeli firmatae. Venetits 1764 fol.

Di questa chicas parlarono fra gli altri il Sabellico (de Situ vitis p. 89 ed. 1501), il Sanovino (Lib. II. p. 46), lo Stinga (Lib. I. p. 91), il Martinioni Lib. II. p. 116); il Pacilico (Cronaca p. 285); il Martinelli (Ritratop. 38 ed. 1705). Il Comaro (Eccl. Venet. T. XII. p. 291 e seg. e nelle Noticie p. 210), l'autor delle Vite e Memorie di Santi cc. (T. I. pag. 1.), il Forestiero illuminato (p. 79. ed. 1765), la Cronaca Veneta (T. I. p. 61. ed. 1777), il Zuechini (T. I. p. 467) cc. ec.

(1) Mentre scriro, in questo mese di febbraio 1831 si sono scoperti nel riro che si va escavando, presso questa chiesa due cassoni di pietra, già unna sepolerali, ma senza alcuna cpigrafe. L'ono di cesì però o rozzamente larorato da tutti quattro i lati con colonnette a base orilero e di sorrapposti; con accelli e foglie, e stelle a sedici angoli; e sembra scultura del duodecimo o, decimoterzo secolo.

MICHAELI ARCHANGELO DIVOQVE MAVRO SACRVM

CRRISTO SALVATORI | PESTILENTIAE
GRAVEM ARGYW AUTOREM I ARGYS SALVTIS ET PACIS | DIVINI SCILICET POEDERIS
SYPERAUTI | DIE PRIN'MS ALVTARIXAXI.
SEPT. MDCXXXI. | B. MICHAELL PACIS ARCLINGGELO SACRA I CYM DO MARIA LAVARE
TANA OPIFERA | ARGA POEDERIS | CIVITATIS TYTELARI, I ERIT FRGO VORIS HAEC
DIES MEMORIALIS | DIEM FESTUM DOMINO CELEBRARITIS | IN PROGENIES VESTRAS LEGITIMUM | SEMPITERNYM DIEM.
ENDO, XII. | FL. LAZARONYS PIER. VIC. GEN.
PIO SENATUS AERE P. | ANNO SALVIIS
MICCXLII.

MICHAELI ec. Questa in una linea è scolpita sull'architrave esteriore della porta maggiore, sorretto da due colonne. Il carattere è del gecolo XV.

Chatsto ec. E questa si legge in pictra affissa sopra la detta porta maggiore esteriormente. In seguito a quanto ho detto nel proemio, e secondo quello che scrive il contemporaneo Martinioni (Lib. II. p. 116.) ad intelligenza di questa epigrafe e delle seguenti alli num. 5. 6. 7. parendo che del 1631 a' 29 di settembre, festività di s. Michele Arcangelo, Iddio esaudisse le orazioni della città afflitta per la crudel peste che in gran parte l'aveva spopolata, FRANCESCO LAZZARONI dottore nella sacra teologia e nell'una e l'altra legge, piovano di questa chiesa eletto nel 1631 la rinnovò quasi per la metà dalla parte di levante, e dedicolla alla Vergine Lauretana della Salute e a s. Michele Arcangelo in rendimento di grazie per la liberazione da così fiero male; e nel tempo stesso institui in giorni determinati il recitar solennemente le litanie de' Santi con altre divoto preci . Per la qual cosa fece scolpire questa e le altre seguenepigrafi. Ma nel 1646 con ottimo consiglio il simulacro e la divozione alla Beata Vergine

Lauretana furono trasportati nell' Isola di san Clemente per opera dello stesso piovano Laz-zaroni come vedremo parlando delle Inscrizioni di quella Isola. Non solamente poi il Lazzaroni ebbe eretto in memoria dell'ottenuta grazia l'arco di mezzo nella rinnovata chiesa di s. Angelo sopra cui leggesi anche oggi l'inscrizione al num. 7, ma aveva anco fatto dipingere nella facciata esteriore la donna dell'Apocalisse vestita di sole con l'ali, che fugge in solitudine, con questa epigrafe: NENC FACTA EST SALFS, ET MPLIER FPGIT IN SOLITPDINEM, FRE HABEBAT LOCYM PARATYM A DRO, com' egli stesso indica in una lettera a Basilio da Schio conte Vicentino eremita Camaldolese riportata dal Cornaro T. IX. pag. 222. 223. Di questa pittura e della inscrizione nel contorno di essa rimane qualche piccola traccia anche oggidi in un grande circolo con cornice che nel mezzo della facciata sopra la maggior porta si vede. Del Lazaront vedi qualche maggior notizia

nella nota all' inscrizione 95 sua sepolcrale . In quanto poi alla pestilenza 1630-1631 qui rammentata, jo mi riservo di parlare nelle Inscrizioni di santa Maria della Salute: Tempio dal Senato eretto per voto fatto in questa occasione. Diro qui solamente di passaggio che nello scorso novembre 1830 essendo ricorso il ducentesimo anno dalla fondazione del tempio stesso, e quindi dalla liberazione, fu ordinato un triduo in ringraziamento, e riuscì così solenne, e divoto, che ben ebbe a mostrare essere tuttavia in fiore appo i Veneziani la devo-zione alla Gran Madre d'Iddio, e la magnificenza e splendidezza usata in ogni tempo in simiglianti occasioni. In questa uscirono a stam-pa i seguenti opuscoli, dai quali il leggitore potrà a dovizia raccogliere la storia della peste, la vera sua origine, i progressi, i rimcdii usati, il finimento; l'erezione del Tempio della Salute ; e le cose operate allora, e nel 1750, e nel testé passato 1830 in ringraziamento all'Altissimo per la ottenuta liberazione.

1. Lettera Pastorale di Mons, Iacopo Monico patriarca: adi 4 novembre 1830: colla qua-

le si annuncia l'avvicinamento del solenne triduo, e invitansi i fedeli a celebrarlo. fol. volante. 2. Descrizione della peste che desolò la città

di Venezia e Terraferma nel 1650. 8. Tip. Rizzi. Questa è tratta dalle Feste Veneziane della nob. donna Renier-Michiel.

3. Descrizione sullo stesso argomento, fatta da V. Q. (Vincenzo Quirini). Tipog. Rizzi 16.

4. La peste di Venezia nel 1630, origine della erezione del Tempio a Santa Maria della Salute. Autore Giovanni Casoni Ingegnere . Ven. Alvisopoli in 8.

5. Cenni storici sopra la peste di Venezia del 1630 31 estratti da un' opera non pubblicata del C. F. (Consigliere Frari) con in fine una lettera di Gianfrancesco Loredano sulle feste allora celebratesi. Ven. Tip. Graziosi in 8.

6. Ragguaglio della Veneta Peste dell'anno 1650 ec. aggiunte le solennità dell' anno secolare 1750. Ven. Alvisopoli 1850. Opuscolo compilato da Monsignor Moschini.

7. Descrizione delle sacre e solenni funzioni celebrate nella chiesa di s. Maria della Salute nelli giorni 19. 20. 21. novembre 1830 in ringraziamento per l'ottenuta liberazione dalla peste nel 1630. (Autore Tommaso Lucatello). Sta nella Gazzetta privilegiata 23 novembre 1830 n. 266 e fu ristampata in fol. volante.

8. Ragguaglio del solenne triduo celebrato in santa Maria della Salute nel compimento del secondo anno secolare dalla cessazione della pestilenza. Ven. Tip. Alvisopoli 1850 12. autore Monsignor Moschini .

CONSECRATIO | HVIVS ECCLESIAE | CELE-BRATVR I DIE XII. MAII.

Si legge in piccola lapide sul muro a dritta allato la sagrestia. Fu stampata anche a pag. 74 del Giornale per l'anno 1799 Venezia per Antonio Rosa, 12.

IESV XPI DB CVIVS COLVMNA | ET PER ME- VRBANO VIII PONT. MAX. | FRANC. ERICIO RITA SANCTORYM TVORVM | APOSTOLO- DVCE VENET. | ET LAPIS QVEM EREXI IN RVM | ANDREAE ET THOMAE | MARTYRVM TITVLVM | VOCABITVR DOMVS DEI . GEN.

I XPOPHORI COSMAE DAMIANI I INNOCEN-TIVM I ABVNDII CONSTANTIS MAX. VICTO-RINI VITALIS | VIRGINVM MART. | VNDE-CIM MILLE EMERENTIANAE IVSTAE | ALIO-RVMQ. QVORVM RELIQVIAE HIC SYNT! VT INDVLGERE DIGNERIS OMNIA PECCATA NRA. IF. LAZARONVS ECCLESIAE THESAV-RVM | REVERENTER ORNAVIT DITAVIT | ANNVA TEMPLI DEDIC. DIE XIL MAII MDCXLIL.

ORAMVS TE DOMINE | PER MERITA SAN-CTORYM TVORYM | MARTYRYM | INNOCEN-TIVM DOMINICI ALBANI VRSI | THABRAE THARRATAE IV STINI INNOCENTII | FORTV-NATI FELICIS VALENTINI | PONTIFICYM | AMBROSII THEONISTI SISINI ELIODORI I VIRGINVM ET M. | BARBARAE FILIAE DIO-SCORI FYSCAE | ALIORYMQ. | QVORVM RE-LIOVIAE HIC SYNT | VT INDVLGERE DI-GNERIS OMNIA PECCATA MEA | FRANC. LA-ZARONVS SVPPLEX | NOVVM THESAVRVM ADIECIT ANNO PLEB, SVI XII

In urna marmorea conservavasi nell'altar maggiore il corpo di S. Clemente Martire ottenuto dal Lazzaroni a Roma circa il 1663, come notó il Martiniom (Lib. II. p. 118) e il Cornaro (XII. 297). Ma oltre questa reliquia più altre adornavan cotesta chiesa contenute già in due loculi laterali allo stesso altare secondoché apparisce dalle due epigrafi presenti le quali in marmo rosso, benche corroso, tuttavia sussistono . I sacri avanzi e il corpo di s. Clemente si venerano oggidi nella Chiesa di Santo Stefano protomartire; le reliquie, cioè, nella sagrestia; e il corpo di s. Clemente in una apposita nicchia sopra l'altar di S. Tommaso in chiesa.

5

DOM | CHRISTO SALVATORI | B. M. V. LAV-RETANAE SALVTARI | AC MICHAELI AR-CHANGELO I TYTELARIBYS ET TITYLARIB ARCVM SALVTIS ET PACIS I PRO SALVTE PVBLICA | PERPETVAR FOELICITATIS VO-ORAMVS TE DOMINE | PER MERITA D. N. TVM | F. L. P. ANNO SALVTIS MDCXLII | AGGAE C. II.

È scolpita nella base del pilastro a dritta nella navata di mezzo . È pure nel Martinioni, il quale però vi aggiunse dopo ARCHANGELO la parola perensoni che non c'è sulla pietra.

Vedi ciò che ho detto al numero 1. Di Francesco Entezo doge vedrai a suo tempo nelle lapidi della chiesa di san Martino. Del LAZZARONI nascosto sotto le sigle F. L. P. leggi il num. 04-

D. O. M. | PRO SALVTE PVBLICA | BONORVM OMNIVM VOTIS | LITANIAE PERFECTAE LAVDIS | EX ORE INFANTIVM SINGVLIS | SEXTIS FERIIS ITEMO DOMINI | CIS DIEBVS AD CONSTIT. SY | NODALIVM PRAESCRI-PTVM | PRO BENEFICIO INDICTAE | AN. AB VRBE CONDITA MCCXXI | FEDER. TIT. S. MARCI S. R. E. | PRESB. CARD. CORNELIO PATRIARC. | VENETIARVM.

Questa è scolpita sulla base del corrispondente pilastro a sinistra: Anche questa è stampata nel Martinioni .

Vedi ciò che è detto al num. 1.

E del patriarca Federico Cornano parlerassi nelle Inscrizioni de' Teatini, o in quelle di san Pietro di Castello.

DIVA SALVS CVM MICHAELE ARCH. IPSA DIE DEDICAT, EIVS M.D.C.XXXI PRIMV SA-LVTARI FRACTA PESTE VENIT IN ADIVTO-RIV VENETO POPVLO DEI. ARCVM ERGO DIVINI FOEDERIS PIO SENATVS AERE FRAN. LAZARONVS S. THE. ET. I. V. D. PROT. AP. PLEB. VIC. G. PATRIARCH. IN TEMPLI RE-PARATIONE EREXIT.

ROMAE ETIAM IV. KAL. SEPT. SEPTIFORMI LITANIA INDICTA S. MARIAE AD PRAESEPE INTERCESSIONE REPRESSA PESTE MI-CHAEL ARCH, CAELESTIS TRAE RECONCI-LIATO ENSE VENIT IN ADIVTORIVM POPV-LO DEI . MOLEM ADRIANI ERGO SANCTI ANGELI NVNCVPARVNT . ANNO DXC. D. GREG. MAGNO PONT. MAX. OVI MAIORIBVS LITANUS PRO GRATIARYM ACTIONE PRE-

C. XXVIII | MAGNAO ERIT GLORIA DOMVS CES ADIECIT. MAVRIT. IMP. O BEATAS VR-ISTIVS | NOVISSIMAE PLYSOVA PRIMAE. BES REIPVBLICAE MAIESTATE ET DIVINIS GRATYS INVICEM AEMVLAS!

> Questa epigrafe in due pezzi è dipinta o scolpita (che ben non permette di discernere l'altezza ) in nero nella sommità dell'arco eretto nella navata di mezzo dal piovan Lazzaroni all' occasione del ristauro più volte accennato dopo il 1651. Diva salva ec. è sulla fronte dell'arco che guarda l'altar maggiore: Roman l'arco che guarda l'altar maggiore: Roxis: ec. è sulla fronte che guarda la porta maggior della chiesa. Il Martinioni riportò ambidue questi pezzi, e aggiunse due delle otto sentenquesti pezze e aggranse que delle onto senten-te tratte dalle sagre pagine che scolpite leg-gonsi a caratteri d'oro su due delle facciate di quattro pilastri de' quali due sono quelli della cappella maggiore; e altri due di prospetto son quelli della navata di mezzo. Trattandosi di motti sacri molto bene adatti alla circostanza e fatti iscolpire dal benemerito Lazzaroni. io qui li riferisco tutti otto.

| . 1               | 2              |
|-------------------|----------------|
| HAEC DIES         | SALVS          |
| VAM PECIT DOMINUS | ET PAX         |
| EXVLTEMVS ET      | IN VIRTYTE TVA |
| LARTEMVR IN EA    | ET             |
| ALLELVIA          | ABYNDANTIA     |
|                   | IN TYRRIBYS    |
|                   | mute.          |

3 RCCE NYNC TEMPVS ACCEPTABLE ECCE NAME DIES SALVTIS ATTECNIA

APPARENT ARCVS MEYS IN MYDIRYS ET RECORDABOR POSDERIE MEE VORISCVM

5 POSVIST VT ARCVM AEREVW BRACHIA MEA FT DAY 2181 AC PROPUGNATOR erw. AD SALVANDVM

SARCTYS DETS SANCTES PORTIS SANCTVS IMMORTALIS MISEREBE NOBIS

SANCTVS CANCTUS SANCTYS DOMINUS DEVS SABAOTH

NOS ATTEM EST SALVS VITA

CLORIARI OPORTET IN CRUCE DAI NOSTRI PEST CHRISTI IN OVO ET RESYRRECTIO

In quanto poi alla storia che qui si accenna, cioè che sendo pontefice Gregorio Magno, e imperatore d' Oriente Maurizio, nel 590 dell'era volgare videsi un Angelo sopra la Mole Adriana in Roma, il quale rimetteva la spada nel fodero indicando con ció, dover cessare MAESTISS. P. I OBIIT MDCLXXXVII. la pestilenza che allora quella città affliggeva, onde ne venne che la Mole Adriana prese il nome di Castel Sant' Angelo, vedi gli scrittori delle Storie Romane tanto intorno all'epoca certa in che vuolsi avvenuto il fatto, quanto intorno alla sua verità.

SEBASTIANO MARCELLO FANTINI | FILIO SENATORI OPTIMO IIVIVS ECCLESIAE PROCURATORI PAVLA BADVARIA VXOR PIENTISSIMA POSVIT MDLXXVI | OBIIT AN-NO AETATIS SVAE LXIIII | DIE XX. IANVA-RII MDLXXV.

Sopra la porta laterale della chiesa a dritta verso la sagrestia avvi urna marmorea sotto di cui leggevasi la presente epigrafe, la quale nel 1818 fu trasportata nel chiostro del patriarcale Seminario. Palfero copiò male VIXIT ANNOS 64 invece di ossit anno agratis svas LXIIII.

Sebastiano figliuolo di Fantino q. Pietro Marczilo, del 1522 nel mese di agosto fu facto sora li estimi di Padoana e trivixana, come abbiamo dalli Diarii del Sanuto (XXXIII. p. 575). Si ammoglió nel 1539 in donna Paola Baboano f. di Alvise, e mori del 1576 more comuni. FARTINO il padre era morto fin dal 1549. Cosl dalle Genealogie di Marco Barbaro q. Marco. Questo Fantino non è a confondersi con un altro contemporaneo Fantino che del 1506 era podestà e capitano ad Este come dall'epigrafe riportata a pag. 100 dell' Agri Pata-vini Inscript.

9

IOANNI QVIRINO | CO. ET EQ. IMP. ORDI-NIS | S. GEORGII | INGENII ET ELOQVEN-TIAE | GLORIA CELEBERRIMO | HVIVS EC-CLESIAE PROC. BENEMERITO I SVMMO PO-RI CVI VIVVM CICERONIS | EXHIBVIT SI-MVLACRYM | ET DOCTORYM OMNIVM | OVOS OFFICIIS | ET GRATIA DEVINXIT LV-CTV | INTRA XLVIII . AETATIS ANNVM | SV-BLATO 110. BENED. TASSIS MONACH, CA-MALD. | EX SORORE NEP. ET HAERES TEST.

Questo epitaffio era incassato nella baso della prima colonna della navata di mezzo a dritta . Fu levato di là, e trasportato nel Chiostro del patriarcale Seminario ove oggidi si legge.
Giovanni Qvenini cittadino Veneziano fu fi-

gliuolo di Girolamo patrizio q. Filippo Senatore e di una donna di bassa nascita Muranese Isabella Morelli. Venne al mondo all'ore 8 della notte il di 11. gennajo 1639 m. v. illegittimo, se non che fu poscia legittimato dal Senato con Ducale 23 giugno 1674. Frequento per gli studii le scuole de padri della Congre-gazione di Somasca, avendo dal padre Ferrari appresa la grammatica e la umanità; dal p. Sala la rettorica; dal padre Cosmi la filosofia e la teologia. Recatosi in Padova ne riportò le insegne di dottore in legge l'anno 1659 il di 28 marzo, e fu suo promotore il conte l'acopo Cajmo Udinese. Tornato in pratica batte la via del foro sotto il valente patrizio Lazaro Ferro; e fatti poscia gli esami di metodo, e le prove fu abilitato ad avvocare nel Palazzo a' 27 di novembre del 1666. Torcello lo elesse nobile del suo consiglio in riconoscenza della protezione che il Querini avea preso degli affari di quella Comunità. Ignorasi quando sia stato in-signito della contea e dell'ordine imperiale di s. Georgio titoli datigli dall' Epigrafe. Le Accademie de' Dodonei, degli Sventati ed altre il vollero aggregato alle loro adunanze. Fra gli amici suoi più distinti annoverarsi deve il conte Carlo Dottori, il dottore Iacopo Grandi, Bartolommeo Griffi sacerdote, Domenico David poeta, Giammatteo Alberti ec. Mori a sant'Artieno luogo poco discosto da Treviso nel 15 giugno 1687, e trasportato a Venezia il cada-

vere (1) ebbe in questa chiesa di s. Angelo sepoltura colla sopra riferita epigrafe fattagli por-re da Giambenedetto Tassis Camaldolese nipote suo dal lato di sorella come nella stessa pietra si accenna. All' avviso della morte del Querini giunto quando erano radunati i magistrati e i collegi si levaron tutti e si licenziarono. Scrisse.

1. Ioannis Quirini de Testaceis fossilibus Musaei Septalliani, opuscolo cui va unito il semari reperiuntur generatione Épistolae. Ve - 3. Progymantuna ex humanioribus literis senetia 1576. 4, Il Querini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Mantenio South Progymantur con sub ausmicii. D. C. - 1 (Decini dedica la sua epistola Control dedica la sua epistola de l guente : Iacobi Grandii de veritate diluvii stola Manfredo Septallae canonico Mediolanensi, nella qual dedicazione dice che essendo a Milano e visto il Museo Setalla s'invoglió di scrivere, ma rapidamente; il quale scritto esaminato poscia da Iacopo Grandi, ne fece elogio. In fatti il Grandi nella dedicazione che fa della detta Epistola sua Ioanni Quirino Veneti fori Oratori celeberrimo. chiamando nervosa la dissertazion del Querini, dice essere rimasto sorpreso, come rapidamente e senza libri abbia egli risolto una difficilissima quistione; e con ragioni tratte dalla più profonda filosofia, si sia sforzato di vindicare dalle ingiurie de scolastici la na- 5. Diede alle stampe con sua dedicazione al tura, i quali a miracolo ascrivono le cose, sig. conte Mez Usbergo Sarego in data di di cui ignorano le cagioni. Anche il Cinelli nella Biblioteca Volante chiama eruditissime queste due lettere ; niflettendo però, che sebbene questi grand'uomini abbiano brava-mente difesa la loro opinione, ch'è la comune, non mancano uomini altresi dotti che sentono diversamente volendo questi che il mare arrivasse un giorno sui monti, allonta-natosi per cagione di tremuoti, e di atterramenti fatti dal continuo calare che fanno i monti, conchiudendo che fra tali soggetti ha ragioni fortissime il nostro sig. Vallisnieri ra del Vallisnieri fu poscia stampata)

Ioannis Quirini Oratio. Venetiis typis Io. Francisci Valvasensis. in 4 senz' anno, ma già è noto che il Nani mori a' 5 di ottobre 1678. È dedicata al suddetto dottor Iacopo Grandi che vi si chiama publico anatomiac professori collegii philosophorum et medicorum priori et academiae Dodoneae eensori. ( Del Grandi ch' era del Modonese, vedi il Tiraboschi nella Biblioteca.) Questa orazione fu ristampata colla traduzione a canto nel T. II. pag. 222 della Raccolta di Orazioni, elogi, e vite scritte da letterati Ve-

rariis cler, Reg. Somaschae in Seminario ducali Venetiarum scripta, cum praefatione Iohannis Benedicti Tassis. Codice in 4 num. 953. descritto a pag. 982 della Bibl. Sammicheliana, la quale possedeva quasi tutte le opere del Querini di vario argomento in un codice num. 1148; e in un altro poi membranaceo flum, 400 si conservava il privilegio del dottorato suo ottenuto, come si è detto, in Padova nel 165q.

Sonetto in morte del cav. e procur. Batista Nani stà a pag. 61 delle Glorie funebri in morte del Nani

Venezia 2 agosto 1662 una Lettera panegirica scritta dal signor Michele Bernardi cavalier di s. Michele al sig. abate don Vincenzo Dini in occasione delle felicissime sue negoziazioni intorno all'aggiustamento seguito fra la serenissima Repubblica di Venezia e l'altezza reale di Savoja.

Tutti quelli che nominano il Querini gli fanno encomii siccome uomo di grande eloquenza, e di grande dottrina ; e specialmente ció testifica il sunnominato Iacopo Grandi accadele quali sporrà nei suoi viaggi Montani, che mico della Crusca, il quale nella prefazio-da letterati si desiderano alla luce. (L'ope-ne alla Risposta a una lettera del dottor Alessandro Pini medico del capitano !delle 2. Obitum equitis Io. Baptistae Nani D. Mar- Navi Alessandro Molin, stampata in Veneci procuratoris lugente Academia Dodonea zia nel 1686. 12, intorno all'isola di santa

<sup>(1)</sup> Nel Necrologio della parrocchia si legge: adi 17 giugno 1687. Hoggi è capitata con una barca Trivisana una cassa con dentro il cadavere dell'ecomo sig. Zuanne Querini av. figlio del n. h. c. Girolamo Querini d'anni 47 circa da febre et flato ammalato a s. Artlen sopra Treviso giorni quattro. medico Bonifacio. lo farà sepellire li suoi Commissari con il capitolo. Adi detto fu posta la detta cassa nel terreno in chiesa. Tom, III.

Maura e la Prevesa, ricorda, con altri dotti, il blicò il libro: La Giurisprudenza senza difet-Querini vivo simulacro di Cicerone nel veneto ti che da se medesima si difende contro i foro ; oltre Apostolo Zeno e Pier Catterino Ze- Trattato del signor Lodovico Antonio Muratono, i quali e famoso e insigne oratore e mag. ri . Opera del sig. Gio. Ant. Querini Avvocato gior lume del foro veneto lo dicono. Giambat. Veneto, dedicata all' em. e rev. principe Frantista Vidali a pag. 325 del libro I capricci serii cesco Borghese cardinale di santa Chiesa . delle muse (Venezia 1677. 12.) addirizza un Venezia 1743. dalla Stamperia di Antonio sonetto a lui eloquentissimo oratore. Che più? Mora 4. Assai bene ragionando il Querini rilo stesso Senato gli concesse, come abbiamo det- sponde a ciascheduna opposizione fatta dal Muto, la legittimazione, anche per la virtù insigne del soggetto applaudita fra li paragoni più cospicui del foro (Notatorio del Collegio anno

1674 p. 60). Vedi gli storici Veneti T. VIII. pag. V. XXVI. Apostolo Zeno. Lettere Vol. III. p. 297. num. 566. Morelli. Operette vol. I. p. 224. Cinelli Bibl. volante T. IV. p. 109. Battagia Accad Veneziane p. 59; alcune particolarità però furonmi somministrate da un mss. Zeniano. Egli è ben a notarsi errore corso nel Di zionavio degl'illustri (Bassano 1796. T. XVI. o. 114) ove primieramente dicesi il nostro Giovanni patrizio, non vi essendo; e secondariamente lo si confonde con un anteriore Giosi osservi che del 1613 il nostro oratore non era ancora nato. Ma già de' patrizii letterati Giovanni Querini parlerenso in altra occasione. Qui bensi farò menzione di un altro cittadi-

no avvocato Veneto, dello stesso nome, e cognome, cioè di Giovanni Antonio Querini. Questi prima del 1737 impresse un'operetta assai giudiziosa intitolata Bassetta convinta, i sempre con integrità ad onore dell'arte e a sollievo de'rei da esso difesi; e che queste Consi-Giurisprudenza, il Querini in opposizione pub- onesti e degni letterati ch' egli si abbia mai

ratori alla Giurisprudenza, conchiudendo che il libro del Muratori doveva più a proposito intitolarsi Dei difetti dei professori della Giurisprudenza, essendo che la Giurisprudenza come ogni altra scienza regale in se stessa è invulnerabile e senza difetti, e che se in pratica la malizia o ignoranza umana la rende deforme e mostruosa, deve correggersi chi ne è reo .

Vedi le *Novelle* suddette agli anni 1757. p. 105—1742 p. 555—1745 p. 137 e il Moschini (Lett. Ven. p. 244, vol. III.)

In quanto poi a GIAMBENEDETTO TASSIS nominato nella epigrafe, autore, come si è veduto della prefazion a' Proginnasmi del Querini, ramente lo si comonice con un alice rime nelle della prefazion a' Proginassini del Querini, cuani Querini patrizio, il quale ha rime nelle della prefazion a' Proginassini del Querini, funebri in motre di Camilla Rocha Nobili: se ne fa menzione onorevole spezialmente ne-ci Venezia 1613). L'errore scopresi subito che gli Annali Camidlodesi T. VIII. p. 571. &, 589 b., 627 a., 635 a., imperciocche essendosi nell'anno 1713 riassunte le trattazioni per comprovare la santità e il culto del B. Pietro Orseolo Doge, il Doge Giovanni Cornaro appog-giò l'argomento al Tassis allora abbate del monastero di s. Lucia di Vicenza, e fu per suo merito principalmente che ottennersi poscia le reliquie del santo Doge, di che già avremo alcui esemplari in poco tempo divennero rarissi- trove a parlare. Egli inoltre molti materiali mi . Poi nel 1737 pubblico: Il Foro all'esame. aveva raccolti spettanti all' Istoria Camaldole-Avvocato Criminal Veneto consacrata al nob. che trasmise all'abbate Pietro Canneto, e che uemo Tommaso Malipiero attuate dignissimo serviron poi di base alla grand opera degli Avegado di Comun. Venezia appresso Fran-Annal data in Venezia in luce per cura ce cesco Piteri. A Di questo libro si fa un estrat- chiarissimi Mittarelli e Costadoni. Mori il to nelle Novelle della Repubblica Letteraria Tassis nel monastero di san Michele di Muraconchiudendo che il Querini versato in una no il giorno undici agosto 1728. Ma lasciato lunga pratica di cause Criminali, le sostenne anche il giudizio de'suoi, basti espurre quello di Apostolo Zeno, il quale testifica che il padre D. Giambenedetto Tassis abate di s. Giovanni derazioni sono degne di versare in mano di della Giudecca dell'ordine Camaldolese, uoqualsisia uomo di foro e di lettere. Avendo poi mo di scelta erudizione era degli studii di esnel 1742 il celebre Lodovico Antonio Murato- so Zeno e della buona letteratura univerri. impresso il suo trattato Dei difetti della salmente assai benemerito; e uno de più conasciuti. Vedi lettere T. III. p. 124 num. Barbieri; e de l 1624 a 27 di febbraio venne 504; e Dissertazioni Vossiane T. II. p. 349. nominato consultore della Repubblica nelle ma-

D. O. M. | ILL.º D. CORNELIO LONIGO | EC-CLESIASTICIS BENEFICIIS | DECORATO ELISABETH BIONDI HAERES MOESTISSIMA P. C. | OBILT A S. 1691. DIE 16. APLIS | AE-TATIS SVAE 74.

ta maggiore.

Lonico, famiglia che varii illustri diede nella Terra d'Este d' onde trae la sua origine e d' onde, forse, trae la sua discendenza anche il

nominato consultore della Repubblica nelle materio feudali occupatosi eziandio secondo le pubbliche occorrenze nell'altre materie legali . Fu uno de' Conservatori della Bolla Clementina eletto nel 1657; incarico al quale rinunció nel 1658. Egli era, oltre a ciò, canonico della Basilica Marciana, Vicario ducale, e auditore de' patriarchi Aquilejesi. Quest' uomo era cosi profondo negli studi canonico-legali, e si universale la estimazion del suo sapere, che non Sul pavimento a dritta entrando per la por- solo la Signoria nostra, ma distintissimi personaggi d'altre città forastiere avevano a lui ricorso per consiglio, conservandosi una lettera a lui diretta da Uladislao re di Polonia in data 2 luglio 1644 da Cracovia nella quale si fanno sophic. Vi fu un Isaia Longio canonico rego elogi ad un parere di cui era stato richiesto. lare, morto nel 1463. Un Giambalista morto Egli stesso (però con non grande modestra 1558) un Giovanni medico; un Peter soleva dire di se che nello studio della Jacoltà militare; un Michele canonico (1); e a questi canonica non cedeva a veruno della sua eta; ed ricordati dall'Angelieri nel Saggió istorico in: il solo Fagnano aveva in considerazione e sti-torno alla condizione di Esse (Venezia 1745 ma. Aveva ragunata una scelta Biblioteca, la 8.) puossi aggiungere (se è della stessa casa) quale lasció per testamento, insieme con alcune un Scipione Lonigo di cui è un Sonetto a pag. opere sue, alla nostra Marciana, delle quali 110 delle Funebri Rime di diversi eccellentis- opere sebbene oggidi poco ricercate pure simi autori in morte della signora Camilla Ro- darò qui sotto un ragguaglio ; aggiuntevi cha Nobili comica confidente detta Delia. Ve-nezia 1613. 12. quelle che per legge, come consultore, dovet-tero passare negli Archivii della Repubblica . Ma più degli altri Atestini è distinto Gaspa- Mori nel 1055 a '10 di settembre in Este sua re Vestura Lonigo prete, del quale per essere patria, e fugli posto il seguente elogio nel stato pressochi sempre fia di noi ni piace di maggio chiesa sulla parete, sotto la effigic, dir qualche cosa. Ottenuta egli la Laurea dot- GASPAR LEONICTS PHILOSOFH. THEOL. DIFINI, HFtorale in Bologna, in Parma, e in Padova in MANIQ., JURIS PROFESSOR EXIMITS. OFEM VEtutte e tre le facoltà, filosofica, legale, e teolo- NETIAE S. IOAN. DECOLLATI PLEBANFU, D. MANgica, fu eletto fino dal 1609 a professore delle CI CAN. ET FIC. ILLESTRISS. D.D. MARCI AC RIE-Meteore in Padova; carico che poscia godette RON. GRADERICHI, IO. DELFHINI AGFILEJAE PAonorariamente, essendogli nel 1647 stato accre- TRIARCHAE FICEGERENTEM, AC DEMPM SERENISS. sciuto lo stipendio dalli 250 alli fiorini 400. Del REIP. CONSILIARIFM FIDITISSIMFM (Sic) HABFERE. 1622 succedette piovano della nostra chiesa di Crists PATATITM SOLERTIAM IN PHILOSOPHICIS DOG-5. Giovanni Decollato al canonico Girolamo MATIBFS ENFELBANDIS ET PFBLICIS GEMNASII

(1) Di questo Michele Lonigo canonico di Este, e che sotto Paolo V fu maestro delle Ce-remonie della Cappella Pontificia, fra i varii volumi dell' opere spettanti a Gasparo Lonigo (del quale qui vengo a parlare) suo fratello, esistenti mss. nel Pubblico Archivio u s. Maria Gloriosa de Frari, abbiamo un Codice cartaceo in fol legato, di buon carattere (forse originale) intitolato Consulti intorno alla precedenza con dedicazione al serenissimo prencipe di Venezia Francesco Erizzo fatta dall'autore Michiel Lonigo da Este. E l'opera divisa in capi quattro trattanti de diritti della Repubblica Veneziana in questo argomento tanto verso la Corte di Roma, che verso la Casa di Savoja; e vi si risponde a tutte le obbiezioni che fossero portate in contrario. Comincia: Nell'anticamera dell' quale non fa ricordanza l'Angelieri a p. 119. 120. dove parla di Michele Lonigo sacerdote.

CONGRESSIBY'S EXPONENDIS FACTIONA MIRAT. EX-PERTYM. QFO ATHESTE MATRICIS ECCLESIAE CAN. PRAEBENDA THEOLOGALI DOTATO, RELIGIOSISSIMO, AMARTISSIMO POSITA EST. FITA FFECTES ANNO MDCLXIII. OCTOGENABIFS ET SFPRA, CORPORE MIC TERRAE MANDATES. ANIMA PERENNITER REGNA-TER OLIMPO . BLASIES LEONICES EX FRATRE 10. ANT. TRIPSO. J. DOCT. NEPOS BENEFICII MEMOR PA. 5. De libertate majestale juribus ac prerogati-TRIAB FAMILIAE ORNAMENTEM PONERE CERAFIT. vis venetae reipub. Libri quinque auctore Malamente quindi il Papadopoli scrisse che mori del 1665 in Venezia, seguito anche dal Facciolati; e cosi pure malamente l'Angelieri notò l'anno 1673 di sua morte, anziche 1663, che apparisce da' Registri della chiesa di s. Giovanni Decollato visitati dal Cornaro. Anche in questa chiesa di s. Giovanni Decollato di cui. come si è detto, era piovano vedevasi menzio. 6. ne scolpita del di lui nome in una tomba da esso eretta ad uso de' piovani e cherici di chiesa; ma oggidi più non è, nè io holla trovata fuor che nel libro dell' Angelieri summentovato . Le opere sue che io vidi sono:

1. De fideiconmissis praesertim universalibus tractatus frequentissimus M. Antonii Peregrini ec. editio decima in qua novissime additae sunt notabilissimae remissiones ad Consil. tract. et decis. ejusdem auctoris ec. auctore Gasp. Lonigo J. U. D. Estensi, ejusdem excellentissimi Peregrini olim Auditore. Venetiis apud Bertanos MDCXLIV. fol-

2. De privilegio de non residendo tam doctoribus legentibus, quam studentibus beneficia-tis in publica Universitate Patavina. auctore Gaspare Lonigo J. U. D. Estensi canocartaceo in 4. originale, nella Marciana classe XI. numero XII.) Comincia. Vulgares ac plebei eaeteriq. inscientes .... Termina nec in aliqua parte considerabilis est.

5. De origine jurispatronatus. (Codice parte originale, parte in copia, cartaceo; sta nel suddetto num. XII). Comprende quattro lunghi capitoli, con pentimenti, giunte ec. Comincia. Regiam aggredimur tractationem de jurepatronatu Regiue Coronae. . . . Finisce : vide reliqua spectantia ad hoc capitulum in alio capitulo manuscripto sub tit. Reges sunt patroni .

4. De patronatibus ecclesiarum Regiae Coronae sermi principis reipublicaeque Venetae liber unus auctore Gasp. Lonigo Atestino sac. th. ac i. u. d capellano, vicuriog. in regia capella D. Marci ejusdem sermi principis. (Cod. Marciano classe IV. num. XIV. in fol. cartaceo, scritto da altra mano, ma con giunte e correzioni originali ) Comincia: Jurispatronatus origo in ecclesia Dei . . . . Termina: Defensione regii patronatus tam coram ecclesiasticos quam corum laicos.

Gasparo Leoniceno philosophiae et sacrae Theologiae canonico Atestino (Codice Marano mss. originale in fol. classe V. num. XLVIII. ) Comincia: Stulta mortalium curiositas. finisce coll' epigratuma del Sannain undis ec.

De derivatione nominis Capella et Capellanus. (Codice Marciano mss. originale in fol. classe IV. num. CX.). Comincia Dignissimam suscepimus tractationem de venerabili admirabiliq. Regia Capella D. Marci sermi principis Venetiarum . . . . . siegue : Unde cum sermi principis in ea sim capellanus pariterque vicarius generalis quasi ex debito officii teneor ejus regalia, praeroga-tivas ac praeeminentias insignes, Deo darte, in jura emanare . . . . Termina ; idem patriarcha Prioli sub die 11. 7mbris 1594 fecit decretum hujus tenoris ec.

7. De Interdicto Pauli Pp. V. Gasp. Lonigo (mss. Marciano originale, cartaceo in fol. classe IV. num. LXXXVI). Comincia: Dominus dirigat verba mea in viam veritatis et justitiae . . . Termina: et sunt super omnia, idem Cons. 3. n. 130.

nico ac vicario sermi principis in sua regia 8. Collectanea ab Conc. Trid. auctore Gasp. capella D. Marci Venetiarum. (Codice Lonigo (Codice cart. in fol. originale, nella Marciana, classe IV. num. LXXXVII.) Comincia Sess. 14 de casuum reservatione . . . Termina: solus papa dispensare possit.

9. Quaest. Juris variae auctore Gasp. Lonigo i. u. d. (Cod. Marciano originale classe IV. num. I.XXXIX). Comincia: De protectio-ne quam habet Vencta respublica de ecclesiis ejusq. personis ac bonis . . . Experientia quae est rerum magistra. Termina: quando lex papae non lig 1.

10. Bartoli a Saxoferrato juris lucernae ac iurisconsultorum omnium monarchae omnia quae extant opera, nova omniumo, completa compilatio, cum praeclarissimis addictionibus quamplurium exc." juris interpretum in aliis impressionibus editis quibus nunc additae sunt dectissimae profundissimae ac

propemoduni infinitae aliae additiones et declarationes eminentissimi i. u. d. Marci Antonii Peregrini equitis sermae Venetae reip. consultoris ac in omnium celeberrimo patavino gymnasio juris primarii professoris, per quas sie ejusdem Bartoli doctrina illustratur ut nil facilius, utiliusq. excogitari possit ad penetranda ejus profundissimae sapientiae arcana. Accessere pariter nonnullae aliae appostillae Gasparis Leonyci Estensis doctoris, ac in eodem patavino gymnasio professoris, cujus cura ac industria ad hanc optimant frugem redacta sunt singula Bartoli opera . ( mss. in fol. piccolo , originale. cartaceo, nella Marciana. Classe V. num. XXIX). Malgrado questo magnifico frontespicio, non contiene il mss. alcuna opera del Bartolo, ma solo le addizioni e del l'eregrini, e del Lonigo da farsi a varii passi citati dell'opere del Bartolo; perlaqualcosa credo che come quelle del Lonigo, sieno eziandio inedite quelle del Peregrini; e che fosse una edizione progettata, ma non eseguita (1). Comincia: ad pmam ff. vet. p. ten p.o constitutio. Additiones Peregrini . Rubrica verb. sigillum. Teranina De relig. et sumpt. funer. addit. Peregr. ut de civitatibus subdi-

11. Discorso sopra il copo 6, della Capitolasione fatto nella eletione di Ferdinando 6, in Re de' Romani l'anno 1656, il mese di gennare tra ssor ce etgli elettori: G. I. (Codice cartaceo nella Marciana, in foloriginale, classe XI. num. XII). Diffende il Lonigo in questo libro i diritti della Repubblica in punto di precedenza. Cumincia: E ordinario che nelle radunanze di vario missengito di personaggi. ... Tecnima: devano aver la maggiovanza sopra essi tanto come collegio celettorie le quanto tanquam singuli.

22. Dell' origine, libertà, massià, stato et governo dell' incliu città et republica di Venetia di Gasparo Lonigo da Este dattore et lettore nel studio di Padova libir XXXI, nelli quali si ragiona della venuta dei barbiri ia Italia, de i danni et vonine fatta questa provincia, et quanto tempo duro ii loro regno della deelincione del romano della declinicione dei romano.

imperio, modo e tempo che fu estinto nelle parti occidentali, et come fu di nuovo suscitato nella persona et stirpe di Carlo Magno. et di molte gloriose attioni, guerre, imprese, o vittorie fatte et ottenute da diversi principi et specialmente dalla Republica di Vene. tia, tratta da i scritti de più celebri huomini st antichi come moderni che hoggidt si ritrovino, et da croniche publiche et private non impresse . In Venetia MDCXVIII. appresso Evangelista Deuchino. fol. piccolo. Questo frontispicio e stampato; ma l'opera è tutta manuscritta originale, e stà nel Codice num. CXI. della classe VII. diviso in due Tomi. Dietro il frontispicio veggonsi traccie della dedicazione che l'autore faceva di questa sua opera al doge Marcantonio Memnio e al Senato. La dedica però non v'è, e dopo l'indice de capi, comincia l'opera: Non è scienza o facoltà da humano ingegno ritrovata . . . . e termina nel Tomo primo colle parole: per il che Santo Gregorio Papa credeva che si fosse alla fine del mondo. Il Tomo secondo comincia: Benchègran parte dell'Italia fosse in potere de Longobardi, e termina: qual da alcuno mai è stata violata ma come vergine intatta si ha sempre conservata et per tale da tutti i principi, scrittori, et mondo tutto stimata, temuta, honorata et riverita (parla di Venezia). Questo tomo secondo termina però col libro 28 che tratta delle diverse guerre contro alcuni principi, e specialmente di quelle contro i collegati di Cambray: quindi mancano i tre ulti-mi capitoli 29. 30. 31. i quali dovevan dire (29) della comparazione della republica di Roma con quella di Venezia et che questa sii stata de più temperato governo di quella : (50) Il stato e governo di ottimati è più anticho nobile et eccelente della monarchia: (31) La forma del state e governo di Ven.ª è stato sempre pura aristocrazia ne mai è stato populare ne di monarchia ne meno si può dire che sii misto : Convien dire che vi fosse un terzo volume, giacche la legatura antica fa credere che non vi sieno mai stati uniti questi tre capitoli; oppure che l'autore non li abbia scritti.

(1) Il Tommasini. Elogia vol. I. p. 281. ricorda frulle opere di M. Antonio Peregrini additiones ad Bartholuu come edite: e il padre Angiologabriello nel volume V. degli Scrittori Vicentini a p. 66. ripete lu stessu cosa se però merita fede il Tommasioi. Chi possiede l' spere del Bartolo vegga se siene edite, 6 meno. Fino a qui io bo registrato cio che esiste del Lonigo nella Marciana Libreria. Passo ora a descrivere le assai più copiose opere sue che trovansi nell'archivio Generale de Fran, trasportatevi colle carte della cessata Repubblica. Sono ventiste grossi volumi in fol. piccolo, quastituti scritti di pugno del Lonigo, o fatti da lui trascrivere, con allegati originali, e in copia, con pentimenti, giunte, ec. e stanno in seguito all'opere di altri Consultori della Republica. Le materie tratatea appariscono dal seguente elenco, che dietro ottenutone permesso ho sopra luogo compilato.

13. Trautato della Precedenza di Gasporo Longo de Este. Tono primo Comincia: Econfessato da ogni ordine di natura. Questo Tomo primo e ripetto in altro volume, na con delle varianti, che ha il seguente frontispicio: Della precedenza e prerogative de prencipi et altre dignità ecclesiastiche e laiche nel siare, sadere, e caminare, nelli concistori, congregationi, processioni, et atri publici e privati di Gasparo Longo MDCXXXXV. Comincia: E confessato da ogni ordine di natura.

14. Della precedenza de prencipi, di Gasparo Lonigo D. MDCXXIII. Tomo secondo. Comincia: Con l'occasione delle presenti infelici congiunture. Anche questo Tomo secondo è ripetuto, con dilierense, in altro volume che ha per titolo: Della precedenza della Republica e gli elettori dell'imperio.

Comincia: Con l' occasione ec.

15. Trattato della precedenza. Tomo terro. Comincia colla Copia del l'Instatto di Titolo regio dovuto alla serenisiame acasa di Savoja ce. Impresso a l'Orino nel 1653. Poi vi è originale dell'autore Ristretto della discandenza delli Rie di Cipro composta dal P. Lettor fra Steffano Lusignano stampato in Bologna I anno 1573, con I aggiunta di alcuni particolari molto nottabili cavoti dalle opere di Enea Sibio che poji fu papa Pio 2. Comincia: La casa Lusignana. L' opera è divisa in sei parti.

16. Materia Feudale Tomo primo di carte 311. Commeia: De dignitate feudalis disciplinae; etimologia, definito feudi ec. Omnium nobilissima est feudalis disciplina: Tomo secondo di carte 263. Comincia: Apellationes quae a sententiis offitialium ec.

17. Tractatus de decimis papal. Il titolo è : De

decimis papalibus tractat. in duas partes distributus in quarum prima agitur de decimis variis supremis principibus concessis. in secunda vero de '¿cimis concessis ser. Venetta reipub. praeserim a Climente papa VI. Auctore Gasp. Lonigo I. V. D. MDCXXXVIII. Comincia: Certissimum est papam esse ex suprema sua poéstate.

Sovranità indipendente della ser. Republica. Comincia: Non satis est demonstrasse.
 Circa pensioni. Il titolo è: Tractat. seu volum pensionale loannis Antonii Boni I.
 V. D. et in patavino gymnasio sacrorum canonum ordinarii professoris in programa.

V. D. et in patavino gymnasio sacrorum canonum ordinarii professoris in quo quanipura notabilia ac utilia explanantur pro versantibus in foro. Con note, giunte, e correzioni del Lonigo. Comincia: Anno 1634 Titus episcopus.

20. Religioni soppresse. Comincia Circa la soppressione de Conventini et estinzione delle Religioni de Cruciferi et s. Spirito di Venezia.

cistori, congregationi, processioni, et altri a. Chiesa di san Marco. Questo grosso voluatti publici e privati di Gaparo Lonigo MDCXXXXP. Comincia i E confessato da ogni ordine di natura.

Le Della precelenza de prencipi, di Gasparo Lonigo D. MDCXXIII. Tomo secondo.

Comincia: Con Poccasione delle presenti ci: Lectiones de consuculane ec.

22. Tractatus varii, Gasp. Lonigo. Comincia de dominandi origine. Si innocentiae status

permansisset, di carte 526.

- a5. Consulti e Scritture varis. Tomo primo comincia. L'anno 1407 la ser. Rapubblica conceste alli monaci olivetani... di carte 533. Tomo secondo: Comincia: Le chiese, i monasteri di monache... di carte 565. Tomo terzo. Comincia: com un liberto trattante della Germania et Imperio, d'altro autore; e poi sieguono le scritture, essendo il volume di carte 291. Tomo quinto. Comincia: Pre Francesco Fattori Padvona gode il beneficio ... di carte 450. Tomo sesto. Comincia: De Archiprestiyaro Capungoro. Comincia: De Archiprestiyaro Capungoro. Comincia: In Marchine della carte 450. Tomo sesto. Comincia: De Archiprestiyaro Capungoro. Il residio vocamente di utti e cadauni nostri beni la residio vocamente di utti e cadauni nostri beni comincia di controlo della cadauni nostri beni comi carte della cadauni nostri beni carte della cadauni canti cadauni nostri beni carte della carte della cadauni nostri beni carte della carte appropriate della carte de
- 24. F. Paolo Sarpi e D. Gasparo Lonigo: Sommario: Documenti e Consulti. Comincia Del patronato et giurisdizione degli eccmi ss. procur: nella chiesa e monastero di s. Giacomo della Zuecca.

25. Consulti di Fr. Fulgenzio e D. Lonigo Tomo primo: Comincia coll'indice delle scritture e poi colle parole : Essendo vacante la Capellania della chiesa .... di carte 396. Tomo II. Comincia dall' indice, e poi colle parole. Il clariss. sig. Conte Capitanio di Liesina ... di carte 626.

a6. Un volume Bolle di Papi e Informazioni: Un altro Raccolta di Parti e Ducali diverse : Un altro Parti e Leggi diverse : Questi non sono che collezioni fatte dal Lonigo per

proprio uso e norma.

Oltre queste opere sue che abbiamo, com' è detto, ne' Pubblici Archivii, si ponno notare anche le seguenti.

27. Alcuni suoi pareri intorno a materie ecclesiastiche i quali trovansi sparsi nella Instruzione per la Bolla Clementina opera mss. inedita di Monsignor Cosmi, della quale più copie trovansi nelle nostre Librerie

28. Una sua latina dedicazione a Lorenzo Giustiniani senatore in data 8 Kal. sept. 1619 premessa al volume VI. Consiliorum sive Responsorum di Marcantonio Peregrini (Venetiis 1620 fol.) edito per cura di esso Lonigo, il quale per testimonianza del Tommasini (Vita del Peregrini p. 49) conservava unss. alcune opere di cotesto suo maestro .

29. Storia legale della città di Ferrara volumi due, opera che viene ricordata dall'Angelieri, (p. 116. 117. Saggio ec.), e che parte in originale, e parte in copia autentica in fol. conservasi fra' libri del Patriarcale Seminario per legato del Conte Calbo Crotta: Il suo titolo è: Istoria legale della città di Ferrara e delle ragioni che ha sopra essa la sere-La prima contiene l'origine della città con ciò che di tempo in tempo segui in essa sino alla morte del duca Alfonso II inclusive. La seguiti. Comincia: La serenissima casa d' Este che tale è denominata . Termina; come racconta Gio. Villani nel lib. 8. c. 80. Se- Galliciolli. Mem. Venete. Vol. V. 179. condo l'indice l'opera dovrebbe essere divisa in XIV capi, i quali, dopo la parte storica antica e moderna, tendono a provare sostanzialmente che il duca Cesare era legitti-

mo principe e signor di Ferrara, che non era di linea infetta, ma legittima, e che quand' anche fosse stato di linea infetta, s' aspettava nonostante a lui la successione nel Ducato del quale non poteva essere privato se prima non erangli pagati i miglioramenti ec. Ma questo grosso volume contiene piuttosto un copioso abbozzo che un'opera completa, non rispondendo nemmeno l'interna divisione de'capi, a quella che apparisce dall'indice

premessovi.

50. De officio Vicarii; opera che pur è citata dall' Angelieri (p. 118), il qual dice che venuta a caso nelle mani di Monsignor Giovanni Chiericato allora vicario del fu Venerabile Gregorio cardinale Barbarigo vescovo di Padova, fece tanta stima dell' autore suo. che avrebbe comperate per altrettanti zec-chini alcune carte che ad essa opera mancavano; e soggiunge l'Angelieri che a'suoi tempi (a. 1740 circa) credevasi conservarsi questo manuscritto presso i monaci di santa Giustina di Padova, a' quali mons. Chiericato aveva lasciato per testamento la sua libreria: L'Angelieri nota altre opere in genere, cioè Quaedam consilia: De electione canonica Innocentii PP. XI. De decimis ecclesiasticis: De praecedentia: le quali certamente saranno di quelle che abbiam sopracitate; avvertendo che nell'opuscolo De electione ca-nonica Innocentii PP. XI. è un errore, e deve stare Innocentii PP. X. sendo che il Lonigo morì prima che fosse eletto Innocentio XI. e d'altronde l'opuscolo ho veduto nel volume settimo de' Consulti varii da me qui notato al num. 23.

Vedi Tommasini Gymn. Patav. p. 324. lib. nissima casa d' Este. Divisa in due parti. III. Martinioni. Catalogo dei dottori nel veneto clero. p. 12. Salomonio. Inscript. Agri patav. p. 84. Papadopoli. Hist. Gymn. pa-tav. T. I. p. 182 Cornaro. Eccles. Venet. T. seconda contiene la mutazione del dominio VI. 385 Facciolati. Fasti Gymn. Patav. p. III. di detta città, con li particolari in tal caso 525 Antonio Angelieri. Saggio istorico intorno alla condizione di Este. Venezia 1745. 8. Morelli. Operette. Ven. Alvisopoli . T. I. p. 56

11 SEPH BIONDI | AET. AN. LXXX | QVAE OBIIT CTAE MATRI | MOESTISSIMA P. C. | AN. D. MDCXIIIC.

D.O. M. | ANTONIAE PHILIPPI RESIO FILIAE DILECTISS. | PHILIPPVS PHILIPPI PATER SC. V. | CONSTRVI STATVIT | TVMVLVM | D. MDCLXXXII. M. IAN.

Resio. Vicina alla precedente sul suolo. Famiglia questa era dell'ordine de' segretari; e trovo un Iacopo q. Andrea Resio del 1658 E- perdita dell'amico, e la perdita di un'opera straordinario, ed un Paolo q. Andrea Ordina- che stava l'Albino lavorando intorno all'arte rio di Cancellaria del 1664-

D. O. M. | IVSTINAE PARECHIATI | CINERES I ANNO DNI MDCCVIII I MENSE MAII

PARECHIATI. È anche questa vicina alle precedenti.

14

D. O. M. | PASCHA NODARINI | REL. CAMIL-LI ALBINI | OB. OCTVAG. | A. D. MDCCL.

Poco di lungi sul pavimento.

Della casa Albini, o Albino Veneziana bo altra lapide in altro Tempio. Qui intanto farò menzione di due di essa, cioè di Pietro e di trovavasi quando da' Turchi fu presa Nicosia, mirabile in cotesto incontro, che Bellisandra Mazzuchelli. Maraviglia ( o Maraveggia secondo il dialetto Veneziano) sorella di Giovanni Maraviglia secretario di Senato, e moglie del detto Pietro

Albino, fatta anch'essa prigioniera con molte Cipriotte, maritate, vedove, donzelle, temendo D. O. M | CATHARINAE PVLCINAE | R. Q. 10- non in mano de' barbari dovesse venir posta a cimento la religione e la onestà loro, una not-VI. ID. SEPT. MDCXXC. | ELISABETH | DILE- te, prima che le navi partissero per Costantinopoli, diede fuoco al luogo delle munizioni, ed arse non solo la nave, ov' ella era con tutte lo enti, e sè medesima ancora; ma fu motivo che Pylcini. Stà sul pavimento alla stessa parte il fuoco s'appigliasse ad altri due vicini legni, e verso l'altar della Croce. che tutti perissero i prigionieri ivi raccolti. Vedi il Gallucci nella Vita di Giacopo Ragazzoni. Venezia 1610. p. 58. 59. L'altro si fu Matteo Albino pur Veneziano, medico di grande perizia, ricco, e di molta autorità tanto per la dottrina sua, quanto per la integrità de'suoi co-stumi, il quale tal dolore ebbe per la perdita SIBI VXORI FILYS ET HER. PARATVM | A. di un suo figliuolino d'ottime speranze, che ammalatosi poco dopo, venne a morte anch' egli, lasciando grandissima amarezza nel cuore degli amici e spezialmente del celebro Gio-vanni Pierio Valeriano il quale piangeva e la sua. Vedi Valeriani de Litteratorum Infelicitate . Lib. I. p. 32; il qual Valeriano addirizzava allo stesso Albino, e all'altro amico Nicolo Angelico alcuni versi latini in loro laude, che ponno leggersi nel libro: Pierii Valeriani hexametri et epigrammata, Venetiis. 1550. 8. p.

128 tergo. Il Mazzuchelli ricorda non Veneziani un Giovanni Albino (Napoletano), e un Iacopo Antonio Albino canonico regolare di s. Salvatore di Bologna (Volume I. p. 334, 335). Di un Giovanni Albino che forse è lo stesso del Mazzuchelli veggo nella Marciana un Epigramma in Venetos bellum parantes adversus ducem Ferrariae, che comincia: Pone iram vanosque Leo compesce furores. Stà nel codice mss. cartaceo n. 81. classe undecima de' latini, secolo XV sul finire. E di un Iacopo Antonio Albino veggo alcuni carmi latini diretti a Fran-Matteo Albino. Pietro Albino q. Francesco fu cesco Giustiniani podesta di Vicenza nel 1564 del 1558 eletto Estraordinario di Cancellaria; in uno de' quali s'intitola Iacobus Antonius nel 1544 Ordinario, e nel 1559 Segretario di Albinus magnifici domini Ioannis de Comite Senato. Gran cancelliere del Regno di Cipri scriba. Stanno in un codice membranaceo del secolo XVI con altre poesie latine ad onore e fu loro vittima nell' 8 settembre 1570, con del Giustiniani, num. CX classe undecima, molti altri de' Veneziani, fra'quali lo stesso luo- nella Marciana. Questo Iacopo Antonio semgotenente Nicolo Dandolo. Narrasi per cosa bra essere diverso da quello accennato dal D. O. M. | HIC IACET | MARCUS AVRELIUS SORANZO | AET. SVAE AN. LXXVI. | OBIIT DIE XVI. MENSIS | AVGVSTI A. D. | MDCCLXXX.

Sul pavimento verso l'altar ch'era della Croce a diritta .

Tre contemporanei prima del 1780 fiorivano della casa Sonanzo collo stesso nome di Manco Avazzio. Uno figlinolo di Gian Tonimaso q. Marco Aurelio, nato del 1704, morto del 1780, ed era da san Barnaba. Un secondo figliuolo di Pietro q. M. Aurelio, nato del 1727, morto del 1798, ed era da s Gregorio; e un terzo figliuolo di Matteo q. M. Aurelio nato del 1742, clie tuttora vive (anno 1831) padre del nobile Matteo Soranzo vice presidente dell' I. R. Tri-bunale Civile di Venezia.

Quello di cui parla l'epigrafe è il primo cioè Masco Avegeto figlio di Gian Tommaso.

ha stampate le seguenti cose:

- 1. Orazione Criminale a difesa di una donna nome di autore, e nel fine avvi la data in Venezia MDCCLXVIII. appresso Giambatista Pasquali. Questa donna aveva per marito un certo Cecilio il quale la querelo per adultera e per colpevole di avere tentato in più modi di privarlo di vita. L'autor dice che l'esito fortunato della causa a di lei favore arringata lo animò ad estenderla e ad arricchire l'Orazione di alcune annotazioni . Sebbene si registri nella Biblioteca del Gaspari questo opuscolo al nome di Marco Aurelio Soranzo da san Barnaba, figlio di Gian Tommaso, e non al presente ch'era da san Gregorio; nondimeno io tengo con altri cataloghi autore dell' Orazione il secondo Marco Aurelio da me ricordato; tanto più che di quell'anno 1768 egli era de Titolati ed attuali delle Quarantie
- 2. Epistole eroidi di Ovidio Nasone, ed il Canto di Museo sopra Frone e Leandro trasportati al verso italiano. Venezia 1757. 8. L' Eroidi sono in versi martelliani, e il canto è in ottava rima. È dedicato il libro al nobile veneto Giovanni Mocenigo .
- 3. Le satire di Aulo Persio Flacco e la satira

con varie annotazioni illustrate. Venezia per Antonio Zatta 1778. 8. traduzione in vario metro che per testimonio eziandio del-l'ab. Moschini (Letter. Veneziana T. II. 275) sorpassa in merito quella delle Eroidi. In effetto, sebbene l'autore procuri di giustificarsi dell' aver tradotto in versi Martelliani le Eroidi, dicendo che al distico della elegia corrisponde il distico italiano trovato dal Martelli. pure, oltre la monotonia del verso Martelliano, v'è che l'autore non sempre ha saputo racchiudere in due versi il contenuto di un distico, e come osservasi nel-l'Argelati da Teodoro Villa, (T. V. p. 602) sarebbe stato miglior partito lo avere scelta la terza rima. Meritamente il nostro signor Gamba chiama opera lodevole la traduzione di Persio fatta dal Soranzo, in cui larga è la copia delle annotazioni, e minutamente rintracciate le notizie intorno alla vita del Poeta (Biogr. Un. vol. XLIII. p. 355.)

Ma più sono le opere inedite ed autografe di Il secondo, cioè Marco Aurelio f. di Pietro. M. Aurelio Soranzo f. di Pietro possedute dal-a stampate le seguenti cose: la nostra Marciana per legato di Veronica Bon q. Giovanni, defunta nel 21 luglio 1820: La Bon era moglie del vivente Marco Aurelio per gravi imputazioni inquisita 8. Non c'è figlio di Matteo, e cugino di Marco Aurelio f. di Pietro autore. Ecco l'elenco.

> 1. Epistole eroidi di P. Ovidio Nasone nuovamente trasportate al verso italiano da Marco Aurelio Soranzo gentiluomo Veneziano. 6 luglio 1786. (Codice cartaceo in 4 piccolo nuni. 279. classe IX.). Nella prefazione dice l' Autore che nell' ozio della villeggiatura ripurgo e cambio di metro la sua già pubblicata italiana versione di alcune delle epistole eroidi di Ovidio sconsigliatamente è inimaturamente pubblicate quasi nell' età mia prima giovanile. Che non si era prefisso, se non se di cangiar stile e di ridurre alla terza rima che la sola lettera di Fille a Demofonte, perché ne venne ricercato; ma che la facilità con cui in poche ore soddisfece all' inchiesta, quasi insensibilmente gli ha fatto compir l'opera secondando il diletto spontaneo. Parla poscia eruditamente degl' imitatori di Ovidio nello stile epistolare; de' traduttori che lo precedettero; del merito dell'opera latina. Comincia: Ulisse a qui tornar lento d'assai, Finisce: Vuoi che mi lanci in mar dall' Atteo scoglio.

di Sulpizia trasportate al verso italiano e 2. Epistola di Creusa ad Enea. Segno. Comin-Ton, III, 18

cia Leggendo di Caullo il Pervigilio. Finisce: Ma qui cheh fine il sogno e ni destai. (Sta a pag. 254, del suddetto Codice). Questa è un Epistote in versi usetta dall' immaginazione del Soranzo, che volle con ciò da un saggio di questo modo di scrivere. Egli finge che Cressa la addirizzase ad Enea vi è il motto uzor capta virum puerosque ploret. Horat. O. 2. lib. 3.

3. Le Tristezte di P. Ovidio Nasone trasportate al verso Italiano da Murco Aurelio Soranzo p. v. 1768: (Cod. cart. in 4 piccolo... num. 280 classe IX). Comincia: Piccolo libro senza me n'andrai, Termina: E ti da

Lode e non ti dà precetti.

4. Carmi scelti dai Fasti di P. Ovidio Nasone trasportati al verso italiano da Marco Aurelio Soranzo p. v. compito in agosto 1791. Comincia: Ecco che Giano ad annunciar ci viene. Termina: Quel che nd altri vieto far per altrui. (Sta nel suddetto codice num.

- 200.).

  Saire di Drc. Jun. Giuvenale trasportate al verso imiliano, e di varie annotazioni illustrate da Marco Aurelio Soranzo p. v.
  1792. (Codice num. 281. classe IX. cartaco
  in 4. piccolo). Premette un estratto dalla
  Biblioteca Fontanini colle note dello Zeno
  T. 2. p. 104. aggiungendo il proprio parere
  sulla Traduzione di Giuvenale fatta dal Sitvesti, cioè, che in quadche luego lo spoglia
  del suo, e in altro lo riveste del proprio.
  Sonvi sparse delle eruditi annotazioni. Con
  inicia. Dovrò sollanto ascoltar muto sempre? Termina colla annotazione: Manlio per
  avere strappata una collana ad un Gallo
  sulf Anieure fu supramenimato Torquato.
- sell Anien Ju Soprantominato I orquato.

  6. La Cagneide poemo epico in quattro canti
  Opera postuma di Morco Aurelio Soronso
  patricio vento (così d'alta mano nel codice num. 3-76. clase IX cartacco in 4 piccoloj; ma il ven fiontispicio sertito di mato
  dell'autore, come tutto il poema, e La Copeneta libri quattro del ciudadino Marco Aurelio Soronzo. Liberius si quid dizero si
  forte jocosius hoc mihi piris cum venia dabis.
  Horat. Sat. 4, lib. 1. 15 ottobre 1797. Il poema è in ottava rima, e comincia i Quell'i
  che osai ver la pendice ascrea. Termina:
  Afhiaccio od ardo. Ahi che non hopii voce. E sul frontispicio e ad ogni canto vi e
  l'intaglio oi disegno di una cagnetta in diverto atteggiamento. Vedesi che questo covilice era preparato per la stampa, percib v'
  dice era preparato per la stampa, percib v'

è unito un conto d'avviso dello stampatore per fogli 13 circa in Svo. e per cinquecento cople, lire 352 venete. Evvi anche prepara-ta la prefazione, di altra mano, nella quale l' editor dice: L'autore abbastanza noto alla republica letteraria per le varie sue produzioni poetiche, compose questo poema ne-gli ultimi tempi della sua vita ne' quali fatalmente fu colto da cronica malattia, perciò non è stato in grado di poterlo limare intie-ramente, ma ad imitazione di Virgilio raccomandò ad una sua cugina che fosse ab-bruciato, e questa sull'esempio d'Augusto non ebbe cuore di veder annichilate in un momento tante fatiche e gettati al vento tan-ti studi di un degno amico, e perciò ha cercato di farlo stampare eccitata anche da varii conoscenti di questo autore, cercando in questo modo di rinnovare ed accrescere la memoria di questo uomo illustre. Se questo poema sarà compatito sarò assai contento di aver dato vita ad un' opera ch' era per peri-re, benchè ripiena d' interessanti erudizioni storiche e mitologiche, e se gli amatori dell' Apollineo linguaggio lo gusteranno io ne sarò esultante e gratissimo.

- Traduzione dell' Epodo secondo di Orazio. Comincia: Felice l'arator! di propria mano. (Sta alla fine del suddetto codice num. 278.)
- 8. Rime di M. A. S. G. V. (Marco Aurelio Serano gentiluomo Venesiano). Tristia quo pussum carmine fata levo vid. Trist lib. ft. el. o. (Codice cartaceo in 4. piecol nun. 279 classe 13). Comineix chi non sa quanto sia facit cammini. Contengonia canzoni, stane, sonetti cal altre peeste di varie metro per lo pit di argomento amoreo, dalle quali parecchie di assai luone potrebbonsi carare per la stampa. Uno de son esti ultimi di escrito nel tambo dello coneta democrazia 739 sulle final del fausos sonetto. Questi padagi e queste logge or colte.
- 9. Il canto di Museo sopra Erone e Lecadro tradotto. (Sti verto la fine del detto codio num. 19). Avvi una annotatione dello stesso autore che dices fi stampato in V enne ll'anno 1/57 da me tradotto, ed ora fa da me trascritto e quasi per l'iniero cangiato. Comincia: Erato canta il messagero lume. Finisce: E al bene d'ogni età sempre contrario.
- 10. Il Dies irae tradotto in verso italiano mss. posseduto da Monsignor Moschini che ebbe-

lo in dono dall'amico dell'autore D. Francesco Agazzi ora arciprete di Val Nogaredo.

16

D. O. M. | PRESBYTERI HIC | TVMVLVS CA-ROLI TEGIT | OSSA PARISI | OVI CVPIT VT REQUIEM TV SIBI | SAEPE ROGES | DEVI-XIT POSTRIDIE IDVS QVINCTILIS | MDCCLIX PARILI CVM SAEGVLO | AETATE

Questa lapide sta sul suolo poco lontana dalla precedente nella navata a dritta. Un distico compongono le prime parole.

17

D. O. M. | DORMIT HIC P. IO. ANTONELLI | H.E. ALVMNVS | DONEC TVBA SONET | OB | 12 MAY, 1758 | AET. 60

Vicina alla suddetta. Fralli Cancellieri o nutaj delle Venete Congregazioni Flaminio Cornaro registra del 1730 à 9 di luglio Joannes Antonelli e congreg. s. Sifecatro che del 1722 ha rinuculato, assumendo i Officio di Inagionato, ossia Questore nello stesso Collegio. (Cler. ce. p. 53). Nel Necrollogio parroccinale si ha 1758. 14 maggio. Fu rotto il terreno vicino il pilastro che è quasti injuccia all' alter di s. Antonio con mandato del magistrato ecc. della sanità per riponeri il cadevere del Rich. p. Gio. Antonelli giovine di chiesa. Adi d. Ju sepolto nel d. loco.

Vive oggidi in Venezia l'avvocato Girolamo Antonelli il quale nel 1797 colle stampe del Palese diede in luce: Progetto per la procedura civile del Foro Veneto esibito alla Municipalità provvisoria di Venezia.

18

D.O.M. I IACOBYS FERRETTI ANNOS NATYS
LXXII I OBYT POSTRIDIE KALENDAS FE-BRVARY I ANNO DMNI MDCCLIV.

Non molto discosta dalle precedenti.

Di questa famiglia Prantiti ch' è comune a presso che tutte le principali città d'Italia, aforse più dell' altre ad Ancona, Ravenna, e Vicenza, parlerò nella illustrazione del monumento di Giambattista Ferretti esistente nella chiesa di s Stefano.

SEBASTIANO . ALCAINI | EX. CONGREG. DE. SOMASCHA | EPISPO . COMITI . BELLVNEN-SI. PRAEL. DOMESTICO | PONTIF. SOLIO . ASSISTENTI | QVI . VENETIIS . ROMAE . ALIBI . PHIPHIAM . DOCVIT | DANTIBUS . PLAVSVM . ERVDITIS | AC | IN . DIOECESI . SVA. VERBYM. DEL. PRAEDICANDO I CLE-RICOS . PIETATE . LITTERIS . IMBVENDO | PAVPERIBVS. STIPEM . EROGANDO | CRE-BRO. OB. ANNONAE. CARITATEM . PROP-AERBI VNIVERSITATI, AVXILIVM . PRAE-BENDO | DILECTO . GREGI . OPTIME . CON-SVLEBAT | INOPTO . MORBO . CORPTO . VE-NETIIS . MORTVO | IV. NON. MART. AN. CHL MDCCCIII. AET. LIV | HOC . PERENNE . DO-LORIS . MONVMENTVM | COMES . IONES . ANDRIGHETIVS. EX. TEST. CVRATOR | DI-

È sul pavimento poco discosta dall'altre verso l'altare di a Antonio di Padova in piera bianca. L'autore di questa inscrizione è Iacopo Antoniazzi di Cherso cherico regolare Somasco. Ho procurato più volte che il cadavere coll'inscrizione fossero trasportati nella chiesetta del patriarcale Seminario, ma non ebbero effetto fino ad ora le mie instanze.

Della famiglia Arcaisi abbiam veduto memorie anche nella chiesa di santa Maria dell' Orto (vol. II. p. 286); ma prima di parlare del vescoro qui sepolto, dirò di un più vecchio dello stesso cognome pur Veneziano; cioè di

Giuseppe Alcaino.

Gisseppe Alcaino dell'ordine de predicatori, alunno del convento de ss. Giovanni e Paolo di Venezia fu priore di esso negli ami 1504—1596—1590—1598; e dopo avere varic cariche dell'ordine suo sostenute con lode venne a morte nel convento stesso d'anni 97 nel di 11, settembre 1619. Ha egli pubblicato le opere seguenti.

1. Soltioquii di 1. Isidoro arcivescovo d'Ispoli dove s'introduce l'humon e la ragione che piangono le miserie humane, et trattano del-ta vera regola di len viere, appresso igual li sono state aggiunte due utilissime opere, cioè le senente morali del B. Nilo abate, ed il libro di Rabano delle virite et de vizit, tradatte nuovamente per il R. P. F. Ispop Alchimo dell'orline del predicatori. In Venezia appresso gli theredi di Marchio Sectione.

sa. 1500, 12. dedicato al R. P. M. Camillo del quale venne eletto anche vicario. Di la to ha aggiunto a' soliloquii di s. Isidoro.

3. Meditationi del R. P. F. Iosef Alcaino Ve. neto dell'ordine de' predicatori sopra il salmo Miserere mei et in Te Domine speravi. do et de dieci precetti per modo di conteniplazione dove s' impara con molta facilità a fuggir le tentationi diaboliche et havere speranza nella gran misericordia di Dio. In Gastaldo di sua Serenità.

Oltre a ciò, il padre Alcaini procurò la edizione latina de' Sermoni quadragesimali di Alberto Patavino: Sermones quadragesimoles Alberti Patavini Ord. Heremit, s. Augustini. Somaschi di Venezia; e quantunque venendo Venetiis apud Marcum Antonium Zalterium in questa città per affari di famiglia ricoveraset Michaelem Zanettum 1584. 8. al qual libro mise innanzi una prefazione.

I padri Quetif ed Echard nella Bibliotheca

charinus. Essi indicano le Meditazioni suddette ignorando se sien latine, o italiane, se inedite o stampate. Questa stampa fu eziandio ignorata dal Mazzuchelli che nel vol. I. p. 351 degli Scrittori d'Italia inserisce anche il nostro Alcaini. Vedi anche l'Argelati e il Paitoni nelle loro Biblioteche de' Volgarizzatori.

Spera da Venezia dell'ordine stesso. Avvi passato nel collegio Clementino di Roma menel fine una Lettera dell' Alcaino nella quale ritossi la comune ammirazione, e quella dello dice se essere traduttore di tutte e tre le det- stesso Sommo Pontefice Pio VI che lo ha create onere, e dà conto di sua fatica, e di quan- to vescovo di Apollonia in partibus, ed anche suffraganeo del vescovo di Belluno. Viveva 2. Della humiltà et della gloria di Christo li- nella casa della Salute esempio luminoso d'ogni bri tre composti da Marco Marulo da Spe- religiosa virtù agli altri, quando per la morte lato, tradotti di latino in volgare dal R. P. avvenuta di monsignor Giambatista Sandi mil. C. Gioseffo Alchaini dell' ordine de' predi: l'agosto 1785, fu il nastro Alcaini creato vescocatori . In Venetia appresso Fioravante vo di Belluno nel di 5 settembre 1785 , e pre-Prati. 1595. in 4. dedicato dall'autore dal se solenne possesso nel di 13 dicembre succes-Convento de' ss. Gio. e Paolo li 6. novembre sivo, col mezzo del suo vicario Francesco Per-1595 a Bartolomeo Bontempello dal Calice. secini; non essendo ito alla sede, se non se nel 24 marzo 1786. Nel precedente novembre Pio VI avealo annoverato fra i vescovi assistenti al soglio pontificio. Dimostrossi nella sua sede cacon l'esposizione del Pater noster, del Cre- ritatevole verso i poveri, somministrando loro e danari e grani, e procacciando che i ricchi imitassero il suo esempio. Era da tutti amato per la sua pietà, giustizia, e liberalità; e durante il suo regime riuni in uno solo i tre espitali Venezin appresso gli heredi di Marchio di santa Maria de'Battuti, dis. Maria del Car-Sessa 1575. 12. L'autore additriza questo mine e di santa Croce di Campestrino. Viven libro dal Convento de'ss. Gio. e Paolo nel assai splendidamente e molta cura aveva per la XXV. aprile 1573 a Giovannantonio del Ben nettezza del palagio vescovile, cui egli arricchi di giunte e di ristauri, ne volle mai dalla sede partire, ne pure al tempo della Veneta Democrazia, sebbene molti volessero persuadernelo. Sebbene lontano dalla patria, riguardo sempre con particolare affetto la Congregazione de se nella casa paterna, pure frequentava le sacre funzioni della Congregazione, e nella stessa sua ultima malattia, che nella detta sua casa lo col-Scriptorum Ord. Praed. T. H. p. 558 ricorda- se, mandò a pregare i Religiosi che volessero rono l' Alcuino che malamente chiannan Al- accoglierto tra loro ove desiderava di terminare la vita; ma il male crebbe cotanto, che non permise il trasportarlo; e in effetto dopo due mesi di penosissimo travaglio, passo alla beata vita nel di 4 del mese di marzo 1803. Il p. don Paolo Murari della stessa Congregazione cele-bro le laudi del defonto con orazione latina che però non fu stampata. Fu bensi stampata l'af-Seasyiano Alcarti, cui spetta l'epigrafe, che fettuosa lettera di ragguaglio a nome del padre illustro, ligliuolo di Giuseppe Alcarii e di Per Rettore scritta dal p. Giannantonio Moschiir in Albirandi, o Alipranti greca cattolica, na ora canonico della Marciana, dal seminario cque nel di 1. Agosto 1748. Abbracció in sua patriarcale di s. Cipriano di Murano adi 10. gioventu l'istituto de Somaschi, e nella casa marzo 1805. Per tre giorni in Belluno celebraprofessa di santa Maria della Salute sostenne ronsi i finnerali suoi nel Duomo, ed uno nella con sommo onore una conclusione di filosofia. Chiesa delle monache di Loreto. Era l'Alcaini Dappoi fu spedito lettore di questa facoltà nel Pastor Arcade col nome di Crisalmo Eleo, е Collegio di Santo Spirito a Cividale del Friuli; troyansi di lui delle buone ottave nel, libro: Festa pastorale celebrata dagli Arcadi nel fausto giorno in cui nella Sala del Serbatoio di Roma, fu collocata la dipinta effigie dell' inclito Meronte ab. Melchiorre Cesarotti. Roma 1785 in 8. dedicato all'ambasciatore Andrea Memmo dallo stesso Alcaini, siccome me ne ragguaglia monsig. Moschini. Era exiandio socio dell' Accademia degli Anistamici di Belluno, dove recitó parecchie dissertazioni, che però non videro la luce, siccome mi fa assapere l'erudito sig. canonico Panciera col mezzo del ch. amico mio Filippo dottor Scolari, il quale mi comunica eziandio la seguente epigrafe che sta nel Palazzo vescovile di Belluno, dipinta sopra lo stemma Alcaini: ATRIFM . NOBILIFS | ASCENSFM | LOCO . ET . GRADIEFS | COMMODIOREM | HASQFE . AEDES | NOTO . ORDINE . SALPBRIORES | ATOPE . ORNATT . ECEGANTIONES | SPA . IMPENSA . ADDIDIT | SEBA-STIANTS . ALCAINITS | EP. ET. COM. BELLYNERSIS CID . IDEC . EXXXXIII.

Dell' Alcaini abbiamo il ritratto intagliato in came da Innocente Geremia nel 1785 nell'occasione della sua promozione a vescovo di Bel-Luno

Qui poi son degni d'essere rammentati alcuni altri della famiglia stessa, cioè:

1. Francesco figliuolo di Varisco Alcaini e di Elisabetta Bardese . Era avvocato e fiscale al Magistrato sopra Monasteri; morto in Ve-nezia nel 1787 d'anni 54.

2. Giuseppe figliuolo del detto Francesco. An. D. O. M. I OSSA R. SIMEONIS FERANDINI che questi fu avvocato, ma passò di gran lunga la fama del padre, essendosi spezialmenspirito, per mirabile eloquenza, e maniera di porgere ; cosicche da bassa fortuna seppe col suo valore salire in agiato stato. Egli mori in patria nella parrocchia di s. Maria Zobenigo, d'anni circa 80, nel 1799, ed è ricor-dato con onore anche dall'ab. Moschini nella Veneziana Letteratura (III, 35). Dalla moglie sua Petrina Aliprandi venne Sebastia-

ro di cui ho detto, e il seguente eserciti austriaci e si rese chiaro spezialmente l'anno 1799 nell'assedio di Tortona, la quale nel 22 agosto di quell'anno si rese sotto il di lui comando dalla parte Austriaca, già alquanto avanzato e fra oggi o domani comincierò a batterla . Ma che non s'aspettino d'attendere la resa cost presto come quella di Mantova e Alessandria, mentre è sicuramente la più forte e sarà l'intrapresa la più ardua di tutta la campagna; e sarò contento di prenderla in 5,0 6 settimane do-vendosi ridurla a forza di mine. Poco dopo l' Alcaini cadde ammalato in Milano ove mori d' anni 64, nel 1800 circa. Durante la sua malattia gli era pervenuta la nomina di Maresciallo. Da una figliuola del Governatore di Clagenfurt, che fu sua moglie, ebbe figliuoli Gaetano e Sebastiano Alcaini nati in quella città, i quali trovansi oggidi al ser-vizio delle Armi Austriache, nella età l'uno di 35, l'altro di 54 anni circa. Io deggio questa notizia al sig. ab. D. Luigi Bosello che gentilmente me l' ha somministrata.

Questa famiglia fu insignita dalla Veneta Repubblica del titolo di Conte; trovandosi il nome del Conte Giuseppe e di Giovanni suo figliuolo nel Ruolo de' titolati di Venezia all'anno 1774 pubblicatosi da' Provveditori sopra feudi nel 1795. 4. a pag. 9. Della famiglia Arbaicurri. Vedi il num. 68

di queste epigrafi.

HVIVS | ECCLAE TITVLATI OPTIME MERITI VEN.ºº | GRATIOSE ANNVENTE CAP.º IAte distinto per talento naturale, per grande CENT | OB. AN. SA. MDCCXXI. DIE IVNY XX. | ET. VERO XLL

> Verso l'altar di s. Antonio da Padova, sul suolo : lo scultore fece LACCENT.

FABRICIVS MORETVS | HVIVS ECGLESIAE | PBR. TITVLATVS A PAVLO FRE | HOC CLAV-3. Giovanni Alcaini. Questi fu generale negli DITVR TVMVLO | DONEC DIES DNI VENLAT | MDXCVI. | SEPTIMO IDVS OCTOBRIS.

Monerty, o Monero. Pietra rossa che giaceva sul pavimento all'altare di s. Antonio da e sotto il capo di Brigata Gast per la parte Padova verso la porta laterale, e che nel 18 del Governo Franceso. Io già apersi la maggio 1818 su trasportata nel seminario pa-trincera (scriveva egli ad un amico di Ve- triarcale non per essere esposta coll'altre, ma nezia nel 9 agosto 1799) avanti codesta for-per farne uso opportuno ad ornamento della tezza nella notte fra li 5 e 6 corrente. Sono fabbrica e de' ristauri che allora erano, merce le cure dell'abate Moschini, in pienissimo vi- quella famiglia cui l'arca principale spettava. gore .

22

# S. VENERABILIS . VIRI . | . PRESBITERI . IOHANNIS I. RICHO. PLEBANI . ECCLESIE . . SCI . ANGLI . 7 . ARCHIPBR . QVI. | . OBIIT. DIE . VIGESIMO . PRIMO | . MESIS . IVLII . M.CCC.LXV.

Vicina alla precedente stava questa che nel detto giorno 18 maggio 1818 fu trasportata nel patriarcale Seminario e assissa al muro di sianco l'arco d'ingresso alla gradinata che va nelle sale superiori. Il carattere n'è gotico, ed havvi intagliata la figura del piovano. Ne do 477) è assai pregevole. qui il disegno donatomi dal ch. sig. Ingegnere

GIOVANI RICHO, (non già Rizzo come sulla pietra malamente vide il Cornaro p. 297. T. XII, e il Zucchini p. 470 T. I.) del 1360 viene registrato dal d. Cornaro fra gli arcipreti della congregazione di s. Michele Arcangelo (Cteri ec. p. 23) e fin dal 1346 è dallo stesso Cornaro indicato come piovano di quella chiesa, notajo e canonico ducale. (T. XII. p. 297) Potrebbe però darsi che il cognome in effetto fosse Rizzo, e che in allora la parola Ricno scolpita fosse pronunciata Rizzo. Di questo stesso nome e cognome Giovanni Rizzo fuvvi in questa chiesa un altro piovano nel 1442, cappellano di s-Marco, e notajo, e che era per l'addietro piovano di e Sofia. Fu egli pure arciprete della Congregazione di s. Maria Formosa. (Cornaro

23

ALOYSIVS DANDVLO Q. CLARISS. D. PETRI PATR. VEN. SIBI SVISQ. V. P. | M.D.IC.

ALVISE, O LVIGI DANDOLO figliuolo di PIETRO nol trovo nelle discendenze patrizie di quest'e-poca. Può darsi che questo Alvise non sia stato ammesso al Maggior Consiglio come fu il padre suo ch'era patrizio Viniziano. Nel mss. Curti dicesi che appiedi di questa tomba aveavi lapida con inciso un puttino poggiante le spalle su d'un guanciale. Io non la vidi; ma sarà questa stata la sepoltura de' bambini della HIC IACET VIR NOBILIS BARTO I LOMEVS. casa Dandolo, avendo noi veduto più volte, COTARENVS. CODA. DNI | MARCI. DE. CONche o al capo, o a' piedi di un' arca ponevasene FINO . SANCTI AGELI . QVI . OBIT. DIE . una di minore grandezza per li fanciulli di XIII. ME | SIS . OTTOBRIS . MCCCCLXXIII .

La presente lapide è sul suolo vicina alla porta laterale.

Un Alvise Dandolo patrizio figliuolo di Francesco, e di Maria Zorzi f. di Luigi, nato del 1667, della casa che stava a san Toma ha dato fuori il seguente libro: Trattato sopra le qualità del buon cavallo, le infermità che l'occorrono, li rimedj in esse sperimentati. Padoa per Giambatista Conzatti 1722 in 4. con dedicazione ad Aliduse Buzzacarino pubblico Cavallarizzo della città di Padova. Questo Luigi Dandolo, come nota il Cappellari, era passato venturiero sopra l'armata contra i Turchi. L' opera per testimonio degli editori del Giorna-le de'Letterati (Tomo XXXV. articolo XV. pag.

IOANNIS SOLERII CARPENSIS I SACERDO-TIS ET DOCTORIS | SEPVLCHRYM | OVI OBIIT MDXCVII. | DECIMO KAL, NOVEM-

Sta sul pavimento alla porta laterale nel braccio dritto poco discosta dalle ultime precedenti. Il Necrologio parrocchiale dice: Adi 22 ottobre 1597 il rev. m. p. Zuanne Solerio da Carpi dottor de anni 84 amalato da cattaro et una venna rotta nel petto gia un anno.

Questo Giovanni Sulenio, da Carpi non mi è noto che da questa epigrafe. Di questo cognome Solen, o Solenio molti trovansi da Torino essere stati cavalieri di s. Giovanni, come T. XII. p. 297 Eccl. Venet. e Cleri ec. p. 35.) nell' Italia Nobile di Lodovico Araldi; e alcuni altri dello stesso cognome Solerivs, ma di nascita forestiera sono registrati fragli scrittori nella Biblioteca di Georgio Mattia Konigio. Aldorfi 1678 pag. 763. Il Tiraboschi nella Bibl. Modenese (T. V. p. 135) nomina un An-tonio Solerio o Solieri da Carpi, un Giovanni, e un Lazzaro; e nei mss. Marciani trovo un Giambatista Sollerio della compagnia di Gesù che nel 1727, e 1728 aveva commercio letterario con Monsignor Fontanini ( Epistolae cl. viror. cod. XCV. class. XI.).

Inseriz Penez Tel. M. numere 22. Sant Augelo.



Metro

per la porta maggiore; sul suolo.

Bontolo-figliuolo di Manco q. Antonio Con-TARIMI della contrada di s. Angelo, ammogliato delli Romano de anni 21 animalato da febre nel 1465 in donna di casa Contarini figliuola di Giacomo trovasi nelle patrizie discendenze di Marco Barbaro, il quale riporta anche la presente epigrafe. Marco del 1412 erasi accom-

abbiamo mss. una Relazione del Combattimento successo a Schio nel 1694 il mese di febbrajo contro l'armata Turca marittima. (Codice cartaceo num. 656 classe VII, nella Marciana) Comincia: Pervenuta li disnove dicembre. Termine: che restorono miseramente schiavi. Il Contarini fin dal 1684 era passato venturi ro sopra l'armata contra i Tutchi, e nel 1685 acquistata Zarnata vi fu lasciato provveditore. Indi fu capitano ordinario delle navi, e nel 1600 combatte valorosamente a Metelino; poi fu eletto capitano estraordinario delle navi, e nel 1696 generale delle tre isole. Mori al Zan. XLVII. te nel 1699 d'anni 51. Fu cavaliere e consi-gliere. Vedi il Cappellari, e il Locatelli Storia della guerra in Levante.

Di un Marco Contarini figliuolo di Domenell' Arcipelago. Era il Contarini stato spedito MDCFIN. nel 1637 agli otto di aprile come Sindico e Inquisitore in Levante; nel 1647 Inquisitore d' armata a formar processo ad alcuni coman-danti; e nel 1654 in Dalma zia inviato per lo stesso motivo. Fu senatore e consigliero.

26

ALEXANDRO CARDELLIO | ROMANAE INDO-LIS ET NOBILITATIS PATRITIO | FAMILIAE SPLENDORI . . . EI SVI-MA LVX . .

poco discosta. Nelli mss. però si legge come tutte sendovi memoria nelle nostre lapidi avresegue: ALEXANDRO CARDELLIO | ROMANAE INDO- mo occasione di dirne più volte, come ho det-LIS ET NOBILITATIS PATRITIO | TAMILIAE SPIEN- to anche fralle epigrafi della chiesa di s. Basi-DORI MOX EFASFRO NISI EL SFPMA LEX | MATE- lio. Nondimeno per non lasciar ir vacuo que-RASSET IMMORTALITATEM | INCOLSTADII AD LEF- sto sito, diro di uno dello stesso nome Giovan-

E poco lungi dalle precedenti nella stessa di- FIRTETE PRAEVERTERATI BASDAFBAL PARENS LAC regione del braccio dritto della chiesa entrando MATER IN MOERORIS INDICEM | ARKO SALFTIS MICKELLE E nel Necrologio parrocchiale abbiamo: Adi 17 ottobre 1641 il sig. Alessandro Carmaligna già giorni 17 medici Squadron e Aromatario

Cardelli famiglia illustre romana, il cui palagio trovasi intagliato nella tavola 103 della pagnato con una di casa Zane di ser Nicolò q. Raccolta delle Vedute di Roma del Vasi. Ro-Marino. ma 1756 fol. Nei Fasti Consolari Capitolini Di un Bartolomnico Contarini f. di Iacopo veggonsi i nomi di Antonio, di Francesco, e di Asdrubale Cardelli, agli anni 1640 1692. 1704. 1707. 1715. 1750. 1758. Vedi il Galletti. Inscriptiones Romanae Romae extantes ibid. 1760. T. II.

37

CAESAR FERRO O. D. IOANNIS | HVNC TV-MVLVM | SIBI ELEGIT VSQVE AD | NOVIS-SIMVM DIEM | M.DC.VIII. | PER EIVSDEM COMISSARIOS | RESTAURATUM | M.DCC.

Sta verso l'altare di s. Nicolò sul pavimento. Questa lapide è rinnovata sulla vecchia, la quale in due pezzi rotti veggo vicina a quella nico, q. Giambatista per testimonio del considel Cardelli sopra registrata al num. 36. Nel
gliere Giovanni Hossi, esisteva manuscritta nelprimo pezzo si legge CAESAR FERRIO, D. D. FORBa liberia di a. Georgio Magiore una curioris ANS | FINE C TIMUTUM | SERI ELEGIT 750, AD | RoRelazione e descrizione dell'Isola di Thine TISSIMIN DIEM. Nel secondo pezzo è l'epoca

l'er legato di questo CISANI FERNO erano dispensate alcune grazie dal pievano, dal primo prete, e dal commissario per la somma di ducati 60 l'anno per ciascheduno, cioè ducati 50 per le donzelle, e 10 per le vedove, colla fa-coltà ad essi data di distribuirle a chi più loro fosse piaciuto, e purché e l'une e l'altre fosser povere, e di buoni costumi, e purchè le vedove avessero almeno due figliuoli nati di legittimo matrimonio. Tanto leggesi nella Guida del p.

Coronelli edit. 1744 a p. 178.
Parecchie famiglie Ferno avevamo nelle tre Epigrafe corrosa, che sia dalla porta laterale classi, nebili, cittadinesche, e popolari, e di DIENDEM PENETUS AD TEMPLANTEM EXCEPTO | ni, la cui famiglia era cittadinesca e propria-POST PIGESIMPM ANNIM AETATIS OFAM LONGE mente addetta al Foro e alla Segictaria, e poscia fu aggregata al Maggior Consiglio l'anno Leggitori. Avendo monsignor Paolo Aresi ve-

Giovanni Ferro nacque in Venezia li 22 febrain 1582 da Lazaro. Fatto instruire da buo- se sacre con triplicati discorsi illustrate, ed ni precettori, misesi nella via ecclesiastica, e fin dal 1610 potè ottenere dal doge Lionardo Donața il priorato dello Spedale di s. Marco det. tro, questi non tacque, e difendendosi sostenne to volgarmente di Campo, Russolo, cioè Campo, ciò che aveva scritto; e ciò fece nell'opera: Orseolo dol nome di Pietro Orseolo doge che Ombre apparenti nel Teatro d' Imprese di questo Spedale ha instituito, e che era juspatro-nato del principe. Compiuti in Venezia gli stu-di ando all'università Patavina, e quivi riportò laurea di dottore nelle Leggi, e nella Teologia: in questa cioè a' 21 marzo 1615, e in quelle a' ao dello stesso mese 1614. Riusci versatissimo non solo in cotesti studi, ma si bene in quelli di te gl' indici, che ci somministrano i luoghi coastrologia, e di belle lettere; e fu perfetto cono-scitore poi di cinque lingue, oltre la italiana sua naturale, cioè dell'ebraica, della greca, della latina, della spagnuola, e della francese, aven do di altri idiomi almeno una mediocre cognisione. Aumento la scienza sua col viaggiare e colla conversazione di uomini dotti. A Roma venne accolto con dimostrazioni di stima e di affetto da ragguardevoli personaggi e spezialmente dal cardinale Maffeo Barberini, che pomente dat cardinate Markeo Marperini, che po-scia fu assunta al soglio pontificio, e con altri porporati e principi di quella casa. Ascritto fu a parecchie Academie letterarie , come fragli Umoristi di Roma, fra gl'Incogniti di Veneza, fra i Gelati di Bologna, fra gl'Insensati di Pe-rugia, fra l'Elloponi di Faenza ec. Tornato in momenti della vita sua; e saputa poi la morte del Ferro che succedette alli 12 marzo 1630, fece sentire a Luigi Ferro fratel suo col mezzo del cardinale Francesco Barberini suo nipote e di Torquato Perotti suo coppiere il proprio doin Santo Stefano protomartire ove vedremo un suo nipote Lazaro Ferro patrizio. Il Ridolfi (T. IL 267) nota che Domenico Tintoretto fece il ritratto di Giovanni Ferro letteratissimo prelato .

Scrisse e stampo: Teatro d' Imprese . Venezia per Iacopo Sarzina 1623. Parti due in un volume in fol., e sotto alla dedicazione ch'

scovo di Tortona stampato anch'egli in quel tempo un' opera simigliante col titolo: Imprearricchite, ed avendo confutate alcune cose dall' abbate Giovanni Ferro dette nel suo Tea-Giovanni Ferro illustrate dal medesimo Autore. Venezia 1629 fol con dedicazione a Francesco ed Antonio fratelli cardinali Barberini . Il Morofio dando un succinto ragguaglio dell' ordine che tiene l'autore nell'opere suddette le chiama utilissime, e utilissimi principalmenmuni delle similitudini le quali usate parcamente nell' oratoria danno risalto maggiore all' eloquenza massime sacra. Dice pero, che l'opera del Ferro fu superata dall'altra consimile scritta dall'ab. Picinelli intitolata Mondo Simbolico. Lasció manuscritta la Terza parte del detto suo Teatro d' Imprese, ed anche i rami intagliati che dovevano stamparsi, e che presso il patrizio Giovanni Ferro suo nepote conservavansi . Anche lasció varie poesie si in idioma latino. che in italiano, mss. presso gli eredi suoi.

Di lui fa menzione il canonico Cristoforo Ivanovich nella Minerva al Tavolino. Parte II, p. 301 (Venezia 1688 12.) chiamandolo scrittore diligentissimo in materia d'Imprese; Gianfrancesco Loredano ( Bizzarrie Accademiche, patria da Roma, lu poco appresso soprappreso Parte II. p. 350. 397 ec. edis. 1655. Giaco da infermità mortale: il che saputosi dal Bar- po Fiorelli: Detti e fatti memorabili. Venesia berini allora pontefice col nome di Uchano 1672 pag. 353 260 vec con errore chiam In-VIII gli mandò incontanente la pagale Benedi: terestatti invece di Insensati gli accademici Pezione che a tempo gli pervenne su gli ultimi rugini. Il Morofio (Polhystor. 1747. vol. I. p. 248. 249). Giacomo Sarzina che gli dedica gli Opuscoli morali di Plutarco . Venezia 1625. fol, e spezialmente il padre Giambatista Pabri bresciano dell' ordine di s. Francesco nel secondo Ingresso trionfale alla Conchiglia celelore per la perdita di Giovanni. Fu seppellito ste (Venezia Herts 1690 fol.) dove tesse un elogio al Ferro. Alcune particolarità però ebbile da cuss. Marciani.

Fralli cittadini scrittori di questo cognome annoveriamo anche Giovanni Maria Ferro il vecchio, morto l'anno 1682 e seppellito nella chiesa di santa Marina. Questi diede alla luce. Herbario novo di Castore Durante medico et cittadino romano ec. con aggiunta in quest' ulegli fa al cardinale Masseo Barberini chiamasi tima impressione dei discorsi a quelle figure Gio. Ferro de' Rotarii. Questo Teatro egli 10 ch' erano nell' appendice, fatti da Gio. Maria Gio. Ferro de' Rotarii. Questo Teatro egli lo ch' erano nell' appendice, fatti da Gio. Maria compose fino dal 1606 come dalla Lettera a' Ferro speciale alla sanità. Venezia 1667. fol. fig. Tradusse poi dal latino in volgare le Ric- Liesina ove era Conte e Provveditore nel 1611 chezze della riformata Farmacopea di Gio- e 1612, interessanti perche relativi a' capitoli seppe Quercetano. Venezia per il Guerigli 1655 della pace seguita in quella città fra' nobili e i in 4. e inoltre la Historia naturale di Ferrante popolari a merito di esso Semitecolo. (Codice Imperato napoletano con annotazioni di G. M. membranaceo num. 558 classe VII. nella Mar-Ferro al libro vigesimo ottavo quali erano ne- ciana). cessarie per esser scarso l'autore nelle descrizioni de' semplici. V'enezia 1672 fol. fig.

Giovanni Maria Ferro il giovane cittadino anch' egli e dottore in ambe le leggi nacque IOSEPH ABB. LANCEA . . . ESIAE PLEB. CAnella parrocchia di san Canciano. Compose una Descrizione istorica e genealogica dell' origine della famiglia Cornelia, dedicata al serenissimo principe di Venezia Giovanni Cornelio con lettera segnata 17 9mbre 1721 manuscritto in 4.0. E anche una Storia della famiglia Pisani miss. in fol. come ho da un miss. catalogo.

Un David Ferro fece un'orazione in lode della casa veneta Molin, mss. cartaceo in 4 del secolo XVII presso il fu ab. Canonici ed ora presso l' avvocato Perissinotti .

28

MOANNE IACOBO FILIO VNICO | CHRISTO-PHORYS | PHEDELIS MOESTISSIMYS | NEC NON SIBI AC SVIS | P. C. | M.D.XCIX.

Vicina sul pavimento verso l'altar di s. Nicolò . Della famiglia cittadinesca Federa parleremo nelle lapidi de' ss. Giovanni e Paolo.

FACORI SEMITECOLO | VIRI NOBILIS CINE-RES | ET CLARAE VXORIS SYAE

Non molto lungi. Iscopo f di Bartolomeo q. Iacopo della patrizia casa Semtrecoto, nato del 1654, ed ammogliato del 1879 in Chiara Barocci f. di Andrea, ebbe parecchi magistrati, poiche nel 1706 e 1710 era uno de' Cinque alla Pace, nel 1707 e 1715 signor di Notte al Civile, nel 1708 alla Dogana, nel 1712 al Fondaco de Tedeschi, come ha registrato il genea-

lugista Cappellari . Un Iacopo Semitecolo uomo di lettere nel 1316 fece pascere una parte in Senato, che si permetta di continuare a stampare in greco, essendo spirato il termine graziosamente accorda-

Tom. III.

30

NON. PATR. | ... TATE PROBATISSIMVS | ... EMPLO PRAESTANT. | CVM DIV ... DECER-TASSET | COMVNI TANDEM VV ... RE CES-SIT | AN. SAL. 1697. 17. KAL. FEB. | AETA-TIS SVAE 73

Verso lo stesso altare di s. Nicolo sul suolo nel mezzo. La pietra è alquanto corrosa, ma colla scorta del mss. Gradenigo si intende doversi leggere ne' vacui Hrirs ECCLESIAE - PIETA-TE-MORFM EXEMPLO-CPM DIF PRO OMNIFM SALVIE - FYLNERE - Fu eletto piovano il LANZA nel 1683 (Cornaro VII. 304).

31

CV ... MEMOR ... | GEORGII DELPHINI IOA .. AC ALOYSH A TYRRE HVIVS ECCLESIAE I ANTISTITUM TEMPVS DELESSET | MARCI ANT. GAETANI ANTISTITIS C. | S. M. PIETAS EX OBLIVIONE EDIDIT | ANNO EIVS DECI-MO | MDXCIX.

Molto corrosa stà questa pietra posta sul suo-lo alla colonna angolare del braccio dritto. Il principio dev'essere cosi: CVM MEMORIAM GEOR-GII DELPHINI IOAN. MARIAF DE ALEXIIS AC ALOYSII

ec. Abbiam qui memoria di quattro piovani.
Giorgio Dell'ino che il Cornaro (T. XII. 1 501) pone a parroco di questa chiesa sotto l' anno 1536, vediamo dalle altre due lapidi da noi qui recate alli num. 104 e 105, che era in cotal carica fin dal 1527 e 1528. Era Canonico Castellano . 11 Galliciolli (T. V. p. 69) dice che fu eletto a parroco nel 1519 primo luglio, e lo chiania Gregorio, tacciando quasi il Cornaro di errore. Il Sanuto però lo dice don Zorza Dolfim prete di chiexia di sant' Anzolo, electo piovan in loco di pre Cabriel di Alegri noviter

sendo spirato in termine gressionatures accessor to ad Aldo per le stampe greehe. (Sanuto Dia-definito. (Vol. XXVII. a. 1519). rii. a. 1510). Di un Pietro Semitecolo I. di Benedetto ab-degli Alexsi, è posto piovano dal Cornaro (I. e.) Liamo parecchi Dispacci al Senato scritti da sotto l'anno 1559, il qual nota, che obitt repen144

ALVISE O LVIGI DALLA Tonar Canonico Ca- febre continua mesi tre in circa. Fa sepellire stellano succeduto nella cura della parrocchia Francesco Ferrari avvocato suo nipote. stellano succeduto nella cura della parroccinia all' Alessi del 1545 a' 25 febbrajo, fu arciprete della Congregazione di s. Michele Arcangelo eletto nel 1254 a' 19 giugno e mori a' 30 di luglio 1556. Così il detto scrittore (l. c.) e nel libro Cleri ec. p. 24.
Marcaronto Gazzati o Gazzato eletto pionità

no di questa chiesa nel 1590, aveva la dignità di Canonico Ducale, e quella di arciprete della Congregazione di santa Maria Mater Domini alla quale era stato prescelto nel 18 gennajo 1611. Mori a' 18 marzo del 1617 d'anni 74, come dall' epigrafe al numero 42, e dal Corna-ro. ( Eccles, T. XII. p. 504, e Cleri ec. p. 28). Vedi anche il Galliciolli (Mem. Ven. T. IV.

pag. 297 ). Di questi cognomi abbiam già vedute, e ve-

dremo delle altre epigrafi Veneziane. postolo Zeno v'era il seguente che può essere di Veneto autore. De Alessis Franciscus. La somma gloria di Venetia con la summa delle sue vittorie, nobiltà, paesi, dignità, et officio et altre nobilissime illustri cose di sua laude e

torum . Venetiis 1501 4. E nella Marciana abbiamo Il Calisto ovvero il peccatore pentito trattenimento scenico mora-le di Michele Francesco Alessi. (mss. cartaceo del secol. XVIII. classe IX. num. 89 ). Osserdel secol. AVII. classe AV. Bum. 03). Osservó il Morelli be di quest' opera ne dell' autore
la mensione alcuna il Mazsuchelli dove parla
della famiglia Alessi Perugina. Il. ch. Verne
gioli lo registro fra Perugini apog ve per crederlo piuttosto Perugino che Veneziano.

32

D. O. M. | PETRO MARIAE ARCHIPRESBITE-RO . . . | MONTISFERRATENSI | CANONICO THEOLOGO CRETENSI | VIRTVTVM O-MNIVM CLARISSIMO ! OBIIT DIE NONIS MAII M.D.CLXXV | AET. SVAE LXXVI. | 10. FRANCISCVS I. V. D. VALERII FILIVS | EX D. O. M. | FRANCISCO COMITI IACOGNA | FRATRE NEPOS EX TESTAMENTO | MAE-RENS | P.

sul suole. Il cognome è corroso, ma dalli mss. TIS | MDCCLXXIV.

tino casu feria quinta Baceanaliorum a' 21 di ricavo essere Fernano. Nei necrologi della parfebbrajo del 1545. Anch'esso era Canonico rocchia si legge: 9 maggio 1675. L'arciprote
Pietro Maria Ferrari canonico d'anni 76, da

33

D. O. M. | LVDOVICO ROMANELLO | H. F. P.º TITVLATO | MAGNAE SCHOLAE CHARI-TATIS | CAPELANO | COMMISSARII | EX TE-STAMENTO P. C. C. | VIXIT AN. LXIV. OBYT PRID. K. DEC. MDCLXXXVI.

Poco lungi sul pavimento .

PAMILIAE THIERA CINERES | AN. 1674 1 MDXCIX.

Anche questa è sul pavimento poco discosta Fragli opuscoli già posseduti dal celebre A- nella stessa direzione. L'anno che veramente spetta alla famiglia THIERA è il 1674; l'altro MDXCIX spetta ad una epigrafe che fu da questa stessa pietra cassata per sostituire la moderna, e che conservataci dal Palfero ho qui messa al num. 84 cioè a Pietro Marchesi. Delgloria. Dieta est gloria Chronicae novae Vene- la famiglia. Tiera vedremo uno ricordato in torum. Venetiis 1501 4. una lapide ch' è in s. Georgio Maggiore.

ANTONIVS CARLONIVS | Q. DOMINICI | SI-

CARLONI. É vicina alla precedente sul suolo. Fralle epigrafi del Corpus Domini abbiam veduto questo cognome Carloni purche colà non siavi errore in vece di Carioni. Deggio poi qui soggiugnere a correzione di ciò che in quel luogo ho detto, cioè che e l'una e l'altra casa trovasi nelle nostre antiche non patrizie, come bo poscia riscontrato.

36

PATRITIO ASCRIVIENSI I ANTONIVS PA-TER, ET TRYPHON PATRVVS | SIBI METI-PSIS, AC HAEREDIBVS | PP. | OBUT KALEN-Si legge non molto lontana dalla precedente DIS MARTHS | AETATIS ANNO XLII. SALV-

Sul pavimento verso le altre nel mezzo. La famiglia Iacogna, come consta da pubbli- n 8. pubblicato dalló stesso ab. Giamb. Laz-ci documenti si conosceva in Cattaro fino dal n zari, e dedicato alla sig. Teresa Testori co. principio del secolo XIV. Astorio in questa epigrafe ricordato venne con tutta la famiglia sua creato conte dal Veneto Senato per benemerenze verso la Repubblica nel 1715; egli però e i suoi non si trasportaron a Venezia se non se idopo il 1740. Francesco di lui figliuolo cui spetta la tomba era nato a Cattaro nell' 11 luglio 1751. Il padre Francesco Maria Appendini delle Scuole Pie in alcune Memorie spettanti ad uomini illustri di Cattaro impresse in Ragusa nel 1811. 8. a pag. 46 fa menzione del-l'abate Nicolò Maria lacegna, del quale io qui dirò alcuna cosa, secondo le notizie comu-nicatemi dalla gentilezza dell'abate Giovanni cavalier Lazzari, professore di Religione nell'I. R. Liceo di Venezia.

» Nicolò Maria conte Jacogna nacque in "N'toto maria conte lacegna nacque in
Cattare a' 10 agosto del 1759. In giovane
n' età vesti l'abito religioso fra i padri delle
"Scuole Pie: fu nel Collegio Nazzareno e con me studente di teologia, e come maestro. Insegno filosofia a Capodistria, e belle lettere nel Collegio dis. Lorenzo Giustiniani a Mura-no. In ambidue questi luoghi compose varie accademie, delle quali una si conserva scritta n nel 1769, e recitata dagli alunni in Capodistria parte in prosa, parte in verso, tendente a mon strare che le leggi e le armi sono sostegno n delle repubbliche. Per affetto al padre riman sto solo pretò intorno al 1777; ma nullaon stante conservò sommo affetto pel suo Ordi-" ne, e si presto anzi con tutto l' impegno pres-" so il vescovo Sagredo e il Senato per rimettern cuzione (vedi Moschini Letterat. I. 26 27.) . " Mori in Busco villa presso Oderzo a' 25 din cembre 1799. Scrisse molto e per se, e per n altri, a' quali pregato facilmente donava i » suoi lavori composti a bella posta. A stampa n col suo nome esiste l' Elogio al procurator di n san Marco Domenico Michiel, (Venezia, n Fenzo 1792 4.), il Panegirico di s. Francen sco di Sales recitato presso i nostri Filippini n nel 1776. Quest' ultimo benche assai filosofi-» co e poco oratorio fu accolto con gran plauso, » e destò tale entusiasmo che vi su anche chi il » tradusse in francese ; e un Discorso pareneti-

" nezia, dai torchi di Giuseppe Molinari 1816 n Iacogna e al co. Giovanni Iacogna. Delle n opere lasciate da lui mss. la maggior parte è " imperfetta ; ciò ch' è compiuto è :

» 1. Breve Trattato sulle leggi necessarie » per iscriver lettere con molti modelli » di lettere.

a. (breve) Piano di studii per un giovine nobile 1784 .

5. Istituzioni filosofiche sull' nomo e sulla n natura in varie lettere .

4. Principii generali sulle sensazioni.
5. Elogio a S. E. Federico Maria Giova-» nelli nel suo ingresso a patriarca di n Venezia.

6. Dissertazione sopra le ragioni di stabili-" re o abolir le leggi .

7. Saggio filosofico sulla natura e la forza n de'temperamenti. 8. Saggio filosofico sull' eloquenza .

g. Confutazione del sistema di Mirabaud. n 10. Analisi della Religione e del Governo " de'Popoli .

" 11. Estratto dello Spirito d' Elvezio . " 12. Estratto del sistema sul Diritto Univer-

" sale di Grozio. " Per dar poi un saggio del mo valore nelle » scienze filosofiche e teologiche e del suo amo-» re della Religione, basterà ricordare che un » celebre medico incredulo venuto a disputa » con lui, mentre sedeva tranquillamente al » fuoco nelle ore pomeridiane, fu tanto stretto » e convinto dalla forza de' di lui ragionamenti, " lo nel detto Collegio di s. Lorenzo in Murano " che confessandosi vinto dalla verità non volea ne il Contro Conego un a corenzo in nutrano » che confestandosi vinto dalla verità non volca » e il Senato avvane anche approvato il ritorno , n dipartiesi da lui se prima noi ricorolilava con » con decreto 28 feburajo 1794 m. v. ma la » Dio, e mostrò con un totale cambiamento » caduta della Repubblica ne impedi la ese » perseverante di vita, che l'ab. Jacoena » non " aveva solo mosso il cuore, ma cattivata la ra-" gione all' ossequio della fede " .

### 37

SANCTISSIMO EVCHARISTIAE I SACRAMEN-TO EXTRUI COEPTA | HAEC ARA ANNOMOC MARCI LANTONII GAIETANI ANTISTITIS I CVRA ET OPE PRAEFECTORVM | SOCIO-RVMQ. LIBERALITATE PIOR. | STIFE. TEM-PLIQ. PROVENTIBVS I ANNO TANDEM MDCX. | PERFECTA EST

Nella Cappella del ssmo. Sacramento laterale » co di un padre ad una figlia fatta sposa. Ve- in c. evang. della maggiore, è questa epigrase collocata nel mezzo sul payimento fatto con pie-

tre poste a disegno.

Di questo altare scrive lo Stringa: Di nuovo ( cioè circa 1604 ) vi sono stati eretti et rifabricati tre belli altari; il primo al Santissimo Sacramento si fabbrica al presente in bellissima forma, con colonne et ornamenti di pietra macchiata, detta di Bertonega, luogo su lo stato di Milano; gli altri due sono di s. Schastiano e di s. Nicolo. Il Tabernacolo in cui rinchiuso et serrato si tiene il santissimo Corpo del Signore, è anch' esso di pietra viva con belli adornamenti all' intorno .

Questo altare del ss. Sacramento fu venduto nel mese di settembre 1827, senza il Tabernacoto, alla chiesa parrocchiale di Pieve di Soligo. Il Tabernacolo poi fin dal momento che fu chiusa la chiesa fu portato nella parrocchia-

## 38

SEPVLCRVM. SPECTABILL DOMINI. NICO LAI . DELPHINO . CHONDAM . SPECTABI-LI. | DOMINI . IOHANIS . OVI . OBILT . DIE XXVL I MENSIS . IANVARII . MCCCCLXX.

Nella stessa cappella a' gradini dell'altare sta in carattere semigotico questa Inscrizione.

NICOTO figliuolo di Giovanni q. Rigo ( Arrigo o Enrico) Deleno del 1443 ebbe a moglie donna Isabetta Cabriel di Andrea, e nel 1457 una figlia di Giovanni Badoer. Suo padre Giovanni trovasi quattro volte ammogliato. La prima del 1414 in una figliuola di Lione Cornaro q. Mar-co; la seconda nel 1421 con Cassandra Tajapiera di ser Zannotto; la terza nello stesso 1421 ne, e mori nel 1458 a' 19 di ottobre .

Di lui nulla seppi trovare degno di ricordanza; ma ben convengo qui parlare di altri due Nicolò Delfino che poco di lungi a que' tempi vissero.

1. Nicolò Delfino figliuolo di Marco q. Nicolò, e di Maria Contarini di Pietro, la quale fin dal 1443 era sposa di Marco, tiene onorato posto fra' senatori Veneziani. Fino dall' anno 1498 fu spedito Sindico da mar nelle terre di Puglia e di Corfà insieme con Bernardino Loredano, e cosi pure in Albania nel 1503, di do-(Sanuto, Diarii I. II. IV.) (1). Fu perciò nel 19 gennajo 1504 (stil comune) eletto della Giunta del Pregadi, e del 1510 a' 26 di maggio fatto Avvogador del Comune (ivi V. X.). L'anno seguente però 1511, egli con Giovanni Trevisan, e Pietro Contarini di Val Sanzibio ambidue avogadori furon esclusi per anni due dal consiglio secreto; se non che poi nell'anno medesimo venne loro fatta grazia dal Consiglio di X colla Giunta, con patto che le di s. Stefano ov' è tuttavia all' altare del San- non potessero più essere Avvogadori di Comun. Ecco come cio avvenne. Era stato destinato il giorno 24 maggio di quell' anno 1511 per eseguire la sentenza capitale contra Gasparo Valier che aveva ucciso un certo Rocco maestro de' cavallari! della Repubblica (di cui vedi il Bembo Storia vol. II. p. 259), quando nella mattina stessa alcuni amici e parenti del Valier andarono agli Avvogadori suddetti, e a pretesto che la condanna al bando già precedente-mente emanata contro quel Rocco per varii delitti, fosse stata contra le leggi cassata, chiesero che si sospendesse la esecuzion della sen-tenza contra il Valier fino a che si decidesse nel Consiglio de' X tal materia. Gli avvogadori visto che in fatti contra le leggi era stata cancellata quella condanna, si presentaron alla quarantia Criminale, e un di essi propose il taglio di quella cancellatura, e così anche fu preso a unanimità di voti. Ciò saputosi da' in una figlia di Fantin Barbarigo; e la quarta capi del Consiglio di X, montati sulle furie nel 1432 in donna Soradanior Diedo q. Zuan- perchè s'era posta mano in una sentenza fatta dal Consiglio stesso fecer radunare tutto il Con-siglio e si decise che li tre Avogadori non siano più degni di quel magistrato, e che siano privati in perpetuo di esso, e per due anni del Consiglio segreto; anzi lo storico Sanuto, che

(1) Essendo il Delfino protettore de' frati predicatori di s. Domenico di Castello pote nell' anno 1503 ottenere dal Senato ad ornamento della loro chiesa tre insigni reliquie in tre ricchi tabernacoli d'argento; reliquie che dalla città di Durazzo per cagion di guerra surono a Brindisi trasportate, e che da Brindisi, col mezzo di quel l'eneziano Rettore, erano state mandate alla Republica. La notizia di ciò trovavasi ne' mss. dell' archivio del Convento di s. Domenico esaminati dal p. Curti; e ne fa pure ricordanza Flaminio Cornaro nel vol. VII, p. 334 delle venete chiese .

ciò narra nel vol. XII, soggiunge che poco p.º gennajo 1516 (M. V.) era stato eletto commancò non fossero confinati. Ciò per altro non te a Pola; ma nel 12 luglio 1517 chiese liimpedi che nella stessa giornata del 24 maggio cenza di ripatriare per curare la sua salute; e fosse tagliata la testa al Valier all'ora di vespe- gli fu accordato lasciando in suo luogo Fantiro. Osserva pure il Sanute che il Delfino, quanro. Osserva pure il Sanute che il Delino, quan- no Defino suo irateiro (somuto AAII. AAIV, intique nepole del doge, e uno delli XI che i il quale lo chiama Nicolò Dolfim fo avcohato elessero, e quantunque uomo tutto di palas-grando q. g. Piero ida Sonta Marina). Il Sazo, non di manco non pote fare ch' egli e gli nuto stesso nel vol. XLIX. a. p. 401 segna la altri due colleghi suoi non venissero condanna- sua morte nel 1528 g. Nicolò Dolfim q. g. Pieti. Però nel 17 dicembre 1511 (vol. XIII). 7 ci la quale avvenne a' 6 di maggio. Pietro firono assolti tutti e tre, con questo che non pofurono assolti tutti e tre, con questo che non po-tessero essere più avogadori di Coniun. Ciò malgrado nel 50 aprile 1514 il Delfino fu di nuovo eletto in quel carico, e trovasi aver egli amministrata più volte con laude la giustisia, parlando massimamente nel novembre 15:4 nella quarantia Criminale contro l'avvocato Rineua quarantia Criminate contro i avvocato ini viena aundo certo e grande inguiria n' ha fait go, o Arrigo Antonio de Godis difensore di to la morte a torne quello così chiaro e di Giovanni Firman imputato di essersi appro- genile uomo della nostra citta: ed il quale pristi danari del pubblico (iv XVIII. XIX.) tanto onore e tanta utilià ututaria rendeva a Savio di Terraferma fu eletto nel 1516 e nell'anno 1518 vennegli affidata come capitanio la eggenza di Bergamo (ivi XXIII. XXIV. XXV. XXVIII.). Nel 1520 fu fatto del Consiglio di X, indi Censore, nel 1521 rieletto Avvogador del Comune; e nel 1522 andò Capitano a Famagosta (ivi XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV.). Fin dal 1487 erasi ammogliato con una figlia di Giovanni Moresini; e venne a morte nell' anno 1526, come da un albero genealogico Aella casa Delfino da tre Delfini che tengo assai esatto; sebbene altri lo facciano morto nel

1528, confondendolo col seguente.
2. Nicolò Delfino f. di Pietro q. Fantino, e di una figliuola di Onfre q. l'angrati Zustinian, (fin dal 1483 moglie di Pietro). Questi fu poeta e letterato di vaglia a' suoi tempi. Nel

no Delfino suo fratello (Sanuto XXIII. XXIV, zo nell' 8 maggio di quell'anno con queste ono-revoli parole (Lettere T. II. p. 182. ediz. di Verona): La partita del nostro buon Delfino avea io inteso prima per lettere del mio Avila, la quale m' ha recato quel dolore che dovea. Gran danno certo e grande ingiuria n' ha fatquesta lingua. Dogliomene con voi e con gli altri che l'amavano e conosceano.

1. Rime di lui si trovano nel libro: RIME del Brocardo et d'altri authori. Venezia 1558 8. Francesco Amadi raccoglitore offre a Giovanni Legge cavaliere i poemi pieni veramente di divinità del collissimo et erudito M. Nicolò Delphino del quale è stata in gran dubbio questa città quale sia stata migliore o la prudentia nel maneggiar la republica o la scienza negli studi ovvero la magnificenza et la grandezza dell' animo in tutte le azioni della vita. Queste Rime consistono in sonetti, madrigali, ottave, terzine, sestine, e sono venticinque pezzi in tutti. (1) L'elogio che ne fa l'Amadi è bello certa-

SONETTI.

- 1. Non è cosa mortal la donna mia
- 2. Il tempo fugge et il secondo giorno
- 3. Colle verde fiorito ameno e lieto
- 4. Poi che per me ritrar non si può in carte 5. Con legittimo amore il cielo avvinse
- 6. Si come suole a la stagion novella

- 10. Gli occhi soavi ove giojoso i' vivo
- Se volendo ombreggiar le lodi sole
   Gratie ch' a pochi il ciel benigno inspira
- 11. Così potess' io ben stender in carte
- 12. Come vago augellin ch' a batter l'ali 13. Dolce mio ben se dopo tanti affanni
- 14. Due vive stelle e più che 'l ciel serene 15. Sei pur venuto o più che gli occhi miei.
  - MADRIGATI.
- 16. Nè mai dei rivi i prati
- 17. Questo mio cor di ghiaccio 18. Voi mi stringete il core
- 19. Occhi soavi e belli

<sup>(1)</sup> Perchè chi possiede manuscritte rime di Nicolò Delfino facili a trovarsi ne' codici di Rime di diversi del secolo XVI sappia se entrano, o no, ne la stampa del 1558, segno qui sotto il principio di tutti i componimenti del Delfino in essa inseriti.

mente, nel quale, comunque alcuna cosa vo- 5. Una lettera consolatoria di ms. Nicolò Delgliasi donare all'anticizia, nondimeno verità contiensi, perciocché le rime del Delfino per testimonio eziandio di Lodovico Flangini annotatore di quelle di Bernardo Cappello, drea Rubbi annoverarsi ponno fra le buone di quel secolo. Alcune di esse furono ristampate nelle raccolte di quel tempo, cioè nelle Rime di diversi. Libro secondo. (Venezia Giolito 1548 8.) a p. 138 avvi il sonetto: Si come suole a la stagion novella. Nel libro quarto raccolto da Ercole Bottrigari. (Bologna 1551 8.) evvi il madrigale a p. 203. Non me 'ncresce madonna : e nelle Rime di pentimento spirituale (Bergamo 1765 8.) a pag. 6 vi è l'altro madrigale: Questo mio cor di ghiaccio. Nel vol. XXXII del Parnaso Italiano (Zatta 1788 p. 105) vi è ripetuto il madrigale: Non m' incresce madonna.

- 2. Un sonetto che comincia: Poi che la luce angelica e serena, ed un madrigale: Per mezzo gli occhi da' begli occhi al core stanno a p. 18 del libro terzo delle Rime di dino a p. 10 dei tioro terzo actie Ainte di la versi (Venezia 1550 8, al segno del Pozzo), nè son compresi nella stampa suddetta 1558.

  5. Un altro madrigale che comincia: Veramen-
- te Madonna, Egli è si poca fede oggi fra noi, stà in un codice cartaceo di Rime di varii, del secolo XVI, fralli Marciani col numero CIX nella classe IX, e anche questo manca negli stampati del 1558.
- 4. Un sonetto che principia : L'alta bellezza e le virtu perfeue, che manca nelle precedenti raccolte, stà con altre già impresse rime del Delfino a p. 88 e seg. in un altro codice Marciano, cartaceo del secolo XVI contenente Rime di varii, numerato CCII nella classe IX; e simile sonetto e le stesse rime del Delfino sono replicate nel codice che segue col numero CCIII della stessa classe e

phino al rdo ms. P. Bembo per la morte del phino at rao ms. P. Bemoo per la morte del padre, suo in data V di luglio 1519 in Vinegia, sta manuscritta a pag. 117 tergo del sud. Codice di Rime di varii num. CCII. e la stessa lettera di Nicolò Delphino è replicata nel codice CCIII a pag. 54 tergo. Comincia: Se io credesse signor mio che voi foste di si picciolo core et povera. È cosa breve .

6. Un' altra Lettera di Nicolò Delfino diretta a M. Antonio Bezzabarba, senza data, stà in alcune raccolte di lettere di uomini illustri del secolo XVI, ed è anche fra quelle del Pino (Venezia 1574 8. vol. II. p. 537). Con questa lettera lo conforta a resistere a' colpi dell'avversa fortuna che pur homai deveria cessor di balestrorvi (frase boccaccevole). n. Decamerone del Boccaccio corretto. Il no-

stro Delfino ha forse a' suoi tempi arrecato maggiore utilità alla lingua colla corresione del Decamerone, che colle sovraindicate sue rime. In effetto la rara stampa del Decamerone di M. Giovanni Boccaccio. Venezia ner Gregorio de Gregori nel mese di maggio dell'anno M.D.XVI. 4. usci per sua cura. Vi premise una lettera diretta alle gentili et valorose donne, nella quale dice; Perchè enli (il Boccaccio) insino adhora in ogni sua parte manchevole et oscuro è stato letto: mi è paruto essere ben fatto con quella diligenza che usare per me si è potuto maggiore, di recarlovi alla sua intera et chiara lettione ... perchè hauuti molti antichissimi testi (nè altrimenti sarei stato oso di torre questa impresa), da ciascuno di quegli quelle parti sciegliendo che più belle et più confacevoli alla intentione dello autore mi sono parute non risparmiando fatica alcuna questa opera alla sun prima bellezza (come a ciascu-no leggendola con animo sincero et intendente assai chiaro apparirà) mi sono inge-

In un codice cartaceo del secolo XVI di Rime varie, gia posseduto da Stefano Magno v'eran poesie del nostro. Delfino, coll'epoca in cui le aveva scritte cioè nel 1513 adi 51 dicembre. Zaphir, perle ec. 1514. 26 dicembre. Poiche vi diedi in man. 1512 23 ambre. Occhi soavi e belli . 1514 14 aprile . Questo mio cor di ghiaccio. 1516. 20 agosto . Voi mi stringete il core,

<sup>20.</sup> Non m' incresce madonna

<sup>21.</sup> Non volete ch' io viva.

CAPITOLO. 24. Questi luoghi lontani dalla gente.

<sup>22.</sup> Zaphir, perle, rubin, topazi, ed oro 23. Poi che vi diedi in man per caro pegno.

<sup>25.</sup> I più infelici e sfortunati giorni .

gnato di renderoi . Certo è che allora grande accoglienza ebbe questa edizione, e lo stesso Francesco Alunno da Ferrara nello sporre l'ordine tenuto nelle sue Ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio (Vinegia per Paulo Gherardo M.D.LVII. 4.) attesta di essersi servito del Decamerone corretto per lo magnifico messer Nicolò Delphino gentilhuomo vinitiano, et ristampato poi da quelli da Sabbio in ottavo del 1526. Ma la comparsa della famosa edizione del Decamerone in Firenze per gli eredi di Filippo di Giunta 1527 oscurò la gloria non solo di quella del Delfino, ma di quant'altre precedentemente s' erano vedute, le quali tutte , o più o meno eran difettose, e queste non solo dal lato della lezione, ma anche della ortografia. Veggansi le Annotazioni dei Deputati alle correzion del Decamerone (Firenze, Giunti 1574 4. nel proemio e nella conclusione : e il conte Giamh. Baldelli nella vita di Giovanni Boccacci (Firenze 1806 8. p. 287. 292. 295.) Le varie più importanti lezioni dell'edizione del Delfino confrontate con le varianti delle più pregevoli edizioni del Decamerone ho già raccolte e riunite nell' opera già da varii anni cominciata da me col titolo: Il Decamerone di Giovanni Boccacci riscontrato co' migliori testi stampati e manuscritti, ed arricchito di annotazioni riguardanti la lingua e lo stile, colla storia delle novelle; ed un ragionato catalogo di tutte le edizioni, e de'codici che si conoscono, e de' libri che intorno al Decamerone furono fino ad ora publicati; ma che ho sosnesa per attendere alla presente, che assai più m'interessa per l'amor della patria, e per il desiderio che ho di tener sempre viva agli occhi de' cittadini e de' forastieri la gloria de'nostri maggiori.

8. Orazione di fiocrate a Nicocle re di Salamina tradott di greco. Il Delfino la dedica al molto magnifico M. Andrea Bembo, in data 22 febbrapo 1552 al Venesia. La dedicazione comincia: Io non eredo giù che alcun huomo si di poco sentito et di razso et tardo petto. Terminar A vostra megai ficenza nolto: a recomando. Il orasione comincia: Quei che aggitono, o Viscocle, portare voi . . finisce anzi meggiori et pile preziosi gli renderali (Dueit è un colic cartacco in 4. dol ecolo XVI, il quale trovasi oggidi nella bhereia vescovite di Udine, se to de Vit già custode di quella, con gentile sua lettera Smaggio 18-95; il quale erudito signore mi assicura che elgante e scritta in pura e tersa italiana favella è la traduzione del Delfino. Peccato, che una mano ignorante ha lacerato il penultimo. foglio dal codice, che intero vi manca!

Epistole e Dialogi capituli de Philogio ad Gratilla . In Venetia per Marchion Sessa 1506. 4. Appidi della breve prefazione si legge l'argomento cosi: Tragoedia composta per M. N. D: ne la quale narrasi phylogio inamorato di Gratilla con persuasione la in-duce a consentirli il suo desiderio: et passato un tempo in lieti piaceri esso Phylogio gli chiede licentia di andar a caza sua per mexi duo: promettendogli di tornar al tempo dato: quale non venendo Gratilla inducta a disperatione se medesima uccise. Dapoi morta apare a Phylogio. Dalla detta prefazione si rileva che l' autore compose l' operetta negli nostri giovenil anni ; chiama materiali, rozissimi e alquanto lascivi i suoi carmi sotto i quali però è nascosto una non mediocre docirina di ammonimento alle vaghe fanciulle. Dice che la giovanetta era mobile nostra compatriota chiamata Madonna Marina, e il giovine era bellissimo chiamato Iacopino de Strozi fiorentino; e che la ragazza mori di veleno. Questo rarissimo opuscolo sta fralle miscellanee della Marciana; e Apostolo Zeno che n'era il possessore scrisse di sua mano: M. N. D. L' autore si è voluto nascondere sotto queste iniziali. Sarebbe egli a caso Messer Nicolo Delfino? La stessa conghiettura faccio io, e perciò qui diedi luogo anche a questa notizia.

10. Pud dirsi finalmente, che il Delfino assistanse in qualche parte il Vellutello nel suo Commento intorno al'ipetrarca. (Le opere solgari del petrarca con le esposizione di Alessandro Vellutello da Lucca. In Venezia per Gio. Antonio e Fratelli da Sabbio nel 135 del mese di agosto 4.). La cosa è testificata all' Vellutello alesso che dice di avere conferita I opera sua cs' più eccellenti uomini e spezialmente col magnifico messer. Nicolo Delphino persona senza dubbio singolaristimo.

preziosi gli renderai. Quest'è un codice cartaceo in 4. del secolo XVI, il quale trovasi
antichi fra quali Giuliano Goselini che a lui
oggidi nella libreria vescovile di Udine, seindirizsa una lettera (Lettere del Zucchi. III.
condo che mi avvisa mons. Canonico Anto150); e due sonetti, che stanno a p. 256. 257-

150 delle Rime di diversi, Bergamo 1587. 8. Al di diversi ch' era già appo l'ab. Facciolati di l'ANTONIVS TRIVISAI Padova, Fralli moderni è rammentato dal Cre-STERIS P. C. MDXCIX. Padova. Fralli moderni è rammentato dal Cressimbeni (vol. 1V. 2a) dal Fontanini (T. 1. 5) da Apostolo Zeno (Annot. al Fontaniai and Elembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle note alla vita del Bembo (S. 11. 4.) e nelle di Petero (di cui al num. 40.) i esi ammoglio del 1581 in donna Atsassanat, finance alla vita della Cappello (I. 1. 20.) dall' di Marco. Agostino Biscuori del Frenze La coità delle seneclorie di M. Barbaro, di mi 6. ab. Iacopo Morelli ( Operette L. 198 ). Dall' ab. Bettinelli ( Parnaso Veneziano 1796. p. 26). Lucca 1792. 8) a p. 185 ricorda un codice di patrizia. poesie di diversi del secolo XVI. in cui ve ne son anche di Nicolò Delfino; le quali probabilmente sono le stesse già da me sopracitate.

# 39

# ANTONIO | BOMBARDA | MDCXV. !

Sul suolo della Cappella stessa del ss. Sacramento. Nei necrologi parrocchiali leggo. Adi 22 ottobre 1615 M. Antonio Bombarda de an-

## 40

OVOS AMOR VNANIMES IVXIT MORSO. 1 IMPIA SOLVIT | VNANIMES ITERVM NOS TEGET | VRNA DVOS | AN. D. MDXCI. | KL. IVNII.

Stà nello stesso sito. Palfero l'ha pure, ma imperfettamente copiata. Non è detto a chi spetti questo distico; ma dallo stemma e dall' epoca veggo che appartiene alla famiglia patrizia Therisan, trovandosi anche nel necrologio parocchiale : adt primo zugno 1591 il clariss. c piero Trivisan fo di c david d' anni 14 amma-lato da febre e petechie. Sua moglie di cui c' è pur lo stemma fu Elisabetta Ragazzoni di Iacopo. Questo Pietro Trivisan fu del 1571 sopraccomito di galera contra i Turchi.

I ANTONIVS TRIVISANVS ET SIBI ET I PO-

copia delle geneologie di M. Barbaro, di cui fo uso, scrive Maddalena f. di Michele Baglioni; Dall' ab Rubbi (Lirici Veneziani p. 512). Il ma che sia Alessandra la sepigrafe il dice chia-Padre Federico Vincenzo di Poggio (Notitie ro; e che fosse figlia di Marco Agostino lo dice della Libreria de Domenicani di s. Romano. il Cappellari. La casa Baglioni allora non era

M. ANTONIVS GAIETANVS TEMPLI ANTI-STES | MARCIANAE BASILICAE FLAMEN CA-NONICVS! COLLEGII D. MATRIS DOMINI ARCHIPRESBYTER | IN SVAM ECCLESIAM MERITIS ET TESTAMENTO CLARVS 1 AN-NOS LXXIV. BENE VIXIT | DIVTVRNO CAL-CVLI MORBO SVBLATVS AN. MDCXVII.

Vicina alla precedente sul suolo: nel braccio sinistro della chiesa. Del Garrani vedi il numero 51 .

HIC . LAPIS . TEGIT . OSSA . D. IVLII | BO-LANI. Q. D. IOANNIS.

Poco lungi alla superiore sul pavimento. Giv-Lio figlio di Giovanni q. Francesco q. Antonio della patrizia casa Bottam del 1466 animogliossi in donna Pellegrina Bellegno q. Francesco, e mori del 1504. Egli fu podestà a Monselice, se stiamo ad una Inscrizione di quella terra fuor del pubblico palagio: IFLIO BOLANO IOANNIS FI-LIO BECTORI OPTIMO AFCTORI BYIYS AFLAE MONSI-LICENSIS POPPLES DICAPIT MCCCCLXX. (Salomonii Inscript. agri Patav. p. 45 dove per errore l'anno è così espresso 14470) (1). Ma nell'originale elenco de' Podestà di Monselice ch'esiste nel

(1) Mi sono raccomandato alla gentilezza del sig. Mattias ascoltante in sussidio della Pretura di Monselice per sapere se tuttora esiste questa epigrafe. Egli risposemi che i vecchi del paese se la ricordano; ma che nei giorni del furor democratico 1797 fu distrutta a colpi di scalpello, non rimanendo ora che la sola pietra senza parole; cosa che vedemmo succeduta in quasi tutte le città e terre del veneto dominio.

generale Archivio si legge 1469 potestas Io- cui vedi gli storici Michele Foscarini p. 212. hannes Bollani q. d. Ioannis, 25 martii Questo 252. e Pietro Garzoni I. 147. 181. 515. Egli ha hannes Bollani q. d. Ioannis, 25 martii Questo 252. e Pietro Garzoni I. 147. 181. 515. Egli ha Giovanzi podestà era fratello del nostro Giulio; un' onoraria memoria nel Duomo di Albona come pure era fratello di Alessandro Bollani postavi nel 1688. Di lui verrà occasione di che su nel 1507 podestà di Feltre, e che del 1511 parlare in altra parte dell'opera mia. fu seppellito in questa chiesa di s. Angelo, con molta pompa, leggendosi nelvol. XIII. p. 198 delli Diarii del Sanuto: adi 23 novembre 1511 domenega. Noto in questa matina vidi in chieaia di santo anzolo uno soler in chiexia molto degno come a doxe dove era il corpo di c Alexandro Bolani e a le Raxon Nove qual è TYTTE DVE MOGLIE DI GIO. BATTA MOprocurador de dita chiexia: e atorno erano telle negre et cussi torniata la chiexia con arme bolane et poi in baldachin di la scuola ec. et ozi ivi in la sua archa fu sepulto ec.

Discendente dalla famiglia patrizia Bozzani vi fu Giovanni Bollani cittadino, il quale era figliuolo del patrizio Antonio q. Candiano q. Francesco Bollani di quella famiglia che abitava alla Pietà. Egli nacque nella parrocchia di s. Gregorio a' 19 maggio 1695, e ando ad abitare in l'esaro, esercitandosi nella professione di Pittore . Questa notizia io ho dagli estratti Zeniani mss. i quali aggiungono che il Bollani scrisse le cose seguenti :

1. Il Trionfo della Penitenza o sia san Filippo sa direzione.

Benizio. Rappresentazione spirituale in prosa. 2. L'Innocenza tradita. Tragicommedia in prosa. 3. Ezzelino da Romano tiranno di Padova. Tra-

gedia in prosa. 4. Gli Stratagemmi d'Amore. Commedia in

prosa.
5. La Vecchia ambiziosa in Amore. Comme-

dia in prosa. 6. Le Vicende d' Amore, con Pasquino e Ber-

tinoro birbanti per bizzarria, ladri per necessità ed assassini per disperazione, con il Dottore Becco per forza. Commedia in prosa.

Il frontispicio della detta Tragedia di Ezzelino è questo: L' Ezzelino Tiranno di Padova tragedia del signor N. N. dedicata al merito sublime dell' eminentissimo principe Federico Lanti, rappresentata nel pubblico Teatro di Pesaro l'anno 1744. In Fano per Gaetano Fanelli stamp, vescov. (senz' anno) in 8.

L' Allacci nella Drammaturgia non fa menzione di alcuna di queste opere. Le prime sa-

Suo padre Antonio fu capitano illustre, di Ton. IIL

ADI 24 APRILE 1726 | QVI GIACE LA O." GIVSTINA MORELLI | ADI 25 DECEMBRE 1742 QVI GIACE LA Q." SANTINA MORELLII RELLI. ORATE PRO NOBIS

Poco lungi verso la colonna augolare del braccio sinistro.

# 45

D. O. M. I SPECTATISSIMAE INTEGRITATIS | VIRI THOMAE VALENTINIS CAVSARVM | ACTORIS EXCELENTISSIMI | VENETIO, CI-VIS | COMMISSARY EX TESTAMENTO | MO-NIMENTUM POSVERE | OBYT A. S. MDCXIC 1 KAL." DECEMB." | AETATIS LXVI.

Anche questa vi è di poco discosta nella stes-

D. O. M. | CAROLVS ASSONICA | NOBILIS BERGOM, I. V. D. COLLEGIATUS | AD SER. ".. REMP. OLIM PRO PATRIA NUNCIUS I EXI-MIVS INGENII ANIMIQUE VIRTUTUM CVL-TORIS MVSAR. DELICIYM | QVI HETRVSCA TOROVATI TASSI TVBA AD VERNACVL. TI-BIAM LEPIDE CONCINNEQUE TRADVXIT. 1 MOX SEVERIORA CARMINA HISTORIARO. MONVMENTA SIMVL ET GEOGRAPHICA TY-PIS DATURUS | PRAECOCI PATO PEREM-PTVS | SVIPSIVS NENIAS RECIPIT AC MO-NVMENTVM. I ILLAS HAEREDVM ET AMICO-RV LACRIMIS MODVLATAS HOC EORVDE MAERORE CONSTRUCTUM | ANNO MDCLX-XVI. DIE 10. IVNII | AETATIS SVAE L.

Era vicina alle precedenti nel principio della navata sinistra venendo verso l'altare della Puranno forse manuscritte; ma l'ultima, ossia rificazione, collocata sul suolo; ma con ottimo l'Ezzelino è stampata e vi avrebbe dovuto aver consiglio si è trasportata Inel patriarcale seminario, e leggesi sul muro del chiostro.

Assosics, detti anche Sonica, illustre Berga-

stabilirsi anche in Padova. Fra quelli che in Ve- straordinario di Cancellaria, e nel 1633 Ordinanezia fiorirono trovo Pietro Assonica dottore rio. Abbiamo alle stampe una orazione latina ch' io credo figliuolo di Gio. Antonio q. Pasino e di Valentina Luppi. (Albero miss. della fami-glia Assonica presso il cons. Giovanni Rossi che comincia da Procore termina a Pietro 1655). Questi era celebre avvocato criminale de' suoi tempi, e più volte parlò nelle quarantie vincendo l'opinione a favore de'rei da esso robustamente difesi. Giovanni Bembo il viaggiatore lo ricorda come advocator maximus (Morelli Operette II. 54); e memoria di molte sue arringhe trovasi nelli Diarii del Sanuto (Vol. XXIV. XXIX. XXXVI. ec. intorno gli anni 1517 e segg. ) che lo chiama Piero di Oxonica e anche Azonicha e che in data 19 ottobre 1527 (vol. XLVI. p. 167) segna la sua morte: sonica dottore e preposito di Bergamo. Il Sa-nuto fa menzione anche di Bartolomeo Assonica vescovo di Capodistria, ch' io similmente credo figliuolo di l'asino q. Procoro Assonica e di Bergamina de Tassis. (Vol. XXIX. anno 1520). Il vescovo era zio paterno dell'avvocato Pietro; e di lui vedi nell' Italia sacra dell' Ughelli ( Vol. V. p. 391 ). Francesco Assonica fu pure avvocato di assai fama in Venezia, intorno al 1540. Egli era figliuolo di Vincenzo q. Giannantonio, quindi nipote ex fratre di Pietro dottore sopraccennato. Fino dal 1558 a' 18 marzo dal Consiglio di X era stato eletto Fiscale della serenissima signoria. Apparteneva alla celebre accademia della Fama, come legista civile. Lodovico Dolce gli ha dedicata la seconda parte delle Orazioni di Cicerone da se tradotte (Venezia Giolito 1562. 4) chiamandolo vita ed esemplare, d'aspetto grave e grazioso, che dilettasi di pittura, e ne possiede di Tizia-no ec. il qual Tiziano fece il di lui ritratto (Ticozzi. Vite de Vecellii p. 235). Da Lugrezia Zarotti sua moglie ebbe varia prole, fralla quale fu Vincenzo Assonica dottore, prevosto di Ber-

masca famiglia, alcuni de soggetti della quale juniore figliuolo di Francesco, e di Paolina Ot-vissero lungo tempo in Venesia esercitando la tobon, e nipote ex fratre del suddetto Vincenso professione dell'arrocatura e altri andarono e canonico; il qual Pietro fia eletto nel 1617 Ech'egli recitò nell'anniversario della morte del Cardinale Battista Zeno . ( Oratio in funere il L. ac. rever. Io. Bapt, Zeni S. R. E. card. ec. a Petro Assonica Accademiae Vigilantium Muriani alumno . Venetiis 1618. 4 ). Finalmente

Canto Assonica ( di cui non mi consta la paternità, se pur non è figlio di Pietro juniore suddetto e di Elena Fugazzoni che fu moglie di Pietro) fu dottore medico, e nuncio per la patria sua alla Veneziana Repubblica. Cultivò soprattutto le muse italiane e il dialetto Bergamasco assai felicemente . È già ricordato dall' epigrafe ed è notissimo il suo libro intitolato : Il Goffredo poema eroico del signor Torquato Tasso con il travestimento alla rustica berga-In questa note passata morite messier piero di masca del dottor Carlo Assonica, alla moderoxonicha dotor bergamasco erra avochato e- na ortografia ridotto. Bergamo, presso Vincen-xcelente sta assa amalato di febre varite ceno zo Antoine MDCCLXXVIII. Tomi due in 8. di bona voia et la note morite ordino fusse se- dedicati al conte Girolamo Sottocasa. La prima pulto di notte. Fu marito di Catterina Grompo edizione è di Venezia per Nicolò Pezzana del da cui varii figli vennero fra' quali Nicolò As- 1670 in 4 grande; dedicata dallo stesso tradut-sonica dottore e preposito di Bergamo. Il Sa- tore ad Isabella Clara d'Austria duchessa di Mantova, con lettera 16 luglio di quell'anno. Venne poscia ristampato con figure nel 1678 in 16 da Giovanni Freghetti (Mazzuchelli Vol. L. p. 1176). Il Serassi (Vita di Torquato Tasso vol. II. p. XXXIII) chiama questa dell' Assoni-ca traduzione stimatissima. Oltre a ciò, l' Assonica fece delle Aggiunte alla Guida del Passerone. Il libro è: Guida Geografica ovvero compendiosa descrizione del Globo terreno di D. Lodovico Passerone ampliata dal signor dottor Carlo Assonica, Venezia per Nicolò Pezzana 1674. 12 ristampata altre volte. Egli ha raccolto nel 1661 alcuni versi intitolati: L' Alloro Trionfante nella gloriosissima laurea nell'una e l'altra legge del signor dottor Rinaldo Gavardo nobile Iustinopolitano, consacrato all'ill. et ecc. Andrea Contarini procurator di s. Marcon molte laudi chiarissimo orutore di ottima co et anibasciator estraordinario alla Maestà di Polonia. ( Padova per il Crivellari); e qui l' Assonica, oltre la dedicazione ha di suo due sonetti, cioè il primo e l'ultimo colle iniziali C. S. D. ( Carlo Sonica dottore ) . Nella Biblioteca Marciana abbiamo al num. 58 della classe V, proveniente dalla Libreria Nani un codice gamo e Canonico di Padova per rassegna di in sul cartaceo cul titolo: Vite di molti Here-Alvise da Mulin (anno 1578. Vedi Dondirolo siarchi scritte dal dottor Carlo Assonica megio p. 14). Fuyvi eziandio Pietro Assonica dico. Essi sono XVI, cioè Giuda Iscariote, O- ghenaggio, Martino Lutero, Ulrico Zuinglio. " sognerebbero alle volte di maggior critica. L' opera che è però assai legger cosa, si contie: " Questo grosso volume legato in pelle con done in 58 carte numerate da una sola parte; e » ratura nel margine e nello schienale è d'un ot-Termina colla vita di Zuinglio, e colle parole: conservarsi mes. originale presso il sig. Giusep-persuase a coloro che di notte tempo gli haves: pe Beltramelli un Compendio istorico geografico ro proprie figure è note, cue mossomo o sectivo amenga con queno coto e a rattennimente tecnoriginale; e che i ritratti degli eretici sono a grafici compilati e ristretti de Carlo Assonica matita di buon disegno. M'e subito corso al dottore, anno 1667. (Cartaceo in fol. nella Bipensiero che questa sia l'opera completa della biloteca di mons. flossi a Treviso, ed ora nella quale un fraumento soltanto sia il codice Mar- Vescovile): Comincia: Ristretto del primo e scrittone al gentile ed erudito sig. abate s'intraprendono di presente si descriverà la Coi bibliotecario nel seminario di Padova, egli Germania ec. Questi Trattenimenti o Ristretti » D. Intorno allo scudo contenente questa in-sa di quella della Biblioteca Trivigiana. Il mio co-» scrizione si veggono varie figure. Avvi nel dice cartaceo in fol. ch' è de' tempi dell'autore, n si veggono fra le nubi i quattro Dottori di san- demia Veneta dell' anno 1666. Questo frontin ta chiesa. Nella parte inferiore del frontispi suizio ch' era il primo ideato, fu corretto così : n cio vi è un fuoco acceso che abbrucia molti Trattenimenti istorici geografici politici sopra " libri, sotto i quali si legge in un piccolo scudo la Germania e suoi confini con le osservazioni nano MDCLXXVI. La prima delle cento ec come sopra;ma furono cancellate le parole can di Luca Trelcazio. Non è premessa alcuna n lettera o dedica, e così s'incomincia dalla " vita di Giuda . Gelano per l' horrore gl' inn chiostri al nome abhorribile di Giuda tradin tor sacrilego della divinità umanata. Nacque n questo mostra d'empietà nella città di Ge-" rusalemme. È questo pressapoco lo stile, " con cui è scritto questo volume di fac. 1332 qui si parla era, forse, di quelle private istituite n con un carattere bastantemente chiaro. I Ri- per esercizio de'giovani studenti pressoi Gesuiti.

rigene, Mahometto, Giovanni Wieleffo, Gio- " tratti di ciascun eretico accuratamente forrigele, manora de la comunica del comunica de la comunica del comunica de la comunica del comunica de la comunica del comunica de la comunica del comunica del comunica de la comunica del comunica del comunica de la comunica del co nedetto Rotmano, Baltassare Hubonar, Leone "alfabetico degli eretici, de' quali è formata la Giuda, Giovanni Ecolompadio, Giovanni Bu- » vita, prendendo qua e là le notizie, che abbicomincia : Gelano per l' orrore gl' inchiostri ... n tima conservazione". Lo stesso Vaerini ricorda se... e non c'è altro perchè il codice è man- e topografico di tutto il regno di Portogallo ecante nel fine . Il Vacrini (Vol. I. p. 131 e seg. stratto dalla virtuosissima accademia del R. Scrittori Bergamaschi ) ha lasciato scritto che P. Carlo Maurizio Vota Gesuita fatto alnella Libreria del Seminario di Padova si cu- la nobiltà Veneta da me Carlo Assonica stodisce un altro mss. del nostro Carlo Assoni- dottore l'anno 1666. Questo libro non ho veca, contenente cento eretici delineati con le lo- duto; ho però veduto mss. il seguente che ha ro proprie figure e note, che mostrano lo scritto analogia con quello cioè : Trattennimenti Geociano num. 58. In effetto non m'ingannai, trattato della Germania. Ne trattennimenti che mi rispose: " Il quarantesimo settimo de'nostri sono trentasei, e parlano della sola Germania; " codici è il mss. dell' Assonica intorno al qua- cosicche è d' uopo dire o che l'autore non con-» le ella desidera notizie. Il frontispicio del co- tinuò l'opera per le altre parti del mondo, o " dice ch' io suppongo certamente originale é: che questo é un frammento dell'opera, che n Cento eretici delineati nelle proprie figure e forse altrove esisterà completa. Anch' io possien descritti nelle loro vite da Carlo Assonica do miss. una parte di quest'opera, meno copio-" mezzo il ritratto del pontefice Alessandro VII con varie correzioni (il che lo potrebbe far cren con un flagello in mano, e tenente colla sini. dere se non autografo, almeno autentico ) ha il n stra incatenati due eretici che gli stanno a frontispizio. Compendii de Trattenim, geografi-" vite è quella di Giuda Iscariote, e l'ultima è vati dall'accademia Veneta dell'anno 1666. Comincia come il Codice Trivigiano; ma non vi sono che XX soli Trattenimenti, e l'ultimo è anche imperfetto, terminando colle parole. Un altro di questi pure che si chiamo Ermanno Veda dal cattolichismo precipitato in simili eresie fu si può dire l'antesignano del sopraccennato Fran-cese si... (e non c'è altro). L'Accademia, di cui

L'Assonica mori, secondo l'epigrafe a' 10 di alle Inscrizioni di quella chiesa. Non so poi giugno del 1676 d'anni 50, e su seppellito in che si sia fatto della suddetta lapide che qui questa chiesa colla detta epigrase male ripor- in s. Angelo vedansi. tata da Tommaso Giuseppe Farsetti nella lettera scritta al Manni intorno gli Assonica (Osservazioni e giunte istoriche di Domenico Maria Manni circa i sigilli antichi dei secoli bas- HIC IACENT OSSA | PRAECLARAE DNAE VIRst. T. XXV. pag. 29), e dal p. Vaerini suddet- GINIAE RVBERTI | MVLIERIS INTEGERI-to (Vol. I., p. 132). Nel necrologio parrocchia- MAE | PRVDENTIS VIDVAE | PERILLVSTRIS le si legge: 1676 10 giugno. L'ecc. sig. Carlo DNI 10, BAPTAE WO . . . | VIRI OPTIMI | Assonica dottor collegiato da Bergamo fu non- MONVMENTVM HOC | ELIS ABETH AMANTIScio della sud. città, d'anni 50 in circa da fe- SIMA FILIA P. C. | ANNO DNI MDCLXXXVI. | bre et infiamation interna et petechie, giorni DIE X MIS IANVARY AB INCARN." 10, medici Mussitelli et Florio Bernardi.. Lo fa sepellire il clar. sig. Alessandro Piati. Quantunque Carlo sia stato seppellito in questa tore fece opitimi invece di optimi. Dai Necrochiesa nel susseguente giorno undici, nondime logi parrocchiali abbiamo: Adi 3 genagio 1657 no qui non era la sepoltura della famiglia sua, la N. D. Lasig. Verginia Ruberi relitta del qua hensi in santa Maria Zobenigo, siccome Gio Bata Fober da anni 66 circa. Fa sepellivedremo a suo tempo.

D. O. M. | VINCENTIO MOSCONI | HVIVS EC- D. O. M. | ELISABETH MARIAE BON | IO. AN-CLESIAE PROCVRATORI | PARENTI OPTIME DREAE FILIAE | PVERPERIO INFAVSTO PE-MERITO | MARIA MAGDALENA ET MARIA REMPTAE | FRANCISCUS GAUDIO | LECTIS-DIANA | FILIAB MOESTISSIMAE | POSVE-RVNT MONUMENTUM | OBIT | ANNO SALV SUPERSTES | P. C. | VIXIT ANNOS XXV. | TIS MDCCXLV | DIE XVII. MARTII

Moscost. Vicina alle altre nella navata si-

48

IVL. MDCCCI. | MARGARITA OPPIZZONIA | VXOR ABSENS. MOERENTISSIMA | CVM | ANTONIO PAVLLO IACOBO IOSEPHO | IN- MENTVM . POSVIT | ET . SIBI | FANTIBUS | AETERNAM QVIETEM | ADPRE-CATVR.

Questa lapide che stava sul suolo vicina all' allorche s' eresse per cura del signor cavaliere Moise. Tordoro allo stesso Gazpei un elegante sarcofa-

Sul pavimento vicina alla suddetta. Lo sculre la sig. Elisabetta sua figlia.

50

SIMAE DVLCISSIMAEQ. CONIVGI | AEGRE OBIIT V. CALENDAS SEXTILES MDCCXXXIV.

Ivi verso lo stesso altare della Purificazione sul suolo.

51

MARCO ANTONII F. GREPPI | PATRIA BER- IVSTINAE. MOLINAE | CAIET. P. | QVAE , VI-GOMO DOMO MEDIOLANO I NATO KAL. AVG. XIT. AN. LII. MENS. IIII. | DECESSIT. VI. ID. MDCCXLV. | PEREGRE DEFUNCTO | VI. KAL. DEC. AN. MDCCCHI. | ANGELVS . MARIA . ALEX. F. DE. PRIOLIS | CONIVGI. INCOM-PARABILI | CVM. LACRIMIS | HOC. MONV-

Stà vicina. L'autore di questa epigrafe si fu Giann' Antonio Coleti fratello dell'exgesuita Jacopo, uomo coltissimo ed eruditissimo del altar della l'urificazione nella stessa navata si-quale, come del p. Iacopo e di altri di questa nistra. fu tolta di là nel mese di marzo 1819, casa parlerò fralle epigrafi della chiesa di san

GIUSTINA Q. GAETANO Q. Marco della patrizia go con busto scolpito dal valentissimo Luigi casa Molin erasi maritata del 1776 in Anollo Zandomeneghi nella chiesa di santo Stefano Mania figlio di Alessandro Paiuli patrizio q. protomartire. Si ricopio la presente epigrafe Ferigo. Angelo Maria percorse una luminosa con una giunta che ricorda il trasporto delle carriera nella Veneta Repubblica e nei governi ceneri, come già vedrassi nella illustrazione che vi succedettero. Fu nella prima Giudioe

nelle Quarantie, Avogador di Comune, e Se- tricamente delineato Deffinitioni et problemanatore. Nel succeduto Governo Democratico tiche Proposte a studio et uso di Mottio Lucheto Presidente del provvisorio Tribunale di Re-visione istituito in Venezia, e copri questo po-sto sino all'Organizzazione stabile dei Tribunali di Venezia, ed allora fu nominato Presidente del Tribunal Criminale in esercizio del quale impiego fu colto dalla morte. Per testimonio de contemporanei egli era piissimo, e-sattissimo, di una scrupolosa probità, dotato di belle cognizioni letterarie e scientifiche, di moltesissime maniere sociali-

52

D. O. M. | VALENTINO . LVCHESIO | PAREN-TI . PIENTISSIMO | OVI . VIX. ANN. AB HINC LXXI. MENS. V. | OBILT . ANN. AB . HINC. XI. INEC. NON. SIBI | IOANNAE GERVASONIAE. VXORI | POSTERIS , OVE . SVIS | MAT-THAEVS . LYCHESIVS | TEMPLI . HVIVS. CV-RATOR | V. P. | AN. CIDIOCCXLV.

Vi si legge poco lontana nella stessa navata a sinistra . VALENTINO LUCCHESI era capitano della Milizia

interna della città. Vedi l'epigrafe 87. Matteo Lucchest suo figliuolo (scrive l'ab. Moschini) nacque l'anno 1705. In sua gioventù si applicò alle matematiche ed all'architettura in compagnia del celebre Tommaso Teman-2a, e pubblicò nel 173o un libretto a confutazione della pretesa scoperta del sopraornato Toscano contra il Marchese Scipione Maffei ( Riflessioni sulla pretesa scoperta del sopraornato Toscano espostaci dall' autore dell' opera degli ansiteatri e singolarmente del Vein 8. fig. dedicate a Michele Morosini sena- 8. e Giamb tore amplissimo). Scrisse anche una dotta III. p. 46). lettera sopra la serraglia dell'arco di Tito dalla villeggiatura di Angiari ove trovavasi in ca-

fu Giudice della Camera Direttrice di Appella- se architetto in Venetia l'anno MDCCXXIII. zione. All' ingresso dell' armi austriache, ed Come ingegnere della repubblica di Venezia alla pubblicazione dell' Editto Wallis fu nomina- al Magistrato delle Acque fu occupato nelle principali opere di idraulica e d'idrostatica al quale oggetto si valse di lui eziandio qualcun altro de' Veneziani Magistrati. Come architetto poi modello e disegno in Venezia la chiesa di s. Giovanni in Olio detta san Giovanni Novo d' ordine corintio, ch'egli chiamava il Redentore redento, perchè s' era studiato di imi-tare quella del l'alladio, correggendone però, com'egli credeva, i difetti . Ma checche siasi ta facilità e prontezza nello scrivere, e di cor- di ciò ei sece un' opera degna di lode e ben eseguita. Lo Spedale de' vecchi detto l'Ospeda-letto vicino alla chiesa de ss. Gio. e Paolo fu rifabbricato col disegno di Matteo; ed a Polcenigo con suo modello venne inalzato il palazzo de conti Polcenigo sul monte, con una celebre Scala. Fra i suoi scolari non è piccola gloria il poter contare il rinomatissimo incisore in same Giambattista Piranesi veneziano, il quale da Matteo ebbe i principi del disegno. Era suo nipote, cioè figliuolo di Laura Lucchesi sorella di Matteo, Vedi l' ab. Moschini (Letteratura Veneziana Vol. III. p. 97. e 115, e Guida di Venezia 1814. vol I. pag. 128. e 185, e vol. II. pag. 598); Le Novelle Letterarie (anno 1750. p. 169. 170. 171). Il tomo V della prima raccolta di Opuscoli del padre Calogera, anno 1729, ov'è una lettera diretta al Lucchesi da Tommaso Temanza intorno all' architettura in genere ed in particolare sopra gli archi e le volte; lettera fatta poscia ristampare da Pietro Lucchesi a pag. 129. del libro Degli archi e delle volte di esso Temanza. Venezia 1811. 8. Questa lettera ha relazione con quanto aveagli scritto il Lucchesi intorno a' discorsi di architettura che tenevansi nella villeggiatura di Angiari in casa Recanati. Vedi l'avpera degli ansiteatri e singolarmente del Ve. vocato Pietro dottor Biagi nel discorso sull'In-ronese. Venezia presso Sicsano Monti 1750 cisione e sul Piranesi. Venezia, Picotti 1820. 8. e Giambattista Soravia ( Chiese Venete vol.

Fra i figliuoli di Marreo fu uno per nome Valentino Cherico regolare Somasco, morsa del parrizio Giambatista Recanati Mons. Mo- to a Mazorbo nel 1781 (1). Questi stampo schini ha mss, in 8.vo. Alfabeto latino geome- in Venezia nel 1763 Elementi di aritmetica

(1) Ecco una lettera necrologica intorno a lui favoritami da mons. Moschini.

Molto Reverendo Padre nel Signor Padrone Colendissimo. Trovandosi al sollievo delle vacanze in una delle vicine Isolette il P. D. Valentia Luchesi

speciosa e numerica raccolti da varii autori mai per conseguenza discostarsi da' suoi, nonspecios e numerica racconi ad vari autori ma per conseguenza unevisiansi da auto, nom-da un religioso della C. di S. ad uso delle dionanco li laciatio in ciò libero, cosa non fa-scuele. Sebbene non vi sia nome, viene sco- cile a succedere in simiglianti innovazioni, perto il Lucchesi per autore dal Giornale la Siccome per testamento del Temanza lo Scal-Minerva dove se ne espone il metodo facile e furotto fu erecte della biblioteca di lui, di tutti piano. Amico era dell'ab. Miotti ed esaminò i preziosi manuscritti, e delle macchine sue pagno. The collisis solare, come si ha dal Gior- spezialmente identifiche; così essendosi fin dal nale del p. Galogerà (Moschini Letter. Pen. 1983 il Lucchesi ritirato nella casa del o III.p. 116). Colivió anche le belle lettere Scalifortto, non solo ne fece sempre alto conin sua gioventù e scriveva in versi latini a' suoi to, ma essendosi dopo la morte di esso Scalfu-

in Venezia nel novembre dell' anno 1745. Sot- medesimo in alcune sue opere lealmente confes-to la disciplina di due chiarissimi uomini cioè sa. Venne a morte nel 1823 il di 13 dicembre, il sonraddetto Tommaso Temanza, e Tomma- non senza avere in pubblico lasciate prove del so Scalfurotto, o Scalfarotto, e sotto quella primieramente del padre suo, riusci uno de più esperti ingegneri pratici e conoscitori delle ac-que venete e delle memorie antiche che vi appartengono. Suppli lungo tempo nel magistrato delle acque al Temanza ch'era uno de'tre Proti-Ingegneri infermatosi; e alla morte dello Scaliurotto succeduta nel 1790 subentro in sua vece Proto-Ingegnere. Sopraintese ai lavori del Piave; ed è opera sua, fralle altre, il Ponte detto Canale sulla Brenta morta. La lunga esperienza d'oltre 50 anni di lavori sopra l'estuario avealo reso a tutti per tal modo rispettabile che sebbene non fosse persuaso de' nuovi metodi ultimamente introdotti, e non volesse

suo valore nelle materie del suo officio. Abbiamo di suo alle stampe.

- 1. Memorie sopra le Cisterne o Pozzi di Venezia. ivi per Francesco Andreola 1805. Aveva il Temanza raccolte molte notizie su questo proposito, e inedite giacevano, quando il Lucchesi con opportuno avvedimento rivolsele a proprio vantaggio nella compilazione di queste sue Memorie, com' egli stesso dice, e venne così a salvare notizie curiose ed interessanti .
- a. Prospetto di verità dei fatti comprovanti il beneficio derivato alla Laguna di Venezia ed a suoi Porti, prima colla disalveazione dei

sacer·lote nostro Professo, assalito da febbre, qua si tradusse a curarsi: ma fattasi la feb-bre doppio-tersana di genere acuto, con literizu, comiti, e singulto continuo, inutili si ren-dettero contra la violenza del male gli stude i li rimedi più efficaci di valenti Prefessori, e Tinfermo divotte soccombere il nono giorno di decubiro, e l'undecimo di malatta, peri al-le ore so circa, munito prima de Ss. Socramenti, nella fresca età d'anni 14. La perdita di questo soggetto di sempre savi e religiosi costumi, tanto più grave ci torna, perchè attual-mente leggeva egli filosofia impiego da lui sostenuto con lode ed estimazione in questo istesso Seminario pel corso di 22 anni non interrotto. El a sea morte immatura è com-pianta non meno fuori della Congregazione da quelli distintamente tra gli Ecclesiastici, che ne coltivarono l'amicizia, e per lungo uso poterono goderne il tratto onesto e soave. Nell'amarezza però, unde per caso sì inaspettato contristati sono i giorni primi di questa mia Rettoria, trovo pure qualche conforto in suffregare, giusta le sante Costituzioni no-stre, l'anima del benemerito defanto; e in raccomandaria, come il fo caldamente, a que-sto intendimento medasimo alla pietà di V. P. M. M. a cui ho l'onor di segnarma

Di V. P. M. R.

Murano dal Seminario Patriarc. li 10 Ottobre 1781.

Umiliss. Devotiss, Obbligatiss. Servo D. GREGORIO SUARDI C. R. S.

finittimi fiumi, indi dalla diversione delle acque dolci delle Brente e del Sile . Dedicato al co: Daniele Renier I. R. Consigliere di Governo.

3. Memoria letta all'Ateneo Veneziano nell'anno 1813 contenente osservazioni fatte dal Lucchesi su'Porti di Venezia, e singolarmen-

te sul Porto di Malamocco.

- 4. Memoria letta all' Ateneo suddetto nell'anno 1814 in cui si confronta lo stato antico della Laguna di Venezia col presente, cioè prima Laguna di renessa di presente, cue prima e dopo la diversione dei Fiumi. Queste tre piere per della responsazione dei Fiumi. Queste tre piere della Resionamenti tenuti da Sabbadino ingegne il Finelli nei 1010 in 0, e vi si sono nella re della Ufficio delle deque, ed un fitosofo fine ristampate le Memorie sui Pozzi e cisterne di Venezia. Diede motivo a questo Prospetto un'opera pubblicata dall' Ingegne-re de Romano l'anno antecedente 1815 colle stampe di Alvisopoli in due volumi in 8, col titolo: Prospetto delle conseguenze derivate alle lagune di Venezia, ai porti ed alle li-mitrofe provincie dopo la diversione de' fiumi ec. e al caso speziale dell' Emissario del Sile con cui si tratta di redimere un circondario di 63,000 campi ec. Si osserva a questo proposito nel Giornale Trivigiano che il Lucchesi ha mostrato d'essere fornito di non comuni cognizioni per le quali ha potuto convincere di parecchi errori di fatto il signore Romand; e che ha poi ad evidenza provato che le lagune per la introduzione delle acque rimarrebbero distrutte. Contro lo scritto del Lucchesi il Romano die fuori alcune Confutazioni al signor Ingegnere Lucchesi al di lui opuscolo, Prospetto di verità ec. (Venezia Graziosi 1816. 8) alle quali diè risposta il Lucchesi col seguente libretto
- 5. Riflessi di verità per dimostrare la fallacia delle confutazioni pretese farsi dal signore Romano, e che furono unite con distinto foglio alla Gazzetta privilegiata di Venezia n. 159 sopra alcuni passi dell' Opuscolo intitola to PROSPETTO DI VERITA DEI FATTI ec. pubblicato dall' Ingegnere Lucchesi con avviso nella Gazzetta suddetta n. 129. A'quali non

fu ulteriormente risposto . 6. Seconda parte dei documenti che più provano le ree conseguenze derivate e che sarebbero per derivare allo stato ed all'aria della Laguna e della Città di Venezia per la commistione delle acque dolci con le salse. Di Pietro Lucchesi ingegnere nel corpo idraulico di acque e strade. Venezia, Andreola 1817. 4. pic. dedicata al nobile baron Francesco Vendramin. Inseri il Lucchesi alla fine di quest' opera la dissertazione del Temanza dell' autichissimo Territorio di sant' Ilario nella diocesi di Olivolo, ch' era stata già stampata dal Pasquali nel 1761 fol. e insieme la Lettera dello stesso Temanza in difesa della sua opinione intorno a' Taeli fatti da' Padovani nella Brenta l'anno 1143 contraddetta dal signor abate Gennari, e che era stata impressa dal Valvasense nel

intorno alla laguna di Venezia ed ai fiumi che fluivano in essa. Venezia 1818 8. Anche questo libro diede fuori il Lucchesi a sostenimento della propria opinione nel detto argomento che contenzioso essendo aveva trovato e trova tuttora molti oppositori. A pag. 19 vi si introduce un Dialego fra Gio-vonni de' Ferrari Massaro dell' ufficio delle acque: e Santo Folegato Fante di esso ufficio, come tratto dall' opera intorno alla La-

guna scritta dal detto Sabbadino.

8. Il Businello del Sile, e suoi effetti . Lettera di P. L. al professore A. Z. Venezia 1818. 8. Diede occasione a questo opuscolo diretto al chiarissimo vivente professore Angelo Zendrini una lettera del Zendrini all'altro professore F. A. cioè Francesco Aglietti il quale presiedeva una commissione ordinata dal Goerno a dare il parer suo intorno al quesito: Se la riapertura del Businello e con essa l'introduzione delle acque dolci in Laguna può riuscire dannosa all'aria? nella qual lettera il Zendrini pruova che ne verrelbe danno, basando specialmente su alcuni dati idraulici, i quali potevan forse essere ignorati da' medici componenti la Commissione; e questa lettera fu meritamente chiamata dal professore conte Stratico il catechismo de' Veneziuni. Ora il Lucchesi appoggiando la o-pinione del Zendrini, scrisse il detto opuscolo Il Businello del Sile ec. il quale non può negarsi essere interessante per li fatti che vi si recano cavati da autentici documenti, che fan conoscere la storia del fiume Sile, de lavori che vi si praticarono, de rimedj che si proposero, di quelli che si applicarono; e degli effetti che ne seguirono. Usci l'anno appresso sullo stesso argomento un opuscolo in Milano. Dell' emissario del Sile volgarmente detto il Businello. Lettera ad un amico di Antonio Tadini idraulico staliano : viso, per l'Andreola 1824 a p. 50. 51. 52. An-Milano 1819 presso Paolo Emilio Giusti che il ch. Francesco Negri nelle Notizie intorno a Tommaso Temanza (Venezia Fracasso

g. Pubblico nel 1811 con sua prefazione un'o- 1850. 8) e il Moschini in alcune note soggiun-pera postuma del Temanza: Degli archi e tevi fecero di nuovo ricordanza del nostro Lucdelle volte e Regole generali dell' Architettu- chesi. ra civile. Opera e studio dell'architetto ed ingegnere Tommaso Temanza 1733, Vene-zia presso il Bernardi 1811 in 8. L'occasione in cui diella fuori si fu quando cadde in gran parte il volto fatto per coprire il canale ove oggidi si stende la Via Eugenia ovver la

strada che mette a' pubblici Giardini . 10. Pianta dell' Isola di Poveglia, con tutti li fabbricati esistenti, e del Fortino con li canali e paludi che lo circondano ee. il tutto rilevato e diretto da me sottoscritto ( Pietro Lucchesi pub. per.º Ing ) per commissione del Magistrato eccnio alla Sanità nel corso intiero occorso al totale espurgo cioè dall'8 giugno sino il 15 ottobre 1793. ( Carta mes. miniata ch'è premessa all'opera pur mss. Descrizione istorica pel contagio sviluppatosi in una tartana nella Idriota esistente nel canal di Poveglia nel giugno 1793, e de' mezzi praticati a rinserrarlo in quell' Isola ec. MDCCXCIII. opera dell'avvocato fiscale Lorenzo Allugara (Codice num. 608 classe VII. nella Marciana ). Ma varie cose sue sullo stesso argomento de' Fiumi, ed altro, e altri documenti che stava allestendo e che per morte non potè render alla luce, stannosi presso la famiglia Scalfurotto come avvisami l'esemplare e culto giovane sacerdote don Tommaso Scalfurotto mio amico.

Varii fecero menzione di Pietro Lucchesi fra'quali il Moschini ( Lett. Ven. vol. III. p. 111). Il libro: Sessioni Pubbliche dell'Ateneo Veneto, Venezia Vitarelli 1814. Sessione III. pag. 48. Il dottor Gaspare Fedrigo a p. 39 dell' opuscolo: Quale giudizio fisie , medico si potrebbe pronunciare sull'introduzione de fiumi nelle Ligune Venete o sul loro esilio. Saggio, Venezia, Andreola 1818. 8. L'ab. Ravagnan a p. 39 e 51 dell' Elogio di Cristoforo Sabbadino. en. 1819. Il professor Zendrini nel Giornale della Letteratura Italiana. Serie seconda T. XIX. (Padova 1819) pag. 71 e seg. dove si tesse la storia della quistione: Se le acque dei "sferiesi a Milano, ove non ande guari, che s' fumi vogliansi tenere lontane dalle logune di "introdusse nella grazia de più rinomati uoenezia. Ala particolarmente ne stese il Mo- mini di lettere e di Coverno, a tale che in schini un articolo nel Giornale sulle scienze e n breve si rese universalmente conosciuto e stilettere delle Provincie Venete, Vol. VI. Tre- " mato. Quella però a cui le rare sue doti col-

D. V. D. | MAGDALENAE MICHAEL | . . . . TAE | BE .... ORI | .... ENETVS | MAEST .... CONIVX | .... | ...D. ... | ... MISERI ... ET PACEM | OB . ANO D. 1726. | DIE 18 SEPT.

È vicina a quella del Lucchesi. Corrosa troppo non ho potuto interamente leggerla; ma abbiamla nelli manuscritti Gradenigo, Moschini, e dell'ab. Giuseppe Antonelli Ferrarese: Eccola: D. F. D. MAGDALENAE MICHAEL NOB. FEFD. R. CRETAE BENEM. ET AMAT. FXORI THEODORICES INSTI ADVOC. PENETES | MAESTISSIMES CONIFX | EXORAT D. DEI NEI | AETERNAM MISERI-CORDIAM ET PACEM | OB. ANO D. 1726 | DIE 18 SEPT. Di questo cognome civsti trovo fra' Ve-neziani letterati dello scorso secolo due, cioè Luigi o Alvise Giusti, e Girolamo Giusti.

Del primo, ecco l'articolo che manuscritto sta nelle carte del ch. Francesco Negri a me

per legato lasciate.
n Usci Luigi figliuolo di Pietro della fami-» glia Giusti per antichità e nobiltà di principii n molto chiara in Venezia tra le cittadinesche, n ma nello scorso secolo caduta in gran disagio " di fortune. Ciò non impedi ch'egli avesse " un' educazione corrispondente a' suoi natali, ne quale meritavala il suo molto talento. Dei » principii della soda letteratura ne fu debitore n all'ab. Lazzarini, ad Apostolo Zeno, ed al Reca-n nati, tutti uomini dottissimi e la conversazione n de'quali, perché voleva e sapeva approfittarne n diventava una scuola. Cresciuto in età ed in n cognizioni strinse amicizia con parecchi altri n de migliori letterati di Venezia, che racco-» glievansi spesso in sua casa, e vi si esercita-" vano nella erudizione antica, ed in altri pian cevoli studi. Ne'quali sentendosi Luigi ben n fondato, e mal sofferendo d'essere costretto " dalle domestiche angustie a condur vita pri-" vata ed oscura, penso di mutar cielo, e tra-

n pirono più sul vivo fu D. Francesca Manzo. n familiar corrispondenza di studi, a'quali vuoln ni d'Adda, coltissima, e savia dama Milane n si aggiungere il celebre Giambattista Gaspari » ro imperiale trasferito in Mantova in qualità " che essendusi noco dopo dato un nuovo sisten ma al governo degli stati di Lonibardia, ven-" Aulico di Stato nel Dipartimento d'Italia, A " misura che ali si accrescevano gli onori, cren sceva in lui l'attività e lo zelo pel servigio del-" la sua sovrana Maria Teresa: quindi è che quat-" tro anni appresen, cioè del 1762 fustimato den gno di occupare un posto ancora più sublime n vale a dir quello di Consigliere Aulico At-\* tuale e Referendario per gli stati d'Italia. n Basterebbe ció per far comprendere quanto » sicuri saggi egli desse in ogni tempo non » men di penetrazione e di prudenza, che d'inn tegrità e di giustizia; se non che a confer-" margli la gloria di quest'ultimo pregio può " servir di prova infallibile il sapere, che al 3. I cinque libri di favole di Fedro, che col la-" proprio figliuolo Pier Paolo, morendo, e'nun n lasció altro patrimonio fuorche il ricco capi-" tale di una buona educazione da lui stesso e n intrapresa, e arditamente continuata, fino a n renderlo abile di diventar suo successore nel-" l'importante impiego di segretario di Stato. " Egli passo a migliore vita in Vienna l'anno n 1766 compianto da tutti gli amici, che ivi ne » ebbe non pochi.

" Quantumque la vita del Giusti sia stata un » continuo esercizio di gelosi ministerii da lui » con tutta scrupolosità sostenuti, pure tratto " dalla forsa del suo bel genio seppe dar luogo 4. Sonetto è fralli Componimenti poetici raccolanche alle applicazioni fino a risplendere non " mediocremente nel ruolo de'letterati più coln ti . Abbiam veduto con chi in patria tenesse

Tom. III.

" se, e brava poctessa, la quale tratta forse dale " Trentino, la cui intrinsichezza gli frutto, per n la uniformitii delle studiose inclinazioni (poi- n sua confessione, l'acquisto d'infiniti lumi nen chè anche il Giusti della poesia si dilettava n gli studi delle lingue, della storia, e della eru-n molto) non dubitò di prenderselo nel 1741 a n dizione latina. Anche col Muratori e col Maf-" marito. Fu però di corta durata tal maritag- " fei que'due gran luminari dello scorso secolo. n gio, posciache la nuova sposa, dopo averlo n tenne commercio di lettere. Giunto a Milano n fatto padre di due figliuoli manco di vita nel n si fece favorevolmente conoscere dalle person 1410 patter il due gindoni mano di tina di prese il partitio no epi di dotte di quella città, e in particolare n'affa; a silora fit che Cugi prese il partitio n'ace più dotte di quella città, e in particolare n'affa; prete. Per cotal mutazione di stato, n'adgi facasdemici Trasformati, tra quali mol-non cesso egli di venir adoperato, como lo no to si distinse, recitandovi parecchie composi-» era stato anche prima, in pubblici importan- » zioni di critica. di eloquenza, e di poesia sue-" tissimi affari e dal Governator di Milano " zialmente. Allorche passo a Mantova non inn conte Maresciallo Pallavicini, e dal Gran Can- n termise i suoi eruditi trattenimenti e fu tosto " celliere conte Cristiani. Anzi, passato alcun " aggregato all' Accademia de' Timidi. Pian-" tempo, merito nel 1756 di venir dal Ministe- " tatosi finalmente in Vienna, rappicco l' inter-" rotta pratica col suo Gaspari, che colà in fi-" di prinio direttore della segretaria di quel vi- " gura di pubblico professore dimorava, ne dal n ce-Governo, carico da lui amministrato per n suo fiance si tenne tampoco lontano, a lui co-" due anni con tanto gradimento della Corte, " municando i suoi letterarii disegni, massima-» mente rispetto all' anmento della sua Biblion teca già resa abbondante di rari volumi. Le ne chiamato a Vienna e dichiarato segretario no operette che di lui abbiamo a stampa, non ci n porgono per verità che una leggiera idea di " quanta fosse l'estensione del suo ingegno e " del suo sapere. Esse sono le seguenti.

> 1. Argenide. Dramma recitato nel teatro di sant' Angelo di Venezia, l'anno 1753 con musica di Baldassare Galuppi pur Veneziano. Fu impresso ivi nel d. anno per Marino Rossetti in 12.

> 2. Motezuma dramnia per musica rappresentato nello stesso Teatro, l'anno 1753 medesimo, e ivi impresso in 12 con musica di donn' Antonio Vivaldi Veneziano

tino a fronte stanno nel tomo X del Corpus omnium veterum poetarum latinorum ec. Mediolani 1755 4. Intanto che il Giusti, sendo in Milano, applicavasi a questa traduzione, il padre Trombelli diede alla luce la sua; per la qual cosa il Giusti voleva sopprimere la propria, e persuadeva gli editori a ristampar nella Baccolta la suddetta. Essi però preferiron la versione del Giusti corredata poi anche della spiegazione de'luoghi più oscuri; ma il Giusti non volle esservi nominato.

ti per solennizzare l'ingresso del cavaliere Alessandro conte Burri per la sacra Gerosolimitana Religione Ricevitore appo la Repub-

1737. 5. Canzoni due, l'una del Giusti, l'altra della

Manzoni, la prima in morte di Carlo VI; la seconda all'Imperatrice Maria Teresa. Milano per Giuseppe Ricchino Malatesta 1740

3. Orazione in morte di Carlo VI imp. Sta colla Prosa e Poesie degli Accademici Affidati in morte di detto Imperadore. Pavia 1741.

7. Poesie. Stanno nella Raccolta di poesie fatta in lode di Lucrezia Agudi, che veste l'abito di monaca in s. Maria della Valle di Milano, Milano per Giovanni Montano 1746. 8. 3. Sestina è stata pubblicata per esemplare dal Quadrio nel volume II. p. II. della Storia e Ragione d'ogni Poesia a c. 184.

nezia del signor Giambatista de' Gaspari, il l'Allacci nell'Indice pag. 980. primo e l'ultimo de' quali è stampato nella vita del Gaspari c. 256. 257.

10. Manipolo di sue Lettere originali amorose dirette alla Gaetana Lecchi Ronchi poetessa Guastallese, ch' egli voleva sposare, esiste appresso il Principe don Filippo Ercolani di Bologna, cedutegli da Giulio Bernardino Tomitano che avevale avute in dono dal celebre padre Ireneo Affo, autore della vita della Ronchi, ed editore delle poesie di lei.

Del Giusti, più che altri, parlo il padre Lasero de Gasparis domenicano osservante nella vita di suo fratello: Della vita e degli studi e degli scritti di Giambatista de Gaspari Trentino consigliere dell' Aug. Imper. Regina Maria Teresa Direttore degli studi di belle Lettere e Pubblico Professore di Storia nella Università di Vienna . In Venezia presso Antonio Zatla 1775 in 8. a c. 184 e seg. nelle note; e anche a carte 15. 14. 15 della vita, e a c. 127. 129. 174. 181. 182. 279 delle note stesse . Dal qual libro il Negri estrasse l'articolo da me riportato: Veggasi eziandio l'Allacci. Drammaturgia p. 104. 903. Il Paitoni. Bibl. de' Volgar. Il. 68. L'Argellati. Volgarizz. II. 76. Le Novelle Letterarie del 1736 a p. 168 e del 1743 a p. 536. Apostolo Zeno dirige al Giusti una lettera (Lett. Vol. VI. p. 206.) E quanto alla moglie di lui Francesca Manzoni vedi l' Argellati nella Bibl. degli scrittori Milanesi T. II. 1784. 1785 e de' Volgarizzatori T. III. 165. E il Paitoni T. 11I. 90. 91. e l'Allacci p. 510. 875, 11 Maf. ri del 1618 a' 19 di agosto. L'epigrafe ci dà fei (Osserv. Lett. V. 248); la Storia Letter. (T. a conoscere una sua figliuola per nome Lors-

blica Veneziana, stampati in Verona nel XIII, p. 55) e Ginevra Canonici Facchini nel Prospetto biografico delle donne Italiane Illustri . Ven. Alvisopoli 1824 p. 190.

Girolamo Giusti cittadino ancli egli Veneziano compose l' Inganno scoperto melodramma per musica rappresentato nel Teatro di s. Angelo 1755. In Venezia per Marino Rossetti in 12 e Belmira in Creta dramma recitato nel Teatro di s. Moise l'anno 1729. Venezia per Alvise Valvasense (Allacci p. 142 ov' è detto Giunti per errore, e p. 454.). Il Quadrio (vol. V. 505) dice che compose Intermedii Ginestra e Lichetto; li quali vengon pure registrati dall' Allacci a pag. 402, attribuendoli ad Incer-to autore, impressi in Venezia dal suddetto Rossetti. Il Quadrio poi nello stesso vol. V. p. 692, attribuisce malamente a Girolamo Giusti dramma Motezumu che abbiam veduto speto. Corona di Sonetti fatta nella partenza da Ve- tare ad Alvise Giusti anche per testimonio del-

54

D.O.M. | HIC IACET | TVMVLATVM CORPVS PASCHE DE MAVRIS | OBIIT DIE 31 IANVA-RII | ANNO DOMINI | 1725.

DE MAURIS. È poco lontana in seguito alla superiore.

55

TACOBA FRANŽINI | R.T. FRANC, ORIGONI H. ECCL.PROC. VIGILANT" | ALTARE PROPR' AERE CONSTRUCTO | DEIPARAEO: VIRG: SACR: ROSARII DICATO | IN ECCL: REPARA-TIONE PHS ELREM: CLARA | MON: H: SIBI TANTYM P.I. | OBIITIIII.K. NOV. MDCI.XXI

All' altar del Rosario sul suolo sta questa epigrafe. Ci si conserva la memoria de beneficii a questa chiesa fatti dalla Franzini Ontgoni.

56

LAVRETANA NOBILIS MVLIER Q. | ANGELI LAVRETANI SIBI VIVENS | HVNC LAPIDEM 1 P. C.

Vicina alla suddetta: Ancelo Lorroan patrizio veneto figliuolo di Giorgio q. Federico mopara, che non trovo indicata nelle Genealo- nio terminò il corso de'suoi studi sì letterari. che filosofici. gie.

57

DOMINICAE BENE DE SE IMERITAE VXORI PIETATE 1... PAVPERVM .... PRAE-DITAB | IACOBVS BERERA..... | CONIVX MORRENS! ADHVC SVPERSTES ! ET SIBI P. C. | DECESSIT XVI. CAL. IAN. A. MDCCL ... | AETATIS SVAE LX... |

Allato alla precedente sul suolo. Alquanto corrosa. Non la trovo ne mss. e perció non posso completarla. Da' necrologi però abbiamo il cognome della donna, leggendosi. 1761. 17 dicembre la sig. Domenica figlia del q. Andrea Bellesio fu moglie del sig. Giacomo Berrera, d'anni 75. Benena, ed anche Barena chiamasi questo cognome.

58

MDCCXXV. | COM. 10 BAPTAE | DE MVRA-RYS A CVRTE | NOB. VER. ANNOR. LXXVIII.

Allato anche questa alle precedenti. Qui si ricorda l'antica e nobile famiglia Veronese lo storico Girolamo dalla Corte del secolo XVI; Conte Girolamo Murari dalla Corte che siampo fralle altre cose due poemi l'uno intitolato po tratte aure cose que poem i uno inutotato Pietro il Grande, l'altro La Grazia, gravidi entrambi (dice il p. Moschini nella Lett. Ven. p. 45 Vol. IV.) di molta scienza e dettati con conte Girolamo suaccennato, io qui li produco essendo prezzo dell'opera il propagare mag-giormente il nome di un uomo distinto.

Nel giorno 25 luglio 1747 dal fu conte Otba Rambaldi, nobili di Verona, nacque in Mantova Girolamo, che venne sino al decimo anno

Ritornato in patria d'anni dieciotto, continuò a coltivarsi nella poesia, dandone saggi con al-

cuni sonetti, stampati parte volanti, e parte inseriti in raccolte per nozze, e per altri argo-

Siccome poi dimorando nel detto Collegio ebbe la sfortuna di ricevere dei colpi vicini agli occhi tirando di spada, e nel giocar la bandiera, cosl restò indebolito della vista, giudicando i medici, che fosse per effetto di cateratte, il perchè l'affettuosa sua genitrice lo inviò a Bologna per tentar di ricuperargli la vista per mano del professore Bacchettoni, che passava a quei giorni per celebre oculista. La cura riusci infelicemente, e non potè il detto Bacchettoni abbassare la cateratta dell' occhio sinistro, il quale privo dell' umor vitreo perdette la virtù visiva.

Continuò pertanto a valersi dell'occhio di-ritto sino all'anno trentesimo della sua esistenza, ma dopo per consenso dell' altr' occhio rimase del tutto acciecato dalla così detta gotta serena. Suppli al suo difetto col valersi d'alcuni lettori per progredire ne' suoi studi, onde gli venne fatto di continuare a comporre, e di dar in luce parecel: j suoi componimenti .

Venne anche in progresso di tempo impiegato in qualità di Consigliere Comunale, e Provinciale, nella Direzione de Teatri, nella MVRARI DALLA CORTE della quale, fra gli altri, fu Presidenza ai pubblici Studi, e nella Prefettura dell' I. R. Accademia di Scienze, Belle Lete vive tuttora in Mantova il chiarissimo poeta tere, ed Arti di Mantova, carica che copre tuttora, sostenendo per dettatura il carteggio colla Superiorità, e cogli Accademici corrispondenti.

Nell'anno 1789 coi Tipi del Regio Ducal stampatore di Guastalla Salvatore Costa pubpoetico stile. Ma giacche la cortesia del conte blicó due Centurie di Sonetti, la prima sulla Benassi Montanari accordo le mie istanze fa- Storia Romana, da Romolo sino ad Ottavio Aucendonii avere alcuni cenni biografici del gusto, e la seconda sopra i sistemi filosofici, incominciando dagli anti-diluviani, e terminando col filosofo Antonio Genovesi ristauratore della Dialettica, e Metafisica in Italia. Queste due Centurie vennero dedicate dall' autore all' Actavio Murari dalla Corte, e dalla contessa Al- cademia Fiorentina, onde nel catalogo degli Accademici di essa fu ascritto.

Nell'anno poi 1795 coi Tipi Turra di Vidella sua età da privati maestri istruito negli cenza, diede in luce il suo Poema della Grazia elementi gramaticali delle lingue Italiana, e in quattro canti, ed in decima rima dedicato all'Arcadia di Roma, che volle il ritratto del-Rimasta vedova la madre nell'anno 1758, l'Autore posto nella Sala del Serbatojo tra mise il figlio nel Collegio de' Somaschi in a quello del fu Chiar. Abate Bettinelli, e del-Zeno in monte di Verona, ove in un quinquen- la celebre improvvisatrice Teresa Bandettini sotto il nome d'Amarilli Etrusca: del qual aba- Ichre Vittorio Alfieri: un'altro in morte del-Mincio softo il nome di Rovildo Alfeonio, che di funebre argomento. venne eletto dopo la morte dell'antecessore il fu Marchese Carlo Valenti, Nel 1795 coi Tipi di Alberto Pazzoni di Mantova si pubblicarono dal Murari i due volumi degli Atti Accademici, in cui è compresa anche la storia dell'Accademia dalla sua fondazione sino a quel tempo, ed anche il codice di essa in separato volume, poiché n'ebbe in qualità di Presetto dall' unione dei votanti Accademici la commissione di estendere si l'una, che l'altro. Sul finire poi del secolo decim' ottavo stavasi occupato il Murari ad ordire un Poema in ottava rima, ed in canti dodici per illustrare le gesta di Pietro il Gran-de Autocrata di tutte le Russie, e nel 1803 lo pubblicó coi Tipi Giuliari di Verona, facendo-ne la dedica all' Imperatore Alessandro, che da esso venne accettata con l' inviare all' Autore il suo ritratto inciso poi dall'egregio Angelo Guelmi Veronese, ritratto che fu posto in fronte all'accennato l'oema. Diquest'opera riveduta dall' Autore, avendone fatti in molti luoghi dei cambiamenti, si fece una seconda edizione nell'anno 1814 colle medesiure stampe Giuliari

Nel 1815 invitato il Murari a far qualche D. O. M. | HIC IACENT CINERES | V. N. | DAcomponimento per l'apertura del nuovo pas- NIELIS BALBI | Q. LVCII. seggio della piazza Virgiliana, egli compose quattro Cantin Iterzer ime sdrucciole, cui die-de il titolo delle quattro Stagioni pubblicate in la chiesa nella navata di mezzo. quell'anno in Mantova coi Tipi dell'erede Pazzoni.

Sulla scoperta poi delle acque termali di Weissemburgo compose il Morari una Novella in tre Canti in ottava rima sotto il titolo di Clotilde, essendosi ginvato di un'analoga relazione alla detta scoperta nel foglio di Milano del 1821. Poemetto che venne messo in luce dai Tipi Virgiliani di Luigi Caranenti.

Esistono presso il medesimo Murari molte opere inedite, si in prosa, che in versi, cioè in prosa la traduzione del Trattato della Natura, e della Grazia del Padre Malebranchio : molte prose accademiche da lui recitate nelle pubbliche adunanze dell' Istituto Scientifico di Manrardo conte d' Arco .

te Bettinelli il Murari scrisse l' Elogio che fu l'architetto Calderari di Vicenza: un terzo in stampato insieme coll' Accademia che si ten- morte della propria muglie la fu cont. Vittoria ne in Mantuva per la sua morte. L'Arcadia Montanari: e da duecento sessanta Sonetti all' stessa nomino il Murari a Vice-Custode del incirca di vario argomento, parecchi de' quali

> Ebbe corrispondenza con alcune Accademie d' Italia, cioè di Roma, Firenze, Cortona, Siena, Pistoja, Lucca, Alessandria di Piemonte, Venezia, Vicenza, Verona, e Brescia, dalle qua-

> li venne onorato con le respettive patenti Nell' anno 1810 cbbe dal fu conte Marcantonio Trissino Preside dell' Accademia Olimpica Vicentina un'eccitamento a scrivere versi sugli effetti della fantasia, e fu sin d'allora che diede mano ad otto Visioni logiche metafisiche in terza rima. Dietro quelle poi ne continuò il lavoro sino al numero di cento sulla Storia sacra, e profana delle quattro Monarchie Assira, Medo Persiana, Greca, e Romana colla Storia dei Cesari arrivando all'anno 1814, e le intito-

> lo Visioni psicologiche, e storiche. Questo lungo lavoro di oltre tre lustri di studio, rimane come i sopr'accennati, inedito fra gli scritti dell' Autore, il quale lo sta ora rive-

dendo.

59

È sul pavimento verso la porta maggiore del-

Daniele f. di Lucio q. Daniele della patrizia casa Baint che allora abitava a s. Barnaba, era nato del 1648. Esso fu del corpo delle Quarantie . In patria ebbe l' incarico nel 1708 di Giudice alla Giustizia Vecchia, nel 1710 di Auditor vecchio, nel 1712 di Sopraconsolo. Funri, fu fatto nel 1703 conte e provveditore a Pola; nel 1706 podestá a Conegliano; nel 1709 provveditore e capitanio a Cividal del Friuli, e nel 1713 per la seconda volta podestà e capitanio

a Conegliano. Vedi il Cappellari. Di un moderno Lucio Antonio Balbi patrizio figlio di Melchiorre, nato li 10 marzo 1766 veggo un Idilio diretto a Pietro Occioni notajo veneto impresso nel 1788. in 8. intitolato il tova: l'Elogio del suo predecessore nella Pre- Complimento pastorale, ed è per la monacazio-fettura accademica il fu'dotto Gio. Batista Ghe- ne di Maria Lugrezia Occioni nel convento di s. Giuseppe di Castello . Il Balbi ha eziandio In versi poi ha un capitolo in morte del ce- alle stampe. Alessio Comneno ossia i Vene-

163

ziani in Costantinopoli. Tragedia. Venezia Curti 1701, in 8, dedicata al conte Prospero Valmarana: Aleuni sciolti per le nozze della n d. D. O. M. | MARIAB ZANCIII CAOTORTA | MA-Maddalena Toderini Pappafava col nob. Mar-

TRIS ALEXANDRI A SECRETIS &c. | MOR-Aringo per la signora N.N. in causa di defloSTR. KAL. FEBR. MDGCLXXXI VIXIT. ANN. LXL

razione. Trieste 1795. 8.

D. O. M. I ALLEXANDER M. BIEGO | MEDI- A.P. Q | CINERIBVS, ET. MEMORIAE | ALOY-CVS | A. D 17 . . . . |

Nel meszo seguendo. Dai Necrologi parrocchiali si rileva che Alessanono Mania Birgo medico fisico era da Vicenza, e da circa vent'otto anni abitava in Venesia, de quali ne avea pas-sati venti nella contrada di sant' Angelo dove mori nel 1733 adi undici marzo, nell' età di anni 60 circa, d' idrope ventosa e febbre. Vi si dice pure che Angela Biego sua sorella si pre-se la cura di farlo tumulare. Discende dalla stessa casa il vivente dottore Alessandro Giacomo Biego medico appo la R. Delegazione di Rovigo; il quale gentilmente mi comunica che la famiglia sua fu trasportata in Vicenza fino dall' anno 1600 circa da Antonio Biego il quale in Castelfranco faceva la messe di scultore. Il qui sepolto Alessandro Maria era figliuolo di Alvise Biego dottore in legge. Fu medico di vaglia; molto amico del professore di medicina Iacopo Piacentini di Padova al quale legò la ricca sua libreria. Egli avea fratello Giaco-mo, dal quale nacque Alvise Maria padre del suddetto dottor Alessandro Giacomo e di Giuseppe Biego che pur vive.

Un Paolo Biego Veneziano musicante si registra dal Quadrio (Vol. V. p. 513). Egli fiori-va circa il 1682, e pose in musica 1. L'Ottone il Grande del Silvani 2. La Fortuna tra le disgrazie del Cialli. 5, 11 Pertinace d'autore incerto Vedi anche l'Allacci (p. 567. 592. 914, ov'è detto Diego per errore di stampa).

61

D. O. M. | ALEXANDRI CAOTORTA | A SE-CRET. SER. VENET. REIPVB. I HIC CINERES 63

SIL CAOTORTAE, ALEXANDRI . F. | MAXI-MA . SPE . INGENII . ANIMIOVE | PRAEDITI. ADOLESCENTIS | QVI. VIXIT. ANNIS. XVIIL MENS, VII. DIEB, IX. | DECESSIT, X. KAL. DECEMBRES | IOANNA, MATER | FILIO, DVL-CISSIMO | CVM . LACRYMIS . FECIT.

Queste tre epigrafi vicine l'una all' altra sul payimento nella nave di mezzo ricordano la cittadinesca Veneziana famiglia CAOTORTA. Alvise Caotorta figlio di Alessandro (ch'era nato al Zante dal patrizio veneto Alvise Caotorta console colà per la Repubblica) e di Nicoletta Contuzzi pur dal Zante, era marito di Mania ZANCHI veneziana la quale, giusta l'epigrafe 62 mori nel 1781. Egli era stato Fiscale al magistrato sopra Monasteri ; impiego da lui esercitato per molti anni con somma integrità e zelo. Da questo matrimonio venne Alessandro nominato nell'epigrafe 61 che del 1766 si accompagnò con Giovanna Interni, ricordata nell'epigrafe 63 e venne a morte nel 1774 nella freschissima età d'anni 29. Il loro matrimonio fu celebrato spezialmente da due poeti Arcadi Labisco e Politipo nel libretto: Componimenti intorno ai riti nuzziali degli antichi Cristiani, ec. dedicati a Marcantonio Busenello zio della sposa Imberti ( Venezia . Pavini 1766 in 4.) Giovanna mori del 1828. Dal maritaggio di Argssanono, che era stato assunto nell'Ordine de Segratari della Repubblica, nacque Arvise che passò all'altra vita giovanetto d'aooi 18, come dall'epigrafe 63 nel 1785; dettata, credesi, dall'ab. Schioppalalba. E vive poi oggidi il fratello suo Girolamo Caotorta, con prole, la cui famiglia nel 1802 era stata ammessa al nobile Consiglio di Trevigi; e sua Maestà QVIESCVNT | E VIVIS EXCESSIT | DIE VIIL nel 1819 ne ha confermata la nobiltà . Abitano FEB. MDCCLXXIIII | AETAT. VERO XXVIIII. nella stessa parrocchia, che fu, di sant' Angelo.

164

64 BARTHOLOMAEO SOARDO | CIVI BERGO-MENSI | PHILOSOPHO ET MEDICO VENETO

PRAESTANTISSIMO I VIRO INTEGERRIMO I PATRI OPTIMO I IOSEPH FILIVS MOR-STISSIMVS | POSVIT | VIXIT ANNOS LXXXIII | OBIIT DIE XIII. APRILIS | MDCCXLIX | H.M.H.S.

Poco discosta nel mezzo. Di questo cognome Soarot ne abbiam varii nelle venete epigrali.

65

D. O. M. | LVCRETIA PANCIERA SIBI, CON-IVGI | AC SORORI MOESTISSIMIS | MONV-MENTYM HOC | P. M. | OBIIT SEXAG. XVI. KAL. APR. I A. S. MDCCLVI.

PANCIERA. Nel mezzo in seguito alle altre. Di un Pietro Panciera veneziano hannosi rime in varie nostre raccolte, e fra queste in quella fatta per le nozze di Antonio Pesaro e di Catterina Sagredo (Venezia 1732 in 4.) e nelle Rime del prete Antonio Sforza (Venezia 1735 8. ).

66

D. O. M. | FRANCISCO DE ALBERTIS | CIVI AB ORIGINE VENETO | PATRI DILECTISSI-MO | PAVLO I. V. D. AC CAROLO AMATIS FRATRIBVS IN MILITARIBVS EXPEDITIO-NIBVS COTRA TVRCAS | DE DEO ET PRIN-CIPEBENE MERITIS | HI SIOVIDEM | AEGRI-TVDINE INTER HOSTES ET ARMA COTRA-CTA | BREVI MENSIVM CVRRICVLO | IN PA-TRIAM REVERSE | FATO IMMATURO CESSE-REIFRANCISCVS PATER | POLEMICAE AC MACHINALIS CONSVLTISSIMVS | IN CRE-TENSI BELLO PRIMVM | NEC LABORIBVS NEC VITAE PEPERCIT! DEIN PARGAE IN EPIRO ANNO MDCLVII | ARMORYM PRAB-FECTVS | ACERRIMAM SEPTEM MENSIVM OBSIDIONEM | INVICTVS SVBSTINVIT | TANDEM VT PATRIAE IVSSA FACESSERET | MORTEM OFFENDIT | AN. AET. LXVIII. | MATTHAEVS COM. ET EQ. FILIVS AC FR MOERENS MERENTIBVS SIBI AC SVIS SVC-CESSORIBVS | H. P. A. M. | AN. D. MDCLX-XXVIII

Segue sul pavimento nel mezzo, in pietra rossa alquanto corrosa.

ALSERTI. Varie famiglie di questo cognome avevamo, e abbiamo. L'antichissima nobile venuta era dalla città di Acre, e nel 1381 i suoi discendenti aggregati furono alla nobiltà Veneziana per benemerenze al tempo della guerra di Chioggia. In effetto trovasi Giovanni Matteo e Pietro Alberti i quali offerirono d'andare sull' armata con un famiglio per ciascheduno a loro spese sino al compier della guerra; donarono ducati 500 d'oro, oltre lo stipendio di balestrieri 50, e il dono di lire 500 de'grossi de' loro imprestidi, e finalmente lire 4000 delle Imposizioni da quell' anno sino ad anni cinque susseguenti (Tentori V. 365). La famiglia però nominata in questa epigrafe è una delle cittadi-nesche che godeva gli onori della Cancellaria, delle quali famiglie la derivazione ( secondo il Coronelli nella Biblioteca Universale T. II. p. 585) era dalla nobile famiglia Alberti di Fiorenza essendone uguali le insegne. L'a tenersi in pregio questa epigrafe che da altri (ch'io sappia) non e ricordata, salvando essa i nomi di Paoro Arssant chiaro giureconsulto, e di Can-Lo fratel suo benemeriti al tempo della guerra di Candia : e di Francesco loro padre versato negli studi delle matematiche, il quale comandante dell'armi intervenne all'assedio di Parga fortezza sul canale di Corfù, in cui già risiedeva un nobile di questa isola sotto il domi-nio della Repubblica Veneta. Di questo assenio cena nepuonica veneta. Di questo asse-dio vedi, fra gli altri. Andrea Mar.nora nella Historia di Corsa, agli anni 1657-58. (Venesia 1672 pag. 127. 128) Da' Necrologi parrocchiali quanto a Francesco abbiamo cio che segue: adi o maggio 1688. Questa sera è capitato a Venezia in un burchielo quale si ritrova alla corte dell' Arbore con dentro una cassa con il cadavere del q. clarmo sig. F. Alberti morto in Piazzola diocese Vicentina d'anni 68 c. quale si è seppellito nella nostra chiesa con un prete et un zagho per gratis. Quegli che pose la tomba è Matten Albeatt suo figliuolo conte e cavaliere, il quale (per quanto credo) è quel-lo stesso ch'era uno degli Accademici Argonauti, e generale sopraintendente de'commercii e manifatture per l'Elettore Palatino. Egli udite avendo le lezioni di Cosmografia date dal padre Coronelli le raccolse in un volume a stampa e le intitolò all'Imperadore Leopoldo I. (Coronelli. Guida de' Forestieri a. 1700 p. 23 e

Alberti Ingegnere a' savii ed esecutori all' Ac- sono . que, in data undici decembre 1692. Gli fu ciò geometrici a Porto Secco, Il Coronelli ( Bibl. vol. I. p. 1578) ricorda quest' opera dicendo che fu ridotta all'atto; ma poi non sollectista la età sua, il quale possedeva squisita libreria dall'autore, che se ne parti, non fu continuata. di cui il catalogo abbiamo alle stampe: Biblio-Lo chiama erudito nostro collega de molti viage theca Universalis magno jam studio collecta a gi. Anche gli scrittori moderni intorno alle venetc lagune rammentano l'Ingegnere Matteo venetiarum dominii advocato Fiscali. Venetiis Alberti, e fralli altri il Romano ( Prospetto ec-1815. vol. I. p. 339. 356).

Vi fu contemporaneo un Giovan Matteo Alberti il quale era medico del duca di Brunsvich, e che diede alle stampe il seguente libro intelitari, danze, serenate, machine, boscareccia artificiosa, regatta solenne, et altri sontuosi apprestamenti di allegrezza esposti alla soddisfazione universale dalla generosità dell' A. S. di Ernesto Augusto duca di Brunsvich e Luneburgo prencipe d'Osnapruch ec. nel tempo di sua dimora in Venezia, il tutto descritto et espresso con sue figure dal D. Gio. Matteo PAVLAE BURATTI | PIENTISSIMAE MATRI Alberti medico di S. A. S. et alla medesima Altezza Serenissima consacrato. In Venetia nella stamperia di Andrea Poletti MDCLXXXVI. fol. imperiale fig. Le descrizioni vi sono secon- AETATIS SVAE LXXV. do lo stile del secolo, assai concettose e animate. Gl'intagli furon parte eseguiti da Anello Vicina alla precede Portio e da Alessandro dalla Via in Venezia, errore sece FAMILIAE. come vedesi in una nota manuscritta nell'antiporta dell' esemplare Marciano. Quelli che tronio Buratti già banchiere e mercatante ricco

Bibliot. Universale Vol. I. p. 764) (1). Il Gas. rappresentano le varie barche usate per la repari nella Biblioteca mss. tiene che sieno di gatta sono di assai bella invenzione, e ponno questo Matteo due bellissimi globi che si ritro- fornire materia ad imitazione anche in questi vano nella sala della Residenza dell' Elettor tempi, se ci fosse il potere di spendere spiendidi Colonia a Bonna, ch'egli vide l'anno 1752. damente, come vedesi da quest'opera aver fat-Egli era uno degli Ingegneri al Magistrato del- to il duca Ernesto. Avvi anche, benche rozzal'Acque e trovasi in gran folio a stampa . Di- mente eseguita, la veduta di tutto quanto lo spamostratione scenografica et ortografica de' ri- zio del gran canale percorso dalla regatta; belpari che si fanno sopra i liti del mare all' uso lo però perche rappresenta varii palagi che oggi di Venetia e d'Olanda consacrata da Matteo mancano, e nomi di proprietari, che più non

Ma della famiglia stessa che qui in s. Angelo commesso per un'esperienza dal magistrato on- tomba aveva, mi vien detto che provenisse il de riparare ad una rotta di 110 passi in circa moderno Giovanni de Albertis giureconsulto di molto merito nel Veneto foro, ed avvocato Fiscale, morto nel 1795 anno nonagesimo del-Ioanne de Albertis jurisconsulto et serenissimi ex typographia Caroli Palesii, MDCCXCII, 4. libreria che parte fu dispersa e derubata, e parte a vilissimo prezzo venduta; destino che fu pur troppo comune in questi primi anni del sccolo ad alcune fralle più celebri Veneziane ressante la Veneta Storia. Giuochi festivi e mi- librerie si pubbliche che private. È rammentata anche dall'ab. Moschini (Letteratura Vol. II. p. 68).

Altrove vedrem memorie di questo cognome nel proseguimento dell' opera.

LEX CIVICA FAMILIA TORRI | BONONIENSI I MOESTISSIMI FILII | NEC NON SIBI AC POSTERIS SVIS | P.P. | AN. SAL. MDCCLXXV

Vicina alla precedente. Lo scalpellino per

PAOLA BYRATTI qui sepolta era madre di Pe-

(1) Il libro è: Epitome Cosmografica o compendiosa introduzione all'astronomia, geografia, e idrografia per l'uso, dilucidazione, e fabbrica delle sfere, globi, planisferi, astrolabi, e tavole geografiche e particolarmente degli stampati e piegati nelle pubbliche lezioni dal p. maestro incenzo Coronelli Cosmografo della sereniss. Repubb. di Venetia e lettore di Geografia in quella Università per l'Accademia Cosmografica degli Argonauti. Colonia 1695. 8. ad istanza di Andrea Poletti in Venezia. Dedica Matteo Alberti alla sacra Cesarea Reale Maestà, dicendo che il p. Coronelli si è compiaciuto di concedere ad esso quest'opera per presentarla a sua Maestà ec. Vi è in fine il catalogo degli Accademici Argonauti.

di Bologna. Vive oggidi in Venezia, e Vene- prese un brusco congedo da' suoi, e feco ritorziano di nascita Pietro di lui figliuolo, il quale no a' suoi libri. Da principio la poesia toscana distinguesi fra' suoi concittadini per iscienza era stata il suo studio prediletto, e ne avea damusicale nel suono del violino, e per estro poe-tico avendo ne suoi versi recato il diuletto ve-ster di Racine, traduzione da lui lavorata con neziano a tauta eccellenza da non poterla giu- grazia e disinvoltura; (1) non è quindi a dubistamente stimare chi non li legga; come obbe tarsi che se il Buratti avesso perseverato in quel a dire il chiarissimo nostro dotto Paravia; dal-la penna del quale esce l'articolo seguente: ri poeti d'Italia ; ma dopo dodici anni di con-

Pietro Buratti nacque in Venezia nel 13 ot- tinue noje, e diremo anche di giovenili dissipatobre 1772 di padre Bolognese, e di madre zioni, egli conobbo la difficoltà di rimettersisul Originaria d'Olanda. Ebbe a maestro l'exge- buon sentiero; e perció dato un addio alla graauita Antonio Bagozzi, il quale non essendo ve poesia toscana, tutto si consacro alla vernasprovveduto di gusto e di amor per la poesia, cola. I primi saggi che ne diede lo incoraggianon tardò ad inspirarlo al suo allievo, lusingan- rono a nuovi lavori, e questi a nuovi altri, e conon tarce as inspector a substitute, comma from a front around, equest a moot affer, e co-do aftresi il suo amor proprio con quel publi- si egli in breve tempo rusci il poeta più fecon-ci esperiment dei lanto possono ul d'animo de do, più originale, più vario, che vantar possa il giovinetti. Ma il padre, che volea far un gentle vinizano dialetto. In fatti i due pià fanegoziante e non un poeta, lo svelse dagli stu- mosi Gritti e Lamberti, non avean tentato che di per confinario allo scrittojo. Egli allora avea un solo genere, cioè l'apologo; Buratti li tentò diciannove anni, e durò a questa catena fino ai tutti, e tutti felicemente. Le sue canzonette per trenta; al qual tempo, perduta la pazienza, musica hanno le grazie di Anacreonte (a), i

- (1) E impressa nel num 17 della Biblioteca Teatrale della Nazione Francese ec. Venezia 1795 16. dalla Tipografia Pepoliana con un avviso del traduttore Buratti, esser questa la prima volta che la sua musa comparisce in pubblico a passeggiar sulle scene, mentre per l'addietro era avvezza a farsi udir privatamente con qualche concento fra l'ombra di solitario boschetto. Fralle sue poesie toscane impresse è l'opuscolo: Meditazioni sopra l'uomo di S. A. Francesco Serafino Principe di Porcia e Mitterburg, traduzione libera dal-l'originale tedesco del sig. Pietro Buratti. In Pordenone presso Silvestro Gatti MDCCCXIV. 8. E anche: Meditazioni sulle Grandezze di Dio e le Miserie dell'uomo . ( Udine Murero 1825. 8.). Qui vi sono ristampate le Medifazioni sopra l'uomo, e vi sono aggiunte quelle sulle Grandezze di Dio con una parafrasi del Deprofundis. È poi a notarsi che questi son pensieri originali del Buratti non già traduzioni dal Tedesco, come potrebbe credere chi stesse al solo frontispizio. L' originale tedesco non su che nella mente del Principe di Porcia, ad istanza solo di cui il Buratti dettò quelle poesie. Un sonetto per la riposizione de' cavalli sul pronao della Basilica Marciana è impresso dal Bettoni in Padova nel 1815, in fol. Un' anacreontica a Lalage sta nella Biblioteca Piacevole. Treviso 1829 12. a pag. 94 del volume VII. Altre cose toscane sono in altre Raccolte, come in quella per la morte di Marietta Murari Bra ; in quella per le nozze Curiel-Coen, e nell'altra per le nozze Bizzarro-Zuz-
- (2) Il nob. Giambatista Perucchini da Ceneda mio amico e collega, notissimo per la perizia sua nella scienza musicale, ha poste in musica varie fralle canzonette del Buratti, e ne venne molto applaudito. Sonnii note le seguenti: 1. Oh Dio m' o ponto: 2. Te piase i fiori: 5. Lisa La so longa zovenoti: 8. Manco musi, Nina cara: 9. Siora mare sta matina: 10. Come no? ti disi adesso: 11. El gusto del bocolo: 12. Che no parla, mi no parlo: 13. Ti lo vedi. Cate mia: 14. La note xe bela: 15. Caro sto magio: 16. Mi lo go per un zogatolo: 17. Basta, Nina, no ficarme: 18. No te sentar Catina. Ultimamente anche il maestro signor Alberto Guillion di Francia, ha posto assai felicemente in musica tre delle canzonette del nostro Buratti per lui a bella posta scritte dal poeta, e fecele imprimere a Parigi in quest' anno 1950. in foll premessavi una voetuta Penecia, e) peccie imprimere a Parigi in quest anno 1950. in foll premessavi una voetuta Peneciana litegrafiata sul disegnodel nostro pittore An-gelo Tramontin. Le canzonette sono initiolate: 1. Chi ga rason ga torto: 2. La cazga de le done: 5. L'amor falso.

suoi brindisi i voli di Orazio, le sue satire il » Bisognava dunque di necessità rinforzar la fiele di Giuvenale . E di Giuvenale prese altre- " dose per essere inteso e gustato. Ecco il vero n così detta ecua socciata per quente noje mor neua contucenza ul pocus amici, e troppo di nati che non volere che si propaghi con la neura con tali uomini che non davan luogo a stampa (4). Bene agiato de' beni di fortuna, fanversi che fra i bicchieri, el i volevan conditi vorito di sembiante graderole, colto, ansi lindo n di sali corrispondenti all'ottuso loro palato. nel vestito, di un dialogo facile, urbano, e pic-

si a tradur le satire, e con si felice esito, che si motivo del genere prescelto a quello che più direbbe il dialetto viniziano avere acquistato » si confaceva alla tempra della mia anima direbbe il usatetta della mana della mana per intervalli delle più dolci emo-lingua del Lazio. Che più? Tento anche il me- » sioni . Che s'ella mi domanda la spiegazione lingua del Lazio. Lue più: «entre alle alle di se di questo fenomeno, io non saprei da altro ri-tro elegiaco, e due canti che scrisse in morte di se di questo fenomeno, io non saprei da altro ri-con falia sono così teneri e delicati, che u leg: » peterlo che dall'infinita debolezza del mio gere ci è forza lagrinare (1). Ma il genere, in n carattere, che prendeva in gioventi le abitu-cui il Buratti si esercitò più di frequente è il n dini di chi mi attorniavan. Ma non sempre satirico, genere pieno di pericoli e di lusinghe, il Buratti scrisse in modo che se ne dovessero che gli procacciò qualche picciola inimicizia, e scandolezzare le orecchie delle vergini e de'fangli frutto non picciola gloria. Nè vuol tacersi, ciulli. Di castissimo argomento sono infatti le che le poesie del Buratti si tingono qualche sue poesie stampate nel T. VIII della Collevolta di un color sescennino, che sa torcere il na zione delle migliori opere scritte in dialetto veso a coloro qui Curios simulant et Bacchanalia neziano. (Venezia Alvisopoli 1817 16,0) (2), Un' viount; ma questa tinta fu in lui più l'effetto altra edizione de suoi versi fu fatta alla macdelle circostanze, che del suo libero volere. Al chia in Toscana con la burlesca indicazione qual proposito merita di essere riferito ciò ch' ad usum Delphini (5). L'autore ne su assai doegli scriveva ad un suo amico: « Alieno dalla lente, poiché se egli si concede qualche scherzo n così detta bella società per quelle noje mor nella confidenza di pochi amici, è troppo di-

(1) Questi due canti furono impressi nel mese di luglio di quest' anno 1830 nel foglio di Milano l' 200, num. 83, col titolo: Sfogo malinconico per la morte del mio primogenito. Vi si premetton queste parole d'onore: Il dialetto Veneziano e per la molta sua grazia e per le commedie del Goldoni è generalmente conosciuto in Italia; e non pure in Italia ma oltre i monti ed il mare è celebre il nome di Pietro Buratti a cui le lodi di Giorgio Byron e l' universale consenso danno il primo luogo fra i poeti viventi che scrivono in dialetto. Noi cre-diamo pertanto di far cosa assai gradita ai nostri lettori presentando ad essi questo suo com-

diamo peranto di ar cosa assai gravita si nostri tettori presentando ad essi questo suo composimento inedito nel quale una poesia mirabile e nuova congiunge le concezioni più sublimi dell'intelletto ai sentimenti più affettuosi del cuore.

(s) Parecchie di queste rhue in dialetto Feneziano erano già state precedentemente stampate a parte secondo fo cocasione, come la Cansone intolato Venesia rigenerada 1815, e il Diago per le notse Falmarana e l'admarana 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admarana 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admarana 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admaranta 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admaranta 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admaranta 0. Ne ha più dell' altre sparse in adcune Racologo per le notse Falmarana e l'admaranta o l'admaranta o l'admaranta del ne te del nostro tempo, come in quelle per le nozze Fabro, Marzio - Concini, Malanotte - Galetti, Mantoani ec. e nella raccolta per la celebre cantatrice Enrichetta Laland fatta imprimere dalla nobile famiglia de' Conti Valmarana Mangilli nel 1824, col ritratto della

laudata.

(3) Colla falsa data di Amsterdam, ma veramente in Firenze nel 1823 furono stampati in 8, questi suoi versi col titolo: Poesie e Satire di Pietro Buratti Veneziano corredate di note preliminari ed annotazioni scritte dallo stesso autore. Chiunque sia stato l'editore di questo libro, esso usci non solo senza il consentimento ma pur senza saputa del Buratti, de cui manuscritti si è inurbanamente abusato per sola avidità di guadagno; il perchè l'autor giustamente ne fece altissimo lagno. Non sono però nè tutte qui entro, nè le migliori sue poesie. Ne ha più volumi inss. e va, benchè non così frequentemente come per l'addietro, scrivendo tuttora; e sono avidamente lette e richieste e copiate le mille volte, non altrimenti che erano un tempo le Poesie del cavaliere Dotti.

(4) Il poeta stesso parlando alla Musa (Vol. VIII. della suddetta collezione: 817) dice:

Egli è infatti da per tutto riverito, accarezzato, e festeggiato; e que medesimi che sono colpiti ET. ACCVRATIONIS | LAVDEM. TRIBVERVNT dalla sua sferza sono costretti a confessare la

superiorità del suo genio.

Di questa famiglia fu pure il somasco Benedetto Buratti, nato veramente a Bologna, l'anri architetti nostri Temanza e Selva; fu scelto a giudice sopra il disegno da preferirsi nella erezione del Teatro la Fenice; inalzò la sacra Torre dell'isola di s. Georgio Maggiore, sebbemodello; e fabbricò la casa della Religione nel-la terra di Somasca. Morì dell'ottobre 1804 passò nella sua famiglia, ed oltre a ciò una ricmentata poscia dagli altri della famiglia e spe-zialmente da Petronio sopraccennato, veggiamo un catalogo alle stampe (1). Fece ricordanza di questo benemerito uomo l'abate Moschini (Letter, Veneziona T. III. p. 119. 120 e nella Guida 1814. II. 370.)

68

IOANNES . ANDRIGHETTIVS | ADMINISTER. AERARII | III. VIRVM . AEDIS . S. MARCI . PROCVRATORYM | HOC . SEPVLCRYM | SI-BI. ET, HEREDIBVS | VIVENS, FECIT | AN-NO . M,DCC,LXXXIX | INLATIS . PIETATIS . CAVSSA. CINERIBVS | OCTAVII. PARENTIS. AMANTISSIMI | ET | ANDREAE, OPTIMI.FRA-TRIS | QVORVM . VTRIQVE | AD . REIP. RA-TIONES . DISPVNGENDAS | TERRA . MARI-

cante, il Buratti ha tutte le qualità per piacere. QVE . ADHIBITO | SPLENDIDA . SENATVS . CONSULTA | INTEGERRIMAE. FIDELITATIS.

Questa Inscrizione fu dettata dal chiariss, prete veneziano che fu Giambatista Schioppalalba. La famiglia portante il cognome Andricherti, no 1724, ma passato di soli dodici anni a Ve- Assecuenti, o Atssentitti, assunto questo dal nesia, ove la famiglia erasi trasferita. Questi nome stesso d'alcuno degli autori di essa, è datosi allo studio dell' archittura vi fece tale originaria dalla provincia Vicentina, tenendo profitto che meritossi l'estimazione de più chia: tuttora de' possedimenti nei Comuni di Valdagno, Noale, Recoaro, ove i suoi maggiori furon Deputati, Consiglieri, Governatori, e Notaj, leggendosi tra l'inscrizioni Vicentine una memoria di cappella alla Ss. Trinità eretta in Noale AB ANnordello; e fabbricò la casa della Religione nelprimo che sul finire del secolo XVII si trasferì a Venezia fu Giambatista figliuolo di Andriavendo lasciato qualche pezzo disegnato che ghetto, ed esercitava la mercatura. Fralli distinti di essa è a nominarsi 1. Gaetano figliuoca raccolta di intagli in rame, della quale au- lo di Giovanni fratello del suddetto Giambatista, nato il 15 aprile 1696 in Valdagno. Questi ha battuto la carriera militare, e mori sostenendo il carioo di capitanio di cavalleria d' Oltremarini nell'anno 1733, in attualità di servigio sotto la Veneta Repubblica; e cognominavasi talora anche Andrich. 2. Andrighetto detto Andrea fratello di Gaetano, nato in Valdagno il 20 maggio 1701, che riportata la laurea in Chiruria nel 25 ottobre 1721 fu chirurgo maggiore della cavalleria nelle truppe della Dalmazia ed Albania, come da Ducale del 15 marzo 1751. Egli è stato eziandio laureato in medicina nel 1735 dal Collegio de' Medici in Venezia, e con fama ne esercitava la professione in questa cit-tà, nella quale morì l'anno 1741; e in esso si estinse la linea di Giovanni figlio di Andrighetto. Il suddetto Giambatista ammogliatosi in Venezia con Domenica Tavelli nel 1686, ebbe

I to pezzi da sessanta, I to pezzi più laorai, I ga el marzo in te la pianta I xe tuti magagnai.

No ti pol che dirli in rechia Ai rotoni, ai cortesani, O presente qualche vechia Carga almanco de otant'ani.

<sup>(1)</sup> Catalogo stampe e disegni della Collezione esistente presso li fratelli Buratti. Bologna in Italia anno 1817: da vendersi in complesso. Del 1824 si è rinnocato questo catalogo, per la vendita anche in dettaglio. La maggior parte di queste stampe proviene, come vi si dice, dallo studio del celeberrimo conte Arrundel di Londra noto per la somma sua intelligenza in ogni ramo di belle arti, e per la scrupolosa accuratezza che pose onde avere le stampe, che raccolse, sceltissime, a qualunque prezzo. Di questa Burattiana raccolta si fa menzione anche in alcuni sciolti intitolati: Le vedute di Bologna diretti da Filippo Buratti a Giovanni Buratti nel 1789 8.

Ragionateria del patrizio Angelo Emo provve- quando il padre suo era col provveditor Gene-ditor Generale da Mar; impiego che sotto al- rale cavalier Nani, venne a morte nel 5 settemtro provveditore generale ha coperto, cioè Se- bre 1822 in Valdagno. Ottavio nato nel 1776 bastiano Vendramin nel 1717, e 1723, come da Catteria Gregolin noglie di Arasata fu ele-pure fu Ragionato in parecchi Magistati Vene to notajo ducale nel 1795, e membro della Se-siani, fino a che venne a morte nel 15 maggio gretaria Veneziana, e durovi fino al cade del 1755. Giuzeppe nato agli otto di ottobre 1097, la Repubblica, Molti onorifici impieghi ebbe come pubblico Ragionato esercitossi in varie in progresso, fra'quali nel 1708 quello di se-magistrature nostre fino all'anno 1783 in cui gretario dell'aulico centrale Governo provvisomori. Il suddetto Orravio nel 1735 aveva preso rio di Venezia; di segretario sotto l'italico rea moglie Maria Costanza Farina, ed ebbene gime presso la Congregazion Municipale di Annaza e Govanni fratelli ambidue ricordati nele Venezia; e nel presente, di Deputato al Banco l'epigrafe che illustro. Avonea nato nel 13 lu- Pignorativo Comunale; di Direttore Onorario l'enjerale che illustro. Avanza nato net 13 tu- l'agnorativo Coniunale; ci Direttore Unorario glio 1736 in Venezia fu approvato cittadino ori della casa d'Industria; di Diputato Rappresenginario nel 3 luglio 1755, e del collegio de Ra- tante la R. città di Venezia presso la Congregionati nel p. Ebbraio 1762 more venezo. In gazione Provinciale; di Ispettore Provinciale questa sua qualità esercitossi coprendo varie delle scuole Elembatari. Egli è unomo, oltre importanti Magistrature in patria, e fitori; es- che esperto nel maneggio dei pubblici negotii, sendo anch' egli, come di padre suo, stato Pri- furnito di letterarie cognizioni, e postessore poi Del 1769; e del cavalier Ciacomo Nani provincia del monto giunzo inti, occupar rane privar vedito generale da mar nel 1775; Maneo di acadi di Roma col nome di Euridante Tespiavita nel 1786 a 3 di dicembre. Giovassi poi con nel 8 luglio 1796. venne al mondo nel 1752 a 12 o di maggio, e fu Questa famiglia Атомонсттi la quale per es-de Bagionati nel 51 agosto 1777. Non meno sere stata, come si è detto, aggregata alla citta-che i precedenti egli ebbe diversi marcichi e in dinanza Venesiana, si era solivata dall' ordine tempo della Repubblica, e dopo la sua caduta popolare, giacchè i cittadini originarii non era | OPIORIT. NONIS. AFGESTI | ANNO.SALPTIS MDCCCXFI gio 1829 di confermargli il titolo di Conte. AETATIS . STAB . LXIV OCTAVIFS . ET . 10HAN-

figliuoli Andrea, Ottavio, e Giuseppe. Andrea EAEREDES | TT. PERENNE | ERGA. PATRITM. Drinato nel 21 gennajo 1687 abbracció lo stato cissimim | Orseopti. GRATIQUE. ANIMI | TESTIMOmario nella Ragionateria del patrizio Giovanni di una libreria che per la scelta da esso con Zusto provveditore estraordinario in Albania molto giudizio fatta, occupa fralle private Ve-

Fu Scontro alla scuola della Carità; Quader- no che gentiluomini Veneti del secondo grado, nier della Procuratia de Supra; Gastaldo du- venne poi particolarmente ammessa a Consigli cale della Procuratia stessa. Posteriormente nobili, e decorata di titoli Imperciocché fino cioè nel 1806 fu eletto Governatore della Com- dal 1750 Giambatista co' suoi figliuoli fu agmissione Amministrativa della Pubblica Bene- gregato al Consiglio nobile della città d' Almisficenza, e membro della Commissione Censua- sa in Dalmazia; nel 1790 agli otto di ottobre. ria fino al 1811. Fu pure membro della Com- a tenore di decreto senatorio, Giovanni coi di missione alle Rendite capitolari, e Fabbriciere lui nipoti ex frate Ottavio e Giambatista fu de-Presidente della chiesa di san Marco, fino a corato del titolo di conte Giurisdicente del Car'estocrete detta cinesa di san marco, fino a cotto del tutolo qi conte Gurrisaccione del cache venne a morte mel 5 agosto 1010. Egli u stello e Contado di Cessana, e riportonne la di-tumulato nell' Oratorio della famiglia a Sam-plomatica investitura dal Magistrato sopra Feubube, provincia di Treviso, e i neporti suoi posdi il di 1 ottobbe 17,90 e finalimente con desergli la seguente inscrisione, dettata dal nipo- creto 17 giugno 1839 N. % % 7 l'attuale Goverte Ottavio - 4 P. 2. | I out.NIN. COMIT., AUSTI-1 no di Venensia ha comunicato al conte Ottavio GRETTI | DE. RELIGIONE, DE. FAMILIAIDE. AMICIS suddetto essersi Sua Maestà l'Imperatore e Re I OPTIME. MERITO I IN. PAPPERES. BENEFICENTISSIMO degnata mediante Sovrana Risoluzione o mag-

Ho amato di estendermi sopra questa fami-NES. BAPTISTA | RZ . FRATER . NEPOTES . PRICE glia, e perché fralle Venete segretaresche distinta, e perché non se ne confonda la prove-nienza con altri dello stesso cognome che fu-mioni nel catalogo dei dottori che sono nel cleronvi, e che vi sono Andrichetti e Aldrichetti. ro di Venezia a 1663 scrive: Antonio Fran-In essetto non appartiene a questa casa Vene-chi prete in s. Angelo dottore in V. I. glovane siana quel Matteo Andrighet il quale scrisse: studiosissimo. Della Giustizia delle armi della serenissima repubblica di Venetia, risposta a scrittore incognito di Mattheo Andrighet : in 4. In Venetia adi primo luglio l'anno 1617; alcuni esempla. D. O. M. I TVM AD FRANCISCAE MATRIS ri del qual opuscolo hanno dopo il frontispizio BLASTO, BENALI I FRATRIS VTERINI CADAun madrigale di A. S. al signor Pietro Mattheacci avvocato eccellentissimo in Venezia. Questo libretto va fra quelli allora pubblicati DESCENDENTIBVS | TVMVLANDIS | SEPVLin occasione della guerra contra gli Austriaci CRVM PNS CONDIDIT | MDCLXXIIInel Friuli.

Anche in Padova furono illustri gli Andrighetti, chiamati pur essi talora Aldrighetti, che con tal cognome è famiglia nobile di quella città tuttora sussistente . Il Papadopoli (T. I. 557. ec.) e il Facciolati (Fasti. Vol. II. 124) ricordano il giureconsulto Comes Antonius Aloysius Aldreghettus 1653, e il medico Aldreghettus de Aldegrettis del 1613. Il Tommasini però (Elogia Vol. II. 227. 251.) lo dice Andreghetto Andreghettio. E nelle Inscrizioni Patavine avvi un Francesco Andrigheto (p. 321). Del suddetto Aldrighetti o Andrighetti gnuoli . giureconsulto avvi alle stampe: Oratione di Antonio Luigi Andrighetti (così) Dr. fatta li 20 ottobre 1619 per la città di Padova all'ill. et eccell. sig. Massimo Valiero capitano nella sua partenza dedicata all'ill. sig. Silvestro Valiero Capitano di Padova ivi 1620. 4.

# 69

D. O. M. | CLARAE VXORI MARCO FILIO SIBI SVISO, POSTERIS | ET DESCENDEN-TIBVS MONVMENTY HOC | PONENDYM CV-RAVIT | PETRVS PAVLVS SCARPA | M.D.C .-LXXIII.

Scarpa. Sta sul pavimento nel mezzo della chiesa. In Chioggia è più frequente, che altrove ne' nostri contorni, questo cognome . .

IOES ANT. PRANCHI I. V. D. I TITVLARIS HOC IN TEMPLO SACERDOS | TVM ET 10-SEPH EIVS FRATER | MARGARITAE FRE-SCHI VIR | SEPVLCRVM | IS CONIVGI AMBO PARENTIBYS POSTERISQUE LOCAVERVNT M.D.C.LXXII.

VERVM REPOSITIONEM | FRANCISCYS DEL REICVM PRO SVI FAMILIA, SE, SVISQ.

BENALI-DEL BE. Sta colle altre sul pavimento in mezzo. Nel Necrologio si legge: adi 10 7mbre 1670 il sig. Biasio q. Dom. Benali d'anni 40 circa.

Di un Antonio Re abbiamo nella Marciana un codicetto cartaceo scritto nel 1785, intitolato Congiure contro la repubblica di Venezia. (classe VII. num. DI) Il Re non fece che copiare rozzamente da altri autori le notissime congiure di Bon Bragadino, di Caroso, del Boccomo, del Tiepolo, del Falier, e degli Spa-

Della famiglia poi Benali, Benalio, Benacli, Benacilo, che fiori tra noi come tralli Trivigiani, e tralli Bergamaschi, donde pare che traesse la sua origine, più nomi ponno registrarsi con onore. Io qui notero quelli che, se non per certa nascita, appartengono a noi per lungo domicilio.

1. Alvise, o Lodovico Benalio, era cantore, eappellano del Collegio di s. Giovanni Evangelista. Era canonico di san Marco, della qual carica fu poscia spogliato dal doge l'ietro Lando, essendogli stato sostituito Pietro Cuitinio, pievano di s. Vitale . Morto questo, fu di nuovo assunto a canonico il Benaglio; il quale sino dal 1536 era pievano de'SS. Ermacora e Fortunato; e del 1547 arciprete della Congre-. gazione di s. Maria Formosa (Fl. Cornaro Ecc. Ven. I. 301, III 585. e Cleri p. 27.) Ha dato alle stampe l' opera seguente: Aloise Benalio piovano di san Marcola a le deuote spese di Christo chiuse ne i sacri chiostri di Religione: Venetia per Francesco Marcolini il mese di aprile MDXXXXIIII. 12. Questa è una poesia la quale contiene una istruzione morale sul modo con cui devon condursi le monache. È compresa in pagine 24, e comincia: Non so qual don più pretioso, e caro. L'opuscolo sta nella Marciana, ed è ricordato anche dal Mazsuchelli (vol. II parte II. p. 779). Nell'Indice anche nella prima parte delle Rime di diversi de piovani nostri raccolto dallo Scomparin è raccolte da Cristoforo Zabatta nel principio del detto Benaglia (Galliciolli T. VII. p. 247.)

2. Bernardino Benalio stampatore in Vene-

a alla fine del secolo XV e al principio del XVI era senza dubbio Bergamasco, dicendolo AVI era senza duibio Bergamazco, dicendolo egli stesso in più d'una delle sue edizioni, e fralle altre nelle Rime di Fra Jacopone 1514. Negli Annali del Panser (Vol. V. p. 4,29) si registrano sue etampe fino dal 1,483. Ne' Diarii mss. del Santo (Vol. XXVI. p. 558) nel di 27 agosto 1524 si leggo essere stato accordato un privilegio a Bernardin Benalio di poter far stampare le opere di domino zuan batista Confalonier dotor leze a padoa videlizet Averois de substantia orbis, expositio de materia prima, de forma coeli, de voluntate et libero ar-bitrio, de mundi eficentia et aeternitate. Item una bibia vulgar cum le sue expositione trata le possino far stampar per anni a soto pena ut in suplicatiom

5. Vincenzo Benalio fu con Bernardino imressore in Venezia. Di Vincenzo abbiamo. Lactantii Firmiani opera omnia. Ven. per Vin-

centium Benalium fol. 1423.

4. Di un Benalio senza nome e senza patria vedesi impresso un sonetto, che comincia: Non di candidi marmi parii o toschi, ed è a p. 305 delle Rime di diversi tratte da libri altra volta impressi. (Venezia Giolito 1553. in 12.) Questo sonetto fu ristampato nell' edizione dello stesso Giolito 1556 in 12. a pag. 301 e anche nel primo volume delle Rime scelte. (Venezia Giolito 1587. 12.). E trovasi eziandio nel libro sesto delle Rime di diversi (Venezia al Segno del Pozzo 1553 8.) raccolto dall' Arrivabene a p-72; nella qual edizion avvi aggiunta del Benalio una canzone a p. 73 che comincia Hor debbo abbandonar l'usato inchiostro. Sebbene in tutte queste edizioni non ci sia che il solo cognome Benalio; pure egli è quello stesso Giovanni Antonio Benalio, che nei Fiori delle Ri-me raccolti dal Ruscelli (Venezia Sessa 1568 in 8. a pag. 399) ha due sonetti: Quando talhor a' miei pensier m'involo e Quando prima i crin d'oro e la dolcezza; sonetti ristampati nell'edizione de' Fiori 1569 12. a pag. 197, 1579 12. a p. 185, 1586 12. a p. 185. E che in effetto sia lo stesso viensi a conoscere, dall' essere nelvedemmo di sopra. Que' due sonetti trovansi omai concorre co'più essercitati maestri. I due

raccolte da Cristoforo Zabatta nel principio del libro impresso in Genova nel 1582. 8. come attesta lo Zeno . (Lettere vol. V. p. 526). Quindi è che il padre Barnaba Vaerini nel vol. I. degli Scrittori Bergamaschi (Bergamo 1788. 4.) prese abbaglio nel far due diversi personaggi, un Giovanni Benaglio, l'altro Giovanni Antonio Benaglio. Questo Giovanni da Apostolo Zeno nelle lettere suddette dicesi forse Trivigiano. Il Crescimbeni però lo fa Bergamasco (vol. IV. p. 103.) e così pure registrollo fra'suoi il Vaerini .

5. Giovanni Jacopo Benatio, secondochè scrive l' Atanagi suo contemporaneo, fu un nobile cittadino Veneziano dottor di leggi, molto sti-mato, il quale essendo dotato di nobilissimo ingegno sommamente si dilettava di tutte le belle lettere : onde il tempo che gli avanzava dalda la sacra scriptura; et che altri cha lui non la sua principal professione, impiegava in quelle massimamente di poesia, nella quale riusch raro ed eccellente, L'Atanagi riporta a pag-199. 200. 202. del vol. II delle Rime da esso raccolte (Venezia. Avanzo 1565. 8.) tre canzoni di Giovanni Iacopo Benalio in laude della Beata Vergine, lodandone il maraviglioso artificio, e i concetti, e le squisite forme di dire, giustificandolo poi se disse persi per perduti, ed in l'alta invece che ne l'alta (Tavola del secondo libro registro LL. 4.) Queste canzoni cominciano: 1. Lasso me quant' ho speso: 2. Com' huom che a cosa intende: 3. Qual peregrin che passa. - Giovanni Iacopo ha rime anche fra le spirituali raccolte da Giovambatista Vitali. (Napoli 1574), come dice il Mazzuchelli Vol. II. Parte II. p. 777; e forse saranno le tre canzo-ni sopra indicate. Il Crescimbeni lo dice Veneziano (Vol. IV. p. 115); e il Vaerini lo nota fralli Bergamaschi. Lo Zeno il pone in dubbio, esprimendosi: ma questi si dice essere Venezia-

no, anaichè Trivigiano.
6. Giulio Benalio. Questi era figliuolo di Giovanni Iacopo precedente: e sebbene dal Vaerini pongasi come Bergamasco, pure il Crescimbeni forse con più fondamento il dice Veneziano (Vol. IV. 104). Seguendo egli l'esempio del padre dilettossi di poesia, ed ha tre so-netti nel libro II. p. 160, e 255 delle Rime di diversi suenunciate raccolte dall' Atanagi , il sia lo stesso viensi a conoscere, dall'essere nel-quale nella Tavola (al registro Mm, Mm. 5.), le sud. edizioni de' Fiori ristampata col nome loda il Benalio esercitato negli studi delle buosuo Giovanni Antonio Benalio quella canzone ne Arti, e in particolare della poesia, nei quali Hor debbo abbandonar l'usato inchiostro che così giovane coni è, ha fatto tanto profitto, che

sonetti a pag. 235, cominciano: Felice lieta av- che quel capitolo: che senza nome, ma col so sonetti a pag. 233, cominciatioi reneue tietu dio Lee quet capituoi; ciue senza nome, ma coi so-oenturosa notte: — Con la più vega fiammag- lo cognome Beaulo ist impresso nel libro II giante stella. Il sonetto a p- 160 e intitolato a delle Riune di diversi (Venezia. Giolito 1347-Marco Molino gentiluomo Veneziano poeta 8. a pag. 143); e comincia. Di perduto figliud del secolo XVI. e comincia: Benchè lun- mai non si dolse, e che fu ristampato a p. ge di stral, di foco, e laccio. Nel codice mss. del lib. Il delle Rime ediz. 1548. in 8. Il figliuodi Rime varie al num 174 della classe IX nel- lo chesi piange defunto avevanome Giovanni. Di la Marciana Biblioteca a pag. 160 si legge un Iacopo Antonio fa mensione anche il Burchel-sonetto di Giulio Benalio diretto al clarissimo lati nel libro Epitaphiorum Venetiis. Guerra sig. Nicolo Donato per la elettione di Avoga- 1583. 4. a p. 158 ricordando i versi per la mordor de Comun: Comincia . La Regina del mar te del Bembo, e a pag. 528 riportando una bel-che le alte sponde . Questo codice ch'era già la epigrafe fatta fare dal Benalio sopra alcune della libreria di s. Maria della Salute è ricor- case nelle vicinanze di s. Nicolò di Trevigi: dato anche dal Mazzuchelli (l. c.), raccoglitor cioè: 14COBYS ANTON. BENALIYS MEDICYS HAS ABdelle rime essendo stato Giovanni Querini p. v. figliuolo di Vincenzo. Luigi Groto Cieco d' Adria al nostro Giulio dirige una lettera in da. COLAI DEGANT PRAETORIO DECRETO AFFIRMANT.

mente Trivigiano. Egli era medico di profes vigi. Ne Commentarii il medesimo Burchella-sione, ma cultivava insieme la poesia. Nel litita p. 57 lo registra fragli scrittori Trivigiani, bro primo delle Rime di diversi impresse dal dicendo che alcune sue possie sono inserite nel Giolito nel 1546 in 8. a pag. 91 vi è un suo ca- Dialogo della giostra fatta in Trevigi l'anno pitolo che comincia: Scuopri del bel cristal 1597. Ho veduto questo libro, e vi è ristampal'humida testa; e a pag. g5 un sonetto: Nul. to p. 128. 129, il capitolo auddetto: Seuopri del l' capitolo notoccar ardisca i sacri ingegai. Quel bel cristal l'humida testa, essendovi il nome capitolo o tersine nell'edizione 1545. 6. era dell'autore indicato per Gio. Giacomo Benastato malamente attribuito a Giovanni Mozzarello; ma tanto nell'edizione 1546, che nella edizione dello stesso Giolito 1549. 8. raccolta dal Domenichi, il capitolo è ridonato al vero suo autore il Benalio. Da tutto questo capitolo Benalio, il sovraccennato Agostino Beaziano si conosce che il Benalio era Trivigiano. Par- addirizza due sonetti nella morte del Bembo; lando egli al fiume Sile dopo vent'anni ch'era il primo sta a p. 23 come ho detto, e il secondo stato in esilio da Trivigi sua patria dice: Io nell' età quando di molle pelo

Incominciano fiorir le guancie e'l volto Et è già gioventit colma di zelo, Fui, come sai, de la mia patria tolto, Et mosso a ricercar l'altrui paese Tra fatiche e perigli e cure involto. E quattro lustri errando interi ho spesi ec.

Egli ha un sonetto e un capitolo in morte di Pietro Bembo a c. 23 e 24 del libro (latino e italiano) Lachrymae in funcre card. Bembi, pubblicato da Agostino Beaziano (Venezia Gio-lito 1548, 12.). Il sonetto è in risposta di uno del Beaziano ad esso Benalio, e comincia. Coi lassi spriti et con la carne lenta: e il capitolo trovarsi di lacopo Antonio in un codice già Ze-comincia: Alma felice che già desti vita. Apo-niano segnato col num. 553. del secolo XVI, a stolo Zeno (Lettere V. 325) gli attribuisce an carte 51 una canzone che comincia. Poscia

DICFLAS EXTREXIT CLOACAM RESTITEIT PROCESA-FITO. NE MERETRICES LARNASQ. P. IN. FICIS D. NIta 15 giugno 1584 a pag. 158 (Lettere Ven. REIP. PERES, TRADICIS LOCIS SALPERIORIS, BONESTIO-1606 4-) 7. Lacopo Anonio Benalio che dal Vaerini stesso, oltre al dirlo medico, lo dice anche no-si pone come Bergamisco, io lo credo certa- ster, ciò che conferma la sua patria esser Triglio, non già per Iacopo Antonio. (Dialogo della Giostra fatte in Trevigi l'anno 1597 descritta per Giovagni dalla Torre D. Trevigi per Evangelista Deuchino 1598. 4.). A M. Iacomo a p. 26 tergo. Aggiugne il Mazzuchelli (l. c. ) che altre rime di Iacopo Antonio Benalio conservavansi presso il dottor Gio. Francesco Burchellati, e che nato del 1490, era morto del 1549, cioè nell'anno stesso in cui aveva posta la detta epigrafe; la quale è ripetuta a p. 393 de Commentarii Trivigiani. Lo Zeno (1. c.) rammenta di aver veduto e letto in gran parte un codice delle Rime di Iacopo Antonio Benalio statogli comunicato da Francesco Benaglio suo discendente. Anche il padre Vaerini che lo dice malamente avvocato esercente in Venezia, anzichè medico, come chiaro apparirisce dalla sopra riportata epigrafe, ha notato

ch'in umil solitaria valle. Il chiarissimo signor te general co. Stefano q. Girolamo Bucchia d' dottore Antonio Agostini di Treviso ha pubbli- anni 70. cate in quest'anno 1850 co'tipi dell' Andreola in Treviso parecchie lettere di llambaldo cano-conta varii personaggi illustri, alcuni de quali si nico primicerio degli Azzoni Avogaro dirette ricordano dal p. Francesco Maria Appendini nelintorno al 1756 a quel Francesco Benalio ch'è le Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri rammentato dallo Zeno; in una delle quali (pag. di Cattaro. Ragusa 1811. 8. cioè Vincenzo e 19) l'Avogaro dice: elle si mostrano degni successori di Iacopo Antonio Benaglio che nel secolo XVI. Pietro f. di Nicolò conduttore certo si compiacerebbe di averne tali discen- d'eserciti . Mariano per cui merito nel 1616 denti; piuttosto che altri, i quali lo vantano tra s'impresse lo statuto di Cattaro. Vincenzo vesuoi progenitori .

sotti a Roma, in data undici genn. 1757 m. v. sembra che questi volesse parlare su alcuno de' Benalio, e ristampame le rime con altri .

Non tralasciero poi di dire, che il Quadrio, ricordando (Vol. II. p. 550) Iacopo Antonio Benalio - Giovann' Iacopo Benalio - e Giovann' Antonio Benalio tiene che non sia stato che un solo, il quale fu Giovann' Iacopo Antonio Benalio Bergamasco, dottore di leggi, che esercitò l' avvocatura in Venezia ed ebbevi molta stima. La quistione non è di facile scioglimento; a me comito, e dopo avere affondata una fusta, e sembra perd che sieno personaggi diversi.

IOANNI FERRANTI MERCATORI OPTIMO I ANGELA CORTESIA SOROR SIBIQ. V. P. | MDXCIIL.

FERRANTI-CORTESI giace sul suolo nel miezzo. Di un Giovan Francesco Ferranti, non so se Veneziano, vi è una Tragicomedia pasto-ral pescatoria intitolata la Ninja regina. (Venezia 1632 12). L'Allacci pur la registra a p. 559, fa lando però il cognome dell'autore che non è Ferrenti, ma Ferranti.

D. O. M. | STEPHANO COMITI DE BYCCHIA | PATRITIO ASCRIVIENSI | VENETARVM LE-GIONVM | LEGATO | CVM SVA TVM MAIO-RVM VIRTVTE CLARISSIMO | FRANSOVS FRA-TER EQVI:TYM PRAEFECTVS | FRATRI AMAN-TISSIMO | MOERENS POSVIT | OBILT NO-NIS DECEMBRIBUS | ARTATIS ANNO LXVIII SALVTIS MDCCLXIL

crologi si legge: 6 xbre 1762. S. E. Sergen- passionis Christi. Un Georgio Bucchia di gran-

La famiglia Bycenia da Cattaro in Dalmasia Domenico ambidue dell' istituto domenicano scovo di quella città nel 1622. (pag. 18. 19. 20. Dalla lettera che ho citata dello Zeno (Vol. 21.). A'quali puossi aggiungere Girelamo Buc-V. p. 326) e ch' è diretta all'ab. Giamb. Pari- chia vescovo anch' egli di Cattaro eletto nel 1581, figliuolo di Girolamo, che fu istorico di Carlo V, e commensale de' Pontefici Pio IV, e Pio V, ambi ricordati da Flaminio Cornaro (p. 40 Catharus. Patavii 1759 4) ed altri personaggi dallo stesso autor nominati in varii luoghi della detta opera . Il Sanuto ne'suoi Diarii mss. fa più volte menzione di Trifon Bucchia militare distinto nel principio del secolo XVI al servigio della Repubblica. Fino dal 1502 questo Trifon Bucchia da Cattaro era sopracpresene due, giunse a Rodi, e quivi fu creato cavaliere dal Gran Mastro. Del 1509 era pa-trone delle Galee di Candia nell'armata Veneziana diretta dal capitan generale Angelo Trivisano. Pugnò in quell'anno stesso 1509 contra i Ferraresi sul l'o assai virilmente ed essendogli allora stati uccisi tutti gli uomini della galea, e preso da nimici un suo famini un continuo della galea, e preso da nimici un suo famini un suo famini un suo famini un con especiale della galea del quella comunità onde presso il Senato peroras-sero intorno al modo di ricondurvi la pace; e un di questi si fu Trifone. Tutto ciò dal detto Sanuto raccogliesi ; il quale fa anche menzione di un Ieronimo Buchia fatto nel novembre 1522 fante al dazio del vin. Ma più notizie su uomini distinti di questa famiglia leggiamo nel-le Notizie Istorico critiche sulle antichità, storia e letteratura de' Ragusei del padre Francesco Maria Appendini (Ragusa 1803. 4. Tomo II.) oltre a quelle poche che abbiam notate di sopra Imperciocche in questa sua opera più grande registra un Maurizio Bucchia, come distinto nella scienza legale canonica e civile, e che lasciò manuscritto un commento sul vange-Nel mezzo stà anche questa lapide. Ne'ne. Lo di san Matteo, ed un opusculo de fructibus

474 de ingegno versatissimo nell'arte politica, a venne eletto a parroco nel 1697, e morì a' 27 cui. ed a Martino Caboga deve Ragusa il suo luglio 1716. (Fl. Cornaro T. XII. p. 304). risorzimento dopo il tremuoto, avendo per la Diquesto cognome vederemo in altre epigrarisorgimento dopo il tremuoto, avendo per la patria sofferta esiandio la prigionia, fioriva alla fine del secolo XVII. Un Nicolo Bucchia che onorifico posto sostenne presso Stefano imperatore di Rascia, e co'suoi consigli lo assistette. Il Senato flagusino lo aggrego per beneD, O. M. IANDREAS NICOLINO.H E. P.\* TIT.\*
merenze alla sua nobiltà, ed egli si stabili in VEN. CONG. S.S. HERM. ET FORT. I ARCHI-Ragusa, lasciando tuttavia un ramo della sua famiglia in Cattaro. Fioriva del 1351. Un Uladislao Bucchia già ambasciatore a Leopoldo I in Vienna, quindi a Mustafa II gran signore de' Turchi, e nuovamente a Costantinopoli. Attestano i nasionali, dice il p. Appendini, qual Attestano i nasionali, dice il p. Appendini, qual vantaggio ridondasse alla repubblica Ragusina da' suoi consigli, dalla sagacità, dalla religione, e dal suo zelo. E nel catalogo de'rettori di Bere dal suo zelo. E nei catalogo de returt di De-gamo compilato dall'Angelini (1742) veggo del 1622 giudice al maleficio un Girolamo Bucchia, il qual Girolamo io credo certamente essere quegli che del 1661 a' 5 di marso nel Senato fu eletto a consultore in jure a seconda della proposizion fattane da Riformatori dello studio di Padova. (Zeno Catalogo mss. de'Consultori ).

74

D. O. M. | INTVS QVIESCVNT CINERES DE-SVPER ANIMA OVIESCIT. | VIS SCIRE CV-IVS? ANTONII BALOCCO ANTISTITIS | HVNC DISCE, HVNC TIBI IN MENTE REPO-NE. I IN MORIBUS DISCE, IN GLORIA MUN-DI FULGENTEM. I FAMA TIBI MAGISTRA ERIT | OBYT VIII. IDVS IVNY MDCCXXII. | AETATIS SVAE LXVI.

Batoeco. Segue nel mezzo la chiesa la epigrafe. Il Balocco fu eletto a parroco di questa chiesa nel 1716, e mori repentinamente a' 6 giugno 1722. Cosi Flaminio Cornaro. (T. XII.

75

D. O. M. | IACOBI BONETTI HVIVS ECCLE-SIAE ANTISTITIS | OPTIME MERITI . CANO-NICI PATRIARCHALIS | SEPVLCRVM | OBYT SEXTO KALENDAS AVGVSTI, AETATIS SVAE ANN. 80 1 1716

fi onorevole menzione.

I VEN: CONG: S.S. HERM: ET FORT: | ARCHI-PRESBYTER. | FRANCISCO NICOLINO DI-LEC: FRATRI | SIBIQ: H. M. P. | MDCLXXI. | OBILT, PRID. K. FEBR. | AN. D. MDCLXXIX

Vicina sul suolo. Andrea Nicolini a' dieci di gennajo 1664 era stato eletto arciprete della Congregazione de SS. Ermagora e Fortunato.

(Cornaro. Cleri p. 52)

Di questo cognome abbiamo avuto Giangior-gio Nicolini dell'ordine di s. Girolamo della Congregazione del B. Pietro da Pisa. Egli mori in par tria li 8 aprile 1681, e fu seppellito nella chiesa dis. Sebastiano ove del 166 a era stato eletto Rettore, avendo poi volontariamente rinunciato nel 1664 a' 5 di aprile (Sajanello. Vol. II. p. 42) Trovo ricordati di lui i due seguenti opuscoli, che però non vidi:

Astrata reddita terris, Encomiastica tributa magnitudini meritorum altitudini rmi patris Francisci Oliverii mirifici theologicae facultatis professoris in rel. erem. S. Hier. C. D. B. Petri de Pisis amplissimi presidis generalis, habita ab ejusdem religionis alum no et sacerdote patre Innocentio Maria Foliarolo; et rmo patri Barnabae Piazzolae, olim generali et nunc meritiss. Hispidae priori dicata; scribente inter Unitos Infructuoso Fr.
Io. Georgio Nicolini in mon. S. Sebastiani Venet. priore. Opus quartum. Venetiis Typis Francisci Valvasensis 1663. 4.

2. L'Olivo panegirico per i gloriosissimi pre-gi del rmo prestantissimo padre Francesco Olivieri eruditissimo professore di s. Teologia, meritissimo Generale Apostolico nella Religione del B. Pietro da Pisa. Consacrata al merito singolare del m. r. p. Gaudentio Gio. Tede-schi già provveditore della Provincia Friu. nel La stessa Rel. dall'obbligatiss. devotione dell'au-tore Fr. Gio. Giorgio Nicolini priore nel convento di s. Sebastiano di Venetia tra gli Uniti l'Infruttoso. Attione quinta. In Venezia per

Francesco Valvasense 1665. 4.

NN. 60 | 1716 E bensi qui a noitare un grosso errore preso da un forastiere, cioè da Gregorio Orloff il Segue anche questa nel mezzo. Il Boretti il quale nel volume II, pag. 275 dell'Essasi sur

l' Histoire de la musique en italie (Paris 1822) nota fralli Veneziani autori di musica e di poesia insieme un Francesco Nicolini dicendo che nato esso a Venezia alla metà del secolo XVII diede fuori i versi e le note nelle opere Argia, Genserico, Eraclio e Pcnelope, dont le succès fut la récompense de son double talent. Ma il Nicolini non fu autore ne delle poesie ne della musica; esso non era che lo stampatore. Vedi la Drammaturgia dell'Allacci p. 292. 594. 61g.

### 77

RAE NESCIVS . AST HAEC | QVAM POSVI, per all ora si vedevano; ma che dubita che LXXI. | FRANCISCUS PILOTUS ERAM PLE- accrescimento avessero ad arrecar appressio-CHAEL MVNERA BINA DEDIT. | DVX ME CA- pur troppo si fa conoscere. Quindi il Pasini NONICVM MARCI SVB NOMINE FECIT NIL dopo avere bene studiato suggerisce il modo TANDEM OMNIS HONOS, HIC VBI VITA NI- di escavare la laguna, e dice che lo assoggetto HIL | DECESSIT XIII KAL. NOVEMBRIS MDC-XIIC | AETATIS ANNO LXXIX.

20 ottobre 1688 concordando la lapide epigrammatica colle annotazioni fatte dal Cornaro (Eccles. Ven. T. XII. p. 304) Cleri et Collegii ec. p. 25.

### 78

D. O. M. | LAVRENTIVS PASINI P. NYS PRESBY-TER AETATIS SVAE | ANNO LXXII | NE IN MVNDI PELAGO NAVFRAGIVM PATIAR, HAC MIHI ARCAM CONSTRVO: EXPECTABO PACIS | COLVMBAM, PER QVAM SALVTIS PORTVM | ATTINGAM | ANNO MDCLXXXIIII, | OBIT. AN. D. MDCLXXXVI. | IX. KAL. APR.

Poco discosta dalla precedente nel mezzo della navata maggiore. Il mss. Gradenigo co-piò malamente MDCXCVI

Di questo cognome Pasım abbiamo avuti va-rii in Venezia .

Un cherico Pasino de' Pasini che ha scritto versi esametri in laudes ill. et rev. D. Francisci Vendrameni patriare. Venet, panegyricus. Venetiis per Bernardinum Moretti 1608. in 4. Opera. Tom, III,

Un Pasino Pasini scrisse in materia di acque, con altri auctori, che stanno nel codice Marciano n. 652 colla marca CVIII. 3. della classe VII. L'opuscolo del Pasini è : Modo unico et infallibile di render escavata la laguna dentro e fuori di Venezia. Comincia: Io Pasino Pasini cittadino originale Veneto ridotto in età senile e circon data da insuperabili infermità per rendere castigato l'ozio incontrai di leggere certe tal qual scritte antiche carte di un' opinione di un antichissimo patrizio che diceva che le paludi che circondano la città nostra scrviranno per fortissime mura, e ripari alla stessa, mentre però la natura avesse permesso D. O. M. | CONSCIVS VT MORTIS, SIC HO- che non fossero cresciute più di quello che EXTREMVM ME DOCET VRNA DIEM | MDC- nel tempo avvenire queste paludi col continuo RANVS ET ARCHI- PRESBYTER HARC MI- ne alla città come al presente occultamente già sotto altro nome al Collegio delle Acque con iscrittura che qui pure v' è in copia intito-lata: Spiego di me Pasino Pasini fatto presen-Vicina nel mezzo. Francesco Pitotti canoni tar nell'ecomo Collegio l'anno 1605 24 7 mbre co ducale era stato eletto a piovano nel 1668, e benignamente accettato. E in effetto venne ed arciprete nel 169 a 16 dicembre. Morì nel accettata, sendovi la conicana de l'accettata, sendovi la conicana de l'accettata de l'accettata, sendovi la conicana de l'accettata de l'accet del Pregadi 18 novembre 1665 col quale si aggradisce l' offerta, e s'incarica il Magistrato dell' Acque a parlar colla persona (ossia col Pasini) per ventilare la proposizione, farne rapporto ec. Finisce l'opuscolo colle parole e quello di Terraferma potrà servire per l'aumento de' pubblici erari

Di un Pasino Pasini, che forse è uno dei due precedenti veggo un sonetto in laude di Giulio Cesare Valmarana Cavaliere, autore del libro Modo del far pace in via cavaleresca e christiana. Milano 1649 8. ma l'epoca in cui fu scritto il libretto è 1619.

Un Pietro dottor Pasini era tra gli Accademisi Dodonei; del quale trovasi un'oda pindarica di quartetti ventuno nella Raccolta fatta per l'esaltazione al pontificato di Alessandro VIII l'hanno 1690 a'7 di maggio nella chiesa di s. Francesco di Paola, dalla pag. 161. alla 143. libro ricordato dal Gaspari nella Bible

Un Vincenzo Pasini pure ha un sonetto a pe 79. del libro: Il Faro della Fede cioè Venetia supplichevole e festiva per la liberatione di ho ricordato anche a p. 63 T. I. di questa mia Vienna, vittoric et santa lega tra principi christiani contro Turchi opera del m. r. p. Sebanetto si commendano le imprese del re Gio. tamente in quest'anno 1850 il ch. Consigliere vanni duca di Lorena e Starembergh. Nello scorso secolo viveva a Venezia un pre- razione (Venezia. Picotti in 8.)

te Don Pietro Pasini, al quale scriveva scherzosa lettera il celebre ab. Natal dalle Laste, o Lastesio (Lettere pag. 289. Bassano 1805) in

data 31 ottobre 1771.

nasiali, e membro ordinario del Veneziano Ateneo, del quale, siccome lodevol scrittore nella lingua latina e italiana, e nello stile epigrafi-co, amatore della numismatica ed archeologia, A. MDCCLXXIX. ed autore di vari opuscoli a stampa diremo in più opportuna occasione. Accennero qui frat- Sta sul pavimento nel mezzo dell' tanto di volo che fralle Dissertazioni da lui let- verso i gradini dell'altar maggiore. te all'Ateneo, è degna di ricordazione la Memoria sulla letteratura degli Antidiluviani, quella sui Geroglifici, il Poemetto Italiano sulla pittura, una Elegia latina sulla Dignità dell'anima Umana. Egli poi conserva eziandio mss. un suo poema latino in sei libri in verso esametro intitolato Adriades nel quale l'ele-

### 79

D. O. M. | CAROLVS ARIZZI TITVLARIS | PRESBYTER HVJVS | TEMPLI JAM VIVENS, MORTIS | AT VSQVE MEMOR, | HOC SIBI PRAE FATO VOLVIT | POSVISSE SEPVL-CHRYM | HIC, VT, DVM MICHAEL VOCE. | TVBAVE SONET: | PROMPTIOR EXVRGENS: EIVS | SE SISTERE FISVS | DISTRICTO CO-RAM IVDICE | POSSIT OPE. | OBIIT XVI KAL. MAII | PRID. SACR. PARASCEVE | ANN. DOM. MDCCLXVII. | AET. LXIII

Segue vicina alle precedenti nel mezzo que-

sta poetica epigrafe.

Al padre Santo Aricci Veneziano nella Drammaturgia dell'Allacci p. 775 si amibuisce la curiosa opera intitolata il Toscanismo e la Crusca, o sia il Cruscante impazzito. Venezia 1759 8. per Giambatista Recurti; e questa stessa opera il Mazzuchelli ( Vol. 1. parte 11. ta. Essa però è fattura del nostro Benedetto del Chetto. Marcello celcbre musicante, del quale parlerò

stiono Steffani ec. Venetia 1684. 12. Nel so- altrove, e sulla cui vita e sul comporre ha dotdi Appello Francesco Caffi stampata una Nar-

D. O. M. I ANGELO SABINO I. V. D. I FISCI Ed oggidi ci vive il prete Dos Pietro Pasis D. M. I ARUBLU SABINO I. V. D. I FISCI Ed Oggidi ci vive il prete Dos Pietro Pasis ADVOGATO APVD PRAEPECTOS I XL. I IVDI-ni nato in Venezia da Giovanni q. Gio. Pietro Pasini da Prata villa de Grigioni, che fui LEGIRVS BIGRRENDIS I PRAEPOSITO I HVpri mo di sua famiglia a stabilirai in Venezia.

LEGIR STORMEN DE PROCENTATE. DOCTAINA I PRAEPOSITO I PRAEPOSITO I PROBITATE. DOCTAINA I PRAESTANTI I THEODORA FR. F. | ANDREAE CALICHIOPO-LI VXOR | PATRVO AMANTISSIMO | M. P. |

Sta sul pavimento nel mezzo della crociera

Angelo Sabini avvocato fiscale appo il Consiglio de' XL al Criminale fin dal 1743 era stato deputato alla compilazione delle Venete leggi. Egli si accinse all'impresa di formare un Codice statutario colla divisione delle criminali dalle civili, offerendo intorno alle une è alle altre i suoi studii; e proponendo nel 1750 ganza del verso va del pari col caldo amor pa-trio che vi manifesta. degno di lode il suo assunto di separare l'uno dall' altro diritto, e di dare al criminale i primi pensieri, l'opera sua però che diede poscia col titolo: Leggi Criminali del ser, dominio Veneto. (Venezia presso li Pinelli. 1751. 4.) non rispose alla aspettazione, altro non essendo infine che una materiale collezione de' decreti già precedentemente in varie raccolte e in varii tempi stampati. Vi mancano molte leggi importanti ; altre sono inutili ; scorrezioni infinite; onimissioni che alterano il testo ec. Questo è il giudizio che ne dà Vincenzo Ricci giustinopo-litano, ma veramente da Pinguente, nel suo Ragionamento intorno alla collezione delle Venete leggi criminali a p. 27. 28. Venezia 1786. 4. (Tomo XVIII degli opuscoli Ferraresi.) Ciò malgrado odo dire ad alcuno che vive tuttora e che ebbe a conoscere il Sabini essere lui stato avvocato riputatissimo, e assai versato nelle materie legali di cui trattava. Ebbe a discepolo l' avvocato conte Andrea Alvise Viola; quegli che con molta sua lode stampò in Venezia del 1786 in cinque tomi in 4. la Compilazione 1097) attribuisce a Francesco Arizzi barnabi- delle leggi Venete in materia d'officj e banchi

Dello stesso cognome, e forse della stessa

casa, fu in Venezia Antonio Sabini da Capodistria consultore in jure della Repubblica eletto nel 1708 a' 28 aprile in luogo del conte Gio-vanni Maria Bertolli Vicentino defunto. Essendo il Sabini nel 1719 quasi settuagenario supplico che a lui fosse sostituito in suo luogo, ed esso dispensato dalla carica; ma ne ottenne la grazia solo nel 20 aprile 1720, coll' obbligo pe-rò di continuare nel servigio sino alla elezione del successore, ed un anno ancora seguita la medesima. Il successore fu il dottor Pietro Marini del Friuli, eletto li 8 giugno 1720. Ma es-sendo molto decorosa pel Sabini la Parte del Senato che gli accorda la giubilazione, mi piace di riportarne alcuno squarcio: Conosce giusto questo Consiglio di consolarlo dopo il corso di dodici anni, che serve con quella molta virtù, illibatezza et integerrima fede ch'è nota con che s'è conciliato l'intiera pubblica sodcizio della carica, dovendo pure esso co. Sabini all'occasioni che occorressero contribuire anche fuori d'impiego i frutti della di lui accreditata virtis per il pubblico servigio, scriven-do in quelle materie che fossero dalla pubblica autorità ricercate. (mss. Zeno ) Abbiamo ne' nostri archivii un di lui Giudizio intorno alla storia della Lega di Cambray scritta dall'abate du Boscq. Questa storia impressa a Parigi senza nome di autore era stata da colà a Venezia mandata dall' ambasciator Mocenigo, ed i Savii la diedero ad esaminar al consultore Sabini con ordine di farne in iscritto esatta relazione con parere. Comincia: Usch in que-st anno alla luce... Termina: Donerà per sua clemenza a me il perdono della troppa prolissità. 2 7mbre 1709. Di questo Sabini ho fatta menzione nel T. I. p. 556 di quest Operatore della constanta della c ra, e se ne trova ricordanza anche nel T. III. p. 165. 166 della Biografia degl' illustri Istriani del chiarissimo amico mio canonico Stancovich. Trieste 1810. 8.

MCCCCCXV. | DIE XVI MENSIS | IVNII | F. | HIERONYMVS | FRANCISCVS ET | IOANNES ALOVI I SIVS DVODO Q D PETRI

A' gradini della cappella maggiore. Il Pal-fero l'ha riportata infedelmente ommettendo FRANCISCYS, e dicendo 104NNES ET ALOISIPS.

Pierra figliuolo di Cristoforo q. Pietro Dvo-no della famiglia da santa Maria Zobenigo (o del Giglio), era marito nel 1435 di donna Fodel tiglio), era marto nel 1455 ul conna accola Foscarini, ed ebbe cinque figliuoli, tre de quali, cioè Girolamo, Francesco, e Giaxlamo mori del 1516. Francesco del 1540, e Giannalvise che fin dal 1518 era della Giunta del Pregadi mori nell'anno stesso 1540. Tanto abbiamo dalle patrizie Genealogie di M. Barbaro.

FRANCESCO É di PIETRO sendo del 1513 provveditore di Bassano, poste insieme molte genti dalle vicine ville, e chiamato in suo soccorso Bernardino Antignola con una banda di cavalli leggieri si fece incontro Calepino uno de' caun anno dopo la elezione del successore se ne villa di Carpanedo tra passi stretti de monti, dà il motivo, cioà all'oggetto che possa l'elet- lo ruppe co scoi, e fece prigioniere lo stesso to istrairi sotto la di lui direzione nell'eser. Calepino, Vedine il Panti-letti del monti, cità della contro della pitani delle milizie tedesche, e assalitolo alla Tuppe to son, e lece prigomete to sesso Calepino. Vedine il Partta (Lib. II. p. 108 109.) e il Sanuto (Diari XVII. 184. 190). Questo Francesco ebbesi a moglie nel 1470 qua ligliuola di Luca Pisani, dalla quale venne Pietro Duodo padre di Francesco Duodo procurator illustre di cui qui sotto dico:

Francesco Duodo fu eletto sopraccomito di galera nell' armata Veneziana che del 1551 si stava apparecchiando per lo timore della Tur-chescha (Cappellari), Ma non essendo per allora occorsa la sua partenza, venne frattanto il Duodo occupato nelle cariche interne della città e poi nel 1566 mandato luogotenente a Udine (Palladio Storia Parte II. p. 185). Quivi avendo retto con molta laude, ed essendo stata sotto di lui compiuta una parte della fabbrica del grande palazzo già addetto a' Luogotenenti nel Castello, ed oggi all' imp. regio Tribunale di Prima Istanza, ebbe l'onore delle seguenti lapidi che dal marmo ho copiate. La prima sta sul palazzo della Comune sul prospetto che guarda la Piazza Contarena: FRANC. DEODO PRAET

OPTIME MERITO | FTINEN, FOLENTES P 1 M. D.LXFI. La seconda è nel Castello a grandi caratteri, abbandonata sul suolo, perche staccata dal sito ov'era, al momento del ristauro: FBANC. DYODO PRAE. | FRONTIS ET ATRIL | OFFS INCOMA-TFM | Eresit M. D. LIFI. Siccome poi fin dal 1441 un suo parente Tommaso Duodo era stato pur Luogotenente a Udine (1), così volle

(1) Tommaso q. Pietro q. Michele fin dal 1427 era podestà e capitano di Feltre; e del 1431

Francesco conservar colà in pietra la memoria, dio procuratore di s. Marco de Ultra eletto nel AN. MCCCCXLL. OPT. | DE PATE, MERITI MEM. commessione tornando, mori nel viaggio l'anno 1592, vissuto essendo nella dignità procurato-1.03c, visual essention that of claims procuration in a min 5. mest 7. giorni 15. Ebbe tomba in s. Maria Zobenigo (Coronelli I. c.). Il Sansovino MARCO ANT. CALETANO PLEB, ANNO II. I service (Lib. VIII. p. 136 tergo) che Prancesco MDXCII AERE ECCLESIAE Duodo e Domenico suo fratello, che fu ezian-

ed è questa che coll'altra trovasi nel Castello 17 9mbre 1592 possedevano un bellissimo stued è questa cue con aira trovasi de dio di anticaglie. Questa famiglia si è benemegittata sul pavimento. THO. LYODO. PEARS. I
dio di anticaglie. Questa famiglia si è benemerita della terra di Monselice, perchè venuta già TRANC. D'ODRO P.R. D. (10 scultore fece ERANC.) al possedimento di gran parte di csa, France-Ma giunto l'anno 1569 fu eletto comandante sco fu il primo a dar pensiero per la erezione delle galeazze contra de Turchi (Contarini Stor. di una chiesa dedicata a s. Georgio, sostituenp. 8. t.), uomo essendo, al dirè del Morosini dola ad una antica. A cotesto pensiero die com-(Lib. IX. p. 264) insigne per naval disciplina pimento Pietro Duodo figliuol suo coll'aggiune per intrepidezza di mente. In fatti l'anno apgervi altre sei chiesette, o cappelle, facendo presso 1570 attesa la perdita di Nicosia, chia che col numero di sette e coi tituli loro rappremati dal generale Girolamo Zane i capitani a sentassero le sette chiese di Roma, ed Alvise consulta, fu uno di quelli che sostennero dover- Duodo poi procuratore lor discendente chbe a communication of the control of the 526.). Ne ando errato il suo pensiero, perche il nostro Francesco e Domenico riguardano son venuta poscia la famosa giornata 7 ottobre 1571 le seguenti da me lette sopralluogo più correttail Duodo comandante delle galeazze nel mez- mente. D. O. M. FRANCISCO DFODO | TRIBEMIFM 20 dell' arfinata ( Contarini p. 38 tergo ) diede MAJOR. AD ECHINADAS TYRCIS PROFIS. | DYCI GLOassai pruove di suo valore nel rompere il primo RIOSISSIMO | DENIGRE D. MARCI PROCERAT. MERI-le file nemiche collo scarico de' pezzi d'arti. TISSIMO | ALOTSIES DEODO PRONEP. D. M. PROC. glieria, rimasta essendo una delle navi turche Anno. M.DC.LXIII TANTO PROAPO P. Ell' è sotto il incendiata (Morosini lih. XI. p. 476. 486); e busto del Duodo eseguito dal Vittoria; e sotto unito poi al capitano Iacopo Guoro, cosi giusti un altro busto dello stesso scultore è questa: e pieni tiri fecero che molte galee nimiche fra. D. O. M. | LOMINICO DYODO | PROCYAATORIAM TRAcassaropo ed altre costrinsero a sbandarsi e a BEAM A FRANCISCO FRATRE E TERCIS PICTORE disordinarsi (Couli, Storia, Lib, XXII. p. 147. CELEBRI D. IPSTIKAE DIE MIDLANI, EMERITAM 148. ediz. 1595. vol. II). Per li quali solenni praecoci morte abreptam | TT SERVARETYR fatti elile elogio da Francesco Morando Sirena DITTITS | JISTE SERETI SENATIS MENIFICENTIA Veronese nella Raccolta di latini poemi. In CONTILIT | EADEM DIGNITATE CONDIGNIS, OFI foedus et victoriam contra Turchas ec. (Vene- EADEM GLORIA REFFISIT | TARTI BEROISFIRTFTIS | Death to the control of the control p. 61); e del 1587 a' 28 di marzo creato ven- l'adova 1794 p. 56 ec. e prima il Temanza nel-ne a procuratore di s. Marco de Ultra in luogo la vita dello Scamozzi, il guale di una fu l'atdi Agostino Barbarigo (Coronelli p. 100). Fu chitettore, e forse anche dell'altre. E io torneanche mandato provveditore per la progettata ró a dirne lá ove accaderà di parlare a lungo edificazione della fortezza di Palma, dalla qual di Pietro Duodo.

82

sopraccomito di galera sotto il comando del generale Pietro Loredano trovossi alla vittoria che riportarono i nostri a Portofino contra i Genovesi e que'del duca di Milano a'26 di agosto (Sanuto R. I. T. XXII. p. 1024). Del 1455 fu podestà in Vicenza, e del 1456 capitano in Padova (Reggimenti mss.). Da ultimo nel 1441 era luogotenente a Udine (Palladio. Parte 11. p. 27. 28.)

lissima con bacino di parangone. Fu poscia tra- pratica della particolar maniera con cui si gitsportata nella chiesa di s. Stefano per le cure del tano le fondamenta e si crigen le fabbriche in piovano D. Luigi Angeli, e vedesi nella cappella questi siti paludosi. della famiglia Contarini.

DEL GALTANI al num. 31.

### 83

### MCCCCLVIIM, MARCO . DE | FVRI. FECIT |

È scolpita sulla base del campanile, rasente terra; ma oggidi resta coperta dalla piccola bottega che vi è d' intorno. È curiosa la storia che de fondamenti era il vecchio campanile alquan- pr ..... 1 to pendente verso il campo di s. Angelo, quando un ingegnere Bolognese abilissimo nel drizzare non solo, ma anche nel trasportare coteste torri da un luogo all'altro si esibi di drizzare questa, togliendo dalla parte opposta a quella verso cui pendeva, il terreno. Accettatasi la proposizione, diede egli mano all'opera, e drizzò il campanile, il quale così durò dritto per lo spazio di un giorno e di una notte. Ma nel di undici (altri dicon 17) dicembre sull'ore 13 precipitò sopra il tetto de'vicini frati Agostiniani di s. Stefano, atterrando parte della chiesa di s. Angelo, e alcune stanze del dormitorio de' frati, colla morte di due (alcuni dicon altri ) di essi. La cosa é anche testificata dal Sabellico ( de situ urbis lib. II. p. 89. ). Recta procedit via ad Angeli phanum, nova hic turris. vetus quae ibi fuerat subita ruina non sine plurium pernicie noctu repente corruisse dicitur; quin et tertio abhine anno item noctu e coelo tacta adeo omnibus pene lateribus concussa est: ut res sit in prodigium versa; sed latera subito instaurata. Giustamente ha conghietturato il chiarissimo nostro Don Jacopo Morelli già bibliotecario della Marciana che quell' architetto Bolognese, di cui nelle nostre cronache non quali tutte le italiane, e ne troviamo parecchi rivosai il none oi leaatto, fosse Aristotele fi. nelle lapidi nostre. È incerto peratire se tutti sei gliuolo di Eronatante Bolognese del quale a no Veneziani di naucita quelli di tul cognone lungo parla il Tirabaschi (Lett. Ital. T. VI. che abitarono in Venezia e che in Venezia parte V, pag. 1566, e seg. edia. Fenezia 1632), pubblicaron opere. Vedi il libro del Morelli Bibliotheca Manuscripta Graeca et latina. Bassani 1802 pag. catello prete Veneziano e stampatore alla fine 414. 415. Veramente l'essere così tosto preci- del secolo XV, e al principio del XVI. Egli pitata questa nostra Torre toglie in qualche imprimeva molte volte a spese del nobile Otta-parte alla gloria che, giusta il Tiraboschi, si è viano Scotti cittadino di Monza, leggendosi dovunque acquistata Aristotle di Fioravante queste parole alla fine dell' Oratore di Cice-

Enigrafe sul piano della pila battesimale bel- le Torri. Però può escusarlo il non avere la

Vedesi chiaramente che il Fyri fu chiamato ad erigere il nuovo campanile nel 1456. Altre opere col suo nome qui in Venezia io non conosco. Una lunga epigrafe stà in pietra al di fuori di questa Torre nella sommità respiciente lostesso campo di s. Angelo; e mediante l'ajuto di un cannocchiale ho letto cosi : xPs. BEX. PENIT. IN PACE . DS . NOMO | FACTYS. ESST ( COST ). SFB TITM PRESIDIFM CONFEGI | MYS . SARCTA . DEL. GENITRIX | NOSTRAS, DEPRECATIOS. NE | DESPICIAS: del campanile precedente a questo trovasi nel IN. NECESSITATIBIS | SED A PECTL LIBERA NOS SE-Te nostre cronache. L'anno 1455 per difetto PER | FIRGO BENEDICTA . . . . | DOMINE EXAF.

OVOS VIVENTES DILEXIT VT DIGNO DE-CORARENTVR SEPVLCHRO PETRVS MAR-CHESIVS HOG DAVID I. V. D. RENATOQ. FRATRIBVS ET SIBI AC P. V. P. MDXCIX.

Marchest. Questa epigrafe si ha dal Palfero. Di questo cognome ne vedremo parecchi nel corso dell'Opera.

M. S. IOANNI ANDREAE LVCADELLO I. V. C. QVONDAM MATTEI CVM TERTIA ET QVAR-TA VXORVM BT CAROLO PILIO ET SVC-CESSORIBVS. OBIIT ANNO. 1617 27. OCTO-BRIS. A HIERONIMO FRATRE ORDINE EIVS ORDINATA.

LUCADELLO. Anche questa stà nel Codice Pal-

Il cognome Lucadello, Lucatello, Lucatelli, Locatello ec. è comune alla nostra città come a

Uno degli antichi veggo essere Bonetto Lospezialmente col trasportare da luogo a luogo rone stampato con commenti di Vettor Pisani nel 1432: per Bonetum Locatellum cui pecu-nias caeteraque suggessit notabilis vir. D. Ottavianus Scolus civis Modoctiensis cujus caracter hic est. XVII. Cal. Aug. 1492. in C.I. Vali Apostolo Zeno (Lettere vol. VI. p. fol. Vedi Apostolo Zeno ( Lettere vol. 67.) Ch'egli fosse prete, apparisce dal libro: Libro dell'abate Isaac de Syria de la perfectione de la Vita contemplativa. Venetiis per Bonetum Locatellum presbyterum 1500 in 8. dedicato dal Locatello al Venerando patre fra lacomo da Parma priore dignissimo de san-cto Salvatore de Venetia. Vodi l'Argelati (Volgarizz. vol. II. p. 257. 258. 259.) Di questo impressore fa in più linghi menzione Michele Maittaire negli annali Tipografici spezialmente agli anni 1484 1486. 1490. 1494. 1497, e così il Panzer vol. V. p. 492, dall'anno 1486 usque

Un moderno Benedetto Locatelli nato in Venezia, avea preso l'abito de' Camaldolesi nel monistero di a Michele di Murano li 1/4 giugno 1707, e fattane la solenne professione mell anno seguente a' 17 del mese stesso. Stu-diò prima nella Badia di Classe e poscia in quella di s. Gregorio di Roma. Indi fu dichia-rato lettore di filosofia e teologia che lesse sucno delle monache di a Parisio in Trevigi ; e dopo avere per parecchi anni sostenuto questo incarico venne eletto abbate nel giugno 1735. L'anno appresso recossi al governo del con-vento de ss. Cosimo e Damiano di Bologna, indi a quello de'ss. Vito e Lucia di Vicenza, durante il governo del quale, essendo il Locale lettere e massimamente per la poesia focció sena avidát leggons infla appendici alla Gas-annoverare fra gli Accademici Arcadi col no- zetta privilegiata gli articoli da lui dettati. me di Enggio Fellanio.

Abbiamo di lui i seguenti opuscoli che trovo così indicati, ma che non vidi:

triduo solenne il settimo anno secolare della preziosissima morte del loro patriarca s. Romualdo abbate che fu li 19 giugno 1727 cantata di Enagio Pellanio fol volante grande. Lo stesso p. Locatelli accomodò al genio de'musici l'Oratorio di san Romualdo (poesia del p. Don Romano Merighi d'Imola) che fu di nuovo recitato in quest' occasione da' monaci Camaldolesi di s. Michele .

5, Vestendo l'abito del patriarca s. Benedetto nell'insigne monastero di s. Matteo di Murano l'ill sig. Anna Musitelli al cui nome aggiunge quello di Maria. Rime. Venezia

per Antonio Bortoli 1727 4.

Monacandosi l' ill. Signore Cecilia e Margherita sorelle Pezzana nel monastero di s. Mattio di Murano dell' ordine benedettino coi nomi di D. Maria Catterina e di D. Maria Elisabetta, versi di Enagio Pellanio. Ve-

nezia per Antonio Bortoli 1727. in 4. 5. Poemetto italiano in morte di Camillo Boccadiferro senator bolognese sta nella raccolta intitolata: Raunanza de pastori arcadi della colonia Renia in morte di Sandisto Erasiniano loro sotto custode. Bologna 1736, 8,

cessivamente nel monastero di s. Mattia di Di lui trovansi notizie fra gli altri nel Centi-Murano, e di s. Michele. Fu preposto al gover- folium del P. Magnoaldo Ziegelbaur. Nelle Novelle Letterario dell'anno 1756 p. 399 e 1742 p.
112. Nella vita del p. abbate Romano Merighi
inserita nel tomo XXVI della Raccolta Calogerana p. 141. Nel Crescimbeni; e negli Annali Camaldolesi T. VIII. p. 659 anno 1738 e p.

666 a 1742. E ora vive Tommaso Locatelli figliuolo del telli venuto a Venezia per sostenere i diritti valente meccanico ed autore di varie utilissime del monastero Vicentino, contratta malattia scoperte Luigi Locatelli, ambidue Viniziani; il nel viaggio morì in patria nel 28 febbrajo 1742 qual Tommaso co' purgati e spiritosi suoi scrit-l'anno 22 dell' età sua. Il suo buon gusto per ti riconduce a noi i tempi di Gaspare Gozzi; ne

86

t. Egloga pastorale in cui si adombra sotto VRSE PREDILECTE VXORI FRANCISCVS

per Iacopo Tommasini 1715. 4 2. Ragunandosi la colonia arcada de' monaci

il nome di Lindalo il m. r. p. d. Girolamo MAZALOIVS SIBI IPSI POSTERISQ M. H. Lini monaco camaldolese figliuolo di S. E. CONDIDIT NE QVOS VIVENTES SYMMA Giovanni in occasione che dee celebrare so. CONCORDIA VOLVNTATISO. SIMILITYDO lennemente la sua prima messa. Venezia CONIVNXERIT EORYM OSSA MORS IMPE-RIO SVO DISSOCIARET. MDXLVIII.

Camaldolesi nella chiesa di s. Michele di M.12211010. Dal Palfero il quale però ommi-Murano in occasione di celebrarsi con un se la voce Impento che negli altri codici si tro-

va. Non ho altri esempli di questo cognome VIVENS | PARAVIT PROPE MATREM | AC nelle Veneziane inscrizioni. SVVM BENEFACTOREM | A. S. MDCXCL

D. O. M. | VALENTINO LVCCHESI | VRBANAE MILITIAE CENTURIONI | PATRI OPTIME MERITO | MATTHEVS ARCHITECTVS FI-LIVS | OVAM MOESTISSIME P. | OBILT | A PARTY VIRGINIS ANNO | CIDIDCCXXXIV. | V. KAL. DECEMBRIS.

Lyccuss. Dal mss. Gradenigo. Questa epigrafe stava in luogo di quella che abbiamo letta al num. 5a.

88

D. IO. BAPTISTAE | C. V. AETATIS SVAE AN. AETATIS | SVAE ANNO XLIV. LXIII. | OBUT XVI. APRILIS MDCCXXXV.

Marcello, Dal mss. Gradenigo. Era famiglia di cittadini Veneziani . Il mss. Moschini lesse MDCCXXXI. Era nella navata di mezzo.

89

D. O. M. | 10. BAPTISTA MARCELLYS C. V. | ARTAT. SVAE AN. LXXXIII | . OB. XIII. IAN. MDCCXVII, M. V.

Marcerro, Dallo stesso codice. È la stessa famiglia che testè vedemmo al num. 88 cui stava vicina l'epigrafe.

D. O. M. | R. IO. ANTONIVS SABINI | I. V. D. | PRESBITER HVIVS ECCLESIAE TIT." | HOC GENITORIBVS SIBI ET HEREDIBVS | VEN. GRATIOSE ANNVENTE CAPIT. | MONVM. POSVIT | OBILT ANNO SALVTIS | MDCCXX. DIE IVNII XXVI | AETATIS VERO XLVII.

Samni. Dal mss. Gradenigo. É lapide all'altare di s. Antonio, ma corrosa affatto oggi, che non si può leggere; cosicchè l' ho tratta e dal detto codice e dagli altri.

Bionot . Dal Gradenigo . Era all' altar della Croce, dice il mes. Moschini.

GERO.\*\* PELIZARI I E Z. PIERO FRATELLE ET HERE | DI MDCLXXIII.

Perizani. Stava nel mezzo la chiesa, dice il mss. Moschini . Ne vedremo dell' altre di questo cognome.

93

D.O.M. | HIC IACET TYMVLATYM CORPVS | IVSTINAE VXORIS 10. BAPTISTAE MOREL-D. O. M. I GABRIEL MARCELLYS FILIYS O. LI OBIIT DIE XXIII. APRILIS MDCCXXVI

> Moserry. Era in luogo di quella che si è veduta al num. 44. Dalli soliti manuscritti .

AD CRYCEM | ARCAM NAVFRAGI MVNDI SA-LVTAREM | SVB ARCAE DEL ANIMATAE | AN-GELORVM ET SS. RELIOVIARVM PRAESI-DIO | CONFUGIENS | FRANCISCUS LAZARO-NVS PLEB. | TVMVLVM SIBI VIVENS P. | DE COELESTIBVS AVXILIIS | HVMILITER SOLLICITYS TANTYM . | VIXIT ANNOS LXXIII. OBIIT ANNO MDCLXVIII | DIE DECI-MO SECVIDO MENSIS IVLII | ORATE DILE-CTISSIMI PRO EO | ET AGONIZANTIBVS.

Lazzanost. Dal mss. Gradenigo e Moschini. Stava sul pavimento nella cappelletta della SS. Croce allato all' altar maggiore in cornu evangelii. Il Gradenigo notò che eravi sulla tomba lo stemma Lazzaroni così descritto da lui : Pecora stans cum baculo, et pileus episcopalis super stemma.

FRANCESCO LAZZARONI Veneziano, di cui vedemmo memoria nelle precedenti epigrafi, dot-tore in ambe le leggi, si applico dapprincipio al foro ecclesiastico. Fu vicario generale di Marco Zeno vescovo di Torcello. Essendo canonico Teologo castellano succeduto nel 1627 a Giampaolo Savi ch' era stato eletto vescovo di Sebenico (Cornaro. XIII. 218), lesse pub-D. O. M. | SEMPER PRAE OCVLIS LETYM HA- blicamente la morale sotto il patriarca Giovan-BEMS | ELISABET BIONDI | CRYPTAM SIBI ni Tiepolo e sotto Federico Cornaro cardinale dei Dottori) era obbligato al letto, alla camera, alla seggiola. Fu il Lazzaroni uomo veramente al suddetto vescovo Marco Zeno, dalle case del stro Lazzaroni. seminario patriarcale il di 24 xmbre 1630. Questa materia è trattata da lui con ogni esattezza, necessaria, cioè quando infieriva la pestilenza. Precede a questo libretto, dopo la dedicazione e l'avviso al lettore, un' epigramma latino in-dirizzato dall'autore al doge Nicolò Contarini e a Simon Contarini, a Pietro Bondumier, e a Giammarco Molin triumviris aedilibus, per l'occasione del demolire le case ch'eran già abitazione del Seminario patriarcale di Venezia, onde inalzare la nuova basilica dedicata a s. Maria della Salute. Prima di quest'opera, aveva egli dato saggio del suo studio nelle belle lettere, e nella poesia latina, in un opuscolo che ha per titolo: AFANTIFM excellentiss. D. Francisci Lazaroni Veneti seu de celebratissimo Patavii viridario illustriss. et integerrimi viri DD. Nicolai Contareni patritii Veneti. (Patavii ex officina Martiniana MDCXVI. 4.). É questa un'egloga latina in cui il Lazzaroni bellamente descrive l'Orto Contarini in Vanzo. Lo stampatore Giambatista de Martini dedica l'opuscolo allo stesso Nicolò Contarini in cui dice che questo AVANTIVM egregie et eleganter epinxit eccell. D. Lazaronus dum Christi ascensionis vacationes eum a gravioribus studiis semotum ad aliquam animi delectatio-

e patriarca, del quale fu eziandio Vicario ge. contexta. Venetiis MDCXXXXIV. 12. Il pionerale, come pure ne fu del patriarca Gian- vano di s. Agostino Antonio Egenino fa dedifrancesco Morosini. Ma attratto e tormentato cazione al Lazzaroni del libro Synopsis doctridalla gota, per testimonio del contemporaneo nae christiane en variis et sapientissimis docto-Martinioni (anno 1663 pag. 12 del Catalogo ribus collecta ec. Venetiis MDCLIV. in 12. Zuanne Zittio nella giunta alle cose Notabili di Venezia (Hertz 1655 12.) a p. 320 chiama il pio e dollo. Della pietà si sono vedute pruove Lazzaroni raro giureconsulto, filosofo e gravisnole aura de bebe per questa chiesa di s. Ansimo Teologo, ed aggiunge che alle dette prerogelo, tanto riguardo alla fabbrica, quanto alla gative accopiu una così dolce maniera che lo
fliciatura, e nella Cappella di S. M. di Lorebo fa degno dell'amor d'agunno. Marco Boschi
o the fece erigere nella chiesa di s. Clemente in nella Carta del Navegar pittoresco (Venezia che lece erigere nella catesa di s-tiemente in elia Carta ut a ribegari patoresso Venerale. Il lola (v. il promino a queste Inscrizioni, el i MDCLX 4, p. 26) ricorda una pietra dipinta num. 1.). Della dottrina poi è testimonio l'opesono posseduta da Montignor Luzaroni mio patron ra suaz De Privileggiis parochorum tempore pe- Di san Michiel Arcangelo piovan. Il Martistis recollectio summaria ec. Venetiis 1651 nioni tanto nel libro IL 116 quanto nel IV. anud Iacobum Sarzinam. 12. da lui dedicata 227 fa di nuovo menzione con laude del no-

Isabella Lazzaroni Veneziana era sorella del piovano Francesco, secondochè lascio scritsebbene rapidamente, e in un tempo in cui era to il Gaspari nella Bibl. Di essa trovasi alle stampe : Specchio di Cristiana virtà che tratta delle potenze dell'anima, dedicato alla nobil donna Gecilia Cappello sposa di Francesco Querini che fu Avogador, Consigliere, Inquisitore di Stato, e Savio Grande. Notisi che il Querini f. di Filippo q. Gasparo sposò la Cap-pello nel 1640, e mori del 1667, cosicchè il li-bro dev' esser impresso probabilmente in quel periodo. Il Gaspari che lo cita, dice che fu impresso nel 1718, in Vicenza, ma dubito di er-

Giovanni Lazzaroni, forse della stessa casa, era poeta in Venezia, e si hanno sue poesie nelle Rine funebri di diversi in morte di Camilla Rocha Nobili comica confidente detta Delia. Venezia 1613 12, cioè un madrigale a p. 58 e un altro madrigale a p. 127 dedicato al clarissimo Nicolo Boldit.

Cherubino Lazzaroni Veneziano era fratello del piovan Francesco. Entrò nell'ordine de' Cassinensi in s. Georgio Maggiore di Venezia. e nel 1640 fu spedito con titolo di priore al governo del monastero di s. Zeno di Verona da Vettor Grimani abbate commendatario il nostro Lazzaroni stava nella chiesa presente su colse intorno a Vescovi Veroneti e mandolle quadro all'altare Maggiore ditero il Cristo di all'ab. Ferdinando Ughelli per la compilazione rilievo (Martinelli. Ritratto p. 40 edit. 1795).

E ricordato Il Lazzaroni caracterizzaro dell'Italia sacra, di che la caracterizzaro di controlle di lazzaroni controlle di controlle rilievo (Martinelli. Ritratto p. 40 edit. 1705).

dell'Italia sacra, di che i sesso Uphelli fa ricordato il Lazzaroni, come sapientassimo memoria (Tom. VII) pag. 150 edit. Riomana) Toologo da Locenzo Longo ch. eeg. Sonasco con queste paroles Additiones et correctiones nella sua Soteria hoc est pro salute carmina ad nostram Veronensium episcoporum seriem ad Aedem Salutis Venetiis nuper extructam nobis transmisit abbas Cherubinus Lazaronus divi Zenonis majoris Veronae prior ord. Sancti Benedicti nigrorum monachorum vir eruditione clarus et venerandae antiquitatis cultor eximius, qui illas ex variis monumentis cum antiquis tum recentioribus compilavit, quique etiam ejusdem D. Zenonis vitam, coenobii et ecclesiae Zenonianae fundationem et progressus, elogia abbatum, ac nobiliora monumenta scripsit, sed nondum publici juris fecit. Oltre a 2. questa storia della chiesa e monastero di san Zenone, accennata dall'Ughelli, si sa che conservavasi manuscritta anche una Storia sacra di Verona da lui composta in un grosso volume appo il sue Monastero; e così pure un Epitome patriarcharum Aquilejensium ex U-ghellio, altro mss. in fol. che stava nella libreria Saibanti di Verona. Di lui pero alle stampe non mi consta essere se non se le seguenti cose, che non vidi, ma che vengon citate da cataloghi mss. di scrittori nostri.

1. Epigrammata duo Io. Baptistae Agucchio archiep. Amasien. in ser. ven. dominio apostolicae sedis legato. Venet. per Ant. Pinellium 1624.

2. Epigramma reverendiss. D. Cornelio Morendellae ab. s. Georgii Majoris in ejus reditu a capitulo generali.

3. Triumphum Francisci Zeni Dalmatiae ac Epiri praefecti 84 versibus Virgilianis decantatum. Venetiis per Marcum Ginanum 1653.

4. Il sacro pastor Veronese, ovvero Vita di s. Zenone. Venezia per il Valvasense 1664 4. (Forse è tratta dal mss. sovraindicato dall'Ughelli ).

Dopo essere stato il Lazzaroni abbate titolare della Congregazione Cassinense nel 1652, venne a morte in Verona il di 4 di ottobre 1662, e fu seppellito nell'arca comune de'suoi. Di lui vedi il Maffei (Verona illust. V. 249). Il Biancolini (Chiese di Verona, Lib. IV. 361, Lib. V. parte prima p. 70. 71.) ed altri .

Noterò anche qui di passaggio, giacchè scris-se intorno a Venezia, un Pietro Lazzaroni Bresciano. Di questo autore conserviamo nella Marciana due operette fatte nel secolo XV in cui fioriva.

zaronus ab ill. duce Mediol. ad lecturam ar- VII I OBIIT IV NONAS MAII MOLXXXX Tom. III.

tis oratorie publice conductus S. P. D. Cum animadverterem ec. Sono parecchi eleganti esametri latini in laude di Venezia e di varii suoi magistrati . Tutto l'opuscolo è contenuto in 17 pagine, ed è inedito per ciò che dice il Morelli bibliotecario in una notarella mss. nel codice stesso ( classe X. num. 240 membran, in 4.)

Consumatissimo legum interpreti lasoni Mayno Petrus Lazaronus Brixianus S. P. D. Solent homines sepenumero ... Il Lazzaro. ni accompagna al mecenate un suo carme elegiaco latino qui inserito in cui tratta politamente de benemeritis laudibus ill. principis Ludovici Sfortiae et ejusdem Iasonis. È compreso in 14 facciate (Cod. membran. 180 class. XII.)

D. O. M. | P. FRANCISCVS DE NOBILIBVS HVI VS ECCLESIAE TITVLATVS D. IOAN INIS A TEMPLO RECTOR APOSTOLI | CO TABEL-LIONATV INSIGNITVS EMNAE | RELIGIO-NIS HIEROSOLYMITANAE CAN | CELLARIVS ADHVC VIVENS SIBI | TANTVM POSVIT CONCESSIONE | GRATVITA VEN." CAPITY-LI | A. S. MDCXC. | IDIBVS SEXTILIS | OBIIT 1 .... I XXIX, APR. | AT. LIV |

Nonte. Era nella sagrestia, come raccolgo dal mss. Moschini. Il mss. Gradenigo dice che le lettere OBIT | XXIX. APR. | AET. LIF | stanno agli angoli della pietra sepolerale, in uno dei quali, per essere corroso, non vi si legge.

Questa famiglia io credo Fiorentina, trovan-dosi nell' Italia Nobile dell' Araldi a p. 122 registrato sotto l' anno 1637 un Francesco Nobili cavaliere di s. Giovanni; perlochè può essere che il nostro sacerdote Francesco de Nobili sia un discendente da quello. La conghiettura io fo dalla qualità dell'incarico che il sacerdote Francesco aveva di cancelliere della Gerosolimitana Religione.

96

ANDREAE DE PERGVLIS ANTISTITI | DI-VIO. MARCI CAN. DOCTRINAE ET | INTE-GERIMAE VITAE PERINSIGNI | MARCVS ANT. GAETANVS EIVS | SVCCESSOR OB 1. Serenissimo Principi ac excellentissimo do- MEMORIAM | BENEVOLENTIAE AC PIETAminio et inclyto Senatui Veneto Petrus La- TIS | P. C. | PRAEFVIT ANNOS XII MENSES

Questa lapide sta al pilastro dell'arco in cor- MAR KARISS. EX AMICISSIMIS RIVS ALInu epistolae della Cappella Maggiore sotto la QVOT L.M. P. C.

ANGREA DALLE PERGOLE eletto piovano nel 1577, mori nel 1590, come ha l'epigrafe e il necrologio parrochiale che dice : 5 maggio 15go; il R. Al. pre Andrea di Pergoti piovan rio di Loreto ove sotto il maestro Durante grande anni 46 amalato da un siro già mesi 5. (La di progressi fece. A tal perfezione in effetto pietra ha IV nonas maii, che sarebbe a'4 di

Del GARTANI abbiam detto al num. 51.

## 97 BONALI.

Bonali. Questa sola parola era scolpita su ula tomba ricordata dalli manuscritti Gradenigo, Curti, Da Ponte; ed era la tomba situata poco lungi da quella del Carloni al num. 35. Nei necrologi della parrocchia si fa menzione di uno di questa casa; 1686 21. aprile l'ill. sig. Giovanni Batista Bonali q. Zuanne d'anni 43 incirca da febbre maligna e punta. Lo fara seppellire il sig. Gio. Antonio suo zio.

Di questa famiglia è dunque quel Giovanni Antonio Bonali il quale ha un sonetto diretto a Iacopo Fiore Veneziano in lode del libro: Il Pentimento Davidico, sentimenti devoti di lacopo Fiore Veneto. Venezia 1679 12. Vedi Paitoni Volgarizz. V. 256.

## 98

D. M. | MEMORIAE, ET AMICITIAE SACR. | OVIESCIT HEIC DOMINICUS CIMAROSA NEAPOLIT. MAGNI NOMINIS MVSVRGVS SCENICA POTISSIMVM IN RE: INGENVVS FRVGI, CORDATVS. COMIS OMNIBVS AC BENEVOLVS: DE OVO NEMO VNVS VN-OVAM OVESTVS EST. NISLOVOD NOS TAM CITO RELIQUERIT. INTEGER VIXIT: DE-CESSIT PIENTISSIMVS VENETIIS III. ID. IANVAR. MDCCCI. AETAT. XXXXVI. | ANI- pirsi sulla sua tomba, ma (qual che se ne fos-

Domenico Cimanosa ebbe i suoi natali in Napoli l'anno 1754. Avuti i primi rudimenti del-la musica dal Sacchini, passò nel Conservatodi progressi fece. A tal perfezione in effetto nella musica egli pervenne, che toccati appena gli anni 25 aveva già riportati sui primi teatri italiani i primi applausi. La fama chiamollo in Russia, indi in Germania per iscrivere opere serie e giocose, e fu dappertutto rinvenuto mag-gior della fama che avealo precorso. Estro, ori-ginalità, freschessa e fecondità d'idee, grande conoscensa della scena, ricchezza di accompagnamenti, purezza e grazia di canto erano i suoi distintivi pregi. Più di cento e venti opere tra serie e buffe egli ha composte, molte delle quali odonsi tuttavia ne' Teatri. Fra quelle serie veggonsi il Sagrifizio di Abramo, la Penelope, gli Urazi e Curiazi, l'Olimpiade, l'Artaserse, l' Artemisia. Tra le buffe, nel qual genere di componimento egli era soprattutto eccellente, veggiamo replicate l' Italiana in Londra, l'Amor costante, le Trame deluse, l'Impresario in angustie, il Pittor Parigino, i Nemici generosi, l'Imprudente fortunato, il Credulo, la Ballerina amante, Giannina e Bergardone, il Matrimonio per raggiro; ma spezialmente il Matrimonio segreto che più di tutte ba eccitata la universale ammirazione. Alle cognizioni musicali accoppiava il Cimarosa dolcezza e bontà di costumi, vivacità, brio, arguti motti; ció che più caro rendealo agli amici suoi, e spezialmente al celebre cardinale Consalvi che ne faceva grandissima estimazione. Mori nella nostra città nel di undici di gennajo del 1801, nella parrocchia di s. Angelo (1). I solenni funerali a spese degli ammiratori suoi eseguiron-si nella chiesa presente di s. Michele Arcangelo, e in questa pure fu tumulato.

La inscrizione da me riportata dovea scol-

(1) Mort in questa parrochia, nel palazzo situato sul campo al n. 3306, già albergo delle tre stelle, e propriamente nella camera grande sovrapposta alla bottega e volta di caffè num. 5305; di ciò assicurandoci il segretario di Governo sig. Arrigoni, che vi fu presente . Quindi erra chi sostiene esser morto nella parrocchia di san Fantino e nella casa n. 3131 situata al ponte della Verona. E a maggior prova di cio, produco la fede che ho fatta estrar re da' Necrologi della parrocchia: Domenico Cimarosa q. Francesco mori in parrocchia di s Michiel Arcangelo il di 11 gennaro 1801 di anni 45 circa alle ore 2 dopo mezzogiorno per collica biliosa. Fu sepolto nella Chiesa della parrocchia suddetta23 dell'opuscolo: Elogio funebre estempora-neo da recitarsi in un' adunanza di amatori e studiosi delle belle arti ad onore del sempre chiaro e celebrato scrittore in musica Domemico Cimarosa il di delle solenni sue esequie che sarà a' 24 gennaro di quest' anno 1801 qui in Venezia, ov'egli mort agli 11 dello stesso mese. Venezia 1801, appresso Giacomo Costantini 8. ad alcune copie del qual opuscolo ho veduto premesso un ritratto del Cimarosa intagliato in rame appresso Giuseppe Rossi Ven. con quattro versi sotto. Alla fine di questo elogio sonvi due inscrizioni composte dall'ab. Pastore da collocarsi alla porta maggiore del Tempio, e al mausoleo dentro al Tempio, oltre ad una lunghissima da incidersi sulla tomba, la quale inscrizione lo stesso Pastore ebbe accorciata nelle parole, ed è quella che qui ho illustrata, rimettendo alle altre il leggi-

Molti parlarono del Cimarosa. Jo citerò due solamente cioè Gregorio Orloff nell'Essai sur l' Histoire de la Musique en Italie. T. II. pag. 106. 107. 108. 109. 110. Paris 1822. 8. e P-x nella Biografia Universale che si stampa a Pagi; ed in Venezia dall' Alvisopoli 1825 vol. XII. p. 36. 37. Nell' Epitome delle vite di dieci sommi italiani illustri nelle arti e nelle scienze tolti ai viventi nel corrente secolo compilate dal capitano Bernardino Parea (Milano de Stefanis 1826 fol. fig.) avvi il Ritratto del nostro Cimarosa, disegnato da Roberto Focosi e inciso da Luigi Rados; il busto; e l'epitome della sua vita. Una lista compiuta e cronologica di tutte le opere del Cimarosa, compresa la indicazione dell'anno in cui furono rappresentate la prima volta, cavata dalla Gazzet-

se la cagione) non ebbe effetto. Essa è compo- Londra 1774. La Finta Frascatana 1774. La se la cagione puni. sta dall'ab. Baffaele Pastore, e si legge a pag. Finta Parigina 1774. Il Fanatico per gli anti-a3 dell'onusoolo: Elogio funebro estemporo-chi Romani 1775. La Contessina 1775. Il Gioror Felice, cantata 1775 (1). Un Tedeum 1775. Il Pittor Parigino 1775. Due Baroni 1776. Amor Costante 1776. Il Matrimonio per industria 1776. I Finti Nobili 1777. L'Armida immaginaria 1777. Gli amanti comici 1777. Il duello per complimento 1778. Il Matrimonio per raggiro 1778. La Circe 1778. Il Ritorno di don Calandrino 1779. Le Litanie 1779. Cajo Mario 1779. Il Mercato di Malmantile 1779. L'Assalonne 1779 (2). La Giuditta, oratorio 1770. L'Infedeltà fedele 1780. Il Falegname 1780. L'Amante combattuto dalle donne di punto 1780. L'avviso ai maritati 1780. Il Trionfo della Religione, oratorio 1780. Alessandro nel-l'Indie 1781. L'Artaserse 1781. Il Capriccio drammatico 1781. Il Martirio di s. Gennaro 1782. L'Amor contrastato 1782. Il Convitato di Pietra 1782. La Ballerina amante 1782. Nina e Martuffo 1782. La Villana riconosciuta 1783. L'Oreste 1783. L'Eroe Cinese 1785. Giunio Bruto 1785, Chi d'altrui si veste presto si spoglia 1783. L' Olimpiade 1784. I due supposti conti 1784. Le Statue parlanti 1784. Due Messe fralle quali una da Requiem 1784. Giannina e Bernardone 1785. Il Marito disperato 1755. Il credulo 1765. La Donna al peg-gior si appiglia 1785. La Scuffiara 1785. Gli Amanti alla prova 1786. La Nascita del Delfino cantata 1786. Le Trame deluse 1786. L'Impresario in angustie 1786. Il Fanatico burlato 1786. Il Sacrifizio d'Abramo 1786. Il Valdomiro 1787. Le Feste d'Apollo 1787. La Vergine del sole 1787. La Felicità inaspettata 1788. La Cleopatra 1788. Messa da Requiem per li funerali della duchessa di Serra Capriola morta a Pietroburgo, 1788. L'Atene edificata 1789. presentate ta prima votus, cavita data Gazzett ta il retrouurgo, 1700. Li stene editicata 1703. ta di Milano, e ristampata nota Gazzetta Ve- La Serata non prevedula, cantata 1703. Clinesiana.del 9 gennajo 1838 not, è la seguen- quecento pezzi staccati per il servizio della cor-te. La Baronesa Stramba 1775. L' Italiana in te di Russia dal 1793 al 1791. Il Matrimonio

(1) Il Giorno Felice, cantata a quattro voci fu riprodotta accomodata all'oggetto di rinnovare i sensi d'ongaggio, di fechica è d'iconoscenza all'augustissimo sovrano in occasione dell'ar-rivo in Venesa di S. E. il regio Commissario Pleniputensiario da rappresentarsi nel nobilis-sismo Teatro la Fenice l'anno 100. In Venesia nella stamperia di Vincenzo Biztà (4.

(2) Forse è il seguente: Absalom. Actio sacra. Piae nasocomii pauperum derelictorum Virgines deiparae in coelum assumptae solemni recurrente festo cantabunt hoc anno 1782 a Dom. Dominico Cimarosa apud S. M. R. Du. Sic. musices magistro, hujusque chori eximio moderatore musice expresso. Venetiis, 8. Cantarono in esso Oratorio: Paola Caldera, Anna Capiton, Lucia Bianchi, Elisabetta Bagolin, Catterina Zanini, Teresa Ortolani, Giustina Lorena.

segreto 1792. La Calamita dei cuori 1792. Amor grandissimo tempo, e questo fu fino el 1007 rende sagace 1792. Due diwit l'uno per l'Im- che Missier Anzolo Barbonizzi, e M. Francoperatore d'Austria, l'altro per il principe E- seo Brandolini, e M. Pietro Brodenigi fecero sterhazy 1792. I Traci amanti 1793. Le Astu- edificar una chiesa appresso a questa la qual sternasy 1792. I Traci amanu 1793. Le Astu-sie femmini 1793. Penelope 1794. L'Impe-gno superato 1795. I Nemici generosi 1796. Gli Orazi e Curiazi 1797. Achille all'assesto di Troja 1798. L'Imprudente fortuno 1798. L'Apprensivo raggirato 1798. La Felicità compita 1987. Semiramide 1799. Artemisia 1801.

### FRANCISCVS CESATA I. V. D. HEV TRIME-STRIS VIXIT

FRANCESCO CESATA eletto parroco di questa chiesa nel 1629, mentre costante ed assiduo vi-sitava e consolava i malati di febbre maligna, colpito dallo stesso morbo mori martire di carità nel terzo mese del suo piovanato l'anno medesimo 1629, e su sepolto in questa chiesa col-la detta epigrase che si trae da Flaminio Cor-naro che tanto narra (T. XII. p. 504) E nel Necrologio si ha: adi 24 agosto 1629 il molto R. pre Francesco Cesata piovano de ani 29.

100

4 THS MCCCCLX TOVANES DE PRANCHIVS ME FECIT IN VENETIAS

Il mss. Da Ponte dice che stava scolpita sulla campana maggiore; tal pure trovola nel mss. dell'ab. Giuseppe Antonelli Ferrarese.

101

IN TEMPO DE GREGORIO DE L'UBIANA GA-STALDO E COPAGNI MDXXVIII

Leggesi questa inscrizione sull'esterior cornice del piccolo Oratorio poco lungi da questa CI | chiesa nel campo di s. Angelo, già detto Scuo-la dell' Annunciata de' Zoppi. Un manuscritte che in questo oratorio conservavasi, e ch'è citato dal Cornaro (T. XII. p. 291. 292) pone il principio di tal luogo, sotto altro nome, al-l'anno 920, dicendo: Missier Giacomo Molesini ora detto Moresini, che portano la Tressa azzura in campo d'oro fabricò il loco detto l' Anzolo Gabriel, ora chiamata la Scuola

da loro fu chiamata s. Moro, ora detto s. Angelo ec. La famiglia Morosini poi nel p.º novembre del 1592 concesse alla Confraternita: de' poveri 20ppi l' Oratorio suddetto; e questa donazione fu confermata nel 10 luglio 1527 da Francesco e Leonardo fratelli Morosini, a condizione ch' essi e i loro discendenti fossero riconosciuti come unici e perpetui protettori, coll'annuo dono di un cereo del peso di sette libbre, su cui esser dovesse impresso lo stemma della casa Morosini Gallo. Il perchè il più vecchio della famiglia nel di 25 marzo interveniva alla messa cantata; e i suddetti zoppi andavan ogn'anno nel mese di aprile a pranzo pres-so la famiglia Contarini alla Carità dove eran serviti alla tavola nobile. Oltre a ciò questa Scuola maritava figlie de confratelli, le quali se eran nate dopo che i padri loro eran entrati nella Scuola avean ducati 10, e se eran nate prima ne avevan 5. Il suddetto Francesco Morosini intorno all'anno 1528 aveva rifabbricato l'oratorio che minacciava rovina, epoca confermata dall'esteriore epigrafe. Vedi il Cornaro tanto nelle Notizie storiche p. 212; quanto nell' Eccles, Venet. T. XII. p. 296; la Cronaca Veneta 1777 vol. II. p. 66, e lo Zucchini vol. I. p. 470 471. Questo oratorio si apre soltanto il di 25 mar-

so dedicato all' Annunsiazione di M. V. Vi si celebrano alcune messe in quel giorno, e la se-ra si cantano le litanie di M. V. Fu ceduto dalla famiglia Morosini al parroco vivente che vi abita allato.

102

: 4: S. DNI : FIGHT | MAVROCENO | DE : 9FI-NIO: SCI | ANGYII : PCVRAT | ORIS: S: MAR-

Teorito Morosini, detto corrottamente Fiorio, e da taluni Tiorio, e Tnorio, e Faosio, della famiglia che ha la sbarra sullo scudo, abitante già in questa parrocchia di s. Angelo, era figliuolo di Giovanni q. Michele, Animesso fin dal 1265 agli ufficii urbani, e di fuori, pervenne gradatamente all'onore senatorio. Comandante anche del mare, espugnò Zara e restituilla al della Nonziata de Zotti, nel qual luogo esso veneto impero, come scrive Marco Barbaro Missier Giacomo salario monaci per spatio di nelle famiglie Venete citato dal genalogista di

questa leasa abi Teodoro Amaden ... ( mss.º Lib. IV volume. 11) Leggesi nella continuasione alla Cronava del Dandolo ( R. I. script, T. XII. p. 407) che Frosio Morosini nel 1207 di coraggio ripieno usci di Venezia con nove galee e ito alla volta di Romania cinque navi de Ganovesi ha prese; poscia celeramente portandosi verso Famagosta, e vista una lor nave, trassela fuori sciolta dalla catena, e sotto gli occhi de nemici e dei Cipriotti la fece ardere Indi movendo verso l' Armenia, demoli il portico, o Lobio de Genovesi (evertit Lobium lanensium in Armenia, (1). Da ultimo ve-nuto nel Golfo s' uni con Matteo Querini che n' era capitano, e andati ad un luogo detto Montella due galee presero de Genovesi. Questo fatto però che nella continuazione alla Cronaca del Dandolo si attribuisce al nostro Morosini, il de Monacis (p. 202) l'ascrive a Rug-gero Morosini dotto Malabranca, Tornato, in patria Teofilo fu eletto a procuratore di s. Marco nel di 30 dicembre del 1305, come apparisce da cancellaresco documento recato dal senator Cornaro; (T. X. p. 324 e 386) cosicché hanno shagliato quegli scrittori che pongono la elezione sua nell'anno 1307 a 7, od a' dieci di ANO. C.XX.DI | ED ATRE. GRACIE. MOLTE. agosto. Vogliono alcuni che dopo la elezione di Teofilo, cioè nel 1309 si cominciasse a distinguere gl'incarichi annessi alla dignità procuratoria, e quindi si creassero i procuratori detti de Citra, quelli de Ultra, quelli de Supra. Ma però sembra posteriore questa distinzione. cioè del 1319, giacchè anche dopo il 1307 trovansi altri procuratori creati senza la qualificazione delle loro attribuzioni. (vedi Meschinello (p. 87 T. III. e Tentori T. VI. p. 557) Osservo eziandio che alcuni, fra quali il Manfredi e il Coronelli, all'anno 1515 29 ottobre pongono un altro procuratore dello stesso nome e cognome Teofilo Morosini, chiamandolo anche Filippo: ma questo Teofilo, o Filippo del 1315 non sì trova collocato nella esatta serie dataci dal Meschinello e dal Cornaro, e nè anche dal Barbaro, che premette alle sue Genealogie la sedel doge Marino Giorgio, di cui anzi nel 1512 fu uno de Commessarj istituiti per la fabbrica tano ove trattan dell' Ospitale. del convento di s. Domenico di Castello (Dandolo col. 411 Cornaro T. VII. p. 506 ov'e detto Phyosio). E l'anno stesso 1313 fu degli elet-

tori del doge Giovanni Soranzo (Dandolo p. 412 ov'è detto Tiefus). Visse nella dignità procuratoria anni 8, mesi a, giorni 10 (oppur 20); e morendo fu seppellito in questo Oratorio colla detta epigrafe che leggesi su sarcofago a sinistra di chi entra per la maggior porta. L' Amaden a p. 7. del citato libro da il disegno di questo cassone sepolerale.

### 103

D. O. M. | CINERES | FRATRYM ET SORO-RVM | CAPITVLARIVM | CLAVDORVM

Giace nel mezzo l'Oratorio sul pavimento.

: PAPA, CLIMENTO. SEXSTO. DI. VNO. I .ANO . XL . DI . DE . PERDON. ZASCHVNO. CHE. PORCE. LEMVSENA. ALI. FANTOLI NI. DE . LA . PIETATE . MISER . LO PA-TRIARCHA | . DE . GRADO . MISER . LO VE-SCOVO . DE | CASTELO . XL . DI ... SVMA, LO. PDO . DE. LA PIA | TADE. VNO.

Sta affissa su casa a dritta salendo il ponte che dal campo di s. Angelo mette nel chiostro e nelle calle di santo Stefano. È in carattere semigotico. Essa ricorda la instituzione dell' Ospitale della Pietà fatta nel 1346 da Pietro d'Assisi Francescano, detto anche Pieruzzo dalla Pietà, sendo sommo pontefice Clemento VI; patriarca di Grado Andrea Dotto, e vescovo Castellano Nicolò I. Moresini, dell'ultimo de'quali ho parlato nelle epigrafi di s. Antonio di Castello; e del Dotto mi riservo di dire in altra occasione; come pure più particolarmen-te scriverò della chiesa e dell'Ospitale della Pieta oggi posto sopra la Riva degli Schiavoni nella contrada di s. Giovanni in Bragora. Come, quando, e da chi, dall' antico luogo in s. Francesco della Vigna, ove fu dapprincipio rie de procuratori ch' ebbe quella famiglia di istituito l'Ospitale, sia stata qua trasportata que cui parla. Del 1311 era stato uno degli elettori sta lapide m' è affatto ignoto. Essa certamente é fuori di sito; ed il Cornaro ed altri la ripor-

<sup>(1)</sup> Lobium. Porticus operta ad spatiandum idonea aedibus adjuncta. Ducange.

105 a. Dietro la cappella maggiore, sull'archi-raza della già Cappellata della Croce: F. L. EX INDVLTO CLEM.VII.PONI TIFICIS MAX. (cioè Francesco Laszaroni) acca Luarus car-GEORG, DELPHI | NO PLEBANO INSTAVRA- CIS PENITE ADOREMYS. TAIM. D. XXVII

Lapide sul prospetto della Canonica dalla parte del Campo di s. Angelo al n. 3019. Del Dell'ino piovano vedi al num. 51.

PORTA DEIPARAR MARIAE FIRGINIS.

106

EX INDVLTO CLEM. VII | PONT. MAX. GEORG, DEL | FINO PLEB. IAC. SIMEOE | FRATRIBS DE BEZINIS ! INSTAVRATA | M. D. XXVIIII.

Nel mss. Gradenigo veggo indicate tra le sepolture comuni quella de confratelli di s. An-tonio di Padova coll'epoca 1571 e una pe'fanciulli | PARFLORFE | , e una pel capitolo | FRNA CAPITYLI.

Nel mss. Moschini veggo i seguenti tre di-

3. Sopra la porta che guarda il campo:

Questa è sotto effigie della Madonna in calle della Madonna poco lungi dal campo di s. Huc submersa jacet mors, hino etvita resurgit. Angelo sul prospetto di casa al n. 3364.

1. Sopra il luogo degli olii sacri .

107

Mors si culpa fuit, gratia vita manet. Mundavit Naaman Siloe, sed corpore mundat Fons animam corpus quando lavavit aquis.

Inserizioni comuni in questa chiesa vidi le

2. Dopo la inscrizione Duodo al n. 81.

1. All' altar del Santissimo: SEPPLCEPM | CA-PITTLARE

Si coelestis amor Roma est Venus aequore nata Urbs Venetum mater Virgo pudica pia est.

2. All' altar di s. Nicolò: DELLA PERER: SCPO- vi i due distici seguenti. LA | DEL SANTISSIMO | ANNO MIDCONLIII.

Nel mss. Da Ponte e nel mss. Antonelli son-Sul muro ai lati del fonte Battesimale.

CRPM CONFRATERNITATIS | S.T. ARTONT | DE PA-DEA | ANNO MUCLERIII | .

3. All'altar di s. Antonio. p. o. M. | sepre- Huic fonti tantam christus oim contulit omnis Ut mors hie pereat vitaque preveniat. Quisquis ad has undas accedit solvitur omni Ab culpa atque Dei filius efficitur.

Veggonsi poi i seguenti motti sulle mura-glie esteriori della chiesa, fatti porre dal piovan Lazzaroni .

Nel Palfero poi per errore son poste in que-sta chiesa tre inscrizioni, le quali lo stesso Palfero mette in quella di s. Michele Arcangelo di 1. Sopra la porta laterale sinistra: FORTA SAN. Murano, ove le riporteremo ed illustreremo.

CTAE CRECIS.

Fine delle Inscrizioni della Chiesa di Sant' Angelo .

# INDICE

# DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

# DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO.

# Il primo numero indica il millesimo, il secondo la inscrizione.

| ABONDIO (s.) 3                           | BONETTI Iacopo 1716, 75               |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ALBANO (s.) 4                            | RUCCHIA Francesco                     |  |  |
| ALBERTI (de) Carlo                       | Stefano 1762, 73                      |  |  |
|                                          | BURATTI Paola 1775, 67                |  |  |
| Matteo 2 1688, 66                        |                                       |  |  |
| Paolo                                    | CALICATORULO Andrea \                 |  |  |
| ALBINI Camillo 1750, 14                  | CALICHIOPULO Andrea ) 1779, 80        |  |  |
|                                          |                                       |  |  |
| Pasqua 1750, 14                          | CAOTORTA Alessandro 1774, 61, 62, 65  |  |  |
| ALCAINI Sebastiano 1803, 19              | Alvise 1785, 63                       |  |  |
| ALESSII (degli) Giamniaria 1559, 31      | Giovanna 1785, 65                     |  |  |
| AMBROGIO (s.) martire 4                  | Maria 1781, 62                        |  |  |
| ANDREA (s.) 3                            | CARDELLI Alessandro ) 1641, 26        |  |  |
| ANDRIGHETTI Andrea 1789, (8              | Astrubate )                           |  |  |
| Giovanni 1789, 68. 1803, 19              | CARLONI Antonio ) 1599, 35            |  |  |
| Ottavio 1789, 68                         |                                       |  |  |
| ANTONELLI Giovanni 1938, 17              | CESATA Francesco 1629, 99             |  |  |
| ARIZZI Carlo 1767, 79                    | CIMAROSA Domenico 1801, 98            |  |  |
| ASSONICA Carlo 1676, 46                  | CLEMENTE VI 1346, 104                 |  |  |
|                                          | VII 1527, 1529, 105, 106              |  |  |
| BADOER Paola 1575, 8                     |                                       |  |  |
| BAGLIONI Alessandra 1599, 41             | Marco ) 1473, 25                      |  |  |
| RATRI Daniela                            | CORNER Federico patr. 6               |  |  |
| Lucio 1700, 59                           | CORTE (V. MYRARI)                     |  |  |
| BALOCCO Antonio 1722, 74                 | CORTESI Angela 1593, 72               |  |  |
| BARBARA (a.) 4                           | COSMA e DAMIANO (ss.) 5               |  |  |
| RENATI Riserio                           | COSTANTE (s.) 3                       |  |  |
| Francesca 1673, 71                       | CRISTOFORO (a) 3                      |  |  |
| BERERA Domenies                          |                                       |  |  |
| Iacopo \$ 1750, 57                       | DANDOLO Alvise                        |  |  |
| BEZINI (de) Simeone 1529, 106            | Pietro 1599, 25                       |  |  |
| BIEGO Alessandro 1733, 60                | DELFINO Giorgio 1527, 105. 1529, 106, |  |  |
| BIONDI Elisabetta 1687, 11. 1691, 10, 91 | 1599, 51                              |  |  |
| Giuseppe 1687, 11                        |                                       |  |  |
| BOLANI Giovanni                          | Nicoló 1470, 38                       |  |  |
| Giulio 1470, 43                          | DOMENICO (s.) martire 4               |  |  |
| BOMBARDA Antonio 1615, 30                | DUODO Francesco                       |  |  |
| BON Plinter                              | Ci-ml-i                               |  |  |
| Giannandrea 1734, 50                     | Girolamo 2 1515, 81                   |  |  |
| BONALI famiglia 97                       | Pietro                                |  |  |
| Secretary with Print 21                  | A ICITO J                             |  |  |

|   | 190                                          | LOCATELLO Carlo                            |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | ELIODORO (s.) 4                              | Ciwandaaa                                  |
|   | EMERENZIANA (s.) 3                           | Girolamo 1617, 85                          |
|   | ERIZZO Francesco doge 1642, 5                | Matteo                                     |
|   |                                              | LONIGO Cornelio 1691, 10                   |
|   | FEDELI Cristoforo 1599, 28                   | * OPER IN I . I.                           |
|   | Gianjacopo )                                 | Loredana ) 1618, 56                        |
|   | FELICE (s.) \$                               | LUCCHESI Giovanna 1745, 52                 |
|   | FERANDINI Simeone 1721, 20                   | Matteo 1734, 87. 1745, 52                  |
|   | FERRANTI Angela 1593, 72                     | Valentino 1734, 87. 1745, 52               |
|   | Giovanni )                                   |                                            |
|   | FERRARI Gianfrancesco                        | MARCELLO Fantino                           |
|   | Piermaria 1675. 32                           | Paola 1575, 8                              |
|   | Valerio                                      | Sebastiano                                 |
|   | FERRETTI Iacopo 1754, 18                     | 01:1                                       |
|   | FERRO Cesare ) 17/47, 27                     | Giambatista 31717, 89 1735, 88             |
|   | Giovanni )                                   | MARCHESI Davide                            |
|   | FORTUNATO (s.) 4                             | Pietro 1599, 84                            |
|   | FOSCA (s.) 4                                 | Renato 5                                   |
|   | FRANCHI Giannantonio                         | MASSIMO (s.) 5                             |
|   | Giuseppe 1672, 70                            | MAURO (8.) 1.                              |
|   | Margarita                                    |                                            |
|   | Giovanni 1460, 100                           | Orsola ) 1548, 86                          |
|   | FRANZINI Iacopa 1671, 55                     | MICHELE Arcangelo (s.) 1.                  |
|   | FRESCHI Margarita 1672, 70                   | MICHIEL Maddalena 1726, 53                 |
|   | FURI Marco (de) 1456, 85                     | . STOT TN C                                |
|   | C                                            |                                            |
|   | GAETANI Marcantonio 1590, 96. 1591,          | 37. MORELLI Giambatista 1726, 93. 1742, 44 |
|   |                                              | Giustina 1726, 93. 1742, 44                |
|   | 1617, 42                                     | Senting 1962 66                            |
|   | GAUDIO Francesco 1754, 50                    | MORETO Fabricio 2 1596, 21                 |
|   | GERVASONI Giovanna 1745, 52                  | Paolo ) 1590, 21                           |
|   | GIUSTA (s.) 3                                | MORI (de) Pasqua 1725. 54                  |
|   | GIUSTI Maddalena ) 1726, 53                  | MOROSINI Fiolio 1305, 102                  |
|   | 1 eodorico )                                 | MOSCONI Maria Diana                        |
|   | GIUSTINO (s) 4                               | Maria Maddalena \$ 1745, 47                |
|   | GREGORIO da Lubiana 1528, 101 GREPPI Antonio | Vincenzo                                   |
|   | Antonio altro                                | MURARI dalla Corte Giambatista 1725, 58.   |
|   | Giuseppe                                     |                                            |
|   | Jacopo > 1801, 48                            | NICOLINI Andrea ) 1670, 76                 |
|   | Marco (1001, 40                              | Francesco ) 1679, 76                       |
|   | Margarita                                    | NOBILI (de) Francesco 1690, 95             |
|   | Paolo                                        | NODARINI Pasqua 1750, 14                   |
|   | 1 2010                                       |                                            |
|   | IACOGNA Antonio                              | OPIZZONI Margarita 1801, 48                |
|   | Francesco > 1774, 36                         | ORIGONI Iacopa ) 1671, 55                  |
|   | Trifone J 1//4                               | Francesco )                                |
|   | IMBERTI Giovanna 1785, 63                    | ORSO (s.) 4                                |
|   | INNOCENZO (s.) 4                             |                                            |
|   |                                              | PANCIERA Lugrezia 1756, 65                 |
| , | LANZA Giuseppe 1697, 30                      | PARECHIATI Giustina 1708, 13               |
|   | LAZZARONI Francesco 1642, 1, 3, 4,           | 5, 7. PARISI Carlo 1759, 16                |
|   | 1668, 94                                     | 14.7                                       |

| PASINI Lorenzo 1684, 78                                           | SISINO ( |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| PELIZZARI Giampietro ) 1673, 92                                   | SOARDI   |
| Girolamo )                                                        | COLERIA  |
| PERGOLI (de) Andrea 1590, 96                                      | SOLERIC  |
| PILOTO Francesco 1671, 77 PRIULI Alessandro Angelo Maria Giustina | SORANZ   |
| PRIULI Alessandro                                                 |          |
| Angelo Maria } 1003, 51                                           | TABRA e  |
| Giustina                                                          | TASSIS   |
| PULCINI Catterina 1680, 11                                        | TEONIS'  |
|                                                                   | TIERA fa |
| OUERINI Giovanni 1687, 9                                          | TOMMAS   |
| V                                                                 | TORRE (  |
| RE (del) Francesco 1673, 71                                       | TORRI P  |
|                                                                   | TREVIS.  |
| RESIO Antonia Filippo Filippo altro                               |          |
|                                                                   |          |
| RICCO Giovanni 1565, 22                                           | VALENT   |
| ROMANELLO Lodovico 1686, 33                                       | VALENT   |
| RUBERTI Virginia 1686, 49                                         | VITALE   |
| NODDINIE THE                                                      | VITTOR   |
| SARINI Angelo ) o                                                 | VOBERI   |
| SABINI Angelo ) 1779, 80                                          |          |
| Giannantonio 1720, 90                                             |          |
|                                                                   | URBANO   |
| Marco - 1673, 60                                                  | 0        |
| SCARPA Chiara Marco Pietropaolo 1673, 69                          | ZANCHI   |
| SEMUTECOLO Chiara )                                               |          |
| SEMITECOLO Chiara ) 1679, 29                                      |          |
| anospo ,                                                          |          |
|                                                                   |          |

SISINO (\*) 4.
SOARDI Bortolo
SOLERIO Giuseppe
SOLERIO Giuseppe
SOLERIO Giuseppe
SOLERIO Giuseppe
SOLERIO Giuseppe
SOLERIO Giuseppe
TABRATA (\*\*) 4.
TASSIS Giusebasedetto 1697, 9.
TEONISTO (\*) 5.
TEONISTO (\*\*) 5.
TEONISTO (\*\*) 5.
TORRE (\*\*) 1.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 5.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 5.
TORRE (\*\*) 4.
TORRE (\*\*) 5.
TORRE (\*\*) 1.
TORRE (\*\*) 1

## TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

C. S. M. Canonici Sancti Marci . C. V. civis venetus.

D. V. D. (forse) Deo, Virginique Deiparae.

F. Franciscus. filio. filius. filii. F. L. P. Franciscus Lazaronus plebanus. FR. F. fratris filia .

H. E. hujus ecclesiae H. M. H. S. hoc monumentum haeredem se-

quitte .

H. M. P. hoc monumentum posuit .

H. P. A. M. hoc posuit amoris monumentum

I. V. C. iuris utriusq. consultus I. V. D. iuris utriusq. doctor

L. M. P. C. libentes merito poni curarunt

M. Maria

M. H. monumertum hoc

M. S. (forse) memoria sepulturae M. V. more veneto

P. posuit . primo . primus P. C. poni curavit P. CC. poni curarunt P. I. poni jussit P. M. poni mandavit PP. posuere P. V. P. posteris vivus posuit

Q. D. quondam domini

R. regni R. O. relictae quondam SC. V. scriba venetus

V. N. viri nobilis V. P. vivus posuit

# INDICE DEL LUOGHI.

CHIESA. 1. usq. 100.

SCVOLA DE ZOPPI 101. 102. 105.

CASE. 104. 105. 106.

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SANTA MARIA DELLA CELESTIA

E SVOI CONTORNI

DEDICATE AL NOBILE SIGNORE

GIOVANNI DOLFIN

I. R. CONSIGLIERE DI APPELLO.

# LA CELESTIA.

Il senatore Rinier Zeno, che su poscia doge, trovandosi nel 1236 a Piacenza come Podestà, ed essendo quivi in grande venerazione un Monistero di donne dell' Ordine Cisterciense, desiderò che un tale istituto s' introducesse anche nella nostra città di Venezia. In effetto l' anno 1237 partite da Piacenza dodici di quelle spore accompagnate da molti nobili sì Veneziani che Piacentini, e da due monaci di quel Cenobio detto della Colomba, i quali, secondo l'uso di allora, eran destinati alla direzione del monastero Cisterciense, vennero a Venezia e fondarono quel Cenobio nel Sestiere di Castello che dedicato a Maria Assunta in Cielo si chiamava santa Maria de Coelestibus, o santa Maria Celeste, e corrottamente la Celestia. Da ciò vedesi, come osserva il Cornaro, esser favola, che questo nome Celestia sia venuto dal nome di Celestia, o di Celeste, che aveva la prima abbadessa fondatrice. Questo luogo resosi fino da' primi tempi chiarissimo, e per il numero e per la condizion nobile delle Religiose, per la loro pietà, e per li privilegi dai Pontefici ottenuti, era soggetto alla sede Apostolica, e alla direzione dei Padri Cisterciensi della Colomba . Insorti però in processo di anni varii litigi, e introdottisi de' disordini nella regolar disciplina, specialmente per la unione delle Osservanti e delle Conventuali (1), su levata a' Cisterciensi la surveglianza, e furon poste le monache sotto il governo de'veneti Patriarchi; il che avvenne nel principio del secolo XVI (2), e così continuaron fino all'epoca della sop-

(a) Abbiamo alle stampe i due seguenti libri: Questa sie la regula del glorioso confessore miser Sancto Benedeto in vulgare ad instantia de le venerabile monache de la celestia observanie auvoramente stamputa. In fine, Nampata in Fenetia per maistro Andrea de lotas de

<sup>(1)</sup> Per avere una qualche idea della corruttela introdottasi, come in altri, anche in questo monistero basta leggere il Sanuto ne Diarit manuscritti, dove nel Vol. VIII. ann 150 a \* 3.5 maggio, narra essere stato preso in quarantia criminal di retinir alcuni patricii soveni i quad ii questi mezi pasati a tempo che la badessa nova electa feva il suo pasto a La Zelestini, in monusterio con trombe e pifari serai isolno utta la note con le monache contra la forma di la lese etiam per munghimi et fu preso di retenir sono numero 16... et nota nulla fu pol. E nel volume XXXI. anno 151 adi 15 settembre scrive, che il patriarca venne in Collegio reccontando che le monache Conventual rupe certo mero andava nel granarro di formenti qual havia le Observante, et fo gera rumor... E. nel XXXIX adi 25 agosto 153 abbistio che il patriarca con sier piero Contarini avogador, sier bortolo contarini cao di 10, sier Antonio Patrice, e siero Sebastian Contarini el cavalier e sora le monache con capi del consiçio di 10, e altri officiali andono alla Celestia perchè quelle monache conventual molto disoneste poriona covelli longi etc. e fono si per tempo che non erano vestite et venuti davanti il patriarcha et loro visto una fa... Taipipiera con dresuole in testa di cavelli il partiarcha et loro visto una fa... Taipipiera con dresuole in testa di cavelli il perirarcha et loro costo una fa... Taipipiera con dresuole in testa di cavelli il partiarcha et uno sul tiao fii convente fa monentero do monephe in preson prora dil monastero tutte le altre comenzono a cridar et mettersi alla porta sicche non fonno lassade meter unde se il convenne far admonision et non fo altro.

pressione delle regolari Corporazioni . Pel Vicercale Decreto 28 luglio 1806 eransi concentrate in questo cenobio le donne di s. Masso di Mazorbo, e quelle di s. Daniello, sendo abbadessa Maria Chiara Dondiorologio; ma tutte sloggiarono nel 1810, in che su chiusa la chiesa, la quale su data in potere del R. Arsenale, che vi confina, e che dalle Monache fin da'tempi andati aveva avuta una porzion del loro Orto, mediante un annuo censo (1). Per cotesta vicinanza e per la gelosa cura, che quel luogo richiedeva, era stato prescritto che le fabbriche spettanti al Monastero non dovessero avere più di 24 piedi di altezza, e che verso la parte respiciente l'Arsenale non vi dovessero essere cammini (2).

Parlando della fabbrica, voglion alcune cronache di famiglie Veneziane, ed anche è detto nel Forastiere Illuminato, che la chiesa fosse già cominciata fin dal 1199 per opera della famiglia Celsi, e terminata nel 1239 sotto il doge Iacopo Tiepolo, e poi consegnata alle donne Cisterciensi. Ma non redendo io appoggiata questa notizia ad alcun documento, sto col Dandolo, col Sanuto, e col Cornaro che pongono la prima edificazione quando vennervi le monache cioè circa il 1237. Vedesi da documento nel Cornaro che parecchi anni dono, cioè del 1261 si cominciava la fabbrica opere sumptuoso; il che vuol dire che la prima del 1237 sarà stata cosa assai piccola e incapace a contenere grande numero di persone. Il Sabellico chiamandolo annosum templum fa vodere che a' suoi tempi (cioè alla fine del secolo XV) sussistera in piedi tuttavia la vecchia fabbrica del 1261 (3). Ma quella che veggiamo oggidì è cosa affatto nnova, e fu cominciata dopo il 1569, in cui avvenne il memorabile incendio del quale vedi le Inscrizioni (1. 8. 9). Il monastero fin dal dicembre 1571 era rifabbricato, e ridotto in modo da potervi abitare ( Cornaro XI, 237 ); ma la chiesa su posteriormente cominciata a rifare. Avverte il canonico Stringa che fra' varii modelli presentati di templi in croce, con cappelle, e navi nel mezzo, fu nel 1581 principiato a norre in esecuzione quello di Vincenzo Scamozzi, ch'era di figura circolare poco o

Leucho libraro nela contrada di santo Apolinaro. 4. senza data; ma è circa il 1527. E l'altro è: Ordo benedictionis sive consecrationis virginum secundum consuetudinem monialium sancte Marie de Celestibus ordinis sancti Bernardi per reverendum Beatum Laurentium Iustinianum venetiarum patriarcam. În fines Impressum Venetüs cura et impensa Magistri Andree de Rotta de Leuco librarii ad divum apollinarem anno dat. MCCCCCXXVIJ die VII feb.

die VII feb.

(i) Ciò avvenne nel 1564; per la qual cessione le Monache percepivano un annuo canone di ducali 120 dalla Camera dell'Arenale. Questa, già porzione d'Orto, ggi si chiama Canale delle Galeaxe e fabbrica dalle Seghe. (Casoni. Notizie mas. sull'Arsenale.).

(3) Il decreto prescrivente che il fabbricati della Celestia, non dovessero avere più di a4 piedi di altexa, porta la data 11 dicembre 1557; a ciò perchè erano vicinissimi al luogo della Fobveri. La cueina delle Monache era verso il Rivo di s. Ternita, appunto perchè con quel decreto à era anche ordinato che fossero levati i i camini o famigli che avano verso il Arsevano. nale. Non trovasi che questa prescrizione sia stata osservata e ne pure comandata in riguar-do ai Monasteri delle Vergini, e s. Daniele, e alle case in campo delle Gorne, o verso la Tana, che pur sono in contiguità all' Arsenale ( Casoni. Notizie mss.)

(3) Tanto il sig. Casoni, quanto il signor Marcantonio Malusa già agente di coteste Monache assicurano di avere nelle escavazioni veduti varii rimasugli della fabbrica antica, cioè pezzi

di colonna, o colonne binate, e trinate di gusto affatto barbaro.

nulia dissimile dalla Rotonda di Roma. Lo Stringa il descrive minutamente, e così il Temanza dietro le parole di lui; ma era già questo Tempio murato fino alla cornice del secondo ordine, su cui dovea impostare la cupola, quando insorta fralle monache opinione diversa, e stravagante parere intorno al modello, su interrotto il lavoro. Così imperfetto molt'anni stette, finchè abbattuta da' fondamenti la fabbrica, si murò con que'rottami la nuova chiesa fatta a croce, con tre cappelle di fronte, e tre minori da cadaun dei lati; con poco onor, dice il Temanza, di quel partito che così volle. È di avviso anzi questo scrittore, che la demolizione sia seguita solo dopo la morte dello Scamozzi, in tempo che le arti erano in somma decadenza, e dopoche quelle monache di buon senno che l' avevan fatto inalzare non erano più tra'vivi. Qui però il Temanza prende shaglio nella sua conghiettura, mentre lo Scamozzi venne a morte nel 1616, e la nuova chiesa erigevasi già nel 1606, e nel 1611 era presso che compiuta ( Vedi le Inscriz. 1. 2. e 3); nel qual anno 1611 ebbe la sua consacrazione. Il prete Pacifico scrive che a'suoi tempi, cioè del 1686 circa, sotto la badessa Laura Memmo il monastero ed il Tempio su nuovamente rifatto (cioè sarà stato ristaurato) con grandi ornamenti di argenterie, ricami ec., dando laude a donna Maria Cornaro sua nipote, e a donna Triadana Moline sagrestane che prestavano l'opera loro pel maggior ornamento della Casa di Dio. Celebre era già questo luogo per una immagine miracolosa di Nostra Donna venuta dall'Oriente, di cui vedi la Storia delle Venete Chiese del Cornaro, e nel libriccinolo: Venezia favorita da Maria ec. Padova 1758. p. 1. Celcbre parimenti era per la dimora che vi fece il beato Giordano Forzatè da Padova, morto nel 1248, le ossa del quale veneravansi già in questa chiesa, e nel 1256 furono trasportate in Padova nella chiesa di s. Benedetto ed ora trovansi in quella Cattedrale (1). Celebre in fine era per il sepoloro del doge Lorenzo Celsi (Inscr. 4); per quello di Carlo Zeno illustre guerriero a pro della patria contro a genovesi, del quale non essendovi in questa chiesa mai stata epigrafe, riserbomi di ragionare ad opportuno momento (2); e per quello di Trifon Gabriello letterato del secolo XVI, di cui parlo alla inscrizione n. 6. Anche pitture buone aveanci le quali sono descritte dal Zanetti ed altri.

Quanto alle epigrafi non vidi che la prima, perchè il pavimento era stato già lcvato e coperto di tavole ad uso dell' Arsenale. Le altre ho cavate dal Palfero a p. 168 del mss. Marciano, e da'soliti altri codici (3).

(1) Del B. Giordano Forzate veggasi spesialmente il Tommasini nella Vita che ne scrisse e stampò in Venezia nel 1650. Nicolò Costantini nelle Memorie storiche, critiche della Vita dello stesso. Venezia 1745; e l'abate Tiato nel Racconto della traslazione dell'albero prodigioso del B. Giordano Forzatè. Padova 1812. 8.

(2) Non voglio però tralasciar di qui riportare l'epigrafe che si è stabilito di erigere, ma che non è ancora eretta, alla di lui memoria nell' Arsenale. Eccola: 4LLA MEMORIA | DI | CARLO ZENO | PENETO SENATORE CELEBERRIMO CAPITANO MORTO L'ANNO MCCCCXPIII | LE CFI CENERI | FRA I RFDRRI DEL FICINO TEMPIO RIPOSANO | AMILCARE MARCHESE PAFLECCI | PER LA MAESTA"

DI PRANCESCO I. IMP. E RE GENERALE COMANDANTE SPPERIORE L'AFSTRO-FENETA MARINA IN

SEGRO DI AMMIANIONE | OPERO MONTANTO DISCOSE | 1º ANNO MOCCESTI.

(3) Le più antiche ladidi però devoni esser perdute nella fabbrica del 138a; trovandosi ne' catantici della chiesa esistenti nell'Archivio Generale dei Frari la seguente memoria. 1584. 9. genn. Citazione da esser affissa sopra la fabbrica della chiesa di s. Maria della Celestia Non tralascio di dire che nel mese di giugno 1828 nell'ortaglia già spettante a questo ecrobio ed ora all'Arsenale si è rinrenuta una marca, o moneta di rame, di di piecola grandezza, sulla quale è da un lato una testa in profilo col motto attorno svers svetevas, e dall'altro ana figura, che sembra nuda, in piedi, alla cui dritta è un leone pur in piedi, e il motto all'intorno verestas teoris. Il carattere è semigotico, e pare del secolo XV.

Scrissero di questa chiesa il Dandolo (T. XII. R. I. p. 350) il Sabellico (de situ urbis p. 87 tergo), il cardinal Valiero (Utilità ec. p. 115), il Sansovino (Lib. I. 4). Lo Stringa (p. 129 tergo e 436 tergo). Il Martinioni (Lib. I. p. 75), il Pacifico (Cronaca p. 201), il Cornaro (Eccles. Venetae T. XI. p. 232 e seg. e Notitio Storiche p. 152). L'atore delle Vite de Santi Veneziani (T. II. p. 94). Il Forestiero illaminato (p. 150. ediz. 1765). La Cronaca Veneta (1777, p. 276), il p. Zucchini (Vol. I. p. 270), il Temanna) Vite ec. p. (31). Gio. Casoni nella Guida per t'Arsenale di Venezia 1820, 33, 40. E vedi anche il Serlio (Tutte I opere d'Architettura. Venezia. Franceschi 1584) nella dedicazione di Lodorico Roncone a meser Francesco Sense, ove, prima dello Stringa, ci dice che lo Scamozzi è autore del Tempi o dello rever. monache della Celeste di Venetia.

et intimata a tutti quelli che hanno arche o depositi nella medesima chiesa che in termine de doi mesi habbino li stessi dato ordine et regola a dette sue sepolture, altrimenti passato detto termine si continuerà la fabbrica stessa et in caso di fratione delle dette arche che non si possi pretender cosa alcuna et che habbino perduto le loro ragioni. TEMPLY HOC ASSUMPTAR IN CARLY MA-RIAE ATIQUI | TVS DIGATV SEXTV IAM ET TRIGESIMV ANNV FINI | TIMO NAVALIS IN-CENDIO DIRVTY MILLESIMO SEX | CENTE-SIMO OVINTO AB HOC SACRARVM VIRGI ] NYM COENOBIO RESTITYTYM FVIT. | HIE-RONIMO IVSTINIANO LVDOVICO BARBADI-CO I BERNARDO MEMO PROCVRATORIBVS.

Ho letto questa epigrafe sopra il frontispicio del coro a lettere d'oro in tavola colorata nera.

Il fuoco che vi si ricorda, e di cui ho fatto cenno nel proemio avvenne di notte nel 14 settembre ( una mia cronaca dice a' 13 di settembre, mertedi, alle 6 e mezza di notte ) 1569 . Si appicco nella polvere che conservavasi nel luogo detto Casa dell' Arsenale, e lo scoppio fu cosi grande che se n'ebbe a risentire tutta la città, e fu udito per lo meno 50 miglia da lungi. Oltre le case dell'Arsenale, e altre vicine, che rovinarono, ne soffersero non poco i Templi della Trinità, di s Francesco, di s. Giuatina; e questo poi della Celestia col contiguo Monastero croll's presso che tutto . Vedi la storico Morosini Lib. VIII. p 449, lo Stringa p. 130 e 426 tergo, il Valiero . Villità ec. pag. 557, 358. e spezialmente il Galliciolli (Mem. Ven. I. p. 278. 279 ).

GIROLAMO GIVSTINIAN cavaliere figliuolo di Marco da san Basilio q. Alvise era, come dice la lapide, nel 1605 uno de' procuratori, o a dir meglin, presidenti alla rifabbrica della chiesa. Egli poi nel 1616 a' 29 di agosto fu creato procuratore di s. Marco de Ultra in luogo di Alvise Zorzi. L' anno dopo 1617 fu de' Riformatori dello Studio di Padova, e Correttore alle leggi: e nel 1618 uno de' Senatori deputati Comniessari sopra la pace da stipularsi co-gli Austriaci nell' isola di Veglia (Capellari e Wani. Storia Lib. 111. p. 161). Asceso al so-glio di Roma nel 1821 Gregorio XV, uno degli Ambasciatori d'obbedienza fu il nostro Girolamo . (Nani Lib. IV p. 227); e nel ritorno presento al Senato la consueta Relazione per nome suo e de' suoi compagni, la quale stassi ne' nostri Archivii, e comincia: Se alla creazione de' Sommi Pontefici: e finisce del nostro devotissimo animo; ove forse con poco riserbo OVESTA CHIESA DEDICATA A SANTA MARIA

Tom, III.

do vissuto in procuratia anni 6, mesi 4, e giorni 21. (Coronelli. De'Procuratori p. 109). Fu seppellito in s. Sebastiano (Vedi Sajanello. Hist. Monum. ec. vol. 11. p. 38).

Lopovico Barrarico figliuolo di Pierantonio, q. Lodovico, senatore, preposto era alla fabbrica di questa chiesa cogli altri due nel 1605; e nel 1611 a quella di s. Lucia come vedremo da epigrafe opportunamente. Mori del 1620, secondo le genealogie di M. Barbaro.

Chiaro visse nel Secolo XVII. Lodovico Burbarigo figliuolo di M. Antonio q. Pomenico, da san Paolo, detto dalla Terrazza, che fu podestà e capitanio a Belluno nel 1644, avendosi in suo elogio una Orazione recitata in nome pubblico, e impressa in Trevigi in quell'anno. 4. con carmi di Gasparo Orzesio, di Pietro à Pedecas, di Eustachio Rudio dottore ec. Per soccorsi prestati al pubblico nella guerra di Candia fu eletto a procuratore di Citra nel 1649. a 18 di maggio. La sua galleria di quadri era celebre fin da tempi del Martinioni che ne fa elogio nel Lib. VIII. p. 574 della Venezia del Sansovino (Ven. 1665); galleria che anche oggi è una delle più scelte sia per raccolta di pregevolissime stampe, che per dipinti spezialmente Tizianeschi, ravvisandovisi le tre maniere di questo autore; ed anche per il gruppo d'Icaro e Dedalo lavorato dall'immortale Canova. In Merlara, diocesi Padovana, eresse un altare ad onor di sant'Antonio in quella chiesa parrocchiale, e ne abbiamo l'epigrafe fra quelle del Salomonio (Agri. p. 146). Di lui abbiamo anche una medaglia descritta al num. LXV. del Libro: Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente, Patavii 1732 fol. Dall'una parte avvi l'effigie colle parole aloysivs BARBADICYS DIVI MARCI PRO-CVRATOR, e dall' altra figura di donna col carro dell' abbondanza e il motto LIBERALITAS allusiva probabilmente al dono fatto di più migliaja di ducati nella suaccemuata guerra di Candia. Egli mori del 1678.

Beavando Meuno f. di Lorenzo q. Marcantonio della contrada de'ss. Ermagora e Fortunato, era senatore, e mori del 1617 in dicembre come dalle genealogie del Barbaro.

tratta degl' intrichi di quella Corte e de' prela- DELLA CELESTIA CHE GIA' 56 ANNI DALti suoi. (Rossi. Estratti). Venne a morte nel LA VIOLENZA DEL PVOCO DELL'ARSENA-1622 more veneto nel mese di gennajo , essen- LE FV ATTERRATA , PER PROVEDER AL

CVLTO DIVINO ET ACCRESCER LA DEVO-TION DE FEDELL, INNOCENTIA VALARES-SO ABBADESSA E RAFFAELA SALAMON LAVRENTII CELSI | PRINCIPIS | MARCIO. PRIORA DEL MONASTERIO COL CONSEN-SO DELL' ALTRE MONACHE HAN FATTO ERIGERE IN QUESTA DEGNA E PIV' AVGV-STA FORMA L'AN, MDCVI.

Dal Martinioni, dal Cornaro, e dal Zucchini abbiamo questa memoria che stava sopra il finestrone del capitolo.

Cristoforo Finotti veneziano, pubblico professore, cherico regolare Somasco scrisse e stampo: In funere Innocentiae Valaressae sanctae Mariae in Coelestibus abbatissae. Oratio. h. e trovasi anche inserita a p. 120 del suo libro: Orationes Christophori Finotti V eneti Senatus decr. publici professoris. Venetiis anud Petrum de Farris 1619. 8. Il Finotti ha anche un distico ed un anagramma latino in morte di questa abbadessa, e stanno a p. 76 del libro: Parnassi Vialae Christophori Finotti Veneti . Venetiis apud Petrum de Farris 1647. 8. Tanto la Valuresso che la Salanon erano di patrizia famiglia, registrandosi ambedue nelle genealogie del Cappellari, benché non ponga il nome del padre loro .

DEO B. MARIAE IN CAELIS | ASSYMPTAR | SANCTISO, BENEDICTO ET BERNARDO | ABBATIBUS | FRANCISCUS VENDRAMENUS | PATRIARCHA VENETIARVM | DALMA-TIAEO. PRIMAS I LEONARDO DONATO PRINCIPE | CONSECRAVIT | INNOCENTIA VALLARESSIA ABBATISSA | PRVDENTIAO. IVSTINIANA SACRISTA | CVRANTIBVS | VL KAL. MAII MDCXI.

Dai suddetti scrittori. Si leggeva sopra la porta della Sagrestia.

Di Francesco Vendranta patriarca ho detto nelle inscrizioni di s. Maria de' Scrvi, e ne dirò anche in quelle di s. Pietro di Castello

Di Leonardo Donard doge avrò a dire più cose in quelle di san Georgio Maggiore, Della VALARESSO vedi il num. 2.

PATRIS D. MARCI | PROCVRATORIS | OSSA.

PUNERA DUX VERSTUM LAURERTINS VETIMA CITICAL HOC HABET IN SAXO, TITYLIS CLASISSIMES ALTIS. MAGNANINYS, PATRIALQUE PATER, IVSTISSIMUS HEROS. HIC MODERANS ANIMIS VIGILANTIEVS VEDIS BACKMAS. HOSTIEVS TT FYLMEN, TT AMENUM SUBVS AMICIS. SVR IVGA NOX CRETAN REVOCAVIT PRISCA EFRETTEN. TRANSVILLA TANDEM PATRIA STR PACE RELICTA. AD COLLYN ALTERNO CELEBRANDYS NOMINE MIGRAT.

### VIXIT ANNOS XLIV, IN PRINCIPATY IV. OBILT ANNO MCCCLXV.

Lorenzo Celsi era figliuolo di Marco procurature q. Giovanni, ed aveva a moglie Mar-chesina f. di Girolamo Glisi ( Geneal. patrizie ). Trovavasi fin dal 1354 podestà e capitanio del la città di Trevigi ( Bonifacio p. 592). Nel 10 gennaio del 1355 fu mandato capitano del Pasnadego (Pasinatico, ovvero Paisanatico ), cavalleria così denominata in Dalmazia. e dimorava in Scardona, che era stata allora ricuperata da Bernardo Giustinian procuratore e capitano d'armata. (Sanuto R. I. T. XXII. 640 Lucio . Memorie p. 248. 254). Fra gli ambasciatori, che i Veneziani mandarono nel 1358 a Carlo IV per ottenere la investitura di Trevigi e territorio fu Lorenzo Celsi: ma non avendo potuto ottenerla, anzi avendo udito che gli altri due ambasciatori, cioè Marco Cornaro, e Giovanni Gradenigo, nel loro ritorno erano stati ritenuti, e tolta la roba, ritornossi in patria per la via di mare. (Sanuto 643). Poco però in Venezia fermossi perchè ebbe lo incarico di capitano in golfo delle galee alla guardia dell' Adriatico. In questo mezzo, venuto a morte Giovanni Delfino doge, fu chiamato nel 12 luglio 1561 il gran consiglio, ed estratti li 41 per la elezione del nuovo. Erano incerti i padri sulla scelta della persona atta a cotanto ufficio, sebbene forti concorrenti fossero Pietro Gradenigo figliuolo del doge Bartolommeo, Leonardo Dandolo, e Marco Cornaro suddetto, benchè prigioniero, e fossevi in nomina anche Andrea Contarini procuratore; quando nella corte del palazzo si sparse nuova che Lorenzo Celsi capitano in Golfo aveva presi alcuni corsali de' Genovesi . Altro non si richiese, perché cessate le dubbiezze, venne incontanente creato doge il Celsi assente, e ciò

appena pubblicata in s. Marco, ed approvata si racconta, ed è che, fatto doge, Marco Celsi secondo il costume d'allora, dal popolo la ele- padre di lui si mise a girare per la città senza zione, si riconobbe che la nuova sparsa della berretta, o cappuccio, e ciò per non aver occavittoria era falsa; il perchè non potendo più distruggersi ciò che fatto era, furono, per li casi avvenire rinnovati gli ordini che gli elettori chiusi nel consiglio, durante lo scrattinio, non potessero avere alcuna comunicazione delle cose di fuori (Sansovino p. 180 tergo e Laugier) È però ad osservarsi che questo aned-doto il Sanuto (p. 653) raccontalo come un dicesi, ma protesta di non averlo trovato scritto nelle cronache. Peraltro lo storico Caroldo scrive che lo stesso Celsi stato sia autore della notizia sparsasi a suo favore: gionse in questi giorni dalla vacanza la galta di Candia mandata da m. Lorenzo Celsi capitan del golfo, il quale diede notizia delli successi et operationi sue non meno prudenti che valorose et ardite, cagione di commendare et estoller per tutta la città il nome suo, onde li 41 venere 16 di lug/io 1561 a ora di terza creorono duce M. Lorenzo Celsi. E se questa nuova poi si scopri falsa, parrebbe ch'egli a bello studio avesse cosi tentato di insinuarsi negli animi degli elettori. È certo d'altra parte che sebbene il Celsi siasi portato bene sempre dov' era parimenti la cronaca Magno dicendo che fralli

fu nel 16 luglio del detto anno 1361. Ma non detto anno . (Sanuto 654). Un altro aneddoto sione di levarselo quando passar doveva dinnanzi al figliuolo, o. e' riputava per ragion di natura di se minore. Il doge per togliere la debolezza del vecchio padre, fece porre una croce sopra il proprio berretto ducale. Allora il padre, vedendo il doge, scoprivasi dicendo: Saluto la croce, e non mio figlio che dev' essermi inferiore. (Sanuto 654. 655. Egnatius. Exempl. 205. 21. Fiorelli. Detti e fatti del Senato p. 168). Questo esempio (diceva il teste defunto Giambatista Gaspari coltissimo uomo) è certamente puerile per se e ridicolo; ma gravissimo, dimostrando quanto sentissero i maggiori la propria superiorità. (Orazione di Giovita Rapicio tradotta p. 79. Venezia 1826. 8).

Fra gli avvenimenti memorabili occorsi nel governo di Lorenzo, fu la venuta del duca d' Austria a Venezia nel 29 settembre 1361, il quale seco conduceva liberi dalla prigionia Giovanni Gradenigo, e il detto Marco Cornaro. Con nobilissimo incontro fu ricevuto ed alloggiato nelle case di Leonardo Dandolo cavaliere, e di Andrea Zane (poscia palazzo de' Corstato, nondimeno la casa sua, per testimonio naro dalla Piscopia ) ambedue situate nella del Sanuto era poco nominata in Venezia, e contrada di s. Luca. In brievi giorni vide le fralli concorrenti aveavi chi con maggior drit- più belle cose della città, e furono spesi per to meritato avrebbe l'onore del principato. La onorarlo dieci mila ducati. Giunse parimenti cronaca attribuita a Daniel Barbaro aggiunge a Venezia a' 5 di dicembre dell'anno medesiche ne per età, ne per nobiltà di famiglia, ne mo 1361 Pictro Lusignano re di Cipro, ed ebper sua propria condizione, e grado avuto era be magnifico ricevimento negli stessi palazzi. il Celsi in considerazione d'avere il dogado, Stettevi giorni ventidue, e si parti avendo deche anzi era d'una famiglia pochissimo avevez corato del titolo di cavaliere Andrea Zane soza e pratica nei maneggi della repubblica. E praccemato. (Sanuto 655). Ma ben più importante e terribile successo si fu la ribellione concorrenti tutti volevan preferire Andrea Condell'Isola di Candia alla Signoria Viniziana. tarini, non annovera il Celsi, e spiegasi con Malcontenti quei coloni erano perche non vequeste parole: il venere vene una nuova a un devansi chiamati a sar parte del Gran Consiche ms. Lorenzo Celsi cap. del Cosso havea glio di Venezia, e perche in quei giorni erasi preso algune galee de genovesi, el p. scrutinio ordinata una nuova imposizione per l'acconi fecero da poi intesa questa nova il dito ms. ciamento di quel Porto. Capi della congiura Lorenzo fu tolto et haue 25 balote et neli altri furon fra gli altri Tito Veniero, Bernardo Graprecedenti scrutini mai fu tolto che l' era zo- denigo, Bartolommeo Grimani, Marco Fravene et havea padre uivo et fu del 1561 adi dello, Marco Gradenigo, Angiolo Balbi, An-16 luio de venere. havea anni 50 vel cercha. giolo Adoldo, Tito Gradenigo ec. Nel settem-havea un fiol nomina Zuane. Furono di subito bre 1363 pervenuta la nuova infausta, i Venenominati dodici ambasciatori, i quali andasse- ziani mandaron replicatamente cittudini onde ro ad incontrare il duge, con una galea di Can-calmare gli animi, e richiamare i ribelli al rav-dia, e lo accompagnassero fino a Venezia; do-vedimento; ma fu inutile. I Cretensi anzi arve giunse con grande trionfo nel 21 agosto del maronsi disponendo le cose ad una battaglia

per difesa dell' Isola Convenne pertanto a' Ve- spezialmente andava alla Giudecca per suo Santa Fosca, e di quella di terra Luchino dal Verme Veronese. Partite di qua le genti no. schinello T. Ill. 36) stre nel 10 aprile 1364, giunsero verso Can-dia, e quivi data un'acerrima battaglia, con grande uccision dall' una e l' altra parte, rimaero i Veneziani vincitori ; vittoria che si riporto a' 10 del maggio susseguente. Il Caresini nel Dandolo attesta che molto valse la sollecitudine e la industria del doge Celsi ad triumphandum tam magnifice et tam brevi tempore vol. II. p. 320 ec. ). Corsa la lietissima novella a Venezia in 18 giorni, le feste furon grandi e memorabili. Un solenne torneo eseguito in cotesta occasione nella piazza di s. Marco per quattro giorni, nel quale il re di Cipro sum-mentovato, che era tornato di Francia, volle giostrare con Iacopo figliuolo di Luchino dal che presente trovossi, in una sua lettera ( Se-niles. lib. IV. epist. II. in ejus Operib. Basileae. 1581. fol. p. 782) diretta a Pietro da Bo-logna, datata IIII idus augusti 1564, ove lodando il Celsi dice: Dux Laurentius vere Celsus vir nisi me forsitan amor fallit, et magnitudine animi et sanctitate morum et virtutum studio super omnia singulari pietate attacersi che sotto questo doge ebbe cominciamento la cospicua nostra Marciana libreria. per li codici che lo stesso Petrarca dono alla epubblica nell'anno 1562 (Sanuto 660 Sansovino 24 tergo e 25. Morelli. Operette vol. I: pe 5 e seg. e Baldelli. Del Petrarca e delle sue opere . Firenze 1797. 4. p. 159 ).

Questo doge era di corpo molto robusto, e ben fatto, era splendido, e magnanimo, e desideroso dell' onore ed incremento della sua patria, come scrive il Caroldo, e il Sanuto, ed attesta lo stesso Petrarca . Il Sanuto aggiunge : Teneva nella sua corte ogni sorta d'uccelli da spassarsi, e darsi piacere con quelli, e certe diligentissima essaminatione era stato trovato bestie contraffatte ch' era una bella cosa da vedere. Teneva etiam di molti belli cavalli e con molti gentiluomini in sua compagnia: e (Sanuto 660) nella detta chiesa di sopra la

neti aunarecchiare una flotta considerabile e diletto. Per divozione alla B. Vergine interveprocurar d'ottenere colla forza ciò che colle niva alle funzioni della cappella ducale vestito buone maniere non avevan potuto. Capitano di bianco (Sansovino p. 177 t. e Vecellio. dell'armata di mare fu Domenico Michiel da abiti p. 78) costumandosi per l'avanti gli abiti ducali esser sempre di color cremisino. ( Me-

E dopo avere regnato anni quattro, e giorni due, mori nella fresca età d'anni 57 ( dice il Sanuto ) a' 18 di luglio del 1565. L'epigrafe però ha XLIV; ma preferisco lo storico. E a questo passo è assai a ponderarsi ( ció che non vidi osservato da altri) una giunta che leggesi nel Sanuto stesso (p. 661), cinè: che se non moriva Lorenzo Celsi doge il quale aveva ande insula suprudicta. (R. I. T. XII. p. 450 ni 57 e avea dogato anni 4 faceva la fine di e vedi anche Fl. Cornaro nella Creta Sacra Marino Faliero doge, come ho veduto in una cronica antica scritto; il che è quanto dire che sarebbe stato giustiziato, quasi traditore della patria. Dalle azioni sue di sopra esposte, e 2all'altre che negli storici leggonsi, non si saprebbe trovar fondamento a questa conghiettura. Ma lo si può forse, a mio parere, dedurre dalle cose a lui posteriori, cioè da ciò che fu proposto da' correttori dono la di lui morte : che se sarà deliberato pe' consiglieri col consiglio di dare altra forma nel reggimento di Veneziia il doge debba rifiutare e uscire di palazzo in nena di confiscazione di tutti i suoi beni mobili e stabili (Sanuto 662). Ciò fa sospettare che nel principato del Celsi si fosse tentata una riforma, e che il doge non fosse lontano dall'aderire, o avesse forse favoreggiato i pareri de' que amore patrice memorandes. Vedi di cio consiglieri. Maggior appoggio poi abbiamo in anche il Sansovino p. 13a. b. e. p. 24o., e Pier ciò dalle parole che leggonsi nel manuscritto Giustiniani. Lib. V. p. 95. ediz. 1376. N° è a Carollo, cio che subito dopo la morte del doge Celsi fu statuito per convenienti rispetti lacerare e abbruciare tutte le testificazioni et scritture lette nel conseglio di Dieci, di M. Lorenzo Celsi duce di Venetia, delle quali non se ne possa moi dir parola; et perchè spettava all onor di Dio et dignità della repub. V eneta espurgare l'infamia levata contro lui dapoi la morte sua, su statuito che nel primo maggior conseglio l'eccelso duce debba dire e publicare con parole generali come esso duce Celsi era stato infamato per alcuni dapoi la sua morte li quali dicevan lui aver comesso contra l'onore della rep. Veneta, e che fatta

che tale infamia era del tutto falsa . Passando all' epigrafe, il doge, che abitava corsieri e cavalcava molte fiate per Venezia in questi contorni della Celestia, fu sepolto porta che va sotto il portico. Poi gli fu fatta actae, et exhortatoria peragendae. Manuscritto un'area bellissima con un epitoffio, ch' è il so- ricordato dal padre degli Agostini nel vol. II. pra riportato, il quale è nel Sanuto, nel Palfero e in altri. Il Sanuto però non ha che gli otto versi solamente perchè questi soli antica-mente furon posti. Il Cornaro ommise il verso sre trea. La sepoltura nella chiesa vecchia stava dirimpetto all'altare della B. Vergine (Stringa 129 t.). Ma il fuoco del 1569 fece perdere e l'inscrizione antica, e la sepoltura sopra la quale era scolpita la forma di uno stromento musico detto Rigabello (1) il quale s' usava in chiesa innanzi l'invenzione dell'organo. (Sansovino p. 68 ). Alla vecchia epigrafe poi si sostituiron le sopra riferite parole LAFREN- dia sotto di esso avvenuta ha bellamente parla-TIL CRUSI | PRINCIPIS | MARCIQ. PATRIS D. MARCI | to per la nuova chiesa, e di cui ho fatto cenno data. nel proemio, aveva stabilito di porre nella fac-Arsenale, vuotatesi le tombe, si rinvennero

p. 528 degli scrittori Veneziani. Nella libreria del fu nob. Lorenzo da Ponte era il seguente codice del secolo XIV. Liber secretorum sub illustri et excelso domino domino Laurentio Celsi Venetiarum duce inceptus an, MCCCLXIII. indictione prima dove sono registrate tutte le commessioni secrete mandate ai Rappresentanti Veneti ed altre persone nel 1565, sotto il detto doge; codice, per testimonio del ch. ab. Bettio, prezioso ed originale da cui potrebber trarsi utili notizie per la storia di que tempi. Di questo doge e della ricuperazione di Canto fra' moderni storici la nob. donna Giustina

PROCEATIONS | OSSA-lequali leggevansi nel messo del preshiterio in cornu epistolae (Zucchini delle Feste Vinisiane, dove alla pag. 21) e segg.

20 del preshiterio in cornu epistolae (Zucchini delle Feste Vinisiane, dove alla pag. 21) e italo

20 del Taga e esteso la teltera che il Petraca di

21 ne E.M.L.) Lo Scamozzi nel disegnoche aveva da
resse'a Pietro Bolognesse, e che bo sopraricor-

Manco Ceast suo padre da Santa Ternita (2) ciata davanti ad alto una iscrittione et avello fu figliuolo di Giovanni. Intorno agli anni 1540 e statua sedente di Lorenzo Celsi doge. Al- 1341 fu conte di Trau in Dalmazia (Lucio lorché la chiesa passó in poter dell' I. R. Hist. p. 227.). Del 1354 fu fragli elettori di Marin Falier; del 1355 fra quelli di Giovanni delle ceneri credute quelle del doge Celsi, e Gradenigo, e del 1556 fra quelli di Giovanni del padre suo; e ru ulliziale de Marinaj, fi- Delfino. Venne poscia eletto a procuratore di leonicamente, vuotata la sua tabacchiera, rac s. Marco de Supra in luogo di Giovanni Gricolse con la mano di questa cenere e chiusa mani. Ciò fu nel 12 settembre 1565; ma altri nella scattola, disse, ecco un' uomo che fu capo voglion che fosse eletto fin dal 1561 12 set-di grande republica! così si risolve il nostro tembre, come procurator soprannumerario, giuessere! così resta confuso l'orgoglio nostro! sto la Parte, e in luogo di Marco Loredano Al Celsi il Cancellier grande Benintendi de' (Barbaro Genealogie). Del 1565 7 gmbre su Ravagnani ha dedicato Commendatoria vitae inviato ambasciatore al marchese di Ferrara

(1) Non solo si è perduta la forma di questo stromento detto Rigabello, ch'era in questa chie sa, ma anche quella che nella chiesa di s. Rafaele Arcangelo si vedeva a' tempi del Sansovino (Sansovino p. 88), ne altrove ora saprebbesi rinvenire. E si sarebbe peravventura smarrita anche la forma dei Ninfali altro strumento musico ricordato ivi dal Sansovino se il nob. Fabio Mutinelli culto uomo ed amantissimo delle patrie memorie, non ce l'avesse data incisa nell'interessante suo Soggio intorno al Costume Veneziano (Ven. Tip. Lampato 1831. 8. ). Quanto poi al Torsello terzo istrumento di musica rammentato dal Sansovino nella stessa pag. 88, vedi ciò che ho detto a p. 150 del volume I nelle epigrafi di

(2) Un documento 1565, 20. marzo, ed è una scrittura di Vincenzo Moresini, Giacomo Soy anno, e Paolo Tippolo covalieri e procursori, estesa in escussione della Parte dell'Ecc. Cons. di X et Zonta 20 novembre 15ff, che tratta sul progetto d'islate l'Arsende, porge sicuro indiviso per istabilire che l'odierno Falasto di CA Donà situato a santa Ternita al Rivo di questo nome, era in allora Case de' Celsi; e case de' Celsi erano i contigui locali fin all' odierno Rivo detto delle Gorne; anzi un piccolo vacuo di strada in quella località fra il palazzo Donà e quello de' Pitteri ed altre case conserva tuttavia il nome di Corte di

Ca Celsi: (Casoni. Notizie mss.).

per condolersi della morte del padre suo (ivi). ra ec. p. 3. t. 7. t. 18.) Sua moglie fu Elena Ed essendo nella dignità Procuratoria vissuto Morosini di Gianfrancesco, la quale morendo anni sei, e mesi due, mori nel 1569. Il Cap- beneficò il Monastero presente della Celestia; pellari dice che mori del 1574; ma io sto colle genealogie del detto Barbaro (famiglie antiche) che pongon la morte sua nel 1569 cioè quat-tr'anni dopo quella del figlio doge. Un avviso in forma di lettera indirizza

IACOBO CELSI PATRITIO VENETO VIRO CLARISSIMO OVI LAVRENTII VENETIARYM DVCIS EIVS ATAVI HOC EODEM IN TEMPLO E REGIONE SEPVLTI VIRTVTEM ET GLO-RIAM HONORIFICE EMVLATVS MVLTISQ PRO PATRIA MVNERIBVS IN RE NAVALI EGREGIE PERFVNCTIS POSTOVAM INNV-MEROS VARIIS TEMPORIBVS PYRATAS OVI-BVS ERAT TERRORI, DEBELLAVIT, DVM CLASSI PROVISOR PRACEST CATHARI AN-NO SALVTIS MOLXXI, AETATIS VERO SVAE LI. OBIIT. CORPVS INDE VENETIAS DELA-TVM HOG TVMVLO CONDITVM EST. QVOD LAVRENTIVS ET HIERONYMVS FILH PIE-TATIS ETVIRTUTIS ERGO RESTAVRARUNT che mori nell'aprile 1612, essendo Camerlen-ANNO MDCVII.

Nelli mss. Palfero, Gradenigo, e Coleti ho di letto questa memoria.

praggiunto il provveditor generale Sebastiano renzi figliuoli 1. di Bortolo 1371. 2. di Giaco-Veniero e la sua gente, contribui non poco il mo 159). 3. di un altro Giacomo 16,3. suo valore a prendere Soppotó ed altri luoghi

e così pure una mansionaria perpetua lasciovvi Marco Celsi figlio di lei nel 1587 p. maggio,

Un avviso in forma di lettera indirizzata dal nostro Iacopo Celsi al cavaliere Michele Suriano ambasciator della rep. a Roma, intorno alla presa della fortezza Soppotò, in data 6 giugno 1570 sta impressa in pagine quattro in 4. con altre Relazioni della vittoria a Curzolari, che trovansi (per testimonio di Giampaolo Gaspari nella Bibl. mss. degli scrittori Veneziani) nella Biblioteca elettorale di Baviera.

Di Lonenzo doge ho detto nel numero pre-

cedente.

Di Loneszo figliuolo di quel IACOPO, altro non veggo, se non che nel 1571 fu sopraccomito di galera contro a' Turchi (Contarini p. 18), e che fu capitano della cittadella di Corfu. Venne a morte nell'ottobre 1615 (Necrologi Marciani).

Di Gianzano fratello di questo Lorenzo trovo

go a Treviso (ivi).

Nelle genealogie del Barbaro trovo notizia un altro Lorenzo figlio di Giovanni Celsi, ed è la seguente: Lorenzo Celsi giovanetto dal-IACOPO CELSI ligliuolo di Girolamo q. Stefa- la sommità del suo palazzo cadde in strada e no e di donna Elena da Mosto. nel 1551 tro- mentre si tratta più di sepoltura che di medivavasi supraccomito di galea al momento che cine, Giovanni suo padre lo raccomanda alla stavasi apprestando un'armata a difesa de' ve- Madonna del Popolo esistente in Roma, e le neti stati di mare contra i movimenti che anda- pronette in voto un quadro grande, onde ottevano facendo i Turchi. Era nel 1559 capitanio nuta la grazia si ritrova spiegata con queste in Golfo quando fugli ordinato di soprastare parole: LAPRENTIO FILIO CPM E SPELIMI DOMPS all'armata in luogo del provveditore Pandolfo FASTIGIO LAPSES ESSET INCOLPMI BEATAE FIRGINIS Contarini chiamato a render conto innanzi al ope serrato del porra solvit. Non v' è alcuna Senato della sua impresa nel porto di Durazzo, data, e quindi non posso stabilire a quale de' (Morosini. Lib VIII. p. 144). Provveditore Celsi appartenga; non credo alla famiglia panel 1570 avendo attaccato il castello di Sop. trizia, non trovando nelle genealogie alcun poto, fu da'nemici respinto dapprima : ma so- Lorenzo figlio di Giovanni, ma bensi tre Lo-

Questa nobilissima famiglia patrizia si è da' corsari occupati. (wi Lib. IX p. 294 295) estinta in Venezia circa il 1789 nella persona Perduta Nicosia poco dopo, e chiamati da Gi- di Francesco Maria Celsi q. Angelo q Lorenrolamo Zane capitan generale a consulta i capi 20. Avevamo però dello stesso cognome anche dell'armata, fu il Celsi di opinione che assal- la famiglia de segretari; ed Ottavio e Francetar si dovesse l'ottomano nimico, opinione che sco Maria Celsi si trovavano Nodari Ducali sebbene sostenuta da altri, fu vinta dalla mng- estraordinarii all'epoca 1797. Oggidi è in Ve-giorita contraria (Morosini. Lib. IX. 526) rona il dottore Lorenzo nobile Celsi I. R. Ag-Mori in Cattaro, com ha l'epigrafe, del 1571. giunto Fiscale al quale fu dedicata una Rac-(Vedi anche Pier Contarini. Ilis. della Guer- colta di Versi per la morte di Carlotta Gatto Celsi di lui moglie. (Verona Libanti 1850 8.) venne l'anno 1505 ne' discendenti della casa Nella prefazione del professore Antonio Chiage, e se ne riporta l'epigrafe antica. E molto a proposito si sono ricordate, perciocchè il suddetto I. R. Aggiunto discende per linea retta di primogenitura dal doge, sendo figliuolo di Marcantonio q. Marino q. Marcantonio Celsi patrizio il quale erasi ammogliato fin dal 1730 in donna non patrizia Augela Varotari q. Otta-

SYLVIO GABRIELI CLARISSIMI SENATORIS ANGELI FILIO INDOLIS EGREGIAE ADOLE-SCENTI IMMATURA FATI VI TERRIS ERE-PTO MATER PATEROVE SYPERSTITES TRI-STISSIMI MONVMENTVM HOC POSVERVNT. AN. MDXXXIV.

Abbiamo nel Palfero, nel Gradenigo, nel Coleti questa lapide che ci rammenta le antiche sepolture della casa patrizia GARRIEL, O CA-BRILL la quale in latino chiamasi indifferentemente anche Cabriela, Chabriela, Cabrieli, Gabrieli, Cabriele, Gabriele. Coleti ha letto mento di questa pietra che vidi fuori della porta della chiesa collo stemma Gabriel assicura che il nome è Syrvio.

SILVIO, O SILVERIO, O SILVESTRO GARRIEL era figliuolo di Angero q. Silvestro. Era nato intorno al 1503, e ammogliossi nel 1524 in una figlia di Carlo Contarini di ser Pamfilo frate. Vedesi dall'epigrafe che mori giovane, nè giunse quindi a tempo di emulare la virtii paterna. Ad esso M. Silvio io credo diretta una epistola italiana del Bembo in data da Padova 25 aprile 1554 (opere III. 165) in cui si consola di un figliuolino che gli è nato al quale non dubi-ta sia per imporre il nome di Angelo in memoria del padre di esso Silvio e avo del fan-

Angelo suo padre riputatissimo cavaliere, e senatore era figliuolo di Silvestro q. Andrea. Aveva sposata nel 1503. Vittoria Maurizio figliuola di Lancillotto q. Cristoforo q. Nicolò conte e cavaliere de'signori di Tolentino; e per

Gabriel il Feudo di Aviano nel Friuli colle due menti si ricordan le geste di Lorenzo Celsi do- ville di s. Paolo e di s. Georgio. Vedi le Geville di S. Paoio e di S. Georgio. vedi le Ge-neal, di M. Barbaro, la storia Trivigiana del Bonifacio (fib. X. p. 472) e quella del Friuli del Palladio (Parte II. 25. 118). Nel castello di Aviano conservasi tuttora una lapide col leone scolpito stemma della repubblica e coll' arme Gabriel, e vi ho copiata l'enigrafe : nen-NARD SALFAZO CAP. CASTRI | AFIANI FIERI | FEviano della stessa casa di Dario Varotari pittor car ANNO | DON MECKEN | il quale era un capi-celebre; per la qual cosa i figliuoli loro non fu-trono inscritti nel libro d'oro. tovi dalla casa Gabriel. Narra anzi a questo proposito il Sanuto (Diarii XXXIX 177) che nella mattina 26 luglio 1525 erano in corte di palazo da 200 villani di Aviam sotto il conte di san Pollo venuti a dolersi contra sier ANZO. 10 Cabriel e sier Polo Pasqualigo signori e conti di quello loco, licet in pregadi habbino preso, et è suo avochato sier alvise da ponte avocato di presonieri et a tuti parse novo veder tanti villani a una bota qui. Angelo dunque fin dal 1492 era uditore insieme con Pietro Bembo di Costantino Lascari a Messina, dal quale imparò la greca lingua; essendo poscia passato in Padova a compiere gli studi. Aldo il vecchio il quale di ciò fa menzione ascrisse il Gabriel alla sua Accademia, con che venne a farlo conoscere pubblicamente per uno de'più malamente Azorsto invece di Syrvio. Un fram- riputati letterati che allora in Venezia fiorissero. Del 1501 era savio agli Ordini. Del 1509 agli 8 di agosto essendo provveditore a Cividal di Belluno ritiravasi in Serravalle e ivi fortificavasi con Giovanni conte di Brandolino per impedir gli assalti del nimico. Nel luglio 1510 ottenne licenza di ripatriare per curar la propria salute, non senza avere riportati elogi per la sua gestione. A Maran era provveditore nel 1514. Più volte parlo eloquentemente in Senato essendo Avvogador del comune spezialmente nell'anno 1527. Concorse con un imprestito di danaro a soccorrere a' bisogni della Repubblica in un generale invito emanato per sostenere l'impresa di Milano; e ciò fu nel 1329 al primo di maggio. In quell'anno e nel susseguente 1530 avvogadore estraordinario fu spedito con altri colleghi a Verona e Brescia per la riscossione di alcuni crediti vecchi del Governo verso particolari, e n'ebbe buono risultamento. E nello stesso anno e nel susseguente 1531 fu incaricato come Sindaco in questo marilaggio e per quello contemporaneo Terraferma della compilazione del processo di Cristoforo Gabriel fratello di detto Angelo contra Paolo Pani accusato d'infedelta nell'autcon Bortola Maurizio sorella di Vittoria per- ministrazione delle cose della guerra sendo

provveditore generale in campo; il qual sindacato egli compi nel settembre 1552, come apparisce dalle sue riferte in collegio. Finalmente colmo di meriti verso la patria passo all'altra vita in quello stesso anno 1551. Tutte le quali cose raccolgonsi da' Diarii del Sanuto agli anni sopraindicati. È però ad osservare che il Sanuto (vol. LVII) pone la sua morte, tra l'ottobre 1552, e il marzo 1555, e i Necrologi Marciani la pongono precisamente nel 1532. Ma se è così non veggo come il nostro Angelo potesse porre vivente nel 1554 la lapide al figlio Silvio premorto, come apparisce dalla epigrafe che illustro; e perció (non avendo potuta io vedere integra questa pietra) direi che c' è qualche shaglio nel copiatore Palfero che innanzi agli altri ce la riferisce . E d'altra parte dalla suddetta lettera del Bembo vedesi che Silvio era vivo nell'aprile 1554 e che Angelo suo padre era già morto. Potrebbe dirsi che questa inscrizione appartenesse ad un altro Sil-vio Gabriel figlio di Angelo, e premorto al Silvio di cui il Bembo; ma oltreche questo supposto Silvio premorto non è descritto negli alberi patrizii, rimarrebbe sempre la difficoltà che Angelo suo padre non poteva porgli la lapide nel 1554, giacche, come si è detto, era morto fino dal 1552; quindi sorgerebbe la necessità di ravvisare un errore nell'epoca della lapide che in vece di 1554 avrebbe, forse, avuto il 1524. E io m'atterrei a quest' ultimo partito; però essendovi dall' imbarazzo lasciamlo snocciolare ad altri.

gelo ne' seguenti opusculi:

1. Oratio magnifici D. Angeli Gabrielis q. clarissimi D. Silvestri in laudem reverendissimi nardinalis D. B. Zeni patritii veneti (in 4 senz anno); ch' è però il 1501. Il Sanuto ne' Diarii (IV. 19) dice: Adi 16 giugno 1501 fo comenzado a far l'obsequio funebre de zorai 8 continui al cardinal Zen in la chiesia di san Marco presente il prencipe con la Signoria e il Sennto, e fece l'oratione funebre in soa laude c. Anzolo Cabriel fo di c. Silvestro. Questa è pertanto la prima Orazione delle tante funebri che in progresso annualmente furono recitate per questo cardinale, moltissime delle quali sono a stampa, come già vedremo in più op-portuna occasione. Essa fu ristampata a p. 226 del libro: Augustini Valerii de Cautione ec. Patavii 1719. 4. per cura di Gian-

nantonio Volpi, il quale rendendo giudizio di questa orazione e di quelle di altri due patrizii Carlo Cappello, e Antonio Longo dice : Non difficemur quidem Capelli, Gabrielii, et Longi Orationes propius a perfecto dicendi genere abesse; verum illud quoque affirmamus, in his omnibus illustrium virorum scriptis, si minus Ciceronianam elegantiam at certe Ciceronianam sipientiam, quae pars potior orationis est. inven iri.

2. Libellus hospitalis munificentiae Venetorum in excipienda Anna regina Hungariae per Angelum Chabrielem compositus. Impressum Venetiis per Bernardinum Venetum de Vitalibus anno dni. M.D.II. die primo mensis septembris . È addirizzata a Sebastiano Giustiniano cavaliere . Descrivonsi le feste, i trionfi, i giuochi fatti dai Vene-ziani tanto della città che dello Stato nella venuta di questa Regina, cominciando da Crema dove giunse a' 14 di luglio di quell' anno 1502, e poi venendo a Brescia, De-senzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Pado-va, ultimamente a Venezia a' 51 di quel mese. In nonie del Senato chbe lo stesso Gabriele a complimentarla con un brieve discorso ch'è inserito nell'opuscolo. Apostolo Zeno nella ideata opera Rerum Venetarum Scriptores avea destinato d'inserire la ristampa di quest' opuscolo, come da una lettera apparisce diretta a Piercatterino suo olare ad altri.

Abbiamo qualche saggio degli studi di An- 3. Epistola, seu responsio ad carmen 81. li-

bri XVII. Promiscuorum Ilieronymi Bononi (Codici N. 648 e 876 descritti a p. 206 della Bibl. di s. Michele). Versa sopra la morte della madre del Gabriele ch'era figliuola di Angelo Pesaro. Di questo Bononio, ossia Bologni, ch' era uno degli amici del Gabriele al quale esso Bologni indirizzava molte delle poetiche sue Composizioni vedi la detta Biblioteca p. 167 e seg., e spezialmente il p. Federici ( Della Tip. Trivi-

giana . Parte III. p. 117 ec. ). 4. Ad Ducem imperitum ex Plutarcho opusculum in latinum traductum (stà nelli codici stessi N. 648. 876 ). Nulla di più è detto; ma raccolgo d'alira parte, che l'opusco-lo comincia: Cum Cyrenses hortati essent Platonem ut leges conscriberet ; ch' è dedicato al sovraccennato doctissimo ac praestantissimo Hieronymo Bononio amico optimo et suavissimo con epistola che principia:

Perlectis carminibus tuis quibus pulcherri- e il Rembo avuto un esemplare emendato deldi tradurre anche gli altri opuscoli di quell' cordanza lo Zeno (Vossiane II. A17). autore. Aggiunge in fine, (ut sum polliciautore. Aggunge in inte , ut sum pouter-tus) epistolam quandam quae colim sub die-tus) epistolam quandam quae colim sub die-eum malus esset se bonum simulaereat, Francesco q. Iacopo Gabriele, nato del 1579, succenserem, quamquam Aurelius noster e che fu abbate di s. Elena, e dottorato a Doloet ipse vir probus, aliter quam ego de hoc homine sensisse videatur.

L' Augurello nel libro I. del suo Iambicus (Aldus 1505 8.) fa menzione del nostro Gabriele addirizzandogli il Carmen XVII Vivendum l'Etna (Bembi Aetna, Aldus 1495 4.) ricordando che furono insieme ad esaminare nella Cicilia questo monte, e che per sollevarsi a vicenda dal soverchio rispondere alle ricerche de' curiosi, ebbe pensato di dare alla luce quest' opuscolo. Varie epistole addrizzagli il Bembo stesso, fralle quali una italiana (Bembo Lettere nelle Opere vol. III. dalla pag. 107 alla 112, e dal dicembre 1526 al marzo 1550) in cui gli dà nitido il suo parere poco favorevole intorno alle opere di Gregorio Corraro. Son però quasi tutte queste lettere in raccomandazione di affari dipendenti dall' officio di Avvogador fiscale conferito al Gabriele fin dal 1527. Una parimenti italiana del Bembo al Gabriele in data di Ferrara 5 dicembre 1488 (che pare tradotta dal latino) trovasi mss. in un codice Marciano cl. X. num. XXII. nella quale duolsi della malattia del Gabriele e spera che saprà essere buon curatore di se stesso. Varie poi latine tro- 3. vansi a p. 22. 25. 24. 25. 27. 65 dell'edizione (Bembi Epist. Familiar. libri sex Coloniae 1582. 8.), in una delle quali loda Cristoforo Gabriele fratello di Angelo sopra mentovato, come giovane ingenio peracri, e in un'altra ch'è del 1499 ricorda la rappresentazione fatta in Ferrara di tre commedie due di Plauto ed una di Terenzio; e in una congratulasi che sia stato eletto Avvogador del comune, e dagli precetti sul modo di governarsi in cotesto importante officio. Aldo il vecchio intitolò ad Angelo Gabriele la greca Grammatica di Costantino Lascari (Venetiis 1495 4.) prendendo oc-casione dall'essere stato il Lascari precettore di Angelo a Messina, e dall'avere il Gabriele Ton. III.

me consolatus es me in morte matris ec. la Grammatica dalle mani dello stesso Lascari. Prosiegue dicendo che a petizion del Bolo- E del nostro Gabrieli oltre gli altri fa menziogni fece una tal traduzione, e che se questo ne con laude anche Marino Becichemo da Scusaggio non gli fia per riuscire ingrato, farà tari nella sua lezione su Plinio, della quale fa ri-

(intende di Giovan Aurelio Augurello) ut gna come accennano i continuatori delle Genealogie di M. Barbaro. Il Cappellari però lo fa figliuolo di Giacomo q. Francesco. Molte operette egli scrisse, e quelle che pervenute sono a mia cognizione, colla scorta di un catalogo, che le ha registrate, sono le seguenti, fa-cendo nota di quelle che ho potuto vedere ed esse et amandum. Il Bembo ba a lui dedicata esaminare. Tutte sanno del corrotto gusto del

> 1. Lettere di complimenti semplici. Parte I. con una scelta di rime. Brescia per Bartolommeo Fontana 1621 in 12. Io tengo la prima edizione ch'è in 4. senza luogo, ma con dedica al Cardinal Delfino vescovo di Vicenza in data di Brescia il penultimo novembre 1612.

> 2. Lettere di complimenti semplici. Parte II. Macerata per Pietro Salvioni 1631. in 12. Queste lettere furono altre volte ristampate, e anche tradotte in Francese col titolo: Lettres italiennes sur differens sujets avec des avis pour bien eerire en italien et in françois et des dialogues des comediens a la fin. par Mr. A. Gabriele noble Venetien, traduites en François avee l'italien . A Amsterdam chez Donato Donati 1696 12.

Maria Vergine ritratta nei fiori del vecchio testamento, poema sacro diviso in dieci eanti . In Vinegia per gli eredi di Pietro Farri 1628 in 12. È ricordato dall' Allacci nelle Api Urbane p. 57. e dal Crescimbeni (Vol. IV. lib. 3. num. 6. pag. 140).
4. La Disperazione di Giuda, poemetto. Ve-

nezia per gli eredi del Farri 1628 in 12. (è annesso al precedente).

Gelosia. Favola pastorale. Brescia, per Bartolommeo Fontana 1610 in 12. ivi, senza stampatore, 1619 12. ed in Venezia per Pietro l'arri 1 20, e 1622 in 12. di Mons. Angelo Gabrieli, patrizio Veneto. (Allacci: p. 58q.). La edizione 1622 si dice dall'autore corretta e di vaghi e copiosi concetti abbelli-

ta. È dedicata a Lorenzo Veniero da Alessandro Bianchi. lo però non vidi che l'edi-zione 1610, che ha la dedicazione a Ferdinando Gonzaga duca di Mantova in data 18 aprile 1620. Alcuni esemplari di questa edizione hanno la dedica colla data 28 dicembre 1619 allo stesso duca. Il Quadrio ( Vol. III. parte Il. p. 409) loda meritamente que-sta favola pastorale, che è forse delle migliori cose del Gabrieli .

6. Ciro, monarca di Persia. Trogedia. In Venezia per gli eredi di Pietro Farri 1628 in 12. di Angiolo Gabrieli patrizio Veneto (Al-

ro principe

7. Gli Amorosi sospetti . Favola Pastorale. In Venezia per Giambatista Ciotti 1605. in 4. Poesia di Armenoldo Sampognano. Dallo stampatore è questa favola dedicata all'ill, sig. Camillo Conzaga conte di Novellara ec. nel tempo delle sue nozze; ed aggiunge che il nome del Sampognano è finto, ed il vero essere monsignor Angiolo Gabrieli patrizio veneto; e che fu recitata nell'anno precedente in Venezia in occasione del Carneva-le, ore ebbe tutto l'applauso. L'autore medesimo poi parlando a lettori, rende ragione dell'avere fondata la sua Pastorale sopra due favole, e d'avere deliberatamente tralasciati i precetti dell' arte col solo fine di dilettare . (Allacci p. 79)

8. Scherzi et artificii poetici. Venezia per li figliuoli di Pietro Farri. 1628 in 12, e prima appresso Pietro Farri ivi 1620 in 12. Dedicati a Ferdinando Gonzaga duca di Mantova con lettera 10 maggio 1620. Sonvi mol-

Gregorio XV.

10 Pentimenti pietosi (in prosa). Venezia per tonio Pinelli 1645 12. Io non vidi che l'edizione 1620.

11. Dichiarazione sopra l'ebraica medaglia valiere (1) q. Iacopo, e di Diana Pizzamano

detta Maghen David et Abraham . Milano 1617 fol.

12. Scelta di alcune prose e rime spirituali e morali raccolte da Bartolommeo Fontana. Brescia per il Fontana 1614 in 24 ed ivi presso lo stesso 1621. (Opere dell'abate Gabrieli estratte dal Fontana ).

13. Nella raccolta di versi sopra la Vita di Gesù Cristo fatta da Leonardo Sanuto, e impressa in Ven. nel 1614 12. avvi del Gabrieli a p. 5 tergo un madrigale intitolato: Christo nostro signor s' incarna nel ventre di Maria.

lacci p. 195). È dedicata a Giovanni Corna- 14. Summa summarum in regulas redacta ( Manuscritto inedito ricordato dall' Allacci

a p. 57 delle Apes Urbanae. 15. Le origini e li progressi delli potentati di Europa . (Manuscritto inedito ricordato dall' Allacci nel detto luogo e anche dal Foscarini nella Letteratura p. 393 nota 172 come perduto). Soggiunge però il l'oscarini che la lettura de parecchi libri che sono alle stampe del nostro Gabriello non move gran desiderio di questa storia perduta.

16. Rime del Gabrieli stanno nel Codice mss. cartaceo num. 174 classe IX degl' italiani nella Libreria Marciana contenente poesie di varii autori del principio del secolo XVII. e sono a p. 116. 125. 144. 259; cioè un madri-gale in morte di Giovanni Molino; 15 distici latini in morte di Maria Badoara; e un so-

netto in lode di Andrea Valier.

Di lui fralli altri fanno menzione, il Superbi nel libro I. a pag. 121 del Trionfo degli Eroi Veneziani chiamandolo uomo di singolar inti acrostici de quali assai si dilettava l'ab. gegno, diciture leggiadro et eloquente ec. cc. Gabrieli. Ho veduta l'edizion 1620.

9. Duelli di complimenti. Venezia per gli eredella Memoria de Scrittori Venezi partiti. di Farri 1628 in 12. e ivi 1625 12. dedicati 1662: Leone Allacci in Apibus Urbanis p. 37; a Lodovico Lodovisio Cardinale nipote di il Crescimbeni, e il Quadrio ne luogbi citati.

Io poi non posso compiere la illustrazione Pietro Farri 1620 in 12. a Margarita Medi- della famiglia ricordata da questa epigrafe, se ci sposa di Ferdinando Gonzaga duca di Man- non unisco qui alcune notizie intorno ad al-tova: e Roma 1652 in 12. e Venezia per An- tri celebri di essa. Sia il primo Trijone Gabriele .

Trifone Gabriele fu figliuolo di Bertucci ca-

(1) Malamente alcuni manuscritti danno a Trifone per padre un Iacopo, anziche Bertucci, confondendolo con un altro Trifon Gabriele f. di Iacopo q. Zuanne, che fu vescovo Argolicense in luogo di cui nel 1504 fu promosso a quella chiesa Paolo Zabarella nobile patavi-

dovendo egli dar sentenza del taglio della mano ad un malfattore, tanto orror n'ebbe che rinunció al magistrato (Contarini. Giardino. Parte I. p. 286; Fiorelli detti e fatti Ven. Lib. V. p. 251). Comunque sia, egli è certo che mentre speranze dava Trifone di ottima riuscita nel maneggio dei pubblici affari, tutto a un tratto risolse di abbandonare gl'impieghi, e di abbracciare lo stato chericale. In quale epoca ciò veramente accadesse, non so; ma da una lettera italiana di Pietro Bembo a Trifone datata da Ferrara nel 2 febbrajo 1498 in cui dice essersi il Gabriele espedito da Roma, e posto in quiete; e da un'altra latina di esso Bembo a Trifone datata da Ferrara nel 1499, si può argomentare che intorno a quell'epoca siagli stato conferito il sacerdozio, dicendo: Et si incredibilem cepi voluptatem ex eo, quod mihi significasti de confectione sacerdotit tui ec. (tipist, fam. p. 41.) e Opere. Tomo III. p. 102.) Ma siccome l'oggetto principale ch' ebbe Tri-fone nel mutare stato di vita egli era quello di poter più agiatamente attendere agli studii, cosi poco curo di beneficii ecclesiastici che distorlo potessero dal suo divisamento. Il Bembo stesso in una lettera nel 1525 adi 29 luglio dirotta a messer Panfilo Rosmino dice, che i due chericati ch' erauo di Trifone ora eran di lui e che Trifone aveagli rinunciato tutto ciò che rimanevagli ancora a riscuotere (Lettere. Opere Vol. 111. fol.) E avendo il Gabrieli anteriormente fatto voto di entrare alla religione, procuro che il Bembo nel 1515 impetrassegli da Roma lo scioglimento come appare da lettera di esso a Trifone : Ho impetrata l' assoluzione non legendis ec. (ibid.) E qui è ad avvertire uno sbaglio del Crescimbeni ( Coment. vol. 11. Parte II. p 204) il quale scrive che Trifone

di Giacomo la quale erasi con Bertucci mario tre veggiamo da queste lettere il contrario, e tata nel 1466 (Barbaro Genealogie). Nacque sappiamo poi che la vita passò egli in Venezia circa il 1470 ed estratta balla d'oro nel 20 no- e nello stato Veneziano. E anche dalle sue vem. 1490 fu ammesso a' magistrati della re- stesse parole vediamo chiaramente chi egli rivem. 1490 iu aminasso pubblica fra quali ebbe quello di Signor di note cusò gli onori che quella corte avevagli propo-te al Criminale. Narrasi che in questo officio sti, avendo rifiutati et fuggiti gli honori et le dignità che non solamente ni haverebbe potuto dar la rep, nostra, ma quegli anchora che m'havea già dato la romana corte (Vita di M. Trifone ec.); e così presso a poco scrive a M. Vincenzo Rimondo nel di quarto di aprile 1529 (Pino Lett. Vol. II. p. 272) Che se vedesi proposto nel 1324 al patriarcato di Venezia, leggendosi nel Sanuto (Diarii XXXVI. p. 11) il suo nome registrato cosi: il Rev. D. Trifon Cabriel q. c Bertuzi el Kav. nella qual occasione però fu eletto Girolamo Querini; e se nell'agosto 1527 fu proposto per il vescovado di Trevigi, che poi si diede a Vincenzo Querini (Sanuto XLV p. 471); ciò non vuol dire ch'egli desiderasse cotesti onori : ma si che fu stimato degno che gli si concedessero. Al qual proposito egli scriveva al fratello Francesco e al nepote Bertucci: Ringrazio l'illustrissimo senato, s) coloro che mi hanno voluto, come coloro che voluto non mi hanno. Quelli perchè mi credevano fur bene: questi perchè me lo hanno fatto. Sieno degli altri le mitre e la corone, Rura mihi et rigui placeant in vallibus anines. (Vedi lettere di lui al n. 3. delle Opere). Datosi pertanto il nostro Trifone allo studio, qui è dove la sua fama altissima levossi. Coll' assidua lettura de' classici, greci, latini, ed italiani, e con un circolo di scelti amici egli ha potuto divenire dottissimo principalmente nella latina e nella italiana favella, nella qual ultima reputavasi uno de' più perfetti maestri che allor ci vivessero. Nè solamente per sè ebbe studiato; ma si ancora per altrui; perrocchè, senza il minimo guadagno, a chiunque udirlo voleva, ed eran moltissimi, comunicava a voce la sua scienda N. S. del voto che voi faceste si de ineun: za, e leggendo agli amici e a discepoli le gre-da religione come eziandio de libris gentilium che e latine opere, fralle quali la poetica di Orazio, le orazioni di Cicerone, i versi di Virgilio, di Dante, del Petrarca mostrava loro le bellezze di ciascheduno, non tacendone i difetsecul la corte di Roma ove per lo più fece die ti, e formandone così una sposizione erudita e mora; il che si verificò bensi del contempora- giudiziosa. Non pur di questo (del Petrarca) neo Trifone Benzio; ma non del nostro, men- e dell'altro Fiorentino poeto, dice il Daniello,

no, come notò il Cappellari. Nelle Genealogie però del Barbaro non s'indica cho questo Trifone f. di Iacopo fosse vescovo Argolicense; cosicche resti la fede di ciò presso il Cappellari.

instituzioni. Împerciocche fragli altri Sperone Speroni, che fu suo discepolo attestava che Trifone fino da' teneri anni uso era col suo Petrarca, col suo Orazio, col suo Virgilio poeti alti e sovrani, ma dolci insieme e soavi : che era chiamato nuovo Socrate dell' età sua, essendo che a guisa di Socrate insegnava ma non iscriveva: che era dottissimo in ogni specie di disciplina: che le vive parole di lui bene intese da' discepoli apportavano a loro più utivarii argomenti, introducendolo a ragionare e nel Frammento di Lezione in difesa della Canace tragedia di esso Speroni: e nel Frammento sopra l'Istoria, e nel Discorso in lode della terra, e nel Dialogo della Rettorica; e nell'Apologia de Dialoghi; (Opere Speroni T. I. II. IV.). Anche Girolamo Ruscelli nel suo Rimario ove parla de' versi sciolti, chiamalo dotto e giudiziosissimo e lo difende dalla taccia che alcuno gli diede di aver detto che i Terzetti o le l'erze rime italiane sieno atte a rappresentare i poemi eroici latini e greci. Molto mi maravigiio (dice il Ruscelli ) d'alcuni non so chi che per meglio colorar si grande sciocchezza di parer loro ne funno partecipe an-co il dotto e giudiziosissimo M. Trifone nel che per certo costoro escono pienamente d'ogni vero, che mai quel grand'uom non avrebbe pur sognata una ignoranza tale, com' è quella ch' essi dicono; imperciocchè non v'è persona che non sappia che le nostre Terze rime sono

ma e degli antichi latini anchora i più profon. Calcerando de Nores, il quale Giason andava sudi sentimenti, le più belle e dotte sentenze e perbo perchè il Gabrieli non avea schiffato di le più leggiadre et artificiose forme del dire stanziar in casa sua per lo spacio di molti meinvestigando, la grandezza et eccellenza loro si, gratia, che non hanno potuto conseguir prinha dimostrato, e di continuo dimostra: cosic- cipi et cardinali (Apologia contra il Verato chè a lui siccome ad oracolo avevasi ricorso, e 1590 p. 14 1.) Francesco Sansovino che nella il nome di Socrate erasi meritato, anche per- sua giovanil età fu ascoltatore di Trifone per chè a guisa di quel filosofo comunicava non due anni (Osservaz, della lingua volgare 1562 iscritto ma a bocca i propri pensamenti. Non p. 295 t.); Iacopo Gabriele suo nipote; Vettor tanto dall'opere sue, delle quali diremo, ciò Soranzo; Antonio Brocardo; Bernardino Datanto dall'opere sue, delle quali diremo, cio Soratusi, amunio ciocatusi, sciantinio La apparisce, quanto dalle ampie testimoniane niello da Lucca, il quale, giusta l'espression de contemporanti illustri, dalla corrispondenza del Varchi (Ercolano. Vol. 1. p. 465. ediz. Co-sua letteraria, dall'opere che gli venivan assog: min.) fu l'anima di Trifon Gabriedto; Girola-evitate, dal orofitto che altri trasse dalle sue mo Molino; Bernardo Tasso; Agostino Valiero, il quale riflettendo non essere desiderabile che tutti i cittadini consumino tutto il lor tempo nello investigare le cose occulte, e nel disputare, soggiunge che se però sonvi alcuni i quali così prendono a vivere, non devon chiamarsi certamente inutili, e qui recando lo esempio del Gabriele dice: Tryphon Gabrielus vir optimus, in quo, nostra aetate socratici mores maxime cernebantur, nonne iuvit nostram rempub? cum multos ex nostris adolescentilità in un giorno solo, che non avrebbe fatta bus ad honestatem et ad studiu literarum au-in due mesi la lezione di quegli autori che ctoritate, et oratione, incenderet atque inflam-Trifone dottamente spiegava a voce. E scen- maret; e prima aveva detto che anche in una dendo poi a'particolari esponel'opinion di lui in republica desiderar si deve che sianyi uomini loutani da ogni maneggio e imitanti Socratem illum qui adolescentes ad virtutem excitabat ec. (De recta philosophandi ratione 1577 67); e nel Memoriale a Luigi Contarini (Venezia 1803 p. 11) il Valiero ricorda di aver provato gusto ritrovandosi con quel buon vecchio immagine di Socrate. Il Foscarini nel Ragionamento a'suoi nipoti dall'ambasciata di Roma diceva : Tra tanti illustri nostri cittadini benemeritissimi nell'erudire la gioventa al tempo della lega di Cambray, e per la sospensione della Università di Padova, sarà sempre di lodevole ricordanza messer Trifone Gabriel (Codice da Ponte). Paolo Crivello scrivendo da Venezia del 1545 a' 19 febbrajo a Lodovico Dolce dice essergli stati cari tre sonetti di esso Dolce i quali (essendo andato io hoggi a far riverenza al tanto mirabile quanto gentile M. Trifon Gabriele; il qual ciorno sarà posto da me nel numero dei felicissimi poi che mi ha concesso tanta gratia il cielo ch' io ho visto et purissimamente imitatrici e rappresentatrici udito così raro miracolo di natura) furono let-de versi elogi che vanno a' Latini di due in ti da M. Bernardino Daniello presente M. due ec. (p. 61 ediz. Occhi 17/42). Furon disce- Trifone, et li fece rileggere tre volte et gli poli o uditori di Trifone eziandio Benedetto ascoltò con molta attenzione, et non disse al-Ramberti, Iacopo Zane, i due fratelli Giason e tro, forse per non essergli dimandato d'alcun taccio. (Pino Lettere vol. II. p. 300). Al qual italiana del Bembo a Trifone e a Vettor Soran-Crivello rispondendo il Dolce (ivi p. 195 197 200) ripete gli elogi di Trifone, e dichiara esser tanta l'autorità di lui, che commetterebbe errore se non si levasse dalla sua opinione seguitando quella di Trifone . Giulio Camillo Delminio nel discorso in materia del suo teatro, diretto a Trifone, e ad altri gentiluomini dice enfaticamente: alla castissima mente del quale (Gabriele) Apollo col consentimento delle muse ha tutto il thesoro delle bellezze della latina e della volgar lingua affidato. (Tutte l' opere ec. Vinegia Giolito 1566 8. p. 29.) E Bernardino Tomitano (Ragionamento Ven. Giolito 1545 p. 11. lib. I.) M. Triphone Gabriele huomo intiero et scientiato et dalla sua fanciullezza avezzo nel leggere di continovo gli ottimi scrittori et a cui doniamo nel giudicare la bontà et il difetto delle scritture la prima parte. E il Calmeta presso il Castelvetro (contra il Varchi p. 57 vol. II. dell' Ercolano ediz comin.) il chiama: uomo non solo di dottrina, ma di tanto giudizio e diligenza nella lingua materna e massimamente ne' poemi del Petrarca, quanto qualsivoglia altro nella presente età. Ma quelli che fra gli altri furono più retino. Il Bembo che nel libro delle Prose (ediz. di Napoli 1714 T. I. p. 87.) chiama il Gabriele dottissimo e soprattutto intendentissimo delle volgari cose, aveva commercio letterario con lui fino dal 1497. Vedesi da que-sto, come nel 1507 il Bembo mandava a Trifo-Bembo, pregandolo a correggerla e dirne il suo parere. Da Roma nel 1512 spedivagli due li-bri intorno alla volgar lingua, (parte delle Prose) onde li rivedesse con altri dotti, e correggesseli, ed eran M. Giovanni Aurelio, M. puare; animi tui lenissimum temperamentum, siderati, che perch'io creda di riportarne lau-

di noi il suo parere. In vero i suoi ragiona- acutissimumo, illud ingenii tui acumen exorna menti sono stati divini onde io per non isce quontum potes litterarum et doctrinae splen-marli in qualche parte la lor divinità ne gli doribus. (Epist. famil. p. 30.). Un'altra lettera doribus. (Epist. famil. p. 39.). Un' altra lettera zo in data 26 marzo 1527 stain un codice mss. Marciano (num. 22. classe X) copiata da un altro della Barberina, Comincia: La Badia di Rosaccio della quale vi rallegrate meco avendo inteso che io l' ho avuta, non è ancor mia. Anche in altre lettere dal Bembo ad altri dirette si fa spessissime volte onorata menzion di Trifone, come in quelle a messer Vettor Soranzo che scorgesi essere stato uno dei distinti amici di lui. Parlando poi di Pietro Aretino, tanto nelle lettere direttamente inviate a Trifone, quanto in quelle ad altri non ne fa che elogi. Avvi quella diretta a Trifone nel maggio 1548 da Venezia, in cui rammenta come questi con grandissimo giudizio e critica aveva esaminata e lodata la Horatia tragedia di esso Aretino. In un'altra al Gabriele del 1546 in gennajo confessa di essere stato posto da lui sul buon sentiero in quanto a letteratura, e brama poi d'imparare la virth nel ben fare del nostro Trifone, avvegnache, egli dice, non sapete meno initar Christo in l'opere che Vergilio in gli studi. (Lettere. Parigi 1608. Lib. III. p. 295. Libro IV. pag. 248 t.) Gasparo Contarini addirizza'a messer Trifone familiari suoi sono Pietro Bembo, e Pietro A- la prima delle quattro lettere, impresse in Fiorenza dal Torrentino nel 1558 8. Questa lettera in data X gennajo del 1531 tratta dell'Intelletto e della Volontà, ed è in risposta ad una del Gabriele il quale avevagli promossa la quistione: Onde avviene che essendo Dio vero e buono si pervegna ad esso più tosto con la vone una canzone fatta in morte di un fratello del lontà che con l'intelletto, conciossiache è il vero così obbietto dell'intelletto com'è il buono obbietto della volontà. Il Contarini poi prega il Gabriele a non divulgare questa lettera come già divulgo le altre prime : ma di comunicarla solamente a quattro, o meno, de' comuni Nicolò Tiepolo, M. Gio. Francesco Valerio, il amici veri ed intrinseci alli quali liberamente Ramusio, e M. Andrea Navagero. Del 1530 si possono mostrare etiandio le inetie degli da Padova mandava a Trifone, ch' era a Ron- amici loro. Altra lettera dirige il cardinal Conchi villa del Padovano, i snoi dialoghi, ec. Da tarini al Gabriele che tratta della differenza tutte queste lettere poi e dall'altre che nel ci-che passa tra Mente e Intelletto e sta a p. 223 tato Vol. III. dell'Opere impresse nel 1729 delle lettere raccolte dal Porcacchi Ven. 1576 a p. 162 ec. pouno l'eggersi si ricava qual fosse 8, e in altre raccolte. Anche Giovanni Guidicla amicizia vicendevole di questi due dotti; ed cioni scrivendo al Gabriele gl'invia una lunga avvene fralle latine una del 1497 da Ferrara maledetta satira ( se di questo nome di saticolla quale, vedendo un gran fruito fatto negli ra è degna ) la quale ho fatta più perche si studii letterarii dal Gabriele, lo esorta a conti- conosca da chi si deve, che i loro vitii sono conlui vivente addrizzarono de'versi o ricordaronlo. nominalo con altri nella stanza 15 del canto XLVI; sebbene dell' triosto non affatto favorevole giudizio recasse il Gabriele, il quale (per testimonio di Iason de Nores p 40. Ipol. contro il Verato) stimava ogni suo canto, ogni sua narration di attione separata per composizion singularissima et eccellentissima et per in vece di ministri e servi (p. 95. Rime 1753. 8.). Nelle rime di diversi (Venezia Giolito 1547. libro Il. p. 114), sonvi degli sciolti di M. Giulio Avogaro nei quali fralle altre cose sue elegie amorose intitolata Amantium timores varii. (Amorum. Venetiis, Iolitus 1549. Lampridio e altri, chiamalo Emunctus Trydirige un sonetto in morte di Pietro Bembo (p. tegrità de' suoi costumi; per la soda sua Reli-2a tergo del libro Lacrymae infunere Cardi- gione, e per tutte quelle morali virtù che co-

de; e il prega a correggerla dicendo: La prego nalis Bembi. Venetiis. Iolitus. 1548, 8). Gio-adunque che voglia male spendere due hore in vanni Aurelio Augurello ha due componimencorreggerla et scrivermi poi tutti i pensieri che ti latini a Trifon Gabriele, il primo: Vitae leggendola le saran nati ec. e potrò poi con propriae immutationem immutationiss, detesta-questa occasione dire agli altri quel che io co tionem: il secondo Tryphoni Chabrielo quo nosco, che ella è quel divino Aristarco, col cum ea ridet quae vulgus admiratur. Ne ha giudicio del qual si fa bello il nostro secolo. un terzo diretto a Pamilo con cui qua parte (Pino. Lettere. Libro III. p. 9) 100.) Questa potest refert gratiam eorum quae audiverat CEIDO LEUTETE. LINTO IN- P. 19. 1905.) QUESTA PINES: TYPET GETATAM COPUM QUE audiversa lettera si trova impressa anche a p. 179 del de Tryphone Cabriclo de se ab illo dici et l' Opere del Guidaccioni. Venesta. Zatta 1760 servici. (Lambicus lib. II. Carmen. X. Cardo, Avea estandio corrispondensa letteraria col men XII. Sermon. III. Al-Beato Paolo Giustiniani celebre institutore dele dus 1505. 8. ). Giacopo Tiepolo ne ba uno de' la Congregazione degli Eremiti Camaldolesi, e sonetti al Gabriele che comincia l' Hidropica scrittore: trovando io citata una epistola latina de l'huom sfrenata voglia, lodando la vita di di esso Paolo ad Triphonem Gabrielem manut- lui ritirata e solitaria. ( Compositioni volgari e scritta, colla quale gli da avviso della morte del latine. Ven. Bindoni 1549 8.). Antonio Altan camaldolese Vincenzo (indi Pietro) Queriniav- Friulano ha pure un sonetto in lode di lui venuta nel 1514. Molti poi furono i poeti che a (vedi *Liruti* Lett. Friul. t. II. p. 315). Benedetto Varchi ne ha un altro a Trifone che co-Principale fra questi si è Lodovico Ariosto che mincia: Santissimo Trifon che ad inudita ed è in elogio della vita riposata di lui. (Sonetti. Venezia 1555. 8. pag. 104). Nicolò Eugenico Veneziano dedica a Trifon Gabriele in data di Venezia 22 agosto 1549 l'edizione dell' Ariosto per Gio. Andrea Valvassori detto Guadagnino 1549. 4. fig. notandosi che l'edizione 1563 in 8. figurato ha la dedica dell' Eugeniuna dipintura dal naturale; ma di tutta insie- co con una data differente cioè dell' ultimo me non si sodisfac va così compiutamente, aprile 1549. (di ciò vedi il Ferrario. Bibl. perciocche gli parea che vi mancasse quel sim- Romanz. p. 85-95. vol. IV.). È bensi qui a plex duntaxui et unum ec. Pietro Bembo ha notarsi un altro equivoco preso dal Crescimbe-per lui quel sonetto che comincia Trifon che ni (Comment. Volume II. parte II. p. 204) in cui tiene che il Capitolo faceto di Francesco Maria Molza in lode dell'Insalata, diretto a Messer Trifone (e null' altro ) e inserito nelle varie edizioni dell' opere Burlesche di M. dicesi ... Trifon che sai ch' ha pregna D' alte Francesco Berni ed altri, sia diretto al nostro cose la mente e di chi sanno Dir si può il ma- Trifone Gabriele; ma è invece a Trifoq Benstro. Giambatista Susio la un sonetto a lui zio amicissimo del Motsa, come puossi vedere diretto: Triphone io sono at bel seggio vicino. nella Vita di quest' ultimo e nelle Poesie sue (Rime di diversi, L'bro II. Giolito 1549 p. raccolte ed illustrate da Pierantonio Sorasi (Rime di diversi, Libro II. Giolito 1548 p. raccolte ed illustrate da Pierantonio Serassi 74). Pierio Valeriano gli addirizza una delle (Bergamo 1747. 8. Vol. I. nella Vita, e a pag. 213) Anche Paolo Rolli nelle Annotazio-ni alla edizione del Berni (Londra Pickard. 8. a pag. 8. tergo), e lo ricorda anche in un 1721. Tomo I. p. 565) dice malamente ch' è endecasillabo al Sodales patavii philosophan- diretto a Gabriele Trifone fu nobile Veneziates, nel quale fra il Canale, il Navagero, il no e letterato; ove sembra che per equivoco il Rolli abbia preso Trifone come cognome, e pho, perpolitus, acer; quando però non si allu- Gabriele come nome. Altri sonetti a fui diretdesse invece all'altro Trifone Dalmata non es- ti in morte noterò più abbasso . Frattanto il sendovi il cognome Gabriele. (V. Delitiae poet. Gabriele se ammirabile era a ciascheduno per ital. Gheri pag. 1368.). Agostino Beaziano gli la sua dottrina, non lo era meno per la inco. ma soltanto Messere (Speroni opere 11. 548). E per effetto pur di modestia egli non acconsenti che apparisse il suo nome in fronte a' libri : benchè non abbia potuto impedire ch' altri grato a' suoi insegnamenti ne facesse orrevole ricordazione, e che taluni eziandio contro sua voglia ponessero anche il suo nome. Molta parte dell' anno passava egli fuor di città, ora nel territorio Bassanese, ora in Padova, or nel Padovano e in una villa detta Tergolino. Quivi datosi tutto alla vita contemplativa elevando, com egli stesso dice, l'intelletto a Dio e l'opere sue maravigliose ammirando passava i giorni in mezzo alla pace e alla tranquillità campestre, fatto tutto filosofo secondo gli antichi tempi, forte nelle avversità dimestiche, se accadeva o la malattia o la morte di alcun suo congiunto, sprezzator delle ricchezze, e de' piaceri cittadinoschi. Quindi sobriissimo nel vitto, semplicissimo nel vestire, di nulla si curava fuorchè dello studio e dell' altrui ammaestramento, che anche in cotesto ritiro essendo non tralasciava di dare a chi moveva a trovarlo. Imperciocchè allontanatosi dalle città e diviso da le cure pubbliche cercava nelle solitudini perder gli altri uomini per ritrovare se stesso; e la sua età veniva raddolcita dalle visitazioni dei dotti ingegni (Tomitano Ra-gion. p. 143. lib. II.), molti essendo gli huomini che da diverse parti del mondo tratti dalla sua fama correvano a visitarlo. ( Vita di Trifon Gabriele ... Sansovino. Cose notabili. Ven. 1565. p. 80.). E ció ch' è degno di osservazione si è che uno degli encomiatori della santa vita di Trifone, è quel Pietro Aretino che era di così diversa tempra. Egli infatti scrivendo a m. Giambattista Amalteo, nell' aprile 1546 diceva: chi non crede che l' huomo non sia una cosa sacra ponga mente al Gabrielli Trifone, imperciocchè il vecchionanto è la stessa imagine di un certo sacramento: conchiudendo che se l' Amalteo sta presso Trifone diviene perfetto come lui . ( Lett. Lib.

stimiscono il vero Cristiano. Modesto egli non coniata in onore una medealia allusiva alla involeva esser chiamato Monsignore o Magnifi- nocenza della sua vita = Essa è di mezzana grandezza. Vi si scorge una figura di donna in picdi, la quale stende le mani ad una fonte, che da una rupe alpestre scaturisce, e il motto-INNOCENS MANIAVS ET MYNDO CORDE. (Musacum-Mazzuch. T. 1. p. 194 = e Zeno Ann. al Font.

Vol. 11. p. 127 )

Quest nomo dotto e pio mori in età decrepita il di 20 ottobre 15/19 nella parocchia di s. Canziano, come apparisce da' Necrologi Mar-ciani = Era di debolissimo temperamento, attestandocelo il Bembo, il quale dolendosi con m. Vettor Soranzo di una malattia di Trifone dice: ma non vorrei già che i medici gli traesser sangue, essendo egli naturalmente cost deboluzzo, che essi col sangue non gli traesser la vita (a. 1529. p.º settembre ); è dalla lettera che segue a 13 settembre di quell'anno 1529 sappiam che medico suo era m. Valerio (cioè Valerio Soperchi, di cui vedi ciò che ho detto nelle Inscrizioni di s. Maria de' Servi ). Il suo cadavere fu portato ad interrarsi nell' antica chiesa di s. Maria della Celestia nella tomba de suoi maggiori ; il perche non ebbe (ch' io sappia) apposita inscrizione; e solo in occasione del rifabbricarsi questo Tempio erasi dato da Vincenzo Scamozzio il disegno per collocare la statua di Trifone Gabriello nuovo socrate dall' un de' lati della facciata dinanzi, entro una nicchia e con apposita inscrizione. (Stringa p. 427 ). Siccome poi, come ho detto nel proemio, non ebbe esecuzione il disegno di quell' architetto, così non si pensò mai alla memoria di un tanto uomo. Venne Trifone lodato in funere da Paolo Ramusio il giovane con orazione, la quale non fu data alle stampe, e non so dove esista manuscritta: non è però a dubitare, che sia stata fatta, dicendocelo e il Sansovino (Venet. Lib. XIII, p. 257. t.º) e Giovita Rapicio (Lib. V. de Numero Orotorio p. 55), il quale lodandola, e dirigendo il discorso al Ramusio chiama Trifon Gabriele, virum bonum ac nobilem et bene doctum quasi quendam nostri temporis Socratem; il per-IV. p. 59 ). E in una epistola a m. Girolamo che è a dolersi della perdita di questo pezzo di Querini dell' ottobre 1549 (Lib. V. p. 210) elequenza il quale, come osserva il Foscarini di ceche la innocenzia del Trifone honestissi. (Letter, Penex. p. 515, nota 265) è a credere ma si acontaca sopra quella del Cardinal che fosse pieno di notirie concernenti alla elet Bembo ... il vitio nol conoceva, il difetto già teratura del nostro Gabriele. Fietro Arctino mai non mirollo, il biasimo gli andò sempre sovraccennato narrava la morte di Trifone in lontano, le sue ire erano le paci, i suoi sdegni Lettera al Danese (a Danese Cataneo) datata da le consolationi, et le sue ansie le modestie ec. Venezia nell'ottobre 1547 (Lib. V.p.209. 210), Non so se vivente, o se morto Trifone, gli fu con queste parole: Prima che il vostro aviso me

sente ognuno è letizia di tutti coloro che ten- mondo= Trifon che dal fugace e vero bene. gono più cara la fuma lunga che la vita bresepolero intorno. Uno di Cesare Gallo in morte di Trifone, che comincia: Dunque perpeDi Trifone dunque abbiamo. tuo sonno ingombra e preme: sta in un codice Marciano di Rime di diversi del secolo XVI. p. 101 (n. 507. classe IX.). Lodovi-co Dolce uno che principia. Trifon tu che fra noi le gemme e l'oro, e stà a pag. 184 del libro III. delle Rime di diversi. Venezia al segno del Pozzo 1550. 8. Gianibatista Susio, uno che comincia : Triphone alhor che te medesmo vinto, ed è a p. 178 di quel libro. Pie-tro Aretino, a p. 183 del medesimo Libro III ne ha uno: Quel Triphon del hen fur sempli-ce agente, Che con Dio ottunt' anni ha negoziato. Domenico Veniero ne ha tre (Rime 1751 a pag. 22.25 ) l'uno: Anima ch' a' pensier leggiadri e casti; l'altro : Chi nel dubbio eammin di questa vita; e il terzo: Pianse non ha gran tempo il Bembo ch' era. Iacopo Tiepolo ne ha uno anche in morte del Gabriele, che comincia: O tu che sprezzi gl' honorati scanni; ed ba pure un' oda latina in obitu Petri Bembi et Tryphonis Gabrielis che comincia. Mors plus aspera Caucasi. Iacopo Mocenigo a p. 215 del sesto libro delle Rime di diversi. Venezia al segno del Pozzo 1553. 8. ne ha uno: Trifon che 'l legno tuo conduci in porto; ed è ristampato a p. 40 delle Rime di lui. Brescia 1756. 8. Daniele Barbaro due so-

l'habbi fatto intendere mi e stato referto come netti scrisse in morte del nostro Gabriele, che il magnifico m. Trifone Gabrieli huomo innocen- ha pubblicati l' ab. Morelli a p. 201. de'Codici timagniscom 1790000 temente ci nacque, et è Naniani volgari descritti (Venezia 1776, 4.) e vivo per essere immortale, onde il duolo che cominciano. Per quanto con parole ornate al

Passando a dire dell' opere del suo ingegno ve. Da poi al Gabrieli la taccia di non aver che ci rimangono. abbiam già veduto che saputo giudicare il male in se stesso nel mo- amava piuttosto egli di comunicare a' discepoli do che sapeva discernere gli errori delle com- ed agli amici le sue idee e i suoi studii; il perposizioni in altrui, imperciocchè sostentando che essi o sotto il nome di Trifone, o sotto altro egli nella sua malattia di catarro non esservi se ne approfitarono; di quello che tramandar-miglior medicina di quella della sobrietà, morl le egli co propri scritti alla posterità. Quindi è più presto da digiuno che da febre. Piansero che pochissime ne abbiam di sue propriamenquesta morte non pochi poeti, come aveanlo te, e che molti scritti di quell' età sia trattanti lodato in vita. Sonmi noti i seguenti: Giovan- intorno alla lingua italiana, sia illustranti con in dalla Casa ha due sonetti che stanno a p. dichiarazioni e commenti le opere di classici auto 56 delle Rime e prose sue impresse in Ki-tori, sono, per così dire, un compendio delle renne 1572. 8. e nelle altre multiplici edizioni un que dalla vira voce del Gabriele. Cominciano: Come splende vetor perchi unu Questo è il motivo per il quale in prendo qui nol fasci = Poco il mondo giammai t'infuse e a dividere l'opere sue in due parti; nella pritinse = Giambatista Amatteo ne ha tre a p. ma pongo quelle che veramente col suo nome a 17 delle Rime di diversi. Venezia Giolito si stamparono o vengono indicate come manu-1556 12 e com. 1.º Triphon cui solo dier le scritte; nella seconda pongo la nota di quegli stelle a prova . 2. Pon dal ciel mente ove un autori che mi venne fatto di conoscere avere bel marmo serra. 3. Triomphal pompa al suo attinto dal Gabriele o tutte o in parte le mate-

1. Rime . Di queste io non conosco che tre sonetti a stampa. Due stanno a pag. 290 del libro I. delle Rime di diversi raccolte dal Giolito. Venezia 1545. 8. e sono del genere amoroso: Il primo comincia, Avventurosa piaggia ove i begli occhi; e il secondo: Tornava a ristorare il novo giorno. Furono ristampati nelle altre edizioni del libro I. delle Rime 1546-1549-1587; e il Sonetto Avventurosa ec. è ristampato nel Crescimbeni ( Commentarj. Roma 1711. vol. III. p. 224 ) e nel Parnaso (Tomo XXXII. Lirici Cheneti, p. 73). Inoltre trovasi impresso au-che nelle altre edizioni di Rime di diverzi 1553. p. 421. e 1556. pag. 417. Il terzo so-netto stà a p. 68. del libro III. delle Rime di diversi. Ven. al segno del Pozzo 1550. 8. e comincia: Spirto gentil che per fuggir gl' inganni: e questo stà anche manuscritto nel Codice CLXXIV. classe IX. p. 429. fra gl'Italiani nella Marciana; ed è pure inun codi-ce di Rime di diversi, cart. in 4 del secolo XVI, ch'era del Farsetti ; dal qual codice anzi si rileva che questo sonetto è indiritto a messer Vincenzo Quirini frate Camaldolese, Un epigranima di Trifone a guisa di

epitaffio a se stesso fatto, leggesi alla fine della Vita di m. Trifone, di cui dirò qui sotto = Esso è di quattro versi su la misura di quelli della Nuova Poesia ritrovata da Claudio Tolomei; e fu ristampato ma con qualche varietà nel libro I. delle lettere facete e piacevoli raccolte da Dionigi Atanagi (p. 350 ediz. 1582). Ricordasi cio anche da Apost. Zeno . Ann. al Font. , vol. II. p. 126. 127). Altri due sonetti del Gabriele manuscritti, ed un madrigale stanno nel Codice Marciano di Rime di diversi del secolo XVI. num. 202 classe IX. Cominciano i sonetti 1. Quando avvien che'l desio ch'haggio nel petto. \*. Mentre che forse tu col vago piede il qual sonetto diretto a Pietro Bembo stà impresso a p. 201 delle Rime di questo (Verona 1750. B) E il madrigale comincia. Poiche ti piace Amore. Ma molte Rime mss. di Trifone trovansi in un codice del secolo XVI. della Libreria de padri Domenicani di s. Romano di Lucca, nel qual codice altre di Veneziani si contengono, cioè di messer Nicola Tienolo, di m. Paolo Canale, e di m. Nicolò Delphino, come leggesi a pag. 185. num. 25. dell' opera: Notizie della Libreria de' padri Domenicani di s. Romano di Lucca, raccolte dal p. Federico Vincenzo di Poggio bibliotecario della medesima. Lucca 1792. 8. Se giudicar si deve da' sonetti sopraddetti, vedesi che il Gabrielo scriveva con assai purezza di stile ; e che pon è inferiore a' buoni cinquecentisti rimatori. Il Crescimbeni vi scorge anzi tanta grazia e leggiadria che si raminarica perché non trovisi di Trifone un ampio canzoniere. E questo canzoniere intero sarà forse racchiuso nel detto Codice Lucchese .

2. Tryphonis Cabrielii de spherica ratione ex Macrobio et Plinio brevis et distincta tractatio. Stà nella fine del libro di Giason de Nores, in epistolam q. Horatii Flacci de arte poetica interpretatio ec. che citerò più sotto. Il De Nores dedica questo trattatello clarissimo juveni Francisco Benedicto patricio veneto patrono suo, in data 1552. Questo opuscolo fu tradotto o a meglio dire parafrasato in volgare col titolo Sferetta di m. Trifon Gabriele, dallo stesso messer Trifone, e pubblicato dal Nores a pag. 30 del libro suo intitolato La Sfera. (Padova per Paolo Mejetto 1589. 4) precedendovi a p. 28 un discorso del Nores sopra l'ordine dal Gabriele tenuto in questo suo opuscolo. Tox. III.

La prima stampa però di questa Sferetta italiana del Gabriele stà a pag. 21 tergo dell'opuscolo dello stesso Nores: Tavole del mondo et della Sfera ec. l'adova appresso

Paulo Mejetto 1582. 4.

3. Lettere . Nella Nuova Scelta di Lettere di diversi fatta da m. Bernardino Pino ( Venezia 1574 8.) divisa in quattro libri, sonvi Lettere del nostro Trifone, e stanno nel Libro II. a pag. 69-269 e seg. 345-565 e nel Libro IV. a pag. 70. Sono dirette 1 ad Andrea e m. Antonio Gabriele suoi nepoti onde eccitarli allo studio spezialmente del Mantovano Omero, 2, a messer Bertucci Gabriele altro suo nepote, in data 25 ottobre 1526, colla quale piange la morte di un altro nipote - 5. a Francesco e Bertucci Gabricli-4. a Mario Savorgnano e Benedetto Ramberti datata da Tergolina il 20 ottobre, con cui partecipa di avere letta la minuta informazione da loro data alla Dieta Cesarea - 5. a m. Vincenzo Rimondo, suo nepote, del 4 aprile 1529 - 6. a M. Lippomano vescovo di Bergamo per la sua elezione-7. a Pietro Bembo, del 26 settembre-8. a Gasparo Contarini, colla quale lo loda per la sua legazione a Carlo V. onorevolmente sostenuta - 9. a messer Bernardino Daniello datata 15 novembre 1530; da questa si conosce il paterno affetto che Trifone al Daniello portava, e come erangli piaciuti de' versi latini e toscani del Daniello-10. allo stesso è diretta altra lettera in data 12 ottobre - 11. a Pietro Benibo, colla quale eccitandolo ad eleggere nelle sue scritture le più sonore parole della lingua Toscana come fece il Petrarca, lo eccita parimenti ad eleggere quelle della lingua latina proponendogli alcune formule tolte da Orazio e da Virgilio. Aveva infatti l'uso Trifone di innestare nelle sue epistole qualche motto o qualche verso latino, come da quasi tutte queste si riconosce; il che fa con tale naturalezza che ben chiaro apparisce quanto fosse profondo nello studio de poeti. Per cura del ch. sig. Bartolomeo Gamba ora Vicebibliotecario della Marciana, furono ripubblicate dieci di queste lettere nel 1829 in occasione delle nozze Grimani-Manin con varie altre di Nobili Veneziani illustri del secolo XVI. Una di esse lettere, ed è la prima a l'ietro Bembo, non fu ristampata integra. Altre lettere, ch' io sappia, non si conoscono di Trifone, essendo solo per equivoco state

indicate a p. 199 delle Serie de Testi di Lingua. (Bassano 1805) lettere del Gabriele a Benedetto Varchi, come esistenti nel T. IV. parte IV. delle Prose Fiorentine.

Libro de' piaceri della Villa. (Sansovino lib. XIII. p. 257 t.°).
 Precetti Morali. (Sansovino ivi.).

6. Del corso delle stelle. (Sansovino ivi.) Nulla più si rileva, ne si sa se stampati o manu-scritti. Io tengo che co due primi il Sansovino alluder voglia all'opuscolo, Vita di m. Trifon Gabriele della quales testè dirò. E che nel Corso delle Stelle intenda peravventura l'opuscolo da noi qui segnato al numéro 2; e effetto lo Stringa (Lib. XIII. p. 396 t.º) registra questo de spherica ratione in cambio di quello dal Sansovino indicato.

7. Frammenti di grammatica volgare manuscritti erano in un codice cartaceo in 8. presso gli eredi del Morosini a s. Luca. Cosi si nota in un mss. dello scorso secolo, e saran forse quelli, o un estratto di que pre-cetti che andava dettando al nepote Iacopo Gabriele nel libro, che qui sotto descrivo. Anche Iacopo Filippo Tomasini (Bibl. Pa-tae. mss. p. 110. colon. 2) registra un codi-ce: Institutione della Gramatica volgare di Tryphon Gabriele in 4. ch'era posseduto da Ettore Trevisan, e può essere stato simile peravventura a quello posseduto dagli eredi Morosini

8. Triphon Gabriele sopra alcune Canzoni del Petrarca, mss. in 4. appo Ettore Trevisan segnato dal detto Tomasini nella stessa gina e colonna. Il Manfredi nelle lettere di Bolognesi (T. I. p. 51. ediz. 1766) ne ha una diretta a Giampietro Zanotti in data 13 febbrajo 1726, in cui dice: che don Lorenzo Zanotti gli ha mostrato un Petrarca d' antichissima stampa con note marginali di Antonio Brocardo e con una memoria di questo, ove dice essergli stato quel libro spiegato da Trifone Gabriele che fu amico

del Bembo e del Casa. 9. Annotazioni nel Dante fatte con mess. Trifone in Bassano. Anton Maria Salvini nella parte seconda delle Prose Toscane (Firenze 1735. 4) Sezione XXX. p. 188. scrive: Il nostro Dante fonte d'ogni sapere ancora di piccole note e chiare abbisogna; lo che ave-va incominciato a fare un dotto nobil venecelebrato, e io ne ho veduto il ms. presso gli sicconie avveniva allora ciò che anche adesso,

Cosimo Bortoli. Anche il Crescimbeni aveva detto che nella Vaticana si conserva una copia a penna della Commedia di Dante co' Commentari cavati da alcuni discorsi che Trifone fece in Bassano con altri letterati suoi pari. Nulla di più particolare su di ciò si sapeva, quando nel 1826 Luigi Maria Rezzi professore di eloquenza latina e storia Romana nell' Università di Roma, e bibliotecario della Barberina, frugando in que' codici ne trovo uno cartaceo in 8. il quale recava in fronte questo titolo: Annotazioni nel Dante fatte con messer Trifone in Bassano. E siccome da questa intitolazione sembrerebbe che non del solo Gabrieli fossero le preziosissime postille ne' margini, così il Rezzi fattone diligente studio, conchiude che son tutte cosa del nostro Gabrieli, cioè dettate da lui e scritte da mano diversa. Imperciocche, egli dice, sappiamo che il Gabriele a somiglianza di Socrate aveva in costume di non mettere in iscrittura le cose sue, ma di comunicare liberamente agli altri quello che sapeva. Queste annotazioni scritte da tre mani diverse, a grandissima fretta, e con parole qua e là incominciate a scrivere e poi datovi di penna, mostrano appunto che si scrivevano mentre altri dettava . Di più v' ha il Rezzi incontrata dal principio alla fine la stessa sobrietà e gravità di dottrina, e la stessa maniera di dire la quale dà a veder chiaro, com'elle sieno fattura di un solo, e non di più. Da ultimo ha notato parlarvisi sempre in prima persona, ed ac-cennarsi a cose le quali al solo Trifone meglio che ad altro convengono; leggendosi nelle chiose al canto I. Vedi quello che ne tratta il mio maestro il Bembo nelle sue Prose della Volgar lingua: e in quelle al canto XV. Chiarentana monte qui sopra Bassano ove ora sono; e nel canto XX. Quale nell' arzenà de viniziani, con grandissima laude di mia patria è fatta questa comparazione ec. (Vedi Lettera del Ressi a Giovanni Rosini professore di eloquenza nella Università di Pisa, sopra i manoscritti Barberiniani commenti alla divina commedia di Dante Alighieri. Roma presso Vin-

eredi dell' Accademico Fiorentino famoso

cenzo Poggioli 1826. 8). Quanto all'opere altrui che o in tutto o in to, cioè Trifon Gabriele tanto dal Bembo e parte sono frutto degl'insegnamenti di Trifodogli altri letterati del suo tempo venerato e ne, premetto che molte dovrebbero essere. Ma cioè che molti san sue le cose dagli altri apprese, sensa pur degnarii di far la dovuta ripordana del maetiro, cosi pochi sono gli scriitori i quali candidamente abbian confessato caser di Trisono le cose da loro dette e ce la assapere. il Daniello utesso nella dedicaziono del Petraca MDXLI, colle parole: comuraque molti molte delle cose da lui udite et apparate loro trovati et investioni essere affermino, la qual cosa essi come ingrati fanno. So conosco però le seguenti.

1. Vita di m. Triphone Gabriele, nella quale si mostrano a pieno le lodi della vita soletaria et contemplativa, in 8. In fine : In Bologna per Bartolomeo Bonardo et m. Antonio Grossi l'anno MDXLIII. il vigesimo giorno di decemb. La dedicazione è dell'Accademico Intricato al molto honorato m. Triphone Benzo, in data, dagli studi di Bologna il di di s. Lutia del M.D.XLIII: il quale Intricato, essendogli venuta alle mani questa Vita, pensò di dedicarla al Benzio er tre motivi; il primo per la somiglianza del nome, il secondo per la uniformità della vita in ambedue innocente, e il terzo perchè serva d' esemplo a tutti quel venerando vecchio el vero (nelle cose volgari massimamente) oracolo di questa età m. Triphone Gabriele . L' operetta comincia: Certiss. mi rende figliuolo carissimo chetu debbia sapere che tre sorti divite sole tutti gli huomini si ritrovano ec. In fine della vita avvi quell'epitaffio che bo indicato fralle Rime di Tri-fone; e chiudesi col sonetto del Bembo a lui : Triphon che 'nvece di ministri e servi. Io non sarei lontano dal credere che questa Vita sia o dettata dallo stesso Gabriele a qualche amico, o anche scritta da lui. e pubblicata dall'anonimo Intricato; e me ne persuaderebbe, l'essere in persona prima, senza elogi a se stesso, ma in via semplice, ed istruttiva, sullo stile usato dal Gabriele nei dialoghi che da altri furono stesi, e che or ora saranno indicati. Inoltre fralle lettere di lui sopra accennate avvi quella a Vincenzo Rimondo ch' è datata sopra l' Orchone il giorno quarto di aprile 1529, cioè parecchi anni avanti della stampa della Vito, nella qual lettera si leggono queste parole: il mio proprio non sono attioni (intende cause od atti giudiziali) ma studi non piazze, et Rialti, ma valli chiuse, alti colli et piaggie apriche, havendo a questo fine lasciato nonsolamente le dignità che mi poteva dar la nostra Repubblica, ma quelle ancora, che mi haveva già dato la Romana Corte. (Vol. II. p. 272. Pino); parole presso che simili a quelle nella Vita contenute: onde havendo rificiati et fuggiti gli honori et le dignità che non solamente m' haverebbe potuto dar la rep. nostra ma quegli anchora che m'havea già dato la Romana Corte a me non si conviene la frequenza. ma la solitudine, non Rialto, s. Marco, et Piazze, ma valli chiuse, alti colli e piagge apriche. Che se io havessi voluto le città totalmente contrarie alla sorte di vita che ho eletto haverei atteso, come gli altri fanno, ad arricchire per potere, come essi credono, honorevole tra le genti apparere; et se alcuno fia che me ne ripigli (che molti perav-ventura ne sono) cerchi di procacciare a se quello ch' ho io sempre poco o nulla prezzato: et lasci me nella mia quiete et in questa solitudine contento stare. Può inoltre far credere che sia fattura dello stesso Trifone questa vita, il già ricordato epitaffio al qual si premette: Epitaphio del medesimo m. Triphone Gabriele nella sua morte; l' essere stata inserita questa Vita nel Dialogo del-la Sfera di Iacopo Gabriele, che qui sotto noterò, come cosa tratta dalla voce e dagl' insegnamenti di Trifone; e finalmente il contener essa la descrizion dei piaceri della villa, ed alcuni morali precetti, operette due che il Sansovino a Trifone attribuisce, come abbiam veduto di sopra. Nulla però si ricava da quest' Opuscolo, che interessar possa le viste di un biografo di Trifone, altro non essendo, come dico, che un Trattato della vita rustica con continue morali riflessioni. Il Foscarini (Lett. Venez. p. 513. nota 263.), ricorda una edizione di questa Vita uscita dalle stampe di Bartolommeo Cesano. Ve-nezia 1554. 8. e la ricorda anche il patrizio Lorenzo Antonio da Ponte nel mss. suo discorso sul Gabriele, come già esistente tra i libri del fu consigliere Giuseppe Gradenigo da santa Sofia, ma non la bo veduta; e non è notata nè anche dallo Zeno che ne parla (Ann. al Font. Vol. II. p. 126). Se il Cielo avesse conceduta vita più lunga a uno de'nostri più culti giovani scrittori, a Giambatista Gaspari, morto a' 26 genn. 1831 avressimo letto una bella vita di Trifone intorno a cui alcune poche notizie aveva potuto soltanto raccorre, anche per mio mezzo. A tessere la qual vita potrebbero intanto servire di scorta

queste mie memorie, e principalmente la indicasione de' libin n'e quali l'rifione ebbe parte parchi da questi veramente si puó avere a aggio dei giusti, e fondati giudisi issoi sull'opere altrui, e de'augi pensanenti in materie multiplici, e svaratiez e recandoli sotto gli occhi de'leggitori con tutte quelle osservazioni di cui abbisognassero se ne caverebbe grandissimo partito per una vita, o per un elogio ben degno di tanto uomo.

a, În epistolam q. Horatii Flacci de arte poe-tica Iasonis de Nores Ciprij ex quotidianis Tryphonis Cabrielij sermonibus interpretatio ec. Venetiis apud Andream Arrivabenum M. D. LIII. 8. Giason de Nores dedicando questo libro Calcerando de Nores fratri amantissimo et loco parentis habendo confessa molto egli dovere a Trifone alla cui dottrina, tanquam sitientes ad fontem venice bamus, e dai sermoni del quale optimas et ad percipiendas literas et ad recte vivendum rationes hauriremus. Indi soggiunge di unire in questo libro e di pubblicare tutto ció che venne a conoscare intorno l'arte poetica di Orazio, dietro le narrazioni e le sposizioni del Gabriele, tanto a voce, quanto per lettera, onde abbiasi un segno, benchè minimo, dello ingegno e del sapere di Trifone, e se si approvera qualche cosa in cotesto commento, sappiasi id uni Cabrielio ac-ceptum esse referendum. Alla fine dell' opera vi è quel latino trattatello della Sfera, di cui ho detto al num. 2. delle Opere di Trifone. 5. Regole Grammaticali di m. Iacomo Cabrie-

le, non meno utili che necessarie a coloro, che dirittamente scrivere ne la nostra natia lingua si dilettano. In fine; In Venetia per Giovanni de Farri et fratelli. Nell'anno MDXLV. 4. Questo libro di cui è editore Giovanni Griffio è tutto frutto dei ragionamenti di Trifone fatti con Iacopo Gabriele suo nipote, il quale nell'indirizzare il Trattato a m. Luca Pollani, dice : oi mando quel poco che io ho potuto raccoglier da un ragionamento ch' io feci, non ha guari, col detto mio zio, il quale havendo io, mosso dalle vostre juste preghiere, richiesto che gli piacesse le regole che egli giudicava che si dovessero osservare da coloro che desiderano scriver alcuna cosa in questa nostra favella, raccontarmi, disse, che cio farebbe volentieri, et nel propinquo giardino entrati, sotto l'ombra d' alcuni pergolati di viti carichi di molte foglie, sopra un

rozzo seggio sedemmo, ove cost a dire incominciò m. Triphone ... Chiudesi il ragionamento di Tri fone : detto che così hebbe m. Tryphone si levò ec. il giorno quintodecimo di maggio 1555. Furono ristampate questo Regole Grammaticali dallo stesso lacopo Gabriele, con molte aggiunte, in Venczia per Gio: Griffio, in 8. senza data, ma che dalla dedicatoria vedesi essere 1548; e dal Sansovino a p. 295 delle Usservationi della lingua volgare. Ven. 1562. 8. e furono parimenti inserite nel vol. II. degli Autori del ben parlare, Venezia 1645. 4. seguendo l' edizione seconda 1548. È però a notare che la prima edizione 1545 fu data fuori all' insaputa di Iacopo Gabriele, e quindi riuscicono queste regole incorrette e manchevoli, come s'esprime lo stesso Gabriele nella ristampa più copiosa del 1548; del che non vuolsi far carico ne a Iacopo, ne a Trifone; ma si al Griffio editore che abusò nel pubblicarle senza passar di concerto coll'autore. Diomede Borghesi però in una lettera a mons. Ascanio Piccolomini, da Brescia 26 febb. 1582, che sta a p. 5. della prima parte delle lettere di lui (Roma 1701 per il Mascardi in 8) dà questo giudizio sull'opera di Trifone: Gl'insegnamenti del Gabriele essendo pochi non potrebbero gran fatto esser giovevo-li: benchè essi fosser tutti fondati nell' uso et nella ragione. Da una lettera di Claudio Tolomei a Fabio Benvoglienti. ( Ven. Giolito 1547. 4. p. 209) si vienc a conoscere un contrasto avuto dal Benvoglienti con m. Trifon Gabrielli intorno a cose di lingua, rition districts intorno alla nuova maniera del versegiare dal Tolomei promossa e difesa (di che vedi il Tiraboschi (Storia, Vol. VII. Parte V. pag. 1807 edi; Ven. 1844). Prende motivo il Tolomei di laudare il Gabrieli come huomo di molta lettere, di fin giudizio, e d'invecchiata isperienza, che sa benissimo con quai colpi ferire a tempo, e com' ei possa e debbia prendere, legar e vincere il suo giovane avversario . Ma consolatevi (dice al Benvoglienti) allegramente perchè se bene haverete perduto (il che pur non so) in ogni modo vi sarà glorioso l' haver combattuto con lui.... certamente s'io contrastassi con lui, m'avverebbe quel che diceva M. Tullio di Catone. che non men lo molestava il rispondere a l autorità di Catone che a' suoi argomenti. 4. Dialogo di m. Iacomo Gabriele nel quale

de la sphera et degli orti et occasi de le stelle minutamente si ragiona. In fine. In Venezia per Giovanni de Forri et frotelli ne l' anno MDXLV. 4. Al Cardinal Bembo in data i settembre 1544 il Gabriele dedica l'opera per due motivi; il primo perché il Bembo dilenasi anche di questa sorte di studii, e il secondo perchè in questo libro si contiene dentro la vita del reverendo m. Triphon Cabriele mio zio da vostra signoria reverendissima per sua infinita humanità molto amato et havuto caro; e in fatti dalla pag. 27 tergo, alla pag. 53 si comprende la Vita di Trifone, cioè quella stessa che vedemmo impressa a parte nel 1543, tranne qualche mutamento di parole, e tranne, che in questa ristampa parlasi in terza persona, laddove nell'edizion 1543 parlasi in prima. Anche questo Dialoga è composto in parte dai ragionamenti tenuti da Trifone con Iacopo, dicendo questi nel Libro .I. p. 5: mi è venuto nell'animo di narrarle alcuni non men utili che dilettevoli ragionamenti sopra ciò (l'astrologia) havuti dal nobilissimo m. Marin Gradonico, w. Bernardino Daniello da Lucca, et in parte da m. Andrea Cabriele mio cugino et da me, con il non men dotto che buon reverendo m. Triphon Cabriele mio zio nel'anno di nostra salute 1536.

5, La Poetica di Rernardino Donielle Lucchese. In fine. In Vinegia per Giovan Antonio di Nicolini da Sabio l'anno de nostra salute MDXXXVI. 4. Scrivendo a messer Andrea Cornelio eletto vescovo di Brescia (a. pag. 6) dice che il poeta bisogna che cultivi l'ingegno coll'arte, la qual cosa come far si possa con certi ragionamenti havuti dal mio sempre venerando signore et dottissimo precettore m. Triphon Gabriele meco et con duo suoi nepoti in Bassono l' anno di nostra salute mille cinquecento e trentotre io hora a voi molto reverendo et illustre signor mio intendo di dimostrare. Questi nepoti erano m. Andrea e m. Iacopo Gabrieli; e dice che Trifone in Bassano, parte delle hore del giorno lunghissimo (perciocchè di maggio era) in cantar tutto solo di colei le lode che della nostra salute fu genitrice, et parte in non meno utili che piacevoli ragionamenti con i duo sepronominati giovani, dispendendo si stava .

6. Della imitazione poetica di m. Bernardino Parthenio, al molto reveren. et illust. monsignor Metchior Biglia. Vinegia. Gioltio. 150. 4 E. composta quest' opera da un continuo dialogo tra il Partenio, Paole Manurio Giovan Giorgio Trissino, e Trifion Gabriele in Murano tenuto negl' anni passati; dalle qual espressione pare che non sia finto e immaginato dopo la morte del Gabriele, ma che lui vivente abbia avuto luogo.

7. Libra de la repubblica de Vinitiani compo sto per Donnto Giannotti. In fine. Fine del primo dialogo della rep. de Vinitiani composto per Donato Giannotti a Francesco Nasi patrizio Fiorentino Stampata (così) in Roma per Antonio Blailo del M. D. XXXX. 8. Dai Ragionamenti che con Giovanni Borgherini fiorentino ebbero due gentiluomini viniziani M. Trifon Gabrielln, e m. Girolamo Querini, e con loro m. Nicolò Leonico, huonini tutti di molte e di rare virtu adornati et per fama assai chiari e illustri, a' quali ragionamenti presente trovavasi il Giannotti, trasse egli la materia per questo suo libro. Cosi il Giannotti medesinio attesta nel principio (pag. 2. 5.) dando elogi al genere di vita da Trifone intrapreso, alla tranquillità del suo animo, alla dottrina sua ec. Vedi anche il Foscarini ( Letter. Venez. p. 328. 529. nota 307). Questo libro che fu più volte stampato, e anche nel vol. I. dell' opere del Giannotti impresse a Pisa nel 1819 per cura di Giovanni Rosini, contiene un argomento che fu già innanzi trattato dal celebre cardinal Gasparo Contarini, sebbene la edizione prima dell' Opera del Contarini de Magistratibus et Republica Venetorum sia stata eseguita tre anni dopo quella del Giannotti. cioè in Parigi del 1545, mentre il Giaunotti fu impresso in Roma nel 1540. Ch' egli abbia scritto prima del Giannotti è chiaro e da ciò che dice il Foscarini (Letter. p. 326) e da un foglio a stampa rarissimo ch' io tengo il quale dà un epitome latina dell' opera del Contarini manuscritta pervenuta alle mani di Michele Vascosano in Parigi, e quest"epitome reca l'annn della stampa 1559. Quand' anche per altro il Contarini avesse scritto dopo del Giannotti è certo che nessuno in questo argomento superò il Cantarini, e solo esso Giannotti e il Foglietta In hanno uguogliuto; il che per altro non è piccola lode pel Giannotti, e quindi pel nostro Trifone e pel Querini; malgrado che l'opera del Giannotti la quale dovea esser divisa in tre ragionamenti non ne contenga che un solo, e malgrado

och eil Giannotti stesso siasi permasso di porre in bocca all Gabriele de regionamenti clie male s'addicono a un cittudino e patrisio veneziano di tanta opinione d' integrità e d' innocenza come fu Trifone, sture le travitaconghietture e decisioni fatte del proprio dallo stesso Giannotti, delle quali tutte cose veggasi il Foscarini p. 3-a, e le Annotazioni di Nicolò Crasso al libro del Giannotti (Am

notazione 2. p. 360. ediz. 1678). 8. Dante, coll'esposizione di m. Bernardino Daniello da Lucca ec. In Venezia appresso Pietro da Fino. MDLXVIII: 4. Lo stampatore nella dedicazione a Giovanni da Fino dice che da fuori le fatiche del Daniello onde si vivifichi la memoria di esso m Bernardino che fu molto amato da m. Trifon Gabriello suo precettore. Diomede Borghesi ( Lettere Disc. Parte III. p. 252) dice che nuolti affermano essere stato il Gabriele facitor di questo commento che va per le mani altrui sotto il nome del Daniello; egli però non lo affermava ne negava; ed altri dopo di lui ripetono la stessa cosa (Vedi il Crescimbeni, lo Zeno, l'Haim ec.). Ma il professore Luigi Maria Rezzi, che abbiam ricordato al n. 9 dell'opere di Trifone, per to-gliere il dubbio insorto fra dotti cui debba veramente attribuirsi cotesta esposizione esamino il Codice delle Annotazioni nel Dante fatte con messer Trifone in Bassano, e confrontatolo coll'opera del Daniello vide altro essere le annotazioni del primo, altro quelle dell'ultimo; cosicche libero dalla taccia di plagiario il Daniello, che sebbene dubitativamente, venivagli data. Ciò peraltro non toglie che il Daniello discepolo di Trifone abbia in qualche parte approfittato del-le lezioni del maestro onde illustrare la Divina Commedia, come vedremo or ora aver fatto intorno al Petrarca, ne perció potrà avere la taccia di plagiario o di volersi far bello dell'altrui penne.

9. Il Peterara con l'espositione di Bernardino Daniello da Lucca. In l'enezia per Gio. Atotno de Nicolini da Sabio 154; in 4. Il Daniello che declica il libro al Vescovo di Drescia Andrea Cornello, dichiara lealmerte che queste sue faitche sono in gran parte di Trifino Cabriello, unono non meno di sommo bontà che di profonda dottrina, e d'ottimo eraro giudidio dotto lamentandosi anti perchè alcuni maligni accusano esso Daniello d'ignoranza dicendo tuto quello che

per lui s' è scritto e si scrive esser cosa più tosto di esso m. Triphone, che sua; al che egli difendendosi porta l'esempio di Platone il quale del suo Socrate fece quello ch' io hora di quest' altro mio novello Socrate ho fatto e di fare intendo per l'avvenire in tutte le cose : giovandomi in questo esso Platone imitare. Il Menagio nelle Mescolanze (Rotterdam 1692, 8. p. 18) ripete la stessa cosa dicendo: il Daniel'o è commendato per buono spositore del Petrarca: le di cui sposizioni vengono attribuite a Messer Trifone inten lentissimo del Petrarca. Così il sopraccennato Diomede Borghesi ( Parte III. pag. 16. Letter. discorsive ) disse che affermavasi da molti che di questo commento era autore non il Daniello, ma Trifon Gabriele . Il Professore Antonio Marsand uomo letterato, e assai benemerito del Petrarca, non entra nella quistione di chi sia il commento : una non lo trova però così maraviglioso come il dice il Menagio; trova piuttosto ottimo il testo. ( Biblioteca Petrarchesca. Milano 1826. 4 p. 49). A me pare che non siavi quistione, stando alle stesse parole del Daniello nella detta dedicazione al vescovo Cornaro, cioè che il commento è in gran parte di Trifone, intendesi raccolto dalla voce, dalle lezioni, dai ragionamenti del Gabriele suo precettore che, come abbiam veduto, sponeva e Dante e Petrarca a' suoi amici e discepoli. Converrebbe, come ha fatto il professor Rezzi nel Dante, poter ragguagliare col Commento del Daniello 1541, quel Petrarca mss, che vide il Tomasini, che ho indicato al n. 8 delle opere di Trifone, e accertarsi della corrispondenza, o no, delle annotazioni. Nella ristampa del Petrarca col Daniello eseguitasi nel 1549 da' fratelli Nicolini da Sabio in 4. si è ommessa la dedicazione al Cornaro, non si parla punto di Trifone e vi fu in molte parti accresciuto il Commento. Del Petrarca soleva dire Trifone che l'esser nato Toscano e saper ben la sua lingua ed in contrario il non saper la latina, benchè l'arte tenesse, fu cagione di farlo grande nell'una ma nell' altra molto manco che mediocre (Speroni Opere 1. 224).

10. Potrebbesi qui anclic registrare il Dialogo del Gentilhuomo Veneziano stampato in Venezia nel 1566 dal Rampazzetto, nel quale Franceseo Sansovino fa parlare anche Trifon Gabriele. Ma essendovi molto a sospettare che ciò sia una finzione, e che il Ga- ctissimumo, virum Hieronymum Denatum

(Vol. III. p. 352.). Prima di dare la serie degli scrittori da me Prima di dare la serie degli scrittori da me Cic. erationes. Altro io qui non osservo se non veduti ed esaminati per tessere questo articolo, che m' è nuovo udire che Trifone fosse Dalnoto che Pietro Angelo Spera da Pemarico nel suo libro stampato a Napoli nel 1641. 4. De nobilitate professorum grammaticae et humanitatis utriusque lingune; a pag. 465. 464 Timenica da Timone Atenicse albialo portato del Libro IV. scrive: Tryphon Gabrielius a fuggire il genere umano e starsone solo sen-Dalmata vir fuit cui aetas ista paucissimos za veder alcuno e due e tre giorni; impercice-haberet quos latinarum graecarumg. litera- chè le gencalogie patrizie Veneto e nato in faciendo elegans, acutus, ingeniosus ac tersus: ro; (1) l'aver abbandonato i pubblici ufficii

briello punto ne poco in quel dialogo sia en mox Albertum Fium Carporum principem se-trato, così non vi do alcun peso. Il sospetto cutus vitae reliquum tempus ilitus auspiciis poi nasce dallo avere il Sansovino voltata transegit. Accidit isti aliquot post annos manel detto Dialogo una lettera, allora ma- niae species quaedam Timonica ut humanum net detto Dallegardino Tomitano a messer genus cmne devitaret nulliusq. contubernium Francesco Longo del clarissimo messer supra biduum sive triduum sustinere posset, Antonio, di Padova adi XXX agosto MDL; quin etiami studiosissime colleguia insa decli approfittando cost in gran parte delle fatiche nabat, quae et familiares et adolescentes ab altrui, senza nominare il vero autore. La co- eo summopere expetebant. Ad ejus enim dosa fu scoperta dal chiariss. ab. Morelli che ctrinam uti sitientes ad fontem accedebant ut ne parla a pag. 122. 123 delli Codici Nania- optimas et ad percipiendas litteras. et ad reni mss. Venezia 1776. 4. E questa Lettera cte vivendum rationes ex ipsius haurirent ser-fu poi pubblicata nel Tomo XVII della Rac-monibus, tanta iis merat suavitas cum sineucolla Ferrarcie di opuscoli, Vinegia 1785. lari gravitate conjuncta, Referunt nonnulli po 4. premessavi una dedicazione di Giannan- tius solitudinis et quietis amore privatom eletonio Coleti a Giulio Tomitano da Oderzo, gisse vitam, ab emni cura, et ambitione alienella quale cerca di ribattere la taccia di nam, quam alia de cousa, honestumque crium plagiario data dall'ab. Morelli al Sansovino. humanissima in nobiles aliquot addetescentes Vedi anche l'edizione dell'opere del Mo liberaliney tradussise, ut ex actimibili exporelli, data in luce da Bartolommeo Gamba sitione in Horatii poeticant liquido apparet, quam Iason de Nores discipulus edidit atq. in mata; che passasse la sua vita setto gli auspicii di Alberto Pio principe di Carpi, e che siasi da talun sospettato che un effetto di mania detto rum notitiam posset conferre. Fuit insuper Venezia il dicono; passo la sua vita in Venezia philosophiae studiis addictissimus et in versu e nel deminio non soggetto a principe este-Venetiis educatus est opud clarissimum do. fu effetto solo del. suo genio per lo studio, e

(1) Il Tiraboschi ove parla di Alberto Pio (Letter. Ital. T. FII. Parte II. p. 598, 599. ediz. Ven. 1824) dice che fra gli eruditi i quati Alberto tenevasi in casa o a maestri, o a compagni era Trifone da Costantinopoli. Similmente nella Biblioteca Modenese (T. IV. p. 166) dice che Alberto aveva amicizia, dopo Aldo Manuzio, con Trifone Bizantino e Marco Musuno; il primo de'quali non è conosciuto altronde, e del secondo si è parlato nella Letteratura. E prima del Tiraboschi ciò ricordava Genesio Sepulveda nell' Aniapologia pro Alberto Pio principe Carrariensi in Erasmum Roterodamum (p. 596. Opera Omnia Col. Agripp. 1602. fol.) ore a pag. 602 service che erano compagni di Alberto Aldus Manultus, Tryphon Bizantius, Marcus Musurus viri utriusque linguae cognitione praestantes. Vedesi dunque che lo Spera due personaggi confondendo civê Trilon Gabriele, e Trifon Dalmata ne fece un solo. Ma qui mi cade in acconcio di rettificare le idee di questi Scrittori; e di far osservare che Trifone malamente detto Bizantino o da Costantinopoli, altri non è che Trifone della famiglia Bisanti o de Bisanzii antichissima e cospicua Palmatina da Cattaro; il perchè chiamavasi comunemente Trifon Dalmata. Egli dottore in legge, in filosofia, e teologia eccellente professo pubbliche lettere greche e latine negli Studt di Bologna e di Perugia, della qual cosa fa fede Girolamo Bigarella appo il padre I rancesco Maria Appendini (Memorie degli illustri di Cattaro. Rogusa 1811. 8. pag. 11. 12.) il quale Appendini poi conghiertura

per la vita divota e cristiana. Fra i moltissimi 223. ediz. 1552. p. 183. ediz. 1723. p. 223. s autori che ricordan Trifone noterò i seguenti. diz. 1721. Londra. Lisb. 1. p. 365. Crescimbenti Gio. Marcio, Commentarj. Vol. 11. par-

te II. p. 204. 218. 227. Vol. III. 224.

Anonimo. Vita di M. Trifone Gabriele. 1543. 8. Contarini Gapporo . Quattro Lettere . Fiorenza

Ariotto Lodovico. Orlando Farioso. Canto XLVI. 1558. 8.

stanın 15.

Romarini Luigi. Giardino, Parte II. p. 207.
Alberiei Jacopo, Scrittori Venesiani. p. 83.

Contarini Luigi. Giardino, Parte II. p. 207.
Alberiei Jacopo, Scrittori Venesiani. p. 83.

Cautletero Lodovico, Contra il Varchi l'Arctino Pietro. Lettero. Parigi 1608-1609. Lib. I. Eresolano vol. II. p. 57. ediz. Gominiana.

retino Fierro. Lettere. Fartal 1000-1009. 140. F. Freedom vir. F. 57; vii. L. Chindiana. p. 233. t. E. lib. III. p. 233. 332. Lib. IV. p. Creseriaci Gio. Fietro. Gorona della Nobilita. T. II. 23. 39. 248. Lib. V. p. 209. 210. p. 148. 186. p. 148. 186.

Mongi Dionigi, Lellete lesele et piaceroli. Li- Cara Gio. Opere, Veneria. 1728. 4, vol. 1, p. 33. dr. 1436. V, 60, Agastini Giovanni. Serittori Veneziani. T. II. p. Daniello Bernardino. La Poetica, Venezia 1536. 557. 559. 583.

Augurello Giovanni Aurelio. Rimo. Trevigi 1765.
12. paz. XI.

Receadel i Lodovico. Monumeoti di varia letteratu-

eceade! i Lodovico. Monumeoti di varia letteratu. 29. rarsetti 70m. Gius. Bibl. manoscritta - Parte II. vol. I. p. 6 Venezis 1780. p. 188.

vol. 1, p. 6

\*\*Rembi Pitrii: Pijst. familiares. Coloniae 3582\* p. Fiorell' Jocepo. Detti e fatti memorabili del Senate
39, 41.

\*\*Parbo Pitrio. Letters Voleni Libro secondo. Foscornii Marco. Letteratura Veneziana. p. 183.

Bombo Pietro. Letters Volgari Lifero secondo. Foscorini Marco. Letteratura Venesiana. p. 83. ecompreso nell'Opera Vol. III. deli: 1730, 198. 133. 33.8. Rigionamento sulla lattoratura Venebo Petro. Prose. edit. di No. 1714. Vol. 1. p. 87. e ltimo. Bergamo Lancellotti 1753. p. 61 timo. Bergamo Lancellotti 1753. p. 62. 625. 362. 635. 362. 635.

159, 226, 203, 26; 265.

Benfillerion (Gioranni, Opere, Venezia, Zatta 1780.

Benfill From Collecter Discorsive, Roma 1701.

4. p. XXVIII e 179, e Rinne, Begamo, Lae, p. 23.2 Parte III.

Benfil From. Opere burkselbe. Pitenze 1548 p. Gobriels Jacopo, Dialogo della Sfars. Venezia

che questo Trifone sia quel desso che dicesi essere stato Bibliotecario del duca di Modena. e del quale Pierio Valeriano fa elogio (nel Libro dell'infelicità de'Letterati p. 154. 155, ediz. Milanese 1829. 8) dicendo appunto, cio che ripetè malamente lo Spera del nostro Gabriele, essere stato colto da quella manta che si chianta Timonica. Al qual Trifone Dalmatino lo stesso Valcriano a p. 133. del Libro Hexametri, Ode et Epigrammata (Venetiis. Jolit. 1550. 8.) dirige alcuni endecasillahi: i quali son anche nell'edizione di Roma anteriore 1512. in 4. initolata Praeludia quaedam E diquesto medesimo Trifone Dalmatino fece motto l'Agostini nella Vita di Girolamo Donato (11. 209). Fuvvi poi contemporaneo un altro Trifone della stessa casa Bisanti, dotto anch'esso, eletto vescovo di Cattaro nel 1513, che vi rinunciò nel 1552 per attendere agli studi; e che morì del 1540, del quale protetto singolarmente da Domenico Grimani cardinale scrisse le memorie fra gli altri il p. Farlati nel T. VI. p. 478 dell'Illyricum Sacrunt. Ne solamente con quel Trifone Bisanti, ma eziandio con Trisone Benzio fu talora scambiato il nostro Trisone Gabrieli, com'ho già detto di sopra parlando del Capitolo del Molza. Del Benzia poi ch'era da Assisi uomo pur egli di lettere, poeta e filosofo, e peritissimo nell'arte delle cifre vedi l'articolo che stende il Mazzu-chelli (Vol. V., 900) e vio cha ne dice il frescimbeni (Vol. V. Pare II, 529). lo credo però che alcani Carmi di Pompeo Aranifini riportati dal Mazzuchelli come diretti di Benzio sian diretti invece al Gabriele, poiche il sopranome di Socrate era dato generalmente al nostro Trifone, e non al Benzio; ma non posso togliere il dubbio non avendo sotto l'occhio la direzione che vi dovrebbe essere. Un pezzo è questo: Ut me perpetuo tibi obligati... praestante animi tui nitore Ut sacpe in dubium voces apud me An Tryphon mage Socratem aemuletur, Socrates magis an suum Tryphonem.

1545. 4. e Regole Gramaticali. ivi. 1545. e Sansovino Francesco. Venesia descritta. Lib. I. n. 1548.

Giannotti Donato. Libro della Rep. de'Ven. Roma 1540, 8, e Ven. 1678, col Contarini, p. 360, Lo stesso edia, latina, Elsev. 1631. p. 16. 294. Gamba, Testi di lingua. p. 83. num. 321, edis.

Haim Nie. Franc. Bibl. italiana, Milano 1771. pag.

18-, 228, 533. Lirici Veneziani del secolo XVI. Ven. 1788. p. 73

Lettere di nobili Veneziani illustri del sacolo XVI. Venesia Alvisopoli 1829, pag. 65, e 76 nella lettera di Giorgio Gradenigo.

Menagio Fgidio. Mescolanze. 1692. p. 18.

Morelli Jacopo. Godici Naniani volgari . p. 122. 123. 201. e Operette. vol. I. p. 199. 200. 217.
Marsand Antonio. Biblioteca Petrarcheses. Milane

1826, p. 49. Matteacci. Ragionamenti Politici - ediz. 16:3 - p.

101. t.º Mocenighi Giacomo e Tommaso. Rime. Brescia

1756. p. XV e 40. Nores. (de) Jason. In epistolam q. Horatii Flacci de Arte poetica interpretatio ec. Ven. 1553. 8. Apologia contra l'Autore del Verato. Padova

1590 - 4.º p. 14 1.º 40. Ponte Lorenzo Antonio, p. v. Discorso mss. intor-no a Trifone Gabriele letto l'anno 1806 a' 29 di maggio nell'accademia dei Filareti in Venezia. Partenio Bernordino. Della imitaziono poetica. Gio-

lito 1590. 4. B nella latina. De poetica imitatione. Venetus apad Iudov, Avantium 1565. 4. p. 10 e sitrore

Porcacchi Tommaso. Isolario, Ven. 1590. fol. p.

Poggio (di) Federico Fincenzo. Notizio della libroria de'padri dom. di S. Romano . Lucca 1792. p. 185. num. 25.

Pino Bernardino. Nuova scelta di Lettere. Ven. :574. rol. II. p. 69. 269. e seg. 345. 365. rol. III. 99. 100. vol. IV. 70.

Quadrio. Storia e Ragione d'ogni Poesia. Vol. IL 351. VI. 60-

Ropicii Jovitae Brixioni. De Numero Oratorio Lib. V. Aldus. 1554. p. 55. Rime di diversi. Libro L ediz. 1545. p. 190. Lib,

L ediz. 1546. p. 205. Lib. L ediz. 1549. p. 205. Lib. L ediz. 1587. p. 315. Libro IL ediz. 1547. p. 114. e 1548. p. 74. Libro III. edia. 1550. p. 68. 177. 178. 183. 184. 197. Rezzi Luigi Maria. Lettera a Giovanni Rosini in-

torno i manuscritti Barberiniani Commenti di Dante, Home, 1826, p. 33. Salvini Anton Maria. Prose toscane. Parto secon

da. Firenzo 1735. Sezione XXX. p. 188. Tom. III.

24. Lib. XIII. p. 257. to Osservazioni della Lingua volgare. Ven. 1562. 8. pag. 295. b. Cose Notabili di Venezia. ediz. 1565. p. 80.

Speroni Sperone. Opere. (Venezia 1740) T. I. p. 223. 224. 241. 353; IL 345. 348. 349. 470. IV. 224. 225.

Stringa Giovanni. Venezia del Sansovino amplia-

ta. p. 396. t.º e 427.

Superbi Agostino. Eroi Veneziani. Libro III. p. 61.

Tiepolo Jacopo. Bime. Stanno con quello di Ni-

colò Tiepolo. Venezia 1829. 8. pag. 31.

coto liepuio. vonesia 1029, o. pag. 31. Tiraborchi. Letteratura Italiana. edia. Veneta 1824. T. VII. Parte II. p. 656. e pag. 1984. Tolomei Claudio. Lettere. Ven. 1547. p. 209. Tomasini Jac. Phil. Bibl. Patav. mss. Utini 1639.

p. 110. col. 2. Tonitano Bernardino. Ragionamenti della lingua Toscana, Venezia, Grifio 1545, 8. p. 131, 143.

Lib. II, p. 11. Lib. L. Toscani Jo. Matt. Peplus Italiae. Lutetiae 15-8.

p. 86. Valerii Augustini De Cautione ce. Cominus. 1719.

p. 50. De recta philosophandi ratione. Veronae 1577, p. 67. Memoriale a Luigi Contarini, col-le note dell'ab. Morelli. 1803, p. 11. Farchi Benedetto. L'Ercoleno. Com. 1744. Vol. L. p. 445.

P. 445. Venier Domenico. Rime. Bergamo 1751. p. 131. 139. 1 to. e pag. XVI. della Vita del Venier. Zeno Pierangelo. Memoria di scrittori patrisii. p. 54. edia. 1662.

Zeno Apostolo. Annotazioni alla Bibl. del Fontonini Vol. L p. 300. 301. Vol. IL. 28. 126. 127.

Il secondo di questi Gabrieli è Iacono che abbiamo più volte ricordato nel teste scritto articolo intorno a Trifone. Questi fu figliuolo di altro Iacopo fratello di Trifone q. Bertucci, e nacque nel 1510. Del 1549 era Podesta e Capitanio di Feltre, e sotto di esso fu edificato nuovamente quel Palazzo ( Bertondelli. Storia p. 256 ). Mori nell'agosto del 1550. Egli è chiaro fra' nostri scrittori più per le opere dello zio Trifone da lui date alla luce, che per le proprie. In fatti nel 1545 in Venezia per Giovanni de Farri, in 4. stampo, come abbiam detto parlando dello zio, le Regole Grammaticali tratte da un ragionamento avuto intorno a questa materia con Trifone, nel di quintodecimo di maggio 1535 . Queste Regale ristamparonsi in 8. in Venezia per Giovanni Griffio con dedicazione al magnifico m. Marin Grudonico.

in data 15 maggio 1548, uomo studiosissimo del cui elevato ingegno avete questa dolcissi-di questa favella. Vedesi da questa lettera che ma acqua bevuta. la prima edizione fu fatta insciente l'autore; e che questa seconda sia per correzione, sia per escumpli aggiunti è assai più copiosa del-la prima, come dal riscontro facile a farsi si riconosce. Che poi anche queste aggiunte sien cavate dalla voce e dalle istruzioni di Trifone, io non oso affermarlo, nè negarlo . Stando alla epistola di dedicazione sembra che la cosa sia tutta di Iacopo, benchè la base principale sia già di Trifone. Vennero queste Regole col titolo di Grammatica del signor Incomo Gabriele ristampate a p 409 del libro Degli autori del ben parlare per secolari e religiosi opere diverse ec. In Venctia nella Salicata MDCXLIII, 4. Tomo II che tratta della Grammatica; e fin dal 1562 il Sansovino le aveva inserite nel suo libro: Osservazioni della lingua volgare. Venezia 1562. 8. 11 Borghe. si nelle lettere discorsive parte I. p. 5. (Roma Mascardi 1701) trova gl'insegnamenti del se non che essendo pochi, non ponno esser gran fatto giovevoli. Iacopo Gabriele, come lo detto parlando di Trifone, diede alle stampe il Dialogo nel quale de la sphera et degli orti et occasi de le stelle minutamente si ragiona . In Venetia per Giovanni de Farri ne Bembo. Anche questo libro è frutto degli insegnamenti eziandio di Trifone satti nel 1536. Quantunque però tanto le Regole, che il Dialogo sien in sostanza cose d'altri, nondimeno sapendosi non esser cosa tanto facile il saper (Storia di Belluno p. 264. L.º 266. L.º). bene esporre gli altrui pensieri. E a questo proposito è degno d'esser ricordato il viudizio datone da l'ietro Bembo, il quale in una lettera da Roma il 25 settembre 1515 a Iacopo di- fone era stato eletto Savio agli ordini nel setretta (Opere vol. 111. p. 183) ringraziandolo del Dialogo della Sfera mandatogli dice: in se molte belle parti contenere... hollo con singolar piacer mio letto e riletto e veggovi non solumente eccellente astrologo divenuto, ma la quale a noi Veneziani uomini non è molto de suoi sermoni. (Venetiis Aldus 1505. 8.). agevole ad apprendere sì che si possa con essa bene e regolatamente scrivere ... rendo grazie a voi e non a voi solo ma parimente anco-

Lo ricordano il Sansovino (Lib. XIII. 258.

b) l'Alberici (p. 48), Pierangelo Zeno (Me-moria 1662 p. 54) Apostolo Zeno (Annot. al Fontanini. Vol. I. p. 21.) ec.

Terzo fuvvi un altro Iacopo Gabriele che merita ricordanza. Questi non su già fratello del suddetto Trifone, e quindi figliuolo di Bertucci cavaliere, come notrebbesi facilmente credece per la contemporaneità del viver loro: ma fu figliuolo di Giovanni q. Andrea q Giovanni da s. Giovanni in Bragora, e dev'esser nato dopo il 1445 anno in cui suo padre accumpagnossi con una figlia di Nicolo Malipiero. Del 1503 in giugno cgli era Podestà e Capitano di Cividal di Belluno. Avea Vicario Pietro Capasan'a, ed era Castellano della terra il patrizio Michele Bon q Fantino. Provvide con tutto il calore onde difendere quel sito dagli attacchi delle truppe di Massimiliano, come si ba dalle sue lettere e da quelle del conte Giovanni Brandolino estrattate nelli Diarii del Sanuto: ma presa da que' soldati la terra, il Gabriele fu fatto prigioniero e condotto nel Castello di Primiero, e sotto buona custodia tenuto per ordine dell'Imperatore. Dal luglio 1509 al feb-Panno MDXLV, con dedicazione a Pietro hrajo 1710 (m v.) rimase nella custodia, e allora solo ne fu liberato con altri patrizii, cioè
Bartolommeo Dandolo, Lodovico Contarini, e due altri populari. Del 1513 ebbe in patria il magistrato alle Cazude: e venne a morte del non e picciol merito quello di Iacopa nello 1525. Di lui vedi il Sanuto ne' diarii sovrainaverle in buona lingua e chiaramente estese, dicati, Vol. VIII, XI, XVI. XVII, e il Piloni

Ma Iacopo Gabriele che fu fratello di Tritembre del 1501. Poco visse, perché nell'aprile 1510 mori in sospetto di peste, come raccogliesi dal Sanuto val. IV. p. 48 t.º e vol. X. p. 125. A questo lacopo, che del resto era uomo fornito di morali virtudi, e di buone letteinsiente ancora maestro della Toscana lingua re, Giovanni Aurelio Augurello dedica il primo

Quarto finalmente è un altro posteriore Iacora al vostro molto reveren. zio e fratel mio po Gabriele patrizio, poi prete, e scrittore, del messer Trifone dal puro e limpidissimo fonte quale parleremo in altra occasione.

IOANNIBAPTISTAE GONEMI CYPRIOPATRIA. GENERE VIRTVIE MILITAR & CLARO, OVI IN FORI IVLII BELLO PEDITYM DYCTOR VENETO PRINCIPI PRIVS MARCI FILII PO-BRI PROMERITORYM GLORIA VIGET ET VIVET: VIENNA VXOR ET FILII MOESTISSI-MI ORANTES AC PLORANTES POSVERVNT MDGXVII. V NOVEMB.

lamente dice gorire u invece di PEDITE u. Di queeipe consagrò pugnando la vita di suo figlinolo Manco, e di suo padre (1). La guerra poi del di Colemberg, giureconsulto Gradiscano (Com-(De oppugnatione Gradiscana libri quinque. Utini 1658, fol. ).

La famiglia poi Gorrus d'origine Cipriotta era delle principali, e di quelle che, presa Cipro da Turchi, vennero a fissare dimora in Venezia È illustre Scipione Goneme cavaliere nato a Venezia nell' anno 1605 da padre fuggito alla schiavità de' Turchi e qua ricoverato. Scipione diede opera agli studi in Padova, e riportata laurea in ambe le leggi, era appena giunto so alla Cattedra di Dritto Feudale, che predi- con questi carmi. lesse a segno di gicusare le superiori e le supreme dignità del Ginnasio; e in questa tanto celebre divenne che il veneto Senato nel 1664 il dichiarò Consultore nelle cose Feudali asse-

gnandogli un peculiare stipen dio. Prese a moglie una figliuola di Alessandro Singlittico Cipriotto, e chiarissimo professore di Giurispru denza nella primaria cattedra di Padova; e d. questo maritaggio nacque Polissena che fu po scia moglie di uno de' conti Davila di Cipro. VENETO PRINCIPI PUONANDO CONSECRA- Scipione già fatto grave d'anni, decorato del TI DA LECLLERIS REIP. MONVMENTIS CELE- titolo di Cavaliere dal Senato, e posto in onorevole riposo mori in Padova nel 1700 a' 25 venendo il 25 novembre, in quella ora e giorno in che nato era 96 anni addietro . Fu scppellito con lunga inscrizinne in quella chiesa di s. Francesco di Paula. Noi potremmo collo-Dal Palfero, Gradenigo, Coleti, il quale ma- care fragli scrittori Veneziani quest' uomo se qualche cosa del suo ci fosse rimaso; ma per sto Giambatista Goveme altra notizia non bo testimonio del Papadopoli, sebbene molte cose che quella che dalla presente epigrafe si ricava, avesse scritte e molte dalla cattedra dottamencioè ch' era conduttiere di fanti nelle milizie te insegnate, pure non volle giammai agli aldella Repubblica nostra, e che al veneto prin- trui occhi so'inporle; anzi tal era la modestia sua, e tanto il dispregio che de' suoi scritti faceva, che poco innanzi al suo morire gettolli Priuli qui indicata ell' è quella contra gli Arci- inesorabilmente sul fuoco, malgrado che il Paducali già principalmente descritta da Fau- padopoli suo lodatore, e a quest'atto presente, stino Moisesso (Historia della ultima guerra avesselo pregato di conservarli. Vedi questo nel Friuli. Venezia 1623. 4. e da Biagio Rith scrittore (Hist. Gymn. Patov. T. I. Lib. II. Sect. II. cap. XVII. p. 163. e Lib. 111. Sect. mentarii della guerra moderna passata net I. cap. XIX. p. 275. 276). Vedi anche il Fac-Friuli. Trieste 1629. 4) e da Enrico Palladio ciolati (Fasti Gymn. Patav. Pars. III. p. 168, e 182) cui nulla cosa sembra più gloriosa pel Goneme di quella dello avere insegnato per lo spazio di 69 anni. Il Salomonio ha l'inscrizione (Urbis Pat. Inscr. p. 281), Di Scipion Goneme però ( credo sia certamente lo stesso) evvi una ode intitolata il Sole, ed un Sonetto ambi fatti in occasione del dottorato del molto illustre et eccellentiss, sig. Francesco Morales seguito in Padova nel 1621. Stannosi nel libro Urania ossia raccolta di componimenti fatta da Gio. all'età maggiore, che venne eletto nel 1629-30 Battista Martini in quell'occasione, e stampati alla spiegazione delle Regole del Oritto nel pa- in Padova nella staniperia Camerale in 4. tavino liceo, ed alle clegani ed erudite sue (Opuscolo della Marciana). Dall'epoca 1621 dissertazioni un pienissimo uditorio concorreva, vedesi che di 16 anni il Goneme scolare in Da questa occupazione nel 1641 videsi promos- Padova vollo onorare il condiscepolo Morales

(1) Di un Marco Gonemi che può essere il nostro trovo menzione in un epuscolo intitolato Ordini dell'Accademia degli Cittadini Venetiani per viver christianamente et politicamente sotto il rever. Rettore don l'ommaso Buoni. Venezia 1608, 4. Quest'era una pia società sotto la protezione della B. Vergine della Neve ( e il Gonenii era uno de' fratelli .

GEORGIVS SALER NICOLAI CIVIS VENETI P. DVCALIS GASTALDIO IDEMO. HVIVS MO-NASTERII PROCVRATOR. QVI NAVALIS IN-CENDIO XVIII. KALEND, OCTOB. MDLXIX. DVM NOCTY TOTA VRBS OB COMBVSTVM TORMEN PARIUM PULVEREM CONCUTITUR PROXIMIS AEDIFICUS CVM MONASTERIO PROLAPSIS ANGELAM GRADONICAM ABBA-TISSAM SACRASO, VIRGINES CISTERCIEN-SES LVI. EX FLAMMIS ET CADENTIVM TE-CTORVM RVINIS INCOLVMES IN IVDAIC VM INSVLAM TRANSVEXIT VBI IN D. 14COBI ARDIBYS VI. IDVS OCTOBRIS PUBLICE DA-TIS SENATUS LIBERALITATE COMMORAN-TVR DONEC EO CVRANTE MONASTERIVM A FUNDAMENTIS RESTITUERETUR, OVOD INTERIM DVM EXAEDIFICATVR GEORGIVS ANNOS NATVS LIII. XV. KAL. NOVEMBRIS MDLXXL MORIEXS SVI DESIDERIVM BOXIS OMNIBVS RELIGVIT.

L' epigrafe stà nelli manuscritti Palfero, Gradenigo, Coleti, ed anche nel Cornaro. Il Gradenigo e posteriori pongono nel principio le sigle A. S che mancano nel l'alfero, e non sono in un altro codice presso la Marciana di famiglie Cittadinesche. Il Palfero poi per errore ominise XVIII avanti Kali; e lia pur male posto l'anno MDLXXIII, invece di UT RELIGIOSA IO. ANTONII SALER VOTA MOLXXI.

TOANNES ANTONIVS SALER NICOLAL CIVIS VENETIF. ET GEORGIJ E REGIONE FRATER HVIVSCE MONASTERII IN DEMORTVI FRA-TRIS LOCVM ITIDEM PROC. DILECTUS AR-DIFICATIONEM HANG AB IPSO ANTEA SYM-MO STVDIO MAXIMISOVE LABORIBUS IN-CHOATAM ABSOLVIT ANGELAMOVE GRA-DONICAM ABBATISSAM CVM CISTERCIEN-ANNOS III. MENSES V. DIES III. FVERANT DEMVM OVOD MAXIME OPTABAT AD PRO-HOC SACELLYM AERE PROPRIO AEDIFI-CANDYM CYRAVIT SEPVECHRO APPOSITO SCAT. ANNO MDLXXVIII.

Anche questa abbiam dalli detti manuscritti. nei quali è errore l'aver detto PRAEDILECTES invece di panc. DILECTES (per DELECTES), e l'errore vien corr 4 o dal manoscritto Marciano di famiglie Cittadmesche. Così questo manoscritto corregge un altro shaglio di que raccoglitori che han detto MDLXXII invece di MDLXXIII: che così deve essere se dalla lapide vedesi che anni III, mesi V e giorni III erano scorsi dall' ottobre MDLXIX epoca del trasporto delle monache nell' Isola della Giudecca al momento in cui nel nuovo monastero entrarono. Il l'alfero anche ha OITATERAT altri OFTAferisce al Saler, non alle Monache . Il Palfero pure ha AFTEM invece di ANTEA, ed ha con-OFIESCENT; gli altri CONGFIESCANT e il Marciano codice congressar. Stando all' epigrafe converrebbe correggere anche il Cornaro che none il traslocamento delle monache dalla Giudecca nel 1574 non nel 1573 (XI. 238). Giannantonio. . Saler morendo ordino che dell'usufrutto e delle rendite che lasciava a Isabella sua consorte si celebrasse una mansionaria perpetua in questa chiesa, come appare da sentenza a legge 1393 23 ottobre ottenuta dal Monastero sopra il detto testamento.

PERSOLVERENTUR ISABETTA SPINA VXOR MON, HOC PERFICIENDYM CVRAVIT, OBIIT III. NONAS OVINTILIS MDLXXXVII.

Dal Palfero e dal Gradenigo, e dal mss. Marciano che ha PERSOLFENTER, Palfero ha ANno innanzi al 1587.

In questo manuscritto sono a stampa l' albero, e alcune terminazioni spettanti alle famiglie Salen provanti la loro Veneta originaria Cittadinanza. Son pure a stampa le dette in-scrizioni; dalle quali chiaro apparisce il merito SIBVS VIRGINIBVS PRIDIE IDVS MARTII ch' ebbe primamente Georgio Saler procurato-MOLYVIII EX EADEM IVDAIGA INSVLA VBI re del monastero nel tradurre, l'abbadessa Angela Gradenigo e le monache sane e salve dal-le fiamme nell' isola della Giudecca e propria-PRIVM MONASTERIUM REDUXIT ATQUE mente in quel convento di san Incopo, e di procurare la sollecita rifabbrica del monastero; e in secondo luogo la cura che presesi Giovan-IN QVO IPSE IN NOVISS. DIEM HAEREDES ni Antonio Saler fratel suo sostituito nella ca-SVI ATQUE OMNIS POSTERITAS CONQVIE- rica di procuratore per la compiuta fabbrica del Convento, e per il ritorno delle suore alla Celestia dopo tre anni, cinque mesi, e tre

giorni daechè eran dimoranti in s. Iacopo del tempi moderni è Christoforo da Canole era la Giudecea. Le due inserizioni de ce g stavan capunao da mare nelli suoi Dialoghi intorno collocate in marmo alle pareti della Cappella la militan acode; si quat col messo della vir-

, ,

MDI VI. DIR XXII. APRILIS. HOC IN TVMV-LO JACENT VINCENTIVS CANTONYS ET PE-REGRINA VXOR ET FRANCISCUS PANTA-LEONIS CVM SORORIBVS EIVSDEM VIN-CENTIL HAEREDIBVS ELISABETHA ET CLA-RA OVAE BALTHASSAREM DRACCHIVM OVINTUM INSTITUIT HAEREDEM OVI POST OBITYM TAM SVVM OVAM INCOBAR MAZ-LAPIDE COOPERIRI DECERNIT MDCXVL SPERO VIDERE ALIOVANDO SO-LEM EGREDI E SVA LONGA ECCLYPTICA.

eero Grad. e Coleti, il quale ha necessit i en e que que so uomo era versato nelle cose maritieero Grad. e Coleti, il quale ha necesstri nece dell' arsenale.

di necesstr. L'una e l'altra è famiglia della
quale trovere

Di BALDASSARE, O BALDISSERA DRACIIIO QVINTIO GENIO FELICI MAGNAE DOMVS CONTAREmento. È certamente migliore il libro seguen. SCENDIT. ANNO DOMINI MDCXXIV. mento. Le criammente mignore il tituto seguero schadul i anno bostinia miscolari. Il teche sta manuterito nella Marciana (Codice VI classe IV. in 4. cartaceo di fogli 55 e del secolo XVII) nittolato. Il "draminaglio di Bal- mss. Palfero, Gradenigo, e Coleti. Palfero .n dissera Drachio Quintio. Al screniss;mo spersos est. Gli altri ommettono est. prencipe di Venetia DD. Marino Grimani et eccell. signoria. Nella dedicazione dice che rebbe questa epigrafe; ma essendo i quattro

particolare della famiglia Suler ove si celebra- tit et industria propria operò quelle cose che particolare della Jamigua votte:

va la suindicata quotidana mansionaria, ed con poche porole esso Drachio manifesta dell'

Ammiroglio et delli avvertimenti della guerra esperienza esercitati et ritrovoti, protestando di non aver mai vedute le Regole del Carale, ne le sue ordinanze marine, e di scrivere non in concorso con altri periti a' quali cede, ma per giovare a sua serenità come servidor suo fedelissimo. L'operetta comincia: Sotto questo titolo di Armiroglio si potrà considerare tutti gli armiri . Segue un Istruzione sul modo che tenersi deve per esser sempre preparati di galee in arsenale: e inoltre un Discorso opportuno in tempo di pace per preparar uno deposito di roveri per la fobricatione di 25 galee sottili et OBITY AT TAM ZAE YNORIS ET TOANIS FRANCISCI ET M. *il differir esser cosa pericolosa*. Rammenta in ANTONII FILIOR. ET SVCCESSOR. CORPVS esso che avendogli Iddio *per lunga esperienza* fatto conoscere quello che l' Arsenale patisce, e le cause minutamente, gli ha dato il modo ancora di poter giovare proponendo i rimedii. Termina l'opuscolo colla sottoscrizione Boldis-Dal Palfero, Gradenigo, e Coleti. Palfero sera Drachio Quintio . Da tutto ció si deduce

12

( non Ovisto ) abbiamo alle stampe l' opusco. NAE VENETIARYM LIBERTATIS PATRIAE lo: Hinno volgare in lode della Beaussima ASSERTRICI LITTERARYM VIRTYTYMO. Vergine Maria, nel quale si contengono la OMNIVM CIVILIVM ET MILITARIVM PRO-Concettione, Natività, et Ascensione sua con l'TECTRICI ET FRANCISCO CONTARENO DV-Incarnatione et natale del Verbo . Di Baldis- CI EX FAMILIA POST DOMINICUM IACOsera Drachio Quintio. In Vinegia appresso BVM ET ANDREAM AD PRINCIPATYM PRAE-Giorgio Varisco MDCV1. 4. con dedicazione TER VOTVM EVOCATO. CIVI MODESTIA alla abbadessa Innocentia Valoresso (della ET SANCTIMONIA INSIGNI SENATORI Equale vedi il num. 2. e 5), et olle clarissime GREGIO DOMI FORISO, APVD ALTISSIMOS et reverende monache di santa Maria della CHRISTIANITATIS REGES PRINCIPI INGE-Celestia, in data primo novembre :1606. In fi- NVO, ET OPTIMO: QVI MENSE IMPERII VN-ne vi è Cantico dell' autore innunzi Giesu DECIMO AD SVPEROS REVOCATYS AD BE-Christo. Il libro non ha di buono che l'argo NEFACTOR. PRAEMIA PLACIDISSIME A-

Molta ed interessante illustrazione richiedefragli altri che scrissero di milizia navale nei dogi, che qui si nominano, ricordati anche in antre lapidi, così in luogo più opportuno mi ri- ce e il Palier son rammentati anche dall'ab. serbu parlarne. Vedi, fralle altre, le epigrafi Morelli nella disseriazione della cultura della della, chiesa di e, Francesco della Vigna, de' poesia presso li l'eneziani (Vol. I. n. 230 fluori). Frari, di santo Stefano, e di san Nicolo di rette) con elogi alla loro eleganza. E il Falier

13

VV. NN. MARINI ET I OCTAVIANI FALETRO FRATRYM NEC NON | Q. ILLVSTRISS, DNAB VRSETAB | VXORIS DICTI DOMINI MARINI ET | Q. ILLMI DNI HIERONYMI FILII DICTO-RVM IVGALIVMI ET CLARMAE DNAE CA-MILLAE RELICTAN Q. PRAEDICTI | DNI O-CTAVIANI TANTVM I ANNO DNI MDCXXX. I MENSIS IVNII

Abbiamo la lapide nelli mss. Gradenigo e Coleti. Combina essa colle Genealogie del Coletti. Combina essa colle Generalogie dei Cappellari, non già con quelle de continuatori di M. Barbaro — Marino ed Ottaviano eran fratelli ligliuoli di Girolamo q. Marino. Marino che fu senatore e capo del Consiglio de' X erasi sposato nel 1580 in donna Onserra Vorosini q. Michele q Pietro, e mori del 1612. Da questo ruatrimonio nacque Giaolano nel 1595 che mori nel 1615 - Ortaviavo poi erasi animogliato con una Cantata, il cui casato non apparisce dalle Genealogie del Cappellari. Quelle de' continuatori del Barbaro non pongono OTTAVIANO come fratello di Manino; ma ne registrano un altro dello stesso nome che non ha alcuna parentela col detto Marro. Ma anche da altre Genealogie apparisce, che era-no fratelli Marino ed Ottaviano. Fralle carte di questo Monastero si trova : 1628, 25 dicembre. Testamento di Orrariano Faura fu di Girolamo col quale ordina di essere seppellito in questa chiesa, e lascia a Candida ed Orsetta l'alier monache sue nipoti ducati 400 annui, i quali dopo la morte loro debbano passare al Convento ec.

trià più volte parlerassi di questa casa e degli illustri suoi individui. Per la somiglianza del nome qui ricordero CAMILLO FALIER il quale sebbene si dica patrizio, pure negli Alberi Inscrip. non si trova registrato. Fiori del 1560, e ne manuscritti di Apostolo Zeno stava un codice cartaceo in fol. di Rime italiane, e poesie latidel detto Camillo Falier due odi latine, una NICOLAO PISANO | BENEDICTI PILIO | PA-

poi è chiamato eccellentissimo giureconsulto da Tito Giovanni Scandianese nella dedicazione che gli fa della sua Dialettica. Venezia Giolito 1563 in 4.

14

D. O. M. | P. O. PRETEGIANI | SS. TRINITA-TIS PMVS PRESS. | VIVENS LOCVM CINE-RIBVS PARAVIT. I VIXIT ANNOS LXXXVI. OBILT DIE XXVII. FEBRVARII | ANNO MDCC-

Pagregiani. Cognome comune tra i Veneziani, e il vedremo in altra inscrizione. La Tarti-Ti' era chiesa parrocchiale di cui a suo luogo. Dal Grad. e Coleti la epigrafe, il quale Coleti per errore la pone al Sepolero.

15

GASPAR GALVS I IN ARMAMENTARIO PRAB-FECTYS ! HELISABETH VXORI AC SIBI | EX TESTAMENTO, I COGNATORYM VEL ALIE-NVM CORPVS | CAVIT INFERRI | INVIOLA-TI CONIVGII TESTIMONIVM. | VIXIT ANNOS LYV. | OBILT ANNO MDCCXXX, | OCTAVO IDVS IVLII.

Dal Gradenigo, e dal Coleti il quale pose l' anno MDCXXX anziche MDCCXXX, e dice GAILVS invece di GAIVS, ma preferisco Gradenigo chu copiò sopralluogo, mentre Coleti per lo più copiava da manuscritti e particolarmente dal mss. Svajer, Inoltre Gato o Gaggio non GARO, è nostro cognome. Questi era uno de Proti dell' Arsenale: e potrebhe darsi che fosse-della famiglia di un Gaspara Gajo che vivea del 1623, e che sta sepolto in l'adova nella Chiesa degli Agostiniani con epigrafe riportata dal Salomonio a pag. 240. dell' Urbis Putav.

16

indirizzata a Michele Barozzi, che comincia: TRITIO VENETO | CONIVGI OPTIMO | ET Baroij Aonidum decus sororum, e l'altra: AMATISSIMO I FILLIS ET SIBI | CAMILLA Salve o Syrmio docta et venusta. Questo codi- BENETTA | NOBILIS PATAVINA | LACRY-

L' epigrafe dal Gradenigo e dal Coleti, Nicolo figliuolo di Benedetto q. Bertucci Pisani patrizio Veneto nato del 1585 a'25 agosto, ammogliossi nel 1659 in Cecilia Gradenigo di Nicolò q. Francesco; e nel 1652 in don-na Camilla Benerti q. D..., relitta di Antonio Buzacarin di Padova. Mori nel 25 maggio 1657. Così dalle Genealogie patrizie di Marco noscritti ha Bundera invece di Benerta ba un errore. Nicoto ebbe figliuoli Francesco, Marco, Benedetto; de' quali Francesco, nel 1668 moni in Candia venturiero contra' Turchi. Marco fu nel 168; eletto governatore straordinario di Galeazza nell'armata contra i Turchi; nel 1685 fu alla presa di Corone e Zar-nata, e l'anno stesso eletto capitano ordinario delle Navi, colle quali nel 1686 trovossi all' assedio di Napoli di Romania, e nel 1687 alla facevan sede alcuni pirati che non lasciavan conquista di Lepanto e Patrasso. Nel 1688 come giungere le vittuarie ed altri sovvegni necessatenente generale dell'armi fu all'assedio di Negroponte; e nel 1690 essendo capitano straordinario delle Galeazze fu obbligato di costituirsi nelle carceri per non avere puntualmente obbedito alle commissioni del generale. Mori li 29 luglio 1711 d' anni 68, e fu seppellito in s Angelo - Finalmente Benedetto fin dal 1695 era Pisani al Consiglio. Finalmente nel combatti-Governatore dell'Entrade; poi fu successiva- mento seguito nel 9 febbrajo 1694 (1695) tra mente Consigliere, Avvocato per le corti, Con- la Veneta armata e la Ottomana agli Spalmadosigliere di san Marco, del Consiglio di X, Sena ri di Scio, dirigendo, come Almirante la Nave tore, ec. le quali tutte cose ha già registrato il san Vittorio attorniata da cinque sultane, ed Cappellari nelle sue Genealogie dietro la scor. animando tutti con la voce e coll'esempio fece ta degli storici principalmente Garzoni e Lo- per più ore vigorosa resistenza al nemico, sin-

scendenti dello stesso nome.

di servire la partia colle arrai, e pecciò nel azioni fossero registrale nei libri pubblici ad principio della secnoda guera di Candia, onorato memoria del defunto, ad exempio e sti- che fu nel 1864 si porti on qualità di volon- molo agli altri cittodini onde meritanti le dimotario all' armata sopra le galeazze di Mar strazioni del pubb. affetto ed a continuato to-

MANS P. I OBIIT AETATIS SVAR ANNO LXXII co suo zio suindicato, ed intervenne agli ac-I ET REPARATI ORBIS MDGLVII. quisi di a Maura, di Corone, di Calamata, e di Atene. Trasferitosi poscia sopra le Navi intervenne all' attacco di Negroponte, si trovò nell' incontro della combattuta Caravana nelle acque di Mettelino, sotto il comando del capitan estraordinario delle Navi Venier, e nell'assedio di Malvasia. In questo tempo ebbe l' incontro di diriggere una squadra di Navi, sempre servendo a proprie spese, e gli successe di fermar un Vascello che con genti e munizioni Barbaro, e dagli alberi privati del nob. Vin- si portava al soccorso della medesima assedia-cenzo Pisani. Dunque l'epigrafe che nei ma- ta Malvasia; per il che abilitato già all'ingrete. ta Malvasia; per il che abilitato già all' ingresso nel maggior Consiglio, passo al carico di Governatore di Nave Fu destinato all'assistenza della demolizione della Vallona e di Cannina, poi alla custodia delle bocche del Golfo, ed alla scorta e direzione di più convogli Intervenne all' attacco della Canea, e spedito alla fortezza di Suda e Spinalonga co'soccorsi ordinarii ebbe la sorte di togliere alle angustie Suda, avendo abbruciato il Borgo delle Caline, ove rj; presa anche una di quelle barche e fatti molti schiavi. In considerazione di questi utili multiplici servigi resi alla patria, e de pericoli, e dispendi sostenuti, il Capitan Generale destinollo in Almirante delle Navi dando ottimo conto della puntualità, del valore e zelo del chè colpito da tre moschettate, una delle quali De' due in questa lapide nominati Nicotò e nel petto, illustrò con chiara morte maggior-BENEDETTO non ho che dire. Potrebbe però mente il suo nome. Fu sepolto in Scio; ed al questo Nicotò essere autore di una canzonetta Liomento dell' essequie solenni che nella chieche sta mss. a pag. 18 tergo di un codice del sa di santo Stefano di Venezia si secero intersecolo XVII contenente Rime di diversi in s. venne tutta l'Ufficialità, e le maestranze tutte Marco segnato col num. 174 della classe IX, dell'Arsenale assistettero alla sontuosa funzione. e che comincia: Laura, cor di mia vita, Luci. Abbiano alle stampe un opuscolo intitolato: da più che 'l Sole. Dirò hensi di due loro di- Orazione in lode di Nicolo Pisani per l'illustre sagrifizio della sua vita alla religione ed alla Il primo si è Nicolò f. di Benedetto Go- patria nella battaglia marittima del 1695. Vevernatore suaccennato 1695. Questo Nicolò netia. Pavin. 1697 in 12. Volle il Senato nel nato nel 1668 mostrò genio fin da fanciullo 1695 a' 26 di maggio che le sopranarrate sue

stimonio della pubblica gratitudine che sarà sempre disposta alle occasioni opportune di contribuire nel padre, nel zio e nei fratelli sopraviventi, cost copiose e qualificate benemerenze. Vedi le Genealogie di m. Barbaro, e il

Garzoni (Storia T. I. p. 513. ediz. 1712). Il secondo di questi Pisani si è Binedetto figliuolo di Angelo fratello del testè ricordato Almirante Nicolò. Benedetto nacque nel 1700 e fu sua madre Vittoria Priuli q. Pietro. D'anni tredici recitò l'anniversaria orazione funebre al Cardinale Giambatista Zeno ( Oratio in funere anniv. Cardinalis Zeni. Venetiis. apud Bortoli 1713. A. Catalogo Valentina), comun-que, secondo il solito, fosse scritta da altri. Avanzato negli anni, ebbe la carica di Savio agli ordini; fu al Magistrato delle acque, e del Consiglio de' X. Non abbandono per questo gli ameni studii ed hannosi di suo Rime an icreoutiche imitolate Pulginia. Venezia, per Bonifacio Viezzeri, 1723 in 12. Son precedute queste Rime, consistenti in LIII sonetti ottosillabi fra loro ingegnosamente concatenati, da una prefazione dello Scosso Accademico Binvigorito cioè del padre Angiolo Guglielmo Artegiani Agostiniano da Rocca contrada. Il Pisani era agominan da avoca contrava. 11 i sami eta anch' esso uno degli Accademici finivigoriti di Fuligno. Nel Giornale de' Letterati. (V enezia a. 1723 Tomo XXXV. pag. 511) si fa un D. O. M. I NICOLAVS MARCEI estratto del Libretto Fuginia dicendosi che XANDRI. I REST. MDCCXXVIL questi sonetti vengono a forquare un assai gentile poemetto, dove, dopo celebrate le lodi della Dea Fulginia, il Pisani passa a quelle di va-rii Accademici Rinvigoriti, e di poi a quelle di alcuni de' più celebri letterati già defunti della città di Fuligno. E concludesi che questo li-bretto è un bel saggio di cose assai maggiori che di se fa sperare un giovane patrizio di casa molto nobile in questa repubblica, ma d'assai più nobile ingegno e inclinazione agli stu-dii delle migliori discipline.

GIVSTO ALBERTINI | CONSIDERANDO CHE SIAMO MORTALI I APPARECCHIO QUESTO ALBERGO | ALLE SVE CENERI | L'ANNO -MDCXXXXII.

che dalla inscrizione num. 27, e da altre in altre chiese.

Di questo cognome veneziano si e'già veduto fralle epigrafi della chiesa de' Servi il cele-bre frate Paolo Albertini = Rammenterò il prete Francesco Albertini la dove stà l'epigrafe sua sepolerale, cioè nella chiesa di s. Bartolommeo; uomo assai erudito nelle greche let-

18

D. O. M. | PRE DOMENICO BENEDETTO | PRI-MOPRETE TITOLATO IN 1 S. GIOVANNI NO-VO FV CAPELLANO IN | OVESTA CHIESA ESSENDO I SAGRESTANE LE NN. DD. LISE R PAVILINA | MOCENIGO MORSE LI XI, SET-TEMBRE | MDCXCVIII.

BENEDETTI. Dal Gradenigo. L'amico mio sig. Casoni vide due frammenti di questa pie tra nell'officina dello scarpellino Tian in Rio Marin. Sul'uno era D. O M. | PRE DOMENICO BE-NEDETTI, e l'altro aveva l'epoca M. D. CXCVIIL. Nelle Inscrizioni di s. Giovanni in Olio vedemmo altri dello stesso nome e cognoma.

D. O. M. | NICOLAVS MARCELLO | Q. ALE-

Dal Gradenigo e Coleti.

Necotò figliuolo di Atessandro q. Agostino Marcello era nato del 1656 (alberi Patrizii). Giovane alquanto libertino unitosi con altri patrizii suoi amici cioè Zuanne Bragadin q. Girolamo, Zuanne Balbi q. Francesco, Alvise Basa-donna q. Gerolanto, Bernardo Trevisan q. Do-menico, Nicolò Zustinian q. Giulio, e Antonio Pasqualigo q. Andrea, la notte dell'8 venendo il 9 Giugno 1674, entraron tutti violentemen-te nel Monastero di s. Antonio di Torcello, e avrebber tentato delle turpitudini, se non ne fossero stati respinti da forza maggiore. Questo eccesso li fe tutti bandire nel 23 giugno di quell'anno. Del 1676 e 1677 vennero però liberati (Mss. del Cons. Rossi T. IX). Passato il Marcello volontario in armata sotto le insegne dell'immortale Francesco Moresini trovossi nel-ALBERTINI. Dal Gradenigo e Coleti. Molto l'ottobre 1638 all'assedio di Negroponte dove benemerito si rese Givero Atbentisti figlinolo sostenea la carica di provveditore in campo sodi Francesco per pii legati, come apparisce an- pra gl'infermi ed avea la sopraintendenza di una delle più gelose batterie (Garzoni Storia Vol. II. p. 219: Gratianus, Hist, vol. II. p.

437) Era nel 1712 e 1714 al Consiglio di XL, in altre facoltà non meno scientifiche che libelivil Novo, come notò il Cappellari.

uomini di questa casa, cioè Girolamo, Ales-

de'SS. Filippo e Giacomo (Vol. II. p. 82) e di Benedetto musicante dirò altrove sulle tracgiori.

Tom. III.

vil Novo, come noto il Cappellari.

Alessandro, del quale non trovo cosa da none di molte lingue, benchè al dire di Apostolo re, oltre Nicolò summentovato, ebbe figliuolo Zeno non fosse professore di alcuna (Lett. num. anche Agostino dal quale nacquero tre celebri 207. citata); poscia divenne istrutto nelle matematiche, le quali studio in Padova sotto la disciplina del p. Evangelista ... eremitano letsandro, e l'enedetto Marcelli.

Di Girolamo poeta ho detto nelle epigrafi tore dell'Accademia Delia, e riusci a perfezione nel lavoro di istrumenti meccanici e di globi (ivi). E di questo suo genio per le matemacie del bello elogio che ultimamente ne scrisse il tiche pare che si gloriasse, mentre annuncian-mio distinto amico il Consigliere di Appello dosi negli Atti di Lipsia un suo nuovo modo di Francesco Caffi (l'ita e comporre di Benedet- serivere in cifra, amó di aggiungere al suo no-to Marcello. Ven Picotti 1850, 8.) Qui dico di me il titolo di Matestifio. Coltivò inoltre A-Alessandro il quale ebbe pur sepoltura in que tessandro il disegno e la pittura e la incisione, sta chiesa e in questa stessa tomba de'suoi mag- Aveva dipinto con particolare studio nel sofitito della chiesa di S. Maria Maddalena questa Alessandro Marcello nato nel 1669 a'24 di Santa portata in Cielo da'Cherubini, ed altre Agosto ebbe a padre Agostino q. Alessandro, pitture a olio condusse per suo diporto. Fra e a madre Paolina Cappello q. Cirolamo q. queste devesere una Cleopatra che s'avvede. Zuanne relitta di Francesco Dasadonna (Al-na, in laude della quale il patristo Gio. Battiberi Barbaro). Agostino il padre fu assai ver- sta Baseggio compose un sonetto (Ozii giovanisato nello stullo della lingua italiana e nella si della mercello, p. 77 (Moschini Letter, Ven. musica: e di non comune coltura ando ferrita Vol. III. p. 81). Giampaelo Gaspari nella sua anche Paulina Cappello, della quale e di attre Bibliocce muss. degli Serittori Veneziani attedonne illustri della patrizia famiglia Marcel- sta di possedere lavoro del Marcello una piccola lo, conservavansi opere manuscritte nella Li- stampa di otto encie di altezza e sei di larbreria di S. Maria de'Servi anzi che s'incen- ghezza intagliata in rame, rappresentante Dia-diasse. Di ciò fa fede una lettera del padre na alla Caccia, e sotto vi si legge: Venatrix Giuseppe Maria Bergantini a Giamhattista properat dum Casta Diana per umbras, Bru-Chiaramonti inserita nell'elogio del Berganti- ta ferit sed eam non jaculatur Amor, e a bas-ni da quello scritto (Nuova Raccolta d'Opu- so vi sta: Alex. Marc. inv. pinx. del. et sculps. scoli T. XXVII). Oltre i tre maschi suddetti è disegnata, prosiegue il Gaspari, di bel caratvennero da questo matrimonio anche due fem- tere, e da essa si scorge ch'era stato scolaro del vennero da questo matrimonio anche due fem-tere, e da essa si scorge ch era stato scolaro del mine, l'una delle quali si fe monaca, l'altra cavalier. Libert, Ne septe tanto di musica che restò al secolo, ambedue donne di lettere potè dare alle stampe XII cantate dedicando-(hergantini. Lettera ciata). Alessandro e bbe le alla principessa Borphesi, per le quali fi da-la prima sua educazione comune col fratelli, e gliutendenti bolato (Lono-Lettera ciata num. fit nel collegio de Somaschi a S. Antonio di 20-7). Cregorio Orleff ania exive (Essai sur P. Castello. Quri pure trova rasi il celebre Apo-litt. de la Musique. T. II. Paris 102-2 p. 383). Castello. Quivi pure trovavasi il celebre Apo Ilist. de la Musique. T. II. Paris 1822 p. 283). stolo Zeno del quale fin dal 1692 cominciò Le premier dont le nom est Alessandro Marsolo zero det quale in dai 1032 comincio les penies comi et comi est Alessandro Mar-ad essere amico e continuò fino alla morte cello, bien que ne dans le rang des particiens (Diario Forcellinianomss. intorno. 1, Zeno.) Il de Fenies, brigua la gloire d'être dans celui padre c'he, come ho detto, amava e la poesia e des artistes; il fut à la fuis bon poète et par-la musica inisió nell'una e nell'altra i suoi fi- fait musicien, et se signala surtout dans ce gliuoli. Quanto alla poesia egli stesso era loro dernier talent par des cantates cèlébres, pour maestro, e quanto alla musica provvideli di ot- la noblesse, la grace et le gout de la mélodie; tima guida che li addestrasse a suonare il vio- et des solo pour le violon au nombre de douze, lino. Alessandro riusci in questo più felice- comme était celui des cantates qui précédèrent mente del fratello Benedetto il quale nelle teo- ses brillantes symphonies. Del suo valore nelriche dell'arte superò di gran lunga Alessan- la poesia latina e italiana variamente fu giudidro. Oltre il violino questi maneggiò varii altri cato da'suoi contemporanei. Imperciocchè se strumenti (Zeno. Lettere. Vol. II. p. 42. num. stiamo collo Zeno (Lettere vol. III. pag. 80. 207.); ma di più spiegò ingegno grandissimo num. 489 e pag. 159. num. 511.) si inipara

ta'a2 giugno 1720 in cui con tutta creanza cerca di distoglierlo dalla sua idea. Ma il fatto mostro non essersi acquietato il Marcello nel parere dello Zeno, ch'era anche parere di altri dotti dallo Zeno consultati nell'argomento; mentre in varii tempi mandô a luce due libri di poesie uno italiano e l'altro latino, che noteremo più sotto. E in quanto a'versi latini vedesi che dallo Zeno discordo non poco Giacinto nelle sue Osservazioni lodandolo, lo propose come verace modello di eleganza poetica. (O-1741. 8.) : Alex. Marcelli nobiliss. et eruditismase inedita presso i suoi discendenti avendogli impedito la morte di effettuare il suo disedi XL; e aver viaggiato in varie epoche in Francia, in Olanda, a Roma, e a Napoli. La tini Lett. sopracitata); e mori nel 1779 .
versatilità del suo intelletto, e l'unione di tanDelle opere di Alessandro Marcello stamte cognizioni rendettero questo patrizio assai pregiato, e famoso. Pertanto fu ascritto a moltissime Accademie letterarie, e di Belle Arti

che avendogli il Marcello nel 1719, mandato fralle quali fu Arconte della Crusca; degli In-a Vienna un manuscritto de'suoi versi da rive culti; Clementino di a. Luca; dell'Onor lettea remia un manuscrito ue suot versi da rive cutti 5 dementino di s- Luck, dell'Unor lette dere con animo di darii alle stampe, quelgi rario; della Società Repia di Prusia; della pochissimo ne restó pago, e li considero vere Società Albrizsiana, dell'Accademia degli Abazaccole, e quindi gli scrisse una lettera in da mimosi; e de ebbe l'unore di una Meda-ria Nel diritto avvi ALRE. MARCELLYS. PATRIT. FE-NETFS e nel rovescio un arbore con molti innesti carico di fiori e di frutta e col motto Mi-SCENIFE IN PAFM e sotto l'anno 1712; simbolo della vaghissima e summamente commendabi-le mescolanza di tante arti e scienze per le quali Alessandro fra noi vivendo segnalossi. Mus. Mazzuch. l. c. ). Ebbe anche un ritratto intagliato in rame in 4. compreso in un picco-Vincioli dotto gentiluomo Perugino il quale lo ovato in mezzo di gran contorno con emblemi di musica, di matematica, di belle arti ec. e sormontato dalla fama. Questa effigie, senza bservationes nonnullae cum litteris variorum anno e nome d'incisore, fu impressa nella ad ea quae scripta sunt de Ab. Hyacint. ex prima edizione de'suoi versi latini, ed ha sotcomit. de Vinciolis. J. C. Perusini ec. Perus. toscritta la seguente epigrafe: Alexander Marcellus Patritius Venetus vir omnium ingenuasimi viri patr. Ven. carmina ut quaeque alia rum artium amantissimus, praecipue philoso-quisnam non maxime demiretur? Qui amant phiae, matheseos, historiae, chymiae, musices, antiquorum sales, latinumq. candorem hujus picturae, poeseos, septemq. idiomatum assilegant opus. Ma la poca fama, osserva oppor duissimus cultor celebrioribus associatus ac-tunemente il dotto Francesco Negri nelle sue cademiis (1). A costumi ottimi e a molta genmanuscritte memorie, di che godettero quelle tilezza (Zeno Lett. cit. n. 207) accoppiò som-poesie appo i tardi posteri dichiara abbastanza ma attività nelle cose di governo, e quindi ocper quale dei due critici si stesse la ragione. In cupo per tutta la sua vita i magistrati più coargomenti più esi essertici altresi Mestandro spicui della repubblica (Giorn. Letterat. I la sua penna, ed un'opera morale aveva in 52, p.575). Di lui, e di Lodovica Bettoni sua pronto per la stampa, col titolo: Del felica consorte nacque nel 1712 Lorenzo Alessan-passaggio dal tempo all'eternito. Ma essa ri- dro Marcello uomo pur esso dedito alla letteratura, e senatore per senno e per virtù repu-tatissimo, a cui Benedetto Marcello suo sio gon (Mus. Mazzuchell. T. II. p. 244). Egli addirissi un Trattatello di morale, quand era manco a vivi li 17 Luglio 1747, dopo essere ancor giovane. Questo Lorenzo diessandro stato in patria Auditor Vecchio, e de Consiglii aveva intensione di scrivere le notivite o vite di tutti gli scrittori della sua famiglia (Bergan-

pate conosco le seguenti.

1. Cantate di Etereo Stinfalico Accademico Arcade pubblicate da Antonio Bortoli. Ve-

<sup>(1)</sup> Appo il conte Benedetto Valmarana veggo una medaglia in bronzo di ordinaria grandezza, che da una parte ha il busto, e le lettere ALEX. MARCELLES PATRIT. PER. e dall'altra un albero con varie sorta di frutti, e il motto miscentre in furm. E ve ne ha pure un'altra un poco più piccola, ed è in marchesita, col busto e coll'albero come sopra sendovi diversità solo nella prima leggenda, che in questa ultima e così ALEX. MARCELLYS. PATRIT. PENETYS. Tutti gli studi rammentati nella detta epigrafe sono riuniti in un distico dallo stesso Marcello (Epigrama CCCXXV. De suis omnigenis studiis.) Dissero: Fundo: Cano: Destillo: Coelo: Figuro: Computo: Versifico: Pingo: nikilque scio.

nezia 1718. 4 bislungo; sono in numero di XII, sei in soprano e sei in contralto ( Gior.

All, set in Soprano e set in Contratto (Chir. de Letterati T. 3a. p. 575).

a. Suonate a violino solo pubblicate da Giovanni Cristiano Leopold. Augusta 4, bislungo (Catalego Soranzo p. 392 frà libri di musica). Sono ricordate anche nella Biografia Universale (T. 35. p. 244. ediz. Veneta) come incise nel 1737 nella detta città d' Au-

gusta . 3. Inter seria Rtherei Stymphalici studia juvenales joci. Parisiis. 1719. Prima edizione ri-cordata nel T. II. p. 244 del Mus. Mazzu-chelli e dal Moschini. (Letter. Ven. T. II. p. 156) nel cui frontispicio è una medaglia incisa dell'autore, come si è detto. Avvi una seconda edizione ed è: Inter seria Etherij Stimphalici studia juveniles joci edi-tio altera emendatior et auctior. Parisijs. in 12 senza data, ma la stampa mi pare di Venexia. Avvi un' antiporta intagliata in rame nel cui mezzo fra varii strumenti vi è il rovescio della sopradetta medaglia coll' albero e il motto MISCENTFE IN FNFM. cui si aggiungon le parole: Virg. Aen. XII. e: Musas co-limus severiores, Mart. lib. IX. Precedono le testimonianze di alcuni illustri intorno all' autore, poi l'opera ch' è divisa in libri VI tutti di epigrammi latini di argomento vario che ascendono al numero di 1045; notando che il V libro intitolato Cribraria e che dovrebbe contenere gli epigrammi dal num. 521 al numero 691, non ne ha che un solo in cui l'autore rende ragione perchè ciò fece, ed è a autore rende ragione percine cto fece, ed e per non mescolare le cose profane colle sacre; dicendo che va solo (Vedi qui sotto al num. 4). A pag. 17 del Lib. L v'è un distico sopra l'effigie dell'autore da se stesso dipinta: Ut propriam renovat phoenix post funera vitam; Sic mea me renovat post mea fata manus. E a p. 124 del Libro VI avvi un altro distico diretto a don Francesco Riccardi piovano di s. Maria Maddalena per il soffitto dipinto dall' autore, 'nel qual soffitto era l'epigrafe ALEXANDES MARCELLE PATE. TEN. MYNYS ET OPFS.

4. Etherei Stimphalici juvenilium jocorum Cribraria. Parisiis. 4. sens'anno, di pag. 30 numerate progressivamente. Questo è il Quiato libro che non fu ristamputo nella sopraccennata 7. edizione di Parigi in 12; e contiene epigrammi di argomento profano dal num 496 al num 642 inclusivamente . Siccome poi veggo che il registro è compreso nelle due

sole lettere H. I. e che vi mancano tutte le precedenti A, B, C, ec. così deduco che l' esemplare Marciano che ho sotto l' occhio sia imperfetto, e che la parte che manca contenga tutti gli altri epigrammi latini del Marcello che abbiamo già ristampati nell'edizione in 12; dimanierache questa imperfetta in forma di 4. verrebbe ad essere la prima edizione.

5. Ozii giovanili di Eterio Stinfalico Accademico Arcade, Musas colimus severiores. In Venezia, senz' anno, 12 con antinorta intagliata in rame simile a quella premessa alla seconda edizione delle poesie latine. Si leggono nel principio alcuni sonetti in laude dell'autore, poi segue l'opera ch'è per lo dell' autore, poi segue I opera ch' e per lo più in Sonetti di vario genere, in numero di CCVIII. Alla pag. 17 è detto che l'autore era principe dell' Accademia degli Animosi.

. Nova Steganographia imperceptibilis ab Alexandro Marcello patritio Veneto Mathesiphilo anno 1718 adinventa. Quest'opuscolo è impresso negli Acta eruditorum Lipsiae. del mese di gennajo 1729 a pag. 58. 59. 40. E fu rispampato alla pag. 665 del Tomo VI degli Opuscula Omnia actis eruditorum Lipsiensibus inserta ec. Venetiis. Pasquali 1746. 4. Con questa nuova manie-ra di scrivere ritrovata dal Marcello, e prima d' allora ignota si evitano, dicesi, tutti i difetti delle cifre consuete: perchè l'artificio non è visibile; perchè la chiave non è limitata, non è sempre la stessa; perchè l'arte della controcifra non può scoprirla; e perchè il modo di scriverla non è faticoso . Tutto l' artificio sta in soli tre punti posti differentemente sopra le lettere di una epistola qualunque, e questi punti segnati con un liquore invisibile. L' uso però loro non vi si spiega; anzi chiudesi l' articolo con questi versi: Arcana auctori clavis tantummodo nota; Aut nulli, aut fido solum pandetur amico. Io metterei pegno che il chiarissimo nostro patrizio conte Domenico Morosini podestà di Venezia saprebbe agevolmente sciogliere anche questa Marcelliana cifra, come felicissimamente sciolse quella de'Lincei (Vedi Lettere del co. Dom. Morosini a Francesco ab. Cancellieri Venezia. Picotti 1829 8).

Lettera di Alessandro Marcello al Segretario dell' Accademia della Crusca, in data di Venezia 18 settembre 1706, colla quale ringrazia que'signori dell'onore fattogli di aggregarlo all' Accademia stessa, il che av-

venne nel a settembre di quell'anno, si legge a pag. 126. 127 del libro: Saggio di Letautorevoli in lode e difesa dell' Accademia reni, e dedicate al nostro ch. sig. abate Giannantonio Moschini

Il Marcello, è lodato nella dedicazione a Lorenzo Marcello del libro: Delle viziose maniere di disender le cause nel Foro. Trattato di Giuseppe Aurelio di Gennaro ec. Venezia 1748. 4. enunciato a p. 171 delle Novelle della Repub. Letteraria an. 1748. La stessa cosa si rammenta a p. 146 delle Memorie per servire alla storia Letteraria. Tomo X. pel Valvasense an. 1757. E così pure a p. 13. 14 del vo-lume XXVII della nuova raccolta di Opuscoli Mandelliana. an. 1775. E lo si rammenta pure dagli scrittori intorno alla vita e alle opere di Benedetto Marcello suo fratello.

GRATIOSAR ROTA MATRI DILECTISSIMAB | SIBI SVISQVE | SOLICITYDINYM METAM AETERNAE TRANOVILLITATIS PRINCIPIVM | DONECPERFECTA BEATITYDINIS VENIAT POSSESSIO | CHRISTIANVS RIGHI MEDICVS I V. P. I MDCLXXXIII.

Rota-Right. Ho letto questa lapide rimossa da questa chiesa, e trasportata non so perché nel luogo ove sorgeva la chiesa di santa Marina. To vi ho letto CHRISTIANTS; ma nel mss. Gradenigo è CHRISTINIS. Non posso più confrontarla di nuovo, perchè ne ignoro il fine .

MONVMENTUM HOC | DNI DELPHINI DEL-PHINO ILLE. Q. DNAE | LAVRAE VXORIS EIVS ATQ. | AD LIBITUM ILLE DNAB | AN-GELAE SORORIS SVPRADICTAE DNAE LAV-RAE | TANTYM | ANNO DNI MDCXXX.

Delvino. Dal mss. Gradenigo che dice nco per MOC, e forse sarà stato sulla pietra lo stesso sbaglio. Non è questo Delfino di famiglia pa-

tere d'Orazio Rucellai e di testimonianze VENIANT MIHI MISERATIONES TVAEET VI-VAM. | THOMAS SENACCHIVS NOBILIS CYdella Crusca. Firenze. Magheri 1826, rac- PRIVS | PHIL. ET MED. D. | ET | IN VENETO colte dal ch. signor canonico Domenico Mo- LYCEO PVB. MEDI. PROFESSOR | MONVMEN-TVM HOC | SIBI VXORI ET HEREDIBVS | VI-VENS P. I ANNO DNI MDCLXXXVI.

> Seraccet. Dalli mss. Gradenico e Coleti. Il Senacces medico e professore di medicina. pubblico era di molta fama a' suoi tempi. Aveva fralle altre la cura del monastero di san Lova irane aire a cura dei monsiero di san Lo-renzo, e quella della famiglia del Nuncio Apo-stolico di Venezia Stefano Brancacci, come raccolgo a p. 73. della Diatriba opologetica del signor Scipion Obez ec. Londra 1667, 8. A Tommaso morto nel 20 marzo 1712 fu sostituito Teodoro suo figliuolo nel governo delle monache di s. Lorenzo; ciò che hassi nel manuscritto Catastico già da me ricordato ove tratto di quella chiesa. È probabile che sia di questa casa, ma di qualche anno più vecchio un Teodoro Sennacchi cipriotto il quale trovossi all'assedio di Sebenico coll'armata Veneziana, condotta da Tommaso Contarini provveditore e dal Barone de Deghenfelt soprain-tendente generale (Vedi: Assedio e libera-zion di Sebenico, descritto da Virginio dalla pada. 1647. p. 18). Un Giovanni Senacchi Veneziano professor di medicina era fra gli arcadi di Roma col nome di Egildo Astianatteo. Vedi Crescimbeni Storia della volgar poesia. Vol. VI. p. 578. 379.

> > 23

REGINAE PASCHALIGHAE | VXORI DILE-CTISS. | PVDICITIA VIRTVTE RELIGIONE PRAESTANT. AC REGINAEI CONNVBIIS MIRA CONCORDIA PACE ET AMORE | ANNOR. X. NONDVM PERACTIS | FLORENTE AETATE ANNOR, XXV. | DIE VI. APRILIS MDCXXIII. COMMUNIDOLORE I AD COELVM EVOLATAB ALEXANDER CONTARENVS OCT.F.IN FLE-BILEM I MOERORIS ET AMORIS MEMORIAM I ANNO MDCXXIII. DIE VII. IVNII

Dal mss. Gradenigo. Coleti ommette AC RE-GIRAE, e dice XXXV in cambio di XXV. ALESSANDRO CONTARINI figliuolo di OTTAVIANO q. Alessandro, era nato del 1580; e del 1615 avea sposata Regina Pasquarico figliuola di Filippo q. Francesco. OTTAVIANO il padre era nato del 1555, e mori del 1638. Così dalle patria sie genealogie del Basbaro. Abbiamo nella Marciana un codicetto cartaceo in 4. del secolo XVII, initiolato Cariche e dignità di Utavia. no Contarini I di Alessandro e del suoi di seendenti; comprende gli anni 1575 vasque 1689, inclusive. Non vi si narra alcun fatto che possa ayere reso illustre Ottaviano nelle multiplici cariche da esso sostenite.

Fra i varii patrizii di questo nome e casato che nel secolo XVI fiorirono, trovo due degni

di memoria.

1. Alessandro Contarini figliuolo di Andrea q. Pandulfo. Fino dal 1514 troviamo ne' Diarii del Sanuto essere stato il Contarini sopraccomito di galea; tale anche era nel 1518-19-20. Nel settembre 1525 capitanio di tre galee di Barbaria, ritornato già a Venezia, riferiva a' padri e al Doge intorno le sue operazioni. Il Sanuto presente al discorso attesta che nello esordio escusandosi di non aver pratica di parlare da quella tribuna e innanzi si augusto consesso, perchè avea fatto la sua vita in nave et in galie sotil ne mai era stato in senato, narrava delle vicende del suo viaggio e della sua navigazione: poscia ricordava due cose importantissime: l'una si provvedesse che li officiali non vadi tutti fuora quando sono in le terre et lochi forti perchè potria venir qualche corsaro e menar via le galie che'l capetaneo solo che stava in galia con pochi homeni non potria difendersi ; l' altra, che ditti officiali metteno su le galie da pope sì gran scrigni che tutto imboia perhò vorria fusse compartide le portade et havessero tutti scrigni a una mesura e cussi a queste cose aricordava si provvedesse. In conclusione fece una bona relation, e da tutti e dal serenissimo spezialmente fu laudato. Nel marzo 1527 fu scelto alla custodia della città di Padova, e nell'aprile dell'anno medesimo spedito capitano in Candia; e nel 2 ottobre 1532 ritornato alla patria riferiva, secondo il solito intorno allo stato di Candia. e a' provvedimenti impartiti. Il Sanuto ha il Sommario di la Relatione fatta in Colegio per Alexandro Contarini venuto Capitano di Candia adi 2 octubrio 1532. Comincia: Come bisognava far far in Candia altri cinque volti all' arsenal siche siano volti num. X. ec. (Diarii. XIX. XXVI. XXVIII. XXIX, XXXIX. XLIV, LVII.). Essendo poscia provveditore di armata nella guerra contra il Turco del 1537, improvvisamente incontratosi colla sua vanguardia ch'era di 15 ga-lee, nella galea imperiale del Gran Signore, e giudicandola legno di corsari, perciocchè il bujo della notte non lasciava ben vedere, la investi, e dopo lungo contrasto la conquistò colla morte di quasi tutti i Turchi che vi eran sopra in numero di oltra trecento. Fu per questo fatto da alcuni ripreso il Contarini quasi che mosso si fosse da vendetta particolare contra de' Turchi i quali con fraude avevano ritenuta ne' mari di Cipro la sua nave carica di merci preziose. Altri però at-tribuendo il fatto agli accidenti delle cose del mare, e agli sbagli facili ad accadere di notte, andavanlo iscusando. Ma le querele de' Turchi che sostenevano essere con ciò stata violata la pace, fecero che per ordine del Senato alcuni fosser posti in ferri e man-dati a Venezia, e il Contarini chiamato a presentarsi al Magistrato dell' Avvogaria presso a cui erasi instituito il processo. Frattanto giunto l'anno 1558 il Contarini, assente, fu creato Procuratore di san Marco de Citra; e del 1539 trovandosi in Candia provveditore, con autorità eziandio di Canitano Generale, ebbe ordine di armare 25 galee, e pronte tenerle al caso di movimen-ti del nemico. Succeduta però la pace nel 1540 e venuto a disarmare, fu il Contarini citato di nuovo all' officio dell' Avvogaria da Pietro Mocenigo avvogadore, perchè render dovesse conto del fatto della galera turchesca gittata a fondo nel 1537, e ciò in obbedienza di quanto aveva ordinato il Senato. Varie nel Consiglio furono le opinioni; ma infine essendo stata da molti senatori e principalmente da Nicolo da Ponte valorosamente sostenuta e difesa la causa del Contarini, contra le istanze del Mocenigo, fu tagliato il comandamento che quest' ultimo aveva fatto e il Contarini rimase del tutto assolto, anzi commendata venne la sua virtù e accresciuto il merito per lo servigio in tutta quella guerra prestato a pro della repubblica. Questi è quell' Alessandro Contarini ch' è uno degl' interlocutori nel libro della Milizia Marittima di Cristoforo da Canale (Vedi le inscriz. del Corpus Domini p. 18) (1) e che morto poi del 1553 d'anni 67 fu in Pa-

(1) Osservisi che in uno degli esemplari Marciani mss. dalla Milizia marittima (Tomi due in

dova sepolto con magnifico mausolos, comdoto sul disegno di Michele Sammioles i nella diese do marini rammenta. Vedi Mortari Storia. Lib. IV. 550 654, 641. Lib. VI. 579, 580. Partas. Vol. I. 677, 685. 687. Vol. II. 84. 120. Longo. Commentari manuscritti della guerra del 1577, Temanca. VI. te ec. p. 185. 186. 187. Moschini. Guida di Padova. 1817. p. 39, 60. Bigoni. Il forestice istruito p. 75, 75.

Alessandro Contarini era poeta. Di chi fi-

gliuol fosse non so assicurare fra' varii che, come ho detto di sopra, ci furono contemporanei . Se fosse figliuol di Paolo q. Pietro, sarebbe nato del 1513, e morto del 1570, e sarebbe della casa stessa di quell' Alessandro, onde parla l'epigrafe che mi da motivo a scrivere, cioè della casa di santa Ternita : ed anzi sarebbe l'avo di Alessandro. Un suo madrigale che comincia. Deh non ponete fine, con cui parla agli occhi propri piangenti sta a pag. 254 del Libro quinto delle Rime di diversi raccolte dal Dolce. Venezia Giolito 1555. 8. Pu ristampato nelle Rime di diversi raccolte da' libri altra volta impressi, ivi Giolito 1556. 12. a p. 478. E anche ri-stampato nel primo volume delle Rime scelte di diversi raccolte dal Giolito e dedicate a Diomede Borgliesi. 1587. 12. a pag. 476. Ma maggior numero di sue poesie trovasi a p. 161. 162. 163 del volume II delle Rime di diversi nobili poeti Toscani raccolte da M. Dionigi Atanagi (Venetia. Avanzo 1565 8) il quale Atanagi nella Tavola dice essere l'autore gentiluomo Venetiano d' honorate qualità et vago et gentil poeta. Consistono in sometti otto, un madrigale, un ottava sul solito petrarchesco stile. I sonetti hanno questo principio: t. Aere che da la chiara bella aurora. 2. A voi belle contrade a voi ritorno. 3. Ben nati auxelli che 'n sul di nascente. 4 Lieti arboscei, fiorite acerbe fron-di. 5. Poiche del caro et amoroso bene. 6. Sparso era il capel d'oro anzi l'altero. 7. Superbe sponde ov hor respira hor grida. 8. Vedeste, occhi, giammai beltà si bella. Il madrigale è: Poiche ti piace Amore. L' ottava . A che ferirmi ahi dispietato arciero.

Uno de' sonetti fu ristampalo a p. 130 del Tomo XXXII. del Parnaso Italiano (Venezia Zatta 1788. 12). Venturino Vasolio ha in sua lode un epigramma, e sta a p. 44 del libretto : Venturini Vasolii Fivizanensis poetae amoenissimum musarum viridarium. Papiae 1555. 4. Certamente di questo Ales-sandro intende di parlare Lodovico Dolce nel Dialogo della pittura, intitolato l' Aretino (Venezia Giolito 1557. 8. p. 17) annoverandolo fra i dilettanti di quest' arte non meno ornato di lettere che di altre rare virtu : e cosi pure lo nomina nella prefazione a' quattro Libri delle Osservazioni ( Venezia Giolito 1562. 8, p. 22) come uno de'buoni scrittori in lingua volgare, e come studioso delle antichità. A lui anche indirizzava il Dolce una lettera, senza data, nella quale descrive Venere e Adone pirtura dell' immortale Tiziano, ed è in risposta di una del Contarini nella quale dava contesza al Dolce di un quadro di Rafaello da se posseduto. Il Ti-ziano fu mandato al re d'Inghilterra. Vedi Zucchi Idea del seg. Parte III. p. 52. ediz. 1614 4. E non solo di pittura, ma altresi di musica pare ch'egli si dilettasse; perciocchè lo si vede fra Musici addetti alla celebre Accademia della Fama, come dall' Istromento di Deputazione di Fed. Badoaro. 1560. fol. già altrove da me indicato. Finalmente questo Alessandro è annoverato fralli possessori di musei di medaglie dal Vico, il quale attesta di essersi approfittato di esse quate access al essersi approntate di essersi in confermazione de suoi detti (Vico Discorsi, Venezia Giolito 1558, 4, p. 16.). E credo che questo pure sia quell' Alessandro Contarini che tornando di Francia ov' era stato col Veneto Ambasciatore Giovanni Moro cavaliere recò in Italia i due primi libri della Gerusalemme del Tasso tradotta in latino da Scipione Gentili, impressi Lugduni apud. Io. Albaseum 1584. 4. eristampa-ti in Venezia da Altobello Salicato col titolo: Scipii Gentilis Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi Italicis expressi. Venetiis apud. Altob. Salic. 1585. 4. a'quali è premessa una epistola di Aldo Mannucci. Vedi il Serassi (Vita di Torq. Tasso vol. II. p. XXXV) e Renouard. Alde. II. 145. ed. 1825).

i, piccolo del secolo XVII) è malamente intitolato autore Messandro Contarini, mentre è certo ch' egli non è se non se uno degli Interlocutori, el opera è del Canale; il che vuolsi avverire affinchè non si cada nell' errore di scambiar il nome di uno con quello dell'altro, e serchè non si credano due opere di due differenti autori.

Di un postenior a ressaulto o Guarrini sono 175. COCENDOS | DERFICARDOS, GFE. DES. GFT.

due lettere originali, dirette al Canonico pa- 575. IFAL DICEFTT | SISSO. AERIS, DATO | A. SOtavino Giambatista Vero in data l'una 29. LO. ITERPIN. ERIGI. COERAFEEE |

ottobre 1668, l'altra 25 luglio 1679, colluitima delle quali dice essere stato presentato 108. MARIA. BALLARERFS. DOMINICTS. OLIVOTTI a sua serenità il libro di esso Vero intorno PINCENTIFS. MARANGONI CARDIFS. AE. AOFA la Storia Veneta ultimamente stampato, che ROCHYS. GREGORI lo ha sommamente gradito, e che lo leggerà con molto godimento come fatica sua degna della sua molta virtù et applaudita dal- Vedi Serie dei Podestà di Chioggia. Ven. 1767. l'universale. Stanno originali inedite nella Libreria de' Canonici di Padova, come bo dalla gentilesza del sig. abate Antonio Cò-

REGINAE PASC. CONIVG. | PARENTIB, FRA-TRIB. FILIIS SIBIQ. | ALEXANDER CONTA-RENVS | P.

Dal Codice Gradenigo. Del Contantal vedi la precedente epigrafe cui questa pure appar-tiene: Il Coleti aggiunge l'epoca. MDCXXIII. DIE FIL IFKIL.

D. O. M. I LVCIAE MINELLAE | CHRISTOPHO-RIF. I VIXIT ANNOS XII. M. X. | OBIIT CID-IDC.XXV. PRID. ID. OCTOB. | PATER. MOE-STISSIMVS ET HAEREDIB. VIVENS MONV-MENTUM HOC POSVIT | QVI OBIIT AN. DNI CIDIOCXXXXIII | DIR XXV. AVGVSTI ARTAT. VERO SVAE LXI.

Mingazz, Dalli detti manuscritti. Questa epigrafe, come vedesi dal Codice Gradenigo, era . scolpita in quadrato, cioè ne'quattro lati della pietra. Questa casa fu ammessa al patrisiato soltanto nel 1650, cosicche ne Lycia ne Cristosono eran patrizii

De' Missell patrisii vedremo meinorie in al-tre epigrafi. Noto qui un Cristoforo (terso) detto Lorenzo, figliuolo di Giovanni (terso) q. Giambatista, il qual Cristoforo del 1767 era podestà a Chioggia. Nella partenza dal suo reggimento fu stampata una Orazione di don Gasparo dall' Acqua ( Venezia 1765. 4); e in Chioggia fu eretta la epigrafe seguente, essen-do stata sotto di lui rifabbricata la Torre del

5. Di un posteriore Alessandro Contarini sono Trs. COECENDOS | DENFICIANDOS, OFE, DIES, OFI-

DOMINICES. BATHERIO

InuI. FIRI. MYNICIP. CLOD

4. a pag. 79. De'non patrizii veggo un veneziano Andrea Minelli abate, scrittore di drammi: 1. La Forza vinta dall' Onore, recitato nel Teatro di san Moisè l'anno 1705. L'Orfeo recitato nel Teatro di s. Fantino l'anno 1702. Rodoguna dramma per musica in Milano nel 1703. il Trofeo dell' Innocenza, recitato nel Teatro di s. Moisè l'anno 1704. Vedi la Drammaturgia dell' Allacci. (Venezia. 1755. 4. pag. 374. 578. 674. 794.).

#### 26

MATTHEYS ALOGRYVS I VNICAE PROBITA-TIS LET MAGNAE EXPECTATIONIS PVER ! A IOANNE ET VENERANDA! PIENTISS. ET MOESTISS. PARENTIBVS | ACCEPIT TVMV-LOS | OVOS DARE DEBVERAT | OBIT IIII. ID. DECEMB. MDXLVI.

Alconio. Questa epigrafe io traggo dal mss. del P. Curti il qual dice: Il padre maestro fra Desiderio dal Lezname dell'ordine de' predicatori padovano ne' suol manuscritti lasciati e custoditi nell'archivio del suo convento di s. Agostino di Padova nota in questa chiesa della Celestia la detta inscrizione MATTHETS ec. e soggiunge esso Desiderio: secum postea sepulti jacent Sebastianus et Franciscus ejus fratres chariss, cum ingenti parentum et amicorum dolore. Sic jubet necessitas. Io pertanto sulla fede del p. Curti ho riportata questa lapi-de. Non trovo nelle nostre famiglie Alogrio, che mi pare strano, e quindi non vorrei che ci fosse qualche errore di copia, e che ALEGETTS, ossia Allegri dovesse leggersi, cognome più comune.

Palazzo: A. MDCCLXF. | CHRISTOPHORO. TERTIO. ILL. ET M. R MADRE ARE CORDATEVI L. O-MINELLI. PRABTORE | TYRRIM. FETTSTATE. COLLA- BLIGO AVETE DE | FAR OFICIAR LA MANSO-BENTEM | AD. CONFOCANDA. COMITIA | MAGISTRA- NARIA PPETVA P LANEMA DE | GIVSTO ABERTINI AL ALTAR DELA MADONA DE TRE to questo bassorilievo nell'anno 1814 dalla fac-I MESSE ALA SETEMANA MARTI MERCORE GIOVEDI LI I GIORNI FERIALI DA MORTO MARCO MALVEA, e collocato nel detto Oratorio CON IL DIES IRE DIES ILLA E | FINITO LA MESSA IL DEPROFVNDIS SOPRA LA SVA ARCA | E OVELE FESTE CHE VENIRANO IN DETI GIORNI LA | MESSA DI OVELI SANTI O SANTE CHE CORERANO ET IL | GIORNO DOGNI SANTI A VESPORO FAR IMPIZAR I SOPRA LA SVA ARCA DO TORZI DE LIRE CINOVE LVNO | COSt IL GIORNO DE MOR-TI ALLA MESSA CON FARLI | TENER IN CONZO LA SVA ARCA CONFORME L'ISTRO-MENTO INELL ATI DE DNO FAVSTO DO-

ALBERTINI. L'ingegnere Casoni lesse, e copiò questa epigrafe in pietra che stava nel coro superiore, e a me la diede nel maggio 1826. Ha le stesse scorrezioni. Vedi il num. 17.

28

IN TEMPO DE M. FRANCESCO OVONDAM ANTONIO BERGAMASCHO | GVARDIAN DI DETTA SCVOLA FV FATTO DELLI BENI DELLI | FRATTELLI MDCXXXXIII

Nel campo vicino, sopra la porta di un Ora-torio o scuola della Beata Vergine assunta. Al-l' epoca però 1643 era del ss. Sacramento.

A. M. D. GIVT HONERETVR DEIPARA VIR-GO MARIA I AVGVSTINI DE KONICH G: MI ETC. ETC. | I. R. MARINAE | SVPREMI RE-GENTIS PERMISSY | HANC AEDEM INSTAV-RAVIT | CVLTVIQVE REAPTAVIT | DEVO-TVS MARCYS MALVSA I MENSIS TERTIO NONAS AVGVSTI ANNO DOMINI MDCCCXIV

Entro il detto Oratorio copiai questa epigrafe posta a penna in un quadro. Fu poscia scritta ad olio in tavola nera con lettere bianche. ma con errori ; cosicchè è preferibile la mia copia . Sull' altare di questa Scuola esiste un bassorilievo non ispregevole di pietra istriana rappresentante la Beata Vergine alla destra, coronata dal Padre Eterno che sta in piedi alla si-

ciata della chiesa della Celestia, per cura di o Scuola. Tanto di questo luogo quanto delle case vicine è divenulo padrone il sig. Manzoni negoziante di legname.

Quanto al generale Komen che qui è nominato, non sia discaro al mio leggitore di avere

le seguenti biografiche notizie.

AGOSTINO GIVSEPPE DE CONINCE DACQUE à Messines in Fiandra da genitori negozianti il di 25 dicembre 1761. Cominciò la sua carriera per oggetto di commercio fin dall' anno 1777 partendo da Ostenda verso Amsterdamo dove co-GLIONI SOTO | ADI VIIII GENARO MDCXX- me alunno, o aspirante imbarcatosi su basti-XXII | mento Olandese andò ad Arcangelo nel Mar bianco; indi nel 1779-80 come pilotino sulla Nave della Compagnia dell' Indie in Anversa denominata il Principe Kaunitz fu a Canton nella China. Nel susseguente 1781 montato sopra un brig in qualità di secondo piloto di-retto per le Antille, prima di giugnervi fu pre-dato da un legno Americano, dal quale poi avendo saputo sottrarsi colla fuga approdó nel gennajo 1782 da Filadelfia ad Ostenda; e in quest' anno pure il mese di marzo s' acconció come Alfiere nella Compagnia dell'Indie suaccennata viaggiando per l'Isole di Francia e Bourbon nei mari dell'Indie Orientali, e.a Capo di Buona Speranza; e tornato poi ne' mari europei nel 1785 si fermò in Ostenda. Nel principio del vegnente 1786 fu ammesso al servi-gio dell'Imperatore Giuseppe secondo, come secondo Tenente di Marina. Nel febbrajo 1788 venne promosso a primo Tenente, e nel luglio a Capitano di Marina col grado di Maggiore nell'armata terrestre e si trasferi sulla flottiglia del Danubio (sendo allora la casa d'Austria in guerra colla Porta Ottomana) sotto gli or. dini del Maggiore d'Immes. Nell'occasione della seconda campagna, che fu del 1789 e degli apparecchianienti per l'assedio di Bel-grado ebbe ordine dal conte Giuseppe di Thurn allora Ufficiale della R. Marina di Napoli (ora I. R. Generale Maggiore) comandante la Flottiglia suddetta di passare sotto quella fortezza con una divisione di lancie cannoniere per coprire il ponte che si gettò sul Danubio onde guarentirlo contra gli attacchi dei Turchi. Fece anche la terza campagna su quel fiume. Seguita la pace, si fermo a Carlonistra, e due Angeli per parte cho stanno so- vits per ultimare i conteggi della flottiglia; in-nando di chitarra e di cembalo; se non che tut- di nel 1791 passo nella Marina di Trieste; nel to fu impasticciato di colori ad olio. Fu leva- 1793, principio della rivoluzione francese, gli

do la cosi detta Marina Triestina, e nel susse-guente anno fu incaricato, qual presidente d' una apposita Commissione, di investigare su varii eccessi e disordini fatti nella Romagna da alcuni uficiali di Marina. Ebbe nel novembre 1799 il comando della Marina in Ancona, dove sotto la sua direzione furono ricuperati tre vacolla Veneta. Succeduta l' organizzazione venne promosso in marzo 1802 a capitano di Fregata: nel novembre 1803 gli fu conferita ta di-rezione de movimenti dell'Arsenale, e nel 1805 dal porto. Il conte l'Espine (che mori nel desessa attività tutti i bastimenti da guerra su no 11 del susseguente giugno potè afferrare il Ton. III.

fu affidato il comando di un brig da 16 canno- rono approntati, e imbarcati tutti gli effetti di ni, col quale fece frequenti crociere nell' Idria- guarnigione e di artiglieria, cosicche il Coninck tico. Parecchi incontri ehbe col nimico nel potè porsialla vela nella notte del 15 al 16 mag-1796, sendo sulla flottiglia del Reno suto gli gio del detto anno 1809 con tutta la flotti, lia e ordini del colonello Williams, e verso la fine con 16 bastimenti mercanili! sotto la sua scorta: dell 1797 per malattia e per ferile torno in se e la celerità con cui si lavorava non era stata no della sua famiglia a Trieste. Giunse a Ve inutile, poichè il giorno dopo la sua partennezia nel 1708 ove seguendo le ordinazioni di za i Francesi presero possesso di Trieste . Andrea conte Querini patrizio Veneto coman. Trattenutosi alcuni giorni in Pirano, fece vela per Lussin piccolo; indi con una parte della flottiglia andò al blocco di Zara, e nell'ottobre prese il comando della Marina a Fiume, sendo il generale l'Espine stato chiamato nell'interno per comandare una Brigata. Nel novembre 1800 in conseguenza della pace di Vienna il Generale Baron de Knesevich eil Baron Bubna scelli (uno de'quali affatto sommerso) che i furono dall'Imperatore nominati commissari Francesi avevano condotto da Venezia. Ceduta per consegnare alle autorità Francesi Fiume coi Ancona a questi il Connek ritorno a Venezia littorali Ungarico e Croato, e da essi fu il Coprendendo di nuovo il comando della Marina, ninck nominato Presidente della Commissione Triestina fino a che questa fu inmedesimata, per l'intera evacuazione dalla detta città e littorale, e per rimettere all'autorità Francese tutto il materiale della Marina Austriaca. Ebbe pure lo incarico dal Consiglio di Guerra di personne de monte de la contraction de la contraction de monte de la contraction del nostre provincie alla Francia, non potè uscire to, su nominato Presidente di un'altra Commissione per liquidare i debiti e i crediti colla 1827 Tenente Maresciallo) diedegli nel princi- Francia che doveva radunarsi in Agram per pio del 1806 il comando di tutti i legni da dove parti nell'agosto del 18.0, ed avendo guerra che surono conservati per la Marina anche questa esaurita colla graziosa soddisfa-Austriaca, coi quali si ridusse a Trieste, e qui-zione dell'Imperatore, portossi il Coninck a vi quasi sempre stette comandando la Marina Clarlernenburg vicino a Vienna, essendo sta in luogo dello stesso l'Espine che per oggetti trasferito come colonello soprannumerario nel di servigio era per lo più assente. Nell'aprile corpo de Pontonieri; e finalmente a seconda oi serrigio era per io più assente. Neil aprite corpo de l'Ontonieri; è maimente a seconda. Bogo fia promosso al grado di colonello, e chia- degli gridini dell' Aulico. Consiglio di Guerra mato dall'Arciduca. Giovanni al suo quartiera ando a Vienna nella stessa sua qualti di cologenerale in Italia, ma per pochi giorni, prichè nello sopramnumerario, ma addetto all'ufficio sebbene l'armata austriaca per le vittorio de della navigazione militare sul Danubio ed altri tenute si siosse spirita fino a Cadilicro, nondimeno fiumi. Li 21 giugno 1014 (in promosso al graper gli infausti successi dell'armata di Gerua- do di Generale Naggiore e monimato Comania di ortetti ritariari. Quindi di Connick tornato dante della Marina. Ebbe nell'aprile 318 nel maggio a Trieste, dove s'ignorava tuttavia l'onorevolissimo incarico di condurre per mala ritirata delle truppe, fu il primo a dar- re l'Imperatrice da Spalatro a Ragusa e di ri-ne la dolente notizia al poscia defunto gover- torno nel primo di que due porti. Questo viagnatore di quella città Barone de Rossetti, re- gio riusci di molta inquietudine colpa i venti cando gli ordini dell'Arciduca Giovanni al contrarii e talor anche burrascosi, che cagiona-Generale l'Espine incaricato di evacuare Trie- rono alla stessa Sovrana delle fortissime indiste e ritirarsi sopra Fiume. Questi diede al Co- sposizioni del così detto male di mare; perlochè ninck il comando della Marina; e sebbene molti pareva, che gli elementi invidiassero la sorte legni fossero ancora in pieno disarmo, anzi un e l'altissimo onore ch'egli ehhe di condurre brig senza alberi, ciò nonostante con una in- cotesta adorata Sovrana. la quale solo nel giorporto di Spalatro ed essero ricevuta colle più colo Marina figlia di Gio. Batista, la quale sevive acclamazioni di gioja da un immenso po- guendo l'antico costume con la fabbrica di ecpolo che copriva non solamente tutte le stra- cellenti ciambelle dette bianchetti cerca di suppuo cue copriva nou sonniente tune de state cuemen ciannocie que su encentrar cerca di sup-de ma estandio le mura, e i tetti delle ca-plire alla scana pensione in compagnia del se. Parti. l'Imperatrice il di appresso da Spa-Malusa vecchio d'ottant'anni, ma sano e ro-latro per Kini dove d'all'augusto suo posso era busto. attesa; e il generale Coninck potè, innanzi la di lei partenza, avere l'onore di una udienza privata dall'Imperatrice, in cui oltre il grazioso accoglimento fu splendidamente ricompensato in con-trassegno della sovrana sua soddisfazione come ne furono tutti gli ufficiali ed equipaggio ch' ebbero l'onore di essere stati nello immediato suo servigio.

Iessensky capitano nell'Infanteria Ungarese, con nome s. Benzo. T. s e un altro col nome s. Bencui il Coninck stretto aveva matrimonio, ebbe quattro figlie ; tre delle quali morirono in tenera età, e la figlia rimasta chiamata Anna Ma- lestia e dall'ingegnere Casoni fu fatto levare e del fu Vincenzo patrizio Veneto. Il Coninck triarcale alla Salute. fino dal 15 marzo 1824 posto in istato di pensione vive oggidi (giugno 1851) in seno alla famiglia di suo genero nell'ameno sito di Rosa villa tra Cittadella e Bassano.

Manco Marysa Veneziano figliuolo di Antonio proviene da antica famiglia dell' arsenale. si dedico interamente ad assistere come faccendiere le suce della Celestia, sessendone dive-diere le suce della Celestia, sessendone dive-nuto loro fattore dopo la morte di Salvador spettare anche alla famiglia Cabriel Gardiel Cerardini gli impiegato alla veneta Camera di cui al numero. dell Armor. La sua casa presso santa Ternita al tempo della soppressione degli ordini mona due arche col segno di san Rocco, ed una stici ricovero quelle disperse monache una della scuola della Misericordia, sepolte sotto le della quali da utilicio sola vive (giugno 1851) macerie. ed è suor Metilde Badoer nobile veneta, al se-

30

### MCCCLXIII MENSIS MADII .... CTVM FVIT HOC OPVS

Lettere poste a piedi di un' ancona di pietra rappresentante la Madonna col bambino e le Da Teresa Giuseppina figlia di Stefano di cifre X MP OY, la quale ai lati ha un santo col RARDES, tutti căratteri gotici. Stava questo bassorilievo sopra una porta nel campo della Ceria maritossi col nobile uomo Leonardo Dolfin consegnare nel maggio 1826 al Seminario Pa-

31

### ....LO MSE DE SETENBRIO HIC IACE-DNS

Pezzo di pietra sepolcrale rinvenuta sulla Ej cominció come Calafato, indi fu Lavorante; cornice della chiesa presente nell'ottobre 1826; ma poscia abbandonato il servigio dell'arsenale parole gotiche. In un altro pezzo che vedesi appartenere al primo evvi uno stemma che

Fine delle Inscrizioni della Chiesa della Celestia .

## INDICE

# DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

# DELLA CHIESA DELLA CELESTIA.

Il primo numero indica il millesimo, il secondo la inscrizione.

| ALBERTINI Giusto 1642. 17. 27<br>ALOGRIO Giovanni | FAI   |
|---------------------------------------------------|-------|
| Matteo } 1546, 26                                 |       |
| Veneranda 5 1540, 20                              |       |
| ANONIMA 51.                                       |       |
| · BARBARIGO Lodovico 1605, 1                      | FR    |
| BENEDETTI Domenico 1698, 18                       | GAI   |
| BENEDETTO (s.) 1611, 3                            | 0.11  |
| BENETTI Camilla 1657, 16                          | GA.   |
| · BERGAMASCO (v. FRANCESCO)                       | O.A.  |
| BERNARDO (s.) 1611, 3.                            | GIU   |
| BUROTTA (v. Benetti)                              | 011   |
| CABRIEL (V. GABRIELI)                             | GO    |
| CANTON Vincenzo                                   | 00.   |
| Plinkers 1                                        |       |
| Chiara 1556, 11                                   | GR    |
| Peregrina .                                       | KO    |
| CELSI Lorenzo doge 1365, 4. 5                     | MA    |
| Marco 1365, 4                                     | MA    |
| Iacopo 1571                                       | ***** |
| Lorenzo altro 1607, 5                             | MA    |
| Girolanio 1607, 5                                 | ME    |
| CONINCK Agostino 1814, 29                         | MI    |
| CONTARINI Andrea doge 1380, 12                    | ****  |
| Domenico doge 1040, 12                            | MO    |
| Iacopo doge 1273, 12                              |       |
| Francesco doge 1624, 12                           | PAI   |
| Famiglia 1624, 12                                 | PA    |
| Alessandro >                                      | PIS   |
| Ottaviano 1623, 23. 24                            |       |
| Regina                                            |       |
| DELFIN Delfino                                    | PR    |
| Angela . 1650, 21                                 | QU    |
| Laura                                             | ŘI    |
| DONATO Leonardo doge 1611, 3                      | RO    |
| DRACHIO QUINZIO Baldassare                        | SA    |
|                                                   | SA    |
| Gianfrancesco 1616, 11                            | 3     |
| Marcantonio                                       |       |
|                                                   |       |
|                                                   |       |

```
LIER Camilla
        Girolamo (
        Marino
                    1630, 13
        Orsetta
        Ottaviano
ANCESCO q. Antonio Bergamasco 1643, 28
BRIELI Silvio ( 1534, 6
JO Gasparo 1750, 15
USTINIAN Girolamo 1605, 1
DNEMI Giambatista Marco } 1617, 7
ADENIGO Angela 1571, 8. 1575, 9
NICH (v. Coninch)
RCELLO Alessandro } 1727. 19
ZZA Iacopa 1611, 11
MMO Bernardo 1605, 1
NELLI Cristoforo } 1643. 25
        Lucia
OCENIGO Lise
Paulina } 1698, 18
NTALEONI Francesco 1556, 11
SQUALIGO Regina 1625, 23. 24
SANI Benedetto
Camilla
Nicolò
ETEGIANI Giovanni 1729, 14
JINZIO (v. DRACHIO)
GHI Cristino 1683, 20
OTA Graziosa 1683, 20
LAMON Raffaela 1606, 2
LER Georgio 1571, 8. 1578, 9
Giannantonio 1578, 9. 1587, 10
        Isabella 1587, 10
Nicolò 1571, 8. 1578, 9
```

# TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

A. M. D. G. ad majorem Dei gloriam G. M. Generalis Majoris ILLE illustrissime NX. DD. nobili donne OCT. Octaviani P.\* Presbyter PASC. Paschalighae V. P. vivus posuit VV. NV. virorum nobilium

### INDICE DEL LUOGHI.

CHIESA dal num. 1 usque 27 e num. 51.

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SANT' APOLLINARE

· DETTO SANT' APONAL

E SUOI CONTORNI

DEDICATE ALLI SIGNORI CONTI

CARLO E GIAMBATISTA ALBRIZZI

FRATELLI NOBILI VENETI

E

GIUSEPPE CONTE ALBRIZZI

CIAMBERLANO DI S. M. I. R. A.

LORO CUGINO

Tom. III

# SANT APOLLINARE

#### DETTO SANT' APONAL

Alessandro Scievola, o Scievolo, o Sciavola, oppur Sievoli o dalle Cevole, wenuto da Ravenna ad ahitare in Venezia colla sua famiglia eresse l'anno 1034 nel sestiere di san Paolo una Chiesa parrocchiale intitolata a sant' Apollinare vescovo, martire e protettore di Ravenna, di cui nobile era il detto Alessandro. Lo stemma di questa famiglia, giusta il Cappellari, era uno scudo quadripartito di vermiglio e d'argento con un Leone rampante nel mezzo pure quadripartito di colori opposti. Alla edificazione concorse anche la famiglia Rampan venuta essa pur da Ravenna, ed abitante già nei contorni di questa Chiesa nella Calle detta Rampan dal suo cognome, e poi corrottamente Carampane, luogo fino dal 1400 addetto a meretrici (Galliciolli. T. VI. p. 149. Sabellico de situ, p. 85). Lo stemma di Cà Rampani era campo rosso con due scaglioni rovesci d'oro. Una rifabbrica o piuttosto un grande ristauro ebbe questo tempio nel secolo XV per opera del piovano Francesco Pavoni, che fiori circa 1507, e dal piovano Marco de Piacentuin circa 1430; impercioccibi Il primo fabbricò il campanile, che tuttora sussiste, ed è probabile che abbia posto mano anche nella Chiesa; e il secondo continuò il lavoro (Inscris. 32-38.). A' tempi del Sabellico conservava ancora la sua vecchiezza, chiamandolo egli locum vetustate confectum aurea testudine tesselatoque pavimento ( l.c.), e varii pezzi di antica scultura spettanti a quell'epoca e alli secoli anteriori XIII e XIV veggonsi pur oggi e sul campanile, e sulle facciate anteriore e posteriore della Chiesa. In effetto nella anteriore che guarda il campo sonvi nell'alto isolate le antiche aguglie con figure di Santi sotto, e nel mezzo una Croce ben grande incassata nella muraglia con figure in bassorilievo rappresentanti nel mezzo Gesù Cristo, nell' alto san Pietro, al braccio destro Maria, al sinistro Giovanni, e a' piedi una mezza figura, sotto cui un breve di carattere gotico, che dice s. 1884 s. 1881. la quale scultura conferma l'antica popolar tradizione, riposare in questa Chiesa il corpo di Giona profeta, già recata dal Cornaro 1ex actiqua hujus ecclesiae traditione quiescere dictur in ca corpus s. Ionae prophetae, cujus deductio unde et quando peracta sit ignoratur: venerandum ejus caput ad aram lateralem marmoreo loculo includitur, reliqua vero lipsana ignoto loco recondita latent cujus memoria vel ex temporum injuria, vel ex virorum desidia omnino deperit. = E sopra la porta maggiore è l'immagine di Nostra Donna con brieve pur gotico Ave . MARIA . GRATIA . PLENA; e da non molti anni si è levato pure un antico peristilo, che con quattro colonne poggiava sul piancrottolo davanti la stessa porta. Nella facciata poi opposta respiciente il rivo si volle conservato un altro monumento dell'antica Chiesa, che reca l'anno 1294, e che sta affisso in sito assai elevato. Rapprescuta come un altare, nel cui mezzo avvi Cristo in croce, e a' lati Gesù coronato di spine, e Maria. Sotto v'è un bassorilievo con Gesà nell'orto, e più abbasso un altra scultura con Gesu, gli Apostoli, fra' quali san Tommaso che mette il dito nel costato di lui. Sopra il cimiero di questo altare evvi la figura del Padre Eterno, a' fianchi Maria e san Giovanni, e abbasso Gesù alla colonna, e Gesù colla Croce in sulla

spalla. Appiedi poi di tutto questo monumento, che di più pezzi staccati vedesi conformato, si legge in un cartello l'anno così : conexxxxiii. Il diligentissimo signor Casoni, approfittando della cortesia del sig. Curnis, la cui casa è di prospetto, potè accertarsi di quest'epoca. Ma tolti questi e altri pochi avanzi dell'antico Tempio, quello che oggi vediamo fu eretto quasi del tutto alla fine del secolo XVI, leggendosene l'epoca scolpita sotto la suddetta Croce gotica in un separato pezzo di marmo, così : RESTAUR." | M. D. LXX | XIII, e dicendolo anche lo Stringa contemporaneo (Lib. III. p. 153. tergo), e una Cronaca di allora mss. appo di mc: 1594 del presente millesimo fu refata la Chiesia di santo Aponale (Vedi Inscriz. 2.). Anzi di quel millesimo 1583, nel giorno quinto di settembre trovasi istrumento con cui il Capitolo concede a Batista e Pietro Ballarini, veneti, figli del quondam Donado, e a' successori loro, un luoco vacno ch' è fuori della porta maggiore sopra il campo, affinche si fabbrichino una toniba ed crigano il Capitello fuor di essa porta (Matricola p. 51). E questo probabilmente era quel peristilo che ho testè ricordato. Venne in questa occasione di sette vaghi e ricchi altari adornata, tra' quali era lodato il maggiore per isplendiilczza di marmi. Degli altari stessi, che poi divennero otto, uno spettava all' Arte dei venditori di farine dedicato alla Natività della Madonna con tavola del Palma; uno a quella degli Scarpellini. o Tagliapietra con tavola di Andrea Schiavone; un altro a quella de' Mercatanti di corde; e uno all'arte de' Mandolari, come vedremo anche da apposite cpigrafi (N. 22. 25. 28. 42). Oltre il detto corpo di Giona profeta, eravi eziandio fralle Reliquie la Sucra Spina, la quale è oggidi nella preziosa raccolta dell'ab. don Guglielmo Wambel. Instituita fin da principio parrocchia continuò ad essere fino al 1810, epoca della seconda concentrazione, nella quale fu chiusa e soppresea. A varii usi poi fu fatto servire questo luogo: perciocche nel 1813 - 14, tempo dello assedio di Venezia, cranvisi fabbricati parecchi mulini da girarsi a mano, senza l'uso dell'acijna, per macinar grano a sollievo della città (1). Poscia servi di ricovero notturno a varii poveri; ed ora è magazzino di un Rigattiere. Quanto alle Inscrizioni molte ne raccolsi sopraluogo: altre estrassi da' manuscritti. Il Palfero, p. 148 t., non ne ha che sette sole. Uomini distinti veggiani rammentarsi con inscrizione Francesco Pavoni (32). Angelo Inchiostri (32). Giambatista degli Eletti (34). Viviano Berlendi (35). Marco Piacentini (38). Angelo Tassis (48); d'altri poi si parla se son del cognome stesso, o dello stesso casato.

Fralli varii che di questa Chiesa scrissero leggansi il Sansoviuo (Lib. IV. 64. t.), lo Stringa (Lib. IV. 153. t.). Il Martinioni (Lib. IV. 155). Il Pacilico (Cronaca 1697. p. 364). Il Martinioli (Hirato 1905. p. 358). La Gronaca Veneta 1777. T. II. p. 184). Il Cornaro (T. III. Eccles. p. 151. Appendix p. 219. T. XIV.), e nelle Notacie Storiche p. 349, 350). Le Vite e Memorie de Santi T. VI. p. 27). Il Cornarli (Guida, ed. 1744. p. 274). La nuova Cronaca 1813, p. 60, cc.

Il Coronelli (Guida, ed. 1744. p. 274). La nuova Cronaca 1813. p. 40, cc.

(4) Di multii pianttii in Venetia e adoperati cull' une dell' acqua abbition antichiatino, menoric, come appare anche del Galinelli Dir multii pio a mano, senta l'au dell'acqua trovo nemnoris meche nel Samuto fine dal 1529 (vol. III. 132-, Diri munto, per la conicio e dell'acqua travale pio per li conicio e Antico Marciale cui di doi lo taco di comicio, poi deto mea unichation di tre todeschi Marciale, Morce Feter, Income Philigli, et Bernardo Moch, quali voltano far mobili suna aqua no tochando la oque sulae da masane, et vel menora con la mediana ippua per staro si spende al presente ma per ani 50 vol. niun altro possi far tal cdificio sotto pena uti in nuglichation = Fo presente al accordata la graria, ma sotto la condizione fer fa termine di umo nou hobbi fatti derli melini. E del giurno 1533 (vol. LVII. 200. 350.) il Consiglio di Pregadi conoccio a Feturos Suttor Fetorase l'ettraine di um malito da manemar formetto con do omeni.

D.O.M. | DIVOQ. APOLLINARI RAVENN. EPO | HAS AEDES | IOANN. THEVPOLYS PAT. VENET. | DALMATIAEO. PRIMAS | SACRAVIT DICAVIT.

SVB REGIMINE | LAVRENTII ARRIGONII TEMPLI | ANTISTITIS | ANNO DNI MDCXXX. DIE XXV. IVLII | NICOLAO CONTARENO | DVCB.

Sui pilastri della cappella maggiore stà scolpita questa memoria della consacrazione. Flaminio Cornaro l' ba riportata confondendola colla seguente al numero 2. (Eccles. T. 111. p. 154 ).

Di Giovanni Tiepoto patriarca vedrannosi più COSE nelle epigrafi di S. Pietro di Castello.

Di Nicolo Contanti doge diremo altrove...

Lorenzo Anniconi eletto parroco nel 1611, mori del 1631 a' 16 di agosto ( Coragro, T.

III p. 160).
Di questo cognome Arrigoni tre letterati

Veneziani registro:
Giuseppe Maria Arrigoni entrato fra' cherici regolari Teatini foce la sua professione in patria nel 1647 il primo di dicembre, e divenne uno de più celebri sacri oratori de supi tempi . Varie eariche sostenne nella religione e giunse al grado di Generale della medesima. Di lui è alle stampe un' epistola enciclica volgare à Cherici regolari per lo regolamento de-gli studi della Filosofia, Teologia, e de sacri Canoni. Si ba pure una sua Lettera latina in fronte delle Costituzioni de Cherici Regolari In Roma 16)7. (Mazzuchelli Vol. I. parte II. pag. 1135).

Giambatista Arigoni di cui è alle stampe. Lettera sopra il libretto intitolato: Dissertazione sopra le leggi civili ec. di Iacopo Crescini ne sopra le leggi civili ec. di Tacopo Crescini Benncense, scritta da Giambatista Arigoni Viniziano dottore e professora di legge al N. U. Vestor Sandi patrizio Veneto. In Venezia. Zatta, J 61. 8. opuscolo di pag. 24.

1668 (1). Egli si arrolò all'ordine ecclesiastico, e fece da giuvane qualche studio. Cresciuto negli anni acquistò, non so come, molta passione per adunare monumenti de' tempi andati e singolarmente medaglie. Quindi altro e' non fecé per tutta la sua lunghissima vita, che attendere a questo. Entrato in pratica con tutti i più celebri antiquarii e letterati intraprese fino a XXV viaggi per l'Italia (v. Prefaz. T. 1. al suo Museo) onde fare novelli acquisti, barati, e vendite. A Roma in particolare e per la Ro-magna girò frequentemente, e fu colà dove incetto il più della sua merce. Fin dal 1733 troviam fatta memoria dal Maffei, ch' egli possedeva nullameno che 800 medaglie di Colonie, 1500 di Greche, e 1200 di Egizie (Verona ill. decli Anfiteatri p. 58 ). Alquanti anni appresso per sua propria confessione il suo Museo contenea in tutto intorno a 20 mila medaglie, somma invero assai rispettabile (Prefaz. cit.). Buon uso di esse egli fece, mentre non ne niego mai veruna agli amlci, sol che venissegli per qualche loro studio ricercata o in prestanza o in disegno, e a taluno anche ne fece generoso dono. Il suddetto Maffei nella Verona illustrata (l. c.) ed il conte Carlo Silvestri nelle Paludi Adriane (p. 127) e qualche altro fan-no della sua liberalità orrevole testimonianza. Volendo egli però che il suo museo arrecasse un' utilità ancor più universale pensò di scerre le più belle e più rare medaglie, e dividendole in classi, e fornendole d'indici, di darle alle stampe . Il primo tomo che comparve nel 17/11, comincia da una raccolta di pesi antichi, affatto mirabile e più copiosa ed esatta di quante n' erano sin allora state prodotte (Zeno Lett. mss: all' Olivieri ed anche Lett. 1143). Lo Zeno però non era rimasto troppo contento della forma degl' intagli e della fedeltà delle leggende di questo primo tomo (Lett. 1143). Possedeva l' Arrigoni oltre alle medaglie, antichità d'ogni sorte ed in copia, come lucerne, vasi di terra, amuleti, statuette egizie, strumenti di sacrificii, e cose simili, e di queste eziandio Unorio Arrigoni a fu di famiglia cittadine: volle dare nella predetta stampa un saggio sca assai riguardevole e nacque intorno al (Prefaz. citata). Ma ne alle antichità, ne alle

(1) Della Casa dell'ab. Onorio Arrigoni era pure il signor Onorio Arrigoni defunto non ha molto nella Villa di Dolo; il quale era assai amante delle patrie Storie, e aveva da varii codici e memorie compilata una Cronaca di Venete cittadinesche famiglie, che rimane manuscritta presso i suoi eredi.

s. APOLLINAIL.
medaglie non si azzardo di aggiungere illustra- *Lett. Venez*, T. II, pag. 85, 86). Aggiunge il quanto si viene a rilevare dalle lettere di Ap. un suo Zibaldone mss. diretto al Negri, che al-Zuno, che in tali faccende poteva essere competente giudice, egli era uomo che avea molte cose in testa, ma confusamente, alcune partieolari di lui, ed altre suggerite dagli amici e menico Bertoli. Chi sa ove andaron a finire! da libri, e più delle approvate premevangli Appresso li signori conti Giuseppe e Lodovico quelle che avevan del singolare (Lett. 969). fratelli Rota di san Vito possessiri di parecchie Anzi sembra, che non meno dell' intelletto avesse alquanto intralciato il discorso, mentre lo stesso Zeno scrivendo all'Olivieri di Pesaro, ebbe a direli: quand eeli (l'ab. Arrigoni ) sarà qui di ritorno gli parlerò intorno all' intaglio de' suoi Pesi .... Credo che quel Signore abbia fatto molte buone osservazioni sopra i medesimi. Ma non so se sia suo difetto in non saper ben esporre i suoi sentimenti, o niia poca capacità in non poter bene intenderli, ma del Bertoli all'Arrigoni in risposta; e l' une e certo è che i suoi, benchè lunghi ragionamenti, l'altre non interessanti, come mi assecura la mi lasciano sempre nella mia prima ignoranza (Lett. mss.). Quest'antiquario continuava a vivere nel 1753, come sappiam dal Massu-chelli (Vol. I. P. II. p. 1133-54. Scritt. Ital.) ma essendo allora d'anni 85 è a credersi che poco più innanzi passasse . L' amicizia ch' egli ebbe co' migliori eruditi de' tempi suoi, e la preziosità del suo Museo gli diedero quella fapubblicando un qualche parto del suo sapere.
Il titolo del libro da lui dato a luce è questo: Numismata quaedam cujuscumque formae et metalli Musei Honorii Arrigoni Veneti ad usum inventutis rei nummariae studiosae. Tarvisii sumptibus authoris, apud Eusebium Bergamum 1741. fol. Tomus secundus ibid. 1745 con tavole CXXV. n. L'articolo or ora da me stesso ho tratto dai

manuscritti del chiarissimo Francesco Negri. Continuando dico che l' Arrigoni mori a' marzo 1758 più che nonagenario, come abbiamo nelle memorie del Valvasense, T. XI. p. 595: che una parte del suo Museo era stata da esso vivente donata a padri della Congregazio- glie da questa essere egli stato per oltra 20 an-ne di Somasca di Venezia; era pero la parte ni cogli ambasciatori Veneziani appo i re di meno appressabile delle medaglie; e cho il Museo poi intero ando ad accrescere quello del senatore Antonio Savorgnano; e questo po- cose in verso e in prosa e non solo in Italia, scia del tutto disperso, le medaglie d'oro furo- ma anche in Ungheria: essere stato decorato no acquistate dal nob. nomo Iacono Gradenigo dell' ordine cavalleresco da Mattia re, alla cui di santa Giustina, che poi le ha cedute al prussiann Barone de Schellersheim, e le altre in al- Francesco tenne orazion panegirica: essere vetre mani diverse passarono. (Vedi Moschini nuto con quel re a Napoli, dove per li tumulti

quante lettere originali dell' ab. Arrigoni esistono nella Sammicheliana di Murano nel commercio Epistolare del canonico Giandoopere mss. del canonico Bertoli, fralle quali son due volumi inediti in continuazione delle Annchità Aquilejesi già dal Bertoli pubblicate in un volume nel 1730, conservasi anche in ori-ginale l'epistolario dello stesso autore diviso in più di 50 volumi di lettere e di lui e d'altri a lui scritte. Ma dell'Arrigoni al Bertoli non ce ne sono che tre, con le quali ricerca alcune monete patriarcali aquilejesi ; e due ne sono gentilezza delli signori conti Rota già miei col-

gentitezza dein signori conti nota gia inter col-leghi nel Cinnasio de Barnabiti di Udine. Due altri dello stesso cognome notero qui, sebbene non Veneziani, de quali veggo men-

zione anche nel Mazzuchelli.

Pietro Arigone gentiluomo friulano di cui poesie stanno in un codice di Rime di diversi autori (per lo più friulani) mss. del secolo XVI in fine o del principio del XVII. Questo codice era posseduto da Giambatista Gorgo in laude di cui è compilato, ed oggi sta nella

Marciana. L'altro è Francesco Arrigoni bresciano, del quale fece pur parola il Maszuchelli, ma brievemente, e non vide pri il seguente di lui opuscolo che qui volentieri noto, essendo spettante a cose Veneziane. Ha per titolo : Francisci Arigonei equitis Brixiani poema de universa Venetoram excellentia, mss. cartaceo di pagi-ne 46, in 8.º, sta nella Marciana. È scritto a' tempi dell' autore, cioè verso la fine del secolo XV. o al principio del XVI. La dedicazione al principe e a' padri Veneti comincia: Alios honor ac fama movet ad scribendum ... Si racco-Aragona, i quali ambasciatori egli instruiva delle cose di quel regno: avere composto più cose in verso e in prosa e non solo in Italia, presenza, e della regina, e de' fratelli Carlo e poti fino alla sua fuga in Cicilia: ristabilite le cose coll'aita de' Veneziani (anno 1495 1496), essere stato l'Arrigoni adoperato dal succeduto re Federico come segretario all'epistole: ma per fuggir la nuova guerra, essersi ricoverato a Venezia facendo viaggio con Francesco Moresini allora oratore nostro a Napoli : in viaggio aver sofferto naufragio, perdute le sostanze; poscia spedita la moglie in Brescia alla casa paterna; dove un fratello maggiore da trenta anni addietro aveva manomesso il patrimonio comune. Qui narra l' Arrigoni altre familiari disgrazie, e torna poi a dire dell' ope-re sue così: interim multa variagi composui: vertiq. in latinum praeter tria opuscula: quae ınodo dono dedi civitati nostrae praeterq, praesens poema lyricum quod vestrae offero amplitudini, duos autem dialogos totos panegyricos: alterum vestrum, alterum brizianicum. quos maximis elucubraram vigiliis, una cum aliis omnibus focturis meis vis adversariorum abstulit informatori nostro: quo nil unquam indignius visum, nec deinde quicquam.unquam ullis potui recuperare precibus, ut non parum quaestus sim de fatis mihi plus aequo giore e tutti gli adornamenti che fossero necesadversis. Il poemetto ch' egli chiama ingenti mei primitias, comincia: HETCH TO I HAVE

- n Illustres Venetos et clarum nomen eorum
- n Et gesta multa et inclyta 100 (in " Adsis, Marce, mihi dicturo carmine; quando
- " Evangelista magnus es .
- " Quando figurabas alati membra leonis " Qui caeteris jure imperat
- " Quando tu custes vigil es : tu deniqi tutor " Perpetuus urbis caerulae aup n
- " Hoc onus est'ingens, hoc nostris viribus impar
- " Et cui facile succumbere, " Si non suppetias; etc. . . .

Diede relazione di questo Codice anche il ch. Morelli a pag. 154 della Bibl. Latina Naniana.

CONFRATRES SCHOLAE CORPORIS | CHRI-STI EREXERVNT AN. MDC. |

TONH DE CRUCE AVICARII | NEC NON BAR- PARATO | ANNO 1692. DIE PRIMA OCTO-

insorti, il re Ferdinando raccomandogli i ne. TOLOMAEI DE BOZZETTIS SCRIBAE | VNA CVM SOCIIS | MDXCVII. DIE XV. MARTII

> La prima parte di questa inscrizione stà scolpita sopra l'arco della Cappella maggiore; la seconda parte è ivi sotto sui pilastri, doppia. Il Cornaro lesse Ganuniis, e Rozzeris, malamente. Essa è riportata infedelmente anche nel giornale del Clero, anno 1799. pag. 54. La Scuola del SS. Sacramento in questa chiesa fu eretta l'anno 1506 adi 23 marzo sotto il piovano Iacopo Grasolari, compagni essendone Leonardo Dapoco, Leone Sansoni, e Natale di Accenti. Del 1602 a' 12 di agosto Pietro Marcilian del fu Giacomo giuspatrono della Cappella dedicata a s. Catterina conceduta a Giorgio Marcilian da preti fino dal 1448, fece rinuncia solenne di essa Cappella a'confratelli, della Scuola del Sacramento onde ne usassero nelle loro funzioni, col patto chi egli vi potesse erigere la tomba di casa Marcilian. Nel 1620 poi a' 20 gennajo, il capitolo de' preti fece cessione alla Scuola suddetta della maggior Cappella perchè collocato fosse in essa il Santissimo, e la Scuola si assunse di fabbricare l'altar magsarii. Tanto rilevasi dalla matricola originale della Scuola stessa.

> > 3 .

D. O. M. | EXPECTANTES BEATAM SPEM | HIC CINERES | HIERONYMI IACOMINI DE TVSCVLANO | PROCVRATORIS HVIVS EC-CLESIAE | ET OVINTILIAE EIVS DILECTIS-SIMAE VXORIS | AMANTISSIMORVM IN PAV-PERES | QVIESCVNT | MOESTISSIMVS BAR-THOLOMEVS FIORI EX TESTAMENTO | ET ILLIS ET SIBI POSTERIS AC HEREDIBVS | HANC -SECVNDAM DOMVM PRAELEGIT DONEC TERTIA VENERIT. | ORATE PRO EIS. | DIE IV. MENSIS DECEMBRIS ANNO 1745.

Giacomini-Fiori. Lapida sul pavimento da

D. O. M. I CINERES | ANDREAE MAZZOGGO SPIRITVS REDITUM | IN NOVISSIMA TUBA BUR FELICIB, AVSPICES | DOMINI HORATII EXPECTANTES QVIESCUNT IN HOC TUMV-DE GABURRIS GUARDIANI | AC DOMINI AN- LO | HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS SUIS cognome ne abbiamo varie.

D. O. M. I BART, BONICELLI VEN. CIVI | M. MAGDALENA LANDI | VXORE SIC TESTAN-TE | B. L. | I. V. D. IOANNE FILIO | ITA EXE-OVENTE INCIDITVR | P. MARTII 1726.

Boxucrus, L' ho letta coll'altre sul pavimento. Le lettere B. L. cioè Bonicelli Landi sono nel mezzo della pietra isolate i Nel necrologio si legge: 1725 M. V. adi 5 genn, la sig. Maddalena Landi relitta del q. sig. Bortolo Bonicelli, d'anni 85, la fa seppellire suo figlio. Landi. De patrizii Lando, o Landi si è già

più volte parlato in quest'opera. Il cognome Lann era anche fra cittadini nostri e più case vi si registrano nelle croniche. Altri diconsi venuti da Milano nel 1400, e di questi essere stato Simone Lando cavaliere e secretario veneto il quale per decreto di senato 25 settembre 1559 in vista de' buoni servigi resi alla repubblica essendo secretario presso la Cesarea Maesta, ebbe in dono ducati cencinquanta. Altri vennero di Lucca, e se ne legge memorie fino dal 1551 in uno Stefano Landi q. Cristoforo, e dal 1562 in un Francesco de Lando di Cristoforo . Altri di Romagna, e avean case nella contrada di s. Raffaele . Le Cronache cittadinesche più nomi poi registrano, ma di celebre veramente nessuno; pure notero di volo, un Omobon Lando notajo 1485. Bortolo 1540 e Salomon 1573 ambi piovani, il primo di S. Maria Formosa, il secondo di S. Nicolo, canonico eziandio castellano ed arciprete della Congregazione di S. M. Mater Domini. Girolamo 1599 guardiano della scuola di S. Giovanni Evangelista, del quale fu figliuola Trivisana Lando moglie di Girolamo Ramusio il giova: ne. Domenico avvocato nel secolo XVII. Giovanni Lando 1503, e Giulio Lando 1505 erano cherici in Candia, e ivi era Canonico del 1571 Marino Lando. Ed è poi noto il conte Antonio Girolamo Lando nobile Cretense che recitó orazione funebre presente il cadavere di monsignor Melezio Tipaldi arcivescovo e primate di Filadelfia, intitolata: La fede e la fedeltà a Dio ideata nel proprio, procurata nel-l'altrui costume. (Venezia 1713. 4.)

GIOVANNI BONICELLI figliuolo di BARTOLOMEO si registra fra gli scrittori Veneziani della fine del secolo XVII e del principio del XVIII.

Mizzocco. L'ho letta sul suolo. Di questo Egli ha alle stampe: 1.º Lucrezia Romana violata du Sesto Tarquinio, con la saggia pazzia di Bruto liberator della Patria, Opera tragica (in prosa). Venezia, presso Leonardo Pittoni, 1692, 12. dedicata al rev. don Pietro Francesco Lands di cui il dottor Bomerra era pronipote. Opera ridicola e strana. 2.º 1/ Pantalon Spezier con le metamorfosi di Arlechino per amore. Scenica rappresentazione (in prosa). In Venezia per Domenico Lovisa, senz anno, in 12.º Vedi l'Allacci. Drammaturgia, pag. 492. 597. Il Massuchelli registra an-che del Bonicelli: Vita, amori, e morte di Sansone. In Venezia, pel Lovisa, senz' anno in 12. (Vol. II. parte III. p. 1638). Abbiamo di

questo cognome anche i seguenti:

Don Pietro Bonicelli « canonico regolare, di stirpe Bergamasca, ma nato in Venezia, fu eccellente predicatore, buon poeta, ed uomo di alto sapere, e di universale letteratura. Ne' discorsi familiari sosteneva sempre gravità con erudir le persone con le quali conversava. Di tutto ciò che aveva letto, cioè nella sacra scrittura, ss. pp., autori sacri e profani, ed anche poeti, aveva si buona memoria, che ne riferiva passi senza ommettere una sillaba, sembrando avere i testi sotto gli occhi. Mori in Bre-scia a' 26 di gennajo del 1702 con universale ed incredibile dispiacere di quegli abitanti ai quali die' saggio d' esser un gran virtuoso ed ottimo religioso " (così il padre Coronelli nel volume VI. p. 575 della Bibl. Univ.). Chi sa però se questo predicator Bonicelli sia quello di cui scherzevolmente dice nella satira intitolata la Quaresima il Dotti: Vox clamantis in deserto Tamquam padre Bonicelli? malgrado che il Coronelli dicalo predicatore eccellente. ( Dotti, Satire, pag. 65. Parte I. ed. 2. Ginevra

1807). Un frate Michelangelo Bonicelli minore osservante Teologo vedesi nel 1605, epoca dell' Interdetto, impiegato per consultore della Re-pubblica insieme con Pierantonio Ribetti arcidiacono vicario generale di Venezia, e con fra-te Bernardo Giordano min. osserv. teologo (Zeno. mss. dei Consultori). Il detto Bonicelli e il Ribetti scrissero con fra l'aolo ed altri teologi il Trattato dell' Interdetto (Venetia. Meietti 1673. 12. altre volte stampato). Cor-reggasi il Grischini (Genio di fra Paolo T. I. p. 112) che scambio il cognome del Bonicelli con quello di Marcantonio Cappello altro dei Teologi autori del trattato.

L'abate Anton Giovan Bonicelli , sebbene

che qui si rammenti, avendo condotta presso che tutta la vita sua fra di noi. Egli era figliuolo di Giuseppe Bonicelli, e di Adrianna Salvagnini. Allievo del Seminario Patavino in cui ebbe riportate anche l'insegne di dottore, e vi fu maestro di Rettorica, si esercitò nello studio della lingua greca e latina, nelle quali molto francamente scriveva, e spesialmente in quello della dotta antichità. Egli fu addetto alla illustre famiglia Veneta Patrizia Pisani della contrada di santo Stefano, avendo seguito in Verona come segretario, ed in Ispagna, come dispaccista l'ambasciatore Francesco Pisani, e colà pure ebbe agio di apprendere la lingua di quel paese. Più anni stette prefetto della ce-lebre libreria e del museo della famiglia stessa, occupandosi in primo luogo della serie copiosissima e rarissima di medaglie, di cui fu perito conoscitore; serie per merito suo accresciuta di molti e molti articoli de' quali era mancante. Disfatta la libreria ed il museo, il Bonicelli ebbe in progresso la Censura de'libri, e nel 1820 la carica di Vice bibliotecario della Marciana: nella quale stette fino al principio del 1830 in cui per la sua età di anni circa 85 e nei suoi malori fu messo in istato di riposo. Raccolto poscia per miglior cura nell' ospitale civico a' Mendicanti venne a morte cola nel di 18 aprile 1831 alle ore 11 antimeridiane avendo compiuto la mortal sua carriera colla estimazione de' letterati. Varie cose ha pubblicate, fralle quali noto: 1,º Bibliotheca Pisanorum Veneta annotationibus nonnullis illustrata. Venetiis Typis Antonii Curti MDCCCVII. Volumi tre in 8.º , nel cui secondo tomo sonvi: Lettere di Uomini dotti tratte dogli autografi ed ora per la prima volta pubblicate, con pre-Lazioni ed annnotazioni. 2.º Memoria storica intorno alla repubblica di Venezia scritta da Paolo Morosini e da Giovanni Cornaro per la prima volta pubblicata nell' ingresso di S. E. messer Alvise Pisani cavaliere alla dignità di procuratore di san Marco, In Venezia nella stamperia di Carlo Palese. MDCCXCVI. 4 to con prefazione e annotazioni del Bonicelli per cui merito fu pubblicata. 3.º Monitorio di Vincenzio Lirinese già tradotto da D. Marco Poleti C. R. S. ed ora per la prima volta pubblicato in occasione del solenne ingresso alla chiesa vescovile di Padova di monsinor D. Modesto Farina. Venezia, Alvisopoli Tom. III.

non sia nato in Venezia, ma sia però dello Stato, del Bonicelli cui il mss. fu comunicato dal ch. cioè da Bagnoli terra nel Padovano, merita sig. abate Moschini. 4º De Numismate aereo maximi moduli Lucillam Aug. Antonini Aug. fil. et L. Veri uxorem referente nondum apte illustrato dissertatio anonima et inedita nunc in lucem emissa cura Ant. Ioan. Bonicelli a Censura librorum et Marcianae Bibliothecae propraesecti. Venetiis Andreola. MDCCCXXVIII. 4. con prefazione e annotazioni del Bonicelli editore il quale propende a credere che ne sia autore Nicolò Bon di Candia. Altre cose volanti stampate aveva già in Padova nel tempo della sua gioventù, e varie elegie latine ed epigrafi sue mss, conservò fin al momento della sua giubilazione, nel quale consegno al funco questi ed altri suoi scritti. Il suddetto ab. Moschini nella sua Letteratura Veneziana ha fatto più volte lodevole menzione dell'ab. Dottor Bonicelli, e cosi pure l'ab-don Sante della Valentina hallo registrato nel Catalogo de' preti Veneziani distini viventi. Io pure l' ho ricordato altre volte in quest' Opera. Veggasi anche il Poligrafo N. XXXIX anno 1812. mese di settembre a' 27. a pag. 618-619 dove si ricorda la Bibliotheca Pisanorum; e la Gazzetta privilegiata del 20 maggio 1851 N. m. in cui il chiariss. Bartolomnieo Gamba sostituito al Bonicelli nella carica di Vice bibliotecario ne estese un articolo necrologico giuntevi le epigrafi dettate dal chiaris. abate Bibliotecario Bettio, che furono esposte nella Chiesa di S. M. di Misericordia il di de' solenni essequii.

IBIDEM | QVIETEM IN DOMINO CINERIBVS HABITURI I TYMVLVM SIBI AC POSTERIS INSTAVRANDYM CVRARVNT | ANTONIVS ET STEPHANVS | FRATRES LAZARONI 10-ANIS FILIT DICTI A CRYCE ANNO MDCLY. X. NOVEMBRIS.

LAZAROM. La vidi sul suolo. Di questo cognome vedremo in altri luoghi memorie.

D. O. M. | ..... | ANNO SALVTIS | MDCXV. DIE. VERO XVI. | MENSIS DECEM-BRIS.

Nulla più di ciò, che lessi sulla pietra, si può MDCCCXXI. con dedicazione e prefazione ricavare da' manuscritti. Nei Necrologi trovo defunta nel 15 dicembre 1615 una Marina moglie di Orazio Lanir, d'anni 70, e potrebbe esser questa.

VINCENTIVS CATANEVS! S. CASSIANI PLEB. RT GASPAR | HVIVS ECCLES, TIT. PRES | SIBI SVISO. | V. P. | ANGELVS ARCHIPRES- EXPECTANTES | PARAVERE | ANNO MDCC-RITER TASSIS | EIVSDEM ECCLESIAE ANTI- XXXII. | DIE VII. MAII. STES | SEPVICHRIIVRE AGVISITO | ANTO-NIO DVLCISSIMO PATRI | ET POSTERIS I REOVIEM DELEGIT | 1714.

CATANEO. Giace sul suolo colle precedenti. Adi 1. novembre 1605. per morte di P. Bernardin Bellini fu eletto tanto dal Capitolo. quanto dai Parrocchiani (a piovano di san Cassiano) P. Vicenzo Cataneo terzo prete titolato di chiesa. Era sede vacante per la morte del patriarca Zane. Del 1630 a' 5 novembre ebbe la dignità di Arciprete della Congregazione de santi Ermacora e Fortunato. Nel 14 dicembre dell' anno stesso 1630 consegnò il suo testamento a Niccolò Paganucci notaio, e fu pubblicato il di 8 gennaĵo 1650 (M. V. cioè 1631 ) viso cadavere, essendo il piovano manacto a vivi nel 7 precedente. Non mori dal amorho pestilenziale che allora regnava, ma sib-hene da febbre e renella, a 7 di gennojo, d'anni 65, dopo mesi quattro d'infermità. Aveva un fratello nominato Gaspane ( ed è quello che ricorda l'epigrase) che era primo Stà sopra la porta laterale a sinistra. La Scuo-prete titolato in sant' Apollinare, nella qual la è de' Tagliapietra. Chiesa, avendo ivi sepolero, ordinò seriamente di essere tumulato il giorno medesimo, mi-nacciando la perdita de legati a chi si opponesse a tal disposizione, principalmente non avendo voluto che quattro torcie. Era assai comodo di beni di fortuna, come appar dal testamento medesimo, e dalle somme prestate al nostro Capitolo (cioè della Chiesa di san vare dalla lapide. Cassiano) per rifabbricar le case di residenza, del che, e di altre cose ol suo tempo appartenenti abbiamo scritto. (Così leggesi nel IACOBVS TOMASINI PIETATE INGENVITA-170).

Di un Andrea Cataneo veneziano abbiamo poesie volgari e latine in un Codice Marciano dello scorso secolo XVIII insieme con altre di Antonio Giusti e dell'ab. Antonio Conti (classe IX, num. 289)

Del Tassis vedi il numero 48. Malamente i mss. Gradenigo e Curti hanno CATTENTS invece di CATANETS.

D. O. M. I PETRYS ANTONIVS IOSEPH ET FRANCISCVS | FRATRES FEDERICI | IRRE-PARABILIS OBITVS MEMORES | MONVMEN-TVM HOC | SIBI TOTIO, FAMILIAE SVAE AC HEREDIBUS | ADVENTUM CHRISTI IVDICIS

FEDERICI. Stà sul piano - Grad. e Col. xru MAII per errore. Trovo notato fra gli scrittori veneziani un Michele Federici prete secolare per il seguente libro: Cujusdam casus resolutio scitu apprime necessaria pro animarum salute. Venetiis, 1652, in 4.to, e dicesi che il caso è concernente la professione religiosa. Io però non vidi finora quest' opera.

Dell' altro veneziano Cesare de Federici. viaggiatore illustre, parlerò nelle epigrafi del

Ducale Palagio.

MDLXXXVL IIN TEMPO DE M.º ZVANE DE CRIS | STOFOLO DA BRESA GASTALDO E CONPAGNI SINICI M. ZVANE ! DE BERNAR-DIN BEVILAQVA E | M. ISEPO D BERNAR-DIN D MAFIO | FATA DI BENI | DI FRATELI = DE LA NO | STRA | SCVOLA

IOANNES TOS .... | HVIVS ..... | SIBI AC

Sul pavimento. Nulla di più ho potuto rile-

Galliciolli, Mem. Ven. T. VII. pag. 142 e seg. TE | CLARVS | IN PAVPERES IN ECCLESIAM LAROVE LPROGURATOR AC BENEFACTOR EXVVIAS MORTALES | EX TESTAMENTO | HIC DEPOSVIT | DIE XVIII. AVGVSTI MDCCXVI.

> Tommasia. Anche questa, come le precedenti, ho letta sul pavimento. Dal Necrologio 1716. 17. agosto, il sig. Giacomo Tommasini d'anni 60. circa.

FR INCISCUS D..... MERCATOR VE-NETVS..... | CORRE-PTVS.... | SEPVLCR.... EM .... | .... |

La pietra corrosa viene supplita non però integralmente dalli mss. Gradenigo, Moschini e Curti: FRANCISCY'S D. . . . CHBISTOPHORI FILIFS CIVIS AC | MERCATOR FENETY'S PRYDENTIA ET IN-TEGRITATE | NEMINI SECTIOFS | IMMATERA MOR-TE | CORREPTES HANG SIBI ET HEREDIEFS | SEPFL-CRABEM SEDEM IN SPO TESTAMENTO | CONSTRYI MANDAPIT | OBIIT DIE EXHII | .... MDCLPI |
AETATIS ANNO ... XXXVI. Ne' Necrologi pero abbiamo: 1656, 12. febraro m. v. il sig. Francesco Danna q. Cristoforo, mercante d' anni 37., lo fa seppellire la signora Muldotta sua madre .

Della famiglia Danna, o D' Anna parleremo nelle epigrafi di san Sebastiano. Malamente questa famiglia in alcune Cronache cittadinesche citando questa epigrafe é chiamata ANNONS.

HIC EST OVIESCENS IOANNES BAPTISTA RVFFINI | CVI VXOR SVO AERE HOG MONV-MENTYM | CVRAVIT SIBI POSTERISO. SVIS ANNO SALVTIS MDCLXVI, DIE XV. FEB. 1 ET DEFUNCTI AN. LX.

Ryrrim. Segue coll'altre sul snolo. I mss. Gradenigo e Moschini dicono AN. L. invece di AK. LX.

HIERON..... FILIES | .... EREDIBVS ....

Corrosa sul pavimento. Abbiamla però nei codici intiera: HIRRONT MO TERTIO SPISO, FILIIS NEC NON HEREDIEFS | ET SPECESSORIEFS SFIS | AN-NO DOMINI | MDECII | DIR EF. APRILIS. Di questo cognome altri vedremo.

IACOBI ROSELLI Q. BETHINI CINERES ! HOC SARCOPHAGO TVMVLATAR QVIE-SCVNT | HAEREDIBVS OVOOVE | AC SVC-CESSORIBVS SVIS PARATO LANNO DOMI-NI MDCXCVI, KAL. IANVARII

Rosetti. Malamente i mas. Gradenigo e Coleti dissero Rosca invece di Roserra, e Col. e Svayer mocxvi invece di mocxcvi. Stà sul suolo. Avendo io veduto in questa lapide il nome

BETTINO, e conoscendo per fama Giovanni Bettin Roselli di Vicenza, uonto letterato, ho chiesto fin dal 1824 a lui notizie sui qui sepolti Roselli. Mi rispose che non sa se spettino alla famiglia Roselli bresciana, dalla quale discende la sua di Vicenza. E parlando di alcuno della famiglia sua mi annovera un dottor Bettin Roselli che pubblicò il libro. Applausi osseguiosi all' ccc.mo s. Gio. Martinengo che parte dal Reggimento di Capitano e Vice-Podestà di Vicenza, ivi, 1720 pel Lavezari. È chiaro poi Domenico Roselli padre del sig. Giovan Bettine suddetto. Avendo spiegato fin da' primi anni un particolar genio per le matematiche, allo studio di esse applicossi intieramente sotto celebri professori nelle Università di Padova, Bologna, Pisa e Berna. Fatto Capitano Tenente Ingegnere, fu con decreto 20 decembre 1763 destinato a maestro di lingua francese nel militare Collegio di Verona; essendosi da. to con assiduità ad insegnare agli alunni la fortificazione, l'architettura civile, la prospettiva teorica e pratica, sino a che del 1765 venne ad altre incumbenze traslocato in l'adova come Ingegnere. Quivi essendo preso in esame l'importante argomento delle pubbliche strade da Fusina sino a Vicenza, esibi un piano per costruirle più solidamente, levando la loro topografia e livellazione col corso di cinque adiacenti fiumi e del Brenta sin dalla sua sorgente colle diramazioni. Assegnatagli co' decreti senatori 11 marzo e 20 settembre 1760 l'ispezione sopra le fabbriche pubbliche e ponti della città e territorio patavino, s'impiegò nel formar un campione di strada nel sito più rovinoso, che meritò la comune approvazione, come altresi nel costruire un ampio ponte che attraversa la regia strada di Vicenza sopra il Brenta. Ebbe elogi nello esercizio delle sue incumbenze dalli rappresentanti Vendramin, Dona, Cavalli, Contarini, Renier, essendo stato scelto a servire come ufficiale S. M. l'imperatore, e S. A. R. il Granduca di Toscana, allorche passavan per gli Stati Veneti. Una lunga serie di decreti fa prova dell'aggradimento del Senato per gli utili servigi ch' egli rese in varie occasioni allo Stato. Nè solamente utile riusci coll' opera sua, ma altresi colla penna, avendosi di suo alle stampe le seguenti cose;

1. Poesie. Alitopoli 1761. in 4. senza nome dell'autore Consistono in una dedicazione in versi sciolti a Federico il Grande re di Prussia, seguita da 20 sonetti, da un ode, e da altri sciolti. Versano intorno alle guerre di

uel tempo.

a. L'arte della guerra, poema di S. M. Federico il Grande re di Prussia, trasportato dal francese in versi italiani con qualche nota dal Capitanio Tenente Ingegnere Roselli. Venezia 1766 per il Colombani in 8. Venezia 1763. in 12. e ivi 1779. in 12. 3. Sciolti per la partenza di S.E. Marin Cavalli

provveditore straordin di Padova, 1768. in 4. 4. L'architettura delle strade antiche e mo-

derne del signor H. Gautier trasportata dalla francese nell'italiana favella con annotazioni, e con l'itinerario di tutte le strade antiche romane in Italia da Domenico Roselli capistrade regie, fabbriche, ec. al servizio della serenissima Repubblica di Venezia Vicenza 1769. presso Antonio Veronese in 4. fig. con dedicazione al cavaliere Antonio Diedo, patrizio Veneto, da Padova in data 20 aprile

Mori in Padova nel 1779., ed è ricordato con lode anche dall'ab. Moschini, T.I. p. 216. della Letteratura Ven.

Il signor Giovan Bettin Roselli merita qui pure onorevol menzione, siccome autore di varie opere in verso ed in prosa, delle quali le seguenti son quelle a mia cognizione pervenute.

- 1. Versi per le nozze di S. E. Iacopo Foscarini e nobil donna Giovanna Memmo, Vicenza
- 1795, 4. grande, per Bartolomeo Paroni. a. Versi all'ombre de' Francesi. Vicenza per
- Giacomo Martini 1797. 4. piccolo.

  5. Alla Maestà di Napoleone. Terzine. Vicenza 1807. Tipografia Parise in 4.to
  4. Epilogo all' Ortensia, commedia del signor

Simon Sograffi, 1809. in 4. grande.

5. Leonida, tragedia stampata nel Teatro moderno applaudito. Venezia 1805. appresso Antonio Rosa in 8. Alcuni esemplari separati sono preceduti da breve dedicatoria al conte Gaetano Agostino Ghellini.

6. Tragedie, tomi quattro, Venezia, Tipogra-fia Picotti 1813; 1815, 1819, 1821, in 8. Il primo tomo ha un discorso intorno alli progressi della Tragedia in Italia diretto

al conte Francesco Gualdo, e contiene Isigenia in Aulide dedicata al conte Lorenzo Tornieri; e Ifigenia in Tauride dedicata al conte Lemardo Trissino. Il secondo ha Elettra e Zulma dedicate a Bartolomeo Paroni Tipografo, e Rosmunda al conte Nazario Valmarana. Il terzo Antonio, Giulietta e Romeo, e Tiberio Gracco; il quarto il Cid dedicato al nob. Leonardo Stecchini, e Lucrezia degli Obizzi, presentata al sig. Andrea Braghetta. Notisi che il Tiberio Graccoe Lucrezia degli Obizzi s'incontrano stamnate anche nella Raccolta di Tragedie num. 34 e 35. Venezia, Tipografia Nardini 1819. in 16.

7. Eccelino il Balbo, tragedia pubblicata in Roma in una collezione di Tragedie, in 8. 8. Vittoria Orsini. Tragedia Ven. per Girola-

mo Tasso, 1821, 8.

9. Traduzione di varii epigrammi di Claudiano ( per le nozze Thiene - Braghetta ) . Venezia tipogr. Picotti 1818. in 6

10. Rime pastorali. Venezia, tipografia Picotti 1814, in 12. dedicate a Francesca Braghetta

nata Spada.

11. Sermoni (in versi sciolti) Venezia, Picot-ti 1817. in 8. con dedicazione al conte cav. Francesco Gualdo. Sono 24 diretti a varii personaggi.

12. Lettere originali che servono alla vita di un italiano. Venezia, Picotti 1822. in 8.

13. Varii Sonetti e Lettera dedicatoria nella Raccolta per nozze Verlato. Vicenza, Paroni 1822. in 8.

14. Della particolare affezione, che la specie dei cani verso dell' uomo conserva. Ragionamento storico. Venezia, Picotti 1823, in 8., intitolato a Giovanni Giacomazzi assessore municipale di Vicenza, e ivi 1824. 8. seconda edizione corretta ed aumentata, dedicata al Consigliere di Governo Francesco Saverio di Pfleger.

15. Un esempio alla gioventit. Commedia in due atti in prosa, stampata nel Giornale Teatrale. Venezia appresso Vincenzo Rizzi 1823. in 8.

16. Versi all' egregio nobil signor co. Gaetano Valmarana in risposta alla Canzone per la ricuperata salute del conte Lorenzo Tornieri. Venezia, Picotti 1825, 12.

17. Dell'affezione che l'uomo conserva per la specie de' cani. Discorso storico = Sta nell'opera intitolata Rime e prose di alcuni Ci-nofili vicentini e di altri illustri italiani. Venezia, Alvisopoli 1826. 8 vo Diede motivo a entanato dal nobil Marc' Antonio Pasqualigo I. R. Delegato di Vicenza proibente di far strage di coleste bestie. E il Roselli stesso ne fa dedicazione al R. Delegato. Sonvi anche poesie del Roselli inserite nel libro sullo stesso argomento.

18. Carmi di C. Valerio Catullo volgarizzati per le nozze Valmarana e Vendramin. Vicensa, Parise 1826, in 8.

19. Il Tempo. Carme improvviso. Venezia, Alvisopoli 1827, 8. diretto al conte Gaetano Valmarana.

20. Del Cimitero di Berga. Carme intitolato al conte Andrea Valmarana patrizio veneto, ciamberlano di S. M. I. R. A. e Podestà di Vicenza. In fine sono varii sonetti del Roselli a diversi personaggi colle loro risposte. Venezia 1828, 8.

21. Balzanello Nievo. Tragedia Urbana. Venezia, Picotti 1829, 8. con dedicatoria alli nobili Antonio e Gianettore del fu Pietro Nievo.

22. Ettore tragedia. Sta nel volume VI. della Biblioteca drammatica, stampata in Roma presso Antonio Boulzaler, con rami.

25. Carmi funebri, Venezia. Picotti, 1850, 8. dedicati al B. Delegato di Vicenza Marcantonio Pasqualigo patrizio veneto. L'autore li chiama l'opera più cara della sua vita, nella quale espone succintamente quanto gli è accaduto nella breve carriera de' suoi giorni di cui (egli dice ) ne sono presso al ter-

Ed lo desiderando che ne sia ancora assai di lungi termino quest' articolo intorno a lui = e noto che della casa vicentina Roselli vi fu anche un Giulio, il quale ha un sonetto a p. xt. delle Rime per le nozze del cav. Parmenione Trissino colla contessa Lodovica Trissino dal Vello d'oro (Verona 1730, 8.).

:7

SEPVLTVRA DI BASTASI DEL CAMPO I DE S. APPONAL CHE SONO DELLA | PIEVE DE BON DIOCESE DE TRENTO | ET DELLI SVOI BONI MDCXV.

Arca sul pavimento. Bastazo (dal greco Baquesta curiosa ed erudita flaccolta il Decreto stazo) Bastagio, facchino impiegato al servigio delle Dogane e de' Lazzaretti di sanità, che dicesi anche facchino, portatore, bagaglione ( Boerio. Dizionario del Dialetto veneziano.

p. 42).

Sotto il cessato Veneto Governo, come abbiamo dal mss. sulle Arti veneziane di Apollonio del Senno, c' erano Bastazi nelle Dogane da terra e da mar, e Bastazi in fondaco dei Tedeschi. Componevano quelli delle Dogane una fraglia chiusa da quasi due secoli in alcune famiglie originarie della Val Brembana superiore bergamasca. Oltreché facchini erano anche custodi delle merci con responsabilità insolidata fra loro tanto nella Dogana da terra, che in quella da mare. = In quanto poi ai Bastazi o facchini nel fondaco, che nominavansi anche Ligadori di fondaco, l' elezion loro spettava alla nazione alemanna, siccome nel fondaco era l'antica abitazione di questa nazione, come altrove avrem campo di dire.

18

D. O. M. LIOANNI MARIAE BARTOLI LIACO-BI FILIO | PATRI AMANTISSIMO | IACORVS FILIVS MOERENS | POSVIT . | OBIT III. IDVS MALI A. S. MDCCLXXII. | AETATIS LXXX.

BARTOLL Stà sul suolo colle altre. Si distinse fra' veneziani di questo cognome Giambalista Bartoli, chiamato anche Bortoli (1). Questi nacque in Venezia li 21 Luglio 1695. Scorsi gli studi della grammatica, filosofia, teologia, si applico a quello de' sacri canoni, alla storia ed erudizione ecclesiastica. Consegui dapprima nel 1724 a, 10 aprile un canonicato nella Cat-tedrale di Ceneda; poi a' 30 agosto 1731 vennegli conferita la seconda cattedra di ragion canonica nella Università di Padova coll'onorario di 400 Fiorini, dalla quale a' 12 di seb-brajo 1739, trasserito videsi alla prima di ragion canonica coll' onorario di 600 Fiorini, che nel 1744 gli si accrebbero ad 800. Giun-BON DIOCESE DE TRENTO | ET DELLI SVOI to l'anno 1747 a' 18 di dicembre fu innalzato DESCENDENTI | DE LA DETTA PIEVE E DE alla sede vescovile di Feltre che tenne fino al 1757 in cui per alcune controversie insorte la

(1) Il cognome suo era veramente Bartoli assicurandomene il canonico don Agostin Corrier che più volte di questo letterato parlava col già defunto Francesco Bonetti piovano di s. Cio. in Bragora il quale un bel ritratto del Bartoli possedeva. dimise (1). Ito poscia a Roma nel 1758 fu del Bartoli intorno a' Gesuiti fu in Roma sona trattare ; e stampo :

1. De aequitate. Liber Jo. Baptistae Bortholi. Ven. apud Bonif. Viezzeri 1728. 2. Institutiones juris canonici. Jo. Bapt. Bar-

tholi. Ausugii, 1749, 4. 5. Apologia per Honorio I. Rom. Pont. Ausu-

ii ( Feltriae ) 1750. 4. gii ( Feltriae ) 1750. 4. 4. Lettera ( stà a pag. 42. della Dottrina della Chiesa Romana circa l'impiego del Da-

naro. Lucca 1751.).

5. De Pontifice Maximo post obitum Benedicti XIV. eligendo ad emos et revmos S. R. E. card. Oratio hobita in Bosilica Vaticana idibus maii an. 1758. Romae apud Generosum Salamoni. 1758. 4.

6. Parere di un illustre ecclesiastico sull'abolizione della Compagnia di Gesu, da presentarsi al conclave nella morte di Clemen-

te XIII. Firenze 1769.

Del Bartoli fanno menzione le Novelle Letterarie di Venezia del 1729 c. 16. = Quelle del 1749 carte 306. Quelle del 1754 di Firenze p. 525, e quelle del 1760 a pag. 134. = La Storia Letteraria d'Italia del p. Zaccaria T. II. p. 221, e 104, e il Supplimento ovvero Osservazioni a' tre primi Tomi di detta Storia. Lucca 1753, p. 194, 222, 223. L'abate Fac-ciolati ne' Fasti del Gian. Patov. T. III. pag. 74, ove il chiama Bortoli, e p. 85 e 90 1..... ove il dice Bartoli. Il Mazzuchelli negli Scrit- AN. LI. tori d'Italia. Vol. II. Parte I. pag. 443. Il Dizio-nario degli Uomini illustri. Bassano, 1796. T. III, p. 286. dove si osserva che lo scritto Inscrizione sul paviniento perchè coperta per

decorato del titolo di arcivescovo Nazianzeno; presso, e che non può contrapporsi ella forza e in quella città cesso di vivere nel 1766 (2). ed evidenza di altro scritto uscito nella stessa Ebbe molta riputazione nelle materie canoni- materia allora in Francia. L'ab. Giannantonio che che preferibilmente all'altre s' era posto Moschiri nel Vol. III. p. 236 della Letteratura Veneziana, che lo chiama Bortoli, il dice nato nel 1691, ed alunno della Chiesa di san Marciliano. E Bortoli parimenti chiamasi in due Atti dell' archivio Capitolare di Ceneda. comunicatimi dal ch. signor professore ab. Giuseppe Ciani; l'uno è in data 5 gennajo 1748 col quale si elegge il prete Bartolomeo Collet-ti in economo del Canonicato lasciato vacante dal Bortoli eletto a vescovo di Feltre : l'altro in data 26 marzo 1748, ch' elegge il successore al Canonicato nella persona di don Francesco Eugerio.

Noi dobbiamo saper grado a due distinti nostri preti, cioè al sig. professor Francesco Driuzzo e al signor professor Giammaria Dezan, il primo perchè promosse, il secondo per-chè detto una epigrafe in onore del vescovo Bartoli, la quale vedesi in un quadro collocata nella Sagrestia della chiesa di san Marziale, cui era addetto il Bartoli, che d'altronde nessuna memoria simile aveva in Venezia sua patria. Il prof. Dezan poi ne parlerà nella Bio-grafia degl' illustri preti Veneziani; opera la quale vivamente desideriamo di vedere alla luce. L'epigrafe riferirò fra quelle Inscrizioni.

.... ALBRITIVS | ..... IRVM EXEMPLYM 1 ..... AVES SVAS 1 ..... NETAE CLASSIS ..... DIA MERERI VOLVIT | ..... VIXIT

Non ho potuto leggere intieramente questa

(1) Monsignor canonico Villabruna di Feltre, uomo, come ognun sa, assai versato nella storia della sua patria m' avvisa che il Bartoli per la protezione che godeva della nobile veneta famiglia Contarini dal Zaffo alla Madonna dell' Orto, potè essere promosso alla sede vescovile di Feltre - che uomo alquanto irrequieto, divenuto inviso a' l'eltrensi fu poco men che costretto a rinunciare al vescovado, da cui e dalla città partendo fu con modi anche insultanti accompagnato fuor delle mura; e che non trovansi atti interessanti eretti sotto la sua Reggenza, anche per colpa della poca curanza che se ne presero i Cancellieri di allora.

(2) Dalle annotazioni mss. de' fratelli Coleti al Tomo V dell'Italia Sacra dell' Ughelli (Cod. Marciano Tom. V. Parte II. ) abbiamo l'epoca certa della morte del Bartoli cost: Dum studiis Romae incumbit devexa jam aestate apopletico ictu corripitur, et die XIV martii anno 1776 aetatis LXXXI decessit, tumulumque habuit in Vallicellano templo.

per tutta la chiesa all'oggetto di raccorre i podal Moschini, come segue.

MAPHAEVS ALBRITIVS | FIDRI ERGA SER. REMP. MIRFM EXEMPLYM LOPOD BELLICAS NAVES STAS SVB SIGNIS INFICTIS PENETAE CLASSIS | PLYRIPM ANNORYM STIPENDIA MERERI POLPIT | OBIIT AN.

MDCLXIF . FIXIT AN . LI. Altri mss. lessero stepnanes invece di ma-

PHAEPS, ma con errore, come si vedrà qui

Da questa famiglia discende la patrizia casa Albrizzi, che oggidi è delle più fiorenti fra di noi. Quanto alle Navi qui nominate, leggesi nella Supplica presentata per l'ammissione al patriziato da Giambatista, Antonio, Giuseppe ed Alessandro fratelli Albrizzi quondam Maffio nel 1667, che tre navi destinate già da Maffio nostro padre al servizio lo prestano coraggiosamente pur anco, e credito importante di noli resta inesatto, con non picciol sentimento de' nostri interessi. Non nominandosi Stefano Albrizzi, ma Maffio, è fuor di dubbio, che sulla pietra debbasi leggere col-l' una delle copie Moschiniane Marnaurs. E in effetto Maffio leggesi anche nei Necrologi parrocchiali = 23 aprile 1664. il sig. Maffio Albrizzi d' anni 50 circa da febbre continua = medico Laureggio.

Tanto della patrizia Casa Albrizzi, quanto di altri Albrizzi non patrizii averemo occasione di ragionare in altro momento.

ANTONIVS ..... NARDINI IOANNIS! .... ] EXIMIVS HVIVS....LESIAE BENEFACTOR HOC ... MENTUM | SIBI POSTERISO .... CONSTRUENDUM | PIA LEGAT. . . . DINAVIT OBILT ANNO DNI ..... HIL DIE XVI, DE-CEM. | POST XX . . . . IS SVAE ANNY

Anche questa sul suolo frammezzata da tavole non ho potuto leggere intieramente. I mss. Gradenigo, Coleti e Moschini così la danno: ANTONIPS EANARDINI IOANNIS FILIPS EXIMIPS HEIFS ECCLESIAE BENEFACTOR HOC MO-NYMENTYM SIBI POSTERISOYE SYIS CONSTRYENDYM tà divenner cittadini: il perché leggesi RX R. C.
PLA LEGATIONE ORDINAFIT OBLIT ANNO DNI (ex nobili comitissa). Ambo le famiglie cat-MDCLFILLI, DIE XFI, DECEM, POST XXII, ARTATIS STAE ANNYM.

Zuanne Zanardini q. Angelo con suo testa-

metà da una divisione di tavole posta allora danaro alla Scuola del Santissimo, a quella della Croce, a quella dell' Annunciata erette in queper tutta la cuiesa an oggetto veri. Trovola però in uno de' due mss. avuti sta Chiesa, e altri beneficii vi fece, che apparis-cono dal Testamento medesimo, uno squarcio del quale stassi nella Matricola enunciata al

num. 2. di queste epigrafi.

Varii di questo cognome vivono oggidi in Venezia, alcuni de' quali distinguonsi ne' pub-blici magistrati per diligenza, capacità ed integrità; e nell' arte della pittura molto a propo-sito si coltiva Pietro Zanardini mio amico, figliuolo di Giambatista e fratello di Angelo Commissario Distrettuale in Asolo.

D. O. M. I IOANNES PETRVS ORSETTI O. B. | HANC SIBI | FRATRIBVS POSTERISO, SVIS OVIETIS SEDEM | AB NOVISSIMVM DIEM I VIVENS PARAVIT | ANNO MDCXXVIII.

Giace sul suolo colle precedenti. La lettera B dalli mss. Gradenigo e Coleti s'interpreta

N. B. M. V. | SCHOLA DI PONTICHARI | MDCCXXIX.

Sul pavimento. Era in questa chiesa l'altare della Natività della Beata Vergine Maria (N.B. M. F.), al quale era annessa l'arte e con-fraternita de' ronnicant cioè Venditori di farine principiata nella chiesa di san Silvestro, e qua trasportata l'anno 1550. Di che vedi il Coronelli (Guida 1744, pag. 275).

23

D. O. M. I EX N. C. I IVLIA CAISELLI FISTV-LARIA P. F. I. | OBIIT | 23. IVNII 1797. | ORA-TE PRO ME.

È sul suolo. Questa epigrafe ci ricorda l'anno 1797 della Veneta Democrazia, in cui tutti i nobili perduta in un momento la loro nobil-SELLI e rISTYLARIO sono distinte fralle Friulane ( P. F. 1. Patriae forojuliensis ).

Parlando della ristylania, antichissima ne è mento 13 marzo 1659 lascio un annuo legato in l'origine, esistendo in Udine fin dal 1200. La nobiltà ond' è fregiata la deve al talento ed alle scienze, avendo avuto in ogni tempo e notaj, e avvocati e dotti di merito distinto. Uno più vecchi che si ricordan si fu Paolo Fistulario dottore, il quale fioriva alla fine del secolo XVI e al principio del XVII, e che ha Rime nella Celeste Lira di l'ietro l'etracci. Venezia, Deuchino 1612, 12., nel qual libro gli autori sono per lo più friulani. Egli è uno de' poeti che nel friulano dialetto si distinsero, e fu lodato nel Discorso della Poesia Giocosa, p. 76 da Nicola Villani, e da Mons. Fontanini ( Elog. Ital. lib. II. cap. XXXIII. p. 253. ediz. Romana ) unitamente ad altri Friulani che in tal genere di poesia con molta grazia e lepidezza si esercitarono; del che ci fa fede il Liruti a p. 592. del Vol. IV. de' Letterati Friulani. che per cura del ch. sig. Pietro Oliva del Turco escirá fra poco alla luce. Tra i più recenti pe-rò è illustre un altro Paolo Fistulario. Egli lario, e da Aurelia Fantini. Studió in patria ed in Padova, dove ottenne la laura dottorale in Legge. Restituitosi in Udine, fu onorato dci primarii ufficii, ed eletto Deputato della Città di Udine in età d'anni 51 fu spedito a Venezia per affari che esigeva tutta la circospezione e il patriotico zelo, e vi riusci felicemente con particolare aggradimento de' suoi con-cittadini. In mezzo alle cure pubbliche cultivo sommamente le belle lettere, ma in ispezieltà la storia e la geografia. Fu de' primi che promosse fra' suoi lo studio della greca favella; e nel 1759. la nuova Accademia colà intitolata Accademia di Udine in sostituzione a quella delle belle lettere, che de' Sventati appellavasi; e promosse eziandio con altri dotti del paese quella di Agricoltura, della quale fu poscia grandemente benemerito il conte Fabio Asquini. Le opere del Fistulario impresse sono le seguenti.

1. Discorso sopra la Storia del Friuli detto nell' Accademia d' Udine, addi x maggio dell' anno Mockeys, collo stemma della Città. Udine a spese dell' Accademia; 8. di pagine 67.

2. Delía Geografia antica del Friuli dalle età più rimote sino ai tempi di Costantino il Grande. Udine 1775 per li fratelli Gallici. 4. Nella prefazione ricorda l'autore il Discorso suddetto, e delle note critiche fatte al libro uscito già nel 1761 in Venezia dalle Nobili, de' Parlamenti e de' Feudi, con una succinta Dissertazione preliminare intorno all'antica Geografia del Friuli.

5. Supplimento alla Geografia antica del Friuli in risposta alle brevi considerazioni in tal proposito dell' ab. D. Giovanni Leonardoni ( Gian Rinaldo Carli ). Udine per li fratelli Gallici 1778. 8. . Osservazioni intorno alle Notizie di Gemo-

na pubblicate in Venezia ( da Gian Giuseppe Liruti ) presso Angelo Pasinelli l' anno 1771. Udine per li fraielli Gallici 1779. In fine vi è un cataloghetto delle edizioni di Plinio esistenti allora in Udine; e fra questi è la rarissima di Jenson 1472, la quale an-

che oggidi si conserva presso i conti Florio nella sceltissima loro Biblioteca.

Manuscritta poi lascio un' opera, che non si sa però dove oggidi esista, intitolata: Osservanacque in Udine nel 1705 da Mainardo Fistu- zioni critiche intorno alla storia della città di Udine, dell' antica famiglia Savorgnani del Monte: e del generale Parlamento dello Pa-tria del Friuli, divisa in nove Capitoli. Ed anche lasciò alcuni componimenti inediti sul metro Virgiliano.

Mori il Fistulario in patria, d' anni 76; e di lui fu fatto l'elogio da suo nipote monsignor Canonico Girolamo Fistulario, e stampato col titolo: Elogio di Paolo Fistulario, patrizio udinese, pronunziato dal di lui nipote monsignor Girolamo canonico della metropolitana di Udine il di 8 giugno 1781 nella pubblica Accademia di Udine; ivi per li fratelli Gallici. 8. con ritratto intagliato in rame da F. Ricci, e le parole: Paulus Theodor. Fistularius Utin. patrit. annos natus LXXII, repar. sal, anno noccexxix. Ultimamente fu ricordato con grande onore il Fistulario dal nobile Girolamo Asquini nella Giardiniera suonatrice ossia illustrazione di un antico sepolero. Ve-

rona, Bisesti 1830, p. 57.
Vi fu eziandio Giuseppe Fistulario canonico di Udine, zio del suddetto Paolo; che per le sue belle qualità fu molto caro a monsignor Dionigi Delfino patriarca d' Aquileja = Giambatista, fratello di Giuseppe, che esercitava con riputazione la professione di avvocato, e fu anche avvocato del principe di Venezia, ossia avvocato fiscale = e Francesco fratello di Paolo sullodato, che fu sostituito a Giambatista nella carica di avvocato, e ch' ebbe a moglie Cornelia Gadaldini figlia di Agostino, segretastampe di Modesto Fenzo intitolato: De' rio veneto di alta estimazione. = Nei tempi più

di questo Francesco, e scrittore dell' Elogio, e che mori decano del capitolo di Udine nel 1824, vi fu Agostino Fistulario fratello dello stesso Girolamo, il quale fu più volte Nunzio per la città di Udine in Venezia, e Paolo altro fratello, che nel 1793 venne eletto provveditore ai confini della veneta Repubblica, e decorato della Contea = Da questo Paolo e da ciu-LIA CAISELLI della quale parla l'epigrafe, nacquero Francesco e Bernardino Fistulario, il primo vivente, e il secondo, cioè Bernardino, uomo assai culto, fu censore provinciale delle stampe, e mori nel 1822. Nel Cimiterio di Udine esiste scolpita di lui la seguente memoria, da me sopralluogo trascritta = HEIC. SITYS . EST . IN . PACE | BEENARDINES . MAROLES . FISTELA-RIFS | DE . RE . FAMILIARI . ET . PFBLICA | AE-QFE . B. M. | QFS . COMITATE . BENEFOLENTIAM . INGENIO . LAYDEM . ADEPTYS | APITYM . DECOREM . ADAFRIT | FITAE . INTEGRITATE . CFMFLAFIT | DIFTYRKI . MORBI . FIM . INFRACTA . PATIENTIA . PERPESSES | DECESSIT . F1 . RAL . AFG . ANNO MDCCCZXII | ANNOS . NATES . XLFII . MENS. LX | MARTIA . EX DINASTIS . DE CAPORIACO . CONJEGI DESIDERATIS. | FAMILIA . YNIYERSA . PATRI . OPT.

M. P.P. (1).
Parlando da ultimo della famiglia Cassells esistente da qualche secolo in Udine, questa fu onorata per le virtà dell'animo, e per la nobiltà de' natali, per cui venne ammessa al veneto patriziato nel 1779, giusta la Parte del Maggior Consiglio 19 marzo 1775. Le partico lari notizie poi riguardanti la contessa Givita Catselli suddetta, comunicate dal chiar. abate ora monsignor canonico Antonio de Vit, cui debbo alcune eziandio delle sopraddette memorie intorno alla casa Fistularia, sono = Avendo sortito essa dalla natura una debole costituzione era soggetta a frequenti indisposizioni e

a noi vicini, oltre al canonico Girolamo figlio debolezze di stomaco, e quindi solita a recarsi quasi ogn' anno all' acque termali di Abano o di Valdagno. = Accadde che nella primavera del 1797 si recò in Venezia si per curare la sua salute, che per sottrarsi ai tumulti ed alle violenze dei Repubblicani Francesi che in quel tempo entrarono in Friuli . Nel giugno della medesima state cessò in Venezia di vivere nell'anno quarantesimo settimo d'età, e con onorifico funerale fu sepolta nella Chiesa presente.

HIC IACET | R. D. FRANCISCVS LICINI | HV-IVS ECCLESIAE TITVLATVS SECVEDVS. 1 PIE LECTOR | ORA PRO EO . | OBIIT DIE 22. AVGVSTI 1737.

Licini. È sul piano. Di questo cognome ne vedremo parecchie.

#### 25

### SCHOLA DI TAGLIAPIERA | MDCIL

Tomba degli Scarpellini o Tagliapietra. Era all'altare de' quattro Martiri coronati. Quest'arte, secondo il mss. del Senne, fu chiusa in corpo nel 1396. Vedi la Scuola sua al num. 52. Il detto altare tuttavia sussistente è di assai bella architettura del secolo XVI.

NOV. | ANO EIVS LV. | Z+N. |

Frammento di lapide sepolerale sul suolo. Non so cui appartenga.

(1) M' è ignoto il primario autore di questa bella memoria; ma so che fu riveduta dal ch. canonico Pietro Braida, e da altri dotti preposti alla revision delle Inscrizioni che vanno scolpite e collocate nel pubblico Cimiterio. Una simile inscrizione da porsi in quel Cimiterio aveva dettato ad istanza del nob. Giulio Bernardino Tomitano da Oderzo il chiarissimo ab. Antonio Cesari, ed è la seguente la quale leggesi a p. 200 del vol. VII. del Giornale delle Scienze e Lettere delle Provincie Venete. Treviso 1824, 8. BERNARDINO. EAR. FISTPLARIO | PTIMENSI | CFIFS.IN. REBYS. FEL. DOMESTICIS | FED . PFELICIS | STYDIFM . PRIDENTIA . FIDES | CFM | SFMMA . RELIGIONE | NYNOFAM . DESIDERATAST | QFI . FNFM . HOC. DOLFIT | SE ' NON . OFIBFS . FOLFIT . OMNIBFS . PRODESSE . POTFISSE | DIFTFRNO . MORBO . AB-OFISSIME . TOLERATO | MORTEM . OBIT | FITAE . CONSENTANRAM | FIL EAL. AFG. A. CID. 12. CCC. XXII. IPSE. FERO . FIXIT. XXXXY MENSES . IIII . FECIT MARTIA . CAPOBIACA MARI-TO . INCOMPARABILI OPTIME . DE . SE . MERITO | CFM . LEFIRO . ET . FILIIS . F. Tos. IIL.

37

Moscheni si chiama giureconsulto anconitano. Vedi di lui anche il Dizion. Bassanese, T. XII. p. 105.

D. O. M. | OSSA | DOMINICI TAMOSSI | HV-IVS ECCLESIAE PROCVEATORIS | MERI-TISSIMI | AN. 64 | OBIIT ANNO 1757 | DIE

22 IVNII

Tanossa Sul pavimento. Ditta mercantile di gran credito negli anni decorsi. Oggi più non aussiste.

28

XV. SETTEMBRE

Anche questa come tutte le precedenti ho letta sul suolo = La confraternita de' mercatanti da pelle, detti cordovani in buona lingua, e anche cordoani nel nostro dialetto, aveva in questa chiesa l'altare del Ss. Redentore. Fu instituita l'anno 1619 in circa, come notasi nella Guida del Coronelli 1744, p. 274.

29

... | O. M. | .... MOSCHENI BERGOMEN-SIS 1 .... AE PROCYRATOR | .... VIVENS 1 .... GIANI DE FLORENTIA | .... VXORI .... CESSORIBVS | .... RAVIT | .... MDCCLIIL

Moschest. Dimezzata da tavole non ho potule leggere più di così; e non trovola ne ma-nuscritti onde completarla. Nel Necrologio leggo: 1734. 20. maggio Giuseppe q. Martin Moscheni d' anni 59 circa. Un Domenicano Lettore Giammaria de Moscheni alunno del nostro Convento dei santi Giovanni e Paolo lodasi come erudito a p. 11. in nota alla Vita di dan come eruquio a p. 11. in nota alia vita di Girolamo Vielmo vescovo, latinamente scrit-ta dal padre Scrafino Maria Maccarinelli. Un Carlo Moscheni veggo aver alle stampe un Discorso sopra gli ejisti della cometa di di-cembre 1664. Venezia; e un curioso libro intitolato = Leuere missive e responsive delle bestie con l'osservazioni sopra cadauna lettera pubblicate e dedicate da Carlo Moscheni al-l'Università dei signori Curiosi. Venezia 1673, 12.º Questi è anche autore del libro Tacito historiato il quale fu tradotto in latino da lacopo Le-Bleu col titolo Tacitus historiatus sive aphorismi politici. Giessiae 1667, 12. Qui il

30

IOAN, ANTONII | DE MASCHERONIB, DE LVLMO | CIVIS BERGOMENSIS NEC NON | MERCATORIS INTEGRITATE ABOVE AC I PIRTATE ORNATISSIMI HIC OSSA | VSOVE AD SONITYM TYBAR | OVIESCYNT | OBIIT ANNO MDCCXIIL | ETATIS LXIII. | DIR 31. X.

SEPOLTURA DELLI MERCANTI I DA CORDOVANI FATTA L' ANNO MDCLVIIIL I ADI I lessero De rumo, altri DEL Primo Ma la pietra
VX. SETTEMBER
dice L'Euro. Probabilismente il secondo cognome è ormo, cioè Dall'Olmo; e il P. Calvi nella sua Scena letterario nota alcuni scrittori di questo cognome Bergamaschi. Bergamasco era pure celebre Lorenzo Mascheroni professore di Matematica nell'Università di Pavia morto nel 1798, di cui vedi l'articolo nella Biografia universale.

3.

D. O.M. | IOANNES MARIA ASTORI | VIVENS SIBI ETI POSTERIS SVIS | MONVMENTVM HOC | PARAVIT | ANO DOMINI MDCCIX-

Astoni. Sul suolo. Un Trivigiano dello stesso nome e cognome stampo: Della Pittura colla cera all encausto. Memoria del signor Giammaria Astori socio onorario dell' Accademia Veneta di Pittura. Venezia 1786, 8, e anche : Pratica e uso di alcune macchine rurali ec. inventate e sperimentate da Gio. Maria Astori nobile di Treviso, e socio onorario di varie illustri Accademie. In Venezia 1705. 8. É ricordato anche dal Federici, Mem. Trivig-( T. II. p. 188. )

E qui ricordero anche Giammaria figlio di Carlo Astori, il quale con suo fratello Alberia trasporto in lingua italiana gli Elementi Cronologici di Guglielmo Beveregio, e ad uso della studiosa gioventù li impresse in Venezia nel

1777. per Giacomo Carcani. P.
Ma un Giammaria Astori del 1695 che era Guardian Grande dell' Archiconfraternita de san Rocco, come dall'Elenco datoci nel vol. III. delle Chiese Venete di Gio: Batista Soravia, è probabilmente quello di cui l'epigrafe pre-

Di Giannantonio Astori, dotto prete ve-

neziano parlerò in più opportuno luogo, ed altre lapidi vedremo di questo cognome.

32

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI | MCC-CCVII. MENSE OCTOBRIS | TEMPORE VE-NERABLILUM DOMINORVM | FRANCISCI DE PAVORIBVS | PLEBANI ECCLESIAE S. APO-LINARIS | EF FRANCISCI | FALCTVM OPVS MAGNYM ET ABSOLVTYM

ANGELI INCHIOSTRI PLEBANI | ET COLLE-GII AERE | ANTONII MAZZONII PROCVR. EC-CLESIAE | CVRA | INSTAVRATVM A. MDCC-

È scolpita sulla nuraglia esteriore, del campanile di fianco alla chiesa. Vedesi che questa è copia eseguita nel 1791 di quella antica origirala lapide, la quale coggi è alfassa al di sopra della cella delle campana, e propriamente su una delle facciate della bassa cupola. Io mediante un buon camocchiale stando sul tetto della casa Erisso nel giugno 1835 ho potuto copiarla come segue.

ANNO ABĪ CĀNAT OE DĒN N | MCCCCVII MS OCTOBR TPĀE | VĒNRABILIVM DNŌ 4 FRĀ-CISCI D | PAVOIES PLEBATĒ S. APOLIĀRI 7

FRACISCI FALET POVRATOIS EIDE FYTT

Non posso per altro assicurar i miei leggitori di una perfetta esattezza, non avendo io potuto toccar con mano la pietra posta in sito pressoche inaccessibile e rovinoso.

La famiglia Pavon, Pavont e Paort, antichisima fra le cittadineche venetiane, chbe già del 1581 al tempo della guerra di Chioggia un Giovanni Paone il quale offert Antono suo Relissole con un famiglio a sue spese sull' armata fino a gerra finile, con due buoni compagni per due mesi, e la paga di 20 balestrieri a ducati B per uno, e il pro di lire mille d'imprestiti fino a un anno prostimo, e tutto il pro di quello che si furbi fache durret da presente guerra. Questa famiglia però nella ballottasione fatta a' 4 di settembre di quell'anno 1501 non rimase compresa fra le trenta Case popolari che furono fatte del Maggior Comiglio (Sanuto Ber. Ital. T. XXII. p. 737, 750).

Faircesco se l'avoit era piovano di questa Chiesa fino dal 1364, come apparisco da un latromanto da lui, quale piovano della Chiesa di sant' Apollione, rogato nel 15 settembre di quell'amon apper l'Aunelli (Serie de l'Associa quell'amon apper l'amon avenuta o una rinuncia, o la morte del nostro Passoni.

Fuvvi bensi contemporaneo un Francesca dei Pavoni veneto cittadino il quale fin dal 1404 trovavasi vescovo di Spinalonea (Kr. ronensis, Chironensis, Cheronensis), in Candia come apparisce da una epistola da esso diretta da Venezia a Giovanni de' Foschi da Bologna, nel 50 ottobre di quell'anno, secretario d' Innocenzo VII, nella quale gli raccomanda l'Ordine della Penitenza di san Domenico. Dal detto Pontefice traslatato fu all' arcivescovado Cretense alla fine del 1405 resosi vacante per la morte di Marco Giustiniano; e questa elezione riusci grata al Veneto Senato, come attestanlo lettere del doge Michele Steno ad Antonio de' Loschi vicentino cittadino ed orator Veneto alla santa Sede in data 19 giugno 1406. Il Pavone memore di ciò che essendo vescovo di Spinalonga aveva scrit-to in favor dell' Ordine della Penitenza di san Domenico, arricchi anche dopo l'Ordine stesso e i benefattori suoi di varie indulgenze, come da diploma datato Venetiis in donio habitationis quae dicitur de cha Pavone de contracta sancti Martialis anno Domini 1406. indictione ziv die 12 mensis martii. Sembra che sia cessato due anni dopo la sua traslazione, giacché nel Notatorio della Ducale Cancelleria avvi posta la elezione del nuovo arcivescovo di Gandia nel 18 ottobre 1407. (Vedi Fl. Corna-ro! Eccles. Ven. T. VII. p. 79 e 155, 54, 55; e Creta sacra. T. II. p. 59, 110; e Ughetti T. V., p. 906. B.) Non è improbabile che questo Francesco Pavoni sia quel Francisco Paon licentiato in decretis, ac dni patriarchae (Gradensis) in spiritualibus Vicario Generali che è testimonio in un documento del 15 settembre

traggo da' manoscr. Marciani, ed è, che nell'archivio del Convento di san Francesco de' Minori Conventuali della città di Cattaro conservavasi una pergamena col N. 278 contenente un pubblico istromento di certa affittanza stipulato dai Beneficiati della Collegiata di santa Maria di Fiume con licenza ed assenso del vescovo di Cattaro Francesco di Pavoni, e ciò nel 12 di settembre del 1423, dicendosi queste parole: In ecclesia sancti Tryphonis in praesentia et cum assensu Rmi in Christo patris 1). Francisci de Pavonibus Dei et aplicae sedis gratia episcopi Catharini . Anche li Conelle annotazioni mss. inedite al volume VII. dell' Italia dell' Ughelli pag. 86. di-cono fralli vescovi di Cattaro: N. 55. Franciscus a. 1422: Ignotus etiam Cornelio Franciscus de Pavonibus successit Raymundo anno 1622 ut habent Catharensia documenta n 3422. vii. non. octobris promovit (Martinus V) Franciscum de l'avonibus ad ecclesiam Catharensem vacantem per obitum F. Raymundi de Viterbio. Anno 1425 ad Argolicensem ecclesiam translatus est. Se questo Francesco de Pavoni sia poi diverso dall' arcivescovo di Candia, oppure lo stesso di cui sopra abbiam detto, esamini la cosa cui interessa la serie di quei Vescovi.

1586, riportato da Mons. Vianelli nella serie ad essa può appartenere il presente, ed essere de Vescovi di Chioggia (7. 1. p. 350) (1).

Non tralascio pero di dare una notisia che animogliato in Lucia Socianzo, come dalle gio. nealogie di M. Barbaro. Ma già più volte accadera di parlare degl' illustri di questa casa.

ANCELO INCHIOSTRI, detto in dialetto nostro Inciostai dottore, fu eletto pievano di questa chiesa nell'undici aprile 1785. Era nato del 1736 a' 14 novembre nella contrada di s. Matteo ( Libro d' oro del 1786. p. XXVII ). Mori del 1798, e gli successe nel 4 settembre di quest' anno don Bartolommeo dottor Fulici Giornale del Clero Veneto 1799. pag. 167.) L'ab. Valentina nel suo Catalogo mss. de' preti veneziani illustri dice, parlando della chiesa di sant' Apollinare, che l' Inchiostri era distinto per dottrina. Abbiamo di suo alle stampe un Discorso sacro diretto a spiegare a' suoi parrocchiani quale sia il sano significato delle pa-role che allora correvan di Libertà ed Eguaglianza. L' opuscolo è di 4 pagine in 8. e s'intitola Libertà - Eguaglianza. Sant' Apollinare. Ai diletti cittadini suoi parrocchiani Angelo Inchiostro parroco nel giorno della Penteco-ste li 4 giugno 1797. Venezia presso Giuseppe Zorzi; ed abbiamo pure una sua Lettera premessa all' Omelia recitata inter missarum solemnia nella chiesa di sant' Apollinare nel di 23 gennaro 1798 a N. D. dal dott. Rocco Avanzi alunno di essa Chiesa per il felice inresso dell'Armi Austriache, in Venezia. (ivi, Falvesco Falter, o Falterao. Antichiasima è Zatta 1736, 4. ); nella qual Lettera dice, che la famiglia patrizia di questo cognome, e forse avrebbe egli stesso rese queste grazie solenni a

(1) Il Vianelli nel T. I. p. 245 nota 3 ritiene che Francesco de' Pavoni piovano di s. Apollinare posto dal Cornaro all' anno 1599 non sia quel Francesco de' Pavoni piovano anch'esso di s. Apollinare che in Chioggia rogò l' Istrumento 15 settembre 1384; poichè (dic'egli) uno de l'estimonii presenti a quell'alto si su appunto Francesco Paon dottore dei decrett e al-lora vicario del patriarca di Grado. Quindi (prosicque) è da presumere che quesso testimo-nio sisi il Francicus de Pavonibus mentoscot dal Corano, e che abbis oltentuta la puese di s. Apollinare fra il 138', e il 1593. E in tal supposizione il Vianelli aggiungerebbe un altro Francesco de' Pavoni alla serie de' piovani di s. Apollinare, cioè quel Francesco notajo 1384, e lo porrebbe tra Simon Morosini 1377 e Francesco Pavoni 1399.

Ma il Vianelli sembra partire da un dato erroneo, cioè che l'anno 1399. segnato dal Cornaro al piovan Pavoni sia in effetto quello della sua elezione a piovano, mentre non è che la traccia dell'epoca in cui viveva quale piovano, rinvenuta nella Matricola della Scuola della Carità. Ciò premesso devesi riflettere che Francesco de' Pavoni dottore dei decreti 1384 è diverso da Francesco de Pavoni piovan di s. Apollinare 1384, che potevano decret 1994 e disperse o a renocesso de l'avon pivola di 3. Applitulare 1999, impressionissimo stare in ano istromento solo, l'une, come tetimimoni, l'altro come notajo; che una sola figura essendo il Pavoni del Cornaro 1399, e il Pavoni notajo 1386, basterà e vome ho detto di sopra, dire che Francesco Pavoni piocenno di s. Apollicare era in questa sua sede fino dal 1384, quindici anni prima dell'epoca trovata dal Cornaro nella detta Matricola.

impedito. Dello stesso cognome e nella stessa Chiesa fiori al principio nel secolo XVI. un Sebastiano Inchiostro, o Inchiostri, del quale fa menzione Siefano Piaszone da Asola suo precettore con queste parole: Hisce etiam addam duos , aetate, doctrina, et optimis moribus pares divi Apollinaris templi insignes Sacerdotes Iacobum Regiam canonicum cenetensem, et Sebastianum Inclaustrum, qui omnium fere primi hisce meis institutionibus eruditi non parum nominis inter Sacerdotes literates sunt consecuti ( Praeexercitamentorum libellus ec. Venetiis apud Greg. de Gregoriis 1526. (1.) Un Zuam Inchiostro stimador di cuori (cuoj d'oro) concorse nel maggio 1529 ad imprestito generale per le urgenze della Repubblica, come dal Sanuto ( Diarii L. p. 195. )

ANTONIO MAZZONI è probabilmente quegli che del 1765 era Guardian Grande della Scuola di san Rocco. ( Soravia vol. III. Chiese Ve-

nete p. 121 ).

#### 33

FRANCISCVS ZANE OLIM HVIVS ECCLESIAE TITVLATVS NVNC AVTEM SANCTI MATHSI PLEBANUS SIBI SVISO, V. P.

Dal Palfero abbiamo questa memoria. GIO. FRANCESCO ZARE già prete titolato di questa chiesa e canonico ducale, trovavasi piovano di san Matteo apostolo nel 1609; e del 1615 era Arciprete della congregazione dei santi Ermacora e Fortunato. Devesi a lui pure il merito del ristauro ch'ebbe nel 1615 la chiesa di san Matteo, come vedremo anche da lapide opportunemente. Mori del 163o. (Cornaro. Eccl. Ven. T. III. p. 175, 177., e Cleri ec. p. 51).

IOANNIS BAPTISTAE DE ELECTIS DOCTO-RIS PLEBANI CANONICI ARCHIEPISCOP'A-TVS VICARIJ VIRI TVM ANIMI AC MORVM INNOCENTIA PROBATISSIMI TVM INGENIJ che illustro, e che manca di data, non è facile

Dio, se la sua convales cenza non glielo avesse PRAESTANTIA IVDICIJ GRAVITATE, SVM-MAO DOCTRINA FLORENTISSIMI OSSIBVS DIVINO AFFLATY ALIOVANDO INSTAVRAN-DIS, IPSE FLVXO ISTO ATO, ERVMNOSO CARCERE EMISSVS AD FIRMAM BEATAMQ. LIBERTATEM IN PATRIAM RVOLAVIT.

> Due piovani dello stesso nome e cognome. registra Flaminio Cornaro nella sua serie (T. III. p. 159 ), cioè

> GIAMBATISTA DEGLI RETTI dottore e diacono titolato di san Barnaba, del quale fa menzione Paolo Manusio nelle sue Epistole, canonico, vicario della chiesa di san Marco, piovano fin dal 1534 di questa di sant' Apollinare, e del 1545 eletto Arciprete della suddetta Congregazione de'santi Ermagora e Fortunato; e mor-to a' 22 di giugno 1555.

> GIAMBATISTA DEGLI ELETTI Il giovane, nipote del precedente, canonico e vicario ducale, creato piorano di sant'Apollinare nel 1555; nel qual anno ebbe anche la dignità di Arciprete della suddetta Congregazione de santi Ermagora e Fortunato. Del quale all'anno 1577 il Sansovino (lib. XIII. p. 284 t.) dice che ha scritto molte epistole et orationi con stile Ciceroniano, et al presente ha per le mani la Nomenclatura latina de i nomi romani, distinta per ordine di alfabeto, siccome già cominciò Giovanni Rivio sacerdote suo precettore (1). Dietro il Sansovino hanlo registrato e l'Alberici (Scritt. Venez. p. 36, ove battezza per Hizzo il Rivio) e il Superbi (Trionfo. Lib. 111, 32. 157). Era questo piovano uno degli Accademi-ci della Fama collocato fra i Retori nell'istromento di Deputazione, anno 1560, già altre volte da me ricordato: e sue epistole al letterato nostro Benedetto Ramberti stanno in un codice'di cui fa descrizione il p. degli Agostini (Scriu. Venez. vol. II. p. 571). In una nota mss, trovo che fece suo testamento nel 15 agosto 1584 in atti di Antonio Calegarini notajo, e da questo testa-mento si rileva ch'era figliuolo di Antonio Eletti cittadino, e di Caterina Cesana, Mori a' 21 di agosto di quell'anno, come da' Necrologi parrocchiali, d'anni 84.

A qual poi de' due piovani spetti l'epigrafe

<sup>(1)</sup> Che questo Rivio sia quello di cui ho detto in una delle note alle Inscrizioni di s. Marina (Vol. I. p. 342) non sarebbe improbabile il crederlo . Vedi anche quel cenno che feci nel Vol. II. (p. 139.) Avressimo la notizia ch'egli era prete, ciò che non apparisce dalle cose dette in s. Marina .

indovinare. Se è genuina l'epoca posta in fine dal mss. Gradenigo, c dal mss. Curti, cioè AN-No Mour, è chiaro che spetta al primo. Ma il Palfero, da cui io la copio, non ne ha messo l'anno. Evvi anche qualche altra diversità nella dettatura. Il Gradenigo e Curti dicono rintr-TYM ANIMI invece di VIRI TYM ANIMI : Palfero ha rerzest e gli altri due hanno rerzo: Esso ha EMISSY'S, C quelli EMERSY'S.

35

D. O. M. VIVIANO PATRI CIVI VENETO HV-IVSCH ECCLESIAE PROCVRATORI VIVIANO I. P. FILIO IACOBYS BERLENDYS FILIVS ET PATER SIBI ET HEREDIBVS HOC MONV-MENTYM CVRAVIT:

La epigrafe abbiamo nel Palfero. Essa sembra del principio del secolo XVII. Potrebbe uno del due Viviano Bententi qui nominati esser quello di cui parla l'Alberici nel Catalogo degli Scrittori Veneziani ( Bologna 1605, pagina 86 ), cioè: 1600 Viviano Berlendi poeta leggiadro ha pubblicato diverse rime molto graziose e belle ; vive, et apparecchia altre

cose degne del suo valore.

Fra i letterati Veneziani cittadini avvi Francesco Berlendi chiaro scrittore della Religione Teatina. Nacque egli in Venezia a' 25 di agosto 1678. Entro in religione a' 6 di luglio 1693, e vi fece la professione nell'undici novembre 1694. Studio Filosofia in san Vincenzo di Piacenza, e Teologia e Sacri Canoni in Roma nella casa di sant'Andrea della Valle sotto il famoso p. Francesco Muscettola, e il p. Pietro Gioja. Applicatosi alla predicazione si esercitò nello spiegare ne' giorni festivi la sacra Scrit-tura in Modena. Verona, Padova, Milano e Venezia. Invitato dall' Elettor di Baviera per suo confessore, non volle accettare l'impiego. Nel 1719 dal Capitolo generale celebrato in Roma, a cui egli pure intervenne, fu eletto preposito della Casa di Venezia. Nel 1726 visitatore della provincia della Lombardia e del Piemonte. L'anno prima, cioè nel 1725 dal vescovo di Verona Marco Gradenigo esaltato al patriarcato di Venezia venne il p. Berlendi eletto a suo Esaminatore, e continuò sotto i patriarchi Correr e Foscari. Morì a' 21 giugno del 1746. Compose le opere seguenti.

1. Cabalomachia - hoc est artis cabalisticae oppugnatio. Diatriba exegetica, didascalica,

catacritica duobus distincta capitibus in quorum uno agitur de Cabala Hebraica, de Pythagorica in altero . Auctore C. Berardo Schinfleni' (nome anagrammatico) Venetiis ex typr. Bragadena 1718.8. Operetta di so-le 85 pagine lodata dai Giornalisti, che fa vedere che il p. Berlendi oltre la lingua latina sapeva assai bene anche le lingue greca ed ebraica. 2. Delle oblazioni all' altare , dissertazione

storico-teologica divisa in due parti ec. Ve-nezia presso Angelo Pasinelli 1753, 4. Applaudita anche dal cardinale Prospero Lam-bertini ; e ristampata con aggiunta nel 173 i dallo stesso l'asinelli, e dallo stesso autore tradotta in latino e pubblicata con nuova aggiunta. Venetiis apud Baleonium 1743. t. Lettera responsiva ad un amico intorno al

libro intitolato: Quaresima appellante e sua prefazione apologetica. In Lucca per Salva-dor e Giandomenico Marescandoli, 1740. in 8. Non vi è nome di autore, ma si sa che il libro è del p. Berlendi, il quale volle con esso difendere il p. Antonio Diana censurato circa alcuni punti spettanti al digiuno dal p. Concina autore del detto libro: Quaresima appellante. Dell'opera del Berlendi poco fa-vorevol gindizio da Apostolo Zeno in una sua Lettera ove loda la Risposta che le dà il p. Antonino Valsecchi. A questa Risposta replico il p. Berlendi con un Esame, ossia Controcritica, che non vide la luce.

4. Egli aveva quasi terminata un' opera cronologica in cui trattava dell'anno e sue divisioni, delle settimane di Daniello, degli anni Sabatici e Giubilei, delle indizioni, dei cieli del sole e della luna, de' periodi Calippi-co, Ipparchico, Vittoriano, Giuliano, Solisauro, e Greco Romano: delle Olimpiadi: della fondazione di Roma, de' Fasti Consolari. di vario cre, c del vero anno della nascita del Redentore; ma sorpreso dalla morte non poté condurla a fine; come purc restò imperfetta la Revisione istorico-critica degli annali Teatini da lui cominciata.

5. Fra gli scritti di lui si son trovate molte eccellenti consultazioni teologico morali. (Mazzuchelli Scritt. Ital. Vol. II. p. 953, 954, 955). Vezzosi Anton Francesco. Scrittori Teatini. Roma 1780, 4. p. 129, 150, 151.

ANTONIA DE BOZETTIS QVAE PRVDENTIA DEVOTIONE AC INTEGRITATE VITAE FA-CILE OMNES SYPERAVIT SIBI AC SVIS HOC MONVMENTVM POSVIT EXTREMVM DEI IV-DICIVM EXSPECTANS : 599-KAL, DECEMBRIS

Bozerra. Dal Palfero. E facile che questa tomba spettasse alla famiglia di quel Bozzetti che vedemmo al num. 2.

Abbiamo avuto di questo cognome uno scul-tore nel secolo XVII, cioè Camillo Bozzetti rammentato dall' ab. Moschini nella Guida di Venezia 1814. Vol. I. p. 48. Vol. II. p. 311. Non so poi se fosse veneziano.

37

AMADEVS RVGGERIVS BARTOLOMEJ FI-LIVS FLORINAE VXORI OPTIMAE ET CARIS-SIMAE SIBIQ. V. P. H. M. S.

Rucceai. Dal Palfero. Ne vedremo dell'altre di questo cognome.

38

5. VENERABILIS VIRI DNI PBRI! MARCI PIACENTINO ECCLEXIE SCI APOLLINARIS PLEBANI NEC NON ECCLE | XIE SANCTI MARCI CAPR | LANI QVI OBYT IN ANO DO-MINI MCCCCXXX, MENSIS MARCIO.

PIACENTINI, O PIACENTINO. Nella copia di questa epigrafe ho seguita la copia Moschini, che mi are più fedele di quella che ci da il Palfero, il quale l'ha cosi : SEPFICHEFM FENERABILIS FIRI P. D. MARCI PLACENTINO CANONICI . . . . OFI OBIIT DIE XX. MENSIS SEPTEMBRIS A. D. 1430. CVIVS ANI-MA REQUIESCAT IN PACE AMEN. Dal 1430- al 1455 Flaminio Cornaro colloca a piovano di e il Crescimbeni (Comment. vol. IV, p. 47. questa chiesa Marcus de Placentinis Iudezo super decimis exigendis constitutus a D. Laurentio Iustiniana episc. Castell. Ex archivo ecclesiae. È quindi evidente l'errore dell' epigrafe che pone la morte del Piacentini nel 1430. L'errore apparisce più chiaro quando dai documenti recati dal Cornavo (T. III. p. 161 e seg ) si rileva che il Piacentini del 1457 presento al vescovo suddetto Lorenzo Giusti niano, Bolle di papa Eugenio IV del 1/35 col-

re intorno alle supplicazioni presentate allora dal Piacentini a Sua Santità perchè fosse con-cessa a beneficio del Cloro di sant' Apollinare la terza parte de' redditi spettanti a piovani pro tempore di detta Chiesa . Quest'atto generoso in forza del quale veniva il piovano a spogliarsi volontariamente di una parte de' suoi proventi per aumentare le tenui rendite dei beneficii della Chiesa, e l'avere esbor-sata egli grossa somma di danaro per rifabbricare il tempio rovinoso, fanno vedere quanto a lui fosse a cuore il bene de' suoi fratelli, e il maggiore onore di Dio. Se non che il vescovo Giustiniano modero l'esibizion del piovano in modo che, restando ferma a vantaggio del Capitolo l'esibizione stessa, non avesse però a cominciarne l'effetto che dopo la morte del piovano stesso che l' offeriva. Vedi il Cornaro nel luogo citato.

Un Marco Piacentino si registra fralli Veneaiani scrittori come poeta fiorito a'tempi del Pe-trarca, o poco dopo. Rime di lui stanno per testimonianza di Lodovico Antonio Muratori (Perfetta poesia italiana T. I. p. 20) in un codice della Bibl. Estense in Modena. In questo codice sono Rime anche di Marco Recaneto viniziano, che il Muratori dubita non sia lo stesso che Marco Piacentino, Il Quadrio però descrivendo più particolarmente quel codice scritto nel 1447 dice che in fine di esso dopo le poesie del Rechanati, o Rechaneti vi hanno tre sonetti di Marco Piacentini veneziano, che fiorì intorno ai tempi del Petrarca : e quindi pajono due differenti soggetti. Comunque sia; osserva il Muratori che non verrebbe grande onore o vantaggio alla italiana poesia, se le rime di questi infelici poeti si pubblicassero, scorgendosi in loro oltre a gran povertà di bei pensieri molta rozzezza di stile con altri difetti. Vedi l'Agostini (Scrittori Voneziani vol. I. pag. XVI) e il Morelli ( Operette vol. I. p. 182), il Quadro ( Storia. vol. II. p. 181, vol. VII. p. 101).

39

MARCVS BOSCHINO SVISQ. | HEREDIBVS | ET | SVECESSORIBVS | MDXCVIL

Inscrizione che si ha nelli mss. Gradenigo e Moschini.

È noto un posteriore Marca Boschini, il quale era ad un tempo pittore, intagliatore a bulise quali veniva il vescovo delegato a conosce- no e ad acqua forte, disegnatore a penna, cui-

niatore, ed era anche poeta in lingua veneziana. Egli nacque a Venezia, e qui è fiorito in-torno alla meià del secolo XVII. Oggidi è più noto per le opere date fuori colle stampe, che er quelle del suo pennello, delle quali in pubblico nella nostra città nessuna si conosce, per quanto ricordomi e veggo nelle Guide Veneziane . Ch'egli abbia però fatte molte pitture, alcune delle quali sparse per la città e nelle chiese, e in case private, lo attesta il contemporaneo Martinioni ( Catalogo quinto de' pittori p. 22), il quale parlando della sua valentia nel lavorar colla penna, dice di avere egli stesso veduto il ritratto del pittore Morone fatto dal Boschini a penna con tanta perfezione che gli stessi pittori e intagliatori lo stimarono intagliato chi ad acqua forte, e chi a bulino. E parlan-do il detto Martinioni dell'arte di miniare dice che n' era eccellente, e che molte Matricole e molte Commissioni Ducali di sua mano v'aveano. Che il Boschini poi fosse così pratico e intendente della pittura di conoscer le maniere de' pittori, che e prencipi ed altri personnggi di stima facevan capo con esso si per accrescer le lor gallerie, si ance per formarne, come scrive il detto suo panegirista, lo si conosce chiaramente dalle opere che sono le seguenti.

1. Il Regno tutto di Candia delineato a parte a parte et intagliato. In Venezia, senza nome di Stampatore, 1651. fol. Comprende null'altro che 61 carta figurata, con dedicatoria al principe e collegio veneto, nella quale dice che nel 1644 presento l'intaglio del Tempio della Salute, e nel 1645 quello del Regno di Candia. Nella Marciana abbiamo un esemplare di quest' Opera cui sono pre-messe mss. di mano moderna alcune illustrazioni, e un avviso nel qual si legge = Pervenuto alle mani del dottore Antonio Signoretti il libro (suddetto) ha creduto di renderlo più utile nelle visioni e intelligenza delle figure sessantnuna che quello accompagnano, premettendogli una sommaria descrizione di detto Regno, sua signoria de' Venezinni, e sua resa a' Turchi, corredata dai fondamenti storici de' più rinomati autori, che intorno quel regno hanno scritto ec. Il dottor Antonio Signoretti fece poi do-no di questo suo esemplare alla Libreria dei padri Scalsi di Venezia, dalla quale passo nella Marciana. 2. L' Arcipelago con tutte le isole, scogli, sec-

che e bassi fondi ec., colla narrativa dei

loro nomi, favole ec., historie ec. In Venezia per Francesco Nicolini, 1658. 4. L'autore de-dica questo Libro al principe Alessandro Farnese general della Cavalleria Veneziana contra i Turchi.

3. La Carta del Navegar pitoresco, dialogo tra un senator venetian deletante e un professor de pitura, soto nome d'Ecelenza e de compare. Comparti in oto venti, con i quali la Nave venetiana vien condota in l' alto Mar de la pitura, come assoluta dominante de quelo a consusion de chi non intende el bossolo dela calumita. Opera de Marco Boschini. Con i argumenti del Volonteroso Academico Delfico . Consagrà al Altezza Imperial de Leopoldo Guglielmo, Arciduca d'Austria. In Venetia per li Baba M.DC.LX. 4. L'opera è distinta in quartine in dialetto veneziano. Avvi il ritratto dell'autore col distico Pingit Bellottus, modulatur carmina Marcus, Alter et alterius nomen ad astra vehit DAR. VAR. P.

ed è il libro adorno di varii intagli di mano del Boschini siesso ad acqua forte; vi sono versi di varii ed una lettera del celebre Gianfrancesco Loredano in lode dell'opera e dell'autore: Degno in fatti è d'ogni encomio il Boschini perchè in questo libro conservo notizie preziose per la veneziana pittura, dimostrandone l'eccellenza, celebrandone i valenti artefici, descrivendo le gallerie più famose, e specialmente di Venezia. Poco già v' ba di buono riguardo alla poesia: di modo che io credo che miglior cosa avrebbe fatta l'autore se in prosa avesse dettato questo libro. Se crediamo al Martinioni (Catalogo primo p. 8) questa non è che la prima parte dell'opera mentre dice : et hora continua la seconda parte della Carta del Navegar, intitolata Tartann, che noi non abbiam mai veduta.

Funeral fatto dalla Pittura Veneziana per el pasazo da la terrena a la celeste vita del sereniss, di Modana Alfonso el quarto a Madama Laura duchessa di Modana regnante, parto d'un tormentoso affetto de Marco Boschini. In Venetia per Francesco Valvasense 1663. fol. è in lingua veneziana; invenzione lodata dal Cinelli nella Bibl. vo-

lante. T. I. p. 197.
5. Le Ricche Minere della pittura veneziana compendiosa informazione di Marco Boschini non solo delle pitture pubbliche di Venezia: ma delle isole ancora circonvicine. al serenissimo prencipe e regal collegio di Venezia. In Venezia M DC.LXXIV. appresso Francesco Nicolini, 12. seconda edizione accrescinta. La prima è pur di Venezia 1664, ta, appresso Francesco Nicolini. Il Mazzuchelli ricorda una terza edizione in due volumi in fol. 1720, di Venezia, ma questo è uno sbaglio perche è opera d'altri, e tutta intagliata in rame, cioè Il gran Teatro delle pitture e prospettive di Venezia, ivi 1720 pel Lovisa Tomi due in fol. Fu rinnovata bensi l'opera del Boschini per cura di Anton Maria figlio di Alessandro Zanetti, ed impressa nel 1755 da Pietro Bassaglia, col titolo: Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e Isole circonvicine: ossia rinno-vazione delle Ricche Minere di Marco Boschini coll' aggiunta di tutte le opere che uscirono dal 1674 sino al presente 1733 offerta all' ill. sig. Antonio Maria Zanetti q. Girolamo. Promette il Boschini nella prefazione alle sue Minere due altre opere: l'una di tutte le gallerie pur di pittura che si ritrovano in Venezia, e l'altra le Pitture publiche di tutte le città di Terraferma dello Stato Veneto, nelle quali con ogni applicazione andava affaticando. Il Contmendator Cicognara possedeva un esempla-re dell'edizione delle Minere 1674 con aggiunte mss. in principio ed in fine; e stà nel-la Marciana un esemplare della stessa edizione con correzioni e giunte di mano dello Zanetti, il quale del 1770 fece dono alla Libreria di questo stesso esemplare.

6. Giojelli pittoreschi, virtuoso ornamento della città di Vicenza, con l'indice di tutte le pitture pubbliche della stessa città raccolti da Marco Boschini, e dedicati agl' illustriss. signori Deputati della stessa città. Venezia 1676. appresso Francesco Nicolini, 12. Nel catalogo dei libri di Belle Arti posseduti dal cay. Licognara si cita un' edizione di questo Libro eseguita in Vicenza nel 1776. 12. ma è uno sbaglio di luogo e di data, non essendovi che la sola del 1676.

7. La Regia terrena de Dei, descrizione del sontuoso palazzo del serenissimo di Mantova a Maderno ( nella Riviera Bresciana ); libro ricordato dal Martinioni (Catal. primo)

8. Venezia afflitta per la morte del principo Almerigo generale delle genti mandate in soccorso del Regno di Candia dalla Corona di Francia. Ven. 1661, fol. ricordato anche dal suddetto Martinioni.

Tom. III.

e malattie ( in quartine veneziane ) de Marco Boschini che ha patio l'influenza dell' anno. Si conservava mss. presso Apostolo Zeno in una sua miscellanea di Operette, per testimonianza del Mazsuchelli .

10. La Regata, unico cimento maritimo a l'uso venezian, rapresentà il presente ano sul gran Canal de Venezia in honor de l'ilustrisima ecelenza del sig, cavalier don Sebastian Cortizzos de l'ordene de Calatrava, del consegio d'azienda de S. M. Catolica. Composizion de Marco Boschini, dedica al istessa ilustrisima ecelenza in segno d'assoquiosa devozion. In Venezia con licencia de' super. apresso Giacomo Zatoni MDCLXX. ad istanza de Francesco Nicolini f. Vi è una breve dedica in prosa veneziana del Roschini al Cortizzos, e poi segue l'opera in quartine

A quel tremendo Dio che l'onda tutta. Questo Opuscolo di pag 34, rarissimo, esiste appo il conte Benedetto Valmarana

che conjincia :

11. Delineo pure la Dalmazia e l' Albania in due fogli che si trovano intagliati alle stampe. 12. 11 Tempio della Salute intagliato, in foglio, colla seguente sottoscrizione = Tempio eretto alla B V. Maria della Salute per voto fatto dall' Erc.mo Senato l'anno MDCXXXI, dissegnato da Marca Boschini conforme il modello di Baldassare Longena, e pompa con cui processionalmente si portà il ser.mo principe alla visita del medesimo tenepio la prima volta. Quantunque non vi sia l'anno in cui fu intagliato, nondimeno sappianto che fu nel 1644. Vedi il nuni 1, dell' opere del Boschini qui accennate.

Per testimonianza del più volte citato Martinioni per alcuna delle sue opere riportó nel mese di agosto 1661 tre collane d'oro, una dall'imperatore Leopoldo I., una dall'arciduca d'Austria, e la terza da Alfonso IV duca di Modena, con altri regali di valore

Fra quelli che parlaron del Boschini è il Mazzuchelli ( Scritt. d' Italia . Vol. II. parte III. p. 1823, 1824; e il Giuma ( Storia let-teraria: Napoli 1725. T. II. p. 667); il Mar-tinioni che il ricorda a p. 7, 8 e 22 delli Cataloghi, e dal quale copio il padre Coronelli (Bibl. Univ. T. VI. p. 822); pressoche tutti giutori dei Dizionarii pittorici e storici; l'ab. Lanzi, e gli scrittori della nostra pittura e delle nostre Guide, non eccettuato l'ab. Moschini 9. L' autunno dell' anno 1663 pieno di morte il quale ne fa cenno nella prefazione alla Veneta Guida 1814, e in varii luoghi ba notati gli sbagli presi dal Boschini stesso nella descri- AGMIDALARIFS certo per errore; in cambio di sione delle veneziane pitture. Ultimamente ha ANTEDALANIES, cioè venditore, o fabbricatore ricordato alcune delle sue opere il ch. Gamba di Mandorle. Questo Macioto avea suo Negonel libro: Serie degli scritti impressi in dialet- aio all'Insegna dell' Annunciata, e l'arte poi to veneziano, compilata ed illustrata da Bar- de' Mando'eri nel 1675 si era unita in questa tolommeo Gamba, Venezia, Alvisopoli 1832. Chiesa ad una Scuola di divozione che officia-12, a p. 118 119, 120. Ma più cose sarà per va l'altar cretto a san Gottardo fin dal 1467. dire il suddetto Moschini nell'opera che ha per Vedi la Guida del Coronelli p. 275, ediz. 1744, le mani, è che è molto bene inoltrata intorno e il num. 53. di queste Iscrizioni. alli venexiani Intagliatori.

S'ignora il tempo come della nascita, così della morte di Marco Boschini.

D. O. M. | IACOBVS PERSICO SACERDOS | PETRI VITA FUNCTI FILIVS! ANTONII EX FRATRE NEPOS | MEDITANS MORTEM | SI-BI ET FAMILIAE MONVMENTVM PARAVIT | MDCCXXV.

Pensico. Dalli mss. Gradenigo e Coleti. Famiglia non patrizia. MONTMENTA il Gradenigo ba letto.

D. O. M. | SEPVLTVRA DE M. FRANCH. FV D..... | Q. GVALTIER BOZI | .... DE M. BO-NETO DEL O. ZVANE | SVO NEPOTE E DE ORATIF O. D. AVGVSTINI | DE GABVRIS | TYTTI LI SVOI | POSTERI E DISCENDENTI I ANNO DNI MDG.

Bozt. Dalli mss. Gradenigo e Coleti. Il Coleti riempie il vacuo cosi, Fr DI MARCO Q. e dice ponato invece di boneto.

La famiglia Bozi qui nominata potrebbe for-se essere un ramo della Veronese ove fu Paolo Boxi, pete poeta sul finir del secolo XVI e al principio del XVII, di cui veggonsi varie cose nella Drammaturgia dell' Allacci (Venezia 1755, p. 236, 519, 535, 406, 415, 506, 888). Egli ha fatta pubblica anche una raccolta di versi sulla Vita di Gesù Cristo, Venezia 1614in 12. che ho ricordata a pag. 31. del Vol. II. di quest' Opera.

42

D. O. M. | NICOLAVS MAIOLO AMYGDALA-RIVS | PHILIPPI FILIVS AD | ANNUNCIATIO-NIS SIGNUM TUMVLUM | HUNC VIVENS PO- PTEMBRIS ANNO MDCLX. SVIT SIBI FILIIS ET | SVCCESSORIBVS SVIS MDXC. VIII. | MENSE OCTOBRIS

Mastoto. Dal mes. Gradenigo il qual dice

HIER, VERVS PRESB. OLIM | TITVLATVS S. APOLLINARIS ET | FRANC, FRES MONVMEN-TVM | ROC SIBI ET POSTERIS | P. | NVNC VERO ORPHEVS SANVIC ... 1 ... . EIVS GE-NER HAERESQ: IDEM | RESTAVR. CVRAVIT ANNO DNI | MDCX. DIE VLTIMA MARCII.

Vero. Dalli manuscritti Gradenigo, Coleti-Moschini, i quali tutti lasciano imperfetto il cognome santic..., anzi il mes. Moschini ha invece JABFCI . . . Se fosse LANTIC, cioè LANTIcirs, di questo cognome vedremo esempia nelle veneziane epigrafi.

VALLIS SABIENSIS | ET FRATRYM | ET SVC-CESSORVM | ANNO D. MDXCVII.

Garvai. Dalli mes, suaccennati. È quegli che vedemmo al N. 2. Varisanno è una delle parti del Bresciano. Coleti errando ANTONII invece di Argestini. Un Angelo Gaburo sacerdote Veronese impresse nel 1710 in Padova un Ritrovato moderno di scrivere e favellare corretto ad uso del Seminario Vescovale di Verona 8.vo con dedicazione al vesc. Gio. Francesco Barbarigo.

D. O. M. | IOANNI DE WALE | IAC. FIL. CAN-DAVENSI | RT POSTERIS, | VIXIT AN. LXXIX. MENS. VIII. DIES IX. | OBIIT IX. IANVARII AN. MDCLXIII. | ET | D. IOANNI BARCKMAN | WLENIVS AMSTELODAMENSI | VIXIT AN-XXVI. MENS. XI. DIES IV. | OBIIT | VI. SE-

WALE-BARCKMIN dalli suddetti manuscritti.

Ne' Necrologi parrocchiali si legge: adi 9 genn. All'anno 1712 il Galliciolli registra il Tassis 1663, m. v. il sig. Gio. di Valle mercante fia- come Conservatore della Bolla Clementina, mingo d' anni 87. incirca .

OVI STA SEPOLTO EL R. M. | PRE ALVISE DI MAZI PRETE I TITOLADO DE S. APOLI-NAR I EL QUAL PREGA TVTTI QUELLI I CHE PASSERANO DI QVI DICANO I PER CARITA DNVS TECVM. | VIXIT ANNOS LXXIIII. | OBIIT MDLXXV. DIE | XXVIII. DECEMB.

Mazi, Dalli mss. Grad., Coleti, Moschini. Abbiamo altrove questo cognome -

MARIA TOMASINI AETATIS ANNO OCTVA-GESIMO NOSO I AETERNITATIS PRIMO! HOC SIBI VNI | 1715 PRID. KAL. MART. | AB AMANTISSIMO IACOBO FILIO | MONVMEN-TYM PROMERVIT.

Tomasını . Dalli mss. Gradenigo e Coleti. II Grad. per errore MARIAE. Anche di questo cognome ne vedreza molti.

D. O. M. | ANGELO TASSIS | L. V. D. PROTON. APOST. | ECCLESIAE HVIVS ANTISTITI | VEN. CONG. S. M. MATRIS DOMINI ARCHI-PRESBITERO | BVLLAE CLEMENTINAE CONSERVATORI | ATOVE IN DVC. BASILI. CEREM. MAG. | DE SE OPTIME MERITO . | OB. AN. SAL. 1718. | MEN. IVL. DIE 13. AE-TATIS SVAE AN. 60. | 10, ANTONIVS TAS-SIS L. V. D. I P.

Dalla lapide . Ancelo Tassis figliuolo di Antonio fu eletto piovano di questa chiesa nel 1714 m. v., ossia nel 26 febbrajo 1715 a nativ. domini: e fin dal 1712 era arciprete della Congregazione di Santa Maria Mater Domini. (Cornaro T. III. p. 160. Cleri p. 29.) Era eziandio maestro delle Ceremonie in san Marco, al qual carico fu scelto nel 12 agosto 1715. Per la morlo vindicata sive Antonii Egenini praeclarissi-4 to dedicata a Giovanni Badoaro patriarca. Dominicum Lovisam. 4-

della qual carica esso Galliciolli parla nel T. V. p. 175 e seg. delle Memorie Venete. Infatti due volumi originali di Informazioni, Consulte, ed altro inturno al veneto clero, epera del Tassis, si conservano manuscritti nella Marciana in fol. cartacei. (Cod. 499 e 500 classe VII.): Locone il titolo. Iura cleri veneti summo labore recollecta seu acta actitata per J. U. D. in fore veneto olim advocatum ecclesiasticum Angelum S. M. M. D. (Sanctae Mariae Matris Domini ) archipraesbiterum Tassis , prothonotarium apostolicum, Bullae Clementinae Conservatorem ac insignis paroch, et coll. s. Apollinaris plebanum, s. Inquisitionis Consultorem . Basilicae ducalis s. Marci magistrum chori. Tom. I. 1716. Tom. II. 1716. Dopo l' indice delle materie avvi la nota de' Conservatori che furono della Bolla Clementina cominciando dal primo che fu Iacopo da Pesaro patrizio Veneto, vescovo di Paffo, eletto nel 153o, e terminando col Tassis che ha il numero decimoquinto, e che vi fu creato nel 29 e 31 agosto 1712 in luogo del defonto monsig. Palazzi, avendo riportato maggior numero di suffragi in confron-to degli altri tre concorrenti il padre Abaco, il padre Pio, e il padre Celotti. Nella supplica ch'egli stese per questa concorrenza dice che due motivi obbligavanlo a ciò fare: il primo la coscienza di avere per 54 anni servito fedelmente a Dio come sacerdote, e al suo Sovrano nella professione delle leggi civili e canoniche: il secondo, l'essere stato per 30 anni continui coadjutore de'due ultimi Conservatori della Bolla mons. Francesco Giuliani, e mons. Giovanni Palaszi, e per tutto questo tempo le scritture comandate ed estese nelle materie appartenenti alla Bolla essere state qualunque esse si sieno produzioni dello studio e dell' opera di esso Tassis.

GIANNANTONIO TASSIS, nipote del suddetto, alunno di questa chiesa di sant' Apollinare tenne orazione funebre al piovano di santa Maria Mater Domini Giovanni Palazzi, che fu impressa col titolo: Oratio habita in funere toannis Palatii canonici ac ducalis Ecclesiae vicarii, Bullae Clementinae conservatoris, plebani te di Antonio Egenini piovano in s. Agostino S. Mariae Matris Domini ejusdemque Con-compose la seguente Orazione: Virtus e tumu- gregationis Archipresbiteri Angelo Tassis in ejusdem titulis suffecto, eidemque Congregami D. Augustini parochi posthuma parentalis tioni a Io: Antonio Tossis ecclesiae s. Apollioratio. Venetiis per Andream Poleti 1691. in naris alumno dicata. Venetiis moccant, apud poco lungi da questa chiesa. È cosa del secolo XVII (2).

MCCCCLVII. XV. LVIO | SEPVLTVRA DI S. ZVANNE ORSO | E SVOI EREDI.

Osso. Dalli mss. Gradenigo e Coleti = 11 Gradenigo dice essere nel portico laterale a pie dell'altare di s. Filippo Neri. Non credo che sia de' patrizii de' quali ho detto nelle epigrafi di san Zaccaria.

50

FUGIENS HIC PRIMUM QUIEVIT I QUOD TRIBVS ICTIBVS CAMPANAE POSTIVESPER-TINAM ANGELICAM SALVTATIONEM | PEC-CATORYM INDVLGENTIAM TESTATAM ES-SE VOLVIT.

ALESANDRO TERZO SOMMO PONTEFICE FVGIENDO L'ARMI DI FEDRICO INPERIA-TORE VENENDO A VENETIA QVI RIPOSSO LA PRIMA NOTTE ET POI CONCESSE IN-DVLG | IENZA PERPETVA IN QVESTO LOC-CHO DICENDO VN PATER NOSTER ET VNA AV | E MARIA TIBI NON SIT GRAVE DICERE MATER AVE L'ANO MCLXXVII ET CON LA CARITA DI DEVOTI SI LVMINA ALLA NO-TE COME SI VEDE

La epigrafe latina ho tratta dal manuscritto Sasso (dello scorso seculo XVIII) esistente nella Marciana nel Tomo c. Era sotto un portico vicino alla chiesa. Un frammento a caratteri neri scritto col pennello stassene anche oggidi sopra la porta maggiore, ove negli anni scorsi era il peristilo, che su poi levato. È scrittura dello scorso secolo (1).

La seconda epigrafe italiana leggesi intaglia-ta in gran tavola di legno afiissa all'ingressi intamginata dal volgo la notturna dimora di di quel portico chi è in calle della Madonna papa Alessandro III in questo sito. Ma già di

Che papa Alessandono tenzo nel 1177 sia ve-nuto a Venezia, è cosa indubitata. Che sia venuto occulto, anziche pubblicamente, il più degli storici affermanlo; ma che abbia la prima notte riposato o sotto un portico vicino alla chiesa di sant' Apollinare, o nel sito ov' è la calle della Madonna, come vorrebbero far credere le due epigrafi non trovo chi degli storici nostri lo dica, almeno di quelli che sono i più accetti ed accreditati. Anzi, se star dobbiamo allo storico Obbone da Ravenna citato dal p. Fortu-D. O. M. | ALEXANDER TERTIVS PONTIFEX nato Olmo nella Historia della Venuta a Ve-MAXIMVS | FEDERICI IMPERATORIS ARMA | netia occultamente di papa Alessandro III. a p. 5. de' documenti, il papa la prima notte avrebbe riposato sub vestibulo Basilicae Salvatoris quae in Rivoalto est. Nel margine del codice Ambrosiano del Dandolo similmente si legge: prima nocte qua appulit Venetias stetit ad portam sancti Salvatoris usque ad lucem. (R. I. T. XII. p. 301), e così pure il Sansovino dice, che nel quadro collocato già nella Sala del Gran Consiglio leggevasi: prima nocte declinavit apud canonicos sancti Salvateris. Il Dandolo non parla nè di s. Aponal nè di san Salvatore; altro non dicendo se non che venne pubblicamente al Lido, e pernotto in quel monastero di s. Nicolo: Venetorum portus applicuit et in monasterio sancti Nicolai pernocians; e riflette che così dicano comunemente le Storie, osservando egli però che le Storie Venete parti-colari scrivono all' incontro, che venne il Papa occultamente, e che nel monastero della Carità stavasi officiando (R. I. T. XII. p. 301). Ma il cronista contemporaneo al Dandolo Francesco de Gratia, che dello stesso monastero di s. Salvatore dettava la storia, altro non dice: (p 24), et cum iam sepedictus romanus pon-tifex moram traheret V enec. tulit unam sententiam ec., e tace perfettamente del modo della venuta sua, e dove abbia passata la prima

<sup>(1)</sup> Anche Giovanni Palazzi ne' Fasti Ducali a p. 338 ove parla di Sebastiano Ziani riporta questa epigrafe dicendo: In porticu prope Ecclesiam s. Apollinaris cum primo pontifex pernoctasset, peccatorum indulgentiam posteris laxavit: ut ex inscriptione ibidem antiquis-Sina legitur : b. o. M. ALEX. III. P. M. FEDERICI IMPIETATIS ( COSI ) ARMA PYOIERS HIC PRING QUIEVIT. OVOB TRIBVS ICHIBVS CLERRANCE (inviolabiliter servatur usque in hodiernam diem) Post VESPE-RAS (COS) ANGELICAM SALVITATIONEM: LT PECCATORYM INDVICENTIAN TESTATYM (COS) ESSE SOLVITA

<sup>(2)</sup> Dopo che io l' aveva copiato, fu rinnovata con qualche giunta, cioè: si LUMINA GIORNO E NOTTE COME SI VEDE RISTAVEATA DA DIVOTI L'ANNO MOCCENNA.

ció, e del Papa dovrò tenere in altre occasioni non breve ragionamento,

52

### MDCLII | SCOLA DI | TAGIAPIERA

Nel piano superiore alla fabbrica attaccata alla chiesa alla diritta, verso il campanile radunavasi la Scuola de TAGLIAPIETRA, di cui abbiamo veduto la tomba, al num. 25. Le dette parole sono scolpite sull'esteriore facciata verso il campo, sotto a quattro figurine di santi ( martiri coronati ) di bassorilievo.

NEL TEMPO . D. SER . ZVANE . DE . LOVI . PISTOR . A . S. APONAL GASTALDO E COM-PAGNI = M.D.VIII . ADI . II . DE . MARZO . = = DE LA PAROCCHIA DE S. SILVE =

Nel piano inferiore di detta fabbrica sull'architrave esterno del balcone (Balconada ) al lato alla porta d'ingresso stanno scolpite le suddette parole, le quali fanno fede di una Confraternita, o Scuola che ivi e nel primo piano si radunava: Le lettere DE LA PAROCCHIA ne s. sitre; sono aggiunte fuori dell'architrave. Mi si dice poi che in questo luogo era la Sagrestia, e che in una stanza vicina radunavasi l'arte degli Speciali da grosso. Infatti sopra la porta esteriormente avvi uua figurina di rilievo con sotto le parole s. Gotanno, e nell'ingresso al piano sonvi alcune pietre sepolerali colle sigle in carattere gotico 🛪 ; perchè questo san Gottardo era il protettore dell'arte de' Mondoleri (di cui vedi qui il num 42) inclusa in quella dei Speciali da grosso. L'arte poi di questi Speciali dicevasi Università, perche abbracciava li speciali da confetti, li droghieri, li cereri, li raffinatori da zuccaro, li fab-bricatori di olio di amandorle; e v' eran poi li misti, cioè i mandoleri i quali mediante una contribuzione potevano vender generi affetti a quella Università. ( Del Senno. Arti e mesticri Venez.)

ZANBELLI. È del secolo XVI per quel che mi sembra. Nulla più si può leggere perchè vedesi scarpellato il rimanente da gran tempo. Stà sul-la casa al N. 1285 in corte de' Preti. Oggidi ( febbrajo 1831 ) più non si vede, essendo stateristaurate le case vicine.

RESTAURATA P R. D. OCTAVIVM | ZILIO-LVM ANO P. NO SVI PBRATVS MDCCXI

Ziliolo. Ottavio Ziliolo prete non veggo registrato negli alberi della famiglia. Avvi bensi in essi un Ottaviano figliuolo di Vettore, che mori del 1604; e la simiglianza del nome puo far credere che anche Ottavio prete uscisse dalla stessa linea. L'epigrafe affissa era alla casa N. 1282 nella stessa corte; ma non la vidi più nel 1831, essendosi negli anni scorsi ristaurate le case. Di questa casa Ziliola parleremo altrove, e de' suoi letterati-

A PROFVNDIS HAEC PLEBANA ARDES AB ALOYSIO DOCT, PEZZI | ANTIST, ET CANO-NICO SEDVLO CONSTRUCTA AC MAGNIFI-GATA . LANNO MDCCLII

È scolpita su casa in calle del campanile al N. 1276. Il dottore in sacra teologia, protono-tario apostolico, e canonico castellano Alvise PEZZI Venoraro T. III. p. 160). Fu anche arciprete della congregazione di san Canciano eletto nel 1767; e mori nel di 8 aprile 1785 d' anni 80 circa, essendogli succeduto Angelo Inchiostri nell' undici Aprile di quest'anno (Libro d'oro 1786. p. xxvii ) . Fuvvi un Carlo Pezzi sacerdote addetto alla

chiesa di S. Giovanni Grisostomo, del quale é alle stampe del Palese (senza data ) un Ragionamento sopra gli Ecclesiastici pubblicato con un altro Ragionamento sopra lo stesso soggetto composto da don Luigi Angeli piovano di sant'Angelo, e dedicato a Federico Maria Giovanelli patriarca di Venezia. E credo che sia an-che di lui un Elogio del beato Gregorio Barbarigo impresso senza data e luogo, che è indi-

cato in un Catalogo, ma che non vidi. IACOBVS ZAMBELLVS IP TITV.... ECCE D. . E degno poi di essere qui rammentato un · · · veneziano distinto, cioè il dottore Pietro Pezzi. Nato fra noi l'anno 1757, e cominciati qui gli studii di medicina si reco a compirli nella Università di Padova. Passò poscia a Milano, ma poco vi stette avendo dovuto ripatriare per la immatura morte del padre suo. In mezzo alle cure familiari non tralasció di applicarsi nell'arte sua, e non andò guari che acquistatane profonda cognizione crebbe la sua ricomanza, e fu annoverato fra' primi che Venezia e lo Stato contassero professori consumati nella medicina. Distinguevasi particolarmente nell'affetto, nella pazienza e nel nobile disinteresse con cui assisteva i malati, e ció gli aveva cat-tivato la estimazione, e lo amore di ogni classe di persone. Ebbe il merito di riunire la Veneta Società di Medicina, la quale per le vicende del 1797 erasi disciolta; e nelle sue stesse pareti domestiche avevale dato il primo ricetto. Di questa era Presidente allorche fu concentrata pel Veneto Ateneo, del quale fu membro ordinario, e poscia onorario. E meritamente, perchè utile si rese al maggiore incremento di questa illustre Società con parecchie letture, e con parecchi suoi scritti i quali fan fede del suo distinto sapere, e del frutto dalle dotte sue osservazioni ricavato. Malatosi in Bassano, ove soleva ogni anno ristorarsi dalle assidue sue cure, gli convenne tornare a Venezia, dove malgrado l'assistenza dagli amici medici prestata, dovette soccombere d'idropisia nel 3 giugno 1826, d'anni 69. I suoi amici onorarunlo di un elogio posto ne' pubblici fogli del 5 giugno; e in seguito di un ritratto intagliato in rame.

Abbismo di lui.
 Abbismo di lui.
 Dell' influenta delle lettere sul perfazionamento del medico. Orazione accademica letta nella pubblica seduta del di Sodicembra 1810 dal Prezidente Peszi. Sti nel libro: Sessione pubblica della Societtà di Medicina di Fenezia tenuta il di xxx di dicembra del Moccax. Venezia per il Picuti tipuggafio della Società suddetta in gennaro 1811.

1. Discretazione intorno a una malattia avvenuta ad una donna nell'ovaja sinistra ec. Se ne vede un estratto, e se ne fa elogio a pag. 61. del suddetto libro Sessione pubblica, dal chiar. Francesco Aglietti segretario perpetuo della Società Medica, nella 1804, 1809, 1810. A pag. 66, 21 incorda un'altra Lettera del Pezzi presidente della Società intorno ad alcune macchie rossasse.

pruiginose gementi sangue comparse in una donna claustrale. E a pag. 71 un'ilara narrazione di etrane l'unguissime malatte sofferrazione di etrane l'unguissime malatte soffertre scritti di medico argomento del dottor 
Fietro Pezzi. In Venesta per Gio. Antonio 
Baglioni. 815, 9. ciote: 1. Soggio sull'influenza della immaginazione nell'alterare 
la condizione sana e morbosa di alcun'ette terminate parti del corpo umano: 3. Storia 
di uno stranissimo sonnambulismo: 3. Prime linee per servire alla Storia generale 
del sonambulismo.

4. Saggio sopra le cause della crescente nostra mortalità del dottor Pietro Pezzi membro anorario dell'Ateneo di Venezia, ivi, dalla soc. tip. Pasquali e Curti, 1815, 4. 5. Discussione sulla Dissertazione del signo Giuseppe Tonelli intorno alla tisichezza.

6. Osservazioni intorno alla educazione. 7. Fersione delli Canti I. II. e III. del poema di Delille sull' Immaginazione. Di queste tre Lezioni e di altre del dottor Pezzi tenute nell' Ateneo nostro abbiamo l'estratto nelle Relazioni degli anni 1812, 15, 14, 15.

8. Introduzione alla Storia della sua educazione medica (L'estratto è a p. 42 del vol. I. delle Esercitazioni dell'Ateneo. Venezia

9. É suo parimenti il Discorso pronunciato como vico presidente della Società di Medicina di Venezia nello prima sessione di settembre dell'anno 1807 che sta alla fine del Regolamento della pubblica Società di Medicina di Venezia, ivi per il Picotti, in 4, 1808.

Al dott. Pietro Pezzi è dedicato da C. A. Pezzi suo fratello il seguente opuscolo. Ricerche fisiche sopra la sagacità de Gobbi di C. A. Pezzi professore ed accademico. Treviso per il Paluello, 1817. 8.

57

D. O. M. ISANCTI APOLLINARIS I REVEREN-DITITVLATI DOMOS HAS IN HANC I FOR-MAMÍAERE PROPRIO REDVXERVNT I ANNO DOMINI I MDCEXVI.

Nella stessa calle del Campanile su Casa al N. 1275. S. AP. | D. O. M. | PLEBANO TANTVM HAE DO-MVS | SPECTANTES A FUNDAMENTIS IN | AMPLIOREM FORMAM GONSTRUCTAR SYNT | SYB REGIMINE AC DILIGENTIAL STYDIOOVE NEC NON PIETATE SYMA! RMI ALOYSII DOCTORIS PEZZI | TEMPLI HVIVS PASTORIS | DIVO APOLLINARI DI-CATI I ANNO DOMINI M.D.CCXLVIII

Sopra la porta della casa N. 1263, in calle dell'elio detta Rughetta a sant' Apollinare .

59

DOMVM HANG! COLLAPSAM DIRVPTAM ! AC PROPE NEGLECTAM | CVRA ET PIETAS ANGELI ARCHIPRAESBITERI TASSIS I PRIMARYO IVRI RESTITUENS | POSTERI-TATI AC PERPETVITATI | REAEDIFICAVIT I ANNO PRIMO SVI PLEBANATVS I MDCCXV

Nella calle di mezzo che mette al ponte storto, sopra la porta di casa al N. 1290.

60

AEDES COMM.48 ARBORSIANAE SVB AVSPI-CIO S. MARIAE MATRIS MISERICORDIAE AB HAC PARTE VSOVE AD ALIAM RETRO OMNES INCLUSAE ET OMNES REPARATAE CVRA ET VIGILANTIA SP. SP. D. D. SCIPIO-NIS DE CVRATIS AC CAROLI DE ROMPIA-SIS COMMISSAR, ET EX CAPITULI GENE-RALIS CONSULTO PHISSIMO AD PERPE-TVAM MEMORIAM MIRABILIS PRAESERVA-TIONIS DEHOC SIGNO COEPTVM MDCCXIV. DIE VIII. SEPTEM.

Dal mss. Coleti il quale la pone nei dintorni della chiesa di sant' Apollinare. A me però

non è passata sotto gli occhi.

Della confraternita di santa mania Di miserate

corois, e della casa Rompiasi diremo altrove . Della casa Arbosam ho già detto a pag. 77. e 250, 251. del primo volume. Nondimeno qui aggiungerò alcun' altra cosa relativa anche a quest' epigrafe. Coluccio Arbosani da san Miniato fu uomo che per dottrina, e spezialmente per la esperienza negli affari pub-

quale consegui molti onori; imperciocchè creollo conte Palatino e cavaliere, e concessegli di poter aggiungere alla insegna antica de-gli Arbosani, che era una sbarra azzurra in campo rosso, mezza l'aquila imperiale nera in campo d'oro, come vedevansi le memorie in-Lucca nella chiesa di san Francesco sonra la porta della Sagrestia edificata già dagli Arboseni, e in Venezia nella chiesa di santa Maria de' Servi, ed in san Paolo ov' eran le sepolture della famiglia. Questo Coluccio cacciato di Lucca fu il primo che co' figli suoi trapiantas-se al principio del secolo XIV la sua famiglia stella città di Venezia; e fra' molti acquisti di stabili qui fatti era quello ancora delle case della contrada di san Silvestro, le quali dal campo di sant'Apollinare dirimpetto essa chiesa fra le due calli continuano fino al rivo opposto, sulle quali appunto dalla parte del rivo e della stretta fondamenta vedesi lo stemma di santa Maria della Misericordia; cosicchè l'epigrafe sarà stata probabilmente sulla fronte delle stesse case respiciente il campo; e colpa qualche ristauro o rifacimento si surà smarrita.

Pare quindi che il primo domicilio di questa famiglia fosso in questa contrada, e in quella di san Silvestro; e ciò si conferma dal vedersi che Francesco Arbosani figliuolo di Benedetto q. il detto Coluccio, essendo stato nell'anno 1588 accettato confratello nella Scuola della Misericordia ha nelli Registri l'indicazione da sant' Aponal, atteso che gli stabili della famiglia nella contrada di san Silvestro riferisconosopra il campo di sant' Apollinare. Nell'anno 1404 esso Francesco venne eletto nella stessa Scuola Guardian da Mattin; poscia nel 1409 Guardian Grande. Anche Michele altro figliuolo di Benedetto a Coluccio fin dal 1376 restò ascritto alla sopraddetta Confraternita, ed in tale incontro fu notato nel Registro; della Contrada di san Silvestro. Fu parimenti Guardian-Grande della stessa Scuola Aurelio, uomo digrande autorità e riputazione, marito di Maria Cornaro, figlia di Luigi discendente dal doge Marco Cornaro, il quale Aurelio, come ho detto altrove, mori nel 1485, e fu sepolto in san Paolo:

Benedetto poi Arbosani figliuolo di esso Aurelio, del qual Benedetto ho date copiose notizie alla p. 251 del primo volume, era stato blici, era divenuto di grande autorità appo la eletto Decano di quella Confraternita fino dal-repubblica Lucchese, dalla quale fu in molte l'anno 1500, e del 1542, come ho colà detto, importanti legazioni adoperato, e tra le altre ebbe il Gran Guardianato. Egli fece suo testamento agli undici ottobre 1549 in atti di Michele l'Ampani nolaro veneto; e in ésso ordinò che mancando la linea sua maschile e femminile debba essere erede la Scuola di sonta Maria della Misericordia degli stabili di san Silvestro, sant Apollinare e sonta Maria.

La famiglia rimase astinta colla monte di Ceccidio Arbosani figlia di Ortensio, la quale ticacidio Arbosani figlia di Ortensio, la quale ticacidio Arbosani figlia di Ortensio, la quale ticadetti nel 1698, 53. febbria oppasarono in proprietà della confraternita della Misericordia.
Dhre i suddetti ai distinero nella famiglia vici, il qual Silvestro intorno a il 1410 era canomico regolare della Carità di Venesia. Pietro
rigilo di Benedetto q. Luca, che del 1631 mori a Costantinopoli, ove trovavasi per cagios
ti commercio: e Arretto figlio di Benedetto,
que con la contra di Carità di Carità di Comparacio.

vocato celebre civile a criminale nel Foro veneto.

c.

# CONFRATERNITATIS | DIVAE MARIAE |-

EX LEGATO D. FRANCISCI DEDO | AN. MC-CCXIX PROXIME INCENDIO GOSVMPTAE | MOX A FVNDAMENTIS ERECTAE | AN. MDXCI

Stà scolpita sulla facciata di palazzo N. 1376, allato al ponte de' Melloni, respiciente sopra il Rivo, abitato oggi in parte dalla vedova Graziosi editrice della Gazzetta privilegiata. Le pacole Confatteratios ec. sono nell'alto della facciata, e il rimanente è nel piano inferiore.

Di questa casa Dezo, che altre volte fu patrisia e tribunisia (per quel che dicon le nostre cronache), ma che dopo la serrata del Maggior Consiglio rimase fra le cittadinesche vedremo in altre epigrafi due Cancellieri Grandi, cioù Giovanni Dedo nel 1621; e Girodamo Dedo nel 1524. Fuuvi anche un Teodoro Dedo vescovo di Curvalo che visse del 1618, dopo il quale non si è più sentito alcumo di questa Casa (nass Fruili tratto da mss. Svayer).

Di Fascesco Dao in questa epigrafo nomi- Padova di pregevoli doni. A queste sue bonenato, che varie care lascio illa detta Scuola di mereme volle alludere un Decreto della Municisanta Maria de Mercanti e di san Cristoforo palità provvisoria di Venezia del fa Inglio 1797
alla Madonna dell' Orto, abbiamo il Testamento dell'anno 1519 adi 194 sentembre ne' codici 'per il Gatti ) in cui richiamandolo alla patria,
giù alla Scuola spettanti, ed oggidi esistenti nel donde era da parecchi amin patrito, dice: che
giù alla Scuola spettanti, ed oggidi esistenti nel donde era da parecchi amin patrito, dice: che

generale Archivio de Frari. Egli era de confinio s. Apollinaria, ed elesse la sua sepoltura nel monastero di sarr Lorenzo. Il Testamiento è sottoscritto da l'estimonji Franciscus Trevòanus presidire s. Thomae : Marcus Longo subdiaconus s. Thomae : ei l'instipo E Thomas presidire s. Thomae. Altre carte sonvi nel deto Archivio relative alla vasta Commissaria di Francesco Dede.

Ca

BIBLIOTECA . TRANSLATA . | FEVDALIA . AG . DOMESTICA . DOCVMENTA | INCLI-TAB. ZENOBIAE . FAMILIAE | OPTIMI . SV-PERSTITES | COMITES . VERITAS . ET ALOY-SIVS . NEPOS | HIG | ASSERVARE . CVRARVAT | A. D. MOCCLXXXII

In una delle stanze del palàzzo de' conti Albrizzi situato in questi contorni sta scritta questa Memoria.

Zetouto, antica e nobile famiglia Veronese, ascritta alla Veneta patritia nobilit nel 1666. Pietro Zenobio figlio di Giancarlo q. Pietro, fu Podesta a Felte e a Trevito, nel qual ultimo lungo essendo, moho merito procacciossi e nel liberare col proprio danaro a leanu prigioni per debiti, e col restituire la pace fra cittadini, e coll eccitare il contado Trivigiano a prender l'aumi nelle guerre di allora contra il Turco, to collectiva del podesi del merito insigne del Fill et eccell. Pietro Zenobio per le di lui gloriose attioni nel reggimento di Trevigi. Venesia 1680. 12. Ad Alosse Zenobio figlio di Verità q. Gianarolo ha dedicato nel 1705 Girolamo Gigli le sue possie drammatiche.

Atvise poi Zesono noninato in questa inorizione era figliuolo di Giancarlo q. Alvise q. Verità. Nacque nel 19, agosto 1757, e mori a Londra nel 1817 a' 53 di dicembre. Pe u uomo assa eultivato nelle belle Lettere, ed essendo in Londra e' instrui per modo di quella lingua che potò inserire varii articoli ne' Giornali Inglesi, ed essere reputato per buono e purgato al la proposita del proposita di proposita di proposita di proposita di proposita di intrumenti anticoli per la colla l'Indicanii atrumenti anticoli per la considera di proposita di proposita di proposita del proposita di proposita di proposita di Pengio 1797 (p. 45. vol. IV. Raccolta di Carte pubbliche ecper il Gatti ) in cui richiamandolo alla patria. nella sua absenza non cessò mai di mostrarsi stati discepoli del padre Stanislao Santinelli, e buon cittadino, facendo tener aperta la sua canominansi con lode nella vita di quest' ultimo sa al soccorso dell'indigenza, e promovendo dettata dal p. Paitoni. con doni generosi le arti e le scienze. Quelli che fece all' Università sono i seguenti.

a. Alla Specula, un eccellente Quadrante dell' Inglese Adams.

2. Un ottimo Cannocchiale acromatico del vecchio Dollond, che fu il primo a costruirne

3. Un Cronometro per uso singolarmente della Marina.

Più al Gabinetto di Fisica fece dono di 4. Uno strumento Teodolita che serve a molti usi, singolarmente per prendere gli angoli nelle operazioni Geodetiche.

5. Un perfetto Ottante di Haller, con cui principalmente misuransi le altezze degli Astri opra l'orizzonte.

6. Una macchina di compressione.

Inoltre invitò l'Accademia di Padova a proporre il quesito seguente: Indicare i mezzi più essicaci per sar siorire il Veneto Commercio, esibendo all'autore della miglior soluzione del quesito il premio di cento Zecchini. Ma ciò non ebbe luogo, essendovisi opposto il Governo Ve-neto, perche non conviene ad un corpo dipendente dal Governo occuparsi di oggetti di pubblica amministrazione senza esserne da esso lui a ciò chiamato.

Oltre i sovraindicati articoli nei Giornali di Londra, abbiamo di lui alle stampe:

1. Zenobios, the Count. The French Constitutions impartiellis considered, ec. London 1792. Part. I. 8. ( citato a p. 276 del vol. II. della Biblioth. Pisan. Veneta.

 Idea di una perfetta repubblica di David Hume con un discorso del traduttore sopra il diritto di suffragio, ed alcune riflessioni torchj della Tipografia Milanese, in 12. Contro il qual libro vi è l'altro: L' aristocrazia territoriale convinta da Melancini ex repub. Cisalpino, o Confutazione della repubblica di Hume, e specialmente del Discorso successivo di Zenobio, ec. Milano, anno X. al Genio Tipografico.

di Alvise q. Verità; fu capitano a Vicenza e a no e Luigi Benfatto detto dal Friso. Quegli

Le sepolture di questa nobilissima Casa vedremle nella chiesa di san Raffaele Arcangelo.

Altre Inscrizioni fralle comuni ho vedute sul suolo, cioè

1. SEPOLTFRA | PER LI CONFRATELLI DELLA SS. CROCE | AN. DN: MDLXX. Il mss. Gradenigo riporto la stessa epigrafe coll' anno molxxxvit.

2. SEPOLIFRA | DELLI CONFRATELLI. | DELLA SCO-LA DEL FENERABILE . doppia.

3. SEPOLITRA DELLA SCHOLA | DELLA NONTIATA.

4. FIRGINIS CARMELITAE | CONFRATREM SFFFRA-GII CINERES | MDCCXIL.

5. MISERERE MEI DEFS (anonima).

Sull'architrave della porta laterale della chiesa N. 1272, che mette in calle del Campanile leggesi scolpito in bel carattere del secolo XV. o del principio del XVI: VOS . Q. TRASITIS P VIA VIDETE SI EST DO | LOR SIMILIS SI-CVT DOLOR MEVS.

Nel mss. Gradenigo veggo anche questa comune MONFMENTEN | SACERDOTIES PARATEM | ANNO DOMINI | MDCCXX.

Per errore poi il Palfero ha collocata in questa chiesa l'epigrafe della consacrazione della chiesa di san Silvestro fatta da Alessandro III, mentre stassi in quella Chiesa, come si vedrà a tempo opportuno.

Nelli mss. stessi Gradenigo, Curti e Svayer si mette in questa chiesa una sepolerale insegidel traduttore stesso. Milano, anno IX. dai zione a Vettore Ricci, che invece stava fra quelle di san Silvestro.

Nel Volume III. p. 925. de' Diarii del Sanuto, dopo il 12 gennajo 1500 (more veneto) si legge: In questi zorni morite in questa terra in caxa di c Liom Michiel Dno piero da Certaldo dotor medico filosopho valentissimo e di gran sama, et fu sepulto a sant Aponal.

Nel mss. Moschini si nota che in questa chie-Verita' Zerono zio di questo Alvise era figlio sa furon tumulati i due pittori Antonio Vivari-Verona. Egli e suo fratello Giancarlo erano (di cui con altri della stessa famiglia scrisse un

276
bell'elugio Ignasio dottor Neumann de Rixsi pittor, d'anni 65 in circa, ammalato da febmio cugino), fiori nel secolo XV, era da Mu bre già giorni otto. Fu nipote di Paolo Caliari, rano, e fu diligente, vivo e brillante coloritore. che segui servilmente per qualche tempo, sinca fica di Verona, e mori non già del chè quasi nonsi si obbandono dala liberta de ma-1611, come diono gli scrittori, ma del 1609 nieristi. Tabolta lo si seorge anche somigliancome dal Necrologio parrocchiale da me cor te al Palma. (Moschini, Guida di Venesia piato: 1609. 7. attobrio. ms. Alvise Benfatto 1814, Vol. II. p. 586).

Fine della Chiesa e Contorni di Sant' Apollinare.

### INDICE

### DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

### DI SANTO APOLLINARE

E SUOI CONTORNI.

Il primo numero è il millesimo il secondo la Inscrizione.

ALBRIZZI Maffeo 1664, 19 ALESSANDRO III papa 50, 51 ANNA (d') vedi DANNA ANONIMO 1551, 26 - 1615, 7 APOLLINARE (8.) ARBOSANI Commissaria 1714, 60 ARRIGONI Lorenzo 1630, 1 ASTORI Giammaria 1709, 51 BARCKMAN Wlenio Giovanni 1663, 45 BARTOLI Giammaria **Јасоро** Iacopo altro BERLENDIS Iacopo Viviano padre } BEVILACOUA Zuane de Bernardin. 1586. 10 BONICELLI Bortolo Giovanni Maddalena BOSCHINI Marco 1597, 59 BOZI Bonetto Francesco Gualtiero ( Zuanne BOZZETTI (de) Antonia 1599, 56 Bortolo 1597, 2 CAISELLI Fistulario Giulia 1797, 25 CATANEO Gaspare ) 1716. 8 Vincenzo CONTARINI Nicolo doge 1630, 1

CROCE (dalla) v. LAZARONI (della) Antonio 1597, CURATI (de') Scipione 1714, 60 DANNA Cristoforo ) 1656, 13 DEDO Francesco 1319, 61 ELETTI (de) Giambatista 34 ELISABETTA .... 11 FALIER Francesco 1407, 52 FEDERICI Francesco Giuseppe Pierantonio FEDERICO imp. 50. FIORI Bortolamio 1745, 5 FISTULARIO (v. CAISELLI) GABURRI Agostino 1597, 44 Orazio 1597, 2, 44 GIACOMINI Girolamo ) 1743, 5 GIOVANNI ..... 11 IANVIC . . . Orfeo 1610, 45 INCHIOSTRI Angelo 1791. 32 ISEPPO de Bernardin de Maffio 1586. 10. LANDI Maddalena 1726, 5 LAZARONI dalla Croce Antonio Giovanni 1655, 6 Stefano

LICINI Francesco 1757, 14
LOVI (de) Zuanne 1568, 55

MAGGI o MAZI (di) Alvise 1575, 46
MAGIOLO Filippo ) 1590, 42
Nicolo ) 1590, 42
NASCHERONI dall'Olmo Giannantonio
MAZI (v. Macsa) 1713, 1
MAZZOCCO Andrea 1693, 4
MAZZONI Antonio 1791, 52
MOSCHENI Giuseppe 1755, 29
OLMO (v. Macsusoni )
ORSETTI Bartolomeo (Dasperter ) 1628, 21
ORSO Zuanne 1457, 49
PAVONI (de) Prancesco 1497, 32
PERSICO Antonio 1
Peres 1769, 58 1752, 56
PEZZI Alvise 1756, 58 1752, 56
PEZZI Alvise 1756, 58 1752, 56
PIACENTINI Marco 1450, 58

ROMPIASI Carlo 1714, 60 ROSELLI Bettino ) 1696, 16 Iacopo )

RUFFINI Giambatista 1666. 14

RUGGERI Amadio Bortolo Fiorina SANVIC. (v. IANVIC.) TAMOSSI Domenico 1757, 27 TASSIS Angelo 1714, 8, 1715, 59, 1718, 48 Antonio 1714, 8 Giannantonio 1718, 48 TERZI Girolamo 1592, 15 1713, 30 TIEPOLO Giovanni patr. 1650, 1 TOMMASINI Iacopo 1715, 47, 1716, 12 Maria 1713, 47 Francesco ) 1610, 43 WALE (de) Giovanni 1663, 45 WLENIO (V. BARCKMAN) ZAMBELLI Iacopo 54 ZANARDINI Antonio Giovanni 1659, 20 ZANE Francesco 1650, 33 Alvise } 1782, 62 ZENOBIO

ZILIOLO Ottavio 1711, 55

ZVANE de Cristoforo, 1586, 10.

### TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

R. L. Bonicelli-Landi

P. posuit

H. M. S. haeredes monumentum sequatur

P. F. L. Patriae Fori Iulii, o Patria Foroju-

I. V. D. Iuris utriusq. doctore, doctor-

liensis.

Q. B. quodam Bartholomaei

I. P. iurisperito

R. M. Reverendo messer

M. Maria Messer
N. B. M. V. Nativitas Beatae Mariae Virginis

S. ser

N. C. nobilis comitissa

V. P. vivus posuit .

### INDICE DEI LUOGHI.

CHIESA 1. usque 56.
CALLE della Madonna 51.
SCUOLA de "Taglianietra 52.
SCUOLA di s. Gottardo 55.
CONTE dei preti 54. 55.
CALLE del Campaniel 56. 57.
CALLE del Colio detta Rughetta 58.
CALLE di meazo in campo 59.
CASE Arbosario della Misericordia 60.
CASE Dedo o di s. Maria de' Mercanti 61.
PALAZZO Albrizi 62.

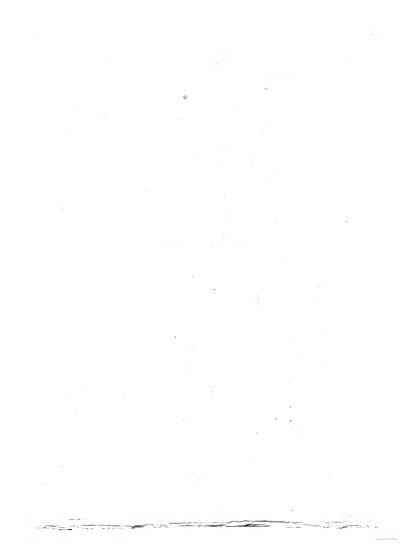

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SANTA MARIA NUOVA

E CONTORNI

### DEDICATE

AL REVERENDISSIMO PARROCO DI SAN LUCA

## DON GIUSEPPE LAZZARI

AL REVERENDO

# DON GIOVANNI BATISTA

CAVALIERE DELL'ORDINE COSTANTINIANO PROFESSORE DI RELIGIONE NELL'IMP. REGIO LICEO

# E AL SIG. FRANCESCO

PROFESSORE DI ARCHITETTURA NELL'I R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI

SUOI FRATELLI DIGNISSIMI

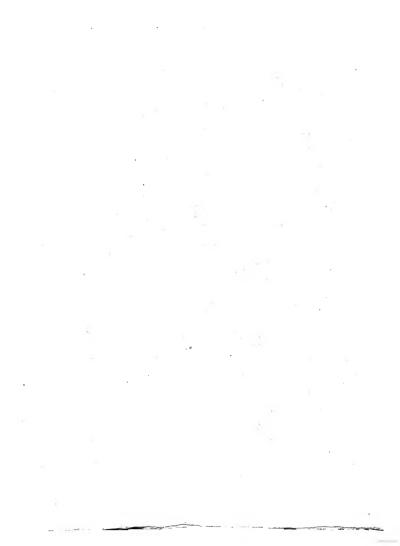

a Chicsa di Santa Maria Nuova, già parrocchia di Preti, oggi chiusa, situata noco di lungi a quella di san Canciano, dicesi essere stata dapprincipio, cioè fino dal 971 edificata dalla famiglia Borselli di Aquileja, venuta ad abitare in Rivoalto: ma la cosa è affatto incerta. Ciò ch' è certo si è, che ne' suoi primordi non era denominata Santa Maria Ngoya, ma bensì Santa Maria Assunta, cui è in effetto dedicata; e soltanto nello avanzamento del secolo XIII cominciossi a chiamare santa Maria Nuova. Che se ell' è così, male opinarono taluni che dapprima fosse questa Chiesa retta da Priore e da monaci dell' Ordine Benedettino. Il Sabellico ricorda la fronte di questo Tempio assai vecchia a' suoi tempi; e sappiamo che cadde essa e la Chiesa quasi tutta all' improvviso nell' anno 1535 il di 16 di Luglio sendo piovano Bernardino Gusmazio, il perche Nicolò Negri, o dal Negro, suddiacono titolato di quella, e canonico sacrista di san Marco (Inscriz. 26) rialzolla a proprie e altrui spese sul modello, come asserì il Cornaro, di Iacopo Sansovino; della qual cosa però non trovo menzione tra gli Scrittori che di quel celeberrimo Architetto parlarono. L' altar maggiore, ch'era il settimo, crasi rifabbricato a' tempi dello Stringa, cioè circa il 1600, e intorno a quest' epoca fu tutta la Chiesa ristorata a merito del piovano Francesco Grassi, come dall'epigrafe num. 4. Non abbiam lapide della consacrazione, ma celebravasi nel giorno xvii di giugno. La facciata fu rinnovata nel 1770, come dalla prima Inscrizione apparisce. Giunta la generale restrizione delle Parrocchie, questa rimase soppressa e chiusa nel 1808 sotto il piovano don Costantino Scarman. Affittata poscia dal Regio Demanio a private persone servi, e serve tuttora a magazzino. Distingucvansi fralle pitture la palla con san Girolamo di man di Tiziano lodata dallo Zanctti, la quale vedesi oggidi nella Galleria di Brera a Milano, e quella di san Vettore lavoro in musaico dei fratelli Zuccati (di cui al num. 2). Grande quadro, ma affatto quasi perduto, e non rammentato, per quanto a me consta, da alcuno sta affisso al muro laterale esteriore di questa Chiesa, in tavola, rappresentante la Madonna sieduta nel mezzo, e ai lati due Santi. Non si sa nè quando, nè da chi sia stato posto in quel sito.

Quanto alle Inscrizioni holle copiale in parte sul marmo, conservandosene ancora alcune sul luogo; ma le altre ebbi da' soliti manuscritti Palfero, che ne ha sole quindici, Gradenigo, Curti, Svayer ee. E fra gli illustri ch' esse ricordano veggo al numero 25. Fortunio Spira; al num. 19. Michele Wucovich Latari; al num. 16. Bernardiuo Gusmacio ee. Nelle illustrazioni poi to nomino altri distinti uomin. Vedi la epigrafie 8. per Nicolò Contarini doge = 17 per frate Fulgenzio Manfredi = 36 per Tot. III.

284 Luigi Contarini Crocilero = 46 per Giammatteo Bembo, Paolo Giovio, Sebastiano Munstero.

Fra gli Scrittori che della Chiesa parlano sono: Sabellico De situ. 1502. p. 87 = Cornaro. Notizie p. 272. Ecclesiae. Il. 231. XIV. 72 = Sansovino. 56 tergo = Stringa 143. tergo = Martinioni 153. Coronelli Guida. 1724. p. 221 = 1744. p. 212. = Pacifico 1697. p. 321. Cronaca Veneta 1777. p. 149 = Zanetti Pittura Ven. 123. ec. Martinelli 1705. p. 239. Forestiero Illuminato 1765. p. 193. ec.

FRONTEM HANC | BENEFACTORYM PIETAS REFECT ET AVXIT I ANNO SAL. MDCCLXX.

É scolpita sulla fronte della chiesa in memoria della rifabbrica avvenuta nel 1770. Vedesi ancora uno stemma patriarcale sovrapposto alla porta maggiore, e questo appartiene al fu pa-triarca Nicola Saverio Gamboni napoletano eletto a questa sede nel 1807 agli undici gen-najo, e morto nel 20 ottobre 1808 in Milano. Lo stemma ba il motto celsion CVM PREMITVA. Di lui parleremo in più opportuna occasione.

COLLEGIVM SACERDOTVM ANIMI GRATIET PIETATIS | ERGO ARAM HANC SVIS SVM-PTIBVS ERIGENDAM CVR. MDLIL

Ho letto questa epigrafe sul pavimento nella Cappella dedicata a s. Vettor martire da un Collegio, o Confraternita di preti (che il Coronelli addita in numero di cento) i quali a loro spese fecero eseguire dai celebri musaicisti Francesco e Valerio fratelli Zuccati, coi cartoni (credesi) del Bonifacio, la bella tavola di musaico rappresentante san Vettore vestito da cavaliere, ed alcuni preti in ginocchio; nel cui piedistallo leggevasi : QFOD ARTE ET COLORIEFS PICTOR | HOC EUCHATI FRATRES INGENIO | ET NA-TRAL SALIS MULTIII. (Coronellis Guida 1724, p. 224. Stringa p. 142 tergo. Boschini. Pitture 1753. p. 580. che lesse MDLVIII. Zaneti. Pittura Veneziana. p. 230, che legge. 1559.). Conservasi questa tavola nel deposito de' quadri nella già scuola di s. Giovanni Evangelista : ma mancandovi il piedistallo non ho potuto riscontrare l'epigrafe e togliere la dubbietà dell'epoca. Tanto questa tavola, quanto tutte le altre tavole e quadri che levati dalle Chiese soppresse erano teste depositati nella detta scuola di san PAVLO BONTIO IOIS DOMICI | DE DOSSE-Giovanni Evangelista, vengono in questo mese NA FILIO ANDRIANA | VXOR SVPERSTES EX di maggio 1852 per ordine dell' I. R. Governo TESTAMTO I VIRI SVI POSVIT | ANNO DNI levati da quel luogo, e collocati nelle sale del MDCVII. CALENDIS IVLII Palazzo Ducale dove per cura e del conte Bernardino Corniani pittore, e del custode ab. Bet-

possibile sulle pareti dell'ampie e copiose sale. L' ab. Don Tommaso de Luca possedeva fra' suoi mss. membranacei il seguente: Matricula Congregationis Sanctorum Victoris et Coronae existentis in ecclesia Sanctae Mariae Novae Venetiarum saec. XVI. in 4- cui egli aggiunge: Codex unicus et eum picturis pulcherrmis. ine-ditus. (Catal. p. 8.) Nella raccolta de' codici mss. del fu ab. Don Sante della Valentina, evvi un codice membranaceo del secolo XVIII. in 4. col titolo: Matricula sive Constitutiones venerandae Confraternitatis sacerdatum saecularium sub titulo et auspiciis s. Victoris Martyris canonice erecta in ecclesia parochiali et collegiata s. Mariae Novae 1743. opus materiale P. Io. Mariae Pasqualato Confrat. E. scritto in bellissimo carattere con frontispizio miniato e l'imagine pur miniata del santo. In quanto al martire san Vittore per averne sufficienti notizie basterà leggere l'opuscolo: Vita dell'ammirabile martire santo Vittore protettor della M. R. Confraternita de sacerdoti posta nella chiesa di s. Maria Nuova in Venezia pubblicata per la seconda volta dalla devozione dei detti sacerdoti confratelli sotto il priorato del molto reverendo D. Baldassare Gervasoni alunno della ducat chiesa di s. Giacomo di Rialto l'anno 1784, ec. Venezia 1784, 12. Autore della qual vita è l'abate Gianibatista Galliciolli. E l'altro opuscolo: Memorie per servire alla storia de' santi Vittore e Corona martiri protettori della città di Feltre aggiuntevi quelle della sua chiesa e dell'antico suo culto, Feltre 1812 per Gio, Marsura in 8. Autore don Pietro Marco Gerlin; coll' elenco degli autori e dei libri che servirono alla compi-lazione di quelle Memorie. Vedi anche il num. 55 di queste iscrizioni.

3

Boxzto: Holla copiata sopra luogo sul terretio Bibliot, verranno disposti col miglior ordine no. Quindi malamente lesse il Palfero A DRIA- di Bergamo Di questa famiglia Boxzio non lio Cattaro, dove era anche nel mese di maggio notizie; ell' è diversa dall'altre che vedremo 1555, scrivendo egli allora al Senato varie conel corso dell'opera.

TEMPLI TRIGINTA ANNOS | ANTISTES ET p. 56, tergo. MAGNA I EX PARTE INSTAURATOR DIVIO. MARCI | CANONICVS OVIETAM HANG DO-MVM | SVIS HAEREDVMQ, I CINERIBVS VI-VENS POSVIT, | OBIIT A. D. MDCXIHI, DIE HELENAE TRIVISANAEVXORI | RARISSIMAE XXVII. FEBR. | AETATIS SVAE LXIII.

FRANCESCO GRASSI fu eletto piovano di s. Maria Nova nel 1584. Era canonico di s. Marco. e mori a' 27 di febbrajo del 1614, concordando cogli atti dell'archivio di detta chiesa l'epigrafe Cornaro II. 253). Egli fu benemerito del generale ristauro ch' ebbe questo Tempio alla fine del secolo XVI e nel cominciar del XVII. La pietra ho letta sul suolo.

TRIPHONI GRADONICO I O. LEONELLI SVISO. | SVCCESSORIBVS.

Lapida sul pavimento. Non ba epoca, ma è del secolo XVI. Negli alberi del Cappellari (lett. D) trovo del 1540 segnato Tatrone Gra-DENIGO figliuolo di Leonello, e di una figlia di Bortolamio Tagliapietra. E in quelli di Marco Barbaro vi è bensi un LEONELLO qu. Mattio, il qual Leonello ebbe a moglie nel 1461 una figliuola di Bartolomeo Tagliapietra, e mori del 1/36: ma non trovasi che avesse altro figliuolo che un Mattio morto del 1545. Peraltro io preferisco questa volta gli alberi del Cappellari concordanti colla epigrafe; e forse il Barbaro ha ommesso Trifone perché nacque veramente a Cattaro dove è san trifom loro protetore et è il suo corpo, secondo che scrive il Sanuto nei Diarii (LV. LVI). Il quale storico inoltre ci fa sapere, che nel mese di maggio 1509 sendo Trifone provveditore e castellano in Agresta (al qual carico era stato eletto nel novembre dell'anno precedente) si rese a' l'edeschi e fu condotto igioniero a Trento; dalle cui mani non si deprigiomero a 1 remo; uano con mandian-libero che nel gennaĵo successivo 1510 median-

na, e malamente Coleti Bozzesa: giacché è ditore nel 1515; nel 1526 Giudice al luogo di Dossesa luogo nel Distretto II della Provincia Procuratore; nel 1531 rettore e provveditore a se di quel luogo, e come a Ragusi c'era una contagione di petecchie (Sanuto, VII. VIII. IX XVI. XLIII. LV. LVI. LVIII. II nostro Trifone avea in questa chiesa eretto un altare FRANCISCUS DE GRASSIS | HUIVS SACRI d'assai buona mano, dice il Sansovino lib. IIL.

IOANNES | BONDIMERIVS | MARINI F. SIBI-OVE LAC POSTERIS LANNO MDXXXVL MEN-SE IANVARIL

GIOVANNI BONDUMIER, O BONDIMIER figliuolo di MARINO prese moglie nel 1522 ELENA TREVISANI figliuola naturale di Paolo q. Andrea Trevisan. (Alberi Cappellari). Secondo però gli Alberi e le Nozze di M. Barbaro, Elena era figliuola bastarda del reverendo Zuanne Trevisan, abte di san Ciprian di Murano q. Andrea q. Po-lo dallo scaglione. Marino nel 1508 era stato Castellano a Belluno (Cappellari); e Giovanni fu senatore e consigliero, e-del 1562 era Sopraprovveditore al Magistrato del Sale (Cappella-

ri). Mori del 1574 in maggio (Barkaro).
Fra gli Scrittori Veneziani amoverasi Angelo Bondimier, del quale trovasi a stampa il se guente libretto: Comedia dell' innamoramento di Poliphemo et la morte sua . et di Galathea la fede verso del Marito suo . cose delectabile ad ognuno. ( In fine ). Stampata per Bastia. no di Stephani da Venetia, in 8. Non vi è anno di stampa, ma è del principio del secolo XVI. L'autore dedica allo ill.me D. Renzo Ursino de la inclita Signoria di Venetia Capitanio delle Fantarie benemerito. L'opera è scrit-ta in ottava rima, ma in istile bassissimo, non distribuita per modo drammatico, ma per mo-do narrativo ed epico. Avvi in fine un Discorso di Poliphemo moribondo in terza rima a foggia di capitolo; e chiudesi con una scusa modesta dell' autore in un sonetto codato. ( Zeno mss.i) Fecene menzione anche il Mazzuchelli vol. II. parte III. pag. 1586. Non è questo Bondimier patrizio; almeno non è registrato il suo nome in quelle genealogie.

D' un Bondimier senza nome, che fior) nel te l'esborso di circa cento ducati; che al magi- secolo XVII. abbiamo Poesie nel Codice Marstrato della Giustizia nova venne eletto provve- ciano classe IX. N. 174 a p. 238, cioè un' Anaercontica in morte della signora Badoara, che comincia: Qual ti mirò d' amore Nova et cara Ciprina Ed un Madrigale : Dove son l'ali e l'arco

Amor, a che tal pianto,

HIERONYMO SAROTTO | IOANNIS FILIO-PAVLVS | FILIVS SIBIQ. AC POSTERIS | V. P. ANNO DAL MOXCVIIL | MENSIS MAIL

Sta coll'altre sul pavimento, da me letta e copiata. La famiglia Sanotti venne in Venezia da Bergamo, esercitando con onore la merca-tanzia. Vive oggidi (dicono le cronache cittadinesche mss. del principio del secolo XVII) Paolo Sarotti con tre suoi figli gentiluomini honorati et virtuesi, il qual Paulo ( ed è quello che nella epigrafe si nomina ) ha edificato presso san Cantiano con eccessiva spesa un palazzo quale è connumerato fra i più eleganti e comodi della città. Di questa casa sece da ultimo menzione il ch. nostro Michele Battaggia nelle Accademie Veneziane ( Venezia 18.6 p. 62. 63), imperciocché verso l'anno 1682 era stata da un individuo di questa famiglia istituita in sua casa una Accademia, il cui oggetto era precipuamente lo studio delle scienze filosofiche Domenico Martinelli nel suo Ritratto (p 604, 605, ed. 1684) parlando delle celebri Librerie Veneziane del suo tempo, scrive: Ma particolarmente per libri rari e pere-grini è famosa quella delli signori Saroti in contrada di san Felice che la tengono cortesemente aperta tre giorni alla settimana, cioù: il lunedi, mercordi e venerdi, dando ad ognuno il commodo non solo di leggere, ma di copiare; anzi che nelli lunedi il dopo pranzo vi sogliono tener Accademia pubblica di scienze silosofiche e matematiche.

Un Paolo Sarotti era residente a Napoli per la Repubblica nel 1669, cui quel Vice-Re fece consegnar alcune munizioni per mandarle in Candia; di che vedi il Nani (Hist, Veneta Libro undecimo p. 592).

È sacile che a questa famiglia appartenesse Giovanni Sarotti professoro di aritmetica speculativa e pratica, e di algebra, che fiori del 1716 circa, e che diede alla luce un libra relativo alla sua professione, ch' io non vidi, ma che da' cataloghi mi viene accennato. Egli aveva riformato l'Abachino di Francesco Sarotti, e prometteva di pubblicare un altro Trattato.

Altri dello stesso cognome vedremo in altre epigrafi Veneziane.

LAVRA DONATO RELITA | DEL Q. M. NICG-LO CON | TARINI E | ZVAN GARRIEL | SVO FIGLIO ET SVI | HEREDI MDLXVIII.

Lapida che ho copiata sopraluogo in chiesa. Nicotò figlio di Giangabriele q. Nicolò Contanim, patrizia casa che abitava già in calle della Testa, ebbe nel 1506 a sposa Launa Dunato di Andrea q. Antonio cavaliere, e venne a morte del 1528. Da questo maritaggio nacque Gua-CASRIELE CONTABINI nel 1512, che mori del 1572. Nessuna notizia cotesti nomi mi somministrano; ma però non è a passarsi sotto silenzio il doge Nicolò Contarini che fu figliuolo di questo Giangabriere, e che in questa medesima tomba di famiglia fu chiuso.

Nicotò Contarini nel 26 settembre 1553 naque da Giangabriele q Nicolò, e da Giovanna Moresini di Andrea q. Jacopo. Studio in Venezia filosofia sotto il pubblico precettore Luigi da Pesaro, poscia in Padova fornì gli studii, sotto la successiva disciplina di Francesco Robortello, Carlo Sigonio, Francesco Piccolomini, Girolanın Torniello, ed altri. In patria e fuori varii ufficii ebbe, e- de' primi fu l'essere stato inviato Camerlingo, ossia Questore, a Pa-dova, dove conosciuta la sua dottrina fu fattu accademico, indi principe dell' Accademia de-gli Animosi che fino dal 1573 instituita radunavasi nelle case dell'ab. Ascanio Martinengo bresciano. Ripatriato, fu Savio agli Ordini neluno del Collegio de dodici Savii delegati dal Senato. Passo Luogotenente a Udine nel 1597, nel 1597, 98. e quivi in sua lode furono impresse nel 1598 dal Natolini poesie volgari e latine; avendo fralle altre cose fatte fabbricare alcune nuove fontane pubbliche. Compiuto il Reggimento, trovavasi fra' senatori nel 1599 perorando intorno alle operazioni proposte farsi sul fiunte Po. Fece poi ritorno a Udine negli anni 1601, 1602 in qualità di provveditore generale della provincia dol Friuli per sospetto di pestilenza; nella qual occasione Dario Bernardi canonico di Belluno gli dedico Clarorum virorum Poemata selecta tum Latine, tum Italice expressa in quibus encomia ill. senatoris Nicolai Contareni pestilentiae arcendae praefecti in provincia Fori Julii aeternae memoriae commendantur. Utini ex.

tyo. J. B. Natolini 1604. in 4.to. Fu savio del un'epoca diversa alla morte di questo doge. La Consiglio più volte, e Consigliere. Del 1605 sua sepoltura fu, come si è detto, in questa chievenne spedito a Roveredo per istabilire i confini: e del 1614 fu di nuovo Riformatore dello Studio di Padova. Imperversando gli Uscoc-chi a danno de' sudditi nostri, il Contarini nel 1615 sostenne in Senato doversi mover guerra agli Austriaci lor protettori. In quest'anno niedesimo fu scelto uno dei Denutati a rivedere le fortificazioni dello Stato, e particolarmente quelle di Peschiera. Tenne pure opinione nel 1616 in Senato che si dovesse far guerra anco alla Spagna in favor del duca di Savoja. Nel principio del 1617. eletto provveditore in campo sostenne nel Friuli la guerra contra gli Austriaci; e nel 1618 fu commessario deputato al Congresso di Pace se-guito in Veglia cogli stessi. Ebbc lo incarico di Correttor delle Leggi nel 1619, e quello di provveditor generale in Terraferma per rivedere di nuovo le piazze dello Stato, e proporre i nuovo negli anni 1625 e 1628 Riformatore di quello Studio. In questo anno 1628 parlò eloquentemente, conforme al suo costume, in Senato intorno alla regolazione del Consiglio di X, essendone uno de einque Correttori. In fine, succeduta nel 1629 la morte di Giovanni Cornaro doge, i Senatori viste le benemerenze del Contarini, in suo luogo elesserlo nel giorno 19 gennajo 1629. M. V. eioè 1630, e nel di 20 di quel mese fu proclamato al popolo, secondo il solito, nella chiesa di san Marco. 
Sotto il suo principato di rimareabile trovasi la difesa di Mantova sostenuta da' Veneziani, sebbene inutilmente, a favor del Duca, e contra gl' Imperiali. Avvenne pure la dolorosa pestilenza del 1650 - 51., cosi imperversante, che oltre sessantamila persone si annoveraron morte nella nostra città; per la cui liberazione il Doge ed il Senato fecer voto di erigere un Tempio alla Vergine Madre, ehe poi fu intitolato Santa Maria della Salute, da visitarsi solennemente ogni anno, e di offerire alla santa Casa di Loreto una lampada d'oro di libbre cinquanta di peso. Fu eternata la memoria di questo Tempio eretto nuovamente colle annuali osele, e con medaglie apposite; del che avremo già più particolarmente a trattare altrove. Venne a morte Nicolo Contarini nel martedi notte primo aprile 1651 in età di anni 78, come da veridico russ. Elezion di dogi appo di me; sendogli stato nel 6 aprile 1651 eletto successore Francesco Erizzo; perlochè malamente altri assegnarono

sa di S. Maria Nuova, senza particolar Inserizione; alla qual chiesa nel 1600 aveva egli fatto dono di porzione di quel miracoloso Sangue che conservasi nel Tesoro di san Marco.

Ma non solamente si è reso illustre il Contarini nel maneggio degli affari politici: ma si anche negli scritti lasciati. Abbiamo di lui.

1. De perfectione rerum libri VI. Venetiis per Jo. Bunistam Somaschum 1576. in 4 to, ristampato Lugduni per Franciscum Feoragum 1588. (oppure 1587) in 8.vo. = Questa opera è dedicata a Leonardo Donato veneto patrizio; e nella epistola narra l'autore di aver impiegati con frutto più anni nel Patavino Liceo per udire i rinomati filosofi intorno alla vera origine delle cose, e di essere stato confortato a pubblicare quest' opera da Giulio di Carrara suo compagno di studio, e suo amico, giovane cultissimo. In fine della epistola vi sono dei versi latini di Antonio Querengo in lode dell'autore. Vedi anche Quaerengi Antonii hexametri carminis libri sex. Romae 1629. ove a pag. 74. vi è: In libros Nicolai Contareni de persectione hexametri. 2. Delle Historie Venetiane et altre loro annesse cominciando dall'anno 1597 e successivamente del serenis. D. D. Nicolò Contarini doge. (Codice Marciano in 4.to cartaceo del principio del secolo XVIII, classe VII num CLXXVI. copiato da Pietro Foscarini). Comincia: Ho fermato nell'animo di scrivere i successi appartenenti alla rep. di Venetia dall'anno dell'Incarnatione di N. S. 1 97 fino a che piacerà a Dio concedermi vita ... Finisce coll'anno 1604 e colle parole: e col traino (treno) sopraddetto arrivò il Contestabile a Fontanabled. È compresa in XII grossi libri, in un solo volume scritti; sonvi copie divise in tre volumi in fol. e ansonvi copie divise in tre volumi in 101. e an-che in due, e in XIII libri, giaechè dell'VIII se ne son fatti due, cioè VIII, e IX; una delle quali copie così in XIII libri partita è presso il mio amieo Giovanni Consiglier Rossi : ma la materia non è ne più ne meno degli altri esemplari. Il Foscarini ne possedeva uno ma imperfetto perch'era in soli dieci libri, e giugnea al 1603, cosiechè credette che fino a quest'anno solamente avesse scritto il Contarini (p. 259. nota 101.) In quanto poi al merito dell'Opera, il Foscarini stesso dice, che sebbene desiderata universalmente, co-

me di personaggio dottissimo, conservasi tuttavia inedita, e quanto è stimabile per esattezza di notizie e per senatoria liberta, difettosa è altrettanto si nella disposizion della materia, che nello stile; segni d'opera non ripulita. Ninn altro però, prosiegue il Foscarini, narra meglio del Contarini ciò che si fece per divertire i fiumi dall'Estuario : e quindi giunge alla celebre controversia tra Clemente VIII, e la Casa d'Este circa il dominio di Ferrara; v'entra di proposito, salendo alle origini del fatto, e illustrandolo con belle notizie, non senza interporvi il giudizio proprio, tuttoché assai diverso dall'esito che ebbero le cose. Quale poi sia stato il motivo per cui si pregevole Storia sia rimasta tuttora inedita, il si raccoglie dalle seguenti nozioni che traggo dalle carte dell'Archivio Generale. Il Contarini aveva intrapreso a scrivere cotesta Storia d'ordine del Consiglio di X in continuazione di quella di Andrea Morosini già impressa; ma per morte non potè darvi compimento, nè porla in ordine. A quel momento, levate non senza confusione le carte dal suo studio, atteso l'obbligo che v'era di dover sgombrare in poche ore la parte del palagio ducale abitata dal principe, in tempo massime di pestilenza, gli eredi se le portarono a casa, e procuraron di far trascrivere le minute di questa Storia in miglior forma, di farla rivedere da persone di vaglia, e di riformarla ancora in molti luoghi. Ma mentre essi continuavan in cotesto lavoro, dovettero immediatamente presentare le carte tutte, d'ordine del Consiglio di X, il quale le trasmise per esame alli Riforma-tori dello studio di Padova; e ciò fu nel 29 dicembre 1637. Vedendo però gli eredi che i Riformatori nulla avevan deliberato, si presentarono con una supplica a Capi del Consiglio, allegando anche l'opinione che sopra questa Storia avevano data i due Consultori Pubblici Scipione Ferramosca, e Lodeoico Baitelli in data di Venezia 1638 a'30 di dicembre. Il giudisio loro fu il seguente: " Nel-» debbano cadere sotto la considerazione no-» stra. L'una se il servitio pubblico ricerchi » che nelli archivii della serenissima repubn blica questa istoria si conservi; l'altra se n'sia opportuno mandarla anco alle stampe. " Quanto si appartiene alla prima. Questa è " un'istoria, Chi può dire che un'istoria non n stia bene in un archivio di un prencipe?

" L'istoria è un specchio nel quale non solo n le cose passate si mirano ma anco le ven-n ture. L'istoria è il fonte dell'esperienza, che n è il maestro della prudenza. L'istoria presente è fatta da autore versatissimo et che » è intervenuto ne'fatti che scrive; cose che » diedero riputazione ne'tempi antichi a Ce-» sare, et il secolo passato a Filippo di Co-» mines sig. d'Argentone. Questa istoria è » una specie d'annali ornata di varii precet-» ti. È una raccolta di varie materie sparse » per la Secreta et per altri Archivii nè be-» neficio maggiore si potrebbe fare alla Sen creta che unite le materie sparse, è subor-» dinarle a tempi. Onesta istoria si vede ca-» vata dai puri fonti delli Archivii della se-» renissima Repubb. et perció ha per com-» pagna inseparabile la verità, che ivi sta " come nella propria sede. In essa si ven dono espressi gl'interessi reconditi di mol-» ti prencipi, e in particolare della serenis-» sima Repubb. con alcune massime di Gon verno. Nell' introduttione che fa di sen natori che parlino spiega molto alti sensi n da quali possono gli uomini apprendere, n come i abbiano da maneggiare i negotiij » Rintraccia con ogni maggiore diligenza » principii delle cose che a trattare prende-» Spiegando gli eventi de'successi da occa-» sione a molti dogini politici, onde può » servire tanto a'senatori provetti, quanto a » quelli che ne'primi carichi s'incamminano » al buon servitio della serenissima Repubb. " Et sebbene tratti di materie di confini no di mare ad ogni modo quando doves-nse rimaner secreta instruirebbe quelli a' » quali ogni cosa per ben pubblico deve " esser palese. Per tutte queste ragioni no-" stro riverente parere è che non possa non " esser bene il conservarla fra le altre scritn ture della serenissima repubblica. Quanto n s'aspetta alla seconda, se debba esser mann data alle stampe Questo è un giudicio che n deve dipendere da più alta cognitione. " Mettiamo nondimeno in considerazione " che quello che scrive è un prencipe, capo " di Repubblica; che la Repubblica non n parla mai con altra lingua che con quella " del suo prencipe; onde qualsiasi cosa che » si contenga in un'historia di un prencipe » può parere che sia voce e sentimento del-" la stessa Repubblica. Forsi con questo ogn getto mai l'istorie del serenissimo Dando-n lo non si sono date alle stampe. Lo stile

n di questa Istoria è libero, anco dove si » tratta di prencipi Grandi, lo stesso dove n si tratta di religiosi, e della chiesa. Conutiene massime molto intime del Governo n che per verità non sappiamo se stia bene n divulgarle. Discorre di confini con altri » principi; e negli stati loro esamina e con-» futa, si può dire, le loro ragioni; entra fi-" nalmente in alcune materie molto gelo-» se, e che concernono le parti più princi-" pali dello stato; che per quella poca espe-" rienza che abbiamo non ama l'eccellentisn simo senato che palesemente se ne tratti, n Vostra Eccellensa è prudentissima. Si ri-» mettiamo a quanto le sarà dettato dal suo » alto sapere. « A'a5 di maggio 1644 fu spedito questo parere de Consultori e la supplica degli eredi a'Riformatori dello Studio di Padova, i quali in data 16 genn. 1644. (cioè 1645 a stil comune) dando il loro parere dissero: che avendo considerato quanto si deve intorno lo stampar le istorie composte dal serenissimo (Contarini) quello che di là ne può derivare, in esse contenendosi gravissimi sensi e particolari d'importantissime materie di stato di ecclesiastici, e della chiesa, di confini tanto proprii della Repubblica che d'altri principi de quali tratta, e poste le ragioni che possono avere in essi esaminando e ponderando, e tanto più quanto per quello vien da' dottori Ferramosca e Baitelli considerato lo stile è molto libero, e parla di principi grandi con libere forme, non essere tutti da divulgarsi, onde per tutti li rispetti crederessimo che fosse conferente a ponerla in luogo secreto per esser conservata in ogni occasione ( sottoscritti Batista Nani, e Pietro Foscarini Riformatori). Dietro di che nel 27 aprile 1645 in Consiglio di X, capi essendone Marc' Antonio Diedo. Antonio Longo, Pietro Loredan si emano il seguente Decreto = "Che atteso quanto con » prudenti considerazioni viene rappresentato » dalli dottori Baitello e Feramosca nella » scrittura hora letta sopra l'istoria scritta dal » già clariss, prencipe Nicolò Contarini, alla Sevil Ming

n facitura della quale fu da questo Consiglio " destinato prima di essere dal merito delle
" sue gran virtù portato all'eminenza del sun premo grado della Repubblica, e atteso n ciò che li Riformatori dello Studio di l'an dova con altrettanta prudenza s'esprimono » abbondantemente nella stessa materia, sia n preso, che l'istoria predetta che deve ser-» vire a vantaggio delle cose nustre, sia rin posta e conservata nella Cancellaria segren ta, a fine che in ogni occorrenza possino m quelli che di tempo in tempo averanno la m direzione del governo valersene a servizio m del pubblico. Ma perche non devono restar m defraudati gli eredi del medesimo serenisn simo principe, a' quali sono levati cosi gli n utili che con la stampa della medesima n istoria luro proveniriano, e chiamata la se-n lita gratitudine di questo Consiglio a qualn che segno di risarcimento col farlo appari-» re nella persona del nobil bomo c. Francen sco Contarini fu di c. Agostin nipote ed n erede del medesimo serenissimo principe, » mentre massime (oltre cinque figli maschi del numero di sei figliuole femmine, due già n accettate monache e provviste) quattro n gliene restano a provvedere: Per queste » pero siano assegnati ducati seicento per can dauna da esser sborsati dal Camerlengo del-» la cassa di questo Consiglio, col solito mann dato de' capi del medesimo di volta in voln ta, che occorrerà, che ogn'una delle meden sime quattro si mariti, o si riduchi in claun sura a servir Dio; aoció esso N. H. c Franc. n Contarini consolato rimanga con questo at-» testato della pubblica munificenza. (Fu

presa.

S. Epistola latina senza data, diretta ad Andrea Morosini senatore storico è mesa presso il conte Marco Corniani in un volume di lettere originali di varii al vescovo Lollino.

Questa epistola che dir piutosto portebbeio Orazione, o Trattato, è pregevole per la gravità di sentimenti, e per lo silie elegante: Essendo inedita, per quanto credo, col permesso del possessore qui dolla per esteso(1).

# (1) ANDREAE MAUROCENO SENATORI AMPLISSIMO NICOLAUS CONTARERUS S. P. D.

Nostrum igitur, pingueq. otium tu amplissimi ordinis Senator curarum agminibus circumlepius, ac pene obruus excutere non dubitatil Ingentis ingenti opus, sed nec minoris modestine et comitatis, mentem a gravissimis rebus avocare, amicuton, blande ac comitor apellato, officium ipsi prestare, a quo summani reverentiam mercaris. Sed habes hoc mo-

Malamente al nostro doge vengono attribuite due altre opere, cioè:

1. Congiura de' Spagnuoli contro la Repubblica di Venezia nell' anno 1618. mss. in fol. pic. contenuto in un codice cartaceo del Secolo xvni. che faceva parte della ricca Priuli da san Trovaso, passata poscia in potere della nobilissima famiglia de' conti Manin: giacche quella Relazione non è che la traduzione dell'opera di Saint Real, impressa a Parigi nel 1674.

2. Historia belli inter Turcas et Persas ab

in fol, sec. xrn, cli'era già di Jacopo Soranzo); imperciocche questa è opera di Ottaviano Bono, come ha provato il chiarissi-mo Morelli p. 447. Biblioth. mss. Graeca et latina. Bassani 1802. 8.

Molti sono gli elogi che il doge Contarini ri-Libreria del fu cardinale Antonio Marino scosse da contemporanei. Antonio Riccoboni nel suo Gynin. Patavinum ricordalo in più d'un luogo con lude. Anche Nicolo Crasso nella Vita di Andrea Morosini lo storico dice del Contarini: Vie non modo litteris atque adeo disciplinis omnibus mirum in modum excultus et eloquentissimus, sed qui pro tempoann, 1603 ad ann. 1606 (Cod. cart. origin. rum ratione a musis ad martem deflectere

rum tuorum suavitas, ut nullum vel exactissimum officii genus praetermittendum putes, tuae numquam dignitatis oblitus. Illud porro summopere laudandum, quod eorum sententiae nequaquam adstipuleris qui amicos dignitatum expertes, procul ab Aula degentes, suisa. secessibus abditos minimi faciendos existiment; tu contra eo forte nomine, quod nulli serviant, studiosius colendos putas. nec ideo contemptum times, quod, quasi teipsum deiicias, qui ideo maior es apud omnes, quod tibi ipsi tantulus videris, contendant coeteri mortales fastu dignitatem amplificare, tibi satis videtur amari, propterea colunt te, amoreque certant universi et cives et exteri, et quidem merito; veneratio siquidem egregiis tuis virtutibus debetur, amor amori, quo tui studiosis, orbe quodam suavissimae caritatis occurris. Possuut quidem homines qui nullum oderint, odio haberi, amari nisi qui amet, non potest. Angimur proinde non immerito, dum te, diutissime vivere meritum, tantis curarum anfractibus distentum sentimus, qui te praecipue eos egregie et alacriter excipientem, invadunt, quorum congressui, si parem animo corporis firmitatem nactus esses, vel quam natura tribuit parcius expendisses, minore utique sollicitudine praemeremur: tuum etenim in rebus publicis usum novimus, nec minorem omnibus subeundis alacritatem, dispares attriti corpusculi, valetudinibusque saepissimis tentati, vires extimescimus, hec inficimur invito, ac renuenti tantum oneris imponi, vellemus etiam reluctanti, et qui noscet aliquando vincula quae non solvere datur, abrumpere, diutius operi videnius incumbere, quam parcius, neque enim tam dura et aspera humanos conatus quam duratura commendant. Sed iam me reprimo, ne diutius urgendo precipere potius videar quam suadere. Sit satis prolixiori oratione amori amator, tintori anxie hactenus indulsisse. Quae vero de Regione laudatissimi Varicii, quae de me ipso tam diserte, et humaniter scribis illamque amaenissimam, me felicissimum praedicas, ad rem magnopere faciunt, quippe, quae a nostra sententia discrepantes in partes trahere validissima sint.
proinde ut gratias ago quod me, quod mea effusis laudibus tam late prosequaris, ita cures moneo, ut verbis facta consentiant, quod feceris, si biennii posthliminium longio-re moru resarcies. Sic utique leonem rugientem, canem furentem et rabidum eludemus, nos interim ingloriam de more, sed tranquillam vitam agentes, nostrum hunc prae-cipitantem senium diutius aliquanto fortasse producemus. Nec ideo quod ex discessu Donati Mauroceni, et musarum nostrarum, et propositi sui desertoris, tanti viri orbitatem egre ailmodum ferre cogamur, nos ipsos abiicimus, quin imo ut ipsius vices sarciamus communes anieos studiosius colimus quo ipsorum moerorem, qua possumus ratione lenia-nus. Novi te brevioribus epistolis amicorum minores gratais habere, longiores expose-re, proinde nostrue huic, hoc ipso nomine laudem tribue, eel saltem veniam, mihi tamen venia sufficit, in posterum amicum oscitantem garrulum tum ac nugacem fortasse, cautius excitabis, quod tamen ut facias suppliciter oro, vale. (Tratta da copia del secolo XVII presso il conte Corniani ).

Tom, III.

utilemque reipublicae et gloriosam sibi ope- una figura muliebre giacente sull'onde, e terant militiae et in castris, ubi summo cum intperio praesectum ogit, praestare possit. Lo stesso Crasso ne fa non minore elogio nella dedicazione a lui della seconda Decade degli elogi latini; Andrea Morosini suddetto ne' suoi latini Opuscoli ricorda piu volte con laude il parente ed amico suo Nicolo Contarini (Opuscula, Venetiis 1625; p. 202. 209. 240. 245 ). Il celebre Sarpi molta estimazione ne faceva, scrivendo del Contarini al Lescasserio: Mihi gratissimum est quod tantum virum ames et observes, cui ego ante quadraginta annos amicitia puerili junctus nunc conjunctissimus vivo. Ille me anno minor est sed doctrina et urudentia maxime excedit. il quale Lescasse. rio aveva corrispondenza di lettere collo stesso Contarini, Faustino Moisesso lo chiama Senatore d'ingegno molto vivace e pronto, e di rohusta e animosa vecchiezza, ardente ne' consigli, attivo ed animeso nelle fazioni. Francesco Pona il dice vitae sanctimonia clarissimus . . supra Taciti Liviig: alenm positus. Sui non alienus imitator. Pietro Matteacci giureconsulto dedica al Contarini una parte dell'opera: Dell' origine del mondo, cioè de' principii delle cose ec. Venezia. Giunti, 165q. 4. a p. 56. Cristoforo Finotti veneziano somasco e pubblico professore addrizza al Contarini senatore un Epigramma e un Anagrammatismus ( p. 62. Parnassi Violae, Venetiis 1647); Giovanni Thuilio a p. 580. del libro: Andreae Alciati emblemata cum Commentaris ec. ( Patavii 16:1. 4. ) dice che con gran desiderio de' cittadini e de' letterati si aspetta il Trattato De bono cive quem composuit Illustrissimus Nicolaus Contarenus Venetus Senatorii ordinis dominus meus ob proliza merita omni observantia suscipiendus; la qual opera non poter essere se non se compitissima in ogni parte lo indicheranno tutti coloro i quali conoscono del Contarini divinam prudentiam, singularem aequitatem, vitae innocentiam, morum suavitatem, multarum rerum experientiam et solidam litterarum scientiam. Luigi Lollino vescovo ha a lui indirizzata una epistola latina fin da quando a Padova studiava, dalla quale vedesi che il Contarini era per eccellenza soprannominato il Filosofo.

Una medaglia (oltre le solite monete ed

nente nella destra un ramo di ulivo. Evvi il motto FORTIS ET FELIX ( Presso il fu nobil uomo Giovanni Balhi

Dagli autori seguenti hu estratte le notizie per questo articolo: Contarini G. B. Storia Veper questo articolo: Contarim G. B. Storia veneta. Il. 279, 316, 318. = Cornaro. Eccles. Ven. II. 252. Coronelli. Guida, 1724. p. 223. Crassus, in vita Andr. Mauroc. Storici Veneti T. V. p. 37. = Elogia p. 35. Foscarini Lette-1. V. p. 37. = Clogia p. 35. Poscarus Letterat. p. 97, 105, 259. Ragionamento p. 20. ec. Lollini epistolae Lib. I. p. 54. Vedi anche lib. III. p. 296. = Morelli. Operette I. 110. Martinioni p. 160, 61, 62 ec. = Matina Leone. Regia ducalis p. 204 = Mauroceni And. Hist. Ven. 111. 267. 260. 317. 508. = Moisesso, Guerra del Friuli. Lib. 11, p. 26. 27 ec. 164. = Nani. Stor. Ven. I. 67, 100, 130, 162, 234, 401, 435. = Palatii. Fasti, p. 260. 261. = Liruti (Letter. Friul. Vol. II. p. 153. 154). = Papadopoli. Gymn. Pat. I. 63. II. 126 = Palladio Gianfranc. Storia. II. 255, 256, 266, = Palludii. Henrici Oppugn. Gradiscana p. 12. 72. Pomae Francisci. Elogia, a. 1629, p. xt. = Ric-coboni de Gymn. Patav. p. 109, 115. t., 114. = Sarpi. Opere, ed. 176, I. 190. = Tommasi-ni. Gymn. Patav. Lib. III. 547, 548. Verdisciti Franc. Storia. III, 357, 582. 583. = Vianoli Aless. Storia, Il. 470., Apostolo Zeno. Prefazione agli Storici veneziani. p. xxu. xxui; e Pier Catterino Zeno nelle note alla Vita di Andrea Morosini ( Stor. Venez. vol. V. pag. xxxvii. Registrerò un altro distinto uomo dello stesso

nome e cognome, ma di linea differente, cioù Nicolò Contarini della contrada di san Cassiano, figliuolo di Luca q. Zaccaria dottore. Applicatosi fin dalla prima giovanezza agli stu-di in Padova riportò Laurea Dottorale, e riusci giureconsulto e filosofo illustre de' suoi tempi; e tale in effetto si fu la stima che di lui i Veneti padri facevano, che nel 1412 avendo soli anni 25, fu con raro ed inaudito esempio eletto senatore, e per conseguente giudicato degno di sostenere tutti gli onori ed incarichi al grado senatorio affidati. Sposo nel 1413 Maria figliuola naturale di Iacopo da Carrara signor di Padova; la quale recogli in dote le ville di Piazzola, Sala, sant' Angelo ed altre. come da istrumento dell' anno 1418 24 febbrajo in atti di lacopo q. m. Clemente di Padoosele) fu in suo onore coniata, rappresentante va, accennato dal genealogista Cappellari (1).

(1) Così il Cappellari, e con esso lui accorda il Bonifacio negli Elogi de' Contarini, il Barbaro nelle Genealogie patrizie, e Nicolò Barbo nell'Orazione Intina a Francesco ContariFra le varie ambascierie sostenute ancor gio ni figlio del nostro Nicolò, e ricordata dallo vane è quella in Ispagna a Giovanni re di Ca- Zeno nelle Vossiane I. 180, e ricordata anche medito ambasciatore a Firenze per sollecitare apento amasciatore a rense per solicetario i i Dicci della Balia alla esecuzion pronta de patti della lega contra il duca di Milano (Sa-tutto col. 982). A pag. 343 del Codex Juris Gentinm diplomaticus ex recensione GG. L. ( Guelferbyti 1747. fol. ) al num, exxxvii si trovat L'onfederatio Amedei dueis Sabaudiae cum reluspublicis V eneta et Florentina contra ducem Mediolani. Venetiis 11. Iul. 1426, e vi è fralli ambasciatori Veneti nominato Nicolo Contarini dotture. Nel 1427 era stato uno degl'incarcati dal Consiglio di X per ricuperare le furtezze della Bresciana che stavan tuttavia in mano del Duca stesso; sebbene non abbia per allura avuto effetto la consegna ( Sanuto col. 990. Navagero col. 1091). Finalmente nell'anne medesino 1/27, mentre oratore andava ad Amadeo duca di Savoja, che su poi papa feli-ce V, morì per viaggio (Sansovino Lib. XIII. p. 2/3) lasciando la moglie che poscia ebbe a rimaritarsi in Luigi Storlado procur. di s. Mar-co, ed un ligliuolo di nome Francesco Dottore anch' egli letterato che scrisse intorno alle cose da' Senesi operate in Toscana; di cui altrove diremo. Il Contarini annoverasi fra gli Scrittori Veneziani, giacche per testimonio del Sansovino detto molti Consigli e Trattati tanto in materie filosofiche, quanto nelle legali. ( Lib. XIII. 243). Anzi il Facciolati ( Fasti p. XLII). specifica meglio l'opera dicendo: Consilia scripsit et Commenturios in leg. Liberorum ne. Presso il Senatore Iacopo Soranzo esisteva un codice cartaceo in 4-to del secolo XV. Kal. Jun. 14/2 in laude di Francesco Contari- pag. 37), e il Facciolati (pag. xui, e pag. 24.

stielia; e nel 1426 dal Consiglio de' Cento fu dall'Agostini (Scritt. Ven. pref. IX. in nota f.), ma che io non ho potuta vedore. Da questa ri-caviamo, che Nicolò fu exiandio pubblico professore di Leggi in Padova. Infatti il Barbo dice, che essendo già conosciuta la virtù di esso Nicolo, basterà dirne poco, cum praesertim apud eos dicum qui saepe saepius eum in hac urbe legentem atque concionantem audierunt : qui cum totiens in civili totiens in pontificio jure, totiens in philosophia, totiens in divinis artibus subtilissime disserentem incredibili sunt admiratione prosecuti . . . E ricordando. come di soli 25 anni fu aumesso fra' Senatori, dice : quid enim in Republica nostra tam novum, quam hominem quinque ac viginti annos natum Senotu dignum iudicari? iudicatus est. Quid tam inusitatum, quain eum mogistratum ex quo semper provideri solet ne quid incomodi resp. terrestri bello patiatur, ab homine in ea aetnte constituto administrari? edministratus est. Quid tam praeter reip. nostrae consuetudinem quant invenem paucis ante diebus adolescentia egressum ad omnes magistratus aquirendos consulto senatus absolvi? absolutus est. Da ultimo accenna il Barbo la morte di Nicolo immatura, Proh Deus immortalis! quantus quamque praestantissimus ei-vis evasisset, quam inauditam dignitatem atque auctoritatem consecutus esset si in ipso actatis flore vix virilitatem egressus ad Amideum Sabaudiae ducem reipub, socium a Senatu legatus iterum missus, antequam eo ap-Dig. lib. 50. tit. 16. de Verborum significatio 'plicuisset.... vita ereptus non esset! Che effettivamente abbia Nicolo Contarini letto in Padova lo afferma anche il Sansovino (Lib. num nucav. contenente una Orazione latina di XIII. 2/3), e dopo lui varii altri, fra i quali Nicolò Barbo detta nel Ginnasio Patavino VI. Baldassare Bonifacio (Elogia Contarena 1623.

ni. Ma lo Scardeone (p. 364. de antiq. Urb. Patav. ) dice che Maria era unica figlia di m. 316 of Garavore, ip. 304, it a small vith Falax'; ) use cell what ever the artist given procured in the first procured in the fir conio da Carrara signor de Verona bastarda. 2.º sotto il cognome Storlado. Alvise procur. q. Marco 1/50, p.º nobile da san Cassan in la fia bastarda q. Giacomo da Carrar a signor de vrona q. Franc. Il sig. di Padova relita de g. Nicolò Contariii D. La lestione del Ge-nealogista Barbaro è ammessa anche dallo Zeno (Vossiane I. 189.) il quale dice che Francesco Contarini nacque nel 1421 da Nicolo Contarini, e da Maria da Carrara figliuola naturale di Iacopo II da Carrara.

stato lettore, perché opponesi all'asserzione del Sansovino il silenzio del Pancirolo, del cold Barbo, credo, che possa togliere il dubbio. Nella sala del Maggior Consiglio il Contarini

aveva la sua effigie unitamente a quella del figlio suo Francesco, vestiti ambedue all' uso antico de' dottori, in sottana di broccato, con manto di porpora, e bavaro d'ermellini (Sanso-vino Lib. VIII. p. 131 tergo).

Oltre i citati autori, è ricordato Nicolò Con-

tarini anche dall' Alberici p. 65. da Paolo Morosini. Storia, Lib. XIX. p. 425: dal Verdizzotti. Storia. Lib. XIX. p. 420: dal Fiorel-

ti. p. 248 ec.
Notero altri due più moderni Nicolò Con-tarini. Il primo figliuolo di Marino da San Marciliano, che fioriva del 1630. Di questo Nicolò poche sono le notizie; mi è noto solo che nel libro di Tommaso Roccabella intitolato il Principe deliberante (Venezia 1646. 4.) vi è in principio l'idea di quest'opera estesa da Ni-coto Contarini di c. Marin patrizio Veneto; cosi da un mss. Catalogo io raccolgo. Sono incerto poi se questo Nicolò sia quel desso, di cui fa menzione Giannalberto Fabrizio nella Bibl. mediae et infimae latinitatis. T. II. Lib. VI. pag. 157. dicendo: Minucii Felicis et Nicolai Contareni philosophemata de fato, notulis quibusdam illustrata, in Justi Sinceri parergis Germaniae editis Wismariae 1724. B. parte prima: Vero è che questo secondo Nicolò esser potrebbe quello di cui fa ricor-danza Giampietro Crescenzi nella Corona della Nobiltà d'Italia p. 95. vol. II. cioè: Nicolò del fu Girolamo ha mostrato ancor egli quanto sia grande in lui l'arte del Governare, la vanità della lingua, la pratica della Istoria, e la Comosgrafia. Fiori del 1656 circa.

Il secondo Nicolò Contarini, non so poi se della classe patrizia, è autore del seguente libretto: Opera profittevole e necessaria cavata dall'autore dall'esperienza d'una larga pratica per migliorar et conservar la laguna di Venetia data in luce per solo zelo d'universal sollievo et conservation de posteri per l'ottima introdutione e miglioramento che si furà dell'aria, oltre il benefitio della Laguna. Milano per Ambrogio Romellati. 1675. 4. Dopo un avviso a' Lettori vi è la dedicazione dell'autore al serenissimo priucipe, e la sottoscri- scritto Negnon, ed ha ommesso MDRC. IX. NOS.

Vol. I. ). Ma il Foscarini (p. 43, 44) dice es- zione non è che N. C. ma da cataloghi della sere incerto, se veramente il Contarini siane nostra Libreria Marciana rilevasi che queste stato lettore, perchè opponesi all'asserzione iniziali spettano a Nicolò Contarini. L'opera è un compendio tratto da molte scritture pub-Tommasini, del Mantova e di altri. l'erò la bliche, e particolari dell'autore diretta a una sopraenunciata orazione del contemporaneo Ni- riforma per il miglioramento della Laguna col Porto di Malamocco; si riporta a tante altre sue scritture nel proposito : riferisce deliberazioni del Pregadi : massime e precetti di antichi Ingegneri ec.

IOANNI GVSMATIO ET BERNARDINO | EIVS NEPOTI PLEBANIS HAEREDIBYS 1 ET SYC-CESSORIBVS | MDLIIII.

Stà sul pavimento poco lungi alla prece-

GIOVANNI GUSMACIO, OPPUR GUSMACI fino dal 1480 era piovano di questa chiesa, e contemporaneamente Arciprete di Monselice. (Cornaro II. 233). Di lui trovianto menzione nel principio dell'opera Nosce Te impressa dal Jenson nel 1480, fra quelli che ne approvaron la pubblicazione: Ego Joannes Gusmaci decretorum doctor archipresbyter Montis silicis ac plebanus Sanctae Mariae Novae de Venetiis suprascriptum opus .... vidi et totum perlegi ec. come, ho accennato anche nelle epigrafi della Certosa (Vol. II. p. 85.). In un Codice miscellaneo in 4.to descritto dall'Ab. Gennari in una lettera all'ab. Don Jacopo Morelli 26 Novembre 1776 che vidi manuscritta, stava una elegia Johis Gusmatii Veneti decr. doc. plebani S. Mariae Novae ven. in Antonium Longum decr. doct. plebanum sci Eustachii.

Bernardino Gustazio suo nipote per parte di fratello era canonico di S. Marco. Nel febbraio 1514 m. v. cioè 1515 fu eletto piovano di san-ta Maria Nuova; e mori del 1566, sendo vissuto nella carica anni circa cinquanta, come dall'archivio della Chiesa trasse il Cornaro (II. 233, XIV. 73). Questi è rammentato anche nella epigrafe num. 26.

M. ANTON. F. O. ! M. ANT. NIGRONI | SIBI SVISQ. HAEREDIBYS | V. P. | MDXC. IX. NON. MAII.

L' bo letta coll'altre sul suolo. Palfero ha

ALOYSIVS ZANE | NOB. SACILLENSIS | I. C. HVIVSO, TEMPLI ANTISTES EXIMIVS | HIC TVMVLATVS | FIDELIVM SVFFRAGIA | ET | GARNIS RESVERECTIONEM | EXPECTAT.

ALVISE ZARE nobile di Sacile dottore in ambe le leggi e procurator fiscale della Curia pa-triarcale fu eletto a piovano di S. Maria Nova nel 1644: e mori del 1666 a'14 di Marzo (Cornaro II. 234). Il Zane è con laude ricordato dal Martinioni p. 154, Lib. III. e p. 13. del Catalogo de Dottori del veneto clero. La pietra ho veduta coll' altre.

D. ANTONIO COFFANO L.V. D. | NECNON.HV-IVS ECC. MERITIS, DIACONO I SACRIS MV-NERIBVS VERSATISSIMO. | HVMANIS DIVI-NISO. STVDIIS ERVDITO | GVIVS ANIMO FVIT | PRIVATAM PVBLICAMO, PALLADEM EXERCERE | QVEM MORS INVIDA XXXIII. AGENTEM ANNUM | AETATE AGERBUM MA-TVRVM CAELO | VIII. ID. IAN. E VIVIS ERI-PVIT | DOMINICUS, COFFANUS FRATER | SANGVINIS ET VIRTVTIS MEMOR | MAE: STYS POSVIT ANNO MDCLX.

Sta sul pavimento. Oltre ció che dice questa epigrafe intorno al pubblico e privato precettore Antonio Corrant, non so che aggiungere, se non se, anche il Martinioni lo lauda, come sa cerdote molto stimato e riverito per bontà di vita e per dottrina (Lib. III. p. 154.)

13

D. O. M. | DILECTO PATRI | BARTHOLO-MAEO TIBONI | CRYPTAM HANG A MAIORI-SIMI EXCITAVERE! ANNO. SALVT. MDCCLV SEPT. KALENDAS IVN.

Tiboni stà vicina alle precedenti. Ne abbiamo degli altri in altre chiese di questo cognome . Vedi qui il num. 32.

SIBI AC POSTERIS | HIERONYMVS STEC-CHINI I ANNO DOMINI. MDCXLI.

L'ho veduta e letta di seguito sul suolo. Nel Necrologio parrocchiale si legge : 1643. 4 gennaro il magnifico sig. Gerolamo Stecchini q. Piero d'anni 50. Un Alberto Stecchini era speciale sul Ponte de'Baretteri della nostra città nel secolo XVII, e scrisse: Avvertimenti nelle composizioni de' medicamenti. Venezia 1688. 4. Egli aveva promesso anche di pubblicare un antidotaria Chimico, come appari-sce dal Catalog o de' letterati steso dal Martinioni pag. 2. La notizia di questo libro ho dal la Bibl. del Gaspari.

Una Valeria Stecchini forse della casa stessa di Ginotano lasció a questa chiesa di santa Maria Nova una Commissaria a favore dei poveri della contrada. Vedi il Coronelli ( Gui-

da 1724 p. 225.)...

La famiglia Steccust di antica origine Bassanese, è anche nostra Veneziana, imperciocché, siccome crede il vivente Bassanese cav. Pietro Stecchini, un ramo di essa nel secolo XVII si trasloco a Venezia ad esercitare il traffico delle sete, nel quale fece assai buon guadagno; e Pietro padre di lui, e Leonardo Stecchini suo Zio, il qual fu deputato della Congregazione Centrale, e mori nell'aprile 1826, erano nati in Venezia. La lor famiglia però conservo sempre la nobiltà e cittadinansa Bassanese. A Giacomo Ignazio Stecchini cittadino Veneto originario e nobile della città di Bassano, viene dedicata la Vita del martire san Vittore scritta dall' ab. Galliciolli, e che ho citata al num. 2. (Venezia 1784); essendo esso Stecchini confratello in numero praelatorum della veneranda Fraterna dei Preti in sauta Maria Nova.

D. O. M. I FAMILIAE | POSTERISOVE SVIS! BVS | POSTERIS PARATAM | PILH MOESTIS- A IOANNE BIANCONI | P. | ANNO MDCCLVIL

BIANCONI, Ivi sul suolo.

16

D. O. M. | GRADVM SISTE VIATOR | ET MI-SERAE HVMANAE VITAE | FINEM CONTEM-PLARE | IN CINERIBVS | IOANNIS DOMINI- CLMOSCA I HIC DEGENTIBYS | OVI ANNO prediche in Venezia nelle chieve de SS. App-REPARATE SALVTIS | MDCLV. XI. CAL. stoli, di a. Silvestro, di a. Geremia, di a. Mar-AGONTI | IN LYCEM PRODURT | IDVS VI. tino, e nella sua di a. Francesco della Vigna, e VERIO FERRIVARII ANNO MDCCAXIII. I EX-TREMYM CLAVIST DIEM. | ERNIZE DEVM danno l'aggiunto di cloquenissimo oratore. EXORA | VTIAM | MORTALI SARCINA DIS-SOLVYNSIIN COELIS SIT CVM CHRISTO. Aleuanto morada e di impredente fosse nel une

Moscs. Ivi di seguito.

17

MARIA DOMINICI MANFREDI VXOR LPRAB-COCI MORTE CORRETTA DE REDEMPTORE DOPERE PHRIGIO A SE TAM EGREGIE DE-PICTYM SVOQ. CORDE TAM AMANTER IN-SCYLPTYM LIVDICEM NON FORMIDATY-RA J RIC QVIESCIT DOCCIV.

Sul suolo vicina all'altre. Il mss. Gradenio e il Curti premettono le solite sigle D. O. M. Di Mana moglie di Domenico Manrapol (la quale come risulta dal Necrologio della parrocchia mori del 1704 a' 24 febbrajo a N. D. nell'età d'anni 36 circa) non trovo ricordanza se non in questa lapide la quale indicandoci un lavoro a ricamo rappresentante l'effigie del Re-dentore eseguito dalla Manfredi, ci fa vedere ch' essa cultivava quest' arte, perlochè è a credersi che altre opere di tal genere abbia fatte. Non so nemmeno se questo ricamo fosse su qualche altare in chiesa, o altrove. Di questo cognome Maneagor troviamo memorie in Venezia fino dall'anno 1284 in un Benedetto Manfredo prete di s. Paolo e notojo. Del 1528 ai 15 giugno Bartolomeo q. Manfredo de Man-fredi fu eletto piovano di s. Basilio e mori del 1534 a'31 di agosto. E del 1549 a' 29 novembre fu eletto piovano di quella stessa chiesa Francesco de Manfredi canonico patriarcale; e mori del 1577 a' a di dicembre. Ma di que-sto cognome e forse della stessa casa si fu un chiaro letterato nostro veneziano di cui qui vo a tessere il seguente articolo.

Fulgenzio Manfredd di patria venesiano na « non volle il Papa, dibitando che andasse nei cque dopo la metà del secolo XVI. Ignois ne « confini per luggire. E'mialmente uma sera sono i suoi genitori e parenti; egli stesso però « improvvisamente fu trandato dal cardinat dice che aveva un fratello per nonue Giamba. « Pamfilio victori Pontilicto gli sibriri in Arazi vo vesti dappima l'abito di s. Francesco fralli » se fattu non so che di spettante al suo officio: cappuccini; ma poscia passò fra i Minori Osser- » no unisero in carcere di Torre di Nonna, dovanti, sendo gli sacerdote e dottore di ascra» ve stanno gli rei di delitti comuni. Diedero teologia. Fino dal 1194 occupavati egli nella » poi di mano sopra le sue scritture, e scruti-scare declarazione, avendo tenuto le prime sue mate, lo trasportarono alle prigioni dell' Ta

stoli, di s. Silvestro, di s. Geremia, di s. Martino, e nella sua di s. Francesco della Vigna, e fuori eziandio di Venezia. I contemporanei gli danno l'aggiunto di eloquentissimo oratore. Ma dalle cose, che son per dire, apparisce che alquanto mordace ed imprudente fosse nel suo parlare specialmente contro la Romana Sede al tempo dell'Interdetto, con troppo calore i diritti sostenendo della Repubblica, non guardandosi dal mordere anche i Padri Gesuiti. Anzi abitando il Manfredi in quel tempo li conventi del Redemore e della Umittà, e predicando in questa seconda chiesa offiziata prima da' padra Gesuiti, parlava anche dal pulpito contra di essi, che in altora erano stati esiliati da' Dominii Veneti. Le quali tutte cose procacciarongli poi quel misero fine che io vengo a descrivere sulla fede di una contemporanea Memoria manuscritta che conservavasi già nella Libreria di san Francesco Gran-de di Padova, e che a me viene somministrata da' manuscritti Marciani. « Fra Fulgenzio di " Venezia parti per Roma al principio d'ago-n sto 1608 con patente di salvocondotto amn plissimo del nuncio apostolico con particular n clausula che non si sarebbe fatto cosa alcuna n contro l'onor suo. Passo per le terre della » chiesa incontrato e favorito. Gionto in Roma » fu ricevuto dal papa con assegnationi di spea se pubbliche per se e per tre servidori : ebbe n da S. S. favorite e lunghe udienze fino di n due ore ben grosse. Trattarono che abiurasn se e che facesse penitenza pubblica. Egli nen go costantemente allegando il salvocondotto. n Finalmente perseverando nella negativa del " far penitenza pubblica, si contento di far una » abjurazione secretissima inanti un nodaro e n due testimoni con nuova dichiarazione delli " cardinali che s' intendesse senza nissun suo " disonere, senza niuno suo pregiudizio. Passo » F. Fulgenzio parte bene, parte male sino " al febbrajo susseguente 1600. Procuro d' ano dar a predicar la quaresima a Ferrara, ma » non volle il Papa, dubitando che andasse nei » confini per fuggire. Finalmente una sera n improvvisamente fu mandato dal cardinal n Pamfilio vicario Pontificio gli sbirri in Aran celi che lo presero, pretendendo ch'egli aves-n se fatto non so che di spettante al suo officio, n lo misero in carcere di Torre di Nonna, do-» ve stanno gli rei di delitti comuni. Diedero

n ni. L'una che avesse libri proibiti. La sen-conda che tenesse commercio con eretici d'Inn ghilterra e di Germania. La terza che vi fos-» se una scrittura di sua propria mano la quale » conteneva diversi articoli contro la dottrina " cattolica romana: in particolare, che s. Pie-" tro non era sopra gli altri apostoli; che il pa-» pa non era il capo della chiesa; e che non » può comandare alcuna cosa oltre le coman-" date da Cristo; che il Concilio di Trento non » fu generale ne legittimo; che nella chiesa " Romana vi sono molte eresie, et altre cose n in buon numero. A queste imputazioni egli n rispose: quanto alli libri non saper che fosse-" ro proibiti: quanto alli commercii di lettere, » che quelle persone a quali scriveva e da chi n riceveva lettere non erano denonciate; quan-" to alle scritture di sua mano che quelle era-» no imperfette e non v'era l'opinione sua, ma n erano sol memorie per voler far contradditio-" ni sopra gnelle materie. Dalle quali risposte non satisfacendosi l'Officio terminarono di " venir contro di lui alla tortura, il che intima-" togli egli rispose che non era soggetto di sof-" frir tortura, ma che facessero quel che pia-" cesse a loro, che si rimetteva alla lor miseri-" cordia. Il giorno 4 luglio 1609 fu condotto " in chiesa di s. Pietro dov'era indicibile nu-" mero di persone e là posto sopra un solaro " furono lette le sue colpe e faita la sentenza " che dovesse esser escluso dal grembo di s. " Chiesa, come eretico relasso e conseguato al " Governator di Roma per esser castigato con " pensiere però che non fosse punito di pena di " sangue. A questa ceremonia che duro qual-" do in alto, ne mai parlo. La comune opinio-" ne fu ch' egli avesse uno sbadaglio in bocca. " Finita la ceremonia fu condotto nella chiesa " di san Salvator in Lauro, e là degradato, e " la mattina seguente 5 Luglio in piazza di " Campo Fiore fu impiccato et abbruciato. Dio cono che il padre Zevio Veronese fosse quel-" lo che consigliasse detto P. Fulgenzio andare " a Roma, con promesse che sarebbe stato elet-" to predicatore del papa, et altre cose. E detto p. Zevio fosse indotto a far ciò dai Gesniti ». Questo fatto è parimenti narrato, colla diversita però dell'anno 1610, non 1600, da frate Ambrogio Righetti in una manuscritta sua Cronava della fondazione del Convento di san

m quisizione, ove le furono date tre imputazio- to della quale a ciò relativo è il seguente, e trovasi in seguito alla detta Memoria ne' mss. Marciani. In quest' anno (1610) occorse questo caso vergognoso alla nostra Religione. Fra-te Fulgenzio Manfredi Veneziano predicatore eloquentissimo fu abiurato nella chiesa di son Pietro in Roma alli & Luglio, e la mottina seguente a buon' ora fu impiccato et abbrugiato in Campo Fiore. Morse ben preparato, e sul palco fece un bellissimo razionamento onde cavò molte lacrime dalli occhi delli ascoltanti, e si dimostrò molto costante in soffrire quella si vergognosa morte per li suoi errori e per penitenza delli suoi peccati. Questi sono li capi ereticali tenuti da lui con pensiero di farsi grande nppresso il Re del-l'Inghilterra col quale teneva stretta amicizia. (Seguono nel mss. 12. capi che in sostanza contengono quello che abbiam sopra riferito) . Questo F. Fulgentio predich in Vinegia nel tempo dell'interdetto dicendo molte parole contra Sua Santità, et mordendo li padri Gesuiti auali dalla ser.ma Renubblica erano stati scaccinti come quelli che avessero indotto il papa Paolo V a mandar l'interdetto, e che scrivessero e trattassero cose contro questa Ser. Repub. Era molto mordace, et in segno di ciò, facendosi il capitolo in Verona l'anno 1594 predicò in Duomo, e predicaudo morse li pp. Capucini, onde fu privo della predica per & anni, e bundito dal Veronese. Questo p. Fulgenzio haveva F. Paolo da Zevio sacerdote per suo compagno qual andato a Roma tanto disse e fece, che ottenne grazia da S. Santità. che se promettesse l'assoluzione d'ogni suo errore che avesse commesso nel tempo dell' Interdetto, che ancora lui le prometteva di condurlo a Roma. Così fece, ec. Hora questo F. Fulgentio fu accusato a Sua Santità dal suo compagno F. Paolo che trattava cose contro la santa Sede con il re d'Inghilterra, e cost fu preso in strada caminando, e subito visitata in Camera sua le furono ritrovate le lettere et scritture secondo la querela. Perchè dopo l'abjuratione fatta in san Pietro in Vaticano fu alla morte sententinto. Io pure ho nei mici mss. una lunga Relazione della morte di F. Fulgenzio Manfredi Veneziano in Roma P unno 1610 adi 5 Luglio = scritta da Roma li 28 Ottobre 1610, e che comincia: Al tempo dell' interdetto che pubblicò contre i Vene-ziani papa Paolo V . . . e termina cioè a dire Francesco di Bussolengo, e di molte cose oc- che i giudicii di Dio sono impenetrabili. (Cod. corse in quel tempo, a carte 33, 54, un' estrat. Cart. secolo XVII. in 4.to ). E combina quevenendo alle Opere lasciate da frate Ful-

genzio, ho cognizione delle seguenti.

1. Dodici Tuvole intagliate in rame nelle quali și da la pianta della cittă di Venezia e sue isolette, si espone l'origine e discendenza de' Veneziani, si descrive il sito e la qualità di Venezia, la divisione e il compendio delle cuse notabili, l'origine del suò principato, coi ritratti e gli stemmi dei dogi da Pauluccio Anafesto fino a Marino Grimani, sotto ognuno de' quali è esposta in breve ristretto la loro vita e la morte, L'Opera impressa nel 1593 da Giambatis'a Mazza e Gasparo Uccelli in fol. aper-to e spiegato è dedicata dall'autore al doge, e Senato Veneziano dal convento di san Francesco della Vigna il di 6 Ottobre 1598; e nella lettera premessa a' Lettori attesta che tutto ciò con molta fatica studio e vigilie era stato da lui con penna di-segnato, fuori che li ritratti delli serenissimi tolti con singolar diligenza dal vivo da Gio. Batt. Manfredi fratello suo di cià di anni 20 in circa giovine di vivace spirito.

2. Degnità procurotoria di san Marco di Venetia descritta da Fr. Fulgentio Manfredi de' Min. oss. Theologo e generale predicatore. In Venetia appresso Domenico Nicolini mocit. 4. Dedicata dall' autore al procuratore Marcantonio Memmo con lettera 21 inaggio 1602 dal monasterio di san Giobbe. Vi si premettono alcune notizie che descrivono le pubbliche sabbriche destinate all'abitazione e alle riduzioni de' procuratori. Quanto però alla serie de procuratori stessi, è preferibile quella del patrizio Marco Barbaro, siccome più esatta, della quale ha fatto uso il senator Cornaro nel Tomo decimo delle Venete Chiese illustrate.

3. Predica del R. P. F. Fulgentio Manfredi Teologo et generale predicatore degli Osservanti di san Francesco et cittadino Veneziano; fatta da lui nella Chiesa de ss. Apostoli predicandovi tutto l'anno 1604 alli 6 di ottobre, giorno sestivo di san Magno, vescovo Eracleano, sabricatore in gran par-te et direttore e primo santo de Venetia-ni. Venezia per Giamb. Bonsadina 1605. in 4.to, dedicata a Paulo Faustini dottor di Leggi, in data 4 ottobre 1605 dal Convento di san Giobbe.

sta Relazione in sostanza colle cose dette di 4. Vita di S. Pietro Orseolo, di doge e prencipe di Vinetia fatto monaco et erenita in Guascogna descritta da F. Fulgentjo Manfredi Venetiano, dedicata al serenissimo Leonardo Donato prencipe di Vinetia. In Vinetia presso Gio. Battista Bonfadino 1606-4-to. E per solennizzare l'anniversario della elezione a doge di esso Donato; e la data è dal Monastero del Ss. Redentore il di 10 gennaro 1606 alla Venetiana. Avvi una seconda dedicazione dell'autore a' Principi Orsini nella quale pretende che la famiglia Orseola nostra sia discesa dalla Ormigua Orseota nustra sia unecesa unita os-sina di Roma. Nel volume 1x, articolo xi, pag. 580 del Giornale de Letterati si cita l'autorità del Manfredi in un passo della Videl doge Orseolo.

5. Exceptio contra citationem per edictum cardinalium Romanorum in causa Venata. Lettera impressa più volte, cioè in 4 to, e in fol. volante nell' anno 1606; a Parigi nel 1607 a pag. 268 della Collezione che ha per titolo. Pro libertate Status et Reivublicae Venetorum Gallofranci ad Philenetum epistola . 4. = a Francfort nel volume III. p. 483. Monarchiae S. Romani Imperii Melchioris Goldasti fol. = e nel 1675 inserita nel libretto Theologorum Venetorum Joan. Marsilii, Pauli Veneti, Fr. Fulgentii ad excommunicationis, citationis et monitionis Romanae sententiam in ipsos latam. Venetiis manae sententam in ipsos iaiam, reacuis apud Robertum Meietti. MDCLXXIII. 12. A pag. 41 comincia quella del Manfredi costi Frater Fulgentius Natione Italius, Patria Venetus, Gente Manfredus, fide Christianus catholicus, religione observans Franciscanus, ordine sacerdos, professione sacer Theologus, officio praedicator veridicus, ac verue evangelicae doctrinae propugnator acerrimus atque apostolicae vitae sectator humillimus, Reverendissimis in Christo patribus DD. Archiepiscopis et Episcopis ec. gratiam Spiritus Sancti, Spiritum Christi zelumque Apostolorum. Fu tradotta in italiano e impressa nel 1606. f., e va in latino

anche unita all' Opere di fra Paolo Sarpi. Apologia ovvero difensione sopra la Riformazione del suo Ordine contro quelli che sotto pretesto di riformare, lo diformavano, col vero modo di riformarlo, in 4 ( Bibliot. Barberina ) T. II. p. 16, 17.

7. Epistola dedicatoria al vescovo di Chioggia Lorenzo Prezzato premessa all'opuscolo: Vita del B. Lorenzo Giustiniano primo patriarca di Venetia descritta dal Rever Montig dan co delle famiglie nolidi Venete, compilate de Gabriello Finamua già eccleterimo predi: segretario Francecco Schöder. (Venesia 850, cattore et vescovo di Chioggia. In Venetia 33, 8.), L'antico cognosco della famiglia estere, appresso Gio Bustina Bondatino in veramente Vevore noltano della famiglia estere, appresso Gio Bustina Bondatino in veramente Vevore noltano di la coltini de ficial promette di pubblicare presso da lui meniana con Decreto dal Marco Contiglio descritte in doi volumi le Vite de' Sonti et fino dal 51 dicembre 1,655 igioro Contiglio descritte in doi volumi le Vite de' Sonti et fino dal 51 dicembre 1,655 igioro Contiglio fioli dal Convento di san Francesco della Avetti. Constent furono posteriormente assoni dalla Casa, o netrebè varii individui di suriora.

Fra quelli che ramujentano il Manfredi è : l'Alberici p 30 = Il Fabricio Bibl. latina. T. V. p. 15. = Il Cornaro X. 310. = Il Foscarini Lett. Ven. 174, 150, 303. = Il Griselini Fr. Paolo. I. 119.

Tengo ne' mos miei il disegno a penna di una medaglia, o coniata, o progetata in onor del Manfredi. Dall' una parte vi è il busto del frate col breve: F. FFLUERTIT'S MASTAEDTS ITN. TERRIT. O.B. MIN. S. F., e dall' altra il sole caccia via le nubi, irradiando le campagne, e il motto bispetuti rikciss."

18

FAMILIAE CAPELLI | CINERES | DONEG IN-SVFFLET SVPER EOS | SPIRITVS DOMINI ET REVIVISCANT.

CAPELLI. Sul pavimento. Il mas Gradenigo disconsidere de la CAPELLIS, e dano ciberes imette l'anno 2375. me su o son lo vidi. Trovo di un Angelo Gapelli ricordato un libretto che s'intitola: Divertimenti poetici. Venezia 1741. 4. Nol vidi, e non so se sia della stessa famiglia. (Catalogo Soranzo, Opucacii p. 540.)

19

D.M. | IOANNES ANTONIVS ET MICHAEL | VVCOVICH LAZZARI ANGELI COMNENI | FRATRES MARCO ET ANGELO MARIAE | ANGELIS COMNENIS CONSTANTINOPOLITANIS | AVVNCULIS SIBI ET POSTERIS | H, M, H, E, N, S,

Questa epigrafe che dice POTEZEII, ed è le anche dello scros occolo vut. ho letta sul pavimen mete di to appie dell'altare che era di san Girolamo, italiana. Lazzasi, della quale molti già scrissere, e utilimamente se ne vide un articola p. 1,12, 1,52, genere di pel Facciolo VIII. del Reportorio Genealogie seguenti:

Tex. III.

segretario Francesco Schröder. ( Venezia 1850, 31. 8.). L'antico cognome della famiglia è veramente Vycovicu soltanto, e trovasi un Giorgio Vucovich aggregato alla nobiltà Ve-neziana con Decreto del Maggior Consiglio fino dal 51 dicembre 1455 insieme co' suoi discendenti. Gli altri cognomi poi di Lazzant, ANGELL, COMNENT furono posteriormente assunti dalla Casa, o perché varii individui di essa avevan nome Lazzaro, o perché s'imparenta-rono coll'antichissima e distintissima famiglia Comnena, o perché da Angelo Flavio Comneno principe di Macedonia venne essa insignita dell'Ordine Costantiniano, E in effetto Giovannantonio Vucovich Lazari ottenne il titolo di conte Palatino, e cavaliere dell'Ordine Costantiniano di s. Giorgio dal sullodato Angelo M. Flavio Comueno gran Mastro dell'Ordine, con successione ne' legittimi discendenti, come da Diploma primo marzo 1668, e con facoltà di portare sullo stemma l'aquila bicipite dorata in campo rosso de' Comneni, che tuttavia conservasi ne' sigilli ed arme di casa Lazzari. Riconobbe e si degno di confermare questi titoli Sua Maestà I. R. l'Arciduch. Maria Luigia duchessa di Parma, nella sua qualità di gran Mastro dell' Ordine Costantiniano, nella persona di Giambatista Vucovich Lazzari, sacerdote, con diploma undici decembre 1820, nominandolo Cavaliere del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano, Angelico, Aureato di san Giorgio. E Sua Maestà il nostro Sovrano permise che il prelodato sacerdote ne assumesse la nomina, e ne portasse l'insegne, con graziosissima sovrana Risoluzione 18 giugno 1821. La famiglia Lazzari che nel 1766 a' 22 di maggio nelle persone di Giannantonio, Gianfrancesco, Gianvincenzo fratelli Vucovich Lazzari di Michele q. Giambatista era stata ammessa anche alla cittadinanza originaria Veneta giusto la Parte del Maggior Consiglio 3 luglio 1569, e 2 giugno 1720, oltre al conservare tutti i documenti relativi a ció che si è detto, conserva eziandio quasi completa la serie di tutti gli scritti a stampa usciti intorno alla casa Angela Flavia COMMENA, e all' Ordine Costantiniano; sul quale anche un articolo leggesi a p. 28, 29. T. XI. mese di luglio anno 1818 della Biblioteca italiana.

Non solo però illustre per natali, ma altresi per uomini distinti in lettere ed arti, e in ogni genere di studi è questa Casa. = Io notero seguenti:

1. Giannantorio Lazzari il vecchio, ricorda- dalla fantasia loro fervida, fingono ne' corpi to anche dal Moschini nella Letteratura Vene- torcimenti, e scorci violenti, non sanno variare neziana (vol. III. p. 79) al quale spetta il se- le parti de'volti con arie corrispondenti agli guente articolo, che scritto d'antica mano. mi fu concesso ora dalla famiglia, e che trovo op portuno di qui soggiungere:

4 Nacque GIANNANTONIO VUCOVICHIO LAZZARI negli anni di nostra salute 1639 da Giambatista Lazzari e da Maria Altadonna figlia di Michelangelo Comneno Principe di Tessaglia. Essendo fanciullo, si dimostro più alle arti liberali, che allo studio delle umane lettere inclinato. Perloche il Padre al talento del figliuolo accomodatosi, sotto la disciplina di Giovambattista Langetti i primi elementi della pittura, alla quale era con particolar genio portato, apparare gli fece. Ma Giannantonio cominciando gustare il diletto di quest'arte, divenu-to ammiratore del Cavalier Liberi, lasciato il suo primo maestro, si mise a seguirlo. Mori il Liberi, e restato la seconda volta senza maestro passò alla scuola di Pietro Lucchese. Era costui pover uomo, e non avea ne disegni , ne rilievi di buoni maestri, e perciò al suo scolare escuplare migliore delle opere sue sommi-nistrare non potea. Conobbe Giannantonio, che sotto tale maestro non avrebbe fatto profiito alcuno, sapendo che, i giovani devono essere studiosi imitatori dei maestri migliori e procurare d'assuefare la mano al secondargli felicemente; e similmente de'rilievi devono far buona pratica, pigliandone le varie vedute per impadronirsi del rilievo, e del suo disegnato, e non piacendogli nemuteno la maniera di dipingere del Lucchese si fece scolare del Diamantini. Alla cui scola non essendo lungamente andato, si risolse finalmente, lasciati tutti i maestri, di fare suo particolare studio (più tosto che su i disegni o ne'rilievi morti) sopra il disegno del corpo uniano, e sul vivo della natura, nel cui studio di sua età una gran parte impiego. Non ebbe mente vivace, ne seconda d'idee, e perció più ad imitare, che ad inventare atto si tenne. Lo che in lui un assai buono effetto produsse; ch'egli non fu di quella sorta di pittori, che manicristi volgarmente son detti i quali poco diligenti osservatori degli alti e moti naturali de corpi umani, o di quegli affetti, che le passioni, e i movi-

affetti, e sentimenti degli animi, e adattano talvolta si male i panni alle figure, che pajono più tosto buttati loro addosso per nasconderle, che per vestirle. Nella sua giovane età tenne una maniera di dipingere assai forte, e robusta: ma facendosi vecchio, ad un'altra più dolce e delicata appigliosi. Non poggiò mai ad eminenza in quest'arte da lui coll'oggetto del dilettevole e non dell'utile esercitata; avvegnachè alcune volte sia giunto ad imitare così eccellentemente la maniera di qualche valente pittore, come di Jacopo da Ponte, il quale in alcuna sua opera si vivamente imitò, che i più pratici dipintori attribuironla a questo, non conoscendone il vero autore. Essendo dunque più intento ad imitare diligentemente le maniere altrui, che studioso in coltivare la propria, non arrivo mai ad acquistarsi opinione di sommo valore, essendosi eziandio dimostrato poco curante di applausi, e d'onori, compiacendosi da se nelle opere sue senza cercare l'altrui ammirazione, o loda, forse impedito da timiditá d'animo, che in lui era non picciola, e da una certa irresoluzione, e perplessità, che gli era naturale, per cui stava sempre sospeso ed ambiguo, quando aveva ad esporre in pubblico qualche sua opera. Supero alcune volte, sospinto da stimoli de suoi amici, cotesta sua natura implicata, e timida, avendo cominciato a vincerla col fare una l'alla di altare per la città di Novengrado in Dalmazia, in cui è rappresentata la nascita di Maria Vergine con Iddio Padre nell'aria, e li santi Pietro, Paolo, Vincenzo, e Martino. Un'altra ne fece per un altare di Perasto, in cui dipinse Santo Antonio con Gesù Bambino attorniati di una gloria di Angioletti. Dipinse una Palla con Nostra Signora per l'ambasciatore di Spagna appo la repubblica di Venezia, che mandolla a Madrid, Per una chiesa del Polesine de' nobili uomini Gussoni dipinse Maria Vergine inginocchiata sopra le nuvole adorante Gesii con S. Antonio, e S. Gaetano, e un Santo Pontefice. In una Palla delle Monache di San Rocco. e Santa Teresa di Vicenza dipinse S. Giuseppe con Gesù fanciullo a mano, S. Filippo Neri, e S. Ignazio Lojola con una gloria di Anmenti interni dell'animo rappresentano, e me- gioletti che loro sovràstano. Nella chieva delle no ancora di quel modo di panneggiare, che Cappuccine di Cittadella dipinse per un altare vestendo non lascia di esprimere quelle parti. S. Giuseppe con Gesì Bambino. Fece per la del corpo, che il panno ricopre, trasportati chiesa di Monfalcon l'annunciazione di Mana

del quadro. Nella villa delle Coste nel terri- so l'esercizio dell' Avvocatura fu per 40 anni torio di Asolo dipinse un quadro d'altare con Nostra Signora, S. Giuseppe, e S. Antonio. Alle monache del s.mo Redentore e S. Chiara di Castelfranco dipinse quattro quadri, che sono nella loro chiesa: In uno di essi vi è il sagrilizio di Abramo, nel secondo la lotta di Giacobbe coll'Angelo; nel terzo Daniello nel lago de' Leoni, e nel quarto il giudizio di Salomo-ne. In Venezia dipinse una Palla per la con-fraternità di S. l'asquale, con Iddio l'adre, Nostra Signora, e S. Francesco d'Assisi; un quadro a mezza luna per la chiesa delle monache de Santi Cosimo e Damiano alla Giudecca con le Sante Apollonia, ed Agnese; Due Palle nell'Isola di Poveglia, in una delle quali vi è figurata la SS. Trinità, S. Antonio Abate, e S. Antonio di Padova, e nell'altra li SS. Giorgio e Vitale a Cavallo; e nella sala del Capitolo de'Monaci di san Romualdo nell'Isola di S. Clemente dipinse un Santo eremita della loro religione. Oltre a queste opere dipinse molte favole, e molte istorie per li suoi amici, e forse con mighor gusto delle opere sacre che lunga cosa sarebbe il numerarle, e fece numerosissimi ritratti ne'quali spesso riusci a meraviglia. Lavorava con isquisita morbidezza a pastello, e se fosse stato più intraprendente, e meno irresoluto, e timido, sarebbe riuscito uno de' più eccellenti pittori della sua età, essendo per il suo studio capace d'innalzarsi molto, se la timidità non gli avesse fatto deludere la espettazione, che gli uomini dotti nella pittura avevano conceputo di lui. Fu fatto Cavaliere dal Gran Mastro dell'Ordine antichissimo di Costantino, e negli anni della fruttifera incarnatione 1713, essendo vissuto settanta quattro anni, si parti il duodecimo di di aprile dalla vita presente, e fu seppellito nella chiesa di S. Maria Nuova di Venezia nella sepoltura di sua Famiglian. Dallo Zanetti sappiamo che fu maestro di Rosalba Carriera (Pitt. Ven. Lib. V. p. 449), e il Moschini osserva che avrebbe nel lavoro a pastelli superata la discepola, se, come si è detto di sopra, non fosse stato così umile.

II. Michele Lazzari fu figliuolo del precedente Giannantonio, e di Marina Marini, Nacque il 13 novembre 1694. Studiò ai Gesuiti sotto il padre Giulio Cesare Becelli; indi avendo conosciuto fino da' primi anni il celebre co: Iacopo Riccati, apprese da lui la geometria e

Vergine con il ritratto del Pievano al basso l'algebra. Addottoratosi in Padova, e intraprecon somma riputazione avvocato fiscale al Magistrato dell' Artiglieria. In mezzo alle forensi occupazioni attese agli studii scientifici, di belle lettere, di storia antica e moderna, sacra e profana, di numismatica, di lapidaria; e soora questi argomenti scrisse diverse opere nelle quali si osserva la più fina critica, ed una profonda erudizione. Mori nel 1770, e fu interrato in questa chiesa nell'arca de' maggiori suoi.

Abbiamo di lui le cose seguenti.

1. Ezeracic (Inquisitio) in Epistolam Scipionis Maffeii marchionis ad Gisbertum Cuperum de fabula equestris Ordinis Constantiniani. Ven. ex typogr. Montiniana 1725. 4.to. Con due lettere latine al conte Giacomo Riccati confuta il Lazzari la lettera del Maffei : De fabula equestris Ordinis Constantiniani, fatta stampare occultamente in Parigi dal Cupero. Colla prima tesse la genealogia degli Angeli Comneni, e colla seconda dimostra che la Milizia Costantiniana non è altrimenti una favola. Avvi poi una tersa lettera in cui attacca Giannantonio Lazier che falsamente millantavasi discendente dalla famiglia Lascari; ed una quarta lettera in cui ribatte la genealogia della famiglia Angeli malamente ordita da Gasparo Scioppio. Non fu però solo il Lazzari a confutare. il libro del Maffei, imperciocche una più ampia e forte impugnazione ne fece il conte Bartolomeo Odoardi Pighetti Bergamasco, col titolo: Confutazione dell'opera del marchese Maffei intitolata : De fabula equestris Ordinis Costantiniani, esaminata secondo le regole della critica. È divisa in due volumi che mss. inediti si conservavano presso il segretario Pietro Angelo Beghini, come raccogliesi dalle Novelle Letterarie di Firenze 1755, giugno, num. 25. col. 396, 397. Veggasi però il cav. Pindemonte là, ove tesse l'elogio di Scipione Massei.

Osservazioni sopra un' antica iscrizione trovata nel mese di ottobre dell' anno 1750 nella villa di Riese. ( Raccolta Calogerana T. IX. pag. 189 ). Queste Osservazioni stanno anche nell' Opuscolo: Due Dissertazioni ec., impresso in Trevigi presso Eusebio Berganii 1736. 12. La scoperta di questa lapide fatta dal Lazzari in Riese (villa del territorio di Castelfranco ) lo invogliò ad illustrare le antichità Asolane, sulle quali scrisse vario

opere parte stampate, come qui sotto si dirà, e parte inedite; per le quali ebbe a meritare gli elogi del suddetto conte Jacopo Riccati nella sua Prefazione allo stato autico e moderno della città di Asolo e del suo Vescovado ( Pesaro. 1768, p. 8 ).

5. Appendice contenente alcuni documenti alla stessa Dissertazione appartenenti. (Sta nel Tomo 1x. della Racc. Caloger. a p. 246)

- 4. Dissertazione sopra un' iscrizione nella villa di sant' Eulalia nel territorio di Asolo ( Tomo xv. Race. Calog. p. 363 ). In questa lascio il Lazzari correre alcune cose pun genti contro il Maffei, che se ne dolse altamente col padre Calogerà, e procuro che fosse soppressa la sua fiaccolta d'Opuscoli. 11 Calogerà fu costretto a discolparsi nel Tomo XVI, e placo il Maffei a forza di laudi.
- 5. Breve e succinta notizia della risposta di Antimaco Filalete al Ragionamento intorno le antiche iscrizioni della città di Treviso, ed alle Osservazioni sopra la Dissertazione intorno una lapide ritrovata nel-l'anno 1730 nella Villa di Riese. (Racc. Calog T. XX, pag 203). Qui s'espone, che nel Tomo X della Calogerana fu pubblicato un Discorso sopra le Inscrizioni antiche di Treviso con cui l'autore prese ad impugnare anche con termini poco castigati la Dissertazione del Lazzari intorno alla Lapide di Riese; che il Lazzari non si curò di dare rispesta all'anonimo Trivigiano; ma però sotto il nome di Antimaco Filalete è comparsa in difesa di esso Lazzari un' opera manuscritta, la quale perché avrebbe forma-to l'intero volume di uno de' Tomi della Calogerana Raccola, non ha potuto aver luogo in essa; che sarà forse da altri stampata, ma che frattanto questo editore ne dà qui una Breve e succinta notizia. 6. Discorso sopra alcune Iscrizioni Asolane

(T. XL. Raccolta Calog. p. 337.)
7. Lettera di Damisto (Michele Lazzari) a

Beronide (1) ( conte Pietro Trieste, di Asolo), ambi Academici Agiati, sopra l'Inscri-zione inserita nel T. VIII. della Nuova Raccolta di Opuscoli ( N. Raccolta T. X. pag 73). L'inscrizione scoperta nel 1760 nel duomo di Trevigi, e inserita con illustrazioni dal canonico Rambaldo Azzoni Avogaro nel detto tomo viii, è da esso attri-biita a Trivigi sua patria. Il Lazzari all'incontro nella sua lettera sostenta, che appartenga non a Trevigi, ma ad Altino, e ciò fa con grande copia d'erudizione intorno alla Venezia, ad Altino, a Trevigi, ad Asolo ed altre città italiane, trattando a lungo sulle Crepidini, sui Fori, sulle Basiliche ec. L' Avogaro vista la lettera di Damisto inseri nel tomo xi una Relazione critica di quella lettera difendendo la propria opinione

Confutazione di alcuni errori del dottor Bernardino Zanetti pievano di Postuma nella Storia de'Longobardi (Roveredo 1766). Sono sei lettere, le tre prime col nome di Antimaco Filalete, le tre altre col nome di M. Lazari, nelle quali la più fina critica unita è a profonda erudizione sull'antica disciplina della chiesa nella canonizzazione de' Santisull'antico vescovado di Asolo, e circa molti altri vescovadi d'Italia con illustrazioni storico-geografiche, antiche e moderne del Friuli, e di altre provincie. A questa Confutazione però rispose acremente il Zanetti. 9. Lettera sopra una medaglia a S. E. il mar-

chese Antonio conte di Savorgnano chiariss. Senatore Veneto ( N. Racc. Calog. T. xx1 ). 10. Discorso sopra le macchie naturali di una pietra rappresentante un ritratto (Racc. Calog. T. x.v.u. p. 267); pietra che dal-l'autore viene considerata un diaspro o un

calcedonio orientale.

1. Annotazioni del signor Michele Lazzari al Sonetto di Marco Tiene attribuito a Giovanni della Casa, e che comincia: Questi palagi e queste logge or colte : stanno a p. 505 e seg. del Tomo I. delle Opere di monsig. della Casa. Venezia, Pasinello 1728. 4.to. Prova evidentemente il Lazzari, ed è ormai fuor di questione, che quel bellissimo Sonetto intorno a Venezia fu malamente attribuito al Casa nelle edizioni delle sue Rime: e che invece deve ascriversi a Marco Tiene vicentino.

12. Rime Varie. A pag. 558, 59,60, 61, 62 del

(1) Beronide vien detto Francesco Preti, onziche Pietro Trieste, a pag. 65 dell' Elogio storico del conte Rambaldo Azzoni Avogaro, scritto dal Tiraboschi, e impresso in Bassano nel 1791. Ma io sto coll Europa Letteraria ove lo si dice Pietro Trieste (p. 74 e seg. T. IV, parte seconda, primo aprile 1770).

1727. 12 ) sonvi quattro sonetti e un' ana-creontica di Michele Lazzari. Uno de'sonetti è diretto al conte Giambatista di Colloredo, e l'anacreontica è al patrizio Federico Cornaro che partiva dal Reggimento di

15 Alessandro Fereo. Tragedia inedita, scritta co' veri precetti dell' arte ( Europu Lette-

raria l. c.

14. Prologo critico alla Commedia delle Cerimonie del Maffei, al quale il conte Jacopo Riccati fece un' aggiunta, fu stampato nel-1769. ( Europa Letteraria I. c. )

25. Scrisse poi molte Dissertazioni critiche inedite contro l'opera Maffejana intorno alle leggi della Lapidaria pubblicata a Lucca; ed inedita è pure una sua Prefazione alla Raccolta ch'era per pubblicare di Lettere critiche ed erudite del conte Jacopo Riccati, italiana e francese ( Europa letteraria l. c.)

16. Appendice a' Discorsi apologetici sopra la città d' Asolo e il suo Vescovado dedicati a Paolo Francesco Giustiniano vescovo di Trevigi. Ferrara. 4.to (1752). I Discorsi si attribuiscono al conte Jacopo Riccati, e l' Appendice è del nostro Lazzari ; la quale sta a p. 64. (Europa Letteraria, l. c. ). A me pare però che tanto i Discorsi, che l' Appendice sieno tutti d' una mano; e anzi se stiamo ad un'annotazione inserita apag. 60 del libro: Lettera discorsiva di anonimo Trivigiano ( Trevigi 1782.4. ) , autore di quei Discorsi apologetici è il nostro dottissimo signor Lazzari, e non già il conte Jacopo Riccati, per attribuirli al quale, con frode libraria nel 1760 mediante i torchi di Modesto Fenzo tip, veneto, è stato posto a quel libro ( impresso nel 1752 ) di soppiattonuovo Frontispizio, e levata la Dedica della città di Asolo al vescovo Giustiniani. Nelle Opere a stampa del Riccati que' Discorsiapologetici non entrano.

Dl Michele Lazzari fecero menzione, oltre li citati, il Tiraboschi nell' Elogio storico di Rambaldo Azzoni Avogaro (Bassano 1791. p. 17, 63 ). Il Morelli nelle Note a' componimenti poetici di varii Autori in lode di Venezia. (Ven. 1792. 4. p. 117. Il Trieste p. 77. degli Uomini illustri di Asolo. (Venezia 1780. 8. ). Il cav. Ippolito Pindemonte. Elogio di Scipione Maffei p. 119. Verona 1784, e negli, Elogi. Verona 1825, vol. I. p. 58). Il cav.

vol. 1v. delle Rime d'illustri viventi aggiunte Cristofre di Rovero (Vita del conte Lacopo alla scelta di Agostino Gobbi (Venezia Riccati. Opere del Riccati. T. IV. D. III. Luc. 1765 ). L'ab. Moschini ( Letter. Venez. p. 79. Vol. III ). L'ab. Lodovico Guerra nella Dilucidazione de' Marmi ec. di Asolo ( Venezia 1805. 8.) in varii luoghi, e specialmente a p. 129. Il Dixionario storico di Bassano. Vol. 12. pag. 505. Le Novelle Letterarie. Fi-renze 1752. p. 642. 676., e 1769. p. 653. 667.

> III. Giannantonio f. di Michiele nacque nel 15 ottobre 1753, e mori il 19 dicembre 1797. Fu Avvocato fiscale, e dilettossi negl' intervalli delle forensi sue occupazioni negli studii di meccanica, nella distillazione dei liquidi a trarne essenze, nei giuochi di fisica esperimentale, e in tutto ció che alla matematica s'appartiene. Abbiamo di lui alcune traduzioni dal francese,

. Instruzione per lo stabilimento delle Nitrare, e per la fabbrica del Salnitro pubblicata d'ordine del re di Francia per li reggenti generali delle Polveri e Salnitri, impressa a Parigi nella Stamperia regia l'anno 1777, e trasportata dalla francese nella lingua italiana per ordine del Magistrato eccellentissimo all' Artiglieria. In Venezia nella Stamperia Ducale 1782. 4.to figurato. Quest' opera approvata già dall' Accademia francese, e accolta assai favorevolmente dal-Veneto Governo fu per ordine pubblico tradotta dal Lazzari.

Instruzione sulla combustione de'vegetabili. la fabbricazione del Salin, e della cenere di Tartaro, e sulla maniera di saturare le acque salnitrate estesa da Vauquellin e Trousson, commissarii del Comitato di salute pubblica, incaricati di questo affare nel Dipartimento d'Indre e Loire ed altri contorni: impressa a Tours nella Stamperia di Augusto Vavauer e L'heritier l'anno terzo della repubblica Francese - tradotta in italiano unitamente ad altra operetta inti-tolota: Munuel du Salpetrier per servire nel Dipartimento di Venezia a lume di quelli che impiegati o impiegarsi volessero nelle suddette operazioni a vantaggio della patria. (Codice mss. cartaceo in 4. di p. 86: sta presso la famiglia Lazzari). Il Tradutto re Giannantonio Lazzari in un lungo ed erudito preliminare dice che un vero e connaturale attaccamento alla sua madre patria guidò sempre le sue azioni nella car-

riera del pubblico ministero che intraprese ed onoratamente sostenne pel corso non in-terrotto di circa So anni. Osserva che Venezia si trova senza verun deposito di nitro e coll'aspetto di una ristretta raccolta. Ricorda come ciarlatano ed impostore un certo Vincenzo Porta nativo di Alessandria della Paglia il quale venuto di Germania nello Stato Veneto si fece autore dei Plantages, o sia delle Nitrare Artificiali da lui uecantate come un suo ritrovato, ma che in fatto non erano se non un composto di terre già nitrate e mescolate con rigetti di parti animali, vegetali, ceneri, rovinacci ec. Osserva checostui non possedeva i principii dell'arte, poiché avendo saputo colla sua millanteria insinuarsi nell'animo dell'Imprenditore salnitraro nelle Provincie Bresciana, Bergamasca, e Gremasca, sicchè lo costitui Direttore di quarantacinque Tezzoni, o sia Fabbriche che in esse Provincie esistevano, non solo non corrispose alla promessa maggior raccolta di nitro, ma ne portò la rovina, inla mescolanza introdottavi di quantità grande di ceneri le quali avrebbero in qualche modo poluto essere proficue se fossero state vergini e non usate prima dalle lavandaje e indi lasciate per lungo spazio d'anni espo-ste in gran mucchi alla dilavazione delle pioggie ec. Parlando de'varii modi e studi a'quali s'applicò la Francia per procurare la più espedita produzione e la maggior raccolta di questo genere, ricorda l'operetta che 4 tradusse del 1782, e che si è allegata di so-pra al n. 1. Ragiona del Nitro artificiale, della sua fabbricazione, della maniera di raccoglierlo ec. E veneudo a far vedere la utilità dell'opera Istruzione sulla combustione ec. ch'ora egli dà tradotta rillette, che essa può giovare anche nel Dipartimento Veneto non ommettendo però di osservare che l'ambiente di Venezia e de suoi littorali piantati in vicinanza al mare non sarà mai suscettibile di produrre buon nitro, giacchè il suo fondo e la sua bassa atmosferica regione non possono se non che impregnare di parti saline l'erbe, gli arbusti, gli

alberi, e le pietre cotte de fabbricati; e la prova di un l'ezzone fabbricato al Lido nei principii del secolo passato fece conoscere questo principio, come pure l'esperienze rinnovate in via di assaggio in questi ultimi tempi dal valente chimico Giovanni Arduino di felice memoria confermano vieppiù il detto principio; il quale Arduino su di questo argomento ha esibito un erudito suo Promemoria dietro commessione avuta dall'er Governo, che lo aveva chiamato a spicgare opinione su d'un progetto avanzato dal sud-detto Vincenzo Porta di piantar una vasta Nitraja artificiale sul veneto lido. Conchinde il Lazzari che sarebbe cosa desiderabile che potesse aver luogo la Dissertazione del Ponzilaqua di Verona premiata da quell'Accademia di Agricoltura, Arti, e Com-mercio ed uscita alla luce l'anno 1792: una però fa vedere che molte obbiezioni s'affacciarebbero per mandarla ad effetto secondo il suo sistema, meritando nondimeno lode il suo zelo per essersi applicato a fine di riu-scir utile alla patria e alla nazione. (1)

Trattato d'Algebra di M.r Belidor, che serve d'introduzione alla geometria nel nuovo corso di matematica ad uso dell' artiglieria e dell'architettura militare del medesimo autore, stampato in Parigi l'anno 1725. tra-duzione dal Francese di Giannantonio Lazzari = Codice cart. in 4. di p. 57. = Com. Deffinisione e spiegazione de segni de qua-li servesi nell' algebra.

Trattato de' fuochi d' artificio li più usitati nelle festività. Codice cart. in 4. di pag. 46. È diviso in capitoli : I. d' un dettaglio delle materie proprie a far i fuochi d'artificio e la maniera di prepararli, con alcune riflessioni sopra le loro qualità. II. che comprende i nomi di tutti i pezzi che si chia-mano Piccoli Artificii, le loro proporzioni, quelle delle loro moli e la loro composizione = Composizione per li raggi di fuoco. Maniera di fare li raggi a stelle ec. III. dove s' insegna la maniera di far le fontane e li razzi a sole. IV. dove s'insegna il metodo di fare tre specie di razzi volanti per li segnali e per le festività ec. L'opera

(1) Anche Domenico Gasparoni, veneziano, sopraintendente alle Artiglierie della Repubb. ha esseso fin dal 1777 un Progetto per ravvivare nelle ubertose provincie della Terra-ferma l'ormai periclitante prodotto de' Salnitri, ec., e lo ha presentato alli Provveditori delle Artiglierie (Codice mss. in 4.10 figurato, di cui si farà cenno dove avverrà di parlare del Gasparoni ).

delle tavole ) comincia = Il Salnitro essendo il principale ingrediente ec., credo che 11. Bellezza e divina custodia della città di sia original del Lazzari, e non traduzione.

IV. Giuseppe Lazzari sacerdote figlio di Giannantonio q. Michiele precedente, e piova-no attuale della chiesa di san Luca di Venezia, già professore di belle lettere nel Ginnasio di Treviso, indi nel Liceo di Venezia, anche fra le gravi cure del santo suo ministero continua con molta sua lode a cultivar le lettere, e fra varii opuscoli che in passato e in presente diede alla luce sonmi noti i seguenti :

1. Del Parto della Vergine libri III di Jacopo Sannazaro recati in versi italiani. Venezia, Molinari 1816, 8. dedicato a monsig. Daulo Augusto Foscolo nella sua elezione ad arcivescovo di Corfu.

2. Il Cantico Trionfule di Debbora recato in metro italiano. Treviso, Trento 1818, e dedicato al chiariss. don Agostino Molin rettore del collegio di Castelfranco, e allora predicatore in Duomo a Treviso.

3. Sciolti per laurea ad Alessandro Paravia, ed a Gaspare Mezzan, 1518. 8. Venezia.

4. Elegia Latina di Francesco Maria Molza a Beatrice pregnante, voltata in italiano. Feltre 1818, 8. dedicata al conte Giorgio Mezzan per le nozze del conte Gaetano suo fratello.

5. Elegia latina di Francesco Maria Molza a Venere, voltata in metro italiano per le nozze Rovero-Sanseverino. Treviso 1819. 4.

6. Componimenti poetici raccolti per la nobil signora Elena Costa, che professa la Regola di san Francesco di Sales in san Vito del Friuli. Trevigi. (Trento 1819. 8.). Avvi una Allocuzione del Lazzari alla sacra Sposa. Sono dedicati al nobil signor Girolamo Costa fratello della Candidata.

7. Epitalamio di Catullo nelle nozze di Peleo e Teti recato in italiano per le nozze Ve-nezze Mocenigo. Padova. Minerva 1819. 8. del quale favorevolmente parlasi dal conte Francesco Amalteo in una delle Relazioni stampate negli atti dell'Ateneo di Treviso.

8. Epitalamio di C. Valerio Catullo: Vesper adest, tradotto per le nozze Bellati de Mesan. Feltre 1818. 4.

9. Per il novello sacerdote Alessandro Piegadi, Ode : sta nell' Allocuzione del canonico Giovanni dott. Rado per quella occasione: Venezia 1 : 18. 8.

( che non è completa, mancandovi anche 10. A Girolamo Colle di Belluno. Epistola. Treviso 1819. 8.

Venezia. Carme di Cornelio Amalteo, tradotto (sta a p. 137 della Raccolta di Versi editi ed inediti de fratelli Amaltei. Vene-

zia. Alvisopoli 1817. 12. 12. Il Cantico di Giuditta, Ode libera. Venezia 1825. 8. per l'ingresso di don Giuseppe Verona parroco di san Cassiano a nome dei professori del Ginnasio di santa Catterina.

13. Sermone recitato al popolo li 9. dicembre 1824. nel suo ingresso alla parrocchia di san Luca. Venezia. Molinari, 1824, 8.

14. Delle Lodi di san Francesco di Sales. Orazione di don Giuseppe Lazzari parroco pubblicata per lo solenne ingresso dell'ill. e rever. mons. Iacopo Monico alla sua chiesa patriarcale metropolitana di Venezia. Molinari 1827. 8.

15. Lettera pastorale di mons. Iacopo Monico al clero e popolo della città e diocesi di Venezia, (tradotta dal parroco Lazzari). Venezia. Molinari 1827. Acciocche non si confonda questa traduzione con l'altra che contemporaneamente fu fatta e stanipata dall'egregio uomo signor Luigi Bianchi già segretario interinale governativo; si avverta che quella del Lazzari comincia: Trascorso appena il triennio dacchè aveva assunto il governo della chiesa di Ceneda; e quella del Bianchi: Scorso appena il triennio dacchè aveva impreso ad amministrare la chiesa Genedese.

16. Preghiere a san Luigi Gonzaga per ono. rarlo in sei dorueniche seguenti la sua festa, nonché la festa medesima nella chiesa parrocchiale di san Luca Evangelista. Venezia. Molinari, 12. Avvi in fine un' elegante traduzion poetica dell' Inno Infensus hostis gloriae fatta dallo stesso autore del Libretto il piovano Lazzari.

17. Notizie storiche sull' immagine di Maria Vergine che si venerava nella chiesa del monastero di san Bernardo di Murano, ora in quella di san l'uca in Venezia, estratte opera sulle chiese Torcellane dal n. u. Flaminio Corner. In Venezia dalla tipografia di Giuseppe Molinari 1822. 12. A p. 10. vi sono alcuni cenni sul passaggio che fece quella beata Immagine nel 1806 dalla chiesa di san Bernardo a quella degli Angeli di Murano, e da questa a quella di san Luca nel 1810, nella quale la ripose suor Rosa Angela Bragadin già monaca professa in san Bernardo; questi cenni in continuazione dell'opera di Flaminio Cortaro con alcune preci furono aggiunti dalla pieta del piovano Lazzari.

18. Nel Giornal Trivigiano vol. IV. (1823) pag. 179. avvi di suo la traduzione di un epigramma latino ad B. Virginem de Puero Jesu = e più cose poi ha egli lette nell'Ateneo si Trivigiano, che Venesiano, e in quest' ultimo specialmente nel 1823 (dicembre) la versione in ottava rima di un libro della Eneide, che dovea far parte della Traduzione intera di cesa, divisata da una società di letterati Trivigiani e Veneziani, e che fino ad ora non videsi comparire alla luce : e in quest' anno 1831 (luglio) un Saggio di versione in scielti della Cristiade del Vida; e da ultimo un Discorso delle lodi del nobile Giambatisa dei Susanni che fu Delegato di Treviso, Nel Giornale letterario di Padova, anni 1817, 1818, 1819. pag. 120, 146, 163, 175. si leggono alcuni articoli stesi dal dottor Pier Alessandro Paravia in lode di alcuni fralli detti opuscoli; e così pure in altri Giornali se ne vede fatta orrevole menzione.

V. Francesco Lazzari fratello del piovano Giuseppe, professore di architettura in questa R. Accademia di Belle Arti, diede saggi distinti delle sue cognizioni in questa materia tanto nella Collezione delle Fabbriche Venete, molte delle quali vennero da esso rilevate, quanto nell' Opera : Compendio delle più interessanti Regole di Architettura teorico-protica ricavate dai migliori autori per uso ed istruzione dei giovani che si dedicano a questo studio. Venezia. Picotti 1830, 4.to figurato. Egli ha stampata anche una Memoria ossia Interpretazione sull'oscurissimo passo di Vitruvio riguardante gli Scamilli impares. È inserita nel Bollettino delle scienze tecnologiche. Vol. 5., e fu inoltre riportata per intiero nell' Architettura di Vitruvio tradotta in italiano da Quirico Viviani alla Giunta V del Fascicolo III.

VI. L' ab. Giocanni cav. Latzari fratello maggiore de precedeni, professore di religione nel Ginnasio di santa Catterina di Venezia, è uomo quanto cultivato negli studii, particolarmente Teologici, altrettanto pio. Egli upubblicò nel 1816 coi Teorbi del Molinari un Discorso pareneiteo d'un padre ad una figlia fatta spoza, dell'ab. co. l'acogna.

VII. Michele Wucovich Lazzari fratello delli suddetti, che fu scolare del celebre maestro di musica ab. Bonaventura Furlanetto, ha pos'a in musica la cantata Adria consolata. Il titolo è: Adria consolata cantata a tre voci e cori posti in musica dal signor Mi-chiel Wucovich Lazzari alunno nella classe di contrappunto dell' Istituto Filarmonico di Venezia. (Venezia. Molinari 1814) eseguita nella sera 18 maggio, a solennizzare la venuta dell' armi Austriache = Il conte Corniani nell' opera sua dello stabilimento delle Miniere di Agordo, ( Venezia. Andreola 1823 g. ) ricorda con laude questo Michele Wucovich Lazzari, che fu anche Cassiere della Direzione delle Miniere; e mori nell'anno 1814; uomo di sommo ingegno dotato, e di una probità meritevole di solenne memoria.

# 30

D. O. M. | MARINAE MICHIELI CAPELLO | HYMANITATE CHARITATE RELIGIONE | EXIMIAE | SEPVLCHRYM | OBIT VII, IDVS | IANVARII | ANNO MBCCLXXIX.

MICRIEL CAPELLO. Lapide che vidi di seguito alle altre.

### 31

D. O. M. | MORITURO VIVENS | CINERE CINES | OBIIT DIE CINERUM | II. MARTII MDCCXL. | PLEBANVS GHIRARDI | MDCCXXIX.

Di seguito sul sudo. L' anno soccatta. è del tempo in cui il piovano Govassi Gnazasa avea posta la pietra. Egli era stato eletto del 1714, e fu canonico della Marciana, e dottore in ambe le Leggi. (Conraro II. 354.). Nel Necrologio delle parroccitie si ha: 1750. 2. narso don Giovanni dotto Chirardi piovano di questa chiesa e canonico di san Marco, d'anni 65 circa.

### . 22

DOMINICO FERRARI | HVIVS ECCLESIAE PROCVRATORI | VXORIFILIIS HARREDI-BVS | ET SVCCESSORIBVS | SEPVLCRVM EFFOSSVM | ANNO DNI 1693

Fernani. Siegue sul pavimento. Il mss. Gradenigo copió 1603 invece di 1693. Il Necrolo-

tio dice = 1693. 5 febb. a N. D. Domenico cationi Castri Utini. Parrebbe che fosse Vene-Ferrari mercante da colori. d'anni 65.

### 33

ADI P. NOVEB. I IN TEPO DI M. I IAC. MVRA-TOR | PIAMOTESE GAISTALDO ET | CO-PAGNI I MDXLVIII.

L' ho letta sotto il volto della Cappella a sinistra della maggiore.

### 24

MATHEO MI. FONTANA | ARCHITECTO-RE | PL. PETRO CANALI | INSTAVRATVM | MCCCCCHC.

È in lapida scolpita su una delle facciate del Campanile, e vedesi tuttora. Questa epigrafe è interessante per due motivi: Il primo, per-che rettifica il nome del piovano di questa chiesa, ch' è Pietro Canali, e non già Pietro DE RAMALI, come malamente ha detto il Corna-ro riferendo il Catastico della chiesa (11. 255), e inoltre questa epigrafe fa vedere che il Cana-ti era piovano fino dal 1498, quindi prima del 1505 assegnato dal Cornaro al supposto Ramais. In secondo luogo conserva essa il nome di un architetto probabilmente Veneziano, in MATTEO FORTANA, del quale non credo che si abbiano memorie scolpite in altra parte. Che una famiglia Fontana di quel tempo fosse nella classe degli architetti cel fa sapere il Te-mansa, il quale a p. 91. (Vite ec.) ricorda il modello presentato da Giovanni Fontana ed Alessandro Leopardo amendue architetti di merito per la nuova fabbrica della Scuola della Misericordia nel 1507-8. È assai probabile, che questo stesso Giovanni Fontana sia quello che nel 1517-19 era stato chianuato ad erigere il palazzo del Luogotenente, detto il Castello, in Udine. Di questa cosa, indicata anche dal Temanza (p. 291) ha riportati due documenti il chiar. conte Fabio di Maniago, l'uno a pag. 288. della Storia delle Belle Arti Friulane ( Udine 1823, 8. ); l'altro a p. 56. 57. della Guida d' Udine ( ivi 1825, 8 ). Onesto Giovanni dal Temanza si chiama Vicentino ( p. 292 ), e maestro anche di Andrea Palladio; ma in uno de' documenti riportati dal Tom. III,

ziano ; quando però non s' intendesse di donicilio Veneziano. Su di che lascio la discussione

citto veneziano: ou u cirie inscio na uscussione cui potesse interessare.

Del presente Campanile dice il Sanuto (Dia-rii IV. pog. g.) In questo tempo (cioè circa 15 e 16 aprile 1501) g Nicolò Morezini q. ç. Iacopo da l'Ochio fe ristaurar il campanil di santa Maria nova a so spese ec., cosicche qui abbiamo anche la notizia del benefattore: del quale Moresini il Sanuto stesso ci dà un' altra bella notisia, degna d'essere rammemorata; cioè che pure a sue spese fece fabbricare a santa Ternita xxx case, ognuna delle quali avea due camere, una cucina, una sala in alto, e un magazzino abbasso con caneva e cortile scoperto, con pozzi e riva; e cioè per dar queste case in vita soa ad habitar a poveri zentilomeni: e il lavoro fu compiuto in uno anno.

PORTVNIVS SPIRA OMNI LITERARVM LAVDE PRAESTANT ISSIMVS HIC SITVS EST

Sonra la porta interna di fianco stava un ' avello, sul cui prospetto in lapide incassata leggevasi la detta epigrafe. Oggi la sola lapide è altissa alle pareti del chiostro del Patriarcale Seminario, trasportatavi nel 25 febbrajo 1822 a mia istanza da un luogo vicino alla sagrestia de' santi Giovanni e Paolo, ch' era già Capitolo de' Frati, dove non so come, ne quando era quella lapide stata sul terreno conficenta. e dove a caso aveva io potuto scoprirla soltanto nel giugno 1821.

FORTUNIO SPIRA da Viterbo fu uno de' letterati che fiorirono prima della metà del secolo XVI; illustre più per la memoria e per gli elogi che ne han fatto i contemporanei, che per circostanze particolari, o per opere date alla luce. In fatti non conosciamo ne la sua famiglia, ne i parenti, tranne un fratello di nome Latino, del quale ha fatta menzione Claudio Tolomei in una delle sue Lettere. Il Zilioli nelle Vite mss. de' Poeti italiani p. 5# (Cod. Marciano cxvin. classe z. ) dice solo che nacque in Viterbo d'honorata conditione, e dopo che hebbe provate varie fortune in Roma et in al-Maniago si legge: Audito domino Ioanne Fon- tre città d'Italia, si fermò finalmente in cor-tana Veneto architecto atque praefecto fabri- te di Luigi (estore invece di Livio) Podaca-

taro arcivescovo di Cipro in servitio del qua- quenza, l'alta materia, lo stil leggiadro, e i pro: cosi il Tolomei nel 1543 da Roma scrivendogli, il domanda se sia pur con l'arcivescoro di Cipri; e il Piccolomini nella dedicamorale (Venezia 1552, 8.) chiamando divinissimo lo Spira dice, che si dono tutto all'arcivescovo di Cipri. In effetto egli era suo secretario, e un punto del Testamento del Podacataro da me pur veduto in data 10 gennaro 1555 lascia: a M. Fortunio Spira nostro amicissimo et fedelissimo segretario in segno di amorevolezza duc. 300. Egli continuò ad essere segretario anche di Cesare Podacataro fratello di Livio, succeduto all' arcivescovado di Nicosia, il qual Cesare col suo testamento 1557. 16. novembre dice : Al nostro carissimo messer Fortunio Spira nostro fedelissimo secretario lasciamo ducati dusento, et sono certo che mons. reverend. di san Cipriano lo haverà per raccomandato, siccome mi ha promesso. Troviamo lo Spira insieme con Sebastiano Serlio, e Tiziano Vecellio aver sottoscritto, ed approvato il parere di Francesco Giorgi veneziano, minore osservante, allorche si tratto della fabbrica della chiesa di san Francesco della Vigna, e fu in data 25 aprile 1535. L' Aretino nel Libro primo delle sue Lettere ci dà un' idea del portamento di quest' uomo e de' suoi costumi, dicendo che ha maestà nella presenza, gentilezza ne' costumi, maniera nelle azioni, grazia nei gesti, bontà nella natura, felicitade nell'ingegno, fama nell'opere, e gloria nel nome . . . che non solamente sa scrivere opere degne d'esser lette, ma parlare tuttavia cose degne d'essere scritte. E nel Libro IV. a pag. 4. allo Spira scrivendo dice = chi vuole udir favellare la Toscana in la medesima grazia d'innocenza con cui la sua loquela ci nacque, legga le composizioni vostre piene d'immagini, di esempj, d'invenzioni, e di stile . . . . è difficile trovarsi una sì dolce, s) cara, sì lieta conversazione com' è la vostra. Ma non solo l' Aretino che da altre lettere vedesi essere stato suo amico grande, ma tanti altri dotti di quel beato secolo parlan di Fortunio con ogni estimazione. Io noterò quelli che mi son giunti alle mani. Il Sansovino addrizzandogli una delle Lettere sul Decamerone ( p. 75. Lettere. Venezia 1543. 8. ) brama di avere la cognizione delle cose, la chiara elo-

le ultimo i suoi giorni. Insatti anche il Sanso- prosondi soggetti che ha lo Spira, le quali tut-vino dice, che lo Spira era trattenuto onorata- te cose in lui raccolte lo rendono immortale. mente da Livio Podacataro arcivescovo di Ci E nella Venezia lo dice Filosofo celeberrimo di profonda scienza: nelle Cose notabili, aggiunge, gran conoscitor di tutte le lingue; e nelle Lettere Amorose attesta, che lo Spira ingegno zione che fa all'arcivescovo della Istituzione fondato nelle dottrine aveva piacere di parlar sodamente in tutte le materie che egli toglieva a trattare; ma nel verso era assai più facile che nelle prose, ancora ch'egli dicesse, che non era bene che l'uomo scrivesse ne in un modo, nè nell'altro, e che chi sapeva' contenersi dallo scrivere non faceva poco; poichè schivava di essere ugualmente lodato e biasimato dalmondo. Dotto nella lingua ebraica lo attesta il Tolomei nella suindicata lettera in cui desidera d'essere informato dello stato suo: e Giammario Verdizzotti nella Vita di Girolamo Molino dice M. Fortunio Spira gentileromo famo-so a' suoi tempi per valor d'intendere le lin-gue Hebrea, Graca, Latina a Volgare. Bernardo Tasso varie lettere gli addirizza, nelle quali se da una parte riluce l'amicizia vicendevole, dall'altra apparisce il conto che dello Spira fa-ceva, al cui giudizio assoggettava alcuni de' suoi componimenti, mettendolo al paro con Sperone Speroni, e con Benedetto Varchi. An-che nelle Rime il Tasso scrivendo due Sonetti in morte di Fortunio esclama:

Leggiadro stil, concetti eletti ed alti, Giudizio, arte, saver. felice ingegno, T' han posto a par d'ogni scrittor antico.

. il pregio porti Del greco, etrusco e del latin sermone. Fu pure fra gli amici suoi Girolamo Parabosco che lo introduce a dialogo ne' suoi *Diporti*. Ma chi il crederebbe? Di tanto suo sapere

poco o nulla ci resta. E perche? perche schivava d'esser lodato, come abbiam detto, e perchè (soggiunge il Sansovino stesso nelle Os-servazioni sulla lingua) non volse mai scriver nulla per non esser ripreso. Ciò malgrado abbiamo di lui le seguenti pochissime cose.

1. Rime diverse, Nel Libro Primo delle Rime di diversi. Venezia. Giolito 1545. 8., 1546, e 1549. 8. pag. 209 e seg. trovansi tredici componimenti del nostro Spira, cioè 12 Sonetti e un Madrigale. I Sonetti cominciano: 1. Volgi cor mio la tua speranza omai 2. Presago del mio male anzi che sia. 3. Così non sentan mai l'usate offese. 4. Poiche l'ingorda e travagliata voglia. 5. S' empia

stella, signor, a mezzo il corso. 6. Quante gocciole d'acqua ha questo mare. 7. Cingami il fronte il più pregiato alloro, 8. Io sento ad or ad or si fieri morsi, 9. Sperone, ond è che d'una in altra pena. 10. fo passi e quante fo parole. 11. Varchi il famoso Giovinetto ebreo. 12. Poiche dagli occhi miei tanto umor prendi. Il Madrigale comincia. Non è lasse martire. Furono tistampati anche nelle Rime di diversi, raccolte da' libri altra volta impressi. Giolito 1555 e 1556, 12. meno però il Sonetto Poichè dagli occhi; il quale fu ristampato anche nel Volume xxxi. del Parnasso. ( Ven. Zatta 4 787. 18. ). Nelle Rime scelte Primo Volume, Giolito 1587. 12. ve ne sono undici de' detti componimenti; e così nelle Rime spirituali. Libro Primo. Venezia 1550 p. 19. vi sono li detti due Sonetti. Poiche l'ingorda, e Varchi il fumoso. Nella prima parte delle Rime scelte raccolte dal Gobbi (Bologna 1709. 8.) p. 428 fu ristampato il Sonet-to dello Spira: Presago del mio male.

a. Altri dodici Sonetti dello Spira stanno nel Libro Terzo delle Rime di Diversi. Venezia al segno del Pozzo. 1550. 8. a p. 80. 81. 188, e sono: 1. Un inferno angoscioso è la mia vita. 2. Caugi il lieto in doglioso oscuro manto 3. Spezzando il Bembo il viver nostro umile. h. Estinto il suo più caro e ricco pe-gao. 5. Spirti illustri che in rime or meste, or liete, 6. Chi mi richiama al disusato loco. O fallaci speranze, o voglie ingorde. 8.
 Voi, cui natura e studio hanno dimostro. 9. Alma, che scosso l'uno e l'altro velo. 10. Spargete di verniglia e bianca rosa. 11. Che fan, Venier, quelle accurate rime. 12. Dunque ha potuto avara invida parca. Dal numero 2 in poi sono tutti in morte di Pietro Bembo. Il Sonetto Che fan Venier fu ristampato nel Rime del Veniero. Bergamo 1751. 8. a pag. 115. 5. Un Sonetto a Benedetto Varchi che comin-

3. Un Sonetto a Benedetto Varchi che commicia Da che è il mondo, do che s' ode e s' ammira, un'inmente a quello altra volta stampato s' norbi il giano sopio citto del Varchi allo Spira che coninciano: Fortunio a cui non pur l' stro e l' Penco, e Fortunio a cui dal quarto cielo spira, trovanti a pagine 49—95, della Parte II de sonetti del Varchi (Firense, Torrentino 1554, 8.). \$\frac{1}{2}\$. Elegia Benerado Tasso serviendo, allo Spira.

ra dice: se mi aveste mandatu l' Elegia che Bernardo Tasso. Lettere. Padova, Comino

già faceste per me, come promesso m' avevate; in quest ozio, di cui mi godo, vi rispouderei; ma poiche non volte esser l'attore, sarete il reo; e io vi sfiderò con qualche cosa, se non degna del vostro giudizio, degna della bassezza dell'ingegno mio.

 Notti Amorose. Opera, non so se in verso o in prosa indicata dal Tolomei nella detta Letterar ma mi rendo certo, che se già scriveste le Notti Amorose, ch' ora scriverete

giorni tutti pieni di luce.

5. Lettere Amorose. Sono nella Raccolta delle Lettere Amorose di diversi uomini illustri tatta da Francesco Sanovino. Verona 1599. 8 vo. Ma non si sa quante e quali sieno, giacchè non a tutte ba egli pusto il nome dell'autore, e col nome dello Spira non ne è alcuna.

Fortanio Spira deve esser morto nel 1560 circa. Ciò io conghietturo dalle parole del Sansovino, il quale nella prima edizione delle Os-servazioni, che fu del 1562, dice che due anni sono morì lo Spira (p. 247 t.). Inoltre abbiamo l'edizione delle Rime di Bernardo Tasso eseguita dal Giolito nel 1360, ove nel libro V entrano li sopraindicati due sonetti in morte di Fortunio Spira. Tre sonetti in morte di lui ba dettati eziandio Girolamo Moline, e stanno a p. 78, 79. delle Rime di quest'ultimo. Venezia 1573. 8.vo. Uno di questi sonetti che comincia Spira, mentre quaggiù ... fu ristampato a p. 16. delle Rime di diversi raccolte dal Zabata. Genova 1575. 12. Era lo Spira si robusto del corpo, il Zilioli conchiude nel luogo sopracitato, che sino agli ultimi tempi di sua vita attese agli amori delle fenimine, ed a qualche licenza maggiore, siccome egli stesso scrivendo a Sperone Speroni affermava in quel Sonetto: Sperone, ond' è che d' una in altra pena.

Veggani, fra gli alti, i seguenti autori: II Sansovino (Cose notobili di Penezia 1565. p. 54; Penezia descritta, Lib. III. p. 50 terego — Osservazioni della lingua Polgara 1565. p. 135 tergo, J. Il Tiraboschi, Gorin. Vol. VII., P. V. pag. 435 ). Bernardo Tasso, Rime. Giolio 1560. Lib. V. pag. 68, Il Beltussi. Le Imagini del Tempio di donna Giovanna d'Ariagona (Fiorena 1566. 6, p. 85). Otterafo. Cappello. Rime. Bergamo, Lancellotti, vol. 1. 90, y. Vol. 1. 90, y. 187. Milano 176. rabosco. Il Diporti Milano (16, 8. = Claulotti, p. 187. Milano (16, 8. = Claulotti, p. 187. Milano (16, 8. = Clauto). Per section (16) 158. p. 64. 1733. Vol. I. p. 175, 185, 338, 388. = Pao san, e quindi in una delle Cronache mss. delle lo Cavriuolo. Sette libri di Cataloghi. Venezia. famiglie Cittadinesche posseduta dalli Gradeni-Io Cavrussio Sette 107 su cuasurgas, venezas, mengue cutantiencem questa incraemi-folitio, 1532. Libro VI. pag. 474. Arctino, ghi e malamente collocate, questa inscrisione, Lettere I. 167, 216, 11, 6, 111, 549, 1V. 4, 17, ove si parte della casa Passani, della quale pe-146. Agostini. Scrittori Feneziani. II. p. 5, 36. esi o non trivo memoria scopita, donde dedu-Fabbriche di Venezia. T. I. Chiesa di san Francesco in fol. Quadrio, Storia della Poesia. Vol. II. 351. Parnaso Italiano, T. XXXI. pag.

Osservo da ultimo, che fin da tempi del Sansovino (Osservazioni L c. ) confondevasi il nostro Fortunio Spira con Gian Francesco Fortunio contemporaneo, letterato anch' esso e scrittore delle Regole Grammaticali, di cui vedi Apostolo Zeno (Bibl. Font. I. p. 7.), e Pierio Valeriano (dell' Infel. de' Letter. p. 83. Traduzione Milanese 1829. 8.). Quindi è, che parecchie Lettere che trovansi negli Epistolografi del secolo XVI dirette al Fortunio ponno essere tanto al nostro Spira, quanto a Gianfrancesco Fortunio. Per esempio nel Libro primo pag. 186 tergo delle Lettere dell' Aretino, una è a M. (messer) Fortunio = nel libro secondo a pag. 6, una è al Fortunio = pajono due diversi personaggi ; ma è tutto uno, cioè il nostro Spira.

É poi sorprendente, che sia stato del tutto ignorato il nostro Spira Viterbese da Gaetano Coretini, che nel 1774, stampo in Roma: Brevi Notizie della città di Viterbo, e degli Uomini illustri dalla medesima prodotti, in 4.to.

BERNARDINVS GVSMATIVS HVIVS TEMPLI ANTISTES AC NICOLAVS NIGER TITVLA-TVS RIVSDEM ET INSTAURATOR VIVENS POSVIT. HIG IOANNES PASSAZIVS NICOLAI NIGRI NEPOS SVMMA IN IPSVM OBSER-VANTIA ET SVA ET SVORVM HAEREDVM OSSA ADDENDA VIVENS CVRAVIT, MDLX.

Traggo questo epitaffiio dal Palfero, e dal Gradenigo, il quale discorda in alcune parti da quello, cioè, dice FIFI POSFERE in cambio di FIVENS POSPIT = HIS in cambio di HIC = LOANNES MARIA invece di LOANNES solo, e pone l'anno 1550 anziché il 1560. Questa diversità di copia è venuta certamente dall'abbreviature che avrà avuta la pietra. Palfero poi copió TITEL in vece di TITELATES Un'altra copia contemporanea al Palfero conferma l'aic, e l'anno 1560. Si noti pure che la famiglia no-

co che per errore di scritturazione siasi intitolata la famiglia Passani anziche Passazi, cognome che tutto di esiste tra di noi = E in effetto i Passazi stavan di casa a S. Agostino, e le cronache notano due di questa famiglia ch'erano uno Monaco Benedettino un'altro frate Crocifero. E un Giammaria Passazi figlio di Pietro con Antonio, Zuanne, e Nicolo suoi fratelli stava nella Villa di Villarazzo sotto Castelfranco dove li tre ultimi furono sepolti, e superstite rimase una loro sorella.

Di Bennandino Gushazio ho detto al mum. 9di queste iscrizioni.

Nicozó Necno, o Neent suddiacono titolato di questa chiesa, e canonico sacrista di S. Marco si è reso benemerito di S. M. Nova per averne procurata la rifabbrica dopo il 1535, come ho dettu nel proemio, e come conferma anche il Coronelli (Guida 1744, p. 223) Di un Nicolo Negro secolare, veneziano

scrittore il quale fiori alla fine del secolo xvi. e al principio del susseguente si può far qui menzione. Giannalberto l'abrizio nella bibl. nuediae et infimae latinit. (Vol. V. p. 159. Lib. XIII) citandolo sull'autorità dell'Eritreo (Pinacotheca I. p. 248. ec.) Scrive: Nicolaum 'igrum Venetum, poetam italum, qui octonis rhythmiois versibus bellum inter muscas, cimices et formicas gesum cecinit, eodemque metri ge-nere D. Nicolai res gestas, comoediam Candidam et aliud drama Anima felici nomine edidit. Della favela boscareccia intitolata Anima Felice abbiamo una Veneta edizione del 1609. in 12 per Alessandro de Vecchi, e una di Roma per Bartolonmeo Zanetti 1610 12.<sup>mo</sup>. E della Commedia *Candida* vi sono due edizioni l'una eseguita in Ronciglione del 1610. 12.00, l'altra in Perugia per Alessandro Petrucci e Marco Navarini ; delle quali cose ci fa fede l'Allacci (Dramm. ed. 1755. p. 90-161.). In di cose patrie ricordata la seguente edizione:

Del glorioso S. Nicolo Vescovo. Canti cinque con gli argomenti a ciascun canto e nel fine le rime sacre, aggiuntovi in questa terza im-pressione le annotazioni, di Antonio Butio. In Viterbo appresso Girolamo Discepolo. 1607. in 8.vo. Nell'Allacci stesso (p. 622. ediz. Rominata in questa epigrafe è Passazz e non Pas- mana 1006-12) si cita del medesimo Negri. Il

promette di stamparla Alessandro de Vecchi mentariorum (Tarvisii 1616. 4.) riporta alcuni nella Lettera che va ianansi la Favola Anima epigrammi sepolcrali a foggia di dialogo, mol-Felice. 1609. Un suo sonetto in lode di Gios vanni Stringa stà impresso dopo la lettera ai Lettori mella edizione della Venezia del Sansovino, presso Altobello Salicato 1604 - in 4-to Notizie poi particolari intorno alla sua vita al-tre non ho che le seguenti che traggo dal detto mss. Era egli mercatante et essendo in Siria per cambiare le sue merci gli fu da malevoli rovinata la mercanzia che avea presa di reu-barbaro con l'acqua che però di ricco divenne povero e datosi dall'interesse alla lussuria. come era pingue assai, mort in Roma all'im-provviso. Il mes. suddetto ciò estrasse dalla Pinacotheca Iani Nicii Erythraei al passo sopr indicato, (Coloniae Agripp. 1645. numero CXXXVI. p. 248 Vol. 1): il qual Eritreo altre cose dice intorno alla dissolutezza del nostro Negro, che non giova di qui ripetere.

SYNT CHARITYM HI TYMVLI? CHARITYM SYNT NON TAMEN HIC EST SOLA CHARIS SED ET HIC IPSA SEPVLTA VENVS. SVNT TUMVLI HI VENERIS! VENERIS SYNT NON TAMEN HIC EST SOLA VENVS SED ET HIC IPSA MINERVA IACET. HICNE MINERVA IA-CET PIACET HIC SED NON TAMENILLA HIC SOLA IACET SED BY HIC CASTA DIANA IA-CET. ERGO ETIAM PERIERE DEAE? DVBI-TASNE PERISSE POSSE DEAS POTVIT SIL-VIA SI IPSA MORI!

Questa epigrammatica inscrizione che è cermente parto di poetica fantasia, e che non fu mai in questa chiesa scolpita, si trova col titolo Sylviae Matronae a pag. 310 tergo del Mo-numentorum Italiae di Lorenzo Scradero (Helmaestadii. 1592. fol.), e da esso io l'ho copiata. Halla anche il Palfero, ma con qualche diversità, dicendo ipsa minere nel quinto verso invoce di nicne minerra, e dicendo nell'ultimo IPSAS DRAS invece di IPSE DRAS che ha Scradero, ma che io credo errore in luogo di posse DEAS. Ho inutilmente scorsi i Necrologi di quece ne sono na tutte povernori si 1329 epoca conna, si da sirve Aggistrati, delle Fabbriche delta stampa della Scradero il quale, come ho le Repubblica, de Magistrati, delle Fabbriche detto cella Trefazione, raccoglieva l'epigrafi no pubbliche ec. Venezia 1634 presso Gio. Gias use fin dal 1357, e 1367 (Vol. 1. p. 1, 4) II cono Herta 1. H. detto che utilissimo è que-

Giauponese favola manuscritta, dicendo che Burchellati nel c. XXXVII p. 204 de suoi Comto simili alla nostra inscrizione.

FRANCISCUS BT IOANNES BAPTA FRACACI-NI PRES MERCATORES SERICI FILIJ OLIM MATTHEI SIBI PARENTIB. LVD.CAR CLARAB SORORIB. VXORIB. DILECTISSIMIS ATO. POSTERIS MONVMENTVM HOC POSVERVT ANNO DNE MDLXXIII. NONIS AVGVSTI-

Dal Palfero, il quale per errore scrisse senva invece di sentet, cioè mercatanti da seta. Sembra d'origine Bresciana questa casa Fracacisi, trovandosi fra i Vescovi di Pola nel 1665 un frate Ambrogio Fracassino nobile di Brescia, dell'ordine de predicatori, che fii per quindici anni in Venezia Inquisitore dell'eretica pravità (Vedi Ughelli Ital. Sacra. V. 494 num. LIII.) Però anche fra Veronesi c'è questo cognome, ed abbiamo: Opuscula physiologico-pathologi-ca ec. authore Antonio Fracassini medico Veronensi academiae Bononiensis atque Conjecturantium Mutinensis socio. Veronae 1763. 4 = e Tractatus Theoreticus practicus de fe-bribus - authore Antonio Fracassini medico Veronensi ec. ibid. Morini 1766. 4.

# 29

IOANNI VENTVRAE DE MARTINELLIS TA-DEAE VXORI ATQVE POSTERIS ANNO MDXXIIII. XXII. AVGVSTI.

MARTINGLES. Dal Palfero, che malamente scrive TADEO in cambio di TADEAE. Non ispetta questa tomba alla patrizia casa Martinelli la quale proveniente da Bergamo, era stata accettata fra nobili Veneziani soltanto nel-

È degno qui d'essere ricordato, sebbene non. Veneziano, ma che però molto visse in Venezia. Damenico Martinelli. Questi è autore dell'atilissimo libro: Il Ritratto di Venezia divisa in due parti, nella prima delle quali si descrivona le chiese, colle memorie più illustri: desta Chiesa del secolo xvi per trovare una donna positi, epitaffi, sculture, pitture più cospicue di nome Silvia che vi potesse corrispondere; colle dichiarazioni ed autori di esse. Nella sece ne sono ma tutte posteriori al 1592 epoca conda, si dà breve Relazione del Governo del-

30

sto libro perché lo si consulta ancora per le cose spezialmente che più non ci sono, e perche non soltanto è un giudizioso compendio di ció che scrissero il Sansovino, lo Stringa, il Martinioni, il Bardi, il Boschini, ma vi son tutte le giunte posteriori. Fu ristampato con altre aggiunte dal 1682 al 1704 per cura di D. L. G. S. V., e impresso in Venezia da Lorenso Baseggio nel 1705 - 12. (lo non sarei lontano dal credere che quelle sigle indichino Don Lorenzo Ganassa Sacerdote Veneto di . Santa Ternita, il quale viveva in quel tempo, e impresse: Riflessi divoti per la solennità della SS. Vergine Maria per la Vigilia del Santissimo Natale di N. S. G. C. ec. Venesia 1707. in 8 vo per il Milocco come veggo nella Biblioteca del Gaspari.) Il Martinelli e anche autore del libro: Orologi Elementari, cioè fatti con acqua, con terra, con l'Aria e col fuoco. Venezia 1669. 4 figur. che si registra nel Catalogo di Carlo Scapin. E nella Marciana abbiamo dello stesso autore il seguente libro manuscritto (Cod. 168. classe IV.) Trattato dell'acque desunto nell'occasione di regolare la laguna di Venetia. Parte prima divisa in due libri. Nel primo si parla del mare, suoi moti, et effetti. Si descrive lo stato della Laguna antico e presente; con alcune operationi fatte e da farsi. Nel secondo si discorre de'Lidi e Porti della medesima; con il modo di preservarli, et anco de venti, che ivi predominano. Consacrato alla serenissima repubblica di Venezia da Domenico Martinelli l'anno 1694 in 4: Dal principio di questo libro si conosce che il Martinelli era Romano di nascita. Dubbioso (egli dice) ancora in me Domenico Martinelli qual maggiore sia il debito o alla natura nell'havermi fatto nascere suddito di Roma, o alla sorte nel decorarmi per gratia suddito e servo della serenità vostra se in quella con la debolezza de'miei talenti appresi l'uso delle cognitioni, questa m'addottrinò nell'esercizio di ben servirsene. Manca la seconda parte.

MATTHEO BELTRAMELLO PATRI AMAN-TISS. FELICITAS FILIA SVISQ. HAEREDI-BVS VIVENS POSVIT. ANNO DNI MDXCIX. NONIS MARTHI.

BELTRAMELLE. Dal Palfero.

. ...

HENRICO ELIMAN ET CLARAE VXORI CHA-RISSIMAE EGRVMQ FILIJS ET HAEREDIB. ADHVC SVPSTITIB. 1556, APRILIS.

ELIMAN, ELMAN, HELLEMANS è famiglia che trae da Anversa la sua origine, e la vedremo ricordata anche nelle epigrafi di S. Maria For-mosa. Frattanto noterò che un Henricus Elmanus quondam Valentini, e insieme Carolus Elmanus figliuolo di Enrico nel 1564 per truffe di danari a varii mercatanti furono processati e il primo fu anche sbandito dallo stato Veneto, come sisulta dal Libro Raspe nell'ufficio dell'Avvogaria sotto il detto anno alla pag-132 tergo. Il nome e cognome simile può far sospettare che questa tomba (la cui epigrafe traggo dal Palfero) spettasse allo stesso Enrico Eliman. Abbiamo poi avuto feall'Ordine de'predicatori, un Ippolito Elmano alunno del Convento de'SS. Giovanni e Paolo, ch'era baciliere, e mori d'anni 45 nel 6 aprile 1585 del quale è alle stampe il seguente libro: Summae Theologiae D. Thomae Aquinutis doctoris Angelici iuxta praecipuas illius conclusiones in compendium redactae Tomus I, et II auctore R. P. Magistro Hieronymo Teutonico ordinis praedicatorum nunc denuo cura atque diligentia R. P. F. Hippolyti Helmani Veneti ejusdem ordinis Baccalaurei in lucem editae summoq. studio castigatae. A quo etiam apposituui est compendium additionis ad tertiam partem nunquam antea impressum, cum indice copiosissimo rerum praecipuarum, quae in toto hoc opere continentur. Venetis ex officina Damiani Zenari 1585 in 8.yo. Il padre Ippolito lo dedica all'ambasciatore di Francia D. Andrea Huralt signor de Maisse. Vedi anche Eckard, T. II. p. 273 sotto il titolo Hieronymi Teutonici.

2

D. O. M. CINERI BARTHOLOMAEI TIBONI MDGLXXVIII. XIV. IVNIL AETAT. LXXIII. PRAEMORTVI ANTONIVS MARIA FILIVS, Ripatriato, e fermatosi per alcun tempo, si mi-MDCCXIV. III. NON. OCT. AETAT. LXVI. DE- se di nuovo in viaggio per Roma; ma colpito FUNCTUS SUUM ADHAERERE OPTARAT. PIVM VOTVM ANGELVS FRATER BARTHO-LOMARYS NEPOS IMPLEVERE.

Dal Codice de' Gradenighi. Questa de' Tr-\*on: pare che fosse già in luogo di quella che vedemmo qui pure al num. 13. Nel Necrologio della parrocchia si ba: 1678. 14 giugno, il sig. Bortolamio Tibon attende in fontico de' Tedeschi d' età d' anni 73 circa = 1714. 4 ottobre. Antonio Maria Tiboni cordarol, d'anni 66

# 33

D. O. M. EVARISTO CASTELLI VENETO PRO SER. MAGNAE ETRVRIAB DVCE RERVM AGENDARYM MYNERE DIV IN HAC VRBE FIDE AC SOLERTIA PERFVNCTO LIBERALI-TATE IN AMICOS PIETATE IN PAVPERES PRAESTANTI MONVMENTVM HOC CVRA-TORES EX TESTAMENTO P. P. GBIIT ANNO MDCCXXIII, DIE IV. IVLII AETATIS SVAE. T. XXXV. p. 133). Osservo che se è vero che ANNO SEXAGESIMO OVINTO-

Dal mss. de' Gradenighi e del Curtl. Il Castreat di famiglia veneziana era Console del Granduca di Toscana presso la Repubblica-Nulla ho intorno a lui. Ma di questo cognome-

I. Alberto Castelli, veneziano, dell' Ordine de' Predicatori, vesti l'abito nel Convento di sant' Antonio abate nell' isola di Pago in Dalmazia, e compi gli studi suoi a vicenda nelle provincie Lombarda e Veneta, avendo dato saggi d' ingegno vivace e pronto. Sparse con 2. Istoria ed idea delle punte che di frequen-lode sua e con frutto dell' anime la divina pa-te grassano in Cividal del Friuli e suo terrola e nella sua provincia e fuori, avendo cominciato ad intraprendere un viaggio per l'Italia nel 1727 ad oggetto di erudizione. Nè solo nella predicazione, ma in altro genere di componimenti da lui recitati talora estemporaneamente nelle pubbliche e nelle private adunanze, era singolare. Il principe e vescovo di Trento volle averlo per suo Teologo, e n' chbe non poche dimostrazioni di affetto, anche perché il conobbe destro nel maneggio degli affari affidatigli. Recossi poi a Vienna, dove col mezzo del colebre ab. Pietro Metastasio suo amicissimo, ebbe l' onore di presentare a Maria Teresa un Poema in di lei laude, e ne riporto dalla imperatrice segni di gratitudine e di protezione. ( Opuscoli della Marciana ).

da malore, e consumato anche dall' età mori nel convento di Fabriano nel 1761 d'anni oltre go. Abbiamo di lui.

1. Panegirico di san Venanzio martire fatto nella chiesa della Rosa in Milano li 11 giugno 1728. dal padre F. Alberto Castelli, domenicano veneto, ministro in provincia di Dalmazia. Bergamo per Giovanni Santini 1728. 4to. È dedicato ad Andrea da Lesse

cavaliere e procuratore di san Marco. 2. Composizioni in lode dei duchi di Parma

Modena per il Soliani 1728. 4.

3. Panegirico in lode di san Francesco d' Assisi, recitato l'anno 1705 nel tempo ch' era lettore, in età d'anni 26, dedicato al p Maestro Giacinto Serry dottore di Sorbona, e teologo primario nella Università di Padova. ( Manuscritto era nella Bibl. de' santi Giovanni e Paolo di Venezia).

Di Alberto parlò il padre Domenico Maria Berardelli nel Catalogo de' mss. della suddetta Biblioteca (Nuova Raccolta Calogerana il Castelli del 1705 avesse 26 anni, non è piu vero che del 1761, quando mori, avesse oltre go anni, ma ne avrebbe avuto 82 circa.

II. Luigi o Alvise Castelli, cittadino venepiù volte ripetuto nelle nostre iscrizioni, trovo ziano, era professore primario di Medicina nel-da rammentare: la città di Cividale del Friuli. Sono sue ope-

> Meditatio phisico-medica ad usum illustris-simae Civitatis Foro-julii, grassante in ejus finibus boum epidemia. Venetiis per Alaysium Pavinum 1712. in 8.vo.

ritorio, consacrata alla illustr. città di Cividale. Venezia per il Lovisa 1726. 8.

3. Lettera responsiva a quesiti fatti in materia medica. Venezia per Domenico Lovisa. 1727. in 8.vo.

Di lui si fa menzione nel Giornale de' Letterati T. xxxvii. 557, e in alcuni Cataloghi.

III. Girolamo Castelli, viniziano, era poeta drammatico. Almerico in Cipro è un suo dramma rappresentato nel Teatro di san Moisè in Venezia l'anno 1675 ivi impresso pel Nicolini. Vedi Allacci, Dramm. p. 34. Evvi anche di lui una Oda in lode del patrizio Batista Nani. D. O. M. POST EXACTA ABTATIS TRIENNIA XXVI. SEXDECIM VERO HVIVS ECCLESIAE REGIMINIS ROGERIVS SERINI PLEBANVS DIVIQ. MARCI CANONICVS EVOLANS AD SVPEROS HIC LIQVIT CINERES. XI. KAL. APRIL. MDCCXIV.

Dalli mss. Curti e Gradenigo. Avvi però fra di essi differenza, dicendo POST EZACTAS AETA-TIS TRIBTERIDAS. Il pievano Rvezno Senint è registrato dal Cornaro all'anno 1666 (11. 254), ma lo chiama Sereno. Lo Scomparin ( Galliciotti. T. VII. p. 300 ) le dice Senina; ma io sto coll' epigrafe che ha Senini. Il Necrologio ba pure: 1714. 22 marzo: Rev. Rugger Seria piovano di questa chiesa d' anni 78 circa.

35

ANTONIVS DE BENEDICTIS ALVMNVS HV-IVS ECCLESIAE AC MAGNAE CONFRATER-NITATIS S. M. MISERIGORD. CAPPELLANVS ANNO AETATIS SVAE XXXVII. OBITYS HIC cio indicato (2). OSSA RELIOVIT 1640 DIE X SEPT.

Abbiamo questo epitaffio nel mss. Gradenigo, e negli altri che dicon tutti zasc invece di EIC che mi sembra più naturale. Il BEREDETTI è autore del seguente libretto:

Il Martire trionfante ouero martirio, translatione, et miracoli del glorioso soldato et ca-valiero san Vittore da Feltre protettore della M. R. Fraterna de' Sacerdoti posta nella chie-sa parochiale et collegiata di S. Maria Nova di Venetia. Di P. Antonio Benedetti alumno d'essa chiesa. All'illustrissimo signor Alvise Contarino fu dell'illustrissimo sig. Lunardo. In Venetia MDCXL. presso gli eredi di Gio.

presso il Canonico Corrier; ve n'é poi una ristampa fatta eseguire da P. Francesco Lombardo di chiesa dei santi Apostoli, in Venezia nel 1677. in 12. di fol. 5. e messo, indicata a p. 11 dell'Opuscolo: Memorie per servire alla sto-ria de santi Vittore e Corona martiri (Fe!tre 1812. 8.ve) autore D. Pietro Marco Gerlin. Tanto però dall'epigrafe che reca l'anno 1649, quanto dalla prima edizione del detto apuscolo 1640 vedesi clie il Benedetti viveva nel secolo XVII, non già alla fine del 1500, come ha già conghietturato il Gerlin per non avere solt occhio ne l'epigrafe, ne l'opuscolo della prima edizione. Egli poi ha osservato che questa Operetta del Benedetti è piana, ed appoggiata costantemente al Surio Vitae Sanctorum, ed al p. Cesare Valerano de' Geronimi-ni (1); cosicchè in questa Vita del Benedetti, senza più, contiamo d'avere quella del Valerano, seguendolo a pogina per pagina, e co-sì nella seconda parte che tratta della translanione e delle grazie operate e miracoli ottenuti da Dio coll'intercessione de' nostri santi. Passa poi il Gerlin ad incontrare alcune leggere differenze nella Vita scritta dal Benedetti. cogli Atti Bollandiani; ma basti per me avere

Quanto alla Confraternita, o Congregazione de' Preti sotto la protezion di san Vittore eretta in guesta chiesa, ho fatto menzione al num. 2: Può essere Veneziano un Giovanni Benedetti, che fioriva nello stesso secolo, e di cui abbiamo nella Marciana il seguente Itinerario = Ragguagli di Terra santa e della provincia di Chesruan descritto da Giovanni Benedetti Maronita del Monte Libano, nel viaggio da esso fatto in quelle parti l'anno 1667, 1668. (Cod. XLI. Classe VI. cartaceo, in 4-to del secolo XVII ). Comincia: a 1666, adi 12 di ot-n tobre in Venezia. Io Giovanni Benedetti ma-» ronita, dopo baver fatto il carico di diverse » mercantie sopra la nave san Michele e san Salis, 12. Questa è la prima edizione che vidi " Francesco, capitan Bastiano Bregano, per Ci-

(1) Il libretto del Valerano è il seguente che vidi pure presso il canonico Corrier: Narratione et historia delli tormenti, martirii et morte delli gloriosissimi martiri s. Vittore et s. Corona ec. del v. p. f. Cesare Valerano dell' ordine de' Mendicanti di san Gieronimo. In Venetia nocazvit. appresso Antonio Pinelli. 8.vo, dedicato alla Comunità di Felire in data di Vicenza 10 maggio 1595, cosicche questa non è probabilmente la prima edizione.

(2) Si potrebbe agginger nella serie degli seritori dataci dal suddetto si. Gerlin intorno a questi santi Maruri, anche l'ab. Coleti che ne fo parola nel Monumenta ecclesiae sancti Moyts. 1738. 4, to, p. 8. ce., 21. 11. 2. 1. 3. e. e. che l'autore della Vita di s. Vittore indicata a p. 7. è il chiar, postro ab. Giambatista Galliciolli.

m pro e Soria sotto il sopradetto giorno 12 ot. Papadopoli (Gymn. Patav. Vol. II. p. 302.) il n verso il Zante, ed indi a Paris et poi in Can-# dia con viveri per la città assediata da' Tur-" chi per terra, et giunti in quella mi fu tel-" to il vascello dell' ecc. " signor Andrea Corner Capitan generale della repubblica, onde n fui costretto a scaricar la mercantia, che han veve sopra detto vascello, et restar in Candia r medema . . . . Finisce . . . . In quanto poi al-» le gravezze che pagano li paesani, come già n dissi di sopra, il medemo aggravio perchi so-no tutti soggetti ad un medemo padrone, tan-no questi di questo Regno, quanto quelli di " Siria e Terra-santa, non essendovi altra difn ferenza, solo che li Bassa qualche volta sono » buoni, et qualche volta crudeli, et da ciò den riva, che li poveri patono degli aggravi qualn che volta più ia un paese, che nell'altro.

36

ALOYSIVS CONTARENVS O. ILLMI DD. LEONARDI MON. HOC PROPRIO TANTUM CADAVERI VIVENS PARAVIT. ANNO SALV-TIS MDCXLI. SVI AEVI LXXXV. OBIIT PIVS HVIVS TEMPLI PROC. AC BENEFACT, TER-TIO POST ANNO. NON. DECEMB.

Nel uss. Gradenigo sta questa Inscrisione. Nel miss. Curti si dice Contareno Filipe Leo-NARDI = si ommette CADAYERI e SFI AEFI

ALVISE Q. LEONARDO Q. Sebastiano Contarini era nato del 1556 a' 26 di maggio. La inscrizione cel dice procurator benemerito di questa chiesa. A fui il prete Antonio Benedetti ha dedicato il suo Opuscolo sopra san Vittore 16/10, di cui vedi la precedente epigrafe N. 35. Morl, come si rileva dall' Inscrizione, del 1644. d'anni 88. Il Necrologio dice: 1644. 5 dicembre. L' ill. sig. Alvise Contarini fu de c. Lunardo d'anni 80.

Suo padre LEONANDO nato del 1519, mori del 1581, e fu del Pregadi ( Geneal. Barbaro ). Ricorderò qui un lotterato nostro dello stes

so nome e cognome, da aggiungersi agli altri in altro luogo riportati. Questi è Luigi Conta-rino il Crocifero. È incerto se fosse di schiatta patrizia o cittadinesca. Il Gbilini lo dice nato di famiglia patrizia. Apostolo Zeno nelle Letdi tamgila patrizia. Appsido Deno indie este tere (Vol. IV. p. 19) dice sovenirsi di aver notato in qualche luogo che fosse patrizio. Il Tom. III,

n tobre 1666, m'imbarcai per quella volta, e chiama pure patrizio. Similmente il Gaspari al n staccatici dal Porto di Venetia, c'invianuno Papadopoli si unisce, e gli da per padre un Nicolo q. Alvise Contarini, e l'abate Rubbi stesso l'annovera fra' patrizii nel T. XXXII. del Parmaso Italiano. Ma il Sansovino suo contemporaneo che sempre usa porre la lettera P a' patrizii Scrittori, la omniette parlando del Contarini (Lib. XIII. p. 276), e fu ommesso poi del tutto il suo nome dalla Memoria dei scrittori Veneti patrizii di Pietro Angelo Zeno, edizione 1662, in 12. Ohre a ciò il Foscarini non gli dà mai il titoio di nobile, ed egli stesso con altro non si chiania che con quello di Cro-cifero. Giuvanetto assai si diede Luigi allo studio delle lettere, e per potervi più agiatamente attendere, entro in età d'anni 10 nella Congregazione de Crociferi. Più tempo stette in Roma ed in Napoli, applicato continuamente agli studii della storia, della rettorica, della poeria. È ignoto, come l'anno della sua nascita, così quello della sua morte. Ma del 1553 in cui furon per la prima volta stampate le sue rime, dob-biam credere che fosse nell'adolescenza; e che del 1607 tuttavia vivesse, come appare da una delle edizioni del suo Giardino, citata appo il Gaspari. È poi assurda l'epoca della morte che gli assegna il Papadopoli, e così pure l'anno dell'età; imperciocche se fosse morto del 1650 in età d'anni 48, sarebbe nato del 1602; sarebbe quindi di molti anni posteriore al 1553. Ne è che si tratti di un diverso personaggio, giacchè il Papadopoli parla dell'autore del Giardino e della Origine e nobiltà di Napoli, ch' è lo stesso di cui noi parliamo. Il suo Ritratto come Crocifero stà nel Quadro a fianco dell'altare nell' Ospedaletto contiguo alla chiesa de' Gesuiti, unitamente al ritratto del p. Benedetto Leoni generale de' Crociferi, di mano di Iacopo Palma il giovine. Vedi Ridolfi II, p. 181, e Moschini Guida Vol. I. p. 669.

Opere sue abbiamo: 4. Rime nel libro sesto delle Rime di diversi eccellenti autori raccolte e mandate in luce con un discorso di Girolamo Ruscelli. Venenezia per Gio. Maria Bonelli al segno del Pozzo. 1553 in 8.vo stanno a pag. 219. 220. 221., e sono sei sonetti che cominciano: = A che dolersi = A la fresc' ombra = Dio mezo capra = Flora gentil = Giovinetto pastor = Sublimi ingegni = Il sonetto Giovinetto pastor fu ristampato nel Tomo XXXII del Parnaso Italiano fra i Lirici Venesiani (Zatta 1788. pag. 103).

2. Un sonetto suo è a pag. 168 del Tempio alla signora Giovanna d'Aragona (Venesia 1555 8.vo, e comincia: Lascinte sacerdoi ogni altra cura. A pagine 26 del libro stesso vi sono alcuni esametri latini del Contarino, e cominciano Graccia Tyndaridem laudovir, Roma, Sobinas.

 Ha un componimento pure latino poetico in una raccolta intitolata: In funus Rev. P. F. Xisti Medices ord. praed, epigrammata. (Venettis 1562. in 4.) citata dall'Agostini p. 589.

Vol. II.

Voi. 11.

4. l'antiquità, sita, chiese, corpi sonti, reliquie e statue di Roma. Napoli 150-, appresso Gioseppe Cacchii in 30- con dedica del
l'autore a don Amonio di Aragona duca di
Alla di Roma di dilagga, i cui interdessi

6. E in forma di dilagga, i cui interdessi

6. E in forma di dilagga, i cui interdessi

6. E in fampato in Venezia nel 157- ii

8. vo con dedicasione dello Stampatore Francesco Ziletti a Pranesco Giustiniano.

5. La nobità di Nepoli in dialego. Napoli 1569.

8. Stà dietro il precedento Dialogo, one dica dell'autore a' signori Napoletani. Gl'interlocutori sono gli atessi. Lion e Bembo. Dice il Foscarini (Lett. Ven. p. 567, 568, 158). Le nobi e propieta e para critica, nè illustrazione di sorte. Que solibro è stato ristampato con altri opuscoli di storie del Regno di Napoli nel 1680 appresso Carlo Porsile in 4,4, notando che il libro del Contarino purta sul frontispisio l'ano 1679. Il Gibiini fralle opere del Contarino nota anche Belletzta delle donne Napolitane; ma questa non è che una parte in serita nel presente libretto della Nobiltà di Napoli.

6. N'ago e dilettevele giardino se. raccolto dal R. P. Luigi Contarino Croesfero coll Aggiunta allo stesso. Parti due. Visema 1597. 450 = Vis 1580, 1590. in 410 = Vis 1600. in 410 = Vinesia: 1519 in 4, e ivi 1600. tomi tre in 12. " Queste edition in 42 in interior all'attache del 1597 in Visemas, ch'è dedicata: al p. Lauro Baduraro predicatore e vicario generale del Crociferi, nipote dell'autore, con varyii someti in laude dell'opera scritti da Girolamo Badoaro, da Giacomo Barbaro, da Musio Manfredi, da Musio Sforsa, da Lecro-

Stecchini, da Giambatista Titoni, e vidi anche l'edizione del 1619 eseguita da Alessandro de' Vecchi; ed arricchita di figure in legno (le quali altro non sono che incisioni adoprate in altri libri, e poste a caso in questo, senza alcuna consonanza col soggetto di cui si parla). Vespasiano Zugliano ha una epistola a' lettori intorno all'opera. Il Gaspari vide l'edizione 1607 in cui è questa medesima epistola, nella quale si rammenta l'autoro come allora vivente. Il soprallodato Foscarini chiama a buon diritto cosa secca, povera, e mancante d'ogni fondamento, un catalogo-di Scrittori veneziani posti nell' Aggiunta di questo libro, ch' è una raccolta di fatti storiei di ogni genere. L'Aggiunta che vennefatta dallo stesso autore, impressa anche questa in Vicenza nel 1597. 4to è dedicata a Tomniaso Contarini figlio di Gasparo podestà di Vicenza dagli eredi di Perin. Libraro. Sonvi sonetti in laude dell'autore, cioè l'uno di Marco Stecchini, l'altro di Giovanni Monte Rodigino, e un terzo di Andrea-Sgarbazetto; e due epigrammi latini, l'uno di Bartolommeo Tornelletti, e l'altro del suddetto Marco Stecchini. 7. Genealogia degli antichi Hebrei, nella qua-

Le è descrim le lore discendenta da Adamo fino a Christo Sulcator nostro, e l'Origino le le fait be, degit heroi l'rajari et traci, et di molti prencipi antichi et moderni (wasticordato dal suddetto Vaspaino Zugliano il quale aggiunge che aoria composizioni in rima e in prosa il Contactini aorumente tiene appresso di sè non pubblicate tra quale come giora rippende il vogo libro della Come giora rippende il vogo libro della

Genealogia ec.

8. Della ottima bellezza della Donna.
g. Dell'origine della Patria del Frioli = Libri ambedui ricordati dal Sansovino (Lib. XIII., p. 276) dicendo che il Contarino tuttavia scrive diverse altre materie e trattati.

Fra i varii che lo rammentano sono: Il Merelli (Operette I. 199, fra 'posti che tengono onorato posto nel secolo XVI). L' ab. Andrea Rubbi (p. 311, T. 3a del Parnaso) = L'Albertici p. S. Il Superbi (Libro III, p. 101, III) Quadrio (Vol. II, pag. 559). Il Crescimbeni (Lib. V. pag. 441). Sirolano Gillini (Uon. letter. Vol. I. pag. 157). Il Papadopoli (I. c.)

Muzio Manfredi, da Muzio Sforza, da Loren-20 Viaro, da Nicolo Eugenico, da Marco trizio figliuolo di Lazzaro e di Elisabetta Tirmovembre, e mori del 1690 17 agosto. Fu Ca. BRIS MDCCXLVIII. stellano a Verona. Scrisse : Fasti Veronenses ab Aloys. Cont. Laz fil. collecti. Veronae 1681 in 4to. E anche Rime scritte nello stesso anno 1681. in 4.to, erano appo i Contarini in-calle della Testa; libri però ch'io non vidi.

OSSA P. IACOBI DE GENERIS SVBD. TITV-LATI OBIIT DIE III. APRILIS MDCXLVIII.

De Genears. Dal mss. Gradenigo. Nel Ne-crologio si legge = 1648. 3 apr. il R. pre Giacomo di Zeneri d' anni 53.

38

OSSA REVERENDI IOANNIS REGINATI PRIMI PRESBYTERI TITVLATI OBIIT DIE XXIX, SEPTEMB. MDCLXX!. AETATIS SVAE LXXXXI.

REGINATI. Dal mss. Gradenigo.

39

OSSA | REVDI DOMINICI LENSI | PRIMI PRESBYTERI TITVLATI | ET SACRISTAE HVIVS ECCLESIAE | OBIT ANNO | MDCCXII. | XIIII. CALENDAS | APRILIS.

Lansi. Dal mss. Gradenigo; avendola però io stesso sopraluoco confrontata dopo la raccolia che aveva fatta delle lapidi precedenti. Nel Necrologio si ha: 1712. 19 marzo. D. Domenico Lensi, primo prete titolato, d'anni 74 circa.

OSSA REVERENDI LAVRENTII GALEOTTI PRIMI PRESB. TITVLATI S. CANCIANI. OBIIT V. CALENDAS IVNII MDCLVIII. AETATIS SVAE LXXIIII.

GALEGITI. Dal mss. Gradenigo. Abbiamo dal Necrologio: 1658. adi 27 maggio. Rev. pre Lorenzo Galeotti primo prete d'anni 70 circa.

DOCTRINA VIXIT ALIIS HVMILITATE SIBI PROBITATE DEO ANTONIVS PALV HVIVS

polo figlia di Almoro. Nacque del 1662 a' 23 ECCLESIAE ANTISTES. OBIIT DIE V. OCI O-

Patv. Dal mss. Gradenigo. Il Cornaro nella serie de' piovani scrive Palui. Era stato cletto del 1740. Il Necrologio ha: 1748. 5 ottobre D. Antonio Palu pievano d' anni 76 circa.

OSSA O. BERNARDI TONELLI DIACONI TI-TVLATI ET SACRISTAE.

Tonelli. Dal mes. Gradenigo.

TBI VIATOR IN DOMINO OVIESCYNT CINE-RES IACOBI FIORDELLI F. D. ANTONII RE ET NOMINE OMNI LAVDVM GENERE INSI-GNIS. ORA VT ANGELORYM IN CONSOR-TIO OVIESCAT ET REQVIEM AETERNAM PERCIPIAT. OBILT ANNO MDCLXXVII. V. KALENDAS APRILIS.

Ftorogelli. Dalli mss. Gradenigo e Coleti. Il primo dice Fiondenti: il secondo dice Fiondell: e siste invece di ini, ed ha l'anno mocexexvii in cambio di mocaxeva. Nel cognome ho seguito il Coleti.

IO. LAVRENTIVS SVAIER | NORIMBER-GENS | OBIT ANO 1689 DIE 29 SPBRIS.

Questi fu uno de' più rinomati Negozianti furestieri stabilitosi in Venezia nel secolo XVII. Venne da esso Carlo Magno Svayer, dal quale nacque Giovan Carlo, e da questo li tre fratelli Gianmichele, Amadeo, e Benedetto Svayer; famiglia che ha sempre mantenuta nel commercio la riputazione de' suoi maggiori; e della quale vedremo lapidi altrove. La presente fu raccolta dall' erudito ed onorato Negoziante Giovan David Weber, che con altre collocolla sul muro di un suo orto nella Fabbrica che tiene a sant' Eufemia della Giudecca. Stava in questa chiesa di santa Maria Nova sul suolo sotto il pulpito, e dal Necrologio si ha: 1689. adi 28 settembre Giovanni Lorenzo Svayer mercante todesco de anni 54 circa. Lo fa seppellir Anna Elisabetta sua consorte.

COMODITATI | PVBLICAB | INSTAVRATO | MDXXVII.

Stà scolpita sul pozzo nel Campo, di santa Maria Nova.

46

DVM. VOLVITVR. ISTE TAD. ASCR. IVSTINOP. VER. SALAMIS. CRETA. IOVIS. TESTES, ERVNT- ACTOR. PA. 10. Sa. M.

Sulla facciata esteriore della casa al numero 5829 situata nel campo di santa Maria Nova vedesi scolpita una elegante nicchia di pietra, entro alla quale stà in piedi un vecchio peloso tutto e con barba lunga, raffigurato (forse) per Saturno o pel Tempo, il qual vecchin tiene con ambe le mani due perni a'quali sta raccoman-dato il disco solare. Sotto a questa nicebia vi sono le parole sucriferite DEM FOLFITFE ISTE con quel che segue. Al fianco di questa nicchia è lo stemma della veneta patrizia famiglia Benno; stemma scolpito anche sul pozzo della stessa casa. Questa casa era giá abitara nel secolo XVI, cui questa scultura appartiene, da Galamatteo Banno nepote del celebre cardinale Pietro Bem-bo, e dalla stessa famiglia proveniente. Che fosse abitata da lui, lo si conosce anche da una epistola del cardinale a M. Alfonso Toscano in data 4 luglio 1529. in cui dice : M. Giovan Matteo Bembo mio nipote che sta a santa Maria Nova sul campo, assai conosciuto da cal'uso di que' tempi, inventato questo motto, o impreso, e fattala porre in quel sito; volendo PA . 10 . SE . Mr . Confesso il vero che sono sta- nel Libro Terzo delle Imprese Illustri ha inta-

to assai tempo, prima di dicifrarle; ma ne sono poscia venuto in chiaro scorrendo il Ragionamento del Giovio, e il Discorso del Ruscelli intorno alle imprese. Lodovico Domenichi interlocutore nel Ragionamento (p. 103. ediz. Ziletti 1556), aveva veduto sopia la tavola nello studio di Paolo Giovio una carta sulla quale era disegnato il Sole col motto DEM POL-FITTE ISTE; eravi inoltre il disegno di una pianta di semprevivo, e attorno le sigle non 10. MAT. della spiegazione rispose, quella essere la impre-sa la quale Giammatteo Bembo aveva fatto dipingere sopra la facciata della sua casa, che le sigleaveale per sua norma aggiunto esso Giovio, le quali spiegavansi Nobilis Joannis Matthaei Bembi Senatoris Veneti; e che le quattro sigle puntate indicavano i nomi: Paulus Iovius, Se-bastianus Munsterus. Prosiegue poi il Domenichi a spiegare tutta l'Impresa partitamento, indagando l'intenzione del Bembo nell'addottarla, cioè per la pianta sempre viva, e per il sole, intendersi che finchè il sole s' oggirerà intorno a i poli sarà sempre viva la memoria, e l' obbligazione che ha il Bembo, e tutta la cosa sua all'amore del Giorio e del Munstero, e conchiudendo che i nomi appunto del Giorio e del Munstero furono collocati dal Bembo in onore di ambidue perché hanno fatta onoratissima menzione dello splendor di lui nelle loro storie. (Vedi il Giovio nel libro 57, p. 488. ediz. 1572, e il Munstero nella Cosmografia a p. 915, ediz. latina 1550; e il Sansovino nella dedicazione premessa alla storia di Leonardo Bruni, dove dice: Il Giovio a vostra perpetua gloria vi ha registrato nelle sue eterne memorie con lode sempiterna del vostro chiarissimo vallari tutti. (Lettere. Lib. III. p. 198. ediz. nome; e il Munstero autore iliustre scrivendo 1743). Aveva Giammatteo stesso, secondo di voi è pubblico tessimonio del vostro valore, nome : e il Munstero autore illustre scrivendo e Giovanni Sleidano seguendo i predetti storici ha fatto il medesimo nelle sue cose ). Il significare che infinche il Sole si aggirerà in Giovio nell'approvare la spicgazione del Dotorno ai poli, le città di Zara (14DRA), Cattaro menichi, dice ch' egli ne avea data un' altra: (15CRIPLIM), Capodistria (1FSTINOPOLIS), Verona ciuè che esso Giovio e il Munstero con aver (ГЕRONA), Ĉipro (SALAMIS) (1), Candia (СВЕТА futta testimonianza del valore del Bembo l'ab-10715) faranno testimonianza delle sue azioni. biano così reso immortale, sempre vivo finchè Sotto alle dette parole si leggono poi le cifre il sole giri il mondo. Il Ruscelli però il quale

(1) Uno de' nomi dati all' isola di Cipro era Salaminia dalla città di Salamina oggi distrutta, e stava lontana dall'odierna Famagosta due leghe. Salaminn fu anche chiamata Costanza, e in greco Famagosta veccliia (vedi la Corografia dell'isola di Cipro del p. fra Ste-Sano Lusignano. Bologna 1573. 4.to a pog. 2. tergo, e 11. tergo, 12.



Insc. Von. vol. III. S. M. Nova num. 46

and the second second second second second second

. .

. . .

Digitized by Go

con questa Impresa far nota al mondo la gloria dar esempio a' figliuoli e posteri suoi, che le operazioni virtuose e celebri fatte sotto lo splendor del sole e al cospetto del mondo nun possono mai per alcun tempo perire, ne seccarsi per alcuna nube di malignità, o d'invidia altrui, imperciocchè per qualche tempo il valor del detto gentiluomo non ha ancor esso mancato di avere le sue nuvole d'invidia e di maro nel 1539, nella quale si duole di non essere stato fatto Cavaliere, colpa uno dei Senatori che s'è posto a contraddire alla proposizione che n'era stata fatta in Senato ( Zucchi III. 247 ), e da una pure del Cardinale ad esso Bembo (Libro V num. 275) con cui gli dice che se non ebbe dalla patria quell'onore che s' è me-ritato, ciò venne perchè nelle repubbliche sempre vive e viverà la emulazione e la invidia. Il Ferro tanto nel Teatro d'Imprese (Parte II., p. 396.) quanto nelle Ombre apparenti nel suo Teatro d'Imprese (pag. 251) ricorda questa Impresa del Bembo, spiegandola tanto come Munstero, quanto come ad indicare che egli e la casa Bemba saranno, per mezzo di quei due storici, perpetuamente vivi nel mondo.

Ciò premesso ad illustrazione di questo patrio monumento, è d'uopo dire qualche cosa su tutti e tre i personaggi che lo compongono, subbene sien tutti notissimi, avendo spezialmente matten fanno menzione gli storici tutti, e lo stesil Bembo un lungo articolo nella serie degli Il-lustri scrittori del Mazzuchelli.

Giammatteo fu figliuolo di Luigi q. Zaccaria Besmo, patrizio veneto, e nacque circa il 1491. Da giovanetto navigo in Soria, e visito i santi luoghi di Gerusalemme . ( Lett. di Principi I. 205). Tornato in patria contrasse maritaggio all'offizio dei Camerlenghi di Comun dalla casnel 1519 con Marcella figliuola del q. Sebastia- sa d'onde si trae l'assegnamento del Principe; no Marcello q. Benedetto, e nepote del cardi- ma il cullegio non volle entrare nella discussio-

gliata in rame anche quella di Giovan Matteo chiamava nepote del Cardinale. Questo maritag-Bembo secondo la descrizione che ne fece il gio fu procurato dallo stesso Pietro Bembo che Giovio, non già secondo la forma che oggi ve- compiacevasene assai, fino a darne partecipaziodesi sul frontispicio della Casa, e che io qui ne a Papa Leone X con lettera 6 ambre 1519, des sail frontispieco della casa, e cue to qui ne a rapa Leone A con retera o ginner 1.19, armo di unire intagliata, figuita i il disegno del- va la cardinale di a Maria in Pottico con alla l'amicissimo mio signor ingegnere Casoni, con- di primo Ottobre 1519. (Lettere vol. I. pag. n.) gliettura che non tanto abbia voluto il Bembo e p. 47). Molti furono gi'i incarichi dal Bembo sostenuti e dentro e fuori della città. Fino daldell'ottima sua vita e delle tante illustri azioni l'Agosto 1520 veggiamo ch'era al dazio del vin, da se fatte in servigio della patria, quanto per e cho fu fatto uno de' XL al Criminal. Del 1522 in agosto offeriva un imprestito di 500 ducati per andar sopraccomito, ma rigettata fu la pro-posizione. (Sanuto Diarii. XXIX. XXXIII). Del 1524 e 1528 il veggiamo di nuovo del Consi-glio di XL, del quale fu anche capo. Sopraccomito poi essendo nell'anno stesso 1528, nelle acque di Puglia verso Bestize il giorno degl'Innocenti, a' 28 xmbre, una fortuna di mare ruplignità, come han sempre le persone chiare. In pe la sua galea e due altre, e pote salvar la vi-effetto che il nostro Bembo avesse suoi invi- ta avendo però perduta ogni cosa (ivi XLVI. elletto che il nostro Bembo avesse suoi invi- ta. avendo però perduta ogni cota. (ivi XLVI. diosi lo possiamo conoscere da una lettera che XLIX) Pa poi Sopraconsolo; Auditor Nuvos: egli al cardinal l'ietro suo sio serisse da Catta- enel 1253 fu eletto conte a Zara (Mss. Reggim.) dove trovossi pure nel 1557 al tempo del-la guerra contro il Turco in cui molto bene si è Giammatteo diretto, alimentando, dice il Sansovino, per sentimento di cristiana pietà l'armata del Papa e dell'imperatore disagiata che dirigevasi verse i Turchi. (Dedicaz. nella Storia del Bruni). Del 1538 venne provveditore a Cattaro (Mss. Reggim.) con grandissima fama per l'ottimo reggimento di Zara, e bravamento il difese dagli assalti di Ariadeno Barbarossa : imperciocche dopo grandissima prudenza e av-vedutezza usata per tener tranquillo il Barbarossa che avevagli chiesto di cedere Cattaro, un segno di gratitudine verso il Giovio e il vedendo l'importunità di quello, e d'essere costretto di venire all'armi, non solamente resistendo a' colpi del nemico difese quella terra, ma con tal ordine e con tanto valore ció fece, che il Barbarossa si ritirò dall' impresa, ed chbe altamente a stimare il valor del suo stesso. nemico. Di questo fatto gloriosissimo per Giamso eroe più particolarmente degli altri nelle sue lettere lo descrive. Leonardo Emo savio del Consiglio, e i savii agli Ordini per dare condegna rimunerazione a servigi del Bembo in questo incontro, proposero di crearlo Cavaliere dando a lui e a' figli suoi 300 ducati di entrata Rale Pietro Bembo, sendo la madre di lei, so- ne dell'argomento (Longo. Commont. mss. p. rella di lui; dal che venne che Giammatteo si. 342. Lib. 111); della qual cosa assai lagnavasi

147). In quest' anno medesimo 1539 era stato ballottato bailo a Cortu, ma non rimasevi; il che fa dire al Bembo Cardinale che quelli che hanno tolto Corfu a suo nipote non gli potran-no torre la viriu e il valor suo. (Lett. V. pag. 225), Del 1541 era stato numinato luogotenente a Udine, ma per motivi di parentela noo accetto il carico, avendo in cambio accettato il reggimento di Capodistria. Da questo passó a quello di Verona negli anni 1543 1544, pel quale è grandemente encomiato in una lettera da Girolamo Fracastoro diretta al cardinal Pietro Bembo da Verona a' 12 settembre di quell'anno 1544; lettera che non si contenta soltanto di narrare i beneficii a quella città dal Bembo fatti, ma scorre per tutte l'età della vita di lui blosoficamente ragionando sulle di lui vicende e sulla fortuna che sembra essergli stata fedele compagna nelle azioni. (Leuere di Principi. Vol. III. p. 84). Nel 1546 trovossi capitano di Famagosta ( inss. Reggimenti), ove, secondoché narra Marco Guazzo nella Cronaca (p. 415 tergo. ediz. 1555 fol.), facendo con digenza scavare in più luoghi per abbellire la cotà, scoperse fra i molti marmi nel 1548 il sepolcro di Venere, conosciutosi per le lettere che v' erano intagliate e nulla dal tempo corrose. Il qual monumento egli fece recare nel mezzo della piazza di Famagosta, e in luogo eminente tra due colonne bellissime collocare. Del 1552 era capitano in Candia ( mss. Reggim.). Avanti la chiesa di san Salvator nella città di Candia vi è una fonte che fu fatta fabbricare da Giammatteo Bembo quando fu capitanio in Candia, e quivi è posta una bella statua antica senza testa; e la pietra ove si sogliono pubblicare i bandi era un' ara antica ottangola di marmo bianco bellissimo. Così Onorio Belli vicentino nella descriz. di Candia, ricordata da Ap. Zeno in una nota mas. in un esemplare della lettera di Pietro Bembo al nipote Giammatteo 1564. 8. esistente nella Marciana. Fu rettore a Brescia nel 156u (mss. Reggimenti) e quivi pure studiossi di abbellire la città allargando la piazza dinanzi al palazzo di sua residenza, e aprendo una nuova strada (Zucchi Lettere. I. pag. 576). L'anno appresso Valente delle provveditor generale in Ci-136 venne eletto provveditor generale in Ci-pro, ma se ne dispensò; e avrebbe esiandio il suo sapere ne maneggi politici, e nelle cost Bembo sostemuto il ducato di Candia nel 1954 specialmente del mare fucendone chiaro indicui era stato eletto in luogo di Marco Grimani, zio le galee sforzate, armate dalla signoria se per la sua grave età non avesse chiesto di- per ricordo suo. Era intelligentissimo delle forspensa. (Corn. Creta sacra II. 426). Fu per al- tificazioni militari, per lo che furono quasi sem-

il Bembo nella sopracitata lettera (Zucchi. III. tro in quest' anno 1564 scelto con altri sette giudici ad esaminare le operazioni da farsi sul liume Sile ( Zendrini. Mem. Storiche. 1811, Vol. I. p. 269). E non senza ragione perché anche in proposito di acque intendentissimo era il Bembo. Il Ziletti dedicogli, come vedremo, il Trattato del Piccolomini sulla grandezza della terra e dell'acqua, perchè il Bembo è particolarmente intendentissimo di queste cose dell'acque e si fattamente che molti di coloro che l'hanno per sola e principal professione loro si gloriano di confessare che più acquistano da un ragionamento o discarso di lui, che da lungo studio ed esperienza ch' essi vi facciano per se stessi o con molti altri. Era stato poi frammenzo a' detti officii, Governatore dell' Entrate, Consigliere, Decemviro; e tutti i magistrati sostenne con grandissima sua laude. Narrasi, fralle altre cose, che ancor fanciullo si andasse spontaneamente a metter dentro in Padova assediata da Massimiliano al tempo della Lega di Cambray, e che per solo favor della fortuna scampasse da più d'un manifesto pericolo al quale s'espose per far conoscere il valor suu e l'amore verso la patria. (Lettere di Principi p. 85.) Egli stesso racconta che essendo capo di XL fu autore di una deliberazione che fece il Senato contra l'opinione della maggior parte del Collegiu, la quale portò la conservazione non solamente dello stato nostro, ma di tutta Italia, cioè, quando fu risoluto che Luigi Pisani colle genti fiorentine e con quelle che si trovava avere dovesse andare nel regno di Napoli, e che il duca di Urbino si rimanesse di qua. (Zucchi. Lettere. III. p. 248) E non solo verso la patria, ma verso anche agli amici si dimostro pietoso, a segno d'esporre la propria vita; specialmente quando essendo ancor giovane volle salvare. Marco Michieli suo amico il quale pieno di mal talento volendo assalire a S. Ginliano il procurator Molino, uccise il figliuolo. per lo che essendo fuggito, e cercando di nascondersi non v era amico ne parente che pur volesse riceverlo la notte in casa, per lo timore del bando e delle pene gravissime imposte; e il nostro Bembo solo il ricevette e con tanta prudenza adoprossi che non lo lasció perire. (Lettere di Principi I. c.) Ma già tutti i contempodelle storie, ingegnandosi, secondo le occorren- ed era di mano di Iacopo Tintoretto. se, e il poter suo, di emulare gli atti egregi degli antichi e de' moderni . Attestasi che codeste sue virtù non furono mai bruttate da alcun vi- biamo di lui : sio, e che per essere anzi di natura troppo aperta, leale, e libera, gli ha nociuto appresso molti co'quali egli avrebbe dovuto piuttosto dissimulare, e lusingare, Il Sansovino nel luogo citato aggiunge, che assai grande era e bello di persona, ben formato di corpo, di natura robusta e valida, nella conversazione affabile, piacevole ne' metti arguti, acuto d'ingegno, giusto, amator delle lettere, dei soldati, de' pittori, degli scultori, degli architetti ec. Come amator delle lettere egli fit nel 1551 uno degli istitutori della Viniziana Accademia detta degli Uniti ciò apparendo dall' original codice ch' in possiedo membranaceo contenente il capitolare dell'accademia stessa nel quale a p. 11 si legge: MDLI. IX. dicembre su presa la sopra notata porte a tutte balotte e furono subito creati per Conservatori perpetui gl' infrascritti dodici no-bili vz. Gli cl.m. m. Gian Matheo Bembo, M. Marcantonia Moresini dottore. M. Hieronima Ferro. M. Andrea Gabriele. M. Polo Rimondo. M. Domenego Moro. M. Antonio da Mo-lin. M. Pietro da Mosto. M. Vettor Bragadin. M. Alovise Foscharl, M. Nicold Michiel, M. Francesco Venier. E. ignoto il certo tempo della sua morte, ma intorno al 1566 viveva ancora, perchè il Ruscelli nel libro delle Imprese in quell'anno stampato (p. 492) par- 3. Lettera scritta quando era Rettor di Cattaro la come di uomo tuttavia vivente: Onde con raro e notabilissimo esempio si è veduto purquesti giorni che avendolo i padri eletto duca di Candia hanno poi benignissimamente riceouto lu scusa sua, e vedendolo d' età maltagrave, se ben robusto e vigoroso han più tosto voluto aver risguardo alla conservation della h. Lettera scritta nel 15 dicembre 1519 da Vevita sua che a quell'utile e servitio pubblico che per tante esperienze si promettevano dalla prudenza e dal valor suo. Nel Capitolo interno del Convento de' santi Giovanni e Paolo stavasul suolo nel mezzo una lapide insignita ne quattro contorni collo stemma della famiglia 5. Lettere diverse ad Ariadeno Bassà e ad altri Bembo, ed eranvi sopra scolpite queste sole let-tere toannes matners banno. Il Curti nelle famiglie patrizie Veneziane dice, che questa tomba spettava al nostro Giammatteo, e che ricoperta dal nuovo selciato, non più ei vedeva la pietra. Vedremo però anche in san Salvadore una tomba appartenente a questa stessa casa. Il

pre approvati e seguiti i suoi consigli in questa Bembo aveva la sua effigie fragli illustri nella ateria. Dilettossi grandemente della lettura sala del Maggior Consiglio, anzichè bruciasse;

> Meritamente il Mazzuchelli ha registrato Giammatteo Bembo fra gli scrittori Italiani. Ab-

1. Nove lettere, alcune delle quali si possono chiamare piccoli Trattati in cui descrive minutamente le circostanze dell'assedio di Cattaro da esso sostenuto. Trovansi impresse nel Libro I. delle Lettere di Principi da c. 137. tergo fino a 146 tergo, ediz. 1573. 4.to, e nel Lib. 111. da carte 58 fino 72 della più copiosa edizione di quelle Lettere fatta per lo Ziletti nel 1581. 4 to. Sono precedute da una Ducale di Pietro Lando in data 7 giugno 1539 di-retta al Bembo, assai onorifica; e frammezzo ve ne sono delle altre di Ariadeno Barbarossa, e di altri che servono a dare piena contessa di quell'avvenimento.

2. Lettera scritta quand' era Capitano di Brescia a Girolamo Faleti conte di Trignano, e ambasciador di Ferrara, in data di Brescia del primo Giugno 1560, stà a pag. 376 fino 584 nel Vol. 1. dell' Idea del Segretario di Bartolomeo Zucchi. Venezia 1606. in 4.to. È questa Lettera molto interessante non tanto per le cose da esso operate in Brescia, quan-to per le opinioni ch'egli mostra di avere intorno alla conservazione del buon aere in Venezia, e in materia de' fiumi e delle nostre

lagune.

al cardinal Pietro Bembo in data 27 dicembre 1539, nella quale duolsi di non essere stato creato cavaliere, e descrive le cose da se fatte, onde tanto più si conosca il torto che gli si fece. È a p. 247 fino 252 della terza parte delle Lettere del Zucchi. (Venezia 1606. 4.)

nezia a papa Leone X ringraziandolo della papale benediziono a lui e alla moglie sua conferita. È a pag. 519 del Vol. V. delle Let-tere del cardinal Bembo (Verona. Berno

1743. 8 vo ).

si trovavano colle loro risposte in un Codice già della Biblioteca Soranzo segnato. CLXII. Comincia: Per lettere di V. Ecc. ma Sig.a da me lette . . . . Finisce : Che altra mia contentezza di questo mondo. Di Cattaro a' 27 di dicembre 1539.

Lunga poi è la serie degli Scrittori che al-

mostro Giammatteo indrissarono dell'Opere, e quandu esso Giustiniano vide la vita del Bemco o molto ne parlano = Quanto ai primi, co-nosco i seguenti = Giordano Ziletti gli dedica il Trattato della Grandezza della l'erra e dell' Acqua di Alessandro Piccolomini. Venezia 1558 e 1561 in 4.to, perchè il Bembo aveva in grande estimazione il Piccolomini, e lo chiamava un vero miracolo della natura ec. = Francesco Sansovino gli intitolò le Rime di Giovanni Mauro d' Arcano. Venezia 1561. in 4.to (1); le Vite di Plutarco da esso Sansovino tradotte. Venezia pel Valgrisi 1564. T. a., e l' Istoria Universale di Leonardo Bruni detto l' Aretino tradotta da Donato Acciajuoli. Vene 21a 1561, in 4.to con dedicatoria di dieci pagine scritta dal Sansovino stesso tutta in elogio delle azioni di Giammatteo = Lodovico Dolce dedico al nostro Bembo il libro di Sesto Ruffo della dignità de' Consoli e degli Imperadori, tradotto da esso Dolce. Venezia. Giolito 1560. in 4to. = Camillo Besalio dirige al Bembo una lettera in data di Feltre 2 maggio 1544 in cui lodandolo ricorda il fatto di Cattaro, e la reggenza di Zara per 33 mesi, e di Capodistria e di Verona (p. 108. Nuovo libro di lettere di diversi raccolte da Paolo Gerardo. Ven. 1544. 8.vo). Lodovico Paschale da Cattaro intitola alcuni suoi Versi al sig. Gio. Mattheo Bembo, e stanno a pag. 69 e seg. del libro Rime volga-ri di M. Ludovico Paschale. In Vinegia appresso Stefano e Batista Cognati. 1549. 8.vo, e presso Steinno e Baltsta Legnan. 1-29, 000, e caronna bernoo, cue su suma per come y si aggirano intorno alle imprese di lui in Cataa del III Libro delle Lettere de Principia, ediz-ro. Orrato Giustiniano gli addrixas due sonetti; del Ziletti 1301, 400, e fu ristanpasa dal Ca-vi uno quando fu eletto duca di Candia; l'altro mino pag. 76, Vol. 1. Op. Fracast. 1759. Gli

schio 1600. p. 66, 67). Pier Gradenigo gli intito-la parimente un Sonetto. (Rime. Venezia 1584. 4.) = Girolumo Ruscelli gli intitola il Ragio-namento di monsig. Paolo Giovio sopra i motti e le impsese. (Venezia. Ziletti 1556 e 1560 in 8. ) = Sperone Speroni poi lascio scritta una breve orazione la quale ei finge che il Bembo facesse alla guarnigione di Cattaro nel 1554 ( Opere III. 245.

Quanto ai secondi, premetterò che la Vita del nostro Giammatteo Bembo fu dettata da' contemporanei chiarissimi ingegni di France-sco Sansevino, Lodovico Dolce, e Girolame Ruscelli (2). Quelle dei due primi sono per-dute, e quella brevissima del Ruscelli sta a pagine 204 del Libro I. delle Lettere de' Principi. edia. 1573 (Venezia per Francesco Toldi). Anche Paolo Giovio aveva deliberato di scriverla, inserendola in un volume di Vite di illustri Italiani viventi che avrebbe mandato ad effetto, se morte non lo avesse tolto (Ruscelli. Dedica del Ragionamento; e Zeno, annot. al Font. 11. 572 ). E così pure Lodovico Dome-nichi l'andava scrivendo, come amuncia lo stesso Zeno ( I. 177 ). Si ponno però annoverare in conto di vita tanto la lunga lettera del Sansovino allo stesso Giammatteo nel dedicargli la traduzione della storia del Bruni, quanto la già citata lettera di Girolamo Fracastoro al cardinal Bembo, che sta dalla pag. 83 alla 91 del III Libro delle Lettere de' Principi, ediz.

(1) Questa edizione io non ho veduta, e non ne fa parola nè meno il Liruti ne' letterati Friulani Vol. II. p. 76 e seg. Io la cito sulle parole del Mazzuchelli (Vol. II. Parte II. p. 731. nota 16).

<sup>(2)</sup> Il Sansovino stesso a pag. 155 delle Lettere di diversi a Pietro Bembo Lib. I. ( Venezia 1560. 8.00) dice di avere raccolte le memorie di esso Giammatteo, e fattone come una istoria cominciando dalla sua gioventù fino all' età presente, e ( quando che sia ) facà vederle al mundo ancora che il suo cortesissimo M. Girolamo Ruscelli e l'amorevolissimo M. Lodovico Dolce abbiano nel medesimo soggetto affaticato i nobili loro ingegni per ce-lebrar così chiaro ed illustre senatore, e che il Giovio nella sua istoria immortale ne ragionasse alquanto trattandosi di Barbarossa. E così parimenti nella esposizione delle Rime di M. Lorenzo Massolo (Venezia pel Ramparozetto 1503; 4, p. 197; 195, 4 a pag. 216 re-cordando con laude le azioni del Bembo, cui si riprirezono due Sonetti del Massolo, dice che la vita del Bembo to sertita da Lodovico Dolec, da Hieroniano Russelli, da Spetone Speroni, et da diversi altri che al presente non mi sovvengono alla mente, oltra che ne' tre volumi delle lettere scritte da Principi, o a Prencipi; senza che al detto Bembo furono dedicati et consecrati diversi libri dagli Scrittori di quel tempo per renderlo famoso et immortale.

altri poi che o poco o molto ricordano il nostro Giammatteo sono:

Andrea Alessandro. Della Guerra di Campagna di Roma e del Regno di Napoli pubblicata da Girolaun Ruscelli. Venezia Valgrisi 1560. A. nel cui Terzo Ragionamento è interlocutore il Bembo-

Argelati. Volgariss. T. I. 187. III. 260. 261. 585. V. 662.

Atanagi. Rime di diversi. Libro II. nella Tavola in fine setto la voce Orsatto Giustiniano, e a pag. 130. b, 151, a.

Bembo Pietro cardinale. Lettere. Volume I. Lib I. pag. 1. Libro H. num. 17. Volume V. contiene lettere tutte dirette a Giammatteo, delle queli quelle al num. 273, e al numero 347 ragionano del fatte di Cattaro. In un Codice della Marciana (Classe x num-xxii) ci sono lettere del Cardinale allo stesso Giammatteo dell'aprile, ed ottobre 2528). Vedi anche Lettere di diversi a Pietro Bembo p. 155. ( Venezia 1560. 8.vo).

Battagia Michele. Elogio di Pietro Berabo p. 57.

Cornaro. Creta sacra II, 426. e Catharus 92.

Fiorelli. Detti e fatti. Lib. II. p. 78. Foscarini. Letteratura. Lib. III. p. 300. nota 247. e Ragionamento p. 46.

Giovio. Ragionamento sopra i metti et disegni d'arme ec. Ven. 1556. p. 103. 185. = Storie del suo tempo, Venesia. Salicato 1572. Parte seconda, Libro XXXVII. pag. 488. e Leuere volgari pag. 75. t. Venezia 1560. Giustiniano Orsatto. Rime. Venezia. Muschie

1600, p. 66, 67. Guazzo Marco, Cronaca 1653. fol. p. 413

Iustiniani Petri- Historia 1576. fol. Lib. XIII.

p. 370. Mauroceni. Historia. Lib. VI. p. 560, 561. Mazzuchelli. Scrittori d'Italia. Vol. II. Parte II. pag. 731, 752, 733.

Munsteri Sebast. Cosmographia. Basil. 1550.

p. 915. Mauro Nicolò. Orazione nella partenza di Dar-

di Bembo podestà e capitanio di Trevigi, ivi

Paruta. Storia. Lib. X. p. 96. 97.
Paitoni. Volgarins. 111. 159. 160. IV. 50.
Ruscelli. Imprese Illustri. Venesia 1566. pag.
492. Lettere di Principi, edia. 1573. Libro I. nella Tavola sotto titolo Giovan Matteo Bemba, e Pietro Bembo a pag. 204, 205; e nel dió in Pavia, in Padova, in Roma, dove fu fat-Tom. III.

Volume III, ediz. 1581. p. 58 e seg., e 85

wino Francesco. Venezia descritta. Lib. VIII. p. 152 tergo. Lib. XIII. p. 257.

Simoneschi Francesco. Il Vello d'oro o la Rettorica Veneziana, 1667, p. 309, 310.

Swperbi. Trionfe. Lib. II. p. 88. Zeno Apostolo. Ann. al Font. I. 177, II. 572.
Ann. alla Vita del Benrio p. XI. XXVI.

Zucchi Bartolom. Idea del Segretario. Ven. 1606. Parte I. 21, 23. 376. 377. 111. 247.

Anche la moglie del nostro Giammatteo, cioè Marcella Bembo fu nello studio della poesia versata, e in quello della greca lingua?" avendo composti Sonetti, come ci fa sapere il cardinale suo zio (Lettere Vol. II. p. 12. 23-edizione 1745.). Da questa ebbe Giammatteo varii figliuoli, notandosi nelle Genealogie del Barbaro i seguenti : Paolo, Pietro che fu vescovo di Veglia, Davide, Bernardo, Lorenzo, Alvise, Marcantonio, e Sebastiano. Ebbe anche Giulia la quale nata nel 1532, d'anni 18 fu sposata al conte Girolamo della Torre fratello Michele vescovo di Ceneda; e mori nel 1562 a'a di aprile in quella città; lodata assai da Francesco Sansovino che di essa Giulia scrisse la Vita (Venezia per Domenico e Gio. Batista fratelli Guerra 1565. 4.)

Abbiamo avuto poeta un altro Giammatteo Bembo patrizio, figliuolo di Lorenzo uno de'figli del precedente nostro Giammatteo. Nacque nel 1551, e mori del 1627 in novembre. Hanposi rime di lui nella Raccolta fatta in morte di Camilla Rocha Nobili comica confidente detta Delia, ec. Venezia 1613-12. pag. 441 cioè un Sonetto che comincia. Che fosco manto or l'Antenoree mura, Nell'Oratorio della B. V. Lauretana spettante a questa famiglia Bembo nella Villa di Ponte di Brenta poco lun-gi da Padova vie epigrafe che ricorda essere quello stato fabbricato da questo Giammatteo nel 1620. (Salomonio Agri Patav. insc. p. 52.

Contemporaneo a quest'ultimo viveva un Matteo Bembo, il quale qui noto perchè non si confonda col precedente. Egli era Polacco, Gesuita, e scrisse molte opere contra gli eretici e e il Corenelli (Bibl. Unicers. Tom. V. p. 926.)

Poche parole farò quanto alla vita de notissi-

mi Paolo Giovio, e Sebastiano Munstero. Paolo Giovio nacque a Como nel 1483. Stu-

to cavaliere da Leone X. Abbracciata la via ec- - Eadem. Tomus primus, Veneuis. Joan. Gry. clesiastica fu molto beneficato da Clemente VII, col quale divise le proprie disgrazie al tempo del sacco di Roma del 1527. Clemente lo se Vescovo di Nocera, e nel 1530 condusselo seco a Bologna allorche andava ad incoronare Car-lo V. Il Giovio vi fu dall'imperatore, e dai grandi accolto con ogni distinzione. Paolo III però non fu così favorevole al Giovio, e ne fu colpa, forse, la vita poco episcopale ch'egli conduceva. Era ricco, e gran parte delle sue ricchezze aveva impiegate in un palazzo eretto in riva al lago di Cnmo, che enn ogni magnificenza e lusso aveva adornato, e che formava le sue delizie. Il poco conto che Paolo III facea di lui, e le speranze deluse del cardinalato, cui sembra che aspirasse il Giovio, fecerlo abbandonare nel 1549 la corte di Ronia, passando il rimanente de'suoi giorni in varie Corti d'Italia. Trovavasi presso Cosimo I in Firenze, quando esso Giovio mori nell' 11 dicembre 1552.

Mi estenderó piuttosto nel dare il Catalogo delle opere sue e delle edizioni, più esatto(forse) che altri non fece, rimettendo frattanto il leggitore che amasse di aver più particolari notizie intorno la vita di lui, all'Elogio scrittone dal conte Giambattista Giovio, ed juscrito nel principio del Volume VIII degli Elogi italiani raccolti dal p. Rubbi. (Venezia 1783 8.) — al Dizionario degli Uomini illustri della Diocesi Comasca, opera dello stesso conte Giambatista Comasca, opera deno stesso conte Giambansta Giovio (Modena 1784 12.)—a ciò che ne dice il Tiraboschi, il Mazznechelli nel museo, il Cinguenè nell'articolo inserito nella Biographie Universelle, e il conte Pompeo Litta nelle famiglie celebri Italiane.

Passando quindi all'Opere sue, egli ba di

stampato.

1. Pauli Josii Novocomensis episcopi Nucerini Historiarum sui temporis. Tomus primus. Florentiae in ossicina Laurentii Torrentini ducalis Typographi, MDL. Tomus secandus (ibid.) MDLII. La dedicazione è di Andrea Alciato allo stesso Giovio in data Ticini 1549, non, octob, Era intenzione del Giovio di far imprimere in Roma per la prima volta le sue storie, ma di là partito nel 1548, a trasferitosi a Como, mando poco dopo l'opera sua a Firenze ove fu stampata magnificamente; ma però con poca soddi-sfazione del Giovio stesso che n'ebbe fortemente a lamentarsene spezialmente per gli errori corsi. Vedi Zeno Fontan, II. 302,

phius excudebat ad instantiam D. Petri Boselli. Tonius secundus. ibid. apud Conii-num de Tridino Montisserrati an. MILLI. Toni secundi pars altera. ibid. mollit. 8vo. Eadem. Tomus primus. Lutetiae Parisiorum ex officina typographica Michaelis Vasco-sani. MDLVIII. Tomus secundus. ibid. MDLX. fol. Una nota mss. di Apostolo Zeno nell'esemplare Marciano dice : L'odio o l'interesse regolò sempre mai la penna di Paolo Giovin. Ebbe a confessare egli stesso che aveva due penne, l'una d'oro, l'altra di ferro onde trattare i principi a misura di quanto da loro riceveva. Pensionato ch'egli era da Carlo Quinto e protetto da' Medici non parlò di questi principi che colla più vile adulazione. Il conte Giambatista Giovio nel sopracitato elogio del Vescovo cerca di espurgarlo dalla taccia di scrittore non verile tesse una lunga serie di scrittori che dan-no la taccia al Giovio di scrittori prezzolato, e tant'altri che lo stesso affermano produce il Pope Blount - Vedi il Canonico Moreni (Ann. Tip. Torrent.). Il Doni scrive al Giovio da Piacenza in data 7 aprile 1543 una lettera burlesca, nella quale per saggio del suo poetare gl'invia un sonetto in laude delle Istorie che andava componendo il Giovio - Eadem . Basileae Typis Petri Peraae.

CIDIDEXXVIII. fol. È inserita nel libro: Pauli Iovii Novocomensis opera quotquot extant omnia a mendis accurate repurgata, vivisque imaginibus eleganter et opportune suis locis illustrata. P. Pernae Typ. Basil. Typis CIDIOLXXVIII. fol dedicato dal Perna Divo Augusto Saxoniae duci - alle calende di marzo.

- La stessa tradotta, La Prima Parte dell'Ilistorie del suo tempo di Mons. Paolo Giovin vescovo di Nocera tradotte da M. Lodovico Domenichi. In Fiorenza (Torrentino) 1551. 4. con dedicazione del Domenichi alla Cristianissima Regina di Francia in data 26 stantistina regina di Francia in usua gennajo 1551 da Firense I.n. seconda Parte, ivi. 1553. 4. con dedicazinne del Domenichi in data 30 Marzo 1553 a Cosimo de Medici. Il Domenichi trovavasi allora in arresto nel Convento di Santa Maria Novella di Firenze, ed ottenne temporaria licensa di uscirne onde poter correggere questa edizione. Vedi Moreni Ann. Tio. Torr. = Notisi che la prima parte fu ristampata di

nuovo riveduta et corretta dallo stesso Domenichi nell'anno 1558 per lo stesso Torrentino il quale nella lettera a'Leggitori in data 28 febbraio 1558 attesta della correzione di questa edizione. E qui osserva il Moreni che o questa prima parte del 1558 manca della seconda parte ; oppure che essendo rimasti imperfetti degli esemplari della seconda parte 1553 si volle completar l'opera colla ristampa della prima.

- La stessa tradotta. La Prima Parte delle historie del suo tempo di Mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera tradotta per M. Lodovico Domenichi. Aggiuntivi di nuovo i sommarii di quanto si contiene nelle historie. In Vinegia appresso Domenico de Farri. Mour. 8. La seconda Parte. ivi. per Comin da Trino di Monferrato mour. 8. = Il rimanente della seconda parte, ivi, appresso Bartolomeo Cesano Molini. 8. Nel Catalogo Scapin si riferisce un' edizione in tre volumi in 8.vo. = Venezia pel Cesano 1554; ma del Cesano non vidi che nuest'ultima parte.

- I.a stessa tradotta dal Domenichi con alcune annotazioni in fine che dichiarano assai cose dal Giovio non dichiarate e con due numerosissime tavole. ec. In Vinegia appresso Domenico de Farri norvi. 4.to volumi 2.

- La stessa tradotta dal Domenichi et nuovamente con sonima diligentia corretta et ristampata, con un supplimento sopra le medesime Istorie fatto da Girolamo Ruscelli. Venetia appresso Giovan Maria Bonelli MDLE. 4. Parti due. Dopo il frontispizio vi è una lettera a'Lettori del Bonelli. Dopo la Tavola nella Parte Prima avvi il Supplimento del Ruscelli con separato frontispicio, e vi si aggiunge = il Ragionamento intorno all'Istoria fatto da messer Dionigi Atanagi, e il Consiglio di Monsignor Giovio raccolto dalle Consulte di Papa Leone decimo per fur l'impresa contra Infideli,

- La stessa tradutta dal Domenichi Venezia appresso Giorgio Cavalli. 1564. Parti tre volu-

mi due. ( Catal. Scapin)

- La stessa tradotta dal Domenichi. Parte I. con una selva di varia Istoria di Carlo Passi. = Parte seconda col. Supplimento del Ruscelli; col Ragionamento dell' Atanagi fatto l'anno mores in Venezia : e col Consiglio di Monsignor Giovio. Venezia presso Altobello Salicato 1572. 4. volumi due. La Selva del Passi era già stata impressa nel 1564 e aggiunta alla storia del Giovio di quell'e-

dizione 1564. Il Passi non fa che rischiarare ed illustrare continuamente molte cose dette dal Giovio. Notisi però che l'edizione 1564 è la seconda, dicendosi sul frontispicio rivedute e migliorate in questa seconda inpressione dall'autore; e che in molti esemplari dell'edizione della Storia del Giovio 1572 manca la Selva sebbene vi sia accennata nel frontispicio; la quale avendo separato frontispicio, il più delle volte si trova da

La stessa tradotta. Delle Istorie del suo temvo di Mons. Puolo Giovio da Como, vescovo di Nocera divise in quarantacinque libri et tradotte da M. Lodovico Domenichi. Parte prima, ove sono aggiunti dodici libri che nell'altre impressioni mancavano del medesimo autore. Con li sommarii a ciascun libro et i tempi particolari delle cose et le confrontationi fatte con gli altri istorici del suo tempo per M. Curtio Marinello, et un Supplimento del Sig. Girolamo Ruscelli, et un indice ec. Venezia al segno delle colonne 1581. 4. con dedicazione del Marinello al capitan generale dell'Armata Veneziana Giacomo Foscarino in data 1572. 15 luglio = Seconda Parte ivi. 1581, con dedicazione dello stesso Marinello a Francesco Venicro Senatore. Quantunque apparisca che le Sto-rie del Giovio siano in 45 libri, non ostante si sa che non sono se non se libri 33; giacchè dodici ne mancano, cioè sei nella prima parte dal libro iv all'xi, e questi, nei quali era compresa la storia della morte di Carlo VIII lino alla elezione di Leone X, come asserisce lo stesso Giovio nella dedicazione della sua storia. gli perirono nell'orrendo sacco di Roma. Gli altri sei mancano nella seconda parte delle Istorie cioè dal xvnn fino al xxv, e questi furono a bella posta dall'autore ommessi per non aver voluto in essi riferir cose le quali non potevano senza suo dolore ricordarsi ne senza vergogna del nome italiano sapersi. Egli però e all'uno e all'altro difetto procuró in qualche maniera di supplire, cinè coi sommarii di quanto in que' libri era contenuto o si doveva contenere, e colle Vite scritte a parte di Leone X. Adriano VI, del Cardinal Colonna, del Marchese di Pescara, del Gran Capitano Consalvo, e del Duca Alfonso I. di Ferrara. Ora il Marinello ci dà i dodici libri mancanti, il cui sunto è tratto dalle vite suddette. Egli stesso esser potrebbe autore di questa giunta, ma nol si sa, volendo soltanto esso Marinello darci a credere che anche questi nuovi dodici libri sieno volgarizzamento del Domenichi, tratto dall'Originale latino del Giovio; ma ciò non ha alcun fondamento. Vedi Apostolo Zeno (Ann. Font. II. 300. 301) e Moreni (ediz. 1811 e 1819) il quale ci dà la notizia che tre di que'libri del Giovio che si dicono perduti nel Sacco di Roma, sono stati di fresco ripescati tra le domestiche carte dal ch. signor Conte Gio. Batista Giovio la qual cosa dice anche il Tiraboschi (p. 1212. Vol. VII.) Non crede però si facilmente il Conte Litta, là ove parla di Giovio, che sieno periti nel sacco di Roma li detti sei libri della Storia. Il sacco fu del 1527, e la storia la pubblicó parecchi anni dopo; cosicche aveva assai tempo di scriverli di nuovo, trattandosi di autore dotto cui non issuggono dalla memoria si agevolmente le cose scritte. È piuttosto a credere che il Giovio non li avesse mai composti que'libri per non mentire e per non offende-

- La stessa tradotta dal Domenichi: colla Selva di varia istoria del Passi, col Supplimento del Ruscelli ec. Venezia, al segno della Concordia 1608. 4. volumi due. Quantunque siavi chiamata la Selva pure non la ho veduta in varii esemplari che me ne son passati per le mani. = L'Haim (Bibl. ital. p. 41.) registra un volume delle Istorie del Giovio, senza luogo, anno, e stampatore, in 4.to, che comprende dal libro v a tutto il libro x sei libri che mancano in tutte le edizioni del Giovio; e lo dice libro raro e da tenersi carissimo da chi l'avesse. Ma jo credo che questo non fosse che una porzione dell'edi-zion sopracitata 1581, ch'è la prima ad aggiungere i libri mancanti. E in effetto vedi si avere l'Haim copiato dal Catalogo Capponi dove a pag. 191 si riferiscono questi sei libri, mancanti del principio, e colla paginatura che si uniforma a quella dell'edizione 1581. L'Haim stesso scrive che parte delle storie del Giovio sono aggiunte nelle Cronache di tutto il mondo di Fra Giacomo Filippo da Bergamo, Venezia 1554 4. ma questa è cosa comune a tutti gli storici posteriori che presero dagli anteriori, come vedesi anche dalla Tavola degli autori citati nelle loro storie: e come fece il Porcacchi che nelle annotazioni marginali alle storie del Guicciadini da esso pubblicate ne forma un pregevole

confronto tra le storie del Giovio e quelle del Guicciardini, riportandone de' passi intieri. Vincenso Cartari poi diede fuori: Compendio dell' Historie di Monsigner Paolo Giovio fatto per M. Vincentio Cartari da Reggio. Venezia. Giolito. MDEXIT. 8.vo con dedicazione del Giolito in data 13 marzo 1562 a M. Vincenzo Molino fu di Vincenzo = e Francesco Sansovino ha inserito da p. 503 usq. 543 dell'Historia de' Turchi (Venezia 1582) i Fatti illustri di Selim imperator de' turchi tratti dal Historie di Paolo Giovio. Abbiamo auche un Indice delle provincie, eittà, castella, popoli, monti, mari, fiumi, et laghi de'quali il Giovio ha fatto nelle sue istorie menzione, In Venetia per Francesco Racca 1565. 4. Quest'indice, ch'è cosa di-versa da quello brevissimo che trovasi nell' edizione della Storia 1581, è assai copioso, sendovi in fine un avviso di anonimo a'Eettori, in cui dice aver egli preso non sola-mente dal Giovio, ma anche da altri: aggiungendo che ha intenzione di fare una Geografia universale, conferendola anche con M. Giacomo Castoldo che in ciò non ha simile. Trovasi quest'Indice separato, e anche aggiunto a qualche esemplare della Selva del Passi con registro che comincia da aaa usque ggg, e con frontispizio Tavola delle provincie, città ec. con i lor nomi moderni et antichi raccolto in uno a beneficio di chi si diletta della Geografia et della Istoria E fu stampato pur separatamente col frontispicio: Tavola nella quale si contengonoi nomi antichi et moderni delle provincie. città. ec. Venezia - pel Salicato 1572. 4 edizione che fu eseguita di seguito alla Storia del Giovio dello stesso anno 1572 sopracitata. Finalmente Remigio Fiorentino nel libro: Orationi militari raccolte da tutti gl'historici Vinegia. Giolito. 1560. 4. a pag. 908, e 933 ha riportate due Orazioni che trovansi nelle Storie del Giovio, l'una nel libro primo. l'altra nel libro 28.

Pauli Jovii Novocom, epise. Nueerini de Vito Leoni de civii Pont Man libri IIII. Ilis ordine temporum accesserunt Hadriani Sexti Pont Max. et Lompeii Columnae cardinalis oitae de odem Paulio Iovio conscriptae. Plorentine ew officina Leurentii Torrantini mense majo Nuevrut, Iol. editione citala da mons. Moreni tanto negli Annali della Tipografa Torrentinia, quanto nelle Glorie di

casa Medici.

- Baedem. Florentiae ex officina Laurentii 3. Pauli Iovii Novocomensis Vitae duodecim Torrentini mense februario MDXLIX. fol. Pier Vettori dedica a Cosimo de' Medici duca. e il Giovio addirizza l' Opera ad Alessandro de' Medici duca; e la prefazione è ad Ippolito cardinale de' Medici.

- Enedem. Florentiae ex officina Laurentii Torrentini. Mpli. fol. come le due prece-

denti.

- Eaedem, Stanno nel secondo Volume, Vitae illustrium Virorum Pauli Iovii Tomis duobus comprehensae et propriis imaginibus illustratae. Basileae. Petri Pernae Typographi opera et studio. fol. cinilixxriii! ma nel fine avvi l' anno MOLXXVI. Il Perna dedica questi due volumi a' principi Ernesto, Federico e Iacopo marchesi Badensibus, et Hochbergensibus Landgraviis in Susenbergk, ec. Il secondo volume ha l'anno cipialxxvii. Notisi che la Vita latina di Adriano usci sola la prima volta nel 1546 alla fine del libro Elogia veris clarorum virorum imaginibus, che citerò più sotto, ed è a pag. 81. di quel volume.
- Le stesse tradotte, Le Vite di Leon Decimo et di Adriano Sesto Sommi Pontefici et del cardinal Pompeo Colonna scritte per mons. Paolo Giovio vescovo di Noeero, et tradotte per M. Lodovico Domenichi. In Fiorenza (pel Torrentino) MOXLIX. B. con dedicazione del Domenichi in data di Fioren-24 4 gennajo 1549 a Cosimo de' Medici - Le stesse tradotte dallo stesso, Fiorenza

appresso Lorenzo Torrentino 1551. 8.vo. - Le stesse tradotte dallo stesso. In l'inegia

appresso Giovnnni de Rossi M.D D'II. 8. Le stesse tradotte dallo stesso. Stanno nelle Vite di diecinove huomini illustri deseritte da monsignor Paolo Giovio ee. In Venezia appresso Giovan Maria Bonelli. MDLXI, 4.10. Il Bonelli dice di avere ristampate queste Vite, e unite all' altre scritte dal Giovio, onde servissero quasi di completamento a' libri mancanti nella storia di esso Giovio, giacchie quello ch' egli ha tralaseiato in quelle istorie si può da chi vuole rimetter eopiosamente, e supplire con quello eh' egli ne ha scrit-to nelle Vite degli Uonini illustri de' tempi suoi = Notisi che la Vita di Leene X. scritta da Paulo Giovio fu tradotta in volgare fino dal 1548 da Cosimo Bartoli, e giace manuscritta nella Magliahecchiana, per testimooio del Moreni (p. 160. Glorie Medi-

cee, e p. 43. Annali Torr. 1819 ).

Vicecomitum Mediolani principum. Ex Bibliotheca Regia Lutetiae ex off. Rob. Stephani, mozux. 4. Il Giovio dedica ad Enrico Galliae Delphino in data di Roma IV. Kal. apr. 1547. Sonvi le figure de' Visconti. - Eaedeni. Stanno nel libro Pauli Iovii Nov.

Epise. Nuc. Illustrium vivorum Vitae. Florentine MDXLIX. in officina Laurentii Tor-

rentini Ducalis Typogr. fol.

- Eaedem. Stanno nella ristampa di quel libro fatta in Firenze dallo stesso Torrentino

nel 1551. fol. - Eaedem, Stanno nel volume I. Vitae illustrium virorum Pauli Iovii ec. Basileae apud

Petrum Pernam MOLXXVIII sopraricordato. Enedem, col titolo Duodeeim Vicecomitum Mediolani principum Vitae auctore Paulo Iovio episcopo Nucerino, stanno nel libro: Georgii Merulae Alexandrini antiquit. Vicecomitum libri X. ec. Mediolani MDCXXX.

apud Hered. Melchioris Malatestae fol. Eaedem. Stanno a pag. 241. del T. III. riarum Italiae Graevii (Lugd. Batav. 1704.

fol. ).

- Le stesse tradotte. Le Vite dei dodici Viseonti preneipi di Milano di monsig. Paolo Giovio vescovo di Nocera tradotte per M. Lodovico Domenichi. Venezia. Giolito. 1549. 8. con dedicazione del Domenichi a Battista Visconte, in data di Firenze 1549 22 giugno. Le stesse tradotte dallo stesso. Venezia pel

Giolito 1588. (Haim. Catal. p. 169.) 8.vo. - Le stesse tradotte dallo stesso, Stanno nel sopracitato libro: Le Vite di diecinove huo-

mini illustri descritte da monsignor Paolo Giocio, Venezia, Bonelli MDLXI.

- Le stesse col titolo: Le Vite dei dodeei Visconti prencipi di Milano di monsig. Paolo Giovio veseovo di Nocera, tradotte per M. Lodovico Domenichi dedicate all' ill.mo sig. mnrehese Gio. Maria Visconte, In Milano per Gio. Battista Bidelli 1623. 8. con frontispizio intagliato in rame, senza ritratti. -Il Bidelli dice che questa Operetta fit altre volte dedicata al glorioso nome del signor Bntista Visconte fu del signor Hermes avo di esso marehese Giammaria Viseonte; la quale nella sua prima impressione mezzo smarrita ha voluto il Bidelli rinnovare in questa seconda insieme colla Memoria degli antichi prencipi di Milano progenitori di

esso Giammaria.

- Le stesse col titolo: Vite dei dodici Visconti che signoreggiarono Milano, descritte da monsignor Paato Giovio vescovo di Nocera, tradoue da Lodovico Domenichi et in quest' ultima impressione accresciute degli argomenti a ciascuna d' esse vite con le annotazioni nel margine et Tavola copiosissima, abbellite delle vere effigie d'essi principi, dedicate all'illustr. et rever. monsig. Hanorato Visconti arcivescovo di Larissa, Milano in casa di Gio. Batista Bidelli 1645. 4.

4. Vita Sfortiae clariss. ducis a Paulo Iovio conscipts (cosi) ad Guidonem Asconium Sfort, a sancta Flora Curdin, aerariiq, praefectum. Romae M.D.FXXIX. 4. Antonius Bla-

dus excudebat.

- Eadem, col titolo . Iacobi Mutii Attendalae, Cottignolae, Sfortiae nuncupati D. C. vita Paulo Iovio Episcopo Nucerino viro undequaa, doctissima autore ec. Basileae. 8. (senz'anno), ma è 1542 nella dedicazione che fa Giovan Herold Acropolita Georgio Rapoltzsteini Regulo magnanimo ac illustri. - Eadem, Sta nel suddetto libro: Pauli Iovii illustrium virorum Vitae. Florentiae

MOXLIX. fol. - Endem. Sta nella ristampa del detto libro

Vitae illustrium Virorum eseguita dallo stesso Torrentino nel 1551. fol-- Eadem. Sta a pag. 103. del Volume primo Vitae illustrium Virorum di esso Giovio

impresse a Basilea dal Perna nel MULXXVIII. già di sopra citato.

La stessa tradotta, col titolo: La Vita di di Sforza valorosissimo Capitano, che fu padre del conte Francesco Sforza duca di Milano, scritta per monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per M. Lo-dovico Domenichi. In Fiorenza MDZLIX. appresso Bernardo de' Giunti. 8., dedicata dal Domenichi al p. Muzio Sforza marchese di Caravaggio in data 20 luglio 1549 di Fioren za. Nella fine avvi una Lettera al magnifico m. Ludovico Domenichi del Giovio di Roma 12 luglio 1549 in cui lo ringrazia delle traduzioni ch'egli va facendo dell' opere sue, e lo eccita a compire l'impresa. Meritamente il Giovio ne ringraziava il Domenichi perche in generale le versioni fatte da questo dell'opere del Giovio, cume osserva anche mons. Moreni, si leggono piu volentieri degli originali. Il Giovio medesimo scriveva al Domenichi (Lettere p. 90). Conosco chiaramente che le vostre belle traduzioni

saranno desiderate per la lingua in Italia più del mia latino, il quale aspetterà le lodi sue da altre più runote e straniere nazioni ( Moreni p. 134. ediz. seconda, Ann. Torrent.).

- La stessa tradotta dallo stesso. In Venezia appresso Giovanni de Rossi. 8 , colla suddetta lettera del Giovio. Non vi è anno della stampa, ma è probabilmente il 1557 in cui il Rossi impresse altre cose del Giovio tradotte dal Domenichi.

- La stessa tradotta dallo stesso. È inserita nel soprariferito libro: Vite di diecinove Iluomini illustri descritte dal Giovio. Venezia.

Bonelli, 1561. 4. 5. Vita Francisci Ferdinandi Davali: è inserita nel libro: Pauli Iorii Episc. Nuc. illustrium Virorum vitae 1549. in officina Laurentii Torrentini fol,

- Eadem. Sta pure nella ristampa di quel libro fattane dallo stesso Torrentino nel

1551. fol.

Eadem. È nel volume primo a pag. 295: Vitae illustrium Virorum del Giovio, impresse Basileae apud Petrum Pernam 1578.

La stessa trodotta col titolo: La Vita di Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera et tradotta per m. Lodovica Domenichi, In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino ( 1551 ) in 8.vo, con dedicazione del Domenichi in data 25 febbrajo 1554 al marchese di Pescara.

- La stessa tradotta dallo stesso, ivi, pel Torrentino nouvi, 8.vo, con dedicazione del tra-duttore Domenichi al signor marchese di Pescara in data 29 maggio 1356 da Fiorenza. Vi si dice nuovamente da lui ( dal Domenichi) revista et ristampata con la tavola

delle cose uotabili. - La stessa del medesimo traduttore. In Ve-

nezia appressa Giovanni de' Rossi 1557. 8. - La stessa della medesima traduzione è inserita nelle più volte ricordate Vite di diecinove Uomini illustri. Venezia. Bonelli 1561. 4. Qui accade di notare, che se nella Biblioteca dell' Haim a pag. 170 numero 2. si legge: La Vita della marchesa di Pescara scriua dal Giovio, e tradotta dal Damenichi. Venezia 1557. 8.vo; se il Poggiali nel Vol. I. p. 280 della Storia letteraria di Piacenza, ricorda questa Vita della Marchesa di Pescara, dietro il Catalogo dell' Haim e

d'altri; se finalmente anche in un recente Catalogo di Simon Occhi Veneziano è indicato: Giovio Paolo Vita della marchesa di Pescara, tradotta da Lodovico Domenichi, Rirenze 1581., questo è uno sbaglio eviden-te: imperciochè il Giovio non iscrisse mai la vita di quella Marchesa, ossia di Vittoria Colonna ne in latino, ne in italiano; e perche (quanto all'indicasione nel Catalogo Occhi) ho voluto certilicarmene col rintracciar la causa dell'errore; e vidi che quel libro di provenienza dalla Biblioteca del fu Marchese Fortunato Rangoni morto in Venezia nel 1819, è indicato nel suo catalogo esatto ma-nuscritto: Vita del Marchese di Pescara di Paolo Giorio tradotta da Lod. Domenichi -Firenze 1551; 8; cosicche l'Occhi copiando sensa il libro sott'occhio fallo dal genere mascolino al femminino, e pose un 8 invece di un 5 nella data dell'edizione.

6. Pita Magni Consalvi. E inserita nel sopracitato libro: Pauli Jovii Nov. Enis. Nuc. illustrium virorum Vitae. Florentiae. Vorrent. - La stessa tradotta dallo stesso. In Venetia moxtax. fol.

- Endem. È nella ristampa di esse Vite eseguita dallo stesso Torrentino nel nota fol-- Eadem. a pag. 201. del volume primo Vitae illustrium virorum Pauli Iovii ec. Basi-

leae Perna, notxxviii, fol.

- La stessa tradotta. La Vita di Consalva-Ferrando di Cordova detto il Gran Cavitano seritta per Mons. Paolo Giovio Vescovo di Nocera e tradotta per M. Lodovico Domenichi. In Fiorenza 1550. Tip. Torrentina con dedicazione del traduttore in data di Piorenza 29 Agosto 1550 a Gonzalo Hernandez di Cordova (Moreni p. 107. ediz. 1819) - La stessa tradotta dallo stesso. Ivi pel Tor-

rentino. 1552. 8. colla stessa dedicazione. - La stessa tradotta dal medesimo Domenichi. In Venezia appresso Lodovico Avanzi 1357. 8.

- La stessa della medesima traduzione è inserita nel più volte ricordato libro: Le Vite di diecinove huomiai illustri descritte da Mons. Paolo Giovio ec. Venezia. Bonelli MDLXI. 4. 7. Pauli Iovii liber de vita et rehus gestis Al-

fonsi Atestini Ferrariae principis. Florentiae exculebut Laurentius Torrentinus. fol- rarissinta edizione registrata dal Moreni a p. 72 dell'ediz 1811 e p. 120 dell'ediz. 1819: Dalla Dedicatoria dell'autore al Cardinale Ippolito di Este scritta ex musaco nostro ad Larium

nonis mai 1550, si viene a conoscere ragionevolmente l'anno della stampa che non è indicato ne in principio ne in fine dell'opera. - Eadem. È ristampata a pag. 15t del più volte detto tomo primo delle Vitae illustrium Virorum del Giovio impresse a Basilea nel 1578. fol.

- La stessa tradotta col titolo: La Vita di Alfonso da Este duca di Ferrara scritta da il vescovo Iovio tradotta in lingua Toscana da Giovambatista Gelli Fiorentino: In Firenze могля. 8: con dedica del Gelli al Cardinale Ippolito, al Duca Ercole, e a Don Francesco Marchese della Paluda tutti della Casa d' Este.

- La stessa tradotta dallo stesso: In Venezia appresso Giovanni de Rossi. (senz'anno) in 8., ma è circa il 1557 come le antecedenti. - La stessa tradotta dallo stesso. È inserita nel più volte rammentato libro. Vite di diecinove uomini illustri del Giovio ec. Venezia

t561. 4.

appresso Gio, Battista e Gio, Bernardo Sessa. MDXCFII. 8. Qui c'è una delle solite frodi librarie, perchè tranne il frontispicio e lo pag. 15 e 16 che vi corrispondono, le quali sono ristampate, tutto il resto è la identica edizione del Rossi senz'anno (1557) che sopra lio ricordata; e va poi unita per lo più al libro: Commentario delle cose di Ferrara et de' principi da Este di M. Giovambattista Giraldi gentilhuomo Ferrarese ec. tratto dall'epitome di M. Gregorio Giraldi tradotto per M. Lodovico Domenichi. In Venetia appresso Giovanni de'Rossi. 8. il qual Commentario dulla stessissima edizione, colla mutazione del primo foglio A si volle far apparire ristampato In Venetia dal suddetto Gio Battista et Gio, Bernardo Sessa MPXCTIL. 8. agli esemplari del quale trovasi unita, come ho detto, la edizione del Rossi (1557) della Vita di Alfonso d' Este, col frontis-

pizio moncente 8. 8. Pauli Iovil Navocomensis episcopi Nucerini elogia virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita quae apud Musaeum spectantur. Volumen digestum est In septem Libros. Florentiae. Torrentinus. fol, MOLL con Prefazione dell'autore a Cosmo de Medici duca.

- Eadem, col titolo: Pauli Iovii Novocomensis Episcopi Nucerini, Elogia virorum bellica virtute illustrium, septem libris jam olint

ab authore comprehensa, et nunc ex ejusdem musaeo ad vivum expressis imaginibus dem musaco ad oium expressis imaginabus excornata, Petri Pernae typographi Basil. opera ae studio, cirioxextr. fol. Il librajo Pera dedica e Francesco de' Medici gran duca di Toscana. Evvi l'effigie del Grovio in legno con un tetrastico sotto latino, e dopo la refanone del Ciuvio avvi l'epigrale sepolcrale in onor dell'autore, che comincia Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini Historiarum scriptoris celeberrimi hic deposita sunt ossa ec. Sonovi i ritratti parimente in legno di tutti gli illustri nominati nell' Opera, e a dir vero sembrano abbastanza somira, e a ur vero sembrano abbastatta somi-glianti, se tutti sono come il nostro doge Antonio Grimani, ch' è a pag. 257. Il Mo-reni (pag. 105. annali Torr. ediz. 1811., e pag. 182. ediz. 1819) dice che del moxcvi. fu riprodotta quest' Opera dal librajo Perna; ma non vidi quest' edizione.

— Gli stessi Elogi tradotti col titolo: Gli Elo-

gi. Vite breveniente scritte d' huomini illustri di guerra, antichi et moderni di monsig. Panto Giovio vescovo di Nocera, onde s' ha non meno utile et piena, che necessaria et vera cognitione d'infinite historie non veduze altrove: tradotte per M. Lodovico Donienichi, In Fiorenza MDLIUI. 4.10. Il Domenichi dedica a Jacopo Sesto Appiano d'Aragona signor di Piombino ec. da Pescia adi 23 luglio 1554.

- Gli stessi tradotti dallo stesso. In Vinegia appresso Francesco Lorenzini da Turino. 155g. 8.va.

- Gli stessi della medesima traduzione. Venezia pel Biondini 1560. 8. (Haim p. 169. num. 9). Questi Elogi sono generalmente tacciati di poco sinceri, e distesi piuttosto a

solo oggetto di dirne male, che ad onorare la verità.

9. Elogia veris clarorum viroram imaginibus apposita . quae in Musaeo Ioviano Comi spectantur. Addita in calce operis Adriani Pont. Vita. Venetiis apud Michaelem Tramezinum maxurs. fol. La Vita di Adriano è a pag. 81. Dopo i privilegi viene la dedica-zione dell'autore ad Ottavio Farnese.

- Eadem, col titolo: Elogia doctorum virorum ab avorum memoria publicatis ingenii monumentis illustrium . authore Paulo Iovio Novocomense episcopo Nucerino. Praeter Ioan. Latomi Bergami in singulos Epigrammata, adjecimus ad priora italicae editionis, illustrium aliquot poetarum alia. Antuerpiae apud Ioan. Bellerum sub insigni Ful-conis 1557. 8.vo. Dedica Ioannes Latomus clarissimi generosique juvenis Dom. Roberti a Bernemicourt, Baronis in Liesueldt, domini Orlandiae piis manibus - idib. decomb. 1556. Segue un Epigramma del Latomi ad Paulum Iovium iuniorem ec. Con questo stesso titelo fu anche stampato il libro = Basilege in 8 vo sena anno, che forse è lo stesso 1556

o 1577. - Eadem, col titolo = Pauli Iovii Nevocomensis episcopi Nucerini Elogia virerum fileris illustrium quotquot vel nostra vel avorum memoria vixere ex eiusdem musaea (cujus descriptione una exhibemus.) ad vivuem apressis imaginibus exornata. Petri Pernae Typogr. Basil, opera ac studio. Brunsvicensium et Luneburgensium duci -

idibus martii 1577.

Gli stessi tradotti col titolo: Le Iscrizioni poste sotto le vere imagini degli huomini famosi le quali a Como nel Museo si veggiono tradotte di latino in volgare da Hippolito Orio Ferrarese. In Fiorenza MILLI. 4. dedicate dall'Orio nel 1550 il 16 genn. da Ferrari al conte Bonifazio Bevilacqua. In fine vi ė l'anno 1551; il perchè alcuni cataloghi

of lano 1557; a peruse accur canalogui pongono questa edizione con quest'anno. Gli stessi col titolo: Le Iscrizioni poste sot-to le vere imagini degli huomini famosi in lettere di Mons. Paolo Giovio Vescovo di Nocera tradotte di latino in volgare da Hippolito Orio Ferrarese. In Venetia appresso Giovanni de Rossi. In fine vi è l'anno

4559. 8.va.

Gli stessi tradotti dalle stesso. In Venezia appresso Francesco Bindoni 1559. 8. alcuni esemplari hanno l'anno 1558. Notisi che l'Iscrizione del Giovio sopra il Boccaccio fu ristampata e premessa all' Opera di M. Giovanni Boccaccio tradotta in volgare da M. Niccolo Liburnio, de' monti, selve, boschi ec. Fiorenza. Giunti monc. 8. Sebbene poi nell'edizioni suddette 1558-1550 sia detto Lisso Passo al principio delle pagine, pure non vi è altro libro unito.

10. Comentario de le cose de Turchi di Paulo Iovio Vescovo di Nocera a Carlo Quinto Imperadore Augusto. In fine: Stampata in Roma per Antonio Blado d'Asola in le case de Messer Gioanbatista di Massimi nel M. D. XXXV. 4.to. Io credo esser questa la prima edizione di quest' operetta scritta in italiano dallo stesso Giovio; sebbene le Zeno - Idem col titolo: Turcicarum rerum Con-( Annot. al Fontan. II 270 ) dica che la prima fu del 1531. in 8.vo senza indicare se in Roma o altrove. Lo Zeno forse può esser sta-to tratto in errore dalla data della prefazione del Giovio a Carlo Quinto, ch'è da Roma a li xxıı di gennaro del M.D.XXXI.

- Lo stesso col medesimo titolo, in 8.vo senza data, con carattere corsivo, senza numerazion di pagine, ma col solo registro da A ad E inclusivo, lo possiedo io, e il credo di edizione di poco posteriore al 1555 di Venezia e forse del Zoppino. É di legatura antica unito, come per lo più trovasi, al Commentario sui Turchi di Andrea Cambini. 1558-8.

- Lo stesso col titolo: Comentario de le cose de Turchi, di Paulo Iovio vescovo di Nocera a Carlo Quinto Imperadore augusto nuovamente revisto et con somma dilientia impresso = In fine = stampata in Venetia per Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino et Florio fratello 8. (senz'anne) ma è circa 1540. — Lo stesso col solo titolo: Comentario de le

cose de' Turchi, di Paulo Iovio, vescovo di Nocera a Carlo Quinto imperadore augusto. In Venetia M.D.XXXX. 8.vo.

- Lo stesso col titolo: Commentarii delle cose de' Turchi, di Paulo Giovio, et Andrea Gambini, con gli fatti et la vita di Scan-derbeg. Venezia. Aldo. MDXLI. 8. L' operetta del Giovio è la prima compresa nel Registro A, B, C, D, E.

- Lo stesso col titolo: Informazione di Paolo Giovio vescovo di Nocera a Carlo Quinto imperatore augusto. Stà a p. 201. del-l' Historia de' Turchi raccolta dal Sansovi-

no (Venezia 1582. 4.to ).

- Idem col titolo: Turcicarum rerum Com mentarius Pauli Iovii episcopi Nucerini ad Carolum V imperatorem augustum: ex italico latinus factus. Francisco Nigro Bassianate interprete. Origo Turcici imperii. Vitae omnium Turcicorum imperatorum. Ordo ac disciplina Turcicae militiae exactissime conscripta eodem Paulo Iovio auctore. = In fine Viterbergae ex officina Ioseph Clug. anno moxxxvii. 8., colla prefaziono di Filippo Melantone illustrissimo principi Ioanni Ernesto duci Saxoniae ec. data nel mese di ottobre 1537.

- Idem opus col titolo stesso: Antuerpiae, in Scuto Burgundiae apud Ioannem Steelsium anno 1558. 8.vo.

Tox III.

mentarius ex italico latinus factus Francisco Nigro Bassianate interprete ec. Parisiis Rob. Stephanus 1538. in 8.vo ( Libr. Pinelli vol. II. p. 68, e presso il co: Giambatista Roberti del fu Tiberio di Bassano).

— Idem collo stesso titolo - ibid. cioè Parisiis

apud Rob. Stephanum 1539 in 8.vo ( Libr. Pinelli vol. II. p. 121). Porse è nna sola edi-zione con quella del 1538. Il Verci negli Scrittori Bassanesi (T. I. p. 83.) cita due al-tre edizioni cioè 1538 apud Vandelinum Argentorati; e 1545; Basileae apud Oporinum cum Alcorano. Ma quanto a quella 1538 l'amico mio conte Giambatista Roberti del su Tiberio mi fa osservare che l'anno è 1537, leggendosi in fine - Argentorati per Wendelinum Richelium mense septembri anno Christi MDXXXVII. 8.vo, e che quindi egli è uno sbaglio del Verci e anche del Carrara nel Dizionario degli Uomini illustri l'aver posto 1538.

.. Idem opus col titolo Vitae Turcarum imperatorum. Sta nel Volume secondo a p. 177 delle Vitae illustrium Virorum Pauli Iovii già sopra ricordate, impresse dal Perna a asilea nel MOLXXVIII. fol. In un esemplare dell' edizion 1538, di Anversa, ch' è nella Marciana, si legge a penna di antica mano: opus latinum est ipsiusmet Iovii, cosicchè parrebbe che non ne fosse traduttore il Negro; o almeno che il Giovio abbia scritta l'Operetta latina e italiana, dal qual italiano poi il Negro, ignaro che l'originale fosse latino, abbiala tradotta. Però non si conosce altro latino che quello del Negro, o che corre sotto il nome suo. La edizione di Basilea 1577 dice solo en italico latinus factus, e non dice dal Negro o da altri. Fu la tradusione del Negro ristampata anche in varie Raccolte delle cose dei Turchi, e specialmente in quella di Teodoro Bibliandro nelle Vite di Maometto e dei suoi successori stampate in Basilea l'anno 1550 fol. al vol. III. p. 107. come si ba dalla Capponiana.

11. Pauli Iovii Novocomensis libellus de legatione Basilii Magni principis Moschoviae ad Clementem VII Pont. Max., in qua situs regionis antiquis incognitus, Religio gentis, mores, et causae legationis fidelissime referuntur ec. Romae ex aedibus Francisci Minitii Calvi . anno M.D.XXF. 4.to.

- Idem collo stesso titolo. Basileae MDXXTII. 4-to. In fine avvi un Epigramma di Benedetto Lampredi che comincia: Hos dono Iovius mittit tibi Rufe labores, cioè Giovanni Ruffo Cosentino acrivescoro cui il Giova dedica il libretto. In principio pure sonvi epigrammi in lode del Giovio, cioò uno di Girolamo Delio Alessandrino, un altro di Ginao Vitute, e un terso di P. Corsi.

- Idem. Sta nel libro Descriptiones ec. che qui sotto descrivo, Bnsileae 1561, 8.vo

- Idem. Sta nel Volume: Pauli Iovii Novocomeusis opera quotquot extant omnia ec. Basileae. Perna. MDLXXTII. fol.

Lo stasso Libro tradotto col titolo: Operata dell'ambassicira del Mostchovii, nella quat si narra il sito della provincia di Mostchovi, gli costiuni, ricchesse; il modo della resigione, et l'arte militar di quegli, nuoco mente tradotta di latino in lungua volgare. In Vinegia monte. Tendotta di latino in lungua volgare, un Vinegia monte. Tendono detto l'imperatora. 3.55 della per larrolomo detto l'imperatora.

Lo stesso tradotto col titolo: Paolo Iovio Historico delle cose di Moseovia a monsig. Giovanni Rufo arcivescovo di Cosenza. Sta a p. 131 tergo del vol. II. delle Navigationi raccolte dal Ramusio. Venezia mecv. fol.

12. Pauli Iovii descriptio Larii Lacus. Venetiis 1559, 4-to (dal Catalogo Pinelli).

— Badem. Sta nel libro Descriptiones ec. Ba-

sileue 1561. 8. che qui sotto noterò.

— Eadem. Sta ristampata nel suaccennato vo-

 Badem. Sta ristampata nel suaccennato volume: Pauli Iovii Opera quotquot extant amnia ec. Basileae, Perna mpexxrui. fol.

 Eadem. Col titolo: Pauli Iovii Larii Lacus

Comensis) descriptio al Franciscum Sondratum = con dedicazione di Dionigi Sonentio a Nicolò Sfondrato in data di Milano, eal. iun. 1558, sta nel Tomo III del Volume II. a p. 1209. del Thesaur. antiq et histor. Italiae Graevii.

13. Descriptio Britanniae, Scottan, Hyberniae, et Orchadum, ex libro Pauli Ivoit episcopi Nucer. De imperiis, et gentibus cognitis orbis, cum eju so operis prohenio ad deteandrum Farnesium Card. Amplies. V enetiis anal Michaelem Tramenium. statzttt. 4. Precedono i privilegi per la stampa; poi l'opera del Giovio; indi a pag. 45 vi et. 4d. Paulum Jovium Episcopum Nucer. vitorum adiquot in Firiannia, qui nostro seculo erus adiquot in Firiannia, qui nostro seculo erus.

Paulum Jovium Episcopum Nucer. virorum aliquot in Britannia, qui nostro seculo eruditione et doctrina clari, memorabilesa, fuerunt elogia per Georgium Lilium Britannian exarata. E a pag. 57: A Bruto Britanniane gentis auctore, omnium in quos avriante fortuna Britanniae imperium translatum brevis tuna Britanniae imperium translatum brevis

enumeratio per Georgium Lilium Britannum; (Anglorum Regum Chronicon):

Endem col titolo: Fouli Jovii Novecomensis episcopi Neuerini descriptiones quoquyot extent regionum atque locorum, quibus qua qiu omnia hon postremo volumine complecire muri de piscibus Romanis libellum vere aureum adjunximus. Basiline. 1581. 8 per Henricum Petri et Petrum Pernon. Avvi una lunga dedicazione: Sopautio Irraneo alias Fridi. monasterii Bellelay ad Jauces Vecety abbit preesuli. Bas. Ioannes Herold, nella quale si ragiona delle opere del Giovio, e dicesi di volerle dar tutte alla luce. Soggiugne che sei Il Giovio avesse avuta più lunga vita avvebbe compiuta l'opera De imperiis et genibus cogniti orbis, della quale sono un frammento le Descriptiones che qui si stampano: e queste sono: Descriptio Brianice, Necine, Iliberinae, et Orchedum, Moschoviae, Larii Lacus, et de piscibus Romanorum.

- Eadem col titolo: Descriptiones Britaniae, Scotiae. Hyberniae, Orchadum, Moschoviae, et Larii Lacus, colla giunta di Georgio Lilio Britanno summentovata, sta nel deto volume: Pauli Jovii quotquoi extant opera.

Basilege, Perna. 15-8, fol.

14. Pauli Jovii de Romanis piscibus libellus. Romae in aedibus F. Minitii Calvi MDXXIV.

fol. (dal Catalogo l'inelli)

— Idem cel titolo Pauli Jovii Comensis medici de Romanis piscibus libellus ad Ludovicum Borbonium cardinalem amplissimum. Basileae in officina Frobeniona anno xoxxx. mensa augusti - 8. La dedicasione è del Giovio al Borbone in data di Roma 1524, F. Cal. aprilis.

- Idem. sta nell'opera sopraccitata: Descriptiones quotquot extant ec. Basileae 1561. 8.

Idem sta nel libro già più volte indicato:
Pauli Jovii Novocomensis opera quotquot
extant omnia. Basileae. Perna. 1578. fol.
Idem col titolo: Pauli Jovii Novocomensis
madient et enicopus Nucerinus de Bomania

medicus et episcopus Nucerinus de Romanis piscibus libellus ad Ludovicum Borbonium Cardinalem amplissimum eta nel Tomo I. p. 557 del Novus Thesaurus Antiquitatum Romannrum del Sallengre. Venetis. Pasquali 1755. fol.

Lo stesso libretto tradotto, col titolo: Libro di Mons. Paolo Giovio de Pesci Romani, tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo. Ia Venetia appresso il Gualtieri 1560. 4. con dedicasione di Carlo Zancarutola al robilitzimo z. Carlo Figuraro. Il Conta Giambanita Giovio nella Prefiazione al libro De humano victuce to esegmero pin abbasso, soserva quanto male il Zancarutolo abbia tradotto il libro del Pessi Romani, scusandolo però se talvolta agli antichi nomi non sepge egli sempre sostiture i toracci. El strant cosa e comica gli riucci di vedere che nel C. axvi il Zancarutolo credette frate ossis monaco Beuedetto Giovio, e non già fratello di Paolo.

15. Dialogo dell'Imprese milliari et amorose di Monsignor Pacho Giosio Vescoro di Viuccera. Con gratia et privilegio. In Roma appresso d'insoio Barre suor. 8. Il Barce de-tlica a Giovan Paolo Orinio in data di Roma 8 Ortobre 1555 - Il Giovo fu il primo ad appire la strada all'arte di far l'Imprese (symbola), e a prescrivente le regole, patre da alcuni accettate, parte da altri riprovate, o di molto anche ampliate (dp. Zeno.

Fontan. II. 371. 372).

- Lo stesso col titolo Hagionamento di Mons. Paolo Giovio sopra i motti et disegni d'arme, et d'amore che communemente chiamano Imprese. Con un Discorso di Girolamo Ruscelli intorno allo stesso soggetto. In Venetia MDLFI, 8. appresso Giordano Ziletti all'Insegna della Stella. Avvi dedicazione di Girolamo Ruscelli al senatore Giammatteo Bembo in data xr di Febbraro MDLFI. È più copioso questo Ragionamento di quello che il Dialogo, sendovi fralle altre cose aggiunta l'Impresa di Giammatteo Bembo della quale si ragiona alle pag. 103 e segg. dopo le parole dove apparisca qualche valore et prodezza di famoso soldato, colle quali pa-role termina il dialogo dell'edizione 1555. - Lo stesso col titolo: Dialogo dell'Imprese

"L'autre de l'autre de

della buona memoria del Giovio volle irstamparla di nuovo sopra l'originale e fedel copia da lui posseduta; aggiungendo poi di suo il Ragionamento. Il dialogo del Giovio qui ristampato manca delle giunte fattegli dal Ruscelli e termina colle parole suddette prodezza di famnos soldale.

 Lo stesso collo stesso titolo Dialogo ec. Venezia Giolito norvii - 8 - ristampa della pre-

cedente.

— Lo stesso col titolo di Dialogo ec. colla ginnta delle Imprese eroiche e morali di Gabrielo Simconi. Lione appresso Guglielmo Ravillio 1559. 8. con dedicazione del Rovillio al Domenichi (Poggiali. Mem. Lett. Piaceatini Vol. 1, 259-360).

- Lo stesso col titolo di Dialogo ec. Milano per Giovannantonio degli Antonj - 8. 1559 -

(Poggiali l. c.)

Lo stesso col titolo di Ragionamento, ec. e col Discorso del Ruscelli. In Venetia appresso Giordano Ziletti unix. 8. colla dedicazione a Giammatteo Bembo come nell'ediz. 1556.

Lo stesso col titolo di Dialogo dell'imprese.

Lo tesso col titolo di Dialogo dell'imprese militari et amorsa di Manignaro Ciocio Vescovo di Nocara et del 1. Gabriel Symeoni Fiorentino con un regionamento di M. Lodovico Domenico. In Lyone appresso Guglielmo Rovillio 15/4, ©. Colla dedizazione del Rovillio a M. Lodovico Domenichi in data di Lione 21 giugno 1559, e colle figare dell'Imprese.

- Lo stesso col titolo: Giorio Paolo e Gabriel Simeoni - Le sentenziose Imprese ridotte in rima - Lione Rovillio 1561. 4. fig.

( Catalogo Svayer p. 294).

16. Consiglio di Monsignor Giovio raccolto dalle Consulte di Papa Leone decimo per far l'impresa contra infideli (sià nella sopracitata edizione della Storia. Venezia pel Bonelli 1560 e in altre ristampe).

7, Inclvisi Johanni Friderico Suconum et Philippo Landgravio Cattorum, principius, Paulus Jovius Epiteopus Nucerianus Ilistoriarum scriptos salatem et libertaem cum bona mente pristinam fortunam. Questa è una epitola del Giorio datata da Roma a'30 di agosto 1547 nella quale egli domanda a quel principi alcane storche infarenzacioni interno alte impese di Garlo V. Pe pubblicata la mill Acta Liberaria ce manuscripti evata. Toni secundi fasciculus primus, Jenea 1315. 8 a, 98 socieulus primus, Jenea 1315. 8 a, 98 socieulus primus, Jenea 18. Lettere volgari di mons. Paolo Giovio da Como Vescovo di Nocera raccolte per messer Lodovico Domenichi, et nuovamente stampate con la tavola. In Venetia appresso Giovan Battista e Marchion Sessa f. in 8.vo. Non v'è data sul frontispicio, ma la c'è in fine: MOLX: dedicate dal Domenichi a Matteo Montenegro gentiluomo Genovese da Fiorenza primo aprile 1560. Altre lettere del Giovio trovansi in alcune Raccolte di quel tempo. Per esenipio. Nella Raccolta fattane da Antonio Manuzio (Venezia Aldo 1554. 8. Libro secondo) a pag. 59. 71; e nel Libro terzo (Venesia. Aldo 1564. 8) a pag. 175 176, 177, 178. Nel Libro primo delle lettere facete raccolte dall'Atanagi (Venezia 1582. 8.) dalla pag. 39 alla 101 inclusive sonvi trentatre lettere del nostro Giovio; e nel libro secondo delle stesse lettere facete raccolto dal Turchi (Venezia 1575. 8.) dalla pag-3. alla p. 21 inclusive sonvi sette ( e una del giovane Paolo Giovio datata da Fiorenza 27 maggio 1553). Fralle Lettere di xtti Uomini illustri raccolte da Tommaso Porcacchi (Venezia Vidali 1576) sonvi sei e stanno dalle pag. 148 alla 158 inclusive. Nella Nuova scielta di Lettere di diversi fatta da M. Bernardino Pino (Venezia 1574. 8.) ve no sono tredici del Giovio cioè nel Libro primo a pag. 315. 537; nel secondo a p. 39; nel terso a pag. 206. fino 225 inclusive; nel quarto a pag. 513. fino 520 inclusive. Nelle Lettere di Principi (Volume Terzo. Venezia. Ziletti 1581. 4) a pag. 29 ve n'ha una. Noti-si però che tra le dette ve ne sono di ristampate; e che le trentatre raccolte dall'Atanagi mancano nelle Lettere del Giorio impresse nel 1560. Un' altra lettera del Giovio scritta al Cardinale Ippolito de Medici in data di Como 13 dicembre 1533 fu pubblicata a pag. 523. 324 del Capo vit ove si parla delle Lettere di burla da Pamfilo Persico nel libro del Segretario (Venezia 1620. 4.) e dice di averla tratta dall'autografo esistente ne'mss. della Libreria Lolliniana di Belluno. Egli la trovò fra alcune Scritture di Pierio Valeriano che fu suo segretario, e la pubblica perché è in ogni sua parte ripiena di burle. Comincia. In toccai la mano a Caronte: Del vescovo Giovio quattro lettere a M. Pietro Aretino stanno nel Volume II. delle lettere di diversi all'Aretino p. 36 e seg. (Venezia Marcolini t552.); come poi molte dell'Aretino al Giovio trovansi nella Raccolta delle lettere del-

l'Aretino. Le Lettere del Giovio, dice Ap. Zeno (Fontan, II, 181) scritte in vario genere assai pulitamente sono la maggior parte sparse di varie notizie ora istoriche, ora letterarie che interessano i leggitori, massimamente nelle cose in quel tempo maneggiate e avvenute. Molte anche servono a dar più lume ai libri della sua istoria. Quelle che sono dettate in istile faceto e piacevole, intramischia-te di quando in quando, con molta grazia, di certe maniere latine popolari, e burlesche, ban difficilmente chi le pareggi. Tanto il Porcacchi nel suo vocabolario aggiunto alla Fabbrica dell' Alunno (Venezia 1584 fol.) quanto il Bergantini nelle Voci Italiane (Ven. 1745) e nella Scelta d'immagini (ivi 1762) non che il Gamba nella serie degli scrittori di purgata favella allegano per modello le Lettere del Giovio.

19. Dialogus de Viris litteris illustribus, cui in calce sunt additae Vincii, Alichaelis Angeli, Raphaelis Urbinatis Vitae ( sta 2 pag. 2251. del Vol. VII. del Tiraboschi, edizione

Veneta 1824. 8.).

20. Paul Ioni; epise. Nueer. De humano victus opistola ad Fellem Trophisum antistimum Thostituum et Inscriptio Cocnationis. Accodunt 10. Bapt, Ionii aemulationes italicae ae notae. Novo-Comi 1808. Typis Caroli Antonii Ostinelli, 4, 10. If nonispisto italiano è il seguente: Lettera di Paolo Civoivo sescovo di Nocera sul Vivio Unano a Pelice Traje, no vescovo di Chieti, ed Inscrizione sulla Sala del prano. Si aggiungono le traduzioni italiane e le note di Giambatista Giovin. Il traduttore dedica il libro a Benedetto Francesso Flaminio Giovio Tridi Rezzonico Guardia d'Onore suo figliuolo.

a1. Un epigramma Latino di Paolo Giovio in onore di Giano Coricio il quale aveva eretto una Cappella nolla chiesa di s. Stefano di Roma sta nel Registro K. II. del Libro Co-

ryciana. Romae 1524, 4-to.

Pyciana, homae 1931, 410.

22 Testimonium de verissima ac admirabili virtute obie compositi contra pestem et omnia venena. de quo iustru Clemonis VII. pont. max., periculum Jecere viri clariss. Romae in Capitolinis aedibus: anno. m. m. 2xtilt. mense augusto. Opuscolo assai raro che sta nella Marciana (Miscelli: n. 4, 6v. 5657), che non veggo ricordato da altri, quando non fosse quel desso che alla sitiggita coll'anna 1525 ricorda il Tiraboschi in una nota (Sirrizo viria vir. p. 1104, edit. Fuenta 1934); Fuenta 1934; Fuenta 1934; Jeneta 1934; Jen

anche il Giovio ; e che è interessante perchè per esso si comprova maggiormente che il Giovio era medico di Clemente VII; la qual cosa fu posta in dubbio da taluho, (vedi Gaetano Marini nel libro degli Archiatri pontificii Vol. I. p. xxxIII, e pag. 330), seb-bene e il Mandosio (Archiatri papali. Roma 1696. 4 to, p. 175), e il Brambilla (T. I. p. 1818. Storia delle scoperte fisico-mediche ec. Milano 1780. 4.) lo pongano anche come medico, su di che non può più cadere verun dubbio = Ora tornando all' Opuscolo egli comincia = Quoniam omnis rara virtus tunc meritissimum verae laudis fructum sentit... termina : Datum Romae idibus Augusti MARKIIII, e colle sottoscrizioni seguenti: Ita est et attestor Petrus Borgesius Senator Urbis = Idem ego Paulus Iovius S. D. N. Physicus ita esse testor = Ita est Thomas Biliottus aromatariae tabernae pontificiae ma gister. Il sunto del libretto è, che un Gregorio Caravita, bolognese, aveva composto un certo olio ch' egli diceva di avere esperimentato assai utile sotto, Adriano VI, quando Roma era agitata dalla pestilenza, nell'Ospitale di san Giovanni Laterano, E siccome vantavasi che questo suo olio era potente anche contra i veleni, così i medici di Roma col permesso di Clemente VII vollero farne sperienza in duc'condaanati alla morte; l'uno de' quali aveva nome Gianfrancesco, e l'altro Ambrogio, Corsi amendue di nascita. Colla vista quindi di confortarli con un poco di cibo prima che andasser sul patibolo, si diede loro in una specie di polenta un fortissimo veleno, il quale da li a poco cominciò a farsi sentire orribilmente. Gregorio applicò subito il suo olio, unguendo a Gianfrancesco le tempia, un sito delle braccia e de' piedi ove pulsano le arterie e alla region del cuore mollemento confricando con poche gocciole; perlochė senza indugio egli ritorno in se, sudo, vomito, ec., e invece della morte ebbe condanna alla galera. Ma Ambrogio fu lasciato morire da' dolori, che durarongli fierissimi per ben quattro ore, sic-come colui ( dice l'Opuscolo) ch'era caricato di maggiori scelleratezze. Potrebbe però 13. Tre lettere di lui fino ad ora inedite per darsi invece che l'esperienza dell'olio quan-to ad Ambrogio sia riuscita vana. Peraltro un somigliante esperimento si fece in un ter-20 condannato a morte Antonio Mantuano, e risanò dal veleno ch' eragli stato dato.

Opuscolo nel quale ebbe parte certamente Fin qui ho tessuto il catalogo dell'opere stampate del Giovio pervenute a mia notizia, alcune delle quali furono anche in fran-cese tradotte. Or brevemente indichero le cose manuscritte sue, dietro le traccie che ne dà il conte Giambattista Giovio nell' Elo-

gio al Vescovo, già sopra da me ricordato.

Due dialoghi latini inediti. L'uno de soeminis nostra actate florentibus ad Ioannem Matthaeum Gibertum, Il secondo: De viris bello illustribus. Tutti e due interessanti per lo stile, per gli aneddoti e per le notizie biolo stile, per gui aneudoti e per te notace no-grafiche, non altrimenti che quello (già stam-pato dal Tiraboschi, e da me indicato al num 18) che tratta degli Uomini letterati. (Vedi Elogio del Giovio p. 22. 74. 82. 122. Opuscoli patrii. Como, p. 39, 40, 41; e Tiraboschi vol. VII. 1214. 2231).
2. Fogio volante, in cui è in hreve compendio

un decennio circa della Vita di esso Paolo da lui medesimo scritto ( Elogio p. 85, 89 ).

5. Testamento suo (ivi p. 56, 57).
4. Il secondo libro dei lle d' Africa (ivi p.

5. Descrizione della Villa di Lissago. ( Litt. Fam. Giovio ).

6. Vite di Giason dal Maino, Filippo Decio. Alessandro Achillino, Pietro Mantoano, Leoniceno (p. 122).
7. Frammenti medici (p. 122).
8. Frammenti filosofici (p. 122).
9. Squarci varii cancellati da inserirsi nelle

Storie a pie' di pagina al caso di una nuova edizione di esse (p. 122.). 10. Tre de' libri del Giovio (che si dicono

perduti nel sacco di Roma ) sono mss. presso il suddetto conte Giambatista ( Vedi il Can. Moreni negli Annali Tip. Torr. ). 11. Due grossi Zibaldoni ne' quali vi sono epi-

grammi e sonetti molti, e varie notizie, e alcune inscrizioni fatte dal Giovio per opere pubbliche ( Elogio p. 78, 122, 223 ). 12. Serie di lettere del Giovio vescovo e di al-

tri della casa Giovio a principi e letterati, e di questi al vescovo, e ad altri Giovii ( ivi p. 87), altre lettere nell'Archivio di Guastalla ed altrove ( p. 103; e Tiraboschi VII. 1213).

quanto mi consta, mi piace di pubblicare al-la fine di guesta Chiesa. Due di esse sono interessanti per la materia, comunque lo stile (che io religiosamente colla ortografia ho lasciato tal quale ) sia incolto. La prima per la

Descrizione dell'entrata del Re di Francia in vesti l'abito Francescano; ma sedotto dalle O-

siede l'originale.

Prima di compiere quest'articolo del Giovio, diró ch'essendomi col mezzo del cortesissimo sig. Avvocato Trolli Aggiunto all'I. R. Fisco eivolto cun lettera al ch. signor Avyocato Rezzonico di Como onde ottenere un esatto e ragionato elenco di tutte l'opere si stampate che manuscritte del Vescovo Paolo Giovio che per avventura esistessero o in quella Biblioteca Co-munale, o negli Archivii di Casa Guvio, ebbi in risposta (15 agosto 1851) che oltre a quanto annotò il Conte Litta nelle Illustri Famiglie d' Italia (e ch'è già quello che ho sopra riporta-to), d'inedito non havoi pit nulla, ove si ec-cettuino alquante lettere le quali non è male che stiano ove sono. Replicata avendo io la ricerca per alcune dubbietà insorte, mi fu gentilmente dallo stesso sig. Avv. risposto in data 25 settembre 1851. 1.º che li manuscritti da me qui indicati dal numero primo al numero nove, inclusive, si trovano tuttora presso la famiglia, quando però sotto il nome di Frammenti medici si voglia intendere una semplice Lettera sul vitto : 2.º che non si trovano, nè vi ha memoria li sei che si dicono perduti nel sacco di Roma, e che ho indicati qui al num. 10. 3.º che tutti i manuscritti suddetti sono inediti, eccettuata la lettera sul vitto che fu pubblicata dal Conte Giambattista (Vedi il num. 20 delle cose stampate); sono autografi, o del noto amanuense, e di carattero per lo più appena leggibile - 4.º che il resto è di poco momento, non esclusi i frammenti filosofici che sono una specie d'imitazione delle Notti Attiche di A. Gellio - 5.º che qualche ulterior lettera del vescovo Paolo si è ultimamente trovata manuscritta ( ma non crede autografa) nella biblioteca che già apparteneva al conte Gastone Rezsonico, e ora spetta alla famiglia Cigalini; una delle quali lettere descrive l'ingresso di un Principe; e che il Conte Giovio procurava di ottenerla dal Marchese Cigalini.

SEBASTIANO MUNSTERO nacque nel 1489 in Ingelheim nel Palatinato. Studió a Tubinga dove

Bologna ove trovavasi Leone X = la secon-, pere di Lutero, abbandono il convento, e fu da pella Descrisione del fatto d'arme succe- chiamato a Basilea nel 1529 ad insegnare la duto a Frosolone; cavate amendue dai Dia- lingua ebraica e la teologia. Mori in Basilea di ru ms. di Marino Sanuto, il, quale era pur per le l'alian gigno 155. Pa dotto conocciore amico del Giovio come d'alla prima epistola del mario del retra poi ebià dalla gentileza matico del uotromo. Oltro proprio e matedel chiar, sig. Bartolommeo Gamba che por la Storia di Giossifone: Administrativa del cristicalo l'originalo. aumentata dell'antica versione della Geografia di Tolomeo (1 - jo fol.) e varie Note sopra Pomponio Mela e Solino, abbiamo del Munstero: 1. Biblia hebraica charactere singulari apud

Judaens Germanos in usu recepto cum latitina planeque nova translatione ec. Basilea

1554. 55 fol. e altre volte.

II. Fides christianorum sancta recta et perfecta atque indubitata, et fides Judaeorum ec. ebr. lat. Basil. 1557. fol. e altre volte. III. Calendarium biblicum hebraicum ex he-

braeorum penetralibus editum. Basilea 1527. 1V4.to.

. Sphaera mundi et arithmetica. ebr. lat. Basil. 1546. 4.

V. Colloquium cum Judaeo de Messia ebr. lat.

Basilea. VI. Higgaion logica R. Simeonis, latine versa et punctis vocalibus illustrata. Basilea 1527. 8.

VII. Aruch, Dictionarium hebraicum ultimo recognitum, et ex Rabbinis praesertim ex radicibus David Kimchi, completatum. Basilea 1548, 8.

VIII Grammatica chaldaica, Basilea 1527. & che si trovassero i tre libri della storia, di quel- IX. Dictionarium chaldaicum non tam ad Chaldaicos interpretes, quam ad Rabbinorum intelligenda commentaria necessarium.

Basilea 1527. 4-

X. Dictionarium trilingue in quo scilicet latinis vocabulis in ordinem alphabeticum digestis respondent graeca et hebraica ec. Basileae apud Henricum Petrum 1530, fol.

XI. Captivitates Judaeorum incerti auctoris.

eb. et lat. Worms 1529. 8: XII. Isaias propheta hebraice, graece, latine, ex versione S. Hieronymi et ex versione Sebastiani Munsteri ec. Basilea 4. senza data. XIII. Epistola Sancti Pauli ad Hebraeos, eb. et lat. Basilea. 1557 - 8.

XIV. Proverbia Salomonis: accedit dialogus

in commentariolo R. Aben-Ezra. ebr. lat.

Basil, 1527. 8.vo.

XV. Catalogus omnium praecepturum legis mosaicae quae ab Hebraeis sexcenta et octodecies numerantur ec. ebr. lat. Basil. 1555. 8.vo.

XVI. Horologiographia. Basil. 1551 - 1555. 4. XVII. Organum Uranicum; theoricae omnium planetarum motus, canones, ec. Basil.

1556, fol. XVIII. Opus grammaticum consummatum ex

variis Eliani libris concinnatum complectens. scilicet elementarium absolutum, numerandi rationem ec. Basil. per Henricum Petrum

XIX. Grammatica hebraea Eliae Levitae Germani per Seb. Munsterum versa et scholiis illustrata ec. Basil. Frobenius. 1543. 8.

XX. Rudimenta Mathematica in duos libros digesta ec. Basil. fol. 1551. apud Henr. Petri. XXI. Germaniae atque aliarum regionum quae ad imperium usque Costantinopolitanum pro-

tenduntur descriptio. (senza luogo di stampa e data: ma Basil. 1550. 4.) XXII. Cosmografia Universalis. 1544 fol. in

lingua tedesca. E in latino 1550. 1572. Basil. Fu tradotta in altre lingue, ed anche in italiano con questo titolo: Cosmografia Universale nella quale secondo che n' hanno parlato i più veraci scrittori son designati i siti di tutti gli paesi ec. raccolta primo da diversi autori per Sebastiano Munstero, et da poi corretta et repurgata per gli censori ec-clesiastici, et quei del re catholico nelli clesiastici, et quei del re catholico nelli E in una delle sepolture comuni ebbe tom-paesi bassi et per l'inquisitore di Venetia. ba senza particolare Inscrizione il pittore Mu-In Colonia appresso gli eredi di Arnoldo Byrckmann 1575 fol. Relativamente al nostro GIAMMATTEO BENDO il Munstero a p. 915 della detta Cosmografia. Basileae 1550 apud Henricum Petri fol. rapporta una lettera latina di Lodovico Vergerio ad esso Munstero in data di Basilea 16 calend. Jan. an. 1549.

potentia frangere animos Caesarum potuis-set, sed Jo. Matthaei Bembi animum non fregit. Nam is magno animo et magna virtute vir paucis sane militibus fortissime re-stitit et classem illam ab obsidione depulit. Nell' edizione latina 1572 è a pag. 1068 la vi è a pag. 986. 987. Ved. Biogr. Univers. art. Mynsten Senst.

Aggiungo, che nel Catalogo de' libri già posseduti dal nostro senatore Iacopo Soranzo, era nella Miscellanea N. 606. 8. un opuscolo del Munstero intitolato: Canones super Instrumentum Luminarium. Basileae 1534.

Fra le tombe comuni ch' erano in questa Chiesa ho veduta la seguente:

> SEPOLTVRA DE FRATELLI DELLA SCOLA DEL SS.º RESTAVRATA L' ANNO MDCXCVII

ranese Leonardo Corona figliuolo di Michele miniatore di Santi, del qual Leonardo vedi il Ridolfi (Vite de' pittori vol. II. p. 97) e lo Za-netti (Pitt. Ven. p. 324) = Narrando la sua morte il Ridolfi dice = Ora standosene egli in Birri nella casa ove habitava Titiano, godevasi spesso cogli amici in passatempi, e liete nella quale dandogli alcune notizie del-cene in un suo giardinetto, e facendo del buon l'Istria dice: In intimo vero sinu Ascrivium Compagno, essendo egli di piaccvole natura, modo Catharum civitas celebris obsidione mangiando senza riguardo, ammalatosi di Turcarum. Nam ante 6. annos sustinuit im- acuta febre in brevi giorni vi lasciò la vita petnm 200 trirenium quibus praeerat samo- d' anni 44 il 1605, e gli su data sepoltura in sus ille archipyrata Barbarossa qui tanta santa Maria Nuova.

Fine della Chiesa e contorni di santa Maria Nuova.

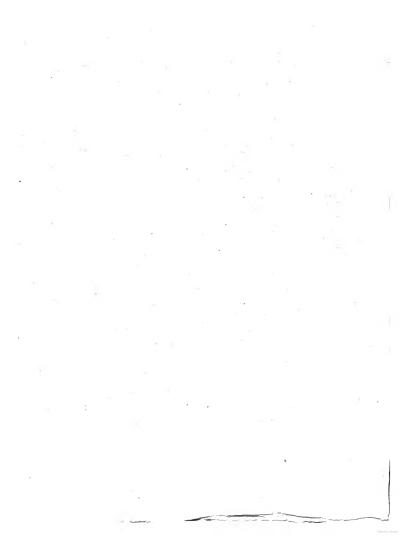

# LETTERE TRE

### DI PAOLO GIOVIO

AGGIUNTE ALLA ILLUSTRAZIONE

DELL'EPIGRAFE NUMERO 46. PAG. 318.

NEI CONTORNI

DI SANTA MARIA NUOVA

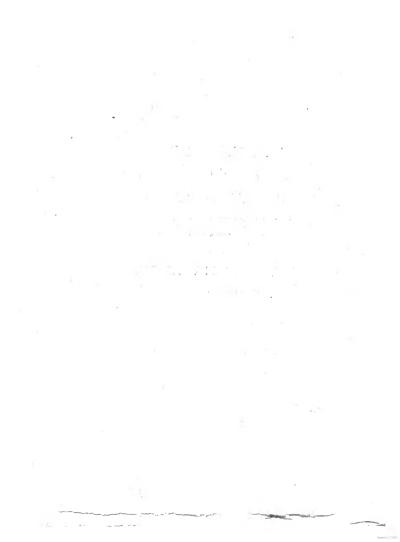

Copia di Lettera di Paolo Giovio a Marino Sanuto tratta dal Volume XXI. p. 361. 362. 363. delli Diarii del Sanuto stesso. Codice mss. nella Marciana.

Amice honorande, Per dar notitia de le cosse de qua a vostra magnificentia et per mantener lo antiquo instituto nostro quantunque per absentia mia da Roma sia stato alquanto interoto vi narerò breuemente li successi dil camino di la corte. El giorno di sante Antonio la santita del papa intro in Fransa ( deve dir Fiorenza ) (1) con tanto honore et tante acclamatione et acoglientie dil populo che su cosa mirabilissima. Fecero in uari lochi de la cita con ingegnose opre de legname lo obelisco di Roma lo anfiteatro archi triumphali et statue equestri e lui comparse a lochi conuenuti. Tuta la nobilitate si homini como femine ornatissime, dinde a duy giorni partise el papa et ali sette de decembrio intro in bologna con fredo aparato et pochissime aclamatione. La dominica la maesta dil re christianissimo appressandosi mando al papa per ambasatori monsignor de la Tramoglia e monsignor de Lotrech gran mareschalco e martedi adi 11 entro el re. Tuti li cardinali ghe andorno in contra fino alla porta con tutta la lhor fameglia e così comincio a intrar gran furia de gente tandem uene lhordene. Prima la guardia del Papa a caualo e li sguizari a pede con Trombe et Tambari da poi seguitaueno li araldi del re con le Trombe uestiti a gigli doro in campo azuro. Poy seguitana monsignor lo gran seneschaloo de Normandia e monsignor de Sanualer con li soi ducento gentilhomeni del Re: li quali bene uestiti senza arme sopra curtaldi e verghe in mane introrno a quattro a quattro. da poi seguitorno lordine tuti li Cardenali e la maesta del Re era in mezo de li duy ultimi cioe Sanseuerino e Ferrara hauca indosso una Zamarra di argento e setta e una bereta di ueluto negro con uno penachieto negro una verga in mane e sotto hauca uno cavallo baio scuro fornito de ueluto negro e fiocchi di oro la cera e bellissima lo nasso longhetto la bocha parla e ride le mane non stano forte in suma est facies digna imperio, e grande più de la comune statura, e tuto pieno di forza e vigoria precedevano pocho ananti li pagi di casa e li scruitori de tauola e camera con lo grande seudero messer Galeazo Sanseuerino con sfogiati ornamenti, inmediate ala persona del Re seguitaueno in una fila : le gran contestabele cioè lo duca di borbone : lo duca de lorena: lo duca di Vandomo: Poy lo gran cancellero: monsignor de la Trimoglia : lotrech: et forsa trenta gran capitani. Da poy questi brauissimamente ornati seguitaueno in una fila tre capitani de la guarda del Re con li soy quatrocento arcieri cioè monsignor de Crisol : monsignor Gabriel Scozzese, e monsignor di Obigni con le sopra ueste recamate a oro : con la Salamandra in foco per impresa, e cosi tuti li soi arcieri. Da poi questi seguitauano monsignor de Mongiron e monsignor de Cosin: con ducento balestrieri a caualo armati: le sopraueste gialde e rose e ne-

<sup>(1)</sup> Di questa entrata in Firense del Papa, e di quella in Bologna vedi il Giovio stesso a p. 368. Parte prima della Storia, edis. 1581,

gre l'altre rose negre e bianche, e poi questi infinita turba el re smonto in Palazo one el papa ghe hanea facto apparecchiare quatro stanze l'una de raso cremesino con figrame d'oro: l'altra geluto eremesino con perfilo d'oro: l'altra de raso turchin: e l'altima di brochato doro , dapoi ando dal papa acompagnato da quattro cardinali quali haneuano disnato seco cioe monsignor nostro de Sauli e Santiquattro Cibo e Sancta Maria in Portico inginochiosi baso lo piede e poi fu subito lenato dal papa e baso la . . . . - disse in substanzia in breue parole come loy haueua desiderato de esser bon figliol de la sedia apostolica e sancta madre chiesia e che adesso oferiua tuta sua possanza dedicaua la corona e daua humile obbedienza: da poy el gran cancellero fece una docta e breuc oratione, el giorno di santa Lucia el re sernite ala mesa la qual canto el papa in santo Petronio: heri poy fu creato cardinale ad instantia del Re lo episcono de Constantia fratello de monsignor lo Gran maestro monsignor de boysi e de monsignor de boninet qual a Has su preso con el marchese de Mantua . ogi da poi disnare se partito acompagnato da tuti li cardinali quando e stato alla porta a dato la bereta li guanti la verga a tenire a uno pagio ct ha abrazato et basato tuti li cardinali. Quanto a le cose di pace o guerra si habino tractato publicamente non se sa perche e stato molto secreto colloquio pur li effeti lo demonstrarano. Fra le altre cose e parse bello spectacolo fra li altri ambasatori de tanti re e principi li nostri quattro li quali per ciera et reputatione sonno le più belle due copie de ambasatori che mai ussiseno ne uscirano di Venetia . gran consolatione a duy di loro vedere li figlinoli incapelati. Io noleua far rencrentia a messer Andrea Grito ma non e stato possibile per tante tranaglie e surie di gente. El papa partesi da qua lunedi per Firenza: et ivi fara le feste e di poy dice di uolor audar a Pisa e poy a roma al piu tardo a le palme.

Quanto ad me attiene sono sanissimo seguito el mio Rermo dal quale sono acharezato seriuo lhistoria ne altro penso che trarla e publicarla el papa ne ha lecto un
quinterno et molto ce ha comondato quantunque inmeritamente bo hauto la lectrara
in .... naturale et ho lassio nno sanbatitato. Dil resto sono si pluciti uostri ui mando
una bizara medaglia dargento da pochi intesa se achadera altro auiseroni e stampato di mouo le annotatione gramaticale del Cardinale Adriano quando saro a Romari lo mandaro. Salutarete per mia parte li figlii de messer Hyeronimo ali quali sono
schiavissimo perle lhor bone litere et uertate ali quali voglio in breue mandare lo in
cendio di Venotia seripto in corpo di la bistoria acio gostioni un pocho de lo stilo mio.

El presente latore e monsignor lo protonotario di lege homo leterato e discretissi-

mo Cortesano.

Valcat magnificentia tua.

Data bononiae die 15 decembris 1515.

Vester Paulus Ionius.

Foris Magnifico Domino Marino Sannto Dni Leonardi suo plurimum honorando.

Venctys.

Copia di una Ira di dño Paulo Iouio di roma alli 17 de febraro 1526 scritta (tratta dat vol. XLIV. Diar. Sanut. p. 53. 54. 55. 56. 57.

Signor ms Domenico obsmo p non seriuer satyre anelenate del paradoxal Gonerno di questa disgratiata Guerra non ho uoluto ineancarirue eon le mie lre p el passato. Adesso che la fortuna vicereale ( di Carlo Lanoja Vicere di Napoli) comincia ad mostrar el secreto del Saliceto haro tempo e stomacho di tornare sopra el solito sentiero et fare el debito de l'amieitia e ringratiar V. S. del luxuriosissimo lambello qual a punto mi su presentato el giorno della liberazione di Frusinone ( detto anche Frosolone) (1) et perchè fo desiderato li neri et legitimi particulari de le cose historiale ui mando el disegno iustissimo e lo ritracto de li infiniti examini facti da me aecio non habbiate ad creder a le seritture de farisei havendo la verità da evangelisti. Voi saprete come nui altri smariti dala miraculosa sorte hebe el vicere con l'armata e la disgratia deli nri e dela inopinata morte del sig. Zoanim cominciamo a pensare di far qualche impiastro di tregua per passar il tempo vedendo che noi eravamo exhausti alcuni consederati strachi alcuni lenti alcuni tra nevole e sereno alcuni disgratiati maxime che Cesare pareua in effetto inclinato a la pace universale ricercandone una per digestino particulare con Italia et così strascorseram imposta hor qua hor la . El gnie spagnolo e Capua in questo modo ogni uno se metena ad ordine justa fornia militiae et cossi el s.º Vicere impsona haucado canati certi quatrini del regno p alambieo et eondnetosi a Caieta se sece auanti intrato dalle promesse de Colonesi e de la speranza de li trattati ce hancano adosso de l abate di Farfa, Tentorno Persco castello dil regno e li braui Spagnoli furno rebatuti bruscamente et vi lasciorno le scale sanguinate. In questo li Diauoli del s.r Io: expnguorno de assalti miraculosi Santo Lorenzo la Scnreda e Moralo doue se incarnorno et so dire di bella manera p essersi poco auanti ribellati e ficoronsi in Frusenone quantunque alcuni qualli republicalmente volcuano fare la Guerra lo uolesserno abandonar p non venir al risego di desenderlo ecterum li presati Diauoli lo tolseron sopra di se dicendo che lo defenderieno et non essendo soccorso etiamdio se retirareno a saluamento al dispetto

(1) Intorno al fatto di Prastolora vedì il Guicciardini Lib. XVIII. p. 58. t. 59. edition 1583. ≡ Giovio Intorie nel nomanio del libro XXIV, p. 15. edia intal. 1572. ≡ e più diffusamente nel libro XXIV stesso aggiunto dall' editore Marinello nella stampa 1561. Parte Prima ≡ Marco Guasso. Historie p. 68. edia. 1555. 8 vo. ≡ Tarcagnota. Istorie del Mondo. Giunta di Mambrino Roseo. Tom. III. p. 104, edia. Glunti 1592. Ma la lettera presente contiene più assai particolarità, oltre che è inedita. lo l'bo trascritta tal quale, si perchè ri vegga la rozza maniera dello scrivere familiare di allora, quanto anche perchè conclesio di non intendere alcune voci, l'occurità delle quali potrebbe provenire dalla cutiva cuisia, e quindi non volli correggere di mio capriccio, ne quistionare sull'interpretazione di esce. Manca nel Sanuto il Disegno che accenna questa Lettera.

de tutta Spagna e Lanzinech, e Monchiataria. E a dire el vero su poltronissima cossa a lasciare prendere alli nemici Pontecorvo Ceparano e Baucho p carestia di hoi volessero defenderli quali non manchauano volendo e cossi li Spagnoli venuti di Spagna nouamente desiderauano veder come erano facti li dianoli vivi et cossi ueneno a le volte verso Frusenone et uscendo el s.º Alessandro Vitello scaramuciorono un pezo et si lasciarono dar la baya retirandosi li nri caualli con gratia e primilegio e simulando disordine p il che invitati dal successo si assicurorno de incalzar cridando acglios aeglios a los bugiarones alhora li diauoli non più che trecento saltorno fora da uno canto et in uno atorno li trabotorno de sorte che restorno morti el Colonello Peralta luy alferes e circa a cento de quelli che p l'honore volsero non scapolare Iuliano li vicino melti furone li feriti e li presi et erano più di 1000 et li piu braui del campo le sanguinolente insigne veneron contra e feceron animo alli nri el vicere volse vendicare le iniurie et se acampo a Frusenone et battete da piu bande et maxime dalo alogiamente A, et prche era coste la basa de la terra cominciorno occultamente caminare et con melta audacia venevano nel borgo a scaramuzare ove era uno pozo daqua qual molto sublevava la penuria quale era nella terra prehe più non potenano scendere p la via silicata al fiume a beuerare dil che accorgendosene li inimici volseron tentar di occupare e tenere el borgo e li diavoli fecero una imboscata nele case et tirandoli a la tracta su p el borgo ge sparorno li archibusi et li detteron el malano et li Lanzinechi li posseron in fuga et Larcone volendo rimediar rileva una archabasata di sbiesso in una gamba li nri dandoli la baya brusorno el borgo et volendo l'altro di tornare li similmente certi spagnoli et italiani n' ebberom un' altra spiliciatella nella quale resto ferito a morte el s.º Mario Orsino quale e di fi del laco di santo Pietro fu preso in Guarda roba e conducto in Castello et p la cogliona clementia del Papa la subito liberato e non squartato e piu sua santita liberalissima con li inimici gli fece dare 600 ducati da restituire a li Colonesi p disbligarlo da essi quali altratanti ce ne haveano dati quando defecit in salutari suo. Le cose andauano molto male in Frusenone che non ce era tereno p riparare ne legname ne artigliaria alcuna ne aqua pocha poluere pocho piombo p li archabusi. A queste difficulta supplimano con scoprir le case e con li trani et terra impiendo de corpi de asini el resto alzavano el riparo et tutte le teste pendeuano di fora p ornamento e spalera del riparo faccuano el pane cel vino il che reusciua assai bono et io ne ho mangiato laqua si serbaua p fi caualli quali se inebriaueno e guastavensi col beuere vino e non ce essendo più che 100 asini ce posseron certe buffale et gettorno piu de 1000 barili de vino p pigliare le botte e metterle ali repari in questo li diauoli sempre cantauano et se alcuno si monstraua subito era morto d'archobuso et hauevan piantate sopra li repari una gatta una testa di buffala et una testa de asino con la gatta p li Spagnoli la buffela p li Colonesi e l'asino p li Lanzanechi et non cessauano de uscire ogni horra a scaramuzare e quelli quali diceuano bugiarones gli faceuano quello de li Capeleti del vro Io. Antonio del Castelazo et ad alcuno gli poseron larcabuso al leonato et quelli prigioni gli dauano la cordella ali coglioni et facevanti confessar el loco delle mine et cossi felicemente contraminauano in questo pericolo nro Signore judico susse per ogni

modo da soccorrere Frusinone et tandem di uenir bisognando al facto derme ando el s.º Renzo in campo consulto sopra el loco collegato el s.º Vitello e li altri capitanei e ritorno a Roma risolsesi con neo Signore ritorno iterum in campo et se spinseron in ordinanza da Ferentino a la selua oue alogiorno la nocte in questo el s.º Cesare Feramoscha cavalerizo di Cesare era a Roma per tractare pace et conclusa una treugua de 8 giorni per aspectare certo mandato da Venetia arivo a Ferentino in quello che'i campo era inviato alla Salva reclamo diceva de la triegua. Respondeva el legate non poteua retenere le Gente, e certo non pensate che in nullo exercito fusse tanto vigore di combatere quanto in questi nri italiani dil che se spantava el prefato s.' Cesare. Li nostri levatisi in bella ordinanza nel uscir del bosco furno scoperti da li nri di Frusenone et da li inimici . qualli mandorno alquante insegne con circa 1500 fanti electi a la Guarda del ponte et retirorno le gente del campo B e del campo A verso lo allogiamento C e tutto per unirse per bon rispetto el s.º Stefano Colona con li Suizari a le spalle assalto li inimici con tauta vertute che in uno amen li sbararoi. con la furia de li archibusi li valenti Lanzancch usi a star forte douentauano crivell, li spagnoli si butavano in genochii e diceuano siamo pur christiani restorno morti circha 304 Alferes morti e toltoli le bandiere et in la fuga suizari lauoraveno in e le spalle. de Lanzinechi con lalabardate ne preseron circa 400 li altri lasciorno le piche et ascenderano al campo quale in un medemo tempo fa assaltato da li diauoli di Frusenone et. entroron fino nelli repari et messeron gran terrore. Fu oppinione che si dovesse spingnere tutte le genti cossi calde dala victoria alla volta de inimici et che senza dubio se romperiano quantunque fusseron li inimici in loco anantagioso et alto pur parse a li cauti di non volcre stranincere bastandoli hauere guadagnato el poute con tagliar a pezi et romper li megliori et piu arditi del campo hauer soccorso e liberato Fruselone hauer facto lenare parte delli inimici e in uno loco adunarsi vinse questa sententia se alogiorno nel campo A quale poco auanti tencuano li immiei li diauoli subito heberon tirate su nella tera sopra li repari certi pezi de artigliaria sopra la quale piantorno 4 guadagnate bandiero et cominciorno a tirare al pauiglione del Vicere qualle era sopra el colle dello allogiamento C. per il che se ritirorno drieto al colle et fingendo di battere p braura deteron ordine di leuare et mandorno auanti li canoni a brazi et se lenorno alle 6 hore de notte con bono ordene et senza tamburo. Li Capitanii nri molto. heno p certe coniecture se anideron che li inimici se retiravan al certo et lo s.º Renzo. dice che comisse ali canalli legieri andasseron subito ce canalesseron tutta la notte alla uolta di Cesano pasando per la via ala nelta del rio oue e la y e tirar ala volta di laltra gente e capitare sopra la strada quale e tra cesano e lo campo loro ala Ji et cossi sturbare a la fronte li bagagii et psone manco bone extimando chel neruo del campo loro donesse esser ala retroguarda pehe senza dubio 500 caualli legieri con 300 archobusers harebeno posto in fuga lantiguarda, et la retroguarda si sarebbe posta indisordine hauendo ale spalle el resto del campo nro et certamente el disegno era optimo ma il canalli non volsero o non poteron prima inviarse che 'l sole venisse a lorto delorizonte et eossi se sono scapati de mano luterim hanno losciato molte bagagie e 6 carette di vitualia ballote piconi et altri instrumenti et abrusorno la poluere li nri gli furno a le spalle pigliorno molti presoni e fra gli altri Codogno cande caualli leggieri et uno cap.º Lanzanescho et certi altri Gentilhomini del principe di Salerno et disse Codogno che lui era restato preso p uoler saluar el vicere effectualmente li fanti nri hanno acquistato tanto che più non harano paura d'altra natione et veramente se V. S. li vedesse gli parerebe veder 3000 morti et sopra tutti li diauoli quando feceron la mostra auanti nro Signore satisfecero a tutti et multis pro spe future virtutis excusserunt lachrymulas o che visi o che barbe che celate che archobusi che sgarardi che passi era el cap.º Luca Ant.o Gazit in habito di patroclo con el fiasco doro e larchibuso dorato con un uolto di fare saltare venere fora del bagno e volcano fora di fucina et c. li inimici si sono reduti a Cesano e di loro se ne sono sfilati li Italiani. Tutti qualli non tocorno mai danari p che solo li pagauano in facto li todeschi e li spagnoli e li altri non potenano comprare uno pane p nno grosso et non haueano niente di vino li nri andorno a Posti et lo preseno et cossi Rippi oue trouorno molti drapi dilana e seta p vestir el campo et molti instrumenti et armature et barde et altre cose bonc . da Cesano el vicere e andato ala volta di Castro, Fondi, e Cajeta Pompejo Turco che cossi in tutti dui li camni si chiama ala volta di Santo Germano et hanno diuise le gente zioc cerca a 5000 fanti e non più fra Lanzanechi e Spagnoli in Arrara, Castro, Cesano, Ceperano et altri lochi et adesso si ha nova come in Cajeta ognuno fuge p paura de la gran peste e de la Guerra le galce sono infectate de morbo et larmata de le naue e andata in Sicilia per grano e li poltroni francesi li stano a vada a beuer el vino quale caricorno a le insule de Hercs per non assaltar larmata del viccre. Si ha per certo che li eletti di Napoli hanno significato destramente al vicere che non meni lo exercito a Napoli p che non lo receterano dentro la cita qualc patisse di peste e fame ita che qua si consulta quid fiendum. Lo vro Mula(1) po fu heri qua et vi è m. Andrea Doria e lo s. Renzo ce mastro Rosello e mastro Guiet ambassatori Anglesi galauti homini quali prometteno gran danari p fare la guerra a Cesare se non vora far la pace universale ce monsignor de Valdemonte fratello dil duca di Lorena quale e galantissimo homo con alquanti bissoni seco da far crepare el parente de Pelina capanara dal ridere. lo p medito chel nicere non fara pace se non se ge mette el regno sotto e sosopra il che alcuni dicono di fare a questo modo che dio volesse che papa clemente lasciasse far alamico nro prefetissimo si judica esser facile occupare el regno mandando el figliolo del conte di Montorio cum li fanti facti in Spoleto et umbria a la volta de laquila et abruzo et e cosa certissima che in un tracto tutto quello paese si riuolterebbe per lo dio de spagnoli et deuotione de francesi etc. Sono quelli fanti da 5000 boni et belli pagati dala S. ria di Spoleti ala qual el papa dona aquaspanta ca-. stello desiderato da quella Comunità, lo vorrei che ce susse el nro S. Horatio ba-

<sup>(1)</sup> Cioè Agostino da Mula proveditor d'armata in questo tempo nella Romagna, di cui nel Sanuto si parla più volte, e di cui vi son lettere date da Castel a Mare adi primo marzo 1347. che parrano delle cose dell'armata.

glione con li 2000 fanti quali ha qua in rema e domane si fara la monstra pur se luifusse niu necessario altrone almancho ce andasse el s' lo. Paulo figliolo del a. Renzo niente di meno nsro Signore sapra el meglio quando se risoluera di fare tal impresa. si radica etiam sia necessario multiplicare circa a 1500 fanti sopra larmata de m.s Andrea et Venetiana quale e di XXI galera et potrebeno sbarcare in terra a la vista de Napoli da 3000 fanti con monsignor di Valdemonte nel qual caso si extima che napolitani uscirebbeno con el baldachino ad ricenerlo et non receuendolo li ruinarebbeno tatte quelle loro delicie suburbane e litorale maxime se questo exercito quale e de 8000 italiani electi e 2000 boni suizari 300 lanze et 700 caualli leggieri si spingesse ananti sopra questo fauore. A questo ce sono molte contraricta, pina el dausio quale non ce, secondo la volunta del papa quale non vole far car." per hauer danari, 3.º che forse el re chrismo non vole Valdemonte p re ma vole el regno p se stesso ne si puo fare la guerra col danaro di Valdemonte senza el re pehe sarelile una insalata un rimedio ce sarebe sel volesse esser vicere et in questo lui non spenderebbe forse quello che lui porta zoe xx m. etc. la quarta ragione e la dificultà dela victualia causata da Colonesi quali ce tengono in Golaroca di Passa monte Fortino et Paliano et scoreno et rainano et intercipeno tutte le lre il che ce da molti desastri svalisorno la compagnia de Simone Tebaldo e quella del c. ... et lo preseron et poco manco non prendessero lo S. Renzo se dice sarebe bene mandarli el S. Horatio ad expugnarli non so quello si fara in somma el papa non guadagnara cosa alcuna con prender a francesi el regno la Guerra sara longa pehe oltra le castelle Caieta brandise taranto et altre bone forteze si tenerano un pezo in questo mezo fra loro si potrebeno accordare et per hauer li figlioli li calerebe le brache el re Franco et lasciarebe el mondo in bordello e ben forsi star sopra di se p veder quello fano li Lanzanechi di Ponte nero et se le pronisione de Piacentia Bologna Toscana e Romagna sono come scriveno certamente tentando queste cose la farebeno male ma ben e vero che le piche de pazi rompeno spesso el disegno de le penne de li sauii cameranti. Valete e basate el S.r Priulo p mio amore

Da Roma ali 14 de febraro 1527

Paulo Jouio,

Copia di Lettera di Paolo Giovio al Molto Rdo et ex. s. el s. Ioan de Pogio Nuncio di Sua S. s. in Corto Ces. s. mio oss. (fu recept. al ultimo d' ott. s') tratta dall' Originale esistente presso il ch. sig. Gamba Vicebibliotec. della Marciana.

#### R.mo Benefactor ass.mo

Invitato dalle dolcissime letre del s. Car. le Farnese et da S. S. la son ritornato al solito seruitio in Roma, ancor che hormai vechiarello mi godessi l'ocio et quiete literaria, al jucundo et salubre mio musco, al laco di Como, senza pensar di arrichir pia, ne di meritar il Capello Rosso, qual tocca alli Figli della bona Fortuna. Ho tronato ms. Carlo da Fano q l constituto ad substituir in Spagna procurator, per exiger. La mia pensione, mi dice chi R. mo don Pedro Pacieceo no vol pagar, Il che mi par cosa strana, et molte difforme dalla volunta della Ces. M. la qel mi dede questa pensione et co lo adiuto del liberalissimo POGIO, acio potessi piu ageuolmente attender ad seriuer li gloriosi fatti di Sua M.1ª et non elil don pedro se li gioccasse a Primera. Ne questa la via di farsi auate alla volta del Capello se alli suitori del papa, et continui assisteti et visti et uditi con dolci ochii et orechie, se gli usi si discortesa manera e Benedetto sia ms. Jo: Rayna, qual anchor ch susse mezzo morto, comincio a pagarmi liberalmente, Supp V. S. sia contenta di trouar Rimedio, che esso vescouo facia suo debito senza venir a Diauoli, con me. Priegai el s. den Pedro della Cuena mio padrone, volesse, far exhortar esso vescouo ad pagarmi, e per cenno del limperator, o per via del s Comendador magiore in Spagna, Sua ex. in rispose che arebe fatto losficio, et con la Inclusa gli replico. V. S. R.ma sia contenta di estimar chio possi hauer ogni peccato, excetto gllo della Ingraticuline et per queste capo si asicura che gli saro sempre grato seruitor et in vita et in morte, la Mula bianca, ha butato si bona prova che sarche sufficiete per il capello Rosso, in caso che perscuerando questi Car.li ad morir a doi per un giorno come Manrigue et Jacobatio, et che fasse necessario reipir le sedie con il sagio indicio di papa Paulo, Fresco giojoso et Cima di Maschio liomo, Baso la mano da Roma XIII octob3 1540.

Di V. S. R. ma

Eterno S.re Paulo Jouio epo di Nocera.

#### WALL NO ICE

#### DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

#### DELLA CHIESA DI SANTA MARIA NUOVA

#### Il primo numero è del millesime, il secondo è dell' Inscrizione.

ANGELI ( v. Vycovica) BELTRAMELLI Matteo. Felicita 1599. 30. BEMBO Giammatteo 1566. 46. BENEDETTI Antonio 1649. 35. BIANCONI Giovanni 1757. 15. BONDIMIER Giovanni, Marino, Elena 1536. 6 BONZIO Paolo, Andrianna 1607. 3. CAPELLI famiglia - 18.
CAPELLO Michieli Marina 1779. 20.
CASTELLE Evaristo 1723. 33: COFFANO Antonio, Domenico 1660. 12. COMNENI (v. Vycovicu) CONTARINI Nicolo, Giangabriele, Laura 1568. 8.

Alvise, Leonardo 1641. 36. DONA Laura 1568. 8. ELIMAN Enrico, Chiara 1556. 31. FERRARI Domenico 1693. 22. FIORDELLI Jacopo Antonio 1677. 43. FONTANA Mattee 1498. 24. FRACACINI Francesco, Giambattista, Matteo, Lodovica, Chiara, 1575. 28. GALEOTTI Lorenzo 1658. 40. GENERI (de') Iacopo 1648. 37. GIACOMO Muratore 1548. 23. GIRARDI Giovanni 1740. 21. GIOVIO Paolo 1550. 46. GRADENIGO Trifone, Leonello 1540, 5. GRASSI (di) Francesco 1613. 4.

GUSMAZIO Giovanni, Bernardino 1554. 9 156n. 26. LAZZARI ( v. Vvcovicu ) LENSI Domenico 1712. 39. MANFREDI Maria, Domenico 1704: 17.

MARTINELLI Giovanni Ventura, Taddea MICHIELI ( v. CAPELLO ) MOSCA Giandomenico 1723. 16. MUNSTERO Sebastiano 1550. 46, NEGRO Nicola : 160: 26: -NEGRONI Marcantonio 1500, 10. PALU' Antonio 1748. 41. PASSAZI Giovanni 1560. 26. PIEMONTESE ( v. Giacomo murator ) REGINATI Giovanni 1671. 38. SAROTTO Girolamo, Giovanni, Paolo 1538.7 SERINI Ruggero 1714. 34. SILVIA del secolo xvi. 27. SPIRA Fortunio 1560. 25. STECCHINI Girolamo 1641. 14. SVAJER Gianlorenzo 1689. 44. TIBONI Antonio Maria, Angelo 1714 52. Bortolo 1678. 32., 1755. 13. TONELLI Bernardo, 42. TREVISAN Elena 1536. 6. VUCOVICH LAZZARI, ANGELI COMMENT. Giannantonio, Michele, Marco,

Angelomaria. 19. ZANE Alvise 1666. 11.

#### TAVOLA DELLE ABBREVIATURE

A. D. anno Domini
ASGR. Ascrivium
F. Filius
1AD. Iadera
1AD. Iadera
1. V. D. Juris utriusque Doctori
1. V. D. Juris utriusque Doctori
M. H. B. N. S. hoc monumentii heredes exteros non sequitur
MI. forse Michaelis
P. Presbyreri
P.A. 10. SE. MV. Paulus Iovius Sebastianus Munsterus
PL. plebamo
Q. M. quondam magnifleo, o messer
VER. Verona
VER. Verona

INDICE DE LUOGHI

CHIESA dal num. s. al 44 inclus.

CAMPO 45. 46.

### INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

## $\mathbf{D} \ \mathbf{I} \quad \mathbf{S} \ \mathbf{A} \ \mathbf{N} \ \mathbf{T} \ \mathbf{A} \quad \mathbf{E} \ \mathbf{L} \ \mathbf{E} \ \mathbf{N} \ \mathbf{A}$

IN ISOLA

DETTA SANTA LENA

DEDICATE ALLI NOBILI SIGNORI

GIOVANNI E DON GIACOMO

FRATELLI

ANGELO ED ANDREA FIGLI DI GIOVANNI

ZON

## SANT' ELENA.

n un' isola situata non molto lungi dalla punta del Sestiere di Castello lu circa gli anni 1170-1175 da Vitale Michele vescovo edificato un Ospedale sotto la invocazione di Sant' Elena, detta volgarmente Santa Lena; e furonvi posti un Priore e varii amministratori tratti dall Istituto de' Canonici Regolari di sant' Agostino (1). Quest' Ospedale, che in sostanza era un monastero con ospizio unito per accogliervi i poveri e i pellegrini, venne nel 1233 da Marco Michiel vescovo concesso in pieno e libero dominio coll'isola tutta a Demetrio che v'era priore con facoltà di adunarvi frati, ritenendo solo per se il diritto di confermare il Priore, c l'annuo censo di due ampolle di vino da presentarsi ai Vescovi Castellani otto giorni avanti la festa della Santa titolare. In questa epoca per donazione de' fedeli accrebbero le rendite del ccnobio; notandosi del 1263 un Partenopejo e un Trajalucio fratelli, figli del q. Serafin de Piseta da Treviso, che donarono cento jugeri di terra nelle pertinenze dei Ronchi di Gardigiano. In progresso di tempo, e specialmente al principio del secolo XV questo luogo andato in decadenza, Gregorio XII con Diploma 21 settembre 1407 concedette il monastero alla Congregazione dei Monaci Olivetani che ne presero il possedimento nel 23 ottobre susseguente. Concorse quindi di nuovo la carità de' fedeli a ristabilire le fabbriche, ead ornare di ricche suppellettili il tempio. Uno dei principali benefattori si fu Tommaso Talenti (Inser 5. 6), e l'altro è Alessaudro Borromeo (Inscr. 1, 2, 3,) che fiorirono dopo la metà del secolo XIV, e al principio del XV (2). Di seguito rendutesi scarse le rendite di questo Juogo. Ales-

(1) Flaminio Cornaro (Vol. IX p. 194. 195.) riporta il documento relativo a questo ospedale; ma avendolo tratto dall'archivio patriarcale, e non da un codicetto membranaeco del secolo XV. che cinte fralle carte di questo Monastero nel generale Archivio, codice che vida anche lo stesso Cornaro, errò nell'epoca di quel documento, che invece di 170. 4 mensis februarii, indictione doni. è 114, millo centezimo septuangezimo quatro, mensis februarii die . . . . indictiono estora. Arri una qualche altra varietà, e mancano poi nel Cornaro delle sottoccinioni di quelle persone che prometurean soggetione a Vital Michele vectora. I seguit donque sono: Signum Guidonis predicti loci cororisti qui heo rigorii fieri. Signum Guidonii cipidam del confortati: Signum Donichame predicti loci sororis. Signum Choristo predicti loci sororis. Signum Crailine predicti loci sororis. Signum Crailine predicti loci sororis.

(2) Nel codicetto membranacez in 4.40 del secolo XV. che bo testé indicato, il quale contiene un Diario del Monastero tanto riguardo a l'ascisi di benefattori, quanto ad altre curiosità, seritte per lo più da fra Benefatto del Fensica cellerario dal 142 fio noltre 143, più ha la nota ti modit benefattori, oltre i due principali Talenti e Borromeo. Imperocché ≡ del 1372 ri è Marco q. Giordano di Forattè caralier patarino della contrada di san Nicolò di Padora, il quale lasciò all'altar di san-t'Elicas daccoto centum curi de quibus emant num paramentuma de celebrandum Missam . numm

sandro VI un' nel 1403 ad esso la Chiesa dei santi Vito e Modesto di Spinea nel territorio Trivigiano: e nel 1561 Pio IV vi uni le Chiese parrocchiali di s. Michele di Villaga e di santa Maria di Orgiano nel territorio Vicentino. Quanto alla fabbrica della Chiesa e del Monastero, oltre la prima che abbiamo indicata, può dirsi che un ristauro, od un aggrandimento ne sia avvenuto nel 1211-12 in cui, regnante Pietro Ziani doge, fu da Aicardo veneto, canonico regolare, trasportato da Costantinonoli il corpo di sant' Elena (Inscr. prima) e posto in cotesto Monastero; e questo ristauro o aggrandimento può dirsi essere invece avvenuto nel 1233, epoca che abbiam segnata di sopra, Certo è però, che il Tempio nella forma tedesca assai larga ed ampia, che pur oggi vedesi in piedi ad altro uso ridotto, fu riedificato tra la fine del secolo XIV e il principio del XV, e a principal cura e spesa dei due sopraddetti benefattori Talenti e Borromeo, il qual ultimo vi aggiunse di nuovo una cappella a sant' Elena; e veggiamo che Martino V fin dal 1420 concesse indulgenze a chi visitasse negli stabiliti tempi questa Chiesa, e porgesse elemosina per la conservazione della fabbrica, la quale continuava anche nel 1436. Questo Tempio che venne consacrato nel 18 aprile 1515 da Domenico Aleppo vescovo di Chissamo (Inscriz, 24) u tenuto dai monaci Olivetani fino al 1806 in cui pel Decreto 28 laglio questi dovettero concentrarsi in quelli di san Benedetto di Padova. Dopo quest'epoca fu dato

calicem, unum Missale et unum paramentum pro dicto altari = del 1410 Marco de Rafanelli lascia ai frati psulterium plosatum in duobus voluminibus et librum omeliarum sei Gregorii, et librum soliloquiorum beati Augustini = del 1436 Giacomo e Antonio Spiera da santi Apostoli donarono una pianeda de damaschin serde con un frixo doro, un davanti e uno de driedo con sea helena e un san apofalo de driedo = del 1438 el nobel homo ms. Piero Loredan procholator de san Marco si demanda a donar al monestier de sen helena uno libero grando de sforo real in lo qual e scrito la vita di santi e sie coporto de coro de vedelo bianco con la soa arma a mezo lo libero e adusclo so fio mis. Lorenzo e vol che in perpetuo el romagna al monestier ( zoe ly sermony de sam hom papa comenza la pma domenica delarento seguitano per ordine ec. ( Vedi anche nell'Inscrizione decima in nota ) = del s 440 Pietro Balbi petrizio q. Alvise lasciò per la fabbrica della chiesa parecchi danari; e siccome si trovava obbligato di scioglier due voti di andar cioè a s. Iacopo di Galizia e al santo Sepolero, così ordinava che fosse mandato uno de' frati di sant' Elena in sua vece, se però esso Balbi non ci fosse andato in vita, e se non ne avesse ottenuta la dispensa dal papa cui aveva supplicato. Commissarii testamentarii furono Francesco e Bernardo Balbi auoi fratelli, e Maddaluzza sua donna == Del 1441 donna Isabetta madre di fra Tommaso da Venezia lasció ducati 200 d'imprestiti per la fabbrica della chiesa; di una parte do' quali si fe fare una tavola da altar per la fonzion in mezo a san benedeto e sea Isabeta da un lado e dalaltro san auane batista e sca lena; e uno pivial damaschin bianco con lo frixo. == Del 1440 avvi legato di ducati 500 lasciato da quel Michele Zon di cui ho parlato fralle epigrafi della Certosa (Vol. II. p. 89) = ed altri più vi sono, fra quali 1460 Nicolò Cappello; 1450 Andrea e Lion fratelli q. Lion Sommariya, cittadini Veneziani; 1444 Marco Iustiniano di ms. Orsato: 1448 Zuane Loredan de c. Michiel: 1413. Maistro Cristofolo da Porsie; 1477-Gutiscalco de Oilles da Cologna, mercadante in fontico. E senas data un Maistro Giacomo Celegu ingegnero di la Signoria per se e per la sua donna; il qual Celega è quegli che eresse il campanile della nostra chiesa dei Frari l'anno 1361, come opportunemente vedremo in quello Inscrizioni; Vettor Cappello q. Zorzi; Pancrati Zustinian; Marcantonio Moresini ambaaciator a Napoli ec.

al Militare che vi ha giurisdizione tuttavia. Fin da' tempi della Repubblica eronni in quest'isola instituiti de' forni per cuocerei li biscotto per le milizie, ed altre girnti al pubblico servigio; serivendo il Coronelli (Isol. p. 47, vol. 1, che a' suoi tempi eran 34 forni di magnifica e rara struttura, e che per il lavoro de' biscotti la Repubblica teneva impiegate continuamente cento persone di nazione tedesca. Questi forni oggi ridotti al numero di 39 servon tuttora all' indieato oggetto. Anzi essendosi in questi ultimi tempi divisa in due parti la Chiesa inferiore e superiore, nella inferiore furonvi posti mulini per macinar la farina, e nella superiore un ampio granajo per raccoglierla.

Quanto alle Inscrizioni, era già distrutto il parimento e spoglie le mura dell'interno del Tempio, quando io mi son posto a quest' Opera; nè pocti redere sau marmo
che le Inscrizioni 1. 8. 14. 25. Le altre copiai dal Paliero a pag. 1021 tergo del Codice Marciano e da altri. In esse di uomini distinti vedremo (oltra li due Borromeo
e il Talenti e il vescovo di Chissamo ) Vettor Cappello (Inscriz. 8.) Alvise, Pietro
e Iacopo Loredani (Inscr. 9. 10.) Francesco Rubeo, o de' Rossi (Inscr. 11.) Pietro Ballii (Inscriz. 12.) Pier Soranzo (Inscriz. 20) Francesco Priuli (Inscrizione 21.) ec.

Di Pitture illustri eravi la tavola dell' Altar maggiore (Inscr. num. 28.) rappresentante la Visita de' Re Magi e sant Elena, opera presiosissima per ogni capo del Palma vecchio, come attestasi nel Boschini e Zanetti 1797. Oggidl si ammira a Milano nella Pinacoteca di Brera; e un intaglio con illustrazione se ne vede nel libro Pinacoteca del Palazzo Reale delle Scienze e delle arti di Milano, pubblicata da Michiele Bisi incisore, col testo di Robustiano Gironi, Milano 1812. 4. Scuola Veneziara num. XXVIII.

Scrivono di questo luogo il Sansovino (Venetia p. 76.); lo Stringa (Venetia p. 170 e seg.); il Martinioni (Venetia p. 210); il Pacifico (Cronaca 1697, p. 463); il Cornnelli (Guida 1744, p. 123); il Cornner (Eccles. Venetae T. IX. 173. XIV. 376; e nelle Notaie Storiche p. 64); il Forestiere illuminato (1765, p. 344); l'Autore delle Vita e Memorie de' Santi ec. (T. VII. p. 125); la Cronaca Veneta 1777. (p. 237.); il Boschini e Zanetti. (ediz. 1797. T. II. p. 160); il Coronelli (Isolario Vol. I. p. 46, 47.)

Digitized by G

MITIS ALEXANDER VIR BON | ROMEVS/ a' Milanesi Padova. Tornò poscia il nostro TE PROPAGINE CLARA ! + FRATER ET IPE SVVS OVOQVE | BONROMEVS AMENIS | + SORTIBVS EXHIBITVS FIERI | FECERE CAPELLAM. | # HANC HELENE SVB HONO-RE | SACRE FVI.GENTE PARATV.

Sulla facciata esteriore della chiesa alla dritta di chi guarda sta questa memoria in carattere semigotico. Alcuni lessero malamente nel secondo verso EST IN, oppur ENIM invece di ET IN : e così nell'ultimo verso SFFM invece di srB.

La famiglia Bonroneo, o Bonroneo, della quale qui si parla, è Toscana. Filippo Borromeo figliuolo di Lazaro q. Borromeo, signor di san Miniate, coll' ajuto de' Visconti di Milano scacciò da san Miniate l'armi dei Fiorentini, e da un suo capitano essendo stato proditoriamente dato in mano de' Fiorentini vi lasciò la vita cioè Giovanni, Andrea, Bonnomeo ed Alessana Milano ben veduto dal duca Filippo Maria. Andrea s' addottoro in Padova, e fu cavaliere a Monza, restando a' Veneziani Trevigi, e mento nel 1418 (1). Altrettanta somma ne im-

ETRYSCVS/INATVS ET I SANCTO MINI | A. Bonromeo a Milano insieme con Alessandro e Giovanni suoi fratelli, e abitavano in palagio a santa Maria Pedone. Nel 1400 celebrandosi certo accordo tra' Visconti e il marchese di Monferrato, fu Bonromeo mallevadore per 12000 fiorini da parte del Marchese. Ebbero questi fratelli fin dal 1394 la cittadinanza di Milano, e son chiamati nel privilegio de Bonromeis de s. Miniate. Bonromeo fu Consigliere e Capitano del duca Gio. Galeazzo, ed ebbe dallo stesso in governo la città di Bologna, dove fino dal 1592 avevano comando Rodolfo, Nicotò, e Filippo de' Borromei da san Miniate. Morto poi il duca Giovan Galeazzo Visconte, il suo figliuolo Giammaria nel 1403 infeudò a Bonromeo Castell' Arquato e tutta la Val di Taro nel Piacentino, onorandolo del titolo di Conte. Nell'istromento del possesso che a suo nome presero Pietro Zarlo, e Antonio da san Miniate sta espresso pro magnifico et potente nel 1370. Questo Filippo ebbe a moglie Talda "viro D. Borromeo comite. Stava egli a Milano maggior sorella di Beatrice Tenda, consorte di perchè era del Consiglio segreto, e vi generò Facin Cane, capitano generale de Visconti, e Calcazzo, Antonio Giovonni, i quali poi con poi moglie del duca di Milano Filippo Maria. esso Bonromo e con Alessandro suo fratello Pa Tall'a ebbe Filippo quattro figliuoli maschi, passarono a Venezia. Tutto ciò si ba nella Biblioteca Universale del padre Vincenzo Coro-DRO de' quali tratta l'epigrafe. Giovanni resto nelli. Venezia 1706. Tomo VI. p. 790. 791. ec., il qual Coronelli da altri autori ha estratto. L'epoca certa in che giunse in Venezia codeaurato. Bonromeo, signoreggianti i Carraresi in sta illustre famiglia, non so; sembra bensì che Padova, ebbe molti onori, tra' quali la carica sia stata ammessa alla cittadinanza nostra, trodi Tesoriero di Padova e Stato loro; e ciò vandosi registrata fra alcune case nobili delnon perchè desiderassero d'onorare i meriti l'ordine cittadinesco in un Codice del secolo di lui. ma perchè temevan la sua potenza e xvi, xvii, del cavaliere Lorenzo Zustinian, intiinvidiavano le sue ricchezze: onde cercavan tolato Curiosità Veneziane. Il fatto si è, che occasione di calunniarlo; e di fatto Bonromeo assaissimo benemerita di questo Tempio si refu tradito, e calunniato posto in arresto, ne se. Imperciocche si sa dal Lancelloti storico usci di prigione che con lo sborso di 22000 dell' Ordine Olivetano e dal Cornaro ( Eccl. scudi d'oro. Bonromeo però per vendicar- Ven. T. IX. 187, 88, 89, e Notizie p. 66.) che sene adoperò in maniera coi Visconti e coi Alessandro Borromeo oltra mille e cinquecen-Veneziani, che fatta lega a danni del Carrato voudi d'oro ha spesi nell'erezione di questa rese, lo presero, e condotto a Milano, mori Cappella di sant' Elena, ch'ebbe suo comincia-

(1) Da quel codicetto membranaceo del secolo XV esistente fralle carte di questo cenobio. che lio ricordato nel proemio, traggo in proposito della fabbrica la seguente notizia:

Ano dni accecarin adi azrin de novebre. Nel tempo del scissimo in Xi o padre papa Martino

divina providentin papa quinto e del serenissimo principe ms. Tomaxo Mozenigo Dio gra-

piegò per il totale risarcimento degli edifiaii tri quattrocento nella Camera degl'Impressiti. necessarii all'uso dei feligiosii. Asegnò al Mo-Fece dono d'un paramento d'oro, d'un messale nastero duccento scudi d'oro di perpetua renpenna bellissimo, di un calice, di una croce di dita in terrenia equistati nel Padovano, ed al argento di singolare manifattura, del valore

tia duxe di Vinexa il nobele homo ms. Alexandro bonromeo comezo a fabricare la capela ad honore e riuerenza di Dio e de la gloriosa Vergine Maria et in nome de madona sancta helena regina e madre de Costantino azo che più honorevolemente nela dicta capela possa ess. honorata: le quale reliquie e corpo ha deliberato de fabricare e compire perfectamente la dicta capela azo che in essa siano colocate. Nel quale di fo posto la prima pietra benedeta con le infrascripte zeremonie. In prima mess. Piero de lordine di frati menori arciuescovo di spalatro benedise uno paro di paramenti de seda biancha afigurati de rode e girlande li quali sono facti e apresentati al monastiero da Aldibrando Guidisonj azo che se adoperaseno ne la dicta solennitade, onde cantata la messa per frate Andrea da bologna visitadore de lordine, diacono frate batista da bologna, subdiacono frate zohane Scardia con gli dicti paramenti, e frate David accolito cuntada la epistola fo benedecta dal deo frate Andrea visitadore una pietra scul-pita con monte oliveto con quela solenitade che se rechedea e compita la messa con processione con lo pdco mess. arcevescovo e con la pdca pietra e frati andono al luogo deputado onde douca ess. posta e chantadi responsi e dicto oro ni e compite tutte le ceremonie debite e ordinate incensato e benedeto, il predico miss. lo arcevescovo et Aldibrando guidizoni posseno la dea prima pietra badeà nel lato destro del fondamato de la dea capela la quale pietra posta nel fondamento per li pdei, frate Adrea, de bologna pdeo che canto la messa pose sopra la dicta pietra uno ducato e s. visti et un grande forma di cazo, e M.º Rigo e M.º Xpofano e M.º Anbruxo Murari da mila murono e comencono il principio de la dea capela sobra la dea pietra. I quali murari fradeli tol-seno tuto il deo edificio a soma et a perfecto compimento per ducati mile cinquecento viniticinque dono, sone dua unarx. Nela quale se trovono il infrascripti frati une il con-vento de la riuera el convento de Vinexa fra Simon da poza pore del deo monasterio di sancta helena, fra piero di spagna vicario, e m.º di novizi. fia batista da bologna ceterario. fra batista da bologna sacristano, frate bernardo da lamagna. frate Michele da bologna. frate Nicolo da campegio da bologna. frate luca da. . . frate lacordo da bologna , frate David dalla mirandola. el convento de la riuera. Priore frate francesco rizo da padoa . frate Batista da pozzo bonisi m.º di novizii . frate Simon da Imola. frate Tomazo da bologna. frate zohane Scardia di bologna. frate lunardo da bologna. frate bernardo da bologna. le quale cose tute compite fo facto per lo pdco nobile homo miss. Alexandro una solene piatanza ne la quale se trouono il deci mis lo arce-vescovo e tuti i nominati di sop. E questo abiam scripto a perpetua memoria de le pdce cose.

Questa cappella fir ristaurata nel 1575, leggendosi nello stesso cadicetto: Del 1575 fure staurata ditti capella, esendosi aperta in più luoghi da don Benedetto Pesenti ab. da Venetta con dinari de beni et intrate dal mon. spenduto fu circa ducati dusento cinquanta. Laus Deo.

Intorno a quel Aldibrando Guidiccioni testè nominato si legge nello stesso codicetto. 1450, adi 8 de zener - questo si e il ponto del testamento de s. Alibrando guidizoni nro be-

nestator.

Selibundo guidinoni da lutha nro hanestor si lata al monestier di sta heleNota chomo s. Alibundo guidinoni da lutha nro hanestor si lata al monestier di sta helesiare per la festa de tas la ma che se fi el terco di de pasqua rovada al ditu monesiare e festi per fa repinona due, e dero opri ano in perpenuaru, e fo sepelido el so
corpo in lo monestier no de san sorsi de ferara. L'ecomessati sono questi madona lena de
poso fo so dona s. antonio di dati fo so senero a piero guidisoni so nievo. El testamento
si fe a ferara perche abitava la el nodaro si fo s. urbano rosso.

di quattrocento ducati, e di altre cose necessarie vazion decorosa del quale fu eretta dai Borroristauro del Tempio, che nel 1456 si faceva, contribui cencinquanta scudi d' oro, e volle coperto delle vesti Olivetane essere sepolto nello stesso tumulo di Alessandro (2).

Quanto al corpo di sant' ELENA, per la conser-

al culto divino (Vedi Sansovino p. 76). Venne mei la magnifica cappella, scrive il Dandolo a morte Alessandro in Venezia nel 1431, e co- (Lib. X. cap. IV. partic. XX), che nell' ottame aveva ordinato nel suo testamento 1427. 20 vo anno del doge Pietro Ziani, che corrisponde febbraio in atti di Francesco Ghibellini Notajo all'anno di Cristo 1211, Aicardo canonico re-Veneto, volle esser tumulato innanzi l'altare golare nel cenobio di sant'Elena recò da Codella titolare nella cappella da esso eretta, co- stantinopoli questo corpo, e riposelo nello stes-me anche apparisce dalla Inscrizione seguente so suo cenobio. Quindi osserva il Cornaro esal num. 3 (1), e sembra dall' epigrafe num. 4., sere favola quella del Sansovino, che le sacre che Bonromeo suo fratello vi morisse anterior- spoglie dell'Imperatrice fossero nel 1112 pormente, cioè nel 1422. Anche quel Galeazzo tate da Costantinopoli, e dapprima collocate che abbiam veduto figliuolo di Bonromeo per il nella Chiesa nostra di santa Maria dei Servi, e di là nel 1208 trasportate a quella dei Carmelitani : giacche negli anni dal Sansovino enunciati non erano per anco eretti quei due mona-steri (l. c. p. 175, 175 ) (3). Quanto poi alla identità di queste Reliquie,

(1) Nel sopraccennato codice membranaceo si ha uno squarcio del Testamento del Borromeo che comincia: Partida testamenti nobilis et devoti viri dni Alexandri de bonromeis facti et autenticati venetiis per ser franciscum gibellini notarium in rivoalto 1427 die 20 februarii ab incarnatione dni. Vi si legge ciò che han giù notato e il Lancelloti e il Cornaro. Quanto al suo corpo dice : Item iussit voluit et ordinavit corpus suum sepeliri debere apud locum et mon, sce helene de venetiis castellane diecesis in capella quam ipse testator fabricari fecit in dea archa see helene in terra ante altare ipsius capelle sub crucifixo ligneo ibidem posito . . . . Quanto agli effetti legati dice: Item legavit pdco loco et mo-Dasterio sce belene omnes libros, calices, thuribulos, crucem argenteam, paramenta, cortinam de razzo et alias res per ipsum testatorem data et datas pro celebrando et dicendo di-vina officia.... Quanto poi alla costruzione degli edificii dice, che sarebbe assai contento se il nobile ed egregio Bartofommeno Donato q. Maffo volesse soprainendere al lavoro delle celle e dell'orto. Che se però esso Donato non volesse ussumere cotesto peso, pur ne prega il providu unon Aliprando Guidicioni suo amico (del quale si è detto nella nota anteriore); e pel caso finalmente che nè il Guidicioni volesse questo incarico lascia che i commessarii facciano come loro piacerà.

(a) Nel ripetuto codicetto si legge: 1436 adi 25 marzo. El ponto del testamento de s galeazzo

bonromeo devoto e benefator pro-

Nota chomo e lasa al monestier de sta helena per far la giexia la qual lui volea far e lasa duc. 1500, i mile sie liberi, e i 500 in volontade de i suo comesari. Anchora lasa duc. 500. de boni dinari i quali sia compradi de 'nprestidi, e vol che 'l pro di questi 500 sia mesi in reparation de la giexia e de la capela e del dormitorio, e non bisognando a riparation de diti logi vol chel pro sia meso a la sagrestia in paramenti, e in cose utile, e questo testamento si ha fato p. Antonio gambaro nodaro in rialto compagno de s. Francesco di gebelin et questi sono i soi comesari el nobil homo mis. Andrea Donado el cavalier, ms. Lunardo Zustignan, ms. Marco ierizo, s. nicholo bonaiuti, madona nana fo so dona, e s. Lazaro de zuane de pistoja. E fo sepelido cum lhabito nro indoso el so corpo in larcha de ma. Alesandro in la capela soa.

(3) Nel Cornaro (p. 213) e nelle Carte del Monastero si trova un istromento notarile che ricorda la traslazione delle Reliquie di sant'Elena a Venezia, e dice che per non distrarne, come già si era satto per l'addietro, nel di 13 giugno 1589 furono rinchiuse in una cassa di piombo, alla presenza di più persone, sendo abate del Monastero il padre Benedetto Pesenti Veneto. Nei Diarii poi del Sanuto (vol. xxr.1. p. 79, anno 1519 a' 26 di marzo) leggo che gli ambasciatori nostri Antonio Suriano dottore e cavaliere, e Lorenzo Orio dottore, il primo già stato in Ungheria, e l'altro ch' era per andarvi, deside-TOM. III.

io rimetto il leggitore ad esaminare, se lo bra- tave, qualche altro sonetto e capitolo satirico. I ma, ciò che il Cornaro stesso allega contro i versi specialmente dei capitoli lianno del basso Romani che vogliono sant'Elena in Roma sepolta, e contra i Francesi che voglion averla Petrarca e dei sonetti alcuno ha bello un quarrapita da Roma, e in Francia condotta ( l.c. tetto, altre volte tutti due, ma d'ordinario il p. 176. 77. 78. 79. ) . Su questa controversia assai documenti aveva raccolti anche il padre Mazzuchelli e agli altri biografi. Oriundo di abate Pier Maria Rosini, rapito dalla morte Firenze egli si mostra, e dice che di la scacnel 1806, parecchi dei quali documenti si conservano oggidi dall' arciprete Angelo Regazzi, altre volte da me su questi fogli meritamente lodato, e ciò fu notato anche dall'ab. Moschini coglie: (Guida 1814. Vol. I. p. 16). Buona cosa intanto è, che fin da quell'anno 1806 questo Corpo fu trasferito dall' Isola di sant' Elena, alla Chiesa di san Pietro di Castello, ove tuttogiorno si

Di questa Famiglia Bonnomeo discese certamente il seguente scrittore, di cui qui fo menzione, perche fino ad ora non conosciuto, ch' io

Francesco Borromeo ha prose e versi in un codice mss. in 4-to piccolo, di carte 116 con facce doppie, scritto alla fine del secolo XV, o al principio del XVI, già posseduto dal chiar. conte Gutio Tomitano da Oderzo, il quale poi lo cedette alle replicate istanze del chiar, che fu Gaetano Poggiali di Livorno. Il Tomitano ne conservò per altro memoria nei cataloghi mss. della doviziosissima sua Libreria. Egli diceva che il codice non reca in fronte il nome dell' autore; ma bensi lo ha sulla sopracoperta così: Francisci Borromei prosa e verso. Lo stile è alquanto languido, rozzo, e a un dipresso unifomnasi a quello delle selve di Mar-cello Filosseno, del Tibaldeo, ec. Premette le zo ad uso di frottole, alle volte in terza rima

e del prosaico. Vi s' imita in qualche luogo il resto non corrisponde. L'autore su ignoto al ciata e privata de' feudi passó la famiglia sua a Venezia, e nel Friuli, e specialmente a La-tisana. Ciò da varii passi delle Rime sue si rac-

. Nè a me vale che la Terra d' Arno Mia patria indarno fummi e per orgoglio Parti dal soglio quel che ne distrusse . . .

... godere el padre e l' avai E il mio abavo fu signore e conte, Le forze pronte son andate al basso Perchè fu casso e toltoli i castelli E per rubelli fonno tinti intanto (sic) Con doglia e pianto del suo dolce nido: Nè più mi fido in qual fortuna serva Perchè proterva i tolse Val di Taro Con duolo amaro el borgo e lo vicino Che pellegrino ne morì a Venetia Così s'apretia loro a le ricchezze Che con gramezze hebber Latisana Ma con insana doglia fu despersa Così somersa vedi nostra casa Spenta e rimasa . . . .

O misero infelice Boromeo . . . . . Che fai, che pensi in questa scura tomba Pieno d'affanni e mesto Borromeo . . . . .

Abbiamo nel Palladio (Storia del Friuli II. proso imitanti alquanto il Boccaccio, poi seguon 28. ) che nel 1443 dall' Officio de' Sopracon-le rime talvolta sciolte in fine e legate in mez- soli di Venezia fu venduta la terra e giurisdizione della Tisana (o di Latisana) stata di piana, ed alle volte sdrucciola, con qualche ragione di Giacomo Moresini e di Giacomo canzone e canzonetta. Dopo la pagina 57 stan Ciola al cavaliere Antonio Borromeo di Pano le Rime amorose in sonetti ; poi capitoli, ot- dova per ducati cinquemille; e che nel 1454 e

ravano di aver qualche scintilla dil corpo di santa helena esistente in questa chiesa; ma fu loro dalla Signoria risposto che non istava in di lei potere il concedere la domanda perchè il corpo di santa helena è dei frati, e non si potria tuor alcuna reliquia senza nota; soggiungendo, che se altra volta il quodam sermo re di hongaria dimando alla signoria el corpo di san paolo primo heremita, e se la signoria gliete diede, fu perchè essa ne poteva disporre. Anche nel Sanuto nello stesso volume a p. 246 sotto il mese di maggio 1519 leggesi una lettera che dà notizia come in Verona furono scoperte delle reliquie di sant Elena ed altre; e la lettera è scrittu da pre Nazario de beduciis data in Verona in Santo Nicolo adi 18 mazo 15 dirianta a c, piero Alexandro Lippomano fo di c, Ni-colò, Ciò ha relazione anche a quanto leggesi nel Biancolini (Chiese di Verona Libro II. p. 601)

# RIGVS ET AMBROSIVS TRES FRATRES I INSIMUL IPSE | AC QUOOVE XPOFORVS OVOS TEL | LVS EDIDIT ALLERS EMILIE PRESENTIS OPVS STRV | XERE CAPELLE.

celloti presso il Cornaro (IX. 189) e in un mss. Rossi, ma copiato co' caratterici gotici, e in un foglio esibitomi dal chiariss mons. Moschini: tanto più pregevole quanto che vi pone tutta corrosa, che a me non fu possibile rilevarne sillaba. Per gli artisti è essa interessante varne siliada. Per gli al memoria dei tre fraielli data 1427 20 febbrajo. (IX. 188). Ruco (o Aranoo), Amerocolo, e Caistororo, i Dell' illustre sepolto vedi il num. 1. quali furono gli architetti della Cappella, e sono ricordati nel documento del 1418 che ho riportato in nota alla prima inscrizione.

Di nome somigliante, e vissuti in quell' epoca furonvi un Ambrogio e un Cristoforo che lavorarono nella chiesa di san Michele di Murano, i cui rabeschi e fogliami per la finezza del loro gusto vengono giudicati ottimi per lo studio della gioventà. Vedi il Sansovino (Lib. V. p. 86) che chiama l'uno Ambrogio da Ur. bino; il cav. Cicognara (Scultura. Vol. 2. 172), e il Moschini (Guida. 1814. vol. 2. 594).

Di un Cristoforo Romano scultore fa menzione l'ab. Morelli nella Notizia d'opere di disegno (Bassano 1800. p. 195). E un Cristoforo Romano è ricordato dal suddetto cav. Cicognara, come quello che nel 1473 scolpiva nella facciata della Certosa di Pavia (ivi. p. 178). Veggo da ultimo un Cristoforo da Ferrara, che del 1444 intagliava la cornice ad una pittura di Antonio da Murano, ch' è nella chiesa di san Pantaleone.

Alcune copie dopo insimpi pongono er ch'è soverchio, e quell'ALLERS, non so che cosa significhi; forse ci sara un errore di copia. Ma già è vano in siffatte inscrizioni indagar l'ag-giustatezza del verso, o la copia esattissima da un carattere poco noto e corroso.

HOC SEPVLCRVM EST MAGNIFICI ET GENE-ROSI VIRI D. ALEXANDRI DE BONROMEIS QVONDAM D. FILIPPI ET SVCCESSORVM SVORVM OVI EX HOC SECVLO MIGRAVIT DIE VIII. MENSIS IVLII MCCCCXXXI.

Il Sansovino, il Palfero, il Cornaro, il Rossi ci danno questa lapide, la quale si vedeva in terra dinanzi al parapetto dell'altare nella cappella di sant' Elena, e aveva l'effigie del detto Alessandro vestito con le maniche a co-Questa enigrafe ci viene conservata dal Lan- meo e col cappuccio in capo alla fiorentina secondo l'uso di quel tempo. Le parole v' erano attorno. (Sansov. p. 76 tergo) alle quali il Rossi aggiunge: Crirs ANIMA REQUIESCAT IN PACE. Il Cornaro errò nel ricopiare l'anno 1403 sonin; tanto put pregeror quanto con infine l'epoca 1420, che non veggo nelle altre anziché xcccxxxx; e quindi malamente disse conie. È affissa al di fuori della facciata, ma che il Borromeo mori del 1405, ciò che non potrebbe mai essere, se lo stesso Cornaro riporta uno squarcio del testamento di Alessandro in

INSIGNEM VIRTVTE VIRVM COMITEMOVE THIARE | VALLIS ET AROVATI DOMINUM CELEBERRIMA PRESENS | VRNA TENET. TANTAM GENVIT FLORENTIA PROLEM | HIC PIETATIS HONOS GRAVIS ET SECTA-TOR HONESTI | BONROMEYS ERAT IVSTVS DITAVIT EGENOS | SEMPER AT HIS MERI-TIS SVPERVM PENETRAVIT AD AVLAS

## MATTHEYS DE REVETTIS MEDIOLAN. FEGIT MCCCCXXII.

Nella cappella stossa di sant' Elena vedevasi posto alla sinistra sul muro un sepolero di marmo con diverse figure picciole assai bene intese et con fogliami et altri ornamenti molto ricchi, sotto al quale si leggevano in campo turchino lettere in forma gotica messe a oro . et questa opera fu di mano di Mattheo de Revetti da Milano l'anno 1/22. Cosi il Sansovi-

no (Lib. V. p. 76 tergo. 77.
L'inscrizione l'abbiamo oltre nel Sansovino, anche nel Palfero, nel Cornaro, nel manuscritto Rossi il quale però lesse zerenzis e non REPETTIS, e abbiamla anche nell' Isolario del Coronelli Vol. I. p. 46 con altre. Il Sansoyino

ha detto, che quel Marreo pe Reverri è autore delle scolture ; ma il recir può adattarsi anche HANC MARIS INCOLERET SEDEM SANCTISalla epigrafe, e può essere il Revetti un poeta e non uno scultore, tanto più che i tre fratelli che abbiam veduti al num. 2. i quali furono gli architetti e scultori della Cappella ponno es-sere stati anche del sepolcro. Io poi non sarei lontano dal credere che invece di REVETTIS. O di zerentis si leggesse nerentis notissima famiglia Milanese, di cui l'Argelati a p. 1186 del T. II. Bibl. Scriptor, Mediol. recando il sepolero di un Ambrogio de Revertis 1504. Egli non ha ricordato questo Matteo Reverti, ma forse Giuseppe Bossi Milanese, il quale stava scrivendo la biografia degli artefici Lombardi ne avrà avuto qualche notizia maggiore dietro la menzione che di questo veneziano monumenp. 177. della Storia della scultura. Il Cornaro ha anche qui preso sbaglio nell'avere creduto che in questa Inscrizione sia taciuto il nome del Borromeo (l. c. p. 190); ma questi non è che fquello stesso Bonnomeo Bonnomeo che vedemmo al num.

5. 6.

HOC JACET ILLUSTRI CONCLUSUS MAR-MORE THOMAS OVI DE TALENTIS CLARVS SED CLARIOR ALTIS ARTIBVS INGENII IV-VITA PROPRIO TESTATVS VT ERE

SIMVS ORDO MONTIS OLIVETI MERITIS NVNC CONGRVA SVMIT. SVFFRAGIVM FER SANCTA VIRO PRECIS HELENA TANTO FAC OVE PARENS HORVM CONCRESCAT AGMI-NA FRATRYM.

Due case c'erano in Venezia, per quel che dicon le cronache, di questo cognome TALENTI. L'una dell' ordine patrizio estinta già fino dal 1281 in un Luca Talenti; l'altra dell'ordine cittadinesco, ed era di ricchi mercatanti, alla quale spettava Tommaso. Questi nel 1397 con suo testamento ordino che fosse trovato un luogo nella diocesi Castellana, o Torcellana, dove costruire, se già costrutto non fosse, un Monato aveva fatto il cavalier Cicognara nel Vol. 2. stero in oui passassero ad abitare monaci Olivetani. Assegnó settemila scudi d'oro per la spe-sa, cioé duemila per la costruzion della fabbrica, e per comperar libri, calici ed altri necessari utensili; cinquemila poi per il mantenimento di almen dodici frati. Volle poscia che fossero a loro donati tutti i suoi libri, onde chiusi in un armadio con catene di ferro fossero gelosamente custoditi, ne per qualsiasi motivo di la allontanati (1). Aggiunse però nello stesso Testamento, che se non fosse piaciuto di eseguire in ogni sua parte questa sua volonta, tanto i danari, quanto la libreria dovessero in vece es-sere distribuiti in Bologna ad un Collegio di STIS CLARISSIMVS AVTEM MORIBVS ET Studenti. Volle da ultimo, morendo, essere sepolto in questa chiesa. Frattanto Gregorio XII.

(1) Nelle Carte del Monastero che leggonsi nell' Archivio Generale a' Frari abbiam il punto del Testamento del q. Tommaso Talenti in data 22 settembre 1897: Item dimitto fra-tribus Montis Oliveti italicis et cattolicis legatum infrascriptum distribuendum in hunc modum, videlicet quod per dictos meos comissarios reperiatur locus seu monasterium in aquis Castellanae aut Torcellanae Diocesis jam constructum vel construendum de voluntate et consensu mostri Ducalis Dominii qui locus auctoritate apostolica impetranda tam per ipsos fratres, quam per comissarios meos seu alterum per eorum partem conferetur et transferetur in dictos fratres Monti Oliveti . . . in quo quidem legato volo quod expendantur duc. septem millia aurei . . . Item dimito omnes meos libros scientificos numero circiter centum quinque volumina nunc deposita in una capsa penes moniales s. Mariae de Celesti-bus de Venetiis dictis fratribus Montis Oliveti ponendis in uno armario dicti monasterii reformandi cum catenis affixi ut sunt illi fratrum predicatorum sub clavi prioris dicti monasterii. Qui libri seu ipsorum aliquis modo aliquo vel ingenio nunquam possit alienari, vel extra conventum mitti sed bene parari exemplum probis viris intra dictum armarium volentibus ex eis aliquid exemplare.

Il Talenti poi collo stesso suo testamento lascio un legato di ducati 50 annui da darsi a un Lettore di Filosofia, La cosa abbiantla nelli Diarii del Sanuto (Vol. XXXI. p. 160) dove sotto il di 9 agosto 1521 riporta una Parte presa in Consiglio in occasione della partenza per Cipro di Sebastiano Foscarini dottore e lettore di Filosofia. Comincia: Fu posto per sier Antonio Trum procurator, savio del Consejo con sit che per il testamento fosse

venuto per avventura in cognizione del testa- del Veneziano cenobio di sant' Elena; indi fe-Maggiore e suo Vicario a prendere il possesso Alvise Loredan e Giovanni Barbo procuratori

mento del Talenti aveva ordinato che il vacan- cesi a chiedere li settemila scudi dal Talenti late Priorato di sant' Elena di Venezia venisse sciati a favor degli Olivetani. Qui insorse la te griorato di sant Lienta di Venesia venisse sciati a savor degli Olivetani. Qui innore i la riunto al Monastero degli Olivetani, come lo quistione, sei i cenbio di santi Elena fosse ve-già detto nel proemio. Per la qual cosa frate raimente quello di cui il Talenti aveva parlato firolamo da Perugia, che aveva molto potter nel suo testamento, e a cui dovessero essere appo gli Olivetani, spedi nel 1407 frate Loren-numerati i danari. Stavan a favor del frediti Talenti stavano zo pur da Perugia priore del Monte, Oliveto co amici, e a favor dell'erecità Talenti stavano.

lassa per domino Tomaso Talenti che per li procuratori di pro di la camera di imprestidi sia pagato ducati 50 a lano a uno lector leza in loyca et philosophia et atento li diti ducati 50 per il passato esta dati a uno lector eleto per questo consejo a presso ducati 150 li da la signoria nostra al camerlengo di comun perho sia preso che de cetero il lector che sara electo fino ser Sebastian Foscarini dotor ritornera consier di Cipro etiam el dito sier Sebastian non possi aver più di ducati 150 di la signoria, et li ducati 50 di la procuratia per essi procuratori sia electo uno a lezer in loyca et philosophia, ec. Della qual cosa già dirò più a lungo ove avverrà di parlare di Sebastiano Foscarini.

Nè soltanto questo Tommaso Talenti fu benefattor fra quelli di sua casa al Monastero, ma eziandio Giovanni Talenti suo nipote ex fratre, Imperciocchè nel codice membrana-ceo giti sopra citato si legge: 14 ···· adi 18. mazo. Nota fazo mi fr. benedetto da Venezia como c. zuane di talenti fo di ms. Felipo e nievo de mis. tomaxo fo nro benefator dise a mi fr. benedeto come l'avea fato el so testamento per man de s. nastaxo xpian. . . E ordena in lo dito suo testamento, che se Dio fese alguna chosa de lui el vol che tuti i danari che a ala procholatia di nobeli omeni zoe ms. polo trum e ms. marcho foscharo e ms. Alvixe Venier che i sia del monastier di sca helena i qual sono gran quantita de moneda e adi sora scritto me dise a mi fr. b. perche el se partiva di Venexia per andar in la puia. Mori d.º 20ani adi 15 aple 1456 et have questo mon. di sua comissione duc. 5660 de boni da-

nari e questo fo per sentenza arbitraria.

Dalle carte del Monastero, e dagli atti del Notarile Archivio si compone il seguente antico Albero di questa Casa.



E dalla Cronaca cittadinesca presso i Gradenighi si rileva che questa Isabetta fu moglie di Vincenzo Lombardo q. Almorò patrizio = che questo Zaccaria secondo ebbe un figliuo-lo Alvise o Lodovico de Talenti il quale del 1480 era notajo e piovano di san Giovanni Grisostomo, canonico di san Marco e arciprete della Congregazione di san Canciano, del quale vedremo memoria scolpita in san Gio. Grisostomo = e che fuvvi un' altro Tommaso Talenti piovano di santa Maria Nova nel 1376,

il Talenti quand' era in vita, aveva più volte detto a viva voce, e mostrato essere di suo piacimento questo luogo di sant' Elena; e riflettuglio nel 14,08 a° 51 di luglio deciso, che questo Monastero era quello a cui dovevano esborsarsi li settemila scudi, e consegnarsi i libri; e fu commesso ai Procuratori de Citra di eseguire la volontà del testatore. Ne fu egli il solo della famiglia benefattore di questo luogo, che anche Margarita sua moglie lasciovvi mila e seicento scudi d' oro. Mori il Talenti nel 1/103 a' 22 di novembre; e il suo corpo giaceva in ricca urna di marmo fabbricata nel 1411, e posta sul muro dentro la chiesa a sinistra della porta mag-giore. In questa urna nel 1416 fu chiuso anche il corpo di Margarita sua moglie, così avendo essa comandato. Tutte queste notizie ci furono conservate dal Lancelloti nelle istorie degli p. 185 e seg.

che così richiede la chiarezza del senso.

Questa cittadinesca famiglia de' Talenti abitava al traghetto di san Benedetto in una no- ediz. Ven. 1825 ) (2).

bite casa da essa eretta. · Questa é quella casa

(1) Dal Vol. XLVIII. p. 53 dei Diarii del Sanuto si sa l'epoca in che fu continuata a fabbricare questa casa, e chi la fece: adi 13 giugno 1526. Fu posto per li consieri una parte di Lodovico Talenti qual fabbrica una caxa sul trageto di san Benetto, et per far una cortesela a compra dal piovan e capitolo di san Benetto certo teren, offerendosi fabricar do caxe a so spese, le qual pagará duc. 8 alano di più che con utilita di la chiesa pertanto si a confirma ditta slienatiom dil tereno. Fu presa. (a) Il. Codice è membranacco in fol. del Secolo XIV, assai bello, e contiene due Opere

di Francesco Petrarca, cioè quella De remediis utriusque fortunae, e l'altra De sui ipsius et multorum ignorantia liber ad Donatum Apennigenam gramaticum. Dalla libreria de' santi Gio. e Paolo passò a quella di san Marco; di là passò alla Biblioteca Nazionale di Parigi, di dove nel 1815 ritornò a questa di san Marco. Ho riscontrato l'annotazion marginale, ch' era già stata pubblicata prima che da altri, dall'Agostini (Scrittori Ven Vol. I. p. 5.) e che ricordò eziandio il Baldelli (Del Petrasca p. 128-129. Firenze

di san Marco, e del Talenti medesimo. Ma per che fu poi famosa per la Proserpina, e per lo opera del doge Michole Steno, riflettuto che cavallo dipinto dal Pordenone, pittor illustre; era pervenuta fin d'allora in potere di Martino d'Anna, e da questa famiglia passò da ultimo in quella de' Viaro. Vedi Sansovino p. 77. terto che era meglio eseguire la prima e principal go = Zanetti - Della Pittura Veneziana - 1771. volontà del Testatore, fu dal Maggior Consi p. 217, e un manuscr. Zustinian. Curiosità Veneziane a p. 61. (1).

Ma non è qui a tacere, che il nostro Tommaso, come eziandio indica l'epigrafe era letterato, ed uno degli amici di Francesco Petrarca. Si mostrava fautore e sostenitore delle opinioni di Averroe, che erano però con molto calore combattute dal Petrarca. Fu il Talenti uno dei quattro che diedero a questo poeta occasione di scrivere il libro De sui ipsius et de multorum ignorantia. Quali fossero viensi a riconoscere da una nota marginale scritta in un codice a penna dell'Opere latine del Petrarca, ch' era già della Libreria de' frati de' santi Giovanni e Paolo. Hii erant dominus Leonardus Dandalus, Thomas Talentus: Dominus Olivetani, e son riportate nel Cornaro (IX. Zacharias Contareno omnes de Venetiis: uartus magister Guido de Bagnolo de Regio. La epigrafe, che abbiamo dal Sansovino, dal Primus miles . secundus simplex mercator . Palfero, dal Lancelloti, dal Coronelli ec. era tertius simplex nobilis . quartus medicus phypartita in due. I quattro primi versi leggevansi sicus. Di questi quattro amici diceva il Petrar-dall'una parte del espolero, gli altri quattro ca (Opere Vol. II. p. 144.-) ch' essi eran dall'altra verso l'angolo. Il Sansovino non l'ha tanto più per le opinioni di Averroe trasportat, esatta. Scrisse ingentis per ingenti = #40 per quanto più amanti eran dello studio e della fa-RANC = HERES invece di PER = FAC QUOD invece tica Ma qui però facendo egli una graduaziodi TACOTE. Anche Palfero non fu esatto, ed ha ne, osserva che il primo di essi non aveva alcuoltre gli errori in parte del Sansovino anche na letteratura; il secondo poca, il terzo non SEDES per SEDEM e INGENETS per INGENII, e Ir- molta; il quarto poi ne aveva molta, ma si strs per trsts. Fu poi malamente da que' co- disordinata e confusa e congiunta, come dice piatori detto sancta tro invece di sancta rino Tullio, a leggerezza e ostentazione si grande, che meglio sarebbe il non averne punto. ( Vedi il Tiraboschi. Letter, Ital. Vol. V. p. 250. 251.

IOANNES IVSTINIAN. PATER ET FRANCI-SCVS FILIVS SENATORES | OPTIMI | FA-CVNDIA ET DIGNITATE EOVESTRI INSI-GNES HIC CLAYDVNTVR | MCCCCLXXIX

La Sagrestia di questa Chiesa aveva di singolare il suolo di smalto azzurro e bianco vermicolato a quadretti, ed in ogni quadretto vedevasi un aquila turchina con un breve in lettere di forma francese che diceva ivstisiani, essendo stato fatto a spese di Giovanni padre e FRANCESCO figlio Giustiniant patrizii, il sepolero dei quali stava nella stessa Sagrestia appie dell'altare del Crocifisso colla presente Inscrizione, la quale io traggo dal Sansovino, dal Palfero, m. v. (1470) per accompagnare ed onorare dal Rossi ce. Il Palfero onimise la parola 7x - Federico 111 imperatore cue per la seconda vol-crxsix. Vedi anche il num. 22. di queste In- ta passava per gii Stati della Repubblica. Uno

Giovanni fu figliuolo di Marco q. Giovanni (altri dicono q. Orsato ) GIVSTINIANI da s. Giovanni in Bragora. Del 1414 aveva sposata Lu-cia Moresini di Giovanni. Essendo venuto a Venezia nel 1424 il re di Dacia, che voleva andar a visitare il santo Sepolero, fu armata una galea grossa, padrone della quale fu fatto il nostro Giovanni, ch' ebbe da quel re il titolo di cavaliere. Fu uno dei dodici gentiluomini scelti del 1453 ad accompagnare per gli Stati della Repubblica l'imperatore Sigismondo, che recavasi al Concilio di Basilea (Sanuto R. I. T. XXII. p. 975, 1055). Trovavasi nel 1445 provveditore al Magistrato dell'Acque, e fu la onde sono i due sepolti, particolarmento con altri xiv Savii incaricato a Francesco Giustiniano provvedere circa i danni cagionati da una stra. Antonio dottore e cavaliere q. Paolo da san Panordinaria escrescenza d'acque avvenuta nel 10 taleone, nato in Venezia del 1507, sin dal novembre di quell'anno ( Agostini Scritt. Ven. 1537-58 col titolo di nobile fu inviato dalla

FRANCESCO suo figiluolo ebbe due mogli; la prima nel 1448 figuuola di Francesco Contarini ; la seconda nel 1464, ed era l'aola Malipiero f. di Antonio. Ebbe anch'esso il titolo di cavaliere = Del 1465 essendo stati eletti due Oratori alle nozze del duca don Alfonso 11 d' Aragona figliuolo del re Ferdinando I. di Napoli con Ippolita figliuola di Francesco I. Sforza duca di Milano, si scelse Francesco Giustiniani, e Giovanni Emo, e fu mandata a donare alla sposa una pezza di panno d'oro; ed essi andaron con 25 cavalli ( Sanuto p. 1182. e Litta Famiglia Sforza). Fu podesta e Capitano di Feltre nel 1466 ( Dal Corno. Memorie, p. 147). Uno de' quattro Oratori nel 1409 m. v. (1470) per accompagnare ed onorare Federico III imperatore cue per la seconda volde' due oratori eletti nel giugno di questo anno 1470 alle nozze del Duca Galeazzo Maria Sforza di Milano con Madonna Buona figliuola del Duca di Savoja. L'altro oratore era Pietro da Molino il dottore, e recaron seco vestiti di velluto cremesino, e capucci di velluto e altri presenti da donare alla sposa (Sanuto p. 1180). Resse Vicenza come capitano nel 1471-72, (1) e due anni appresso cioè del 1474 trovavasi ambasciatore appo Mattia Re di Ungheria collegato co' Veneti contra' Turchi, (Sabellico, 11. 787). Mori del 1480 (Barbaro. Genealogie). Due dello stesso nome e cognome qui meri-

tano ricordanza benche di diversa linea da quel-Francesco Giustiniano cavaliere figliuolo di

1797). In due luoghi del Codice sono rammentati i nomi di que quattro amici, cioè alle parole del testo : Veniunt ad me de more amici illi quatuor ; e dopo due pagine all'altre parole: Ita tamen ut primus (Leonardus Dandalo) literas nullas sciat, nota tibi loquor; secundus (Thomas Talentus) paucas; tertius (Zacharias Contareno) non multas; quartus ( Mogr. Guido de regio ) vero non paucas fateor sed perplexas adeo tamque incomposilas et, ut ait Cicero, tanta levitate et jactatione ut fortasse melius fuerit nullas nosce.

(1) In un codice miscell. segnato num. ex. classe x1, fralli Marciani avvi un opuscolo scritto in membrana, di facciate 22, contenente poesie latine in laude del nostro Francesco Giustiniano patrizio veneto ordinis equestris Vicentino benemerito praetori. Non avvi epoca, ma il carattere è del secolo xr, e gli autori delle poesie sono: Iulianus Rivanellus Veronensis = Iacobus Antonius Albinus = Antonius de Colzare = Bartbolomeus Paiarinus iuriscon. Vicen. = Laurentius Lippius tuscus. Alcune di queste poesie sono per un figliuolino nato al Giustiniano, cioè ad Franciscum infantulum vagientem nuper in lucem editum splendidissimi equitis Francisci Iustiniani praef. Vicesortarlo alla pace coll'imperatore Carlo V, necessaria onde poter rivolgere le forze contra il Turco ( Paruta lib. VIII. p. 715 ). E sebben il Giustiniani non abbia potuto ottener l'effetto della sua missione, nondimeno molto onore si è fatto in essa, di modo che dispostissimo rese il re a concluderla, se vi si fosse adattato l'imperatore. Ebbe però il merito, come l'ebbe il suo collega Luigi Badoaro ch' era nobile presso l'imperatore, di far si, che cotesti due Monarchi inviassero a Narbona i loro plenipotenziarii per le trattazioni relative. Osserva qui Mons. de Wicquefort avere la Repubblica ottimamente fatto inviando per tal oggetto due nobili col ti-tolo di nobile e non di ambasciatore perchè L'argomento richiedeva piuttosto il maneggio segreto di un ministro di secondo ordine, che la pompa di un ambasciatore. E qui lo storico aggiunge a gloria della repubblica: je fais volentiers mon profit des exemples de cette puissante et sage Republique, parce qu' il y a de la seureté à les suivre. (L' Ambassadeur. liv. I. sect. V. p. 53, 54. edit. 1750). Bella Relazione il Giustiniani fece in Senato al suo ritorno. la quale è descritta da Antonio Longo (Storia manoscritta della Guerra contro il Turco), e comincia: La pace desiderata dal Pontefice, procurata da Voi, aspettata con eccessivo bisogno dalla Christianità et negotiata dalli Agenti dell' Imperatore et del Re di Francia a Locat. luoco tra Salses et Narbona, non è riuscita ec. Piacque al Doge questa Relazione, ed esortó il Senato a valersi di lui e ad onorarlo, lasciandogli una catena donatagli dal Re, la quale valeva cinquecento scudi; e cosi fu deliberato. Il Giustiniani del 1541-42 essendo podestà e capitanio di Trevigi, cooperò assai per lo ristauro in gran parte di quel Pretoriale palagio, e fece fare la controscarpa alla muraglia di s. Thomaso; per lo che in onore del suo nonie li nobilli fece una bandiera et mesa per memoria in s. Francesco dalla banda del Coro. ( Cronaca Trivigiana manusc. presso il Canoni-co Corrier). Il Burchellati a p. 529 de' Commentarj riferisce l'epigrafe soprapposta all'Orologio, alle finestre: FRANC. IPSTINIANO PRAETORE OPTIMO MEXIII. Nel 1547 ambasciatore ad Arrigo II re di Francia comunicava al Senato il

Repubblica a Francesco I re di Francia per della Calza, e propriamente di quella compagnia che dicevasi de' Reali, la cui divisa era la destra calza tutta di scarlatto . la sinistra metà di dentro azzurra e fuori nannazza: essendo il ricamo della calza un cipresso col motto: Al Ciel s' erea il degno nome. Il Sanuto che ne fece ricordanza nei suoi mss. Diarii dice che nella sera 26 febbraio 1520 (M. V.) in Casa Loredan sul Canal Grande fu provata una commedia di Giovanni Ortica, recitata dalla Compagnia de'Reali e fra' dilettanti nomina c. Francesco Zustignam q. c. Antonio dottor. E sotto il di 10 settembre 1530 rammenta essere comparsi in Collegio i compagni Reali per li quali parlò il Giustiniano dicendo che hano deliberado per la venuta del duca di Milan in questa terra farli honor et prima un bellum navale: rechiedendo le barche lonze, brigantini et altro al num, di 40 di larsenal e che loro le meterano a lordene item richiese la sala dil gran Consejo per far una festa, et la libreria per fare una cena zoe la sala, item la piaza di san Marco voleno far un soler a la chiesa grando et far certe caze de zervi et altri animali ec. Il doge rispose che in quanto all' Arsenale sarebbero serviti, e sul resto prese tempo a rispondere. Di ciò già, e di altre cose toccanti questa Compagnia della Calza verrà di ragionare altrove.

Al nostro Giustiniani un epigramma di laude indirizza Venturino Vasolio (Musarum Viridarium p. 34. Papiae 1553 ).

Giovanni Giustiniano discendente da Marco Giustiniano veneto patrizio, che si tradusse colle colonie in Candia nel 1211 (Sanuto col. 537) nacque in quella città l'anno 1501; ma nella età di dieci anni venne mandato dai genitori in Venezia, e di qua tosto spedito in Ispagna. Sortito avendo fin dalla nascita un ingegno fecondo, gli fu agevole di erudirsi negli studii, e divenire cosi esperto nella lingua greca, latina, italiana, francese, e spagnuola, che scriveva e favellava in ognuna come se vi fosse stato nudrito. Anzi l'Aretino scrivendo all' Alamanni diceva, gran cosa parergli che il Giustiniano nato in Candia ed allevato in Ispagna, nè mai stato nei nostri paesi (intendesi di abitazione) parlasse e scrivesse come uno di noi. In effetto tra la Francia e la Spagna consumo quasi vendesiderio del re per indurre alla lega i Vene- l'anni e tornò a Venezia circa il 1550 in assai ziani contra Carlo V (Morosini Storia lib. VI. povero stato; ond' è che in una delle sue lettere 632). Mori il Giustiniani nel 29 Aprile 1554, all' Aretino si sottoscrive Giustiniano il povero, giusta le genealogie del Barbaro, e i Necrologi (pag. 178). Qui per sostenere con minor disa-Zeniani. Egli era del 1529 uso de' compagni gio la vita fu costretto ad intraprendere l' educazion de' fanciulli, fermandosi ora in Venezia, Margarita, e di tutta la corte, e attribuirsi deve-ove ajutava talvolta l' Egnazio nella censura di il misero stato in cui versava il Giustiniano anzo Contarini, il desiderio di rivedere i parenti e la patria che fanciullo aveva abbandonata, fossero forti incitamenti ad accettare lo incasuoi, fra' i quali era Marcantonio Tortona da Pesaro, i pericoli del viaggio, l'età sua avanzata, l'amore preso all' Italia, ove lasciava le figliuole già maritate, furono stimoli assai più ef-ficaci per trattenerlo in Venezia. Dove terminasse i suoi giorni non è facile lo stabilire, se, cioè, in Venezia, o in Padova o in Capodistria-Lo Zeno dice: credo che dove trasse la più bella parte dell' età sua virile ivi ancora si riposasse morendo; e sarebbe in una di quelle tre città, delle qual' io crederei Capodistria, perchè da una lettera sua scritta a Bartolomeo Canato nel 1556 dice che si è ridotto a stanziare in Capodistria e che qualche volta verrà a Venezia. Che se incerto è il luogo della sua morte, è incerto non meno l'anno. Lo Zeno non ne indica alcuno. Trovo nella Biografia Universale che vassi stampando tradotta in Venezia (vol. XXV. p. 173) esser egli morto verso il 1556 in uno stato di miseria il quale fa pensare che il rammarico abbreviasse i suoi giorni. Ma posta anche la morte sua in quest' anno 1556 veggiamo però che non fu prima del 13 Maggio, in che è datata la lettera surriferita al Canato.

Ebbe amici Luigi Alamanni, Lazaro Bonamico, Marco is ntova, Lorenzo Contarini, Battista Egnazio, Pietro Aretino, Nicolo Franco, il Giovio, il Vergerio, Matteo Gribaldo, Giovanni Oporino, Giovanni Montluc, Lodovico Vives, Andrea Matteo Acquaviva; e tant'altri, che in testa Italia e altrove al suo tempo fiorivano, ne facevan grandissima estimazione. Ma più di ogn' altro ne faceva estimazione, e affetto gli portava Giorgio Cardinale d' Armagnac non aneno all' ora che fu ambasciatore del re di Francia in Venezia, che quando sosteneva l'istesso impiego presso al l'ontefice in Roma. Con tale autorevole mezzo Giovanni s'introdusse nella grazia del re Francesco, della regina Tom. III.

alcune opere da pubblicarsi ( Musleri Oratio. che alla morte del re che a lui fu di molto dolo-1558 nella dedicazione) ed ora recandosi a re per aver perduto un valido ed esperimenta-Padova, ed ora eziandio a Capodistria. La to mecenate. Ne da questo monarca solamente, fama della sua scienza già sparsa, e del loda- ma si bene da altri potentati d' Europa era stito suo metodo di aumaestrare, fece che nel mato, di che fa testimonianza in una sua lettera 1552 fu chiamato in Cipro ad erudire la gio- Lorenzo Contarini suddetto. Fu di costumi ventù di quel regno. Ma quantunque le per- amabile, ma di genio satirico, difetto, dice lo suasioni dell'amico suo il cavaliere Loren. Zeno, contratto forse dalla domestichezza che ebbe coll' Aretino e col Franco ne' quali due la maldicenza pose tutti i suoi sforzi, ma con un esempio quanto invidiabile nel primo altretrico, pure l'esortazioni contrarie di altri amici tanto compassionevole nel secondo (Memorie mss.) Ne' motti fu arguto, ma licenzioso: onde leggesi nelle lettere del Franco, che stando il Giustiniano occupato nel correggere l'Eunuco di Terenzio commedia, come diremo, da lui tradotta, il Franco che sopravvenne interrogandolo che facesse, n' ebbe in risposta dal Giustiniano : lo mi sto con un pajo di forficette tosando alcuni pelucci dai c ... del mio Eunuco, dubitando che facciano impaccio all'eccellenza dei petrarchisti. (Lettera al Giustiniano ediz. folp. XXXIX. in data 4 giugno 1537.)
Pierangelo Zeno lo mette nel numero dei

Veneti patrizii scrittori (a p. 63.) Ma Apostolo Zeno non osa di affermarlo, argomentandolo si dalle Lettere a lui scritte dall'Aretino, e dal Franco, e si dall'impiego di ammaestrare i fanciulli per sostenere la vita; imperciocche sebbene l'educare la gioventù era in uso allora an-che a' nobili, essi non lo facevano per guadagno, ma ben per gloria come si legge di Trifon Gabriele e di altri. Peraltro fu di sangue nobile, perchè discendente, come si è detto nel principio, da famiglia veneziana patrizia recatasi colle Colonie in Candia; e perciò avrebbe potuto a buon dritto chiamarsi nobile cretense, e veneto cittadino originario come lo stesso Apostolo Zeno chiamavasi.

Passando a dire delle sue opere, queste ponno dividersi in tre classi: in verso volgare: in prosa volgare: e in prosa latina:

In verso volgare, = oltre un Sonetto spirituale che comincia: Quel che a triomphi e ad imperi nacque: e che sta a p. 164 t. del Li-bro II delle Rime di Diversi del Giolito 1547. 8. - e nel Libro I. delle Rime spirituali Ven-1550. 12. a pag. 29. = abbiamo:

1. Il libro ottavo de la Eneide di Virgilio per messer Giovanni Giustiniano di Candia -In Vinegia Muxtet. per Giovanni Antonio et Pietro fratelli de Nicolini da Sabio, ad instanzia di D. Francesco d' Asola.

La dedicazione a Francesco I. re di Francia è da Venezia, in data xxv luglio 1542, nella quale ad onore della nostra Italia dice : Et perche intendo che ne la Corte di V. M., homai questa nostra lingua volgare, che Thosca nominiamo, è pervenuta a la sua riputatione con el savore che ella le presta, insieme con la illustrissima madama la Delphina, io trovandomi haver fatte alcune traduttioni di cose poetice et oratorie per ornamento et ampliatione della detta lingua; di Virgilio, di Horatio, di Terentio e di M. Tullio; et non essendo state giudicate indeene del favore di V. M. eccellentissima dalli medesimi suoi clarissimi et reverendissimi Oratori appresso questo eccellentissi-mo dominio monsig. di Rodez et di Monpollieri, et parimente del magnifico messer Aluigi Alemanni, che ne ha veduto parte, le ne mando un sagio con questo Ottavo di Vergilio così stampato, et una Commedia di Terentio scritta a penna, acciocche, o piacendo, ella habbia il suo favore; o, non piacendo, riceva manco intoppo in casa, che fuori. Tuttavia, se intenderò ch' ella non sia dispiaciuta, le darò fuori tutte sotto l'ombra di V. S. M. et havero un arra che ella mi vuol favorire. Questa traduzione di Virgilio è commendata da Pietro Aretino ( I.en. II. a78. all' Alamanni del 1542. segnata per er-

vore nella ediz. di Parigi per 1562.).

2. L' Andria et l' Eunucho di Terentio, tradotte in verso sărucciolo per M. Giovan Giustiniano di Candia. In Vinegia, in casa di messer Francesco d' Asola Maxilli. nel

mese di luglio in 8. La dedicazione è a monsignor Giorgio d'Armagnac vescovo di Rodi e Oratore del Re cristianissimo appresso il Papa. Pare anche da questa che il Giustiniano abbia tradotto tutte le Commedie di Terenzio, a ciò eccitato dall' aver veduto un' anterior versione in prosa volgare non fatta per avventura con quella diligenza che sarebbesi richiesta; quindi fu ch' egli pose ogni studio aflinche in que-sta sua traduzione si ravvisassero facilmente lo stile e le maniere di Terenzio. Voleva dedicar queste due Commedie, e le altre a Francesco I, ma allora non aveva compiuta l'opera; e temendo poi che queste due le quali egli aveva date manuscritte all' Armagnac (vedi il num. 3. qui sotto) venissero stampate senza sua saputa, cosi ora volle darle fuori con correzioni ed aggiunte. Questa versione è lodata da Nicolò Franco nelle sue Pistole, perchè nella fedeltà del concetto conservò il traduttore uno stile purgato: si come Terenzio, dice il Franco, avanzò ogni latina favella con la pulitezza della sua lingua, cost hora eccede ogni altra traduzione con la bella maniera del vostro dire (1). Anche Pietro Aretino nel Dialogo del Giuoco, parlando del Giustiniano lo chiama nirabile traduttore delle Commedie di Terenzio, dei libri di Virgilio, e delle Orazioni di Cicerone. Da tutto ciò si vede essersi male apposto il Quadrio ove dice che da Francesco di Asola nel 1544, furono pubbli-cate tutte le Commedie di Terenzio dal Giustiniano tradotte; non essendo note a stampa che queste due sole. A questa sua versione il Giustiniano ha aggiunta una Lettera di Francesco d'Asola stesso, a Giovanni Grolier tesoriere generale del re di Francia nella Lombardia, la quale versa intorno a Terenzio, e agli altri comici antichi, e che fu da esso Giustiniano tradotta dal latino, traendola dall'edizione latina di Terenzio impres-

(1) Da un' altra lettera scherzosa del Franco al Giustiniano in data 2 agosto 1550. si raccoglie che al giudizio di molti avera l'autore assoggettata questa traduzione di Terenzio. E chi ha cammato più del ostoro Terenzio posto in ordgare E Egli così scritto a penna, com'è, è venuto da Capo d' Istria. Ha poi scorso da Quinta Valte sino a' Nicolotti, mostrando a tutti il suo Poeta cum primuna aninum volgarizzato. E se questo vi pra proce, egli è andato non so quante fiate fino al Ponte de la guerra a desinar col Fortunio. Egli è padato non so quante fiate fino al Ponte de la guerra a desinar col Fortunio. Egli è padato non canare un million di volte con l'ambasciator di Francia. E andato talvolte di Murano a for collazione co'l Bevazzano: s'è tal fiata imbarcato e gito fino a Zellorino a spasso a trovar l'Egnazio. Ne la casa de l'ambasciator di Manton, onn dico altrose non, che l' ho visto io venire a spollastrare più di tre mesi. Il oestro Terenzio ando an-che una mantina al Bembo sul ora del desinare, come voi proprio m'havete detto. E ben vero che non si desinò, perchè sua signoria non l'invito a mangiare, come gli vidde in bocca da grammatica del Castiglicino.

sa da Aldo nel 1541, come notò Apostolo Zeno.

In prosa volgare.

5. Philippica seconda di M. T. C. tradotta in volgare per M. Giovanni Giustiniano, In Venetia per Venturino de Roffinelli a di xvn. di settembre maxxvnt. in 8.

Al suaccennato Giorgio de Armagnac vescovo di Rodez, ed oratore del Re cristianissimo appresso la Veneta Repubblica, il Giustiniano presenta questa sua traduzione, per dar un saggio non gia di ciò che può fare in eloquenza e nel trattare le cose copiose et gravi la lingua italiana; perciocchè io di patria lontano, d'ingegno men che mediocre, di essercitatione in ciò non così molta, non presumo tanto innante . . . ma solo per mostrare in parte ciò che altri più felici in-gegni potrebbono fare ne la loro lingua, se vi mettessino la dovuta diligenza. Accenna poscia la candidissima censura ch'esso Armagnac sapientissimo fece sulla sua traduzione in verso sdrucciolo de le Comedie di Terenzio; le quali (prosiegue) non solo havete giudicate degne de la vostra vista e de la vostra lettione, il che era a me assai, ma ancora vi ha paruto di farle in bellissima leura descrivere per degnarle de la presenza del christianissimo re Francesco. Questa Filippica tradotta è lodata dal Franco nella Lettera al Giustiniano datata a. dicembre 1537. ( pag. xxxxv.).

4. La Divinatione di Marco Tullio Cicerone contra C. Verre tradotta in volgare per M. Giovanni Giustiniano. In Padova per M. Giacomo Fabriano. M. D. XUL. in 4 to.

Al conte Manfeedo di San Bonifacio canonico di Verona initiola il Giuttiniano suo
precettore questa versione, in gratia di cui
dice di averta fatta per facilitargliene la intelligensa, poichi il San Bonifacio dopo essere stato ire anni nella scuola del Giustiniano per le lettere inferiori gramaticali, doveva passare a quellad im. Lazaro Bonamico, che gli dovea spiegare le Odi di Orazio,
q questa Orazione di Cicerone. Quantunque
però tanto per questa traduzione, che per le
precedenti abbiar riscoso il Giustiniano gli
applausi dei contemporanei, fra quali l'Aretino che il diso miaralli traduturo delle
Comedie di Terenzio, de' libri di Virgilio e
de l' Oratioi di Gierone. (Diala del Giuso
co), nondimeno io dò molto maggior peso
al giudizio che ne fa Apostol Zeno = Ma di

iante opere, die egli, che il Giustiniano traduste non en e l'o cleuna che lo innalti dala turba de' mediocri scrittori. Lo stile di lai ha molto dell'aspro, in alcuni luoghi dell'oscuro, in altri del popolare. L'ortografia è ineguale, l'elocusione non armoniosa, e barbara talovila la dicitura. E però compatibile e degno di qualche scusa essendo nato in Candia, e nudriro fuori d'Italia onda merita più lode (secondo che disse l'Aretino) cio facando, che non meriterebbe qualunque Toscano sia, sebben facesse altrettanto. (Memorie mss.).

5. Panegirico al duca Cosimo I. di Fiorenza. In Palova per Gimbanita di myco, 1553. B. Questo Panegirico, che in Padova stessa il Giustiniano compose è lodato dal famuso Marco Mantova giureconsulto: Nel panegirico, dise egli, si come non havete lateiata costa che dire si dovesse di quel buon principe, cost non havete desca che si pre estate dovutamente tacere. Non veggo che il chiar. Moreni di Firenza ricordi questo Panegirico nella Serie di autori di Opere risuuratunti la celebra familia Medicie. Firenza

renze 1826. 8.

6. Risposta di Carmide Ateniese a Tito Ouinzio Fulvio Romano di Giovan Boccaccio. In Padova per Gia. Battista Amyco- 1553, in 8. di carte 17. Precede una Lettera al Giustiniano scritta da Marco Mantova Benavides. Indi segue l'Operetta col titolo: Declamatione di Carmide Atheniese padre di Sofronia; ove si risponde a Tito Quintio Fulvio Romano, authore M. Giovanni Giustiniano di Candia. Anche questa compose in Padova. Il soggetto è tolto dal Decame-rone (Giornata X. Novella VIII.) e dal Giustiniani sostenuto con tal energia di ragioni e di parole, che a giudizio del Mantova, si rende all'autore, da cui lo prese, anzi-chè emulo, superiore. Il Manni nelle illustrazioni del Decamerone avrebbe per avventura dovuto far parola di questa Opera del Giustiniano.

7. Quattro Lettere del Giustiniano a Pietro Aretino poste sono nel libro primo delle lettere di diversi scritte all' Aretino. In Venezia per Francesco Marcolini sott. 6, p. 149, e seg. e 178. Tre sono da Capodistria nei mesi di agosto, settembre, ottobre 1535; coti una delle quali gli domanda dei danari. Un' altra è da Montagnana ai 5 gennaio 1540. L' Aretino poi ne ha nove dirette al Giustiniano e sono da Venezia negli anni 1345-47-49-53-54 per lo più tutte filosofiche. Una per isbaglio di stampa è dell'anno 1367, anzichè del 1347, il che è d'uopo notare, onde (essendo incetto, come ho detto, l'anno della morte del Giustiniano) non dicasi che del 1367 fosse vivo.

8. Una lettera del Giustiniano a Bartolomeo Canato è posta nel vs libro delle Lettere di zitt huomini illustri raccolte da Tommaso Poreacchi. Penetica appresso Iacomo Vidati moxxvi, p. 577. t. È, come ho detto sitrove, in data di Venezia a' 13 di Maggio del 1356, e f'alle altre cose gli dà informazioni sulla persona del capitan Jacopo da Pisa. E ristampata altre volte, e sti anche nel libro un. a p. 448 d'alla Raccolta delle lettere fatta da Bernardino Pina.

9. Ioannis Justiniani cretensis Epistolae familiares.

In prosa latina.

10. Epistoloe Scholasticae sive morales.

11. Epistolae Declamatoriae.
12. De Divo Nicolao Smyrnae Pontifice ser-

mo.
13. Memorabilis facti sereniss. Bohemiae Re-

gis Maximilioni Commentariolus.

Tutte unite in volumetto in sedicesimo impresso Basileae ex officina Ioannis Oporini anno solutis humana e 1554 mense Augusto. Da una lettera del Giustiniano al tipografo Oporino redesi cho Matuco Ginladio Ianoso legista procurò questa editione: è in data di Padora, non int. 1555. Succedon le lettere familiari dalla pag. 1. alla 72, e questo per lo più son dirette a Ciorgio Cardinal d'Armagnas. (Georgio cardinali Armaniaensi) e vio vescovo di Nocerta, a Giovanni conto Haye; e son dettate dal 1560 al 1555. Fra queste una in data di Ferrara idib. nocemb. 1555 è del cardinal d'Armagnas suddetto al nostro autore. Vengono le epistono detto al nostro autore. Vengono le epistono detto al nostro autore. Vengono le epistono autore.

le morali sino alla pag. 126; poscia le declamatorie che giungono alla 173, e sono 1. Pro Gallo adolescente deprecatoria Joannis Iustiniani, a. M. Antonii Pisauriensis disuasoria Joanni Iustiniano. 3. Lourentii Contareni equitis aurati suasoria Joanni Iustiniano. 4. Lazaro Bonamico suasoria jocosa Joannis Iustiniani, Abbiam già detto che quel M. Antonio da Pesaro (Tortona di cognome) procurava di dissuadere il Giustiniano dall' accettare l'invito di quei di Nicosia nel 1552; come pure, che Lorenzo Contarini cavaliere, cercava di persuaderlo ad accettare. Essi fanno il loro ufficio colle dette due Epistole scritte però dal Giustiniano. Dalla pag. 175 alla 228. sta il Sermone intorno a san Nicolò preceduto da una Lettera sensa dota del Giustiniano Reverendissimo patri Archiepiscopo Nicosiensi Livio Podocataro. Vedesi che l'autore voleva fare dedicazione a Gian-Paolo Podacataro nepote di Livio, adolescentem rebus omnibus ornatissimum; ma essendo morto, lo intitolò invece allo zio. Questo Sermone fu impresso anche a parte Venetiis ad signum Spei 1552. 4., ma con errori tali che il Giustiniano prego l'Oporino a ristamparlo nella detta rac-culta correttamente. Finisce il libretto col breve Commentario intorno ad un avvenimento succeduto in Ispagna al principe Massimiliano ; ed è dedicato Andreae Matthaeo Aquivivio illustrissimi ducis Adriae filio in data di Padova xr. col. ian. 1550. Scrisse questa storia a petizione dell'Acquaviva, a cui negli studii il Giustiniano era adiutor postogli da Marco Mantova, e Matteo Gribaldo. Quest' opuscolo fu la prima volta impresso in Padova nel 1550 col titolo: Brevia Commentarius memorabilis facti serenissimi principis Maximiliani Bohemiae Regis Io. Iustiniano authore, Patavii Iacobus Fabrianus excudebat anno domini M.D.L. mense decembri A. (1).

(1) L'avvenimento che potrebbe, e forse avrà dato soggetto a una novella, o ad una tentrale azione, in sostanza è it sequente: Massimiliano II figiuodo dell'imperatore Ferdinondo I nato del 1527 avea peco più di vest' anni, quondo da Carlo V fu spedito governo dell'Spogne col titolo di Vicerè. Amante della caccia, essendo a Granata, uci fuori un giorno con bella comitiva, ma sbandatasi verso sera dagli altri, poco pratico de luoghi giunze, tenza saperlo, ad una casa di pastori posta in asiai sebvoggia siunzione. Soi persone c'erano in essa, fralle quali il capo de pastori umo forte e obusto, e una givonne sposa di anni ao circa. Con tutta la benevolenza venne accolto: ma vistolo assai elegantemente vestico, forse anche con gemma o autelo alle dita, seb-

14, Ad Lasarum Bonomicum opistola expostilatoria joccosi incerti authoris ( sensa lougo, në stampatore ) souta. 8. În un esemplaro che stava fra i libri del marchese Giovanoi Poleni in Padova sotto le parole inecrti authoris sta scritto Ioame Ilsuiniano Cretanitariosi sta scritto Ioame Ilsuiniano Cretanitariosi esta esta esta esta esta esta esta stampata fraile Epistole declamatorie a p. 1-60. come abbiam veduto. Ma però questa ristampa è mancante di una posocitta che è nella prima edizione. In questa poscritta il Giustiniani di il suo giudizio richiestogli dal Bonamico intorno allo scudo degli antichi detto Perma. Sonvi due epigrammi dello stesso Giustiniani, l'unn allusivo ad illud Horatii de cervo et epuo sessorem temere accipiente, e l'altro all'emblema dell'Alciato de naufrago qui clypoe onatavit.

Lo Zeno su tutte queste Opere latine dà il seguente giudizio: lo stile mi sembra facile e familiare assai per epistole e conveniente al soggetto di cui si prende a discorrere... Nelle sue lettere il sentimento ha poco del pellegrino, eccettuateue le morali, oue ritovo quell argue e sentenzisco che giova insieme e diletta. Queste mi sembrano degne della sua fama, e mi fanno reduere che se l'autore avesse di più tentato, non sarebbero mancate le forte al l'ardire. Attani ingegni si tradiscono per troppo, alcuni per poca coraggio: l'ano e l'attro èvitico il primo di temerità: il secondo di debalezza. Tutto il male d'entranhi nasce dal non ben consigliarsi colle proprie forze (Memorie mss.). Lascio poi manuscritte, le seguenti

15. Cinque altri libri di Firgilio, cioò il settimo, e i quattro ultimi dell' Breide. Se stiamo alle parole dello stesso Giustiniano, e a quelle dell' Artino che abbiam sopra riferite (num. 1. e 2.) pare che non solo I vui libro abbia tradotto, ma anche gli altri. Lo Zeno nelle Annotationi al Fonnatni dice che il Giustiniano aveva intenzione di offerire a Francerco I. Il volgarizzamento altresi dei settimo e degli altri quattro ultimi libri di Virgilio; e cio è appoggialo alle parule

bene nessun segno avesse regale, e non fosse da alcuno di quelli conosciuto, pensaron però colaro che qualche distinto e ricco giovane dovesse essere, e che buon bottino farebbero spogliandolo. Cancertato insieme segretamente il modo, dopo cena il misero a dormire in uno stanzino. Egli non s'era accorto, ma non saprei se a voce, o a motti avvisato dalla giovane sposa della rea intenzion de' pastori, egli anziche fuggire il pericolo manifestando la qualità sua, sidando nella propria destrezza e nel coraggio stette tranquillo nella cameretta, chiuse ben bene l'uscio si munt dello schioppo suo, e misesi ad attendere come andasse la cosa a finire. Uno de pastori quando credette Massimiliano in sul primo sonno, pian piano si accosta alla stanza, tenta di aprirne la porta che sendo senza catenaccio egli credeva solo socchiusa, ma trovatala fermata, senza smarrirsi, batte, e domanda al forestiere che apra, facendo vista di voler trarre non so che da una cassa ch' era entro la stanza. Il principe negò di aprire. Allora colui comincia a strepitare e a prender l'armi, quasi che gli si facesse violenza. Frattanto un altro di quella gente avea cominciato a rompere, e stava per calarsi giù nel camerino per una finestra che ad alto era. Massimiliano allora veggendosi da due parti aggredito, scaricò per un buco della soglia lo schioppo, e colpì di netto il pastore; uscì poscia inseguendo l'altro. Al romore e alle grida degli altri di casa trasse il vicinato. I contadini s' armano e arrestano il giovane forastiero. Egli si manifesta pel Vicere delle Spagne, e minaccia tutti di severo gastigo se osano porgli le mani addosso. Coloro non gli credono, e continuano a villaneggiarlo. Massimilliano replica, che se non prestan sede alle sue parole, traducanto al presento del Castello. Così su, i contadini custoditolo sino all'albeggiar del nuovo giorno, il conducono legato al Castello in mezzo a una turba di gente. Frattanto i compagni di caccia e altri cortigiani eran tutta notte andnti cercando inutilmente il principe, e incontratolo nella mattina sulla pubblica strada così legato e malconcio, poco manco che non si scagliasser contro coloro e ne facessero strage. Ma tranquilli rimnsti per ordine dello stesso principe, fu soltanto sciolto, e ritornossi con essi a Granata. Erettosi sull'istante un severissimo processo, la casa, ricetto di malandrini, fu data alle fiamme ; il capo dei pastori fini sul patibolo la vita ; e la Biovane sposa ebbe un ricco premio, e fu tenuta in istima dal principe, e da' suoi.

572 del Giustiniano nella lettera al cardinal di Armagnac (p. 8. 9. 11.) in cui dice: per-fectis l'erentii fabulis sum sex libros posteriores Aeneidos Virgilianae auspicatus (quando priores a diversis authoribus singulos confectos esse constabat; edidique in lucem librum octovum). L'Argellati nei Volgarizzatori (IV. 144) dice che nel Giornale dei Letterati d'Italia (T. XI.) s'indicano tra-dotti da lui anche li sei primi libri dell' Eneide; ma il Giornale veramente in quel Tomo a p. 278 non ispecifica se primi, o se ultimi, dicendo solo altri cinque libri. È però osservabile ciò che dice lo Zeno nelle Annotazioni: Questo buon greco dice in una sua Lettera latina a Paolo Manuzio di aver tradotti in versi sciolti anche gli altri ultimi cinque libri di Virgilio, cominciando dal settimo: ma egli di aver composte altre opere 21. Apologia in epistolam ad Lazarum Bonami-

non mai comparse era solito darsi vanto. 16. Le altre IV Commedie di Terenzio tradotte in verso sdrucciolo. L'autore in una delle Lettere al cardinal d' Armagnac in data di Padova 10. cal. nov. 1543. (p. 11.) dice che gli manderà quatuor Terentii comoediae quae nondum publicum sunt sortitae. Esse dunque son le quattro ultime, giacché le due prime erano già stampate. Veggansi i nume-ri t. 2. 5. delle Opere qui sopra indicate.

17. Giovanni Lodovico Vives, della Verità della Fede Cristiana, tradotto dal latino. Il Giustiniano nella detta epistola al cardinal d'Armagnac (p. 9. ) scrive che era intento a questa traduzione del Libro De veritate fidei christianae di Lodovico Vives suo amico fin dacché era in Ispagna; e che aspettava di compirlo = (est enim bona iam ac magna ex parte mihi deformatum) per dedicarlo alla Regina Margarita Valesia (Reginae Cantabriae ). Scrivendo poi a Giovanni cor Have ac sacri romani imperii procuratori, nel 1553 da Padova, dice che ha già compiuta questa traduzione; da un ragguaglio del metodo tenuto nel farla, e vuole intitolarla ad esso conte Have.

18. I dodeci Cesari di Svetonio Tranquillo tradotti dal Giustiniano. Anche di questi l'autore fa ricordanza nella detta lettera (p. q), dicendo di averne già compiuta la traduziola molto sulle difficoltà incontrate nella versione, e si riserva di dirne molte cose nella epistola che sarà per premettervi-

19. Lettere italiane diverse. Son ricordate dal-

lo Zeno nelle memorie suddette, e si muò ragionevolmente credere che ne abbia in italiano scritte in più numero assai di quelle che abbiam veduto impresse.

ao. Declaratio ex persona Nestoris ad Achil-lem placandum. Era pronta per la stampa, e doveva il Giustiniani spedirla all' Oporino, come si raccoglie dalla lettera premessa all'Opere latine; ma avvi poi una poscritta nella quale dice, occurrit nescio quid novae cogitationis, per cui non può più mandargli la Declamazione. Questa poi certamente dev'essere stata in lingua latina; e perciò tanto nelle Annotazioni al Fontanini, quanto nella Biografia Universale che si stampa a Parigi e a Venezia, malamente la s'indica come italiana : Declamazione di Nestore ad Achille sdegnato.

cum. Anche questa era pronta per la stampa, e il Giustiniani nella lettera all' Oporino aveva promesso d'inviargliela, quando dalla poscritta si vede che pensò diversamente, e che gliela manderà un' altra volta.

22. Commento sopra le Canzoni del Petrarca in lingua spagnola. Questo Commento è lodato da Marco Mantova nell'epistola premessa alla Risposta di Carmide ( vedi numero 6. ). Che il Giustiniano abbia lasciate scritte delle Opere anche in lingua spagnola, lo attesta il Contarini nell' epistola suasoria

( p. 157, 158. ).

23. Alcune Commedie italiane consistenti in dodecimila versi sdruccioli, le quali l'autore desiderava che fossero impresse dal Marcolini. Così lo Zeno nelle Annotazioni che ne trasse la notizia dalla lettera del Giustiniano all' Aretino da Montagnana del 1540. Con questa gli manda una sua Commedia col mezzo di Iacopo Costantino nipote di esso Giustiniano. Prega l' Aretino ad esaminarla, potendo giudicar da questa quali sien le altre Commedie che serba. Vorrebbe stamparle tutte in bellissima forma di quarto presso il tipografo Marcolini, e dice che l' Opera sarà da dodicimila versi. Quindi nel Giornale dei Letterati ( T. XI, 278 ) si disse malamente una Commedia lunga dodicimila versi. Sarebbe stata molto lunga in vero!

ne, e di volerla intitolare a Francesco I. Par- 24. Una traduzione di Orazio. È rammentata dallo stesso Giustiniano nella dedicazione del libro vnt. dell' Eneide ( vedi il num. 1. ). Se poi sia in parte, o in tutto, non si sa.

25. Il Doni nel libro ti, delle sue Lettere fa

menzione di una Poliantea tradotta in versi Mater Domini, e di una figlia di Vital Lando sdruccioli dal Giustiniano; ma credo ( dice lo Zeno nelle Annotazioni) che cotal opera non fosse se non in quel funtastico cervello del Doni.

Si fa menzione di Giovanni Giustiniano da più scrittori, fra' quali vedi il Quadrio ( vol. Iv. p. 699. e v. 78.); il Crescimbeni ( T. v. p. 100 ); il Giornale dei Letterati d' Italia (T. xt. p. 276); Ioannis Musleri Oratio de artibus liberalibus ec. (Venetiis 1538. 8. nella Dedicatoria). Le Novelle Letterarie ( anno 1753. p. 113. anno 1756. p. 359). Le Lettere di Pietro Aretino ( Lib. II. 278. 111. 152. 164. 165. IV. 104. 230. V. 200. VI. 140. 158. 254). Nicolo Franco, Lettere (ediz. fol. p. XXXIX. XLV. LXXVI. LXXXIX. ). Pietro Aretino nel Dialogo del Giuoco, ediz. di Parigi 1589. 8. p. 136. ). Apostolo Zeno nelle Annotazio-ni alla Bibl. del Fontanini ( vol. 11. 279. 406. 407. ) . L' Argellati (Bibl. volgarizz. 1. 223. 407. ) L Argedau (Bibl. volgarizz. 1-223. 224. m. 420. iv. 45. 46. 144. 169. v. ossia iv., Parte ii. 678). Il Paitoni (Bibl. volg. 1. 227. e seg. iv. 116. e seg. 207. e seg. ). Il Verci (Scritt. Bassanesi II. 19. 53. 73) Renouard Alde. 1825. T. s. p. 307.

Molte però di queste notizie ho enilogate da un manoscritto di Memorie Zeniane, e dalle epistole stesse latine del Giustiniano specialmente a pag. 8. 9. 11. 53. 59. 43. 137. 156. 157. 158. Ultimamente se n'è veduto un articolo nel Dizionario Remondiniano (T. vu. p. 361 ) ov' è detto per errore, che Giovanni torno di Francia nell' età di circa 20 anni, mentre doveva dirsi che stette fuor d' Italia in Francia circa 20 anni. E un altro articolo leggesi nella Biografia Universale ( T. xxv. p. 175. ed. Ven.) in cui pur per errore è, che non torno in Italia se non nel 1540 anzichė 1530.

ıM

VICTOR CAPELLYS IMPERATOR MARITI MVS MAXIMIS REBVS GESTIS III ET LX ANNOS NATVS AB ANNO SALVTIS MCCCCLXVII III IDVS MARCIAS IN EVBOIA PERRIT HIC EIVS

OSSA IN CAELO ANIMA ANDREAS LYDOVICES II PARENTI OPTVMO PAVLYS FILII PIENTISSIMI POSVERVNT

VETTOR CAPPELLO figliuolo di Giorgio q. Giovanni q. Marino detto Delai da santa Maria confinato alla Canea (Sanuto 1163). A' 13 di

q. Pietro, a Giorgio sposata fino dal 1/01, erasi dato alla mercatura, secondo l'uso di molti fra' Veneti patrizii di allora; e fino dal 1432 trovavasi con una Casa di Commercio a Londra ove accolse con tutta la cortesia quel Pietro Quirino suo concittadino, del quale il Viaggio e il Naufragio descritto è nel volume Il. delle Navigazioni del Ramusio (p. 205 t. e 211 ). Fu scelto nel 1444 a' 23 di marzo capitano di una delle due galee concesse dalla Repubblica al marchese Leonello d'Este signor di Ferrara per andar a levare in Napoli Maria figlinola bastarda del re d' Aragona, la quale era data sposa ad esso Leonello, (Sanuto, col. 1115). L'altro capitano si fu Francesco Loredano. Condusser la sposa a Venezia, e le feste e gli applausi furono grandissimi, e tale la calca fu della gente, che per vederla erasi sul ponte di Rialto affollata, che le bande ( essendo di legno) si ruppero, e molti caddero nell'acqua coll' annegamento e storpiamento di parecchi. (Sabellico. Vol. II. 654). Nelle mosse di guerra ch'eranvi l'anno 14/19 contro Alfonso re di Napoli, Vettore essendo capitano in Golfo insegui con molta velocità e bravura una Galera de' Catalani, la quale prima avevane predata una dei nostri; e poscia continuo a molestare i lidi della Puglia, assai valorosamente e fortemente combattendo contra le genti di Alfonso ( Sabellico ibid. 679, 680. Justinian. lib. viii. 196). Il Sanuto però (col. 1135, 1136) nel nar rare parecchi di questi fatti non nomina il Cappello, bensi Luigi Loredano che v'era generalissimo dell'armata. Di questo anno 1449 a' 26 di Aprile essendo stati accettati que' del Zante, che domandavan la protezione della Repubblica, fu scritto al Cappello capitano in golfo che insieme col Bailo di Corfii ricevesse in custodia l' isola suddetta del Zante. Ció racconta il Navagero ( R. t. T. XXIII, col. 1113 ) non però il Sabellico nè il Sanuto. Del 1453 Vettore fu mandato in Terraferma a provveder legname per l'allestimento dell' armata contra i Turchi che avevan preso Costantinopoli (Cappellari ). A Tommaso e Demetrio Paleologhi principi della Morea fu inviato il Cappello nel 1455, i quali per lo timore del re de' Turchi trattavan mediante un cambio onorifico di cedere alla Repubblica i loro Stati ( Sabellico ibid. 709 ). Del 1456 unito ad Orsato Giustiniano e a Paolo Barbo procurava appo il Senato d'impetrar grazia per Iacopo Foscari figlio del doge ch'era stato

d'argento, e colla sua medesima galera arrivò al monastero di san Georgio maggiore, e l'aba-te e i monaci con grandi ceremonie ed onore vennero a toglierla, avendo il Cappello voluto che dovesse star ivi (Sanuto col. 1171). Fla-minio Cornaro nel volume vin. delle Venete Chiese a pag. 174 e seg. riferisce la storia di cotesta traslazione, secondo anche una Relazione manuscritta fatta in dialetto nostro da Girolamo Vallaresso che trovavasi Sopraccomito in una delle Galee del generale Cappello. Costretti i Veneziani a nuovamente armare cona tradimento, ch'era uno dei castelli ritenuti dai Veneziani nella Morea, il Cappello allora provveditore del Mare con poderosa armata trovavasi a vista di quella provincia, e sebbene fosse pregato da quei popoli di dar loro soccorso contro il comune nimico, pure si ritenne er non esporre a certo pericolo di guerra la Repubblica. Fece però in Negroponte fabbricare dei forni onde aver vettovaglie per una maggiore armata, e fortificarne una parte con bastioni e ripari. Queste cose dice il Sabellico (ibid. 716. 717) averle avute dalla viva voce di quelli che trovati si sono presenti; che però esse non sono registrate negli Annali Veneziani del suo tempo, forse perchè il Cappello non fo-ce in allora alcun movimento ostile per aver piccola armata, o forse perchè non fu fatto alcun assalto da' nemici. Il Sanuto per altro nondiede luogo a ciò nelle sue Vite ; bensi il Giu-

decembre del 1462 il Cappello capitano di ma- Orazioni Militari raccolte da Remigio Fiorenre, essendo venuto a disarmare a Venezia, por- tino, é impresse dal Giolito nel 1560. Dicesito con se la Testa di san Georgio martire tolta tratta dai Libri delle Istorie delle Guerre dei dall'isola di Liesina, la qual Testa era coperta Turchi contro i Cristiani, e di questi contro quelli, le quali storie vedonsi essere scritte in greco ed in latino. Nel 1464 creatosi a papa Pietro Barbo viniziano col nome di Paolo II, fra' dieci Oratori che furongli inviati a congratularsi era il Cappello ( Iustinianus. Lib. VIII. 208). Finalmente l'anno 1466 in luogo di Jacopo Loredano venuto a disarmare fu eletto per iscruttinio nel Maggior Consiglio Vettore Cappello a capitano generale del Mare. Ricevuta l'armata venne a Modone, indi con 25 galee di là partito ando a Negroponte. Prese poscia Au-lide; ed altri luoghi al veneto dominio sottomitra il Turco nel 1465, avendo esso preso Argo se. Passato coll'armata al Pireo assalto Atene, e prima che nato fosse il giorno, aperto il muro, e abbrucciate le porte, entroyvi deutro vittorioso e posela a sacco. Ciò fatto torno a Negroponte, indi a Modone, e di la nel Golfo di Corinto. Aveva egli 23 galee, e 56 tra fuste ed altri legni minori, e con esso era Nicolo Ragio con ducento cavalli leggieri. Giunti poco di lungi al Castello di Patrasso, che i nostri fiduciati dalle parole de' Castellani speravan di avere. uscirono i Turchi, e gran rotta al Cappello e alla sua gente avvenne colla morte di Jacopo-Barbarigo provveditore. Nondimanco non per-dutosi d'animo il Cappello preparossi a nuova battaglia. I nemici non la rifiutarono: ma dal Castello usciti di nuovo dopo quattr'ore di fie-ro vicendevole combattimento i Turchi vincitori rimasero. L'armata nostra rotta per la seconda volta passo al Zante, e dal Zante a Modone; ultimamente a Negroponte. Ma frattantostiniano (Lib. viii. p. 203) dice che a cura del tale fu il dolor di Vittore per la novella rotta. Cappello si cominciò a fortificare l'Istmo. Non comunque non per sua colpa avvenuta, che am-Cappello si cominció a fortificare l' Istmo. Non comunque non per sua colpa avvenuta, che am-é a lucere un tratto del nostro Vittore, che mo-nistra quanto in lui l' amor della patria i privati ponte nella sua galea il marzo del 1467 l' otta-stra quanto in lui l' amor della patria i privati ponte nella sua galea il marzo del 1467 l' ottariguardi sorpassasse. Allorchè dello stesso anno vo mese dopo la giornata di Patrasso. Dicesi-1463 il doge Cristoforo Moro per la molta sua che dopo cotesto avvenimento egli non si era ctà ricusava di andare alla guerra in persona, mai più veduto ridere, numquam visus est giusta l'invito avutone per Breve dal Papa, va- ridere. In questa narrazione ho seguito il Sarii Consiglieri cercavan di persuadernelo, e il bellico (1 c. 730. 731.) cui corrisponde anche Cappello fra gli altri queste parole gli disse: il Giustiniano (lib. vin. 208. 209.) li quali due Serenissimo Principe, se la serenità vostra non storici più minutamente ne trattarono che non vorrà andar colle buone, noi faremo andarla fecet il Sanuto (col. 1885. 1184). el Navage-per forza, perchè abbiam più caro il bene e ro(col. 125. 1126). Il corpo di Vettore porl'onore di questa Terra, che la persona vo- tato a Venezia, e fattegli solenni essequie fu stra; e andovvi. Un' cloquente Orazione mes- messo in un deposito in questa chiesa di s. Elesa in bocca del Cappello come fatta nel Senato na, e poco appresso i figliuoli eressergli un' arper esortare di quest' anno 1465 i Veneziani al- ca di marmo sopra la porta della Chiesa col· la guerra contro il Turco, stà a pag. 995 delle suddetto epitafio (Sanuto col. 1185, 1184).

confrontato sopralluogo, ed evvi ancora scolpito sull'architrave della Porta maggiore esteriore. Quindi non leggesi MERITISSIMVS, ma MARI-TIMPS quindi non MCCCCLEXX, ma si MCCCCLXVII; il perchè alcuni credettero che non del 1467. ma del 1480 fosse morto il Cappello, e che del 1480 sia stato eretto il monumento. La lapide poi dice EFBOIA, e PERRIT non EFBOEA e PERIT. E per dire alcuna cosa del Monumento, questa porta di bella architettura conteneva entro una mezza luna sovrappostavi un gruppo di marmo rappresentante s. Elena in piedi, e dinanzi a lei genuflesso il Cappello in atto di implorare il suo patrocinio, Dietro a queste due figure è un urna in cui fingonsi collocate le spoglie mortali di Vettore. Per merito dell' oggidi vescovo di Udine Emmanuele Lodi fu questo gruppo trasportato nella Chiesa de' SS. Giovanni e Paolo, e collocato nel braccio sinistro della Crociera, sulla parete laterale alla porta che mette nella Cappella del Rosario. Non v' è alcuna inscrizione; ma se non si poteva levar la originale epigrafe perché scolpita sull'architrave stesso della porta, dovevasi almeno farne una copia e collocarla sotto il trasportato gruppo; onde senza bisogno di ricorrere alle Guide, si sapesse che cosa rappresenta. La porta rimasta al suo antico luogo priva del miglior ornamento, che era il gruppo, fu intagliata in ra-me nelle Fabbriche più cospicue di Venezia. Non si vede oggi un vaso di marmo di ottimo stile che all'arco sovrapposto alla porta serviva di cimiero, perchè quel vaso di là tolto e altrove trasferito, fu poi salvato e posto sopra l'altare dell' Oratorio del Seminario Patriarcale. Il gruppo venne inciso tanto nell'Opera della Scultura del Cavalier Cicognara, quanto colla porta nelle Fabbriche suddette. Esso è una delle poche opere di Antonio Dentone, e la sola, forse, che in Venezia rimanga, di larghissimo stile, e meritevole di assai lode per naturalezza di espressione e per maestria di lavoro. Vedi il giudizio datone dalli chiariss. Civoro. Ved il guduio datone dalli chiaris. Un-cognara (vol. 11. p. 17/5) e Diedo nelle Fab-briche Venete vol. II. Il Ritratto del Cappello è presentato da quella statua; ed era poi in pit-tura in uno de quadri della grande sala del Com-siglio innanii l'incendio del 1577 (Sancotto, lib. vni. 131. b). Credon taluni che il modo di dire abb 17 merce volvenica. dire, ch'è Toscano e Veneziano insieme, andar a Patrasso, equivalente a morire, sia venuto dalla rotta che in questo luogo sofferse il a Roma.

Questo enitafia però fu malamente dallo stesso Cappello. La cosa può essere cosl; però nei Sanuto, e da altri scrittori riportato. Io l'ho Modi di dire Toscani ricercati nella loro origipe (Venezia 1740. 4. a pag. 85) si dice: E andato a Patrasso, scherzo sulla città di Achaja, celebre per il martirio di s. Andrea; come si dicesse in latino ivit Patras; usato dalla Scrittura per coloro che muojono, è andate ad Patres suos.

Il nostro Vettore sin dal 1456 s' era ammoliato con una figliuola di Marco Querini q. Bertucci procurator. Oltre sei figlie ebbe tre niaschi alvise, paolo, e andrea, che son quelli che posero il monumento, la cui Epigrafe è in due lati dei piedistalli delle colonne fiancheggianti la porta maggiore.

ALTISE, o Locovico figliuolo di Vettore, fu capitano in mare, e chiaro si rese per varie im-prese nel regno di Napoli intorno al 1480. Fu del 1501 podestà a Chioggia e del 1504 a Ber-gamo. Nel 1507 era provveditor a Faenza. Poi fu capo del consiglio di X. (Sanuto Diarii); se non che l'anno 1512 a' 15 di Luglio nell'andar duca in Candia per fortuna di mare insor-ta annegossi (Cappellari, e Barbaro; e Fl. Corn. Creta sacra vol. n. p. 422 ). Il Sanuto nel vol. xiv de' Diarii p. 390. 391. dice la stessa cosa così: adi 17 Luglio 1512 vene nuova come erri a hore 13 di la da puola ai breoni la nave di Corexi qual andava in Candia hessendo a ferro et le velle in alto soravene fortuna grandissima adeo la nave imboja e pocha saorna statim rebaltò la nave su la qual erra da persone numero . . . . tra le qual c. alvise capello andava ducha di Candia.

Andrea altro figliuolo di Vettore, fu cavaliere, senatore di grande esperienza, e ambasciatore a Roma nel 1492 al momento della morte di Papa Innocenzo vin. Scriveva egli da quella città come, dopo la morte del Papa, tutto era in arme, perchè il Duca di Calabria colla sua gente era giunto sin sulle porte. I cardinali eran serrati in l'alazzo, ed esso ambasciatore stavasi in casa con buona guardia. Contribui non poco nel 1493 per la conclusione della lega fatta in-Roma in quell' anno a' 22 di aprile tra il Pon-tefice, la Signoria Veneziana, e lo stato di Milano. Mori in Roma nella fresca età di anni 42 in quell'anno, risiedendo oratore appo Alessan-dro VI successor di Innocenzo. (Sanuto col-12/9. 1250. e Geneal. Capellari e Barbaro) Il Sanuto nel vol. 1x de' diarii ricorda che nel febbrajo 1509110 fu da Roma portato a Venezia il corpo di Andrea Cappello morto erator

Paoto terzo figliuolo di Vettore nato circa do che hanno refudato in tanto bisogno. Del 1454 si ammoglio nel 1478 in Elisabetta Cor- 1509 stesso fu inviato di nuovo ambasciatore a naro sorella della regina di Cipro f. di Marco Roma con altri cinque oratori; se non che nel

cavaliere ( Alberi Barbaro )

fu spedito ambasciatore in Ungheria affine di so in boca per causa dil sol il di del absoluesortare Ladislao re, colla proposizione di al- zione. (si accenna l'assoluzione data dal Papa cune onorevoli condizioni, a far la guerra con a' Veneziani in quell'anno, della quale feci tra a' Turchi; ed esso ristabilita colla Repub- menzione anche a p. 90 del vol. 1.) Nell'aprile blica l'antica amiciaia, congedò i legati fa però 1510 pote presentarei in Senato a recitar cendo loro ricchissimi doni (Isthuanffio Hist. la sua relazione, la quale egli divide in tre parblica l'antica amicizia, congedò i legati fa-Hung. lib. HI. 20, e Agost scritt. Venez. H. 284. ti, la prima, mostra le cagioni per oui il papa dove scriveva nel settembre 1496 che il mar- che sia a sperare da ciò, la tersa s'estende sulla lato, e raccomandava alla Signoria nostra sua lora vivi eran 38, cioè a6 oltramontani moier sua fia et il suo stato; lo che era segne Italiani, ma di questi molti dipendenti dalla che non si fidava del duca di Ferrara suo suo. Francia. Il Sanuto ha l'estratto nel vol. x. cero perchè lo haveva ut dicitur volato atoseson pa di el dura l'admire de l gar, ne di el duca Lodovico de Milano suo vi nel 1499, e ripatrió nel 28 settembre 1500, no seguente 15to ragionandosi non bene della Il Samuto che tutto ció narra chiama lodatissi- condotta de provveditori Giampaolo Gradeni-ma la relazione che fece in senato delle cose go, ce Pietro Marcello, fu in luogo di loro eletto operate, un estratto di cui è nel vol. m. p. 616. e comincia. Come non diria quello che di tempo in tempo ha scrito ma solum 4 cosse principal. primo la condition di rmi Cardinali e di quel sacro colegio, secondo, la disposition dil papa con la cristianissima maiesta e la Signoria nostra, et tertio, el desiderio di sua santità, quarto quello si può sperar di sua santità habi a far per la signoria nostra pregando tal relatiom sia secreta. Nel 1509 il mese di Maggio eletto provveditore dell' esercito per la lega di Cambray insieme con Giorgio Emo, rifiutò questa legazione per essere impedito da altri magistrati ( Bembo vol. 11. 82). Questo rifiuto in 4e prese la Stellata altro castello poco di lungi tempi così calamitosi per la repubblica fu assai male sentito da padri. Ecco ció che scrive il Sanuto (vol. viii). adi 16 maggio 1509 in colegio ser pollo capello el cav. electo proved. in campo refudoe scussandosi per aver mal franzoso et esser cugnado di ser Zorzi corner et esser dil Conseio di X.a et sora le artellarie e monition tutte di la Signoria et visto questo fo grau romor in colegio dicendo nui medemi non volemo andar a far i fatti nestri e si doveria meter parte di confiscar li beni e tajarli 25g, 6o, 41). Passato dopo ciò alla Concordia, la testa in questi bisogni a chi non va a servir terra d'argini ben fornita, e postovi le artigliela terra et ser Antonio Trum procur, savio dil rie abbatte le mura, e in ispazio di poche ore consejo si offerse di andarvi lui la qual cossa contra l'opinione di ogauno, la prese con granfo molto acepta a la terra et biasimati questi dissima laude sua e della sua gente ( ivi ;: 247,

ritorno ch' era nel marzo 1510, egli si ammalò Del 1492 in compagnia di Marco Dandolo a Spoleti dil suo mal franzoso che li era disee-285). Grator a Napoli fu inviato nel 1496 di tardo molto a levare lo interdetto, la seconda, chese di Mantova era quivi gravemente amua- condizione e qualità de' cardinali, de' quali albasi il merito che Giulio II revocasse l'intercognato. In lungo di Paolo Trevisan fu eletto detto, e in lega co' Veneziani si unisse contra i ambas, a Roma nel 15 settembre 1498. Stette- Francesi e il duca di Ferrara, Ma però nell'anprovveditore il nostro Cappello nel 18 maggio, con due sopraprovveditori Federico Contario e Giovanni Diedo (Bembo. vol. 11. 199.) il quale accettó e andó al campo menando seco per segretario Andrea Rosso. Unitamente al provveditore (che fu poi doge) Andrea Gritti, uscito di Padova coll'esercito ricupero Vicenza e le terre vicine (ivi, 225). Recossi il Cappello di poi con parte dell' armata nei confini di Rovigo e alle rive del Po per nuocere più che potesse ad Alfonso Duca (ivi, 237), ed essendo ito al Castello di Ficaruolo costrinse que' fanti che v' eran dentro, a rendersi; e così parimen-(ivi, 258). Col mezzo del Marchese di Mantova ebbe lettere da Papa Giulio 11 colle quali gli richiedeva che volesse unire l'armata della repubblica colla sua per difendersi da'nemici Francesi. Il Cappello, consultato il Senato, sod-disfece alle inchieste del papa rafforzando la propria gente con 100 cavalli grossi e 200 leggeri mandatigli dal Gritti, e mandandone 700 de' leggieri a Bologna in ajuto del papa, in ri-serva di andarvi poi con tutto lo esercito (ivi,

48). Nell'anno poi 1511 continuando il Canpello le imprese sue, giunto alle ripe del fiume Secchia, e fatto subitamente costruire un ponte, il passò con parte delle sue genti e con Troilo Savello; mise in fuga i Francesi che gli si opposero, ucciso avendone e presi non pochi (ivi, 249 e Sanuto vol. xii) Giulio II avendo già da molto conosciuto il valore del Capnello ebbe a lodare la fede sua e il suo animo, e avendo deliberato di recarsi in persona per ricuperare la Mirandola, onde poscia più agevolmente potersi accampare a Ferrara, si uni con Paolo Cappello, perchè fidandosi pece de' suoi capitani, le bisogne della guerra per se stesso, e col provveditore M. Paolo il più delle volte go-vernava. In effetto piantate le artiglierie alle mura della Mirandola il provveditore, superate le difficoltà da' fanti suoi, cominciò con prestezza a battere con sei cannoni le mura, quando que' del papa tre giorni dopo pure con una palla tocche ancora non le aveano. Gittate a terra le mura stesse, il paese e gli abitanti die-dersi al papa senza alcuna condizione (ivi, 250, 51). Ma più cose certamente avrebbe fatte il Cappello, se i capitani di Giulio si fossero con esso lui accordati; ma egli scriveva di continuo al Senato, che bene alcuno far non poteva per questa cagione; e fu qui specialmente conosciuta la perizia sua nell'arte della guerra mentre procurò di fare in modo di non mostrare a' nimici di aver paura, e di non porre tutto il suo esercito in pericolo; perlochè piccole spedizioni di di in di facendo, non una volta ruppe e pose in fuga i nemici, rimanendo sempre superiore in battaglia, inferiore non mai (ivi, 257). Pre-sa all'impensata dai francesi Bologna, il Cappello che nulla ne sapeva, lamentossi d' essere stato ingannato da que' del papa ehe spazio non aveangli lasciato di ricovrar se e la sua gente; il perchè all' atto che volea porsi in salvo, fin incontrato da molte mano di nemici, e dovette perdere molte artigliere ed arnesi, con alguanti uomini uccisi, salvata soltanto puca cavalleria ( ivi, 260 ). Raccolte nondimeno al Cesenatico, ch' è al mare, varie delle sue gentiil Senato spedi cola più di cento legni, e sette galee grosse; e il provveditore Cappello mandata questa gente a Monte Albano luogo ne' confini di Padova, vicino a Chioggia, monto su una galea dell' armata del Capitano Andrea Bondimiero, e con Pietro Bembo, lo storico, che in quelle parti a caso trovavasi, venne

dal carico di provveditore, ma non avendola ottenuta, se ne ando a Lonigo ov'era Andrea Gritti. Queste e altre molte cose opero nel 1511 le quali più particolarmente descritte sono nei Diarii del Sanuto Volumi xII, e XIII. ne' quali trovansi talora per esteso copiate lettere sue che descrivon le vittorie nostre, come quella contra i Francesi a Sandrigo verso Marostica in lettera del p.º settembre 1511 diretta a Filippo Canpello suo figliuolo, e in altra 3 detto; e quella riportata a Soave descritta in lettera 27 settembre stesso; finche nel novembre essendosi preso da' Savii che per alleggerire la spesa di due provveditori generali a Padova, se ne levasse uno, venne escluso il Cappello e restovvi il Gritti; il che, dice il Sanuto; a tutti parve nuovo. Venuto però l'anno 1512, fu eletto di nuovo provveditor generale in campo il Cappello a' 5 febbraio 1512 (stile comune). Non minor valore ba egli mostrato in quest'anno che negli anni precedenti, spezialmente all' impresa di Brescia, come dagli atti riferiti nel Sanuto (vol. xiv-xv.) quantunque da alcuni malevoli abbia avuto lataccia di non essersi diretto con tutta quella premura che si conveniva. Il Sanuto infatti narra che nel 28 dicembre di quell'anno 1512 Lunardo Emo stato provveditore ed esecutore in campo ebbe ad esporre in Pregadi contra il Cappello, che Filippo di lui figliuolo comunicava al padre tuttoció che in Senato facevasi: che non ebbesi Brescia per la negligenza e poco governo del Cappello, che pianto le artiglierie troppolontane da essa; che fu rotto in Romagna per la sua negligenza : che approfittò di duecento ducati da quelli di Schio, e si sollevo dagli alloggi militari, che avendo dannato al taglio della testa uno, questi la riscatto con cento ducati, dei quali però il Cappello non die conto alla Signoria che di 70, e gli altri tenne per se; che ando ad alloggiare in casa di un povero cittadino il quale avea dieci botte di vino, e tutte se le prese senza pagarle ec., e conchiuse che c. pollo cappello e la rovina del campo, di poco governo, poco amado da la zente d'arme, non à cuor . . . non fa per la signoria nostra a tenerlo in campo. Assai si dolse il Cappello di cosi triste ufficio fatto dall'Emo, e di dover altender alle cose pubbliche, e non poter volare a Venezia, onde far veder la propria innocenza. Il Senato spedi immantinente Faustin Barbo, e-Giannantonio Venier sindici in Terraferma a formare il processo, e questi nel 13 genn. 1513. a Chioggia, e di li a Venesia (ivi, 263. 264) (stil comune) attestavano della innucenza sua, Aveva allora chiesto il Cappello la sua licenza anzi laudavano il suo operato; ma il Cappello

due mesi ch'egli serviva con grande jattura delle cose sue familiari, e supplicava che fosse inviato il collega suo Domenico Contarini già eletto, ond'egli potesse ripatriare. Così fu accordata la domanda nel febbrajo 1513 in che venne a Venezia poco fermo in salute. Nel marzo seguente a' 6. giunse in collegio vestito di negro con barba per la morte di ser Alvise suo fratello, che si annegò in su la Nave andando duca in Candia ( ciò che abbiam detto di sopra); e nel 10 marzo salito in renga recito la sua Relazione in tre parti divisa; Nella prima parlo sul discacciar de' Francesi dall'Italia, e come tre volte è stato nel campo per questo oggetto, e con tre eserciti aveva passato il Po; nella seconda disse, del condurre degli eserciti di qua dal Po, e se vedere il pericolo in cui versava, colpa gli Svizzeri, se egli non avesse voluto passar a Cremona; nella terza parlo della condizione delle genti nostre d'armi, ed ebbe mostrata grande memoria in riferir molte cose. Non si potè trattenere dall'osservare come Leonardo Emo lo calunnió a torto benche gli si mostrasse sempre amico fin nell'ultima sera che parti da lui; conchiuse che non è condutier in campo che non habi il sue protetor in collegio; e caricò assai il collegio stesso, che è assai facile a creder, e dà la condotta senza aver pratica della gente. Ad istanza di Leon X fralli dieci Oratori a lui fu il Cappello per congratularsi della sua assunzione al soglio. In seguito fu Capo de' X, e più volte Savio del Consiglio, e fece nel 1517 accettare agli stipendii della Repubblica il bravo condottiero Giovanni di Sassadello, che da alcuni non volevasi. Nel 1518 in maggio fece prender la parte d'inviare un Provveditor ge-nerale a Corfù attesa l'importanza di quella città, e il bisogno di compir quelle fabbriche. Nel 1520 persuadeva doversi armare contra il Turco; e indicava, sebbene inutilmente, il modo di fortificar Candia. Nel 1521 sosteneva in Senato l'opinione di unire il campo nostro al campo francese; parlava a favore di Luigi Gaetano figliuolo del duca di Traietto tolto a' nostri stipendii come conduttore di cavalli leggieri : e persuadeva di concedere al re di Ungheria i danari che aveva chiesti alla Repubblica; la in quest' anno era stato eletto fralli sei Oratori nerale contro ai Turchi,

nello stesso mese ringraziando la Signoria che al papa; ma se ne scuso. A' 6 di ottobre 1524. L'aveva giustificato, fece vedere ch' eran trenta- per li molti meriti suoi verso la Repubblica lo si onorò della dignità procuratoria di san Marco de Ultra. Nel 1527 insorte varie discussioni in Senato sulla elezione di un Vescovo a Trevigi in luogo del defunto Bernardo de Rossi da Parma, il Cappello sosteneva che non potesse esser vescovo ne di Trevigi, ne d'altro luogo chi vescovo ne di Irevigi, ne d attro luogo chi copriva degli altri vescovadi; ed era infatti stato eletto Vincenzo Quirini q. Pietro da santa Marina, canonico di Trevigi, sendone stata pubblicata la nomina nel 21 agosto di quell'anno; ma a petizion del papa fu preferito il cardinale Francesco Pisani vescovo di Padova. Sosteneva in Consiglio nel marzo 1529 doversi armare sino al numero di 50 galee, altro non essendovi per mantenere lo Stato, e rammentava che Vettore suo padre mori capitanio, e che egli stesso, se così vecchio non fosse, andrebbe di nuovo in servizio della patria. Offerse in quell'anno anche un imprestito di 500 ducati pei bisogni di lei. Finalmente nella notte del 26 ottobre 1532 Paolo Cappello passò di questa vita avendo anni 82 di eta. Le essequie solenni furon fatte nel 28 detto; imperciocche il cadavere vestito di restagno d'oro con beretta di raso cremesin in testa fu processionalmente per la piazza di san Marco condotto dal Capitolo di san Moise, dalle nove Congregazioni dei preti, dal Capitolo di san Marco e di Castello, da ventiquattro Gesuati, da cinquanta torcie bianche e altrettante della Scuola della Carità, nella qual Chiesa fu seppellito in un deposito dove avea ordinato che fosse eretta un'arca. Delle quali tutte cose ci serbo memoria il più volte accennato Sanuto nei molti Volumi dei Diarii corrispondenti agli anni sovraindicati. Pare quindi ch' egli non sia stato seppellito in sant' Elena come accenna il Coronelli nei Procuratori, pag. 77, e come notò anche il mss. Cao-penna fin dal 1587, ove leggesi: Paulus Cappellus eq. et procurator Victoris filius iacet in sepulchro quod humi templum introcuntibus occurrit. Id fanum (aggiungesi) Capelliae gen-tis et Pauli majoribus sumptibus maiori ex parte erectum est. Vorrà forse dire, che fu in gran parte ristaurato = Avea Paolo il suo ritratto fra quelli d'uomini illustri nella Sala del Gran Consiglio innanzi l'incendio (Sansovino p. 131, a.).

qual opinione però non fu adottata. Perdette É qui poi degno di ricordanza Vettore Cap-finalmente l'opinione nel 1522 di dar un im- pello nipote del detto Paolo, cioè figliuolo di prestito di 25 mille ducati al re di Francia; e Andrea Cappello sopraccennato q. Vettor genell'agosto 1510 in luogo di Giovanni Diedo. Varie sue riferte da cola a' padri Veneti si trovano nel Sanuto sotto i mesi di marzo fino settembre 1511, fralle quali l' arrivo in quella città nel marzo 1511 di Marino Zorzi dottore, prigioniero dei Francesi rilasciato con condisione di ritornare; la spedizione nell'aprile 1511 di 1200 fanti di Vicentina nel Polesine al provveditor Gritti; l'alloggio che a Trento stavasi preparando nel luglio 1511 per la venutata nel settembre di quell'anno a Sandrigo ec. Accusato poi di avere arbitrariamente abbandonata Vicenza, presentossi a discolpa in Collegio nel 23 ottobre 1511, disse sue ragioni, e nel 5 novembre susseguente egli ed altri rettori di terre e castelli nostri, che in caso simigliante si trovarono, furono assoluti dal Consiglio di X e Giunta. Del 1520 in agosto fu eletto Sindaco e Inquisitore in Levante, e nel maggio 1521 riferiva sulle osservazioni da lui fatte intorno alla Fortezza di Famagosta, la quale era allora. inespugnabile compiuta che ne fosse la cominciata fortificazione. Avvi anche un estratto di sua lertera da Nicosia dell'ultimo febbraio 1520121, nella quale rende conto delle cose operate colà a pubblico vantaggio. In data dell'ultimo di luglio 1521 da di la scriveva a Marin Sanuto intorno a' danni che facevan gli arabi nella Soria, principalmente nel paese di Aman, e le loro scorrerie fin sotto Damasco e altre cose, delle quali lo stesso storico Sanuto ci tramando memoria nelli Diarii mss. sotto quegli anni; il qual Sanuto similmente a pag. 64 del Vol. xxxvi. ne ragguaglia della morte del Cappello così = Se intese esser morto c. Vettor Cappello uno de' Sindici era in Cipro in Nicosia adi 5. settembre 1521 chi dice e sta tosichato chi per fatiche tolte aliter dil praticho

Vettor dunque nacque dal detto Andrea, e al doge Marco Barbarigo suo avolo. Principia da una figlia di Marco Barbarigo doge. Fu così: Quod ego potissimum qui neque aetate us um anna an mano Samany avec avec est established and a secolare di Marino Becichemo da Scutari. (For- meque ingeno, neque autoritate ulli orationem sione. II. 412.). Provato pel Maggior Consi- haboni comparandus sum ec. In fine poi evigion nel 1491, obbe in patria e fuori vari inca- a casatteri majuscoli: Fictor Gapellus Anrichi, trovandosi che del 1506 era Auditore e dreae filius Marco Barbadico inclito duci Ve-Avogadore. Fu Provveditore a Vicenza, eletto metiarum avo suo materno coram illustrissimo dominio foeliciter exposuit 1111. nonas maii. MCCCCLXXXVI. Nel principio del codice è una bella miniatura, nella quale si vede il giovanetto Cappello vestito in ducalina di porpora, come allora si praticava, genuflesso dinanzi al doge Barbarigo sedente in trono, e in atto di presentargli la suddetta Orazione, e tra mezzo al doge e al Cappello v'ha la figura in piedi della real città di Venezia. Il possessore di questo codice ( la cui descrizione ho tratta da un manuta dell'Imperatore; la vittoria dai nustri ripor- scritto registro ) era nel secolo ultimo scorso il patrizio Picr Andrea Cappello da san Leo-nardo nato del 1702, senatore amplissisimo. cavaliere, ambasciatore a Vienna, Londra, Madrid e Roma; relegato poi nelle sue terre, indi richiamato; podestà a Brescia, e da ultimo generale a Palma, dove mori nel 176213 in gennajo. Questo Senatore aveva anche un Quadro che rappresentava il nostro piccolo Vettore nella stessa azione che ce lo esibisce la miniatura. Come poi sia passato questo codicet-to in potere del vivente sig. ab. don Tommaso, de Luca in Cadore, io non so. In effetto a pag. 7. del suo Catalogo dei Libri e manuscrit-ti (Venezia. Alvisopoli 1816. 8.) si legge: Capelli Victoris. Oratio ad Marcum Barbadicum Ducem Venetorum. Saec. xr. in 8. Idem exemplar Barbadico avunculo suo datum anno 1486. cum pictura mirifica Io. Bellini. Inedita. E qui anche abbiamo il nome del pittore, cosa taciuta dal manuscritto, che primo me ne diede notisia. Ma se, ragionevolmente parlando, questa Orazione non e fattura di Vettore, ma piuttosto del suo maestro Marin Becichemo, e da Vettore recitata, abbiam però altre cose indubbiamente sue; e il sig. abate De Luca ci dà ragguaglio di due scritti del nostro Vettore, cioè: Oratio in obitu Augustini Barbadici Ducis Venetorum 1501. Autographa in 4. inedita in l'isola qual non era perho compido, si amalo manusc., e l'altra, che dev'essere più interespoi varite recazete e in do zorni morite. In sante si è: Fragmenta Commentariorum Venemezzo a questi offizii il Cappello cultivò molto tarum historiarum. Autographa. Saec. xv. in le lettere, e registrasi per conseguenza tra gli folio. inedita ( Catal. p. 11. ). Era anche poeta Scrittori Viniziani. Trovo primieramente men- il Cappello, e nel mss. soprariferito si ricorda il zione di un codice autografo in carta pecora in seguente carme inedito: Clarissimo Equiti 8.vo contenente una Orazione dal nostro Vit- Paullo Capello patruo Victoris Capelli carmen tore giovanetto recitata nel 1486, e presentata de levitate variag. Gallorum fortuna = Co-

58o mincia: Somnia 93 Galli fuerint temeraria regis. Buon verseggiatore lo mostrano, dice si cava questa epigrafe, il qual ultimo scrive rut. l'ab. Morelli (Operette Vol. I. 215), alquanti 1015, anziche 1111 11075, ch' è comune agli ahri. esametri sopra le vicende belliche della Repubblica in un Codice Zeniano contenuti, e un'elegia piena di tenerezza, Naenia in morte Paulinae neptis suae. 1510, la quale in un Codice Contarini si conservava. Per lo che con estimazione per valor poetico riguardato si vede daibegl' ingegni suoi contemporanei; di che danno indizio alcuni versi giambici di Bartolommeo Pagello vicentino a lui scritti, e in un Codice Morelliano a penna framusessi ad altre composizioni del Pagello.

Di un ahro Vettore Cappello che io credo figliuolo di Leonardu, fa menzione Gregorio ta fu spedito nel 1501 dal generale Benedetto Oldoino (De primordio ec. Urbis Venetae. da Pesaro verso l'isola di Megara, ove molte Venetiis 155 t. 8. ) il quale a p. 111 ha un epigramma latino da cui apparisce che questo Vettore era provveditor nel Cremonese, per le guerre ; cosicche l'Oldoino giocando sul nome Victor dice: Non dubium est Victor, quin stet Victoria tecum, Hostiles acies percute, Victor

Oltre a Vettore fratello di Bianca: Coppello. che abbiam già ricordato nelle Epigrafi di san fece, ardendo più castella e città, e recando Giovanni in Olio, vi fu un altro Vettore figlio grande terrore e spavento in tutto quel mare di Lorenzo Cappello, che mori circa 1620 a' nemici (ivi. 257, 258). Mori da una ferita vescovo di Famagosta. Un' altro circa 1640 di avuta in coteste mischie, l' anno 1502 ai 12 di nome Vettore figlio di Andrea era Somasco e marzo (Alberi Barbaro) (1), e in questa prevesto del Collegio di sant' Agostino di Trerigi, poi procurator generale dell'Ordine, e

Pato suo padre del 1536, era podesta di
un terto Vettor figlio di Pietro mori nella Vicensa (mass. Reggiment); e nel 1464, soguerra di Candia l'anno 1647. Vedi il Cappelpraccomito di una delle otto galee armate da. lari e le Genealogie del Barbaro.

ALOISIO LAVREDANO PAVLI FILIO M. D. PETRI DIVI MARCI PROCVRATORIS' NEPO-TI CLASS. VENETAE PROVISORI IIII, ID. MARTII DEFUNCTO MDIL EIVSQVE POSTE-RIS CONDITYM.

Dal Sansovino e dal Palfero, e dal Caopenna

ALVISE, O LODOVICO LOREDAN figliuolo di PAOLO Pierro procur., e di donna Cattaruzza Zorsi di Girolamo q. Almord, del 1485 era podestà e eapitanio di Napoli di Romania, e del 148889 Vice-luogotenente a Udine (Palladio II. 69). Essendo rettore in Monopoli l'anno 1496 fu invitato da' popoli di Taranto a prendere il dominio di quella città in nome della Repubbli-ca, la quale però dopo molte discussioni se si dovesse o no accettarli, per non offendere i patti della lega, non volle prenderne il posses-so (Bembo Vol. II. 132). Provveditore d'armafuste si fabbricavano, e molta quantità v' era di grano. Il Loredano venuto coi Megaresi a fatto d'armi li ruppe, e prese la rocca ch'era dai Turchi difesa. Indi fatti impiccar per la gola quelli che nell'espugnazione eran rimasti vivi, toltone il grano, posto fuoco nella città, l'arse e uguale a terra la pose. Poscia scorse molteisole, ando fino a Negroponte, e ricca preda ne

apa Eugenio IV contra i Turchi (Sabellico 655). Il Sanuto però, ed altri cronisti dicono non otto, ma dieci galee avere il papa richieste, ed essere state dalla Signoria concedute, delle-quali capitano era Luigi Loredano procuratore figliuolo di Giovanni, e non ispecifica poi qualifossero i sopraccomiti di esse ( col. 1114 ).

Pierro padre di Paolo ed avo di Alvise, è quello di cui parlo nella seguente Epigrafe Bum. 10.

Oui dirò intanto di uno scrittore veneziano.

(1) Nel vol. I. parte I. e parte II, nel volume II, nel III, e nel IV de' Diarii del Sanuto si ricorda questo Alvise Loredan e le cose da lui operate già dal Bembo più succintamente riferite. Quanto poi alla ferita e alla morte di lui, il Sanuto scrive = adi 30 Xmbrio 3501 se intese c. Alvise Loredan p.or di larmada a Metelin essere sta ferido sul zenocchio. Adi 18 Marzo 1502 con Gripo da Monopoli fu portado in questa terra el corpo di c. Alvize Loredan q. c. Polo qual erra morto per la ferita p.or in armada a Corfà : morite con fama di valente bomo : fu sepulto a santa lena dove sonno le arche di loredani stati cap. etin una archa nova con questo epitaf. v3. ( l' epitaffio manca ).

cioè di Paolo Loredano figliuolo di Lorenzo TVM DELPHINVM. DEMVM BELLO PHILIPq. Paolo, e di una figlia di Marcantonio Dona PICO PADANAE CLASSIS PRAEFECTVS PER q. Pietro = Nacque del 1539 : e del 1563 ebbe INSIDIAS HOSTIVM VENENO SVBLATVS AE-a-moglie Maddalena Sforciatina q. domino Vi- TATIS SVAE AN. VI. ET LX. ALTER AVTEM cenzo da Vicenza (Alberi Barbaro). Egli fu provveditore delle Fuste del Lago; del 1578 MVNERVM VARIETATE TANTO PARENTI provveditore alle Pompe; poi capitano a Vicen. REIP. NVNOVAM NON BELLATOR SIMVL AC 2a del 1579; podestà e capitanio a Trevigi del CONSVLTOR ILLYSTRIS EXANIMATAM ET 1582; e nel 1589 capitanio a Bergamo. ( 11188. RVENTEM GRAECIAM CONSTANTINOPOLI-Reggimenti ). Scrisse:

1. Quaestiones naturales de animae vegetabilis viribus. Venetiis per Io. Baptistam Ciottum 1594. 4. dedicato ad Gabrielem Seviro archiepisc. Philadelphiensem.

a. Commentaria in tres libros Aristotelis de Anima. Venetiis apud Robertum Meiettum 1594 4.

3. Commentaria in Aristotelis de coelo lib. IV. Venetiis per Io. Baptistam Ciottum +598. 4 to. ad Franciscum Mariam Feltrium Ur-binatium ducem sextum. Anche i Commentarii nei libri de Anima son dedicati al-lo stesso Duca di Urbino. - Pierangelo Zeno nella Memoria dei Veneti scrittori patrizii, non fa menzione che di due sole di queste Opere (p. 74. ed. 1662). Il nostro Loredano era uno degli Accademici che radunavansi in casa di Paolo Paruta celebre sterico. ( Zeno. Vita del Paruta p. vii. intorno all'anno 1561 ). Mori nel marzo 1599; ed era fratello di Gianfrancesco Loredano il seniore scrittor di Commedie, del quale altrove si avrà argomento di parlare. È probabile, che del nostro Paolo Loredano intendesse di ma non si può accertare, perché altri dello tempo in Venezia.

10

VTRIOVE PATRI ET FILIO PETRO ET IA-ALTERA AD GALLIPOLIM ALTERA AD POR- mano.

VEL RERVM GESTARVM MAGNITVDINE VEL TANA CLADE SUBSTINUIT ET RECREAVIT. PRAEDATORIAS NAVES TVRCICAS AD DVO-DEVIGINTI CAPTAS INCENDIT. RHODIOS CONTYMACITER SE HABENTES CLASSE CINCTOS IMPERATA ACTVTVM FACERE COEGIT. MARE INFESTYM PRAEDONIBVS EXPVRGAVIT. SICOVE III. IMP. VIRTVTIS SVAE FAMA ET SPLENDORE NOMINIS FVIT TERRORI HOSTIBVS PRODIRE AN ACIEM EO IMPERANTE NON AVDENTIBVS VT OVAM FORTVNA PATRI CONCESSERAT FORMIDO HOSTILIS FILIO BENE GEREN-DAE REIP. ADEMERIT OCCASIONEM. VIXIT INNOCENTISS, CONCESSIT NATURAL AN-NVM AGENS OVINTVM ET SEPTVAGESI-MVM . CHARISS, ET OPTATISSIMVS PA-TRIAE. OVOD FVNERIS SVI MOERORE DE-CLARATYM EST.

ANTONIVS ET PETRVS LAVREDANI NE-POTES ET FILII PIENTISSIMI MEMORIAE ET PIETATIS ERGO SIMVL ITEM ET POSTE-RIS VIVI DEDERE.

Questo elegio hassi nel Sansovino, Palfero, Caopenna, Cornaro ec. Anche Pietro Giustiniano lo ha a p. 171. Lib. vit. Hist. Ven., ma cale del notro: accompanya quando fra le Librerio de con qualche cambiamento, perchè dopo la pa-pariare lo Stringa quando fra le Librerio de con qualche cambiamento, perchè dopo la pa-gne di essere ricordate, annoverò anche quel· rols aringenzarozansa aggiunza encorazionara. La di Paolo Loredano (Librup, p. 35), 1); E. A. ELEPRATOZANSA, e pol siegue reprissivas ec. Legge TPRCAS e non TPRCOS, che egualmente stesso nome e cognome vivean nello stesso ben si dice. Alcuni poi dopo PATRIAE pongono anche PATER. Il sepolero, ch'era di marmo fino con due figure in abito militare, vedevasi in chiesa uscendo dal coro alla destra verso l'altare dell'Assunta, dice Coronelli nell'Isolario (Vol. I. p. 47 ). Queste due figure d'uomini armati servirono di modello a Cesare Vecellio nella de-COBO LAVREDANIS AMBOBVS VIRIS SVM- scrizione ed effigie di un'armato inserita a MIS ET TRIVMPHATORIBVS FORTISSIMIS pag. 74. 75. dell' Opera: Habiti antichi et mo-PACIS BELLIQVE ARTIB CLARISSIMIS, ALderni ec. Venetia, Zenaro, 1590. 8. 11 Vecel-TER VIRTVTE SVA DALMATAS DOMVITEX- lio dice che, perchè nulla manchi alla perpe-PVGNATO MVNITISS. TRAGVRII OPPIDO, tuità del nome di questi Loredani (ch'egli TVRCOS ET GENVENSES FREGIT. FORMI- chiama però malamente fratelli ) queste statue DOLOSVS VTRISQVE DVPLICI VICTORIA mostrano esser fatte da dotta et eccellente

Pietro Lorgosso su figliuolo di Alvise procu-rator q. Paolo detto il Grande, e nel 1595 eb-praccomiti, dei quali uno era Giorgio Loredabe a moglie Campagnola Lando q. Vital q. Pietro (Alberi Barbaro). Instituito di buon' ora da suo padre Alvise, ed esercitato in ogni genere di arte militare terrestre e marittima, del 1411 ai 23 di giugno fu fatto capitanio in Golfo col titolo di generale, ardendo allora la guerra nel Friuli contra il Re di Ungheria (Sanuto, col. 856); anzi il Cappellari ( Campidoglio mss, ) dice che era in quell'anno uno dei provveditori in campo. Reggeva nel 1512. Trevigi come podestà e capitanio ( Burchell. Comm. p. 549). Nella Dalmazia l'anno 1414. fu mandato provveditore con grandissima facoltà unitamente a Lorenzo Cappello ed a Vitale Miani. Giunti a Zara, dubitando degli Ungheri che minacciavan di venire a impadronirsi della città, fecero gittar giù l'Arsenale, e fortificare il castello del Porto colla sua catena. Indi per maggior sicurtà cacciarono ai confini fuori di Zara alcuni cittadini sospetti, e cosi dalle altre città della Dalmazia ( Sanuto. 889 ). Nel febbrajo 1416 fu dal Gran Consiglio per

praccomit, dei quali uno eta dorgo Loreda, no fratello del nostro generale (Sanuto 300. Morosini Paolo p. 394. 595.). Accresciuta l'armata con altri legni, il Loredano venne alle mani col nimico, e riporto nel di 29 maggio 1416. segnalata vittoria a Gallipoli, colla sconfitta dei Turchi, e coll'acquisto di 15 galee, cioè galee sei e galeotte 9. Fece il Loredano in cotesta occasione prendere Georgio Calergi ribelle della Signoria nostra, ferito di più pia-ghe, ed a grandissimo onore lo fece tagliare a pezzi sulle poppe della sua galera. Rimase peró ferito lo stesso generalissimo Loredano. Una lunga lettera sua in volgare, che minutamente tutta questa giornata descrive in data da Tenedo a a di giugno 1416, sta nel Sanuto dalla colonna got alla 909. Vedi anche l'Egnazio (Exempl. 270. 271. ed. 1554). Questa celebre vittoria è descritta esandio da Francesco Guarino in una lettera sua dei 4. luglio 1416. ricordata dal Foscarini p. 241. nota 44. Il Guarino decanta questa rotta, come la prima, che i cristiani dessero ai Turchi, e paragona il Loredan iscruttinio promosso il Loredano alla carica di a Claudio Marcello, che primo insegno poter capitano generale del Mare contra i Turchi, i vincere Annibale (1). Di cotesta vittoria fu alloquali volevan venire a Negroponte. Furono al- ra data partecipazione a' Principi, e nella dome-

(1) Non soltanto questo Francesco Guarino (se non c'è equivoco nel nome) ma eziandio il celebre Guarin Guarino Veronese, viene descrivendo con molti elogi a Pietro Loredano questa vittoria in una sua epistola doctissimo Viro Poggio secretario Apostolico la qual comincia: Re lis literis quas nuper tum ad me tum ad alios dedisti ( Codice cart. sec. xr. nella Marciana num. cxxr11 classe xt. de'latini). Egli dice Petrus ab ipsa ferme pueritia sub Lodovico patre clarissimo ac fortissimo viro eruditus mox in terrespeak unter betrume permis exercitatus . . . . auctoritatem, prudentiam, fortitudinem, inte-gritatem reliquasque virtutes omittam . . . In comittendis vero pugnis felicitatem res qua de agilura abunde testatur. Ila qua illud casaris de vincendi celeritate suo vendicases iuri visus est veni, vidi, vici. Nam helespontum un Kalas. iunii ingressus cum de turchorum classe nuntium accepisset ulterius an navigans iuxta Gallipolim oppidum nobile navales hostium copias triremihus Lyburnicis, et myoparonibus instructus et ad confligendum para-tissimus offendit. . . ec. Ricorda pure con laude in questa epistola Georgio Loredano fratello del nostro Pietro: vir prudentissimus ac strenuus Georgius Lauretanus frater qui paucis ante diebus ferocissimos ac audacissimos praedones munitissimis myoparonibus maria infestantes intra Cycladas collato marte superarat; e intorno a questo Georgio che morì del 1421 in armata contre a' Turchi il medesimo Guarino scrisse una epistola, e una Orazione funebre ricordate a pag. 477 e 488 della Sammicheliana. La Orazione esiste anche nel suddo codice Marciano num. cxxrss. e comincia. Maxima pare hodierno die ; la quale Orazione su malamente dal patrizio Girolamo Ascanio Molin attribuita a Leonardo Giu stiniani, e quindi malamente inserita tra quelle di patrizii a patrizii nel vol. 1. 12, delle Orazioni ec. Venezia. Pepoli 1795. 4. Da ultimo notasi che il Guarino ha un'altra Orazione in Elogio di un Pietro Loredano intitolata: Oratio ad Populum Veronensem in laudem rectorum Francisci Bembo et Petri Lauretani citata e dalla Sammicheliana p. 489, e sulla di lei autorità dal Rosmini. Vita di Guarino II. 1/2); ma non avendo veduta

per la piazza di san Marco (Sanuto. 909). Agli otto di agosto dell'anno stesso 1416 fu fatta la pace tra la Signoria e il Turco col mezzo del-l'ambasciatore Dolfin Venier, della quale il Loredano diede notizia per lettere giunte agli otto di settembre ( ivi 911 ). Nel susseguente mese di dicembre a" 19 venuto il generale in Venezia a disarmare gli fu fatta grandissima festa e allegrezza di campane, ben ricevuto e trattato da tutti per la riportata vittoria (ivi, 913). Era nel 1420 a' 12 di Marzo capitano in Golfo di 15 galee, quand ebbe ordine di unirsi ad altra armata per espugnare Trau; e in effetto per lo suo mezzo in quell' anno s' ebbe acquistato Trau, Spalato, Sebenico, Cattaro, Clissa, Liesina, Cursola, ed altri luoghi e terre della Dalmazia (Sanuto, 932-934-955. Lucio. Hist. della Dalm. p. 422 e seg Kreglianovich. Memo-rie vol. 11. 226 e seg.) Luogotenente fu mandato a Udine del 1/21-22 dove nel 1/23 era come Savio destinate con Nicolò Giorgio cavaliere al successovi luogotenente Iacopo Trevisan ( Palladio II. 12 ). In quest'anno concorse al principato con Francesco Foscari; e sebbene il Loredano fosse superiore di voti pure dopo mol-te discussioni fu eletto il Foscari. E siccome su ognuno dei concerrenti s'era dette qualche cosa in aggravio per favorire il Foscari, così del Loredano ( nulla potendosi dir di male ) su introdotto: ch' egli aveva pratica del mare e benivolenza nella marinaresca e che essendo in guerra correbbesi averlo per generale, quindi che non faceva pel dogado. Qui il Loredano fece vedere le operazioni da lui fatte; ma raccolti di nuovo i voti, calò in numero. Vedi la storia dello scrutforse per errore di stampa, nella col. 966 dice quondam Pietro amsiche q. Luigi), e l' Egnazio nel libro citato de exemplis p. 267. Lo che certamente torno a somma lode del Loredano, essendo stato stimato tornar più utile al bene della Repubblica che esso rimanesse capitano del mare piuttosto che fosse promosso a Doge. Rieletto in fatti generale in Golfo nel 12 gen-naio 1424, ed allestite molte galee e navi in Venesia, in Candia, e altrove, andò a prestare ajuto all'imperatore di Costantinopoli contro superbia del duca di Milano e del marcheso ai Turchi (Sanuto. 971), e varie scaramuccie a di Mantova, essendosi preso di allestire una

nica 5 luglio fu ordinata solenne processione Gallipoli insorsero tra i nostri e il nemico (975. 976). Cotanti meriti furon cagione che nel 1/16 ai 23 di giugno fu onorato della veste procura-toria de Ultra in luogo di Antonio Moro (Coronelli p. 41). In quest'anno a' 12 di agosto fu uno dei tre ambasciatori per conferire col general Carmagnola intorno alle cose della guer-ra; ed essendo podestà a Brescia recossi come provveditore in campo; avendo nel vegnente anno 1427 in un incontro dimostrato il suo valore nell'opprimere le gemi del duca di Mila-no (Sanuto, 987, 988, seg. Sabellico, 505, 506). Per la tersa volta nel 1431 gli fu dato il bastone del comando come generalissimo nel Golfo, imperocché era venuta nuova come li Genovesi s'eran messi a rubare i nostri e a far occuores s eran messi a runare i nostre e a lar loro ogni male. Il Loredano een 50 galee, e 5 cocche grandi dirette da varii sopraccomi-ti, e cen atri legni riporto un'altra lodatissima vittoria in quell'anno stesso nel Golfo di Rapallo, prese otto galee nimiche, fatto prigione il generale Francesco Spinola, e recuperata Civitavecchia al pontefice (Sanuto. col. 1015, 1019, 1024, 1027, Sabell, 553, e seg. Egnazio. l. c. 59. 67. 170. ec. ). È encomiata dagli storici l'amorevolezza e clemenza con cui il vincitor Loredano ebbe trattato lo Spinola, il quale pubblicamente disse : come nè sull'armata quando egli era menato a Vinegia, ne anco nella città era mai stato tenuto come prigione; tanta fu la gentilezza d'animo del Loredano verso tutti i Genovesi, (Domenichi. Storia Varia p 481. 520). Ricevette ordine nel 1452 in gennaio di passare coll'armata a Corfu, ed unirsi ad altre galee, mandatigli molti danari per sovvenimento delle genti che colà trovavansi (Sanuso 1027) e dopo essere stato ferito da un verrettone tra il naso e il ciglio, venne a disar-mare nel 28 agosto di quell'anno con 14 galee (ivi 1030, 1031). Nel novembre 1437 essendo rimasto governatore del campo il Gattamelata in luogo del marchese di Mantova, che velle rinunziare, fu spedito Pietro Loredano pro-curatore con ampia libertà di cassare e prov-vedere a quello ch' era di bisogno (Sanuto 2049 che per isbaglio dice provveditore invece di procuratore). Finalmente ad ammorzare la

questa Orazione non so dire se quel Pietro sia il nostro; e non trovo poi che in quell'epoche sia stato rettore di Verona un Pietro Loredano, bensì il Bembo; cosicche io temo di qualch' equivoco nella citazione delle iniziali p. L. Ton, III,

aveva già stabilito il termine alle sue molte e gloriose azioni, imperciocche ammalatosi nel zia ai 26 di ottobre di detto anno 1/58, e mori mato. di quel male nel di undici novembre successivo, nell' età sua d'anni 66, vissuto nella dignità procuratoria anni dodici, mesi quattro, giorni due Il Sabellico (p. 587) pone malamente la morte di lui nel 1459, ma gli altri cronisti dicon 1458, e così il Sanuto malamente scrive che mori agli undici di ottobre 1458 anziche nell' undici novembre. Questo storico poi (p. 1066) gli fa questo elogio: manco da questa vita il clarissima e notabile cittadino nostro Pietro Loredano procuratore che fu capitan generale dell' armata nel Po, il quale s' animalo di melanconia per non essergli provveduto quello che gli fu promesso ( cioè di mandargli gente in supplimento dell'armata, e ciò, soggiunge il Sabellico, più presto per invidia della fama in che era salito esso Loredano, anziche per non potergli mandar gente). Volle esser sepolto a sant Elena senza alcun onore; ma con una pietra sotto la testa e scalzo. Questa terra si dolse assai di tal morte (1). Altri

noderosa armata sul Po, fu fatto di questa Ca- sco Foscari doge (Cronaca mss. appo di me), pitano generale nel luglio 1458 il nostro Lore- ma le cose passaron tacite, et il suo corpo fu dano, e fu la quarta volta ch'egli ebbe codesto vestito da frate di san Francesco scalzo con namo, e in a quarta vona chego dine collego vine ma pietra soto la testa ec. Attestano gli scrit-farono le imprese da lui fate a danno dei ne- tori (Sabellico 575. Morasini Praolo 455, 456. mici, non senza però danno anche dei nostrit. Egrazio: 1. c. 350. 361. 507) essere stato il Loavendo specialmente con somma avvedutesza redano di cotanta autorità nel popolo, che spar-saputo il Loredano schermire l'armata dagli sasi falsa notizia nel 1438 come le genti nostre agguati tesi dal marchese col·taglio che questi avevan rotto quelle del duca di Milano, dal-aveva fatto degli argini del Po (Sanuto 1065. l'allegrezza il popolo composto di circa 3000 Sabell. 579. Navagere. 1103). Ma il cielo persone, radunatosi in piazza, cominciò a tumultuare in modo che ne sarebbero venuti dei mali, se il Loredano uscito dalle Procuracampo di febbre e flusso, avendo supplicato di tie non fosse sceso in piazza, e colla sua prepoter ripatriare, e concessogli, venne a Vene- senza e celle sue parole non lo avesse cal-

Il Loredano si registra fralli veneziani scrittori, non tanto per li dispacci dal campo inviati al Senato, e la Relazione della sua vittoria a Gallipoli, quanto per certi suoi Commentarii delle cose al suo tempo avvenute. Personaggio espertissiumo, dice il Foscarini a p. 251., nelle battaglie navali, e che aveva comandate le armi nostre per vent'anni continui con raro valore e maravigliosa felicità, unendo a cotanta pratica un ingegno penetrante o vivace, quan-tunque privo di lettere, piglio a dettare in vol-gar lingua con somma franchezza le cose operate sul mare nel tempo di sua vita. Questi suoi Commentarii furon veduti dal Biondo ( Ital. Illustr. p. 373 ); ma non si sa qual fine abbian fatto, sembrando solo che lo smarrimento di così preziose memorie sia accaduto sul principio del secolo XVI, o poco dopo: Petrum Lauredanum, dice il Biondo, rebus bello gestis clarissimum, quem Veneti alterum Claudium Marcellum in sua patria appellare però credono che fosse fatto avvelenare dal possunt, hoc in loco a nobis poni mirabuntur, duca di Milano (Navagero 1105, e la epigrafe), qui meminerint eum latinas litteras grammaed altri dicon che lo fosse invece da France- ticales penitus ignorasse. Sed eius ingenium

(1) Nel codicetto membranaceo più sopra ricordato, contenente memorie del Cenobio presen-te si legge: 1458. 11. novembre. Mori el nobelo ma piero loredan pcholator de s. Marcho devoto de lordene nostro e nro benefator. E per mostrar per morte quelo che l'avea in vita el volse e ordena de aver l'abito nro indoso a la morte soa, e chusi io fr. Benedetto da Venexia zelerario di S. Elena il misi indoso perche el prior no iera e iera andato a padoa. E ordena in lo so testamento chel nol vol ni frati ni preti ne persona alguna se non i frati di sta lena e per compagnia i poveri di sta agnese zoe i yhsuati. E lasa la soa maledicion a so fioli se i fa altramenti e chusi fo fato chomo l'ordena. E lasa al monestier per lanima soa chel de sia dato subito duc. X doro i qual abiamo abudi. e lasa per fabrichar del ciostro duc. LX doro i qual i so fioli ia depositati in lo banco de ms. Francesco Prioli. El so testamento si ha fato m. pre ferigo piovan de s. mra formosa. ( Vedi anche nel proemio di queste inscrizioni ).

non duximus merita fraudandum laude, quod di mandare dieci galee in soccorso dell'impe omnia quae per aetatem suam mari gesta radore, e fecesi capitano generale del mare il sunt, augrum ipse pars magna fuit, et maris portuositatis, navigandique rationem vulgari lui e delle altre genti, perchè i Turchi di nuscripto prosecutus est. Dalle quali parole si ricava, che non solo scritto aveva la storia delle le loro mani in quell'anno stesso Costantinocose da se in mare operate, ma si anche composto un Portolano, e un Trattato dell' arte del navigare. Così pure ripetè lo stesso Foscarini in alcuni suoi studii manuscritti ricordati dal P. ab. Zurla ( Vol. 2. p. 343. Viaggi di Marco Polo ) dove il Foscarini dice : Questo Portolano lo crediamo quello del P. Bergantino scritto nel 1444, e parla tanto del Medi-terraneo che dell' Oceano, e vi parla anco in generale dell'arte del navigar, e del condur un'armata e regolar l'esercito delle ciurme, e regolarla nell'atto della battaglia. Ciò che ha detto il Biondo fu ripetuto da Sigismondo Borghi (Burgi) cavaliere, giureconsulto Cremonese nel 1503 in un suo panegirico al doge Leonardo Loredano: qui etsi ab eo (dice di Pietro) in hoe tantum abfuerit q romana et latina oratione caruerit, ingenio tamen adeo facundissimo abundantissimoque fuit ut omnia quae actate sua mari gesta sunt ( quorum ipse pars magna fuit) nee non navigandi maris portuositatisq. rationem veneta et sui temporis lingua prosequutus non tam militaris gloriae q litterariae disciplinae nomen apud posteros transmiserit celebrandum.

Era il Loredano suocero del celebre letterato Francesco Barbaro, il quale aveva del 1419 sposata Maria figliuola di esso Pietro; e anzi dovendo il Loredano per oggetti di salute trasportarsi dal campo alla città di Brescia, il Senato spedi il genero suo Barbaro a supplire

per lui (Agostini. Scrittori Venez. 11. 44. 75).
Lacoro Lorenano figliuolo del detto Pierro q. Alvise procuratore, e di Campagnola Lando q. Vitale q. Pietro, prese a moglie nel 1429 donna Beatrice Marcello di Francesco ( Alberi Barbaro ). Del 1/40 nel mese di maggio essendo venuto in Venezia l'imperatore Federico di Austria eletto re de' Romani, e passato in pellegrinaggio a Gerusalemme, monto in va di assedio la rocca, il Loredano assalto Rouna galea comandata da Iacopo Loredano (Sanuto col. 1090). În quest anno era capitano la danneggio. Cio fu per una vendetta, perché di Brescia; nel 1445 podestà di Verona; nel i Rodiotti alquanto prima avevan tratto per 1448 e 1451 podestà di Padova, e nel 1452 forza dalle galee veneziane ch'erano in porto; luogotenente a Udine ( mss. Reggimenti). S'era alcuni mercatanti di Soria colle loro mercanzio, avuto avviso dalla parte di mare nel 1453, co- ne restituiron le cose tolte ai Veneziani (Same Maometto re dei Turchi aveva cominciato bellico 727. 728). Del 1/66 venuto il Loreda-

nostro Iacopo; inutili però furmo gli sforzi di mero e di forze superiori vinsero, e cadde nelpoli (Sanuto. 1148 = 50: Sabellico. 699= 704). Ciò seguito, il Loredano fu mandato alla custodia di Negroponte (Sanuto. 1151); e scriveva al Senato, come cola stando sulle difese. aveva preso quattro galee grosse de' turchi, e tredici sottili; come i marinari erano stati tagliati a pezzi; e come era sua intenzione, accresciuto il numero della sua gente, di andar contro a'Turchiche ingiuriosamente il provocavano (Sabellico, 705, 706); se non che, fatta la pace a' 18 di aprile del susseguente anno 1454, n non ebber più luogo i lodevolissimi progetti del Loredano. Nota il Sanuto che in cotesto incontro la Signoria, che due armate aveva, spendeva per quella di terra ducati 550 mila; e per quella di mare composta di galee 45, e di navi otto il capitan generale Loredano voleva annui ducati 120 mila; spesa cessata per la pace che ne segui. Del 1455 fu uno dei quattro oratori di obbedienza al nuovo pontefice Callisto III. (Sanuto. 1158); e del 1457 come Capo de' X fu uno di quelli che promossero la deposizione del doge Foscari, vedendo che per la sua decrepitezza non era più atto a sostener cotanto peso (Sanuto. 1163). Il motivo però che ne dicon le Genealogie di M. Barbaro è, perchè essendo al Loredano stati avvelenati il padre e zio dal dose Foscari, venuto grande si ri-cordò l'offesa, e su causa della deposizione di esso dose. Era stato eletto nel 1458 ambasciatore di nuovo a Rnma per la promozione di Pio II, ma rifiutò, e fuvvi in sua vece mandato Vettor Capello (ivi 1167). Morto nel 1464 il generalissimo Orsato Giustiniano, fu posto in suo cambio Iacopo Loredano ( ivi 1180 ). Questi trasferitosi nella Morea fu seguito da Sigismondo Malatesta che veniva dall' Italiacon mille uomini. Intanto che il Malatesta nel 1465 presa per forza la città di Sparta, stringedi, e con molte ruine e abbruciamenti di ville a molestare Costantinopoli; il perchè fu preso no a disarmare, fu eletto capitan generale Vettor Capello; ma morto questi nel 1467, il Lo. PROVINCIARVM SENATOR, LEGATVS AD redano per la quarta volta ebbe il carico di VENETOS, AETATE FLORENS SVRRECTVS. generalissimo in luogo del Cappello (Sanuto ANTONIVS TALENTVS DE FLORENTIA ME-1183. 1184), e con otto galere fu tosto spedito a Negroponte, avendo per il corso di sedici CONDI APU GENTILES SVOS CVRAVIT.
mesi, nei quali comando l'armata, valorosa- OBUT MDXXI. mente difesi tutti i luoghi di mare da ogni as-salto dei nemici (Sabellico 732); il perchè meritò nell' anno stesso la dignità procuratoria sovino (lib. v. 79) nello Stringa, nel Martiniode Citra a' 6 di settembre ( Coronelli 53 ) . Poco visse dopo, perchè l'anno 1471 venne a suorte dell'età sua 75 (Sanuto 1194). Il suo ritratto vedevasi nella Sala del Gran Consiglio innanzi che bruciasse (Sansovino 131. b).
Il Loredano ebbe sepoltura col padre in questa chiesa di sant' Elena

Antonio figliuolo di lacoro e nipote di Pig-TRO è quello di cui ho parlato nelle Inscrizioni di Santa Maria de' Servi ( Vol. I p. 72).

Piergo fratello di quest' Antonio, non mi da

soggetto di discorso. Mori del 1479rovo bensi un altro Pietro Loredano poeta, vissuto alla fine del secolo xvi, e al principio del xvii, il quale ha versi latini in lode di Celio Maffioli Veronese premessi all'opuscolo di quest' ultimo intitolato : In Benacensis orae pacificatione carmen. Veronae 1607. 4

E un altro Pietro Loredano figliuolo di Lorenzo fin dal 1475 canonico Trivigiano eresse nella chiesa di san Francesco di quella città un sepolero al padre suo defunto in detto Reggimento; e del 1505 ristaurò alcune case de' canonici di Trevigi, come da due epigrafi riferite dal Burchellati (Comment. p. 247. 248).

E ad un Pietro Loredano figliuolo di Lorenzo, che fu a Cremona rettore nel 1467 veggo fatta da quella città un Orazion panegirica, la quale ridotta in latino da Bartolommeo Burchellati sta registrata manuscritta a p. 17. del Catalogo de' Lihri di D. Tommaso de Luca. Venezia 1815, Forse questo é quel medesimo Pietro Loredan figliuolo di Lorenzo q. Nicolò, che nel giugno 1529 era uno dei compagni della Calza detti Reali, ricordato dal Sanuto.

Ma già di questa famiglia illustre converrà parlare più volte.

FRANCISCI RVBEI EX BRITANIA CITERIO-RI MONIMEN, OVOD MISERVM PVTATIS FE-

DIOLANI PARISII SENATOR MEDIOLANI

Questa epigrafe si ha nella Venezia del Sanni, nel Palfero, e in tutti è scorretta. Vi si è detto PRIFM invece di TRIFM = ARTATTM invece di AETATE = SFFECTES invece di SPREECTES.

Essa riguarda FRANCESCO ROSSO, O DE ROSSI (latino arears, o areers) di nobilissima famiglia sparsa da più secoli in Francia, e di là propagata in Italia. Egli nacque da Francesco Rosse nella Bretagna di Francia, e propriamente in un luogo detto in latino idiema Acrimelius o Acrimelium, Aveva un fratello di nome Egidio che illustre carica nella Bretagna copriva. Il nostro Francesco che forni gli studii suoi e a Bologna e a Padova viene dipinto dai contemporanei per uomo di grandi viste politiche, e di sociali dati fornito; molto estimato da Francesco i re di Francia il quale avealo ascritto al proprio consiglio, e fatto senator di Parigi e di Milano. ( Presidente del Senato di Milano dice il Sanuto). Fu pressochè continuamente occupate in onorevoli ambascerie, e in Borgogna, e nell' Elvezia, e in Roma, e da ultimo in Venezia ove ambasciator venne nell'aprile 1520, giuntovi propriamente nel giorno 15 all'impen-sata senza che la Signoria abbia potuto, come il solito, mandargli incontro de' gentiluomini ; il che però fece nello stesso giorno dopo che ne ebbe avviso, inviando al suo alloggio ch'era pelle case Dandolo a san Moisè oltre 15 nobili a visitarlo. Nel 19 di quel mese fece insieme coll'ambasciator di Francia cessato Monsignor di Pin che andava a Roma, la prima sua comparsa in collegio vestito di razo negro fino in terra. Più volte in Senato presentossi, ma pec affari particolari, osservando lo storico Sanuto, che non negoziava di cosse di stato. In effetto or fu per ottenere la esenzione di alcuni dazii, or per una certa lite tra c. Bernardo Zustinian e uno da Como, ora per ottenere che fosse con-cessa a Lodovico di Boszolo una tratta di mille staja di biava del Veronese, ciò che gli fu negato; ora perchė fossero ritenuti i malandrini che ferirono tre suoi familiari, ora vi venne lamentandosi che non si davano, al palazzo di sua LICISSIMVM EXPERI. MORTVVS SVM TVM abitazione, biancherie condecenti al suo grado. CVM SVAVE MIHI ERAT VIVERE, TRIVM nella qual occasione volle egli direttamente parlar col Doge, con si poco rispetto, che questi sen edolise e fu conchisso essere detto oracor leziero e colerico, e ingiusto esiandio perché Alessandro Frisier maszaro a le Razon vecchie protestava di aver dato a questo oratore tentar roba quanta a tre altri oratori. Si ha memoria che nel 5 ottobre di quell'anno 150 niervenne a una lettera fatta nell' uditorio di san Marcu pubblicamente da Terensio Zanchi Veneziano che aspirava alla caledra lasciata da Rafael Rigio. Nel 1 puglio 15 a sobientizio di considera del degle Antonio Grimani, avendo allora fra gli stemmi del re di Francia, del doge, e di san Marco collocato il seguente apprarama che ci è conservato dal suddetto Samuto:

Quod sperare sibi nemo fidentius ausit Et quo mortalis nil sibi inanis habet, En meritis, Grimane, iutis pia numina mitunt, Et tibi dant patriae sceptra superba tuqe. Sie erat in fatis sic divum aeterna voluntas, Stamina tergeminae sic posuere Deae.

Nell'anno precedente 1520, il mese di giuno, fece dare onorevole sepoltura a Giovanni de Chialus illustre condottier d'armi francese ucciso da alcuni villani ad Oriago; del qual avvenimento crudele avro occasion di parlare fralle epigrafi di s. Rocco dove altra volta leggevasi il sepolerale elogio; notar dovendosi qui che malamente questo elogio fu dal Soravia ( Chiesa di s. Rocco, p. 51.) e da altri stamnato coll'anno mozziv, certo essendo e che il condottier francese fu ucciso nel giugno 1520; e che nel 1521 passò di questa il nostro France-sco Rossi. In fatti egli mori in Venezia quasi improvvisamente nel mese di Ottobre la notte del 15 venendo il 16 del 1521 avendo poco più di quarant' anni di età, e fu onorato dell' epitassio dal fiorentino Antonio Talenti, il quale procuró che il cadaver fosse a Milano trasporprocuro cne il cataver iosse a inimato di solito, cele-tato = La Repubblica, secondo il solito, cele-bro solemi funerali al Rossi, e fu destinato il Veneziano letterato Vettor Fausto a recitare l' orazion funebre nella Chiesa de'SS. Giovanni e Paolo alla presenza del Doge, e della Signoria nel di 20 ottobre di quell' anno (1). Bel-

(1) Nel Sanuto (Vol. XXXII.) abbiamo i particolari di questa morte, e de' funerali. Eccone i principali: Adi 15 ottobre 1521. In questa matina se intese lorator dil re cristianiss. stava qui a S. Moixe in cha Dandolo nominato D. Franc. Rosso senator di Milan qual era in sacris et bavia duc. . . . d'intrada di beneficii, et havia za piu anni mal franzoso hor amalato pezoroe si che di vita niuna speranza li era, et era sta oliato si tiem ozi morira certissimo fu terminato farli onor grandissimo rapresentando la cristianiss. maesta e far l'esequie a S. Zanepolo et la oration fu data a Vetor Fausto leze publice greco a S. Marco qual era suo ami-cissimo perche ditto orator si dilettava di lettere era di eta di ani... di nation bertom. (altrove il Sanuto lo dice Normando, e lo chiama monsignor di Rugie). Adi 16 attobre 1521. In questa matina reduto il principe solum con il collegio se intese questa note esser morto l'orator dil re cristianissimo D. Franc. Rosso dil qual ho scritto di sopra fo ordinate sonar 6 volte dopio a s. Marco et cussi fo sonato che a tuti parse di novo quello fosse successo. Adi 18 outobre 1521. so san Luca nel qual zorno era sta deputato sar le exequie a lorator di Franza defuncto, ma dubitando del tempo et per far alcuni mantelli fo prolunga-to farlo domenega. Adi 19 detto fo invitati quelli di Pregadi ad andar doman col sermo alexequie di lorator dil re cristianiss. a S. Zuanepolo. Adi 20 domenica d.º di matina, Vene in collegio il legato del papa D. Aktobello di Averoldi Brexan episcopo di Puola scusandosi di esser sta invidado a venir a lexequie di lorator dil re cristian, dicendo non li par il pon-tefice sara contento querizando insieme dover i soi legati andar a tal exequie il doxe li disso che di questo facesse quello li piaceva. Adi 20 detto da poi disnar. Fu aduncha ordinato far le dite exequie et posto la cassa yuoda coperta di pano d'oro in la capella dil batesimo di la chiesa di S. Marco con 4 torzi impizadi et principiato poi la campana a passar prima li penelli di le scuole picole num. 96 con dopieri doro per uno avanti poi le scuole di batudi li frati tuti e le 9 congregation de preti capitulo di Castello et di S. Marco, la scuola di S. Roco di la qual lorator e fratello et li marinari 30 con un torzo per uno et 30 jesuati con uno torso e li dopieri di la Scuola di San Marco e san Rocho in copie poi porta la cassa per quelli di la Scuola di San Marco, ma prima to con mantelli e pani in testa di la soa fameia licet solum havesse 7 con lui, ma fo azonti 5 altri per honorarlo poi driedo seguiva il sermo vestito con vesta e mantello di scarlato in segno di corotto qual per

la è questa orazione e per latinità, e per arte di eloquenza. Egli presenta un quadro favorevole della Francia e de' suoi abitatori ; si dissonde sulle virtu di Francesco re per trarne poi una conseguenza di elogio al Rossi cui il re aveva scelto a suo consigliere; parla de' requisiti che trovarsi devono in un ambasciatore e tutti li trova nel Rosso in grado eminente, non tralasciando le lodi della famiglia di lui, è la enumerazion dell'altre virtà sue, chiudendo che non gli conviene dirne di più: auum praesertim apud eos verba faciam qui comitatem eius animique candorem, annum jans et amplius. quotidie perspexcrint; prudentiam vero ac dexteritatem his temporum difficultatibus experti probarint. Di questa Orazione più edizioni abbiamo. Una sta nel libro: Victoris Fausti Veneti Orationes quinque ec. Venetiis Aldus. 1551. 4. a p. 56. Un' altra è nella raccolta. Orationes clarorum hominum ec. In academia Veneta, 1559. 4. Una terza è nella raccolta di Colonia 1560, e un' altra edizione è nella stampa di Parigi 1577. (Vedi l' Agostini. Scritt. Ven. vol. n. p. 469. 470. nella vita del Fausto ). Il Sansovino nel luogo citato avendo credu-

to the quel sairama dell' Inscrizione sia l' Inghilierra, ha chiamato il Rossi ambasciatore del re d'Inghilterra.

PETRO BALBI OVI POST SYSCEPTOS AM-PLISSIMOS MAGISTRATVS DVM ELECTVS IMPER. CLASSEM PARAT INOPINA MOR-TE PERIMITUR FILIAE PIENTISS. M. H. P. MDXXXX.

Sepolero elie stava vicino all' imboccatura del coro. Palfero lesse PETRYS. Rossi PETRO, e INOPINATAL

Pietro BALSI patrizio veneto figliuolo di Alvi-

consiglio de' x con Cosma Pasqualigo e Benedetto da Ca Pesaro. Del 1501 in agosto fu preposto all'Acque; nel dicembre Savio del Consiglio, e l'anno 1502 consigliere di là del canal grande. Sendo in Senato nel 1503 contraddisse ad una parte posta da' Savii sul richiamare dall'armata il provveditor Giovanni Zantani senza la galea; sostenendo che era disdicevole. che un provveditore non tornasse in patria colla galea; egli però attese le circostanze perdette l'opinione. In quell'anno stesso fu spedito luogotenente in Cipro. Abbiam le sue relazioni da quel luogo dalle quali veggonsi le sue cure principalmente intorno all' anona. Ebbe il dolore nel 1504 che giunto essendo in Istria colle sue galee di Barbaria gli si annegò un figliuolo, troppo carica essendo la barca: il nome di esso era Jacopo, come dalle genealogie. Nel 1506-7 fu capitanio di Padova, dove come podesta era anche nel 1509. In questo carico essendo ebbe gli elogi del Governo; e nell'anno stesso a' 30 dicembre fu promosso a capitano generale dell'armata in luogo di Antonio Tron procuratore il quale aveva rinunciato non essendo, come il Balbi, avvezzo alle cose del mare. Prima però di partire, riferi in Senato le cose da lui operate intorno alle fortificazioni di Padova. Ricordando il Beniho (vol. 11. p. 129. 176.) il nome di lui, qual cittadino lodato per prudenza e per moderazione, dice che prima di partire da Padova avendo saputo che uno della plebe usava della propria figliuola, fece amendue prendere, e ad amendue tagliare la testa; avendo anzi ordinato che il corpo del padre s'ardesse. Al primo di aprile 1510 venne in collegio, raccomandando alla Signoria un certo Sava papà graco cipriotto, homo da ben il quale bramava essere fatto vescovo di Cipro in luogo di quelly che ultimamente era morto, e offeriva ducati 1500 e più in luogo delle bolle. Nel dicembre 1510 era stato eletto bailo a Costantinopoli, ma rifiuto, e vi fu sostituito Alvise Arimondo fu se fino dal 30 ottobre 1498 fu eletto capo del Duca in Candia q. Pietro. Era stato eletto nel

il fango il mantello da le bande era tenuto suso da do servidori, poi li oratori di Ferara et Mantoa, et alcuni Milarresi con mantelli e altri, poi li consieri et erano a procur.i ç. Ant. Trum, c. Domenego Trevixan, c. Lorenzo Loredan, et c. Hirolamo Giustinian, e altri assa patrilii vestiti di negro, et in chiesa de san Zanepolo ( il Sanuto dice san Marco certo per errore di penna ) fu preparato il soler grando dove fu posto la cassa et dita la oration funebre per Vettor Fausto leze greco, poi fatto lofizio per lo episcopo de. ... el doxe si parti e con barca picola ritorno a san Marco a palazzo e cussi il resto andono a casa. Il corpo za e sta sepulto in una cassa coperta di veludo numero 2. (Non dice dove fu sepolto). Costo il funerale ducati 165.20.19, come lo stesso Sanuto in quel volume registra a p. 58.

due patrizii nel 14 ottobre di quello stesso anno 1513, cine il nostro Pietro Balbi, e Domenico Trevisan, i quali partirono per quella città nel 18 detto avendo preso per loro segretario Vincenzo Guidotto. Ma ottenuta licenza il Balbi di ripatriare per indisposizion di salute, torno a Venezia nel febbrajo 1515[14 e stette riparato in casa alcum mesi. Finalmente nel giorno 23 aprile 1514 domenica mori per sof-focazion cattarale; e il di seguente fu seppellito in questa Chiesa di sant' Elena, dove avea ordinato che li si facesse un' arca; e il cadavere fu accompagnato dalla marinarezza con torzi in mano. Quantunque eletto capitanio generale dell' armata, pure varie combinazioni il fecero trattenere a Venezia, ne v'ando, come accenna anche l'epigrafe; la quale reca l'anno MOXXXX ch' è quello della posizione del monumento. Il Cappellari ha errato nello indicare questo epi-tafio coll'anno accecat, mentre e il Palfero e il Rossi e il padre degli Agostini che lo riferisce a p. 258 del vol. 11. (Scrittori Veneziani) recacano l'anno moxi. Per le notinie suddette veggasi il Sanuto nei diarii agli anni indicati,

Fuvvi contemporaneo un Pietro Balbi figliuolo di Benedetto il quale fu fatto podestà e capitano in Capodistria nel gennaĵo 15 foj 11 in luogo di Francesco Longo defunto prima di partire per la sua destinazione; e nello storico Sanuto si hanno varie memorie delle cose colà

dal Balbi operate.

Non occorre pei di parlare di un Pietro Balbi vescovo di Nicotera e poi di Tropea poiche già contra l'opinione dell'Ughelli, del Papadopoli, e dell' Echard, i quali credetterlo Veneziano, è provato ch'egli usciva della famiglia Balbi da Pisa. Vedi il Mazzuchelli (Scrittori d'Italia vol. II. parte 1. p. 89.) Egli fiori nel

13

CLARISS, EVSTACHII BALBI PAT, VENETI AC FRATRYM SVORVMO, HEREDYM HIC OSSA QVIESCVNT . ANNO MCCCCLXXX. MENSE APRILIS.

Eustacuto Baist che abitava in campo Rusolo, era figlio di Bernardo q. Alvise dal Banco. Del secolo XV. Nulla ho trovato più della Inscri-1472 su podestà e capitano di Treviso. Egli zione, la quale ci sa assapere, che peritissimo

1511 eziandio oratore al Soldano, ma rifiuto, e aveva fratelli Filippo, Benedetto, Jacopo, e Giogratore anche a Leone x nel 28 giugno 1513. vanni (Alberi Barbaro). Io credo certamente Per dare ajuto e consiglio al capitanio generale che questo Eustachio (che in venezian dialette in Padova Bartolomeo d' Alviano, furono scelti si dice Stae, e Stai ) sia quello stesso Stae Balbi capo e signor della festa magnifica fatta da 18 giovani compagni della Calza a solennizzar le nesze di Jacopo Foscari figliuolo del doge con Lucrezia Contarini, l'anno 1441. Vedine la descrizione nell'opuscolo Delle solennità e pompe nuziali già usate presso di Veneziani. Dissertazione dell'ab. D. Jacopo Morelli ( Ope-

rette, vol. 1. p. 136-139. ec.)
La epigrafe si ha nel Palfero e nel mss. Rossi ed era alla sinistra dell'altare dell' Assunta verso l'altare della Natività, dice il Coronelli

( Isolario vol. 1. p. 47 ).

DANIEL . MVDATIVS . PETRI . PL | SENATO-RILOR, VIR. INTEGERR. | ATO, MARITIMAE-REL PERITISS, | SIBL SVIS.OVE | POSVIT |

Lapide ch' esisteva nella cappella ove era la tomba de' monaci. Il Palfero lesse malamente FIR INTEGRITATE ATQ. FIDE CLARY'S PIENTISS. SIBI. Io la ho veduta, letta, e copiata l'anno 1827 nel mese di gennajo nel magazzino della casa del droghiere Giacomo Rossi a s. Apullinare, calle Bernardo al N. 1251, ove è stata trasportata dalla Chiesa di s, Elena. Essa è conficcata sul suolo per selciato del detto magazzino. Ve ne sono dell' altre pietre sepolorali, ma tutte scarpellate; questa sola è bella, e intatta, ed è

Uno de'più antichi di questa casa dei quali si faccia menzione è del 1008 Antonio Muazzo o Mudazzo uomo ricco il quale fabbricò e dotò la Chiesa di santo Paterniano. Fini la famiglia in Venezia nel 1627 nella persona di Giammaria Muazzo. Ella però in Candia continuava. dove un ramo era andato colle colonie a piantarsi fino dal 1212. e fuvvi il primo Nicolò Muazzo ch' era del sestier di Castello, e poscia nel 1222 Damiano Muazzo da s. Giovanni Decollato, ambedue i quali ebbero in Candia Cavallerie. Quindi è che la famiglia Muelzo la quale tuttavia sussiste in Venezia è proveniente da quel ramo che in Candia era trapiantato.

DANIELE MUAZZO figliuolo di Pierro q. Nicolo. patrizio veneto trovasi nelle genealogie del Barbaro e del Cappellari. Fioriva dopo la metà del

quest' Opera abbiamo memoria.

Sqo

Fra r letterati che in posterior tempo di questa casa fiorirono è chiare Giannantonio Muazso figlio di Francesco q. Giannantonio. Egli era della colonia Cretense, e nacque in Candia nel 1621 a' 17 di agosto da Agnese Dandolo. Sua moglie fu nel 1656 Marina Contarini q Alvise. Trovossi governatore di nave alla vitoria nel porto di Fochies nel 164g, e il suo valore fu riconosciuto dal Senato il quale dispensollo dalla età per poter conseguire gli onori della patria. Vedi Nani. Storia. Veneta. Parte II. Lib. V. pag. 245. Mori del 1702, ultimo della sua linea agli undici di febbrajo more veneto coprendo la carica di XL al criminal, e su seppellito in san Francesco della Vigna dietro la Grotta dalla parte della cappella santa, nell'arca di Marco Muazzo suo fratello, non già in santa Maria Nova, co-me ba scritto il Cappellari. Era uno degli accademici Delfici, e fu censore e consigliero di detta Accademia (Martinioni Lib. IX. p. 396. ove parla di questa Accademia Veneziana). Aveva copiosa libreria e di manuscritti e di libri stampati. Molti de' manuscritti spettavano già ad Andrea Cornaro q. Iacopo scrittore della Storia di Candia (di cui vedi il Foscarini p. 240. nota 41); imperciocché Gianfrancesco Cornaro fratello di Andrea ebbe Diana figliuola che si maritò in Nicolò Muazzo zio del nostro Giannantonio, e per questo mezzo pervennegli quei manuscritti che da lui furon poscia dati in dono al padre Coronelli generale che fu de' Minori conventuali. I libri stampati lasciolli ad Antonio di Giorgio Cornaro patrizio della stessa colonia, studiosissimo e dottissimo uomo

era delle cose del mare. Egli era fratello di Lo- di quel tempo. Anche qui è a notarsi che il dovico Muazzo di cui net vol II. p. 146 di Cappellari negli uomini illustri delle sue genealogie di un soggetto ne fa due, assegnando a un Giannantonio Muazzo figliuolo di Fran-cesco q. Andrea lo studio della letteratura e delle patrie cose, che spetta a quello di cui ra-giono, Giannantonio Muazzo figlio di Franaesco q. Giannantonio; e dico che uno solo è il soggetto, perchè un solo, ch' è il mio, io trovo registrato tanto nelle famiglie del Barbaro, quanto nelle famiglie antiche di Candia, Giannantonio figliuolo di Francesco Muazzo q. Giannantonio.

Meritamente il nostro Giannantonio gode uno dei primi luoghi fra gli scrittori moderni di veneziana Storia. Abbiamo di lui cose tutte.

inedite:

1. Orazione funebre nella morte di Matteo Zeno recitata sul di lui cadavere l'anno 1643, mss. in 4 era fra quelli di Apostolo Zeno (come da Catalogo mss.). . Ristretto della Storia di Candia dalla sua

origine fino al principio dell'ultima guerra in cui cadde sotto il dominio Turchesco. L'originale era appresso i Grimani di san Luca ai quali l'autore ne aveva fatto dono vivendo. Porse in quest' opera il Muazzo si sarà approfittato dei manuscritti lasciati da Andrea Cornaro. Il Coronelli nell'Isolario Vol. I. p. 204. dove tratta di Candia ricorda quest' Opera cosi : manuscritto eruditissimo nel quale il nobile patrizio Gio. Antonio, Muazzo con penna d'oro va tessendo la storia di questo famosissimo Regno, e dal quale ci è stato permesso di ritirare molte delle sopranarrate notizie (1). 3. Storia dell'ultima guerra di Candia, nella

<sup>(1)</sup> Nella libreria del patriarcale Seminario per lascito del conte Francesco Calbo Crotta sta un esemplare di quest' Opera, che io non ho altrove veduta - è cartaceo in fol. copiato alla fine dello scorso secolo 27111. dall'autentico esemplare ch' esisteva già presso il nob. Nicolo Balbi fu di Tommaso successore ed erede dell'autore Muazzo. L' Opera è divisa in due volumi o codici uniti in un solo, ed ha per titolo: Fragmenti e Memorie historiche del Regno e Guerra di Candia del N. H. c. Gio. Antonio Muazzo patrizio Veneto. MDCLTX. ('per error di copia MDIXX ) . Dopo un Proemio steso dall'ultimo possessore del codice, e che comincia : Il possedimento di questi due codici in un solo volume abbinati, in cui dà il sunto di tutta l'Opera, viene il Primo dei due codici, cioè li Frammenti e Memorie storiche: la cui prefazione a' lettori comincia: L'isola e Regno di Candia, che per opinione del maggior de' Filosofi . . . Poi segue l'Opera divisa in quattro libri, il primo dei quali comincia: L'isola di Candia è posta poco men che nel messo del mare Mediterrarec; e termina il quarto libro colle parole : due soli restorono vivi, che furono Barozzi e Polani, e gli altri vi lasciorono la vita sulla muraglia. Il secondo codice poi unito è intito-

quale egli stesso intervenne. L'esemplare autonico trovavasi presso il senatore Andrea Cappello fu di Girolamo q. Zuame procurator, da san Leonardo, al quale in morendo aveva il Musson lasclati tutti i suoi manuscritti. L'ultima guerra, termino colla resa di Candia in potere dei Turchi l'anno 1666. (Vedi la nota sottoposta alla precedente pagina 500).

 Cronico delle famiglie nobili Venete che abitarono nel regno di Candia, o mandate in colonia, o capitate con altre occasioni sino al tempo che il Regno passó sotto il dominio del Turchi, con le discendenze di quelle, che ripatriate in detto tempo, s'attrovano tutavia in Venezia sucrax. in fol. Evvi aggiunto; Jamiglie che lanno avuto cavallerte, serventerie, o feudi in Candia ec. del 121. 1222. 1252. 1252. L'originale era appo il suddetto Andrea Cappello; indi passó nel figlio suo Piergirolamo Cappello; per la cui morte venne in potere della casa patriais Battaggia ove esisteva l'anno 1787 ≈ non squal fina abbia fatto; trovanene però va oqual fina abbia fatto; trovanene però va

lato: Altre Memorie del detto nobil homo Muazzo dell' Isola e della Guerra, 1670. comincia: Informazione per la confermazion del regno di Candia, e di tutto quello che mancano le Fortezze per esser compitamente fornite per quel tanto che ci bisogna per la fortificanion o altro. 1642. La Fortezza delle Grabusse . . . . termina l'opera : si può dir con verità, che le guardie che se fanno circa le marine, siano veramente ben fatte per reputazion e servizio di sua Serenità. Esaminata l'Opera, ossia i Frantmenti contenuti nel primo codice è d'uopo concorrere nel giudizio daione dal Coronelli, essendo questa storia corredata di molta erudizione, sacra e profana, greca e latina, e di documenti tratti da classici riputati autori antichi e moderni. In fatti nel primo libro data la pianta della sua si tuazione, ne rintraccia l'epoca della fondazione e i nomi dei fondatori,- passa a dire delle straniere diverse dominazioni finche nel 1204 venne in potere dei Veneziani. Nel libro secondo riferisce quanto sofferse la Repubblica nostra per sottomettere quegl'indocili abitanti; reca i nomi e le famiglie dei multiplici coloni colò spediti, e giunge a tra-tare di questa storia fino all'anno 136s. Il terso libro prosiegue gli avvenimenti succe-duti nell'isola ne' secoti susseguenti XV e XVI, intrecciando la sua storia con quella della Repubblica aggredita dalla formidabile lega di Cambray, nella qual occasione i Candiotti fecero assai grandiosi provvedimenti per la difesa della Repubblica. Parla della guerra mossa da Solimano II ai Cavalieri di Rodi nel 1521; di quella del 1536 dello stesso Solimano contra la Repubblica; della celebre giornata alle Curzolari 1571; del contagio sparsosi nel 1591; e proseguendo, giunge al 1642, promettendo nel susse-guente libro quarto di riferire i successi più rimarchevoli di quel Regno al tempo della sua invasione dall'armi del Sultan Ibraim. Ma il quarto libro che comincia dall'anno 1643, e termina alla metà del giugno 1645 non contiene se non se la storia di una civile discordia insorta tra il Rettore di Candia Michele Minotto, ed alcuni nobili Veneti delle colonie ivi abitanti, che in progresso proruppe in sediziosa fazione fomentata anche dalle recomme to designify, the ms progress provinge in actions a new promesso, cited in una seconda parte dell'Opera una più diffuse relazione della guerra, e delle cause, mot ivi e successi dello rotta sino al di ch' esso Muazzo erasi in Condia trattento, vale a dire de primi cinque anni della guerra stessa. Peraltro il possesore del Codice nel sopralegato proemio dice, che il Muazzo attenne la promessa, e attesta di aver veduto presso la famiglia Grimani di san Bolda, non solo l' Opera di ciu qui si parla: Frammenti e Memorie del Regno e della Guerra di Candia colla data 1669, ma eziondio un codice col titolo: Racconto dei successi della Guerra di Candia dello stesso Muazzo colla data 1648; opera che apparisce appunto quella che mancava al suddetto possessore. Il Muazzo nella detta sua Storia riporta alcuni passi cavati anche dal mss. del suaccennato Andrea Cornaro q. Jaconio detto l'Istorico, il quale intervenne nella battaglia 1571 a' Curzolari come sopraccomito di Galera. Tesse il catalogo degli ambasciatori mandati dalla colonia a Venezia dal 150h al 1658. Dà l'elenco degli arcivescovi di cui potè aver notizia, e comincia da Simone 1212 a Pietro Valier che fu cardinale nel 1621; così pure quello dei Duchi spediti dalla Repubblica in Candia, cominciando dal 1207 Giaconio Tiepolo a Bernardo Venier 1014.

rie copie, ma non egualmente copiose. Una ne da la Marciana (cod. 196. classe vn.) ese-guita da Pietro Foscarini fu di Giannantonio l'anno 1711. Gomincia: Hoc pactum quod fecit Dominus Bonifacius Marchio Montis Ferrati, cioè l'istromento di vendita nel 120/4 dell'isola di Candia fatto da Bonifacio ai Veneziani. Vi sono varie notizie relative a Candia e alle colonie, indi siegue il cronico dalla famiglia Abrano fino alla Zverignan. Dopo questo cronico a p. 424 vi sono le famiglie che hanno havuto cavallerie ec.

5. Raccolta di Pani et Ordini in materia della nobiltà Veneta. Cronica di Marco Barbaro q. Marco intitolata Patritiorum con aggiunte di Gio. Antonio Muazzo. Mss. diviso in quatdi Cio. Antonio zuazzo, miss. misso in quar-tro tometti, il primo de' quali è faita del dete 6. Sommarii del Governo politico, dell' econo-to Muazzo, e contiene una raccolta di parti nico, del militare, dell' ecclesiastico, della antiche dal 1274 al 1407, notandovisi di cia-scuna il libro pubblico donde è tratta; ed altre singolari notizie. Il secondo e il terzo son opera del Barbaro; e il quarto tometto è una aggiunta fatta dal Muazzo di altre famiglie forastiere ommesse dal Barbaro o aggregate dopo la morte di lui. Comincia dal conte Sdrin assunto al maggior consiglio nel 1514 a' 29 marzo, e finisce nella famiglia Pontifi-cia Orsini all'anno 1671. Vedi il Foscarini 7. p. 186. nota 241.) Nella Marciana abbiamo un esemplare di quest'opera copiato dal suddetto Pietro Foscarini q. Zuannantonio q. Pietro q. Zuannantonio il quale Pietro copio molte altre cose Veneziane che nella Marciana trovansi, e che provengono per lo più dalla libreria Svayer. Egli fioriva al principio dello scorso secolo xviii. era assai intelligente delle nostre storie, e aveva ricca biblioteca. citando egli talvolta in queste sue copie altri suoi libri. È ricordato anche dal Foscarini p-167 nota 183. Ora l'opera del Muazzo (Cod. exevt. classe vii ) e pur divisa in quatro volumetti, tutti in uno legati col titolo PATRI-TIORI'M t. 11. 11. 1v. Il primo comincia : Minor 20 annis non possit capere partem in majori concilio exceptis filiis domini ducis 1274.

Il secondo. Dirò in questo libro di famiglie quali cittadini veneti, quali forestieri, quali conti, quali marchesi e duchi, e quali re e pontefici hanno desiderato di esser fatti ne-bili veneti. E questo è il libro del Barbaro delle famiglie aggregate alla nobiltà Veneziana dopo il serrar del consiglio segnato, A. Il terzo comincia: 1314 29 martii Joannes Superantio ec. cioè un decreto che ammette il conte Sdrin alla nobiltà Veneziana, e progredisce sino al 1721 coll'ammissione al patriziato di D. Giuseppe Conti duca di Poli e di Monsignor Conti fratello di Innocenzo xiii. papa. Il quarto libro contiene parti varie, e comincia De Rogatis. Constare omnibus satis debet Rogatorum consilium,

terraferma, della distributiva dei magistrati. dei carichi, e della potestà di quelli, del giudiziario criminale e civile, e parecchi documenti tratti dai libri a stampa ed a penna-(codice num. c.x. già posseduto dal Foscari-ni; e da esso ricordato a pag. 531. nota 318); dove a carte 102 tratta diffusamente, e con diligenza del giudiziario delle corti, ed a carte 535 dell'eccellentissimo Collegio.

Istoria del Governo antico e presente della Repubblica di Venezia divisa in due parti. La prima abbraccia le variazioni avvenute fino al doge Pietro Gradenigo, e di là fino al 1457 sotto il doge Pasqual Malipiero; la seconda espone la costituzione della Repubblica riguardo alla deliberativa, ai Giudizi, alle Leggi. Comincia: Tutti i Governi civili conoscono la superiorità o di pochi o di molti, e finisce: attimente ad alcuna for-malità del suo conseglio. Infine si hanno ottanta annotazioni del medesimo autore. Codice num. ctr. era dello stesso Foscarini, e ricordato da lui a pag. 331. 352. Perchè più particolarmente si conosca l'importanza di quest' Opera, darò qui sotto l' elenco dei paragrafi, come stanno in una copia posseduta dal Consigliere Giovanni Rossi (1).

(1) Historia del Governo antico e presente della Repubblica di Venetia del N. H. c. Gio. Antonio Muazzo, patritio Veneto.

Comincia: Historia del Governo della Repubblica di Venezia. Introduzione. Comincia:

Tutti i Governi civili riconoscono la superiorità o di pochi, o di molti, o di un solo. Segue a pag. 5. Del governo antico della Repubblica di Venezia, e come sia ridotto al suo prosente stato. Comincia. Il Governo della Repubblica di Venezia sorti varie mutazioni. -

9. Del Governo antico della Repubblica Fenera, delle alternation i erapolasioni di esso, e delle cause e tempi che sono successe fino ai nostri gierni. Discoro is storico politico di Gio. Antonio Muatso nobile veneta, ed è diviso in te libri. Codice e di era presso i le senatore Giovanni Cappello. È ( dice il Foscarini) 5.52 una cosa presso che simile colli Moria sull'alta salo, the qui forma una quantità statis grande e presione d'antichi documenti. Di quest' Opera ho veduto alcune copie dell'anno 1670 e 1680, ma impicale una cuantità della mon 1670 e 1680, ma impicale una copie dell'anno 1670 e 1680, ma impicale una copie dell'anno 1670 e 1680, ma impicale una copie dell'anno 1670 e 1680, ma impicale una copie e 1680, ma impicale dell'anno 1670 e 1680, ma impicale dell'a

perfette II primo libro contiene nove capitoli tratami del Maggior Consiglio, e comincia: I popoli delle vicine città che concersero ad abitare quei seni o paludi doce è ora Penezia, e finisce: resta che passiamo a discorrere di quello di pregadi, sonta, collegio, consiglio di XL e di X nel seguente libro a Dio piacendo, Il libro secondo contiene so lo un capitolo primo, che et atta del consiglio perio del consiglio primo che precedenti notatie intorno al Maggior Consiglio, termina: nel principio però del presente secolo due disordini sconociore del presente secolo due disordini sconociorni conocidenti.

Senato a p. 24. - Del Governo presente della Repubblica di Venezia. Della Distributiva dei Magistrati a p. 67. Comincia. La distributiva delle Cariche è la più importante aziome che si faccia nelle Repubbliche. — Del Maggior Conseglio. p. 75. — Della Scrutinio p. 78. — Delle Prove di Nobiltà p. 81. — Della Cittadinanza p. 87. — Della Cancellaria Ducale p. 90. — Delli Offizii p. 95. — Della Deliberativa p. 97. — Del Doge p. 97. — Delli Procuratori di san Marco p. 104. — Del Collegio p. 108. — Della Consulta dei Savj p. 115. — Delli Savj Cassiero del Collegio, alla Scrittura, et Ordinanze p. 118. — Delli Savj agli Ordini p. 119. — Delli Secretarj p. 120. — Delli Consiglieri p. 121. — Delli Capi di Quaranta p. 123. — Del Senato p. 123. — Delli Ambasciatori e Ressidenti p, 128. — Del Governo della Repubblica intorno le cose economiche p. 132. — Della Cecca p. 136. — Delli Proveditori sopra i Feudi, e sopra i beni comunali p. 137. — Del-Victory P. 130-12 per l'roventiori sopra i redui, e sopra i oeut condinuit p. 191.— Des l'Riscali della Signoria p. 158. — Di altri Magistrati che versano in cose attinenti al governo economico della città, p. 16. — Delli Provoeditori alle Ragion Pecchie, e sopra te Pompe, p. 149. — Delli Reformatori dello Sudio di Padova p. 169. — Delle Boltor tazioni con strettezze p. 151. - Del Governo della Repubblica intorno le cose militari. p. 155. - Delle Ordinanze p. 155. - Delli Condotti e Stipendiati p. 157. - Dell' Armata di Mare p. 161. - Del Capitan General da Mar, et altre simili cariche in tempo di guerra p. 165. — Delli Signori all Arsenal, alle Artiglierie, all Armare, alla Milizia da Mar, alle Fortezze, e delli Essecutori delle deliberazioni del Senato. 169. — Del Governo di fuori p. 176. - Delli Curiali p. 180. Del Sindacato p. 181. - Delle Materie verno un juori p. 130. — Deut Currait p. 100. Det sinaacato p. 101. — Deute inaerre ceclesiastiche p. 182. — Delli Giudaiti p. 189. — Delli Gudutii criminali p. 189. — Del Conseglio dei Dieci p. 191. — Delli Copi del Conseglio de' Dieci p. 199. — Delli Inqui-sitori di Stato p. 203. — Della Quaranita Criminale. p. 206. — Delli Censori. 215. — Del Di altri Mogistrati che esercitano Giuditii Criminali. 212. — Delli Censori. 215. — Del-18 aur. 1 augustrati ene eserciano Guatati (Aminati. 115... Detti Censori. 115... Det il Avoccati del Priginoi. 216. Delli Giudiati Givili. 217... Delli Magistrati e Conse gli che trattano Giudizii civili. 319... Delli Magistrati di essecuzione. Del Sopragastal-do, e sopra gli Atti. p. 233... Dei Magistrati medii. 224... Delli Cansagi di Quarnta. 236... Delli Caratti che si danno ai Giudici. 239... Delli devocati ordinarii et estroordinarii. 231. - Delle Delegazioni, 230. - Del Collegio dei XX. Savj del Corpo del

Senato. 357. — Delli Corretto delle Leggi. 338.

L'opera finisce: Sono più di due secoli che la Quarantia si contiene nell' esecusione delle Leggi già stabilite, ne s' estende oltre qualche regolasione attimente ad alcuna formalità del suo Conseglio.

Segue la Tavola dei Capitoli: indi: Annotazioni. Cominciano: Possono rare volte unirsi la brevità con la chiarezza.

Queste Annotazioni sono in numero di 80, che servono a dichiarare varie cose dette nel testo, e a confutare alcune cose dette da altri. Terminano con gueste parole: Non solo le parti de' correttori, ma quelle che sono proposte da conseglieri e capi di Quaranta si leggono al Maggior Conseglio in una riduzione avanti quella che si deve proponer la parte. ro questa armonia di stato, uno fu la perdita della navigazione, l'altro la sovverchia ambizione dei cittadini, di cui parleremo diffusamente. Il libro terzo ba un capitolo solo, ed è del consiglio di quaranta; comincia: Il consiglio di quaranta dicessimo altrove che abbi avuto origine sotto il ducato di Orio Mastropiero: termina perchè allora si operava senza scrivere, dove ora tutta l'operazione consiste nel maneggiare la penna. Ma questo libro non è compiuto, giacchè si dovea parlare anche del Consiglio di X., ed anzi ho veduto un esemplare, che dopo le parole maneggiare la penna, aveva un capoverso che cominciava: Supposte queste notizie : e null' altro. Però in questo stesso esemplare dono varie pagine bianche si leggeva dello stesso carattere (del secolo xviii): 2Varrazione succinta degli accidenti e motivi che causarono la regolazione del Consiglio di X. l'anno 1582 con le Parti et ordini stabiliti in essa; era senza nome d'autore; ma potrebbe credersi una continuazione del libro terzo dell'Opera del Muazzo. Il Consiglier Giovanni Rossi figlio di Gherardo più volte da me rammentato come uomo assai versato nelle nostre storie, vide e consultò anno il patrizio Carlantonio Marin autore della Storia del Commercio dei Veneziani. un esemplare della detta Opera del Muazzo, che era perfettissimo, compreso in due volumi in 4. Il Foscarini aveva già detto (p. 532. num. 318), ch'egli non saprebbe additare alcun cittadino, dopo Marco Barbaro, che più abbia cultivata l' istoria interna della patria, e con maggior frutto. E il Rossi aggiunge, non esservi monumento più sincero e più chiaro per serbare ruemoria della Repubblica di Venezia, ne essere a maravigliare se queat' Opera non fu mai stampata durante il cessato Governo veneziano, contenendo essa cose che dovevano per politica de' governanti rimanere oscure ed ignote al popolo, e appunto nello svolgere queste tenebre l' autore si norto da vero erudito, recando di tutto documenti bellissimi che rischiarano in punti di somma difficoltà la storia nazionale. Lo stile non e dispregevole, avuto riguardo al secolo cattivo, e vi sono sparse delle massime politiche, sane, senza ampollosità. Nella Marciana abbiamo: Discorso sopra le vicende della Repubblica di Venezia: comincia, Ogni Stato che per lungo tempo si sia mantenuto, finisce: posso dire sopra le peripezie del nostro Governo. Non v'è nome di autore, ma ha molta analogia coll' Opere precedenti del Muazzo. Sta unito a un esemplare imperfetto dell' Opera Del Governo, ec., di cui abbiamo finora parlato, ma è di carattere più antico con alcune correzioni. Forse potrebbe essere fattura dello stesso Muazzo. ( Codice pur classe vit. ).

9 Parti antiche. Codice presso il patrizio Cappello, diviso in tre tometti che contiene cento e tre parti tratte dai pubblici libri, o da altri buoni fonti (Foscarini p. 55a).

10. Index legum cioè delle Parti et Ordini registrati o chianati nei Zibaldoni di esso Muazzo: ed altro somigianto delle Leggi spettanti al Consiglio di Quaranta, dall'anno 1202 al 1677. (Foscarini p. 352) (1). Un altro letterato di questa casa abbiano in

 Francesco Mueszo figlio di Giorgio, Prancezco, e di Margania Muzzo q. Santo. Nacque del 1636, u agotto. Scrisse: Paride, Dranmar appresianto nel Tastro di san Gio Giringpresianto 1720. Venesia per Marino Rossiti. 1720. 12 (Allecci Dramm, p. 5,59) Due Sonetir suui stamo nelle poesie italiane dei Rimatori vienti raccolle e supra para in Venesia per Gio. Gabriello Errz. 1717, in 3. e sono a p. 15c. diretti a Telette Coperissione, cicè a Giambattia Recansil

E notero da ultimo uno scrittore dello stesso nome e cognome, sebbene non patrizio, cioè Francesco Muazzo. Servi egli nelle milizie venete, ed era del 1687 uno dei distinti colonnelli in armata, come tale ricordato anche dal Locatelli ( Acquisti del doge Morosini, Vol. I. p. 325). Io lo credo figliuolo di Michele q. Francesco q. Angelo Muazzo, il qual Francesco era patrizio, ma avendo incontrato matrimonio con Maddalena Cocco nobile cretense, non fu possibile a Michele suo fi-glio di provarsi del Maggior Consiglio, e vi fu rigettato prima nel 10/49, e una seconda volta del 1658., cosicché i figliuoli di esso Michele defunto in quell'anno 1658 ( tra' quali era Francesco colonnello) rimasero del popolo. Fralli codici Marciani (172. classe vit-italiani) trovasi un'Opera di questo Francesco cittadino col titolo: Storia della Guerra tra li Veneti e Turchi dall' anno 1684 al 1696. È compresa in dieci libri. Premettonsi Massime del Governo intorno alla Potenza Ottomuna, e Stato de' Veneziani co' Turchi, Seguono i fatti avvenuti sotto i generali Mocenigo, Valier, Cornaro, Morosini, Zeno, Molin ec. L' Opera comincia : I Prencipi e li elementi quanto più sono vicini tanto meno s' accordano, termina i scusi l'imperfe-

In fine poi di quest' Opera, cioè a p. 359. del codice vi è dello stesso autore. Trattato Militare compendioso del colonnello Francesco Muazzo condotto ec. comincia: Laus Deo. Trattato Militare compendioso del colonnello Francesco Muazzo di materie attinenti agl' impegni da lui sostenuti, mentre serviva nella guerra della Morea in quattro parti diviso. È dell'anno 1687. L'autore racconta le regole della militare disciplina esercitata da lui in 45 anni sotto i generali piu rinomati ; descrive il fatto d'armi a Patrasso; da il disegno dell'ordine e disciplina nella battaglia tenuto sotto la direzione del conte di Konismarch generale in capo del-l'armi della Repubblica, e sotto il supremo comando del capitan generale Francesco Morosini ; come soprantendente della Licaonia espone il suo sentimento, onde con apposite guardie poter invigilare sui littorali di quella provincia ; descrive le Torri suggerite e fatte da lui colà erigere; ne descrive le ville, le case che del 1695 vi erano; descrive l'alta e bassa Maina, e dà un' estratto generale delle genti della provincia. In fine presenta due scritture in qual modo abbiasi a custodire una piazza di frontiera come quella di Lepanto, e come quella di Osopo. ove l'autore era stato governatore.

15

D. M. IDVLCISSIMO FRATRI IMMATVRA NE CE | EXTINCTO GABRIELI HAYGHEL | LAV-RENTIVS ALBERTVSQ. PIENTISS. | POSVE RE | ANNO MCCCLXXXVIII. XI. KAL. IVLII.

li elementi quanto più sono vicini tanto meno s' accordino, termina i scussi l'imperfie la porta che metteva alla cappella di santa
zioni partorite dalla necessità d' esprimere Prancesca. Il Palfero e il Rossi ce la conserbreve facile e veri i successi perfettamente, varono, Se non che il Palfero lesse worre in-

chibugiata presso il Muazzo, che quasi godendo stavo a ovdere il macello del povero Costarini, e gli riusel di colpirlo assai gravemente. Il Cesarini intanto, malgrado le ferite potè raccogliersi fuggendo in città, e il Muazzo parimenti ferito su d'una lettica portato coldi, furnon ambedue sottoposti alle cure chirargiche. Fortunatamente il Cesarini campo la vita mai il Muazzo quatro di dopo il falto, che ovenene circa il 1656, dovette socconibere. Ma qui narra lo storico un generoso tratto del Muazzo, il quale vicino a spirare, pentito altamente del fallo suo, e rassegnato al casigo della morte, si fe contre dimanti Gianni il contadino, e commendatolo per l'atone che foce, degna di un bravo e leala estrudore, lo regalo, e suppicto poi la Giustitia a non voler procedere contro di Gianni, nè contro il Casarini, confessando se essere il vero colpevole; e così furnon essudite le sue prepièree, nolta tempalitikà avendo dimostrata nel suo trepasare.

vece di NECE e DEFFECTO per EXTINCTO. Vedi Antonio Savina veneziano, successe a vescovo qui il numero 25.

#### 16

DOMINICUS ALEPPO EPVS I CHYSAMEN MO-NVMENTVM | HOC SIBI SORORIO SORORI-OVE | VIVENS FACIVNDVM CVRAVIT | MDIII SEXTO IDVS APRILIS

Dal Palfero, dal Coronelli, dal Cornaro, dal Rossi fu conservata questa sepolcrale memoria, la quale era in terra davanti l'altar maggiore. Il Palfero a differenza degli altri dice : sizi sononio. FACIENDFM, ommettendo sononio e FIFERS.

Donanico Alepro, figlio di Martino, era prete fin dal 1488, e fin dal 1489 titolato della chiesa di san Giovanni in Olio di Venezia (1). Copriva nel 1495 e 1497 il canonicato patriarcale di Castello (2), e anche nel 1502, come dai

di Chissamo nell'isola di Candia il nostro Alenpo ( Fl. Cornaro. Creta. II. 165 ). Non è certa veramente l'epoca della sua successione a vescovo, ma é facile che sia avvenuta o nel detto anno 1502, o nel principio del 1503, chiamandosi di quest' anno vescovo sulla pietra sepolcrale. Allora sembra che abbia egli assunto il cognome Aleppo, d'onde forse traeva origine antica il suo casato, nientre nei Documenti anteriori lo si dice Dominicus Martini, oppur q. Martin (vedi le note 1. e 2.). Consacro l'anno 1508 la chiesa di san Rocco, come suffraganeo del patriarca Antonio Suriano. Il documento di ciò lo abbiamo a pag. 261 del volume III delle venete Chiese illustrate da Giambatista Soravia (3) il quale errò nell'ascrivere all'Ordine dei Minori il nostro Domenico di Aleppo, essendo egli stato sempre sacerdote secolare come da Documenti apparisce ( vedi le note 1. 2.); è per conseguenza anche falla-Registri dell'arcipr. Ragazzi. Morto nel 1498 ta la epigrafe, che riportando la consacrazione

(1) La nota cortesia del colto giovane nob. Angelo Zon mi ha somministrato varie memorie e documenti tratti dall' archivio della sua famiglia, colla scorta dei quali ho tessuto gran parte di questo articolo. = 1488, 18. agosto, Sentenza dell'Offizio di Petizione contro delporte au questo sincio — 1900. " gogodo. General aeti Offina di Fettado contro del la Commissaria del q. Ambrogio Malipiero rappresentata da D. Presto. Domin. q. Martini. In atti di Lodovico Pissoni Notajo dell'Offisio = 1,890, 9. geno. Vendita di Alvise ed Antonio fratelli da Ponte q. Bernardo di una possessione in villa di Asegiano sotto Mestre: Venerabili Viro dao presto. Dominico q. Martini itulato in ecc. scii Ioas. Novi, et provido viro dno Petro Guilielmi de Colonia partium Alemaniae cognato ipsius dni presb. Dominici, praesentibus ec. In atti di D. Natale Colonna piovano di san Leone.

(2) 1495 5 agosto. Vendita di Lodovico Perazzo q. Lorenzo di campi 4. in villa di Asegiano sotto Mestre: honorabili mercatori s. Petro Guelmi de conf. sti Gemininni Venetiarum praesenti et ementi pro se nomine suo proprio, ac vice et nomine venerabilis dni Dominici Martini de Venetiis canonici Venetiarum cognati sui licet absentis. In atti di Pasino q-Pietro de' Grataroli. = 1497. 21. ottobre = Rogito di pre Simone de Gisleris esteso sotto Mestre ove si legge: Rdo dno dnico q. d. Martini canonico de Castello Venetiar. ac no-

bili et egr. s. Petro q. d. Guitielmi civib. ambobus et habitatorib. Venetiar.
(3) Mori il Soravia nel dicembre dell'anno 1828 in Venezia, essendo occupato nella intrapresa illustrasione delle venete chiese, Quantunque si aegli in varii abbagli caduto, spe-cialmente in fatto di belle arti, dov egli anzi credes molto valere, e peco o nulla se ne intendea, come pussit vedere nel Giornale delle provincie l'enete N. XVIII. del 1822. N. XXVI. del 1823. e N. XXX. dello stesso anno 1823., nondimeno gli dobbiamo esser grati per avere pubblicate varie cose per lo addietro ignote, o da pochi conosciute, o se anche conosciute, trasandate; specialmente riguardo alla chiesa e scuola di san Rocco. nella illustrazion però della quale il principal merito devesi nl defunto ab. don Sante della Valentina, che fornillo di tutti i documenti all'opera relativi. Non arrivo ad illustrare e pubblicare, che la parrocchia dei santi Giovanni e Paolo nel primo volume uscito nel 1822, quella di santa Maria Gloriosa dei Frari nel secondo volume uscito nel 1823, e la Chiesa e Scuola di san Rocco nel terzo volume del 1824, in 8.00 per le stampe dell'Andreola. Poco prima della sua morte aveva compiuta anche la descrizione della parrocchia di san Stefano protomartire, per quanto egli stesso mi diceva.

sichè ALEPPYS il vescovo ; dal qual errore il Cornaro (l.c.) dedusse, che tanto Aleppo. quanto Alerio si chiamasse: ma in nessun documento vien detto Alerio, bensi Alepo, Aleppo, de Aleppo, e più comunemente poi è ommesso il cognome, dicendosi Dominicus epus Chisamensis ec. In quest'anno medesimo 1508 a' 22 di giugno intervenne alla solenne processione del Corpus Domini in Venezia (Sanuto. Diarii vol. vii.). Nell'anno 1514 a' 14 ai 14 di maggio consacrò la veneta chiesa di santa Giustina, come da Inscrizione, che fra quelle riportero, e che oggidi si legge nel chio-stro: del patriarcale Seminario. Qui anzi è a correggere l'errore di tutti i precedenti scrittori, nen escluso il Cornaro, i quali malamento su questa epigrafe lessero moxxii, anzicliè Cornaro credere altro vescovo essere stato il consacrante la detta chiesa ( Vedi la nota 12). Nello stesso anno 1514 a' 20 di maggio trovandosi pur a Venezia fu da Leone X. istituito Delegate apostolico, onde esaminare ed approvare la dotazione fatta della cappella dedicata alla santa Croce nella cattedrale di san Pietro di Castello, ch' era stata inalzata dal patriarca Antonio Contarini; approvazione che ebbe poscia luogo nel 1518 ai 22 di luglio. (Cornaro. F.cel. xin. 170. Creta. II, 165). Agli 8 di ottobre del detto anno 1514 ebbe consacrata la chiesa di Campagna, una delle annesse al Benefizio di san Bartolomeo di Chiarano ad

della chiesa di san Rocco chiama ALBRIFS an- fabbricata a spese del monastero di sant'Antonio di Vienna di Venezia, sotto la cui giurisdizione era la detta pieve di Chiarano, come dal T. XXIII. c. 5. degli atti dell'archivio del detto monastero. Dall' epigrafe di questa chiesa di sant' Elena num 24 sappiamo che consacro questa chiesa nel 1515 a' 18 di aprile. Nel-l'anno poi 1518 d'ordine di Altobello Averoldo vescovo di Pola, e nunzio apostolico di Leone X. confermò Chiara Donato in abbadessa di santa Maria delle Vergini (Cornaro. IV. 116.) Il Sanuto nel vol. XXX. dei Diarii ci narra, che nel 24 aprile 1521 il vescovo Aleppo cantò i Vesperi solenni in san Marco, e che nel 25 detto pontifico a nome del patriarca nella stessa Basilica.

Passando a più particolari notisie diremo, che l'Aleppo era congiunto alla nobile famiglia Zon di Venezia con doppio vincolo di parentela e di amicizia. Di fatti da Bartolomnica di Aleppo di lui sorella moglie di Pietro Gujelmi, o Guglielmi, o Vielmi (4) mercatante Tedesco da Colonia (ai quali, come a se, il vescovo pose la tomba : sononio sononiore) abitante in Venezia nella contrada di san Giminiano, nacque Maria Vielmi (5) che nel 1499 si marito con Angelo Zon figliuolo di Nicolo (6) q. Michele. Questo Angelo Zon, lasciata la propria abitazione di santa Giustina, si trasferi nella casa del vescovo Aleppo che era posta nella detta contrada, come vedesi anche dal documento recato dal Soravia ( III. 263 ), e finchè Angelo visse, cioè fino al 1521, gli fu procuratore in onore della B. Vergine, e gli altari di essa, ri- varii di lui particolari affari. Le diverse scrit-

(4) Questo Pietro Vielmi mancò nell'anno 1500 circa, e, come sembra, senza discendenza mascolina. Non è a confondersi con altro Pietro Vielmi o Gujelmi dell'antica veneta famiglia cittadina, figlio di Bartolommeo e fratello di Giambattista segretario del Conriegio de X. de quale Fietro come notajo al Officio del Mobile vedesi la firma in una siglio del X. del quale Fietro come notajo al Officio del Mobile vedesi la firma in una delle Santenze dei medesimo Officio degli 0 febbrajo 1499 a Javore del nostro Pietro Vielani, come pur mi altro istromento dei 18 febbrajo 1515.

(5) Questa Maria nel suo testamento fatto nell'anno 1547 ordina di essere posta nella sepoltura di santa Lena (Elena), e così si legge in varj oltri testamenti della famiglia Zon fino al cadere del secolo XVII, nei quali viene appellata l'arca del Vescovo situata a

piedi, o per mezzo dell'altar maggiore della chiesa di santa Lena.

(6) A questo Nicolò insieme con suo fratello Gabriele appartiene un' Arca con inscrizione dell'anno 1471 che vedremo fra quelle di san Francesco della Vigna. Egli però non mori che nell' anno 1499, e suo fratello era ancor vivo nel 1480. Questa Inscrizione che ng gid più non esiste, si cambio per avventura con quella di Agostino Zon q. Angelo, de funto nel 1661, la quale si trova nel chiostro vicina alla porta della Cappella Santa; e ciò si deduce dal Testamento di esso Angelo, il quale dopo avere ordinato di essere se-ciò si deduce dal Testamento di esso Angelo, il quale dopo avere ordinato di essere sepolto nell'arca di famiglia vicina alla Cappella Santa, commette che gli sia posto un coperto di pietra da nuovo.

ture esistenti nell'archivio Zon in cui leggesi 15 maggio 1522 don Pietro Mattia piovano di il nome di Domenico Aleppo dal 1505 al 1518 san Leone di Venezia insieme col suo Capitolo si aggirano soltanto sopra le Commissarie a lui appoggiate, o sopra altri di lui domertici negozii così in Venezia, che nell' isola di Candia. ed evvi anche una Investitura della chiesa parrocchiale di sant' Urbano di Altavilla nella diocesi di Vicenza, che ricevette ai 30 di settembre del 1507 col messo di un suo procuratore, e dietro un Breve pontificio.

Da queste note di anni chiaro si scorge avere errato il Sansovino (Libro V. p. 79. t.) as-segnando l'anno della morte di Domenico Aleppo nel 1503., nel qual anno soltanto eresse vivendo la tomba. L'epoca però della sua morte non è affatto stabilita. Si sa primieramente,

fece al vescovo di Aleppo quitanza, dell'amministrazione per di lui conto tenuta dal defunto Angelo Zon per la Commissaria di D. Natale Colonna (7). Si sa apparire il nome di Domenico di Aleppo vivente in una convenzione conclusa in propria casa a san Giminiano alli 21 aprile 1524 cogli eredi di Giovanni da Canal q. Bartolomeo abate commendatario di Sumaga a lui debitore, e pienamente ratificata dalle parti il giorno primo del susseguente mese di giugno (8). Si sa finalmente da una ricevuta rilasciata alla di lui nipote Maria Zon in casa di esso vescovo a san Giminiano agli 8 di mar-20 1525, che viveva tuttavia in quest'epoca (9). te notire anatomatoma. Of sa propria mano Ma però sembra che il poco si siano prolunga-aveva la data 4 marzo 1519, come risulta dai ti auto giorni, giacchè in una donasione 27 Registri della famiglia Zon, ebbene non sia agosto 1520 latta da Bartolonico d'Aramo vestato possibile di rinvenirlo. Si sa, che del scovo Ariense (10) alla suddetta Maria Zon

(7) 1522. 15 maggio. Quitanza fatta da D. Pietro Mattia piovano di san Leone, da D. Filippo Leonini, e D. Gio. Andrea Polaco preti titolati, da D. Angelo Ricci diacono, e D. Girolamo Gussoni suddiacono della medesima chiesa, per l'amministrazione del q. Angelo Zon procuratore del Rever. vescovo di Chissamo commissario del q. Rever. sacerdote don Natale Colonna. In atti di Alvise Giorgi q. Giovanni, poi leggesi l'approvazione del patriarca di Venezia Antonio Contarini = Secondo il Cornaro (vol. xir. p. 225) questo D. Pietro Mattia è della fantiglia de' Negri. Esso, senza recar documenti, pone di lui successore nel piovanato di san Leone nel 1515 don Francesco de Giuliani, nel che è certo da correggersi, mentre, a tenore della testè riportata quietanza, il prete Mattia era piovano anche nel 1522.

(8) 1524. 21. aprile. Convenzione fra il Rmo m. Domco di Aleppo vescovo di Chissamo, e Giacomo figlio di Lodovica vedova di Bartol. da Canal, e fratello del q. Giovanni per nome suo e di suo fratello Nicolò, eredi di esso q. Giovanni ab. Comm. Sugamuensis, debitore verso il suddetto vescovo. Circa di un tal affare si riportano varie decisioni uscite dalla Sacra Romana Ruota, dai vescovi di Pola e di Cremona dimoranti in Venezia, dall' ab. di san Georgio Maggiore, e dai piovani di san Silvestro e di san Tommaso. Questa Convenzione fu ratificata da Lodovica e da Nicolo suo figlio al primo di giugno del medesimo anno; in atti di D. Giacomo Fasolo q. Nicolò piovano di san Pantaleone; in casa del vescovo a san Giminiano = Di Giovanni da Canale abate Commendatario Sumaguensis ( di Sumaga nel Friuli vicina a Concordia ) sonvi nell'archivio Zon alcune Investiture dei Beneficii ecclesiastici in Monselice, ch' egli diede dal 1502 al 1503 a D. Pie-tro Floriano piovano di san Giovanni Nuovo di Venezia. In queste egli si chiama dottor nelle Leggi canoniche, protonotario apostolico, ed arciprete della collegiata di santa Giustina in Monselice.

(9) 1525. 8. marzo. Ricevuta fatta a Maria vedova di Angelo Zon in domo habitationis Rmi D. epi. Chisimensis in contracta sancti Giminiani = In alti di Alvise Giorgi q. Giovanni.

(10) 1528. 27. agosto. Donazione fatta da Bartolomeo Abramo vescovo Ariense di tutti li berri mobili ed immobili, diritti, crediti ec. p. bon. me. R. D. Domini. eadem (cioè divina) gratia episcopum Chisamen, rone eccl. Chisamensi acquisita a Maria vedova di Angelo Zon in vista dei servigi da questo a se prestati; avendone già egli ottenuto il libero possesso da papa Clemente VII. prout in litteris apost. superinde in forma brevis donationi suae concessis sub die trigesimo aug. MDXXF; eccettuato però tutto quel danaro che altre volte

di tutti li beni dal defonto di lei zio acquistati vescovo Abramo per mostrarsi, com' ei dice, co Aleppo : e questa donazione fatta dal detto nel vescovato di Chissamo (12), I padri Oli-

di tutti il nem dai ocenoto di 1et 110 acquistati vescovo Abramo per mostrarsi, comi ci dice, a nome della sua chiesa di Chissamo, si cita grato e liberale, ed usar qualche heneficenza una concessione di essi heni fatta al medesimo alle henemerane e cervigi a se prestati dal de-Abramo vescovo donatore de appa Clemente fonto di le manto d'angelo Zon, venne nel une-VII sotto la data 50 agosto 1530, al qual tenudesimo giorno 27 agosto 1530, al qual tenuposi può giuntamente argonuentare che auccese-ta e che au folio Michele Zon (11) pronipote sa già fosse la mancanza del vescovo Domeni- e successore immediato di Domenico Aleppo

Rus das Georgius episcopus Seithiensis frater ejusdem R. D. Barth, episcopi Ariensis donatoris, tunc in minoribus constitutus uti proc. pfati Rmi dni Domci dum vixit episconi Chisam, in Creta insula, a quibusvis personis exegerat, et ut fere tunc puer dissipaverat ec. Donazione fatta in Venezia nel monastero di san Sebastiano, e nello stesso giorno accettata in sua casa a santa Giustina a Reveren. in chr. patre Dom. Michaele Zono Dei et apost. sedis gra, electo Chissamen. insieme colla suddetta donataria Maria Zon. In atti di Giovanni Giacomo de Raspi q. Bartolommeo. = Sulla sede indubbia di questo documento si può aggiungere nella Serie dei vescovi di Setia riportata dal Cornaro nella Creta Sacra (T. II. 124. 125) il nome di questo Giorgio Abramo all' anno 1528, collocandolo fra quello di Leone di Nascia, che teneva detta sede ai 23 di luglio 1483, e quello di Gaspare Viviani di cui si trova menzione ai 18 di luglio dell'anno 1567. Di Bartolommeo Abranio poi il Cornaro (Creta. II. 172.) riporta Documento, che teneva il vescovato Ariense (o di Argio) fino dal 22 aprile 1526; ma dall'archivio Zon rileviamo, che quivi era fino dal 31 gennajo 1517, nel qual giorno concluse in Venezia, come procuratore del cardinale Alessandro Farnese, una Convenzione con Antonio Capello dal Banco creditore di ducati d' oro 16.1 verso il cardinale Bernardino ( Carvayal) del titolo di santa Croce in Gerusalemme, vescovo di Sabina, per l'amministrazione di certa di lui prebenda o canoniato in Corsu, la quale prima era del desunto Andrea vescovo Monovasien-sis (Monembasiensis) (di Malvasia) ed ora ceduta al detto cardinal Farnese: per il qual credito egli offre la pieggieria di Angelo Zon q. Nicolò. In atti di Bonifacio So-liani q. Matteo. Giannantonio Muazzo nei suoi mss. Franmenti della Storia di Candia pag. 43. 44. del Codice nel Seminario Patriarcale, nomina il vescovo Abramo così = 1529. Bortol. Abramo era vescovo d' Argió ut in locutione di detto anno 5. Marzo. P.º Peregrini Nodaro di Candia, ed era anco canonico di Candia, dove si nomina anco Francesco Sirigo vescovo di Arcadia.... Ilo veduto una sottoscrizione che diceva: Bartholomeus episcopus Ariensis et canonicus Cretensis in detto anno 1520, ed era di casa Abramo, Aggiungasi al Cornaro (Creta Sacra II. 454) che Francesco Sirigo era vescovo di Arcadia fino dal 1529.

(11) Di questo Michele Zon vedi ciò che ho detto nelle Inscrizioni di sant' Andrea della Certosa. Vol. 11. p. 89, e nell' Appendice al secondo Volume stesso.

(12) Il Cornaro nella Creta Sacra T. II. 166, a Domenico di Aleppo fa succedere nel Vescovado di Chissamo un Dourenico Zon veneto, figliuolo di Nicolò, che consacrò la chiesa di santa Giustina di Venezia l'anno 1522 il di 15 maggio. Ma per le seguenti ragioni ciò è falso. 1.º Si è veduto di sopra che l'anno della consacrazione di quella chiesa è 1514, e non 1522, e il di è 14, non 15 maggio; dunque fu consacrata non da un Domenico Zon, ma da un Domenico di Aleppo, che era allora in sede di Chissamo. 2º Nella Inscrizione di santa Giustina altro non si dice, che dominicre episcopee chissamensis, ommettendosi qualunque cognome, quindi non si vede come il Cornaro abbia potuto battezzarlo per un Domenico Zon; tanto più che il medesimo Cornaro a pag; sog del Vol. XI. delle Venete chiese narrato aveva giusamente, che la consacrasion del tempio il santa Giu-stina di Veneta fu fatta nel 14 maggio 1514; e nella Creta Sacra scriveva per giustamente, che non Domenico Zon, ma Domenico di Aleppo nel 1514 era vescovo di Chissamo. 3.º Da tutti i soprallegati Documenti abbiamo veduto che Domenico Aleppo con-

tinuava ad esser vescovo di Chissamo nel 1518. 22. 24. 25., ne viene quindi escluso, e il

TOM. III.

vetani di questa chiesa di sant' Elena facevano epigrafe, la quale però dal Palfero è riportata forse nel di 28 marzo 1515 (15) .

ANDREAS BONVS NICOLAI PATRIS ETFRAN-CISCI FRATRIS OSSA HIC P. C. SVA ET PO-STER : SEQUENTUR MOLXXXI. IDVS IVLII.

l'Offizio solenne annuale il di 28 marzo per cosi: ANDREAS BONO NIC. P. PATRIS ET CHARISSIl'anima di esso vescovo. Da tutte le quali no- MI FRATRIS OSSA HIC SFA ET POSTERORFM SEQFENtizie si potrebbe dedurre che l'Aleppo sia mor- TFA ANNO 1581. IDIBIS. ITEII. Io ho seguita la to tra il di 8 marzo e il di 30 agosto 1525, e lezione del Rossi che combina con quella del P. Coronelli, pag. 47. vol. I. dell'Isolario-

La famiglia Box qui ricordata era della Colonia Cretense, come vedesi dalle Genealogie di M. Barbaro, Andrea Box Q. Nicoto Q. Francesco era nato del 1528, e mori del 1588. Nicono il padre mori del 1556, e Francesco fratello di Andrea nacque del 1547, e passò al-Fuori dell'ingresso della Sagrestia stava una l'altra vita del 1571, e forse è quel desso che grande sepoltura di marmo rosso colla detta dirigendo la nave La Piramide di Candia nel-

preteso Domenico Zon e qualunque altro. 4.º Esaminato poi attentamente l'Archivio della famiglia Zon non si trova alcun Domenico Zon vescovo di Chissamo ne in quell'epoca, nè in altra. Avvi bensì una cronica genealogica delle famiglie cittadine di Venezia, nella quale, secondo un esemplare che si conserva nella casa Zon, si pone un Domenico Zon, come l' ultimo dei vari figliuoli di Nicolò Zon, e si dice che di lui leggesi memoria nella chiesa di santa Giustina, benchè il nome del casato per invidia siasi taciuto. Ma questo fu un arbitrio dell'amanuense, il quale attesa la parentela e relazione, che abbiamo veduto essere passata tra Domenico di Aleppo e la famiglia Zon, confuse il nome di un Domenico con quello di un altro Domenico, e volle forse dare un personaggio illustre alla famiglia Zon, ch' essa non pretese mai d'avere, e di cui non abbisogna. Escluso quindi affatto dalla serie dei Vescovi di Chissamo il supposto Domenico Zon, resta successore immediato all' Aleppo quel Michele Zon, di cui ho già detto nelle Inscrizioni di sant' Andrea della Certosa, e nell' Appendice al secondo Volume. Ma dal ripetuto archivio della casa Zon abbiamo un altro autentico documento in forza di cui si può qualche cosa aggiungere alla serie dei vescovi di Chissamo dataci dal Cornaro; imperciocchè si scopre che quell'Emmanuel episcopus Chissamensis indicato al num. XII. vol. II. p. 164 della Creta Sacra, era di cognome Rosso, e trovavasi a quella sede almeno fino dal 1460, non solamente nel 1470 scoperto dal Cornaro nell'Archivio dei Serviti; e univa in sè anche il canonicato della Metropolitana di Candia: Il Rogito comincia: In nomine Dei eterni amen anno ab incarnatione domini nostri Jesu christi millesimo quadrigentesimo sexagesimo mensis maii die VII. indictione VIII. Candide insule Cretae. Manifestum facio ego Nicolaus Grimani qd. Georgii habitator Candide . . . . tibi re. dno hmli rosso episcopo chissamensi et canonico ecclesie cre-

tensis . . . Ego Georgius Dono Venetus not compl. et robor. (15) Io aveva ciò scritto prima di vedere i Diarti del Sanuto, il quale nel Vol. XXXVIII. p. 108. 109. toglia ogni dubbio sull'epoca della morte dell' Aleppo. Egli scrive; Adi 51 marzo 1525 fu sepulto ozi il reverendo don Domenico di Aleppo epischopo di Chisamo, morto heri qual steva in Camporusolo: renoncioe il suo episcopato et beneficii a uno suo nepote fiol di . . . . Zon . fo sepulto con grande honor vestito da episcopo con . . . . congregation tutti do li capitoli san Marco e Castello et capitulo de la contra et attorno il ca-deleto . . . . frati monaci di santa lena con torzi in mano in loco di Jesuati fo portato per la piazza di san Marco a hore 21. et con piati portato a santa lena dove in mezo dil choro ha fatto far la sua archa za alcuni anni, et ivi fu sepulto. era di età anni. . . . E a pag. 283 dello stesso Volume dice : adi 29 maggio 1525 la matina vene in colegio lo episcopo di Chisamo novo (Michele Zon); ringraziando la signoria del bon officio fato azo habi ditto episcopato în loco di suo barba che li renonzioe et cussi l' ha avto offerendosi buon servitor etc. Net Volume XXXIX. p. 139. sottoi il a 5 luglio 152. il Sanuto per trascorso di penna invoce di chiamarto Michele Zon lo chiama Michel Dolze; il che vuolsi notare

onde non credasi che sia un altro personaggio.

la famosa giornata alle Curzolari rimase vittima della sua patria. Vedi Contarini, Storia ec. p. 57. 53. Il Capellari però lo dice Francesco

figliuolo di Giovanni q. Giorgio.

Un Nicolò Bon della stessa colonia di Candia abitava in Venezia nel secolo XVII. dottore in ambe le Leggi, ed uno dei più celebri antiquarii, che in quel secolo, e nel principio del xvnt. sieno vissuti. Era nato in Candia verso il 1635, e attese agli studii della lingua gre-ca e latina, e particolarmente a quello delle medaglie. Fu ascritto a molte Accademie, come alla Delfica, a quella dei Ricovrati, dei Dodonei in Venezia, de' Gelati di Bologna, degli Sventati di Udine, degli Estravaganti di Candia, e alla Reale Società di Londra. Pose in ordine alcuni distinti Musei Veneziani, fra' quali il Museo Morosini, quello del Marcello, e il Corrario. Tanta poi eta la sua fama, che ai più illustri antiquarii d'Italia e di oltramon-. ti comunicando i suoi sentimenti sopra diffio di altri dubbj storici ed eruditi, ne rittaeva considerabili elegi nei loro libri. Mori in Venedei re di Siria, a dare una più accresciuta edizione delle opere del Vaillant, e ad ultimare Essa è la qui sottoposta (1). l' opera De Neocoris cui da lungo tempo avea

posto mano. Parlano di lui, fra gli altri, la Bibl. Univ. del Coronelli T. VI. p. 493, che lo chiama meritevole di fortuna maggiore; il Giornale dei Letterati d'Ital. T. Al. p. 422 e seg. e il Mazzuchelli Vol. II. Parte III. p. 1674. Tranne due epistole a Iacopo Spon, l'una in data 17 ottobre 1676, l'altra senza data, che stanno a p. 257 e 267 del Vol. VII. Thesaur. Graec. ontiq. Groncvii, non si avea altra cosa di lui alle stampe, benchè alquante ne avesse scritte intorno ad argomenti di antichità, e girassero per le mani di molti, ma ultimamente per cura del sig. ab. Antongiovan Bonicelli fu tratta dall'oscurità una dissertazione del Bon De Numismate aereo maximi moduli Lucillam Aug. Antonini Aug. fil. et L. Veri uxo-rem referente, la quale sebbene non rechi il nome dell'autore, non dubita il Bonicelli a buone ragioni appeggiato di ascriverla al det-to Nicotò Bon di Candia. (Venetiis apud Franc. Andreolom mocccxxviii. 4.). Una sua cili punti in materia d'iscrizioni, di medaglie, lettera mss., e per quanto credo inedita, sta in un codice Marciano contenente Epistolae virorum illustrium, raccolte già da monsig. Fon-tanini, riordinate da Giulio Bernardino Tomizia d'anni 77 ai 25 di luglio 1712, mentre in-tento era ad illustrare colle medaglie la Storia tano nel 1783, e da lui donate all'ab. Giambatista Chiaramonti ( cod. xcvii, class. xi. latini ). Un Nicelo Ben cittadino fioriva nel secolo

(1) LETTERA DEL FOTTORE NICOLÒ BON AL P. NORIS.

Il sig. Vaillant si trattenne qui în Venezia xr giorni continui, rivedendo gli studii di questi Cavelieri dilettanti, e particolarmente quello del sig. Girolamo Corraro, donde ha raccolte molte iscrizioni spettanti alle città antiche, varie epoche e colonie, ed è partito sod-disfattissimo. Mi accenno, che nel passar da Milano, avrebbe volentieri riverito il signor conte Mezzabarba, al quale io ne dicdi precisamente l'avviso. Ma per quanto mi serive il sig. Conte, il sig. V aillant è trapassato senza punto fermarvisi non solamente con dispiacere del sig. Conte, ma anche mio particolare stupore. Sopra i disegni del signor cav. Patino poca stima ha mostrato di fare si per la conferenza avuta insieme col padrone, come perchè i mss. del medes mo l'atino considerati sotto l'occhio, gli sono parsi mancanti di requisiti, onde avendogli corrette più di cento città nelle Iscrizioni, se ne è partito. lo però non credo ad altri, che a quanto io vedo; e so, che il Patino per una certa sua naturale ardenza, è più pronto a scrivere che a leggere le medaglie.

L'opera di V. P. Revma è molto desiderata; anzi dopo aver ella data quella degli anni con-solari, questa altra sorà del pari riguardevola ed utile per levare l'oscurità in cui si ritrovamnio, e per la varietà e computazione degli anni; onde se io stimo l'opera difficile. la credo facile alla sua virtu e profonda erudizione; e volesse Dio che io potessi servirla da vicino per imparare, come so ammirarla e riverirla di lontano. Circa le accennate i scrizioni delle teste imperatorie e del rovescio per l'epoche sono le qui ingiunte. Se altro facesse a suo proposito, prenderò sempre l'occasione di servirla delle medaglie come

so, e posso, e umilmente resto

Di V. P. Roma - Venezia 27. aprile 1685.

Umiliss. divot. obb. serv. Niccolà Bon.

XVII, e diede in luce. Lo spossitio della er. Di questo veneziano cognome Pesseri o Pere col ciclo sopra l'immacolata Concezione stra abbiamo avatto scrittore Ciosanni Maria della esta della constanta della della constanta sereniss. D. Ferdinando M. Duca di Baviera. ( Catalogo mss. )

18

OSSA VENERANDA PARENTVM IOANNIS AN-TONIL PESENTII ET ADRIANAE FERRAE TRIVMQ. NEPOTVM A D. BENEDICTO ABA-TE FILIO PIENTISS. OLIM ALIBI SEPVLTA NVNC TRANSLATA HOC TVMVLO IACENT DICATO SIBI ANDREAE FRATRI ETICONSAN-GVINEIS MDXCVII. APRILIS XXIII.

Sepolcro quasi di rincontro alla cappella di sant' Elena. L'inscrizione è nel Palfero, nel Coronelli, nel Rossi; dicendo il Palfero PESENTIS in cambio di PESENTII.

BENEDETTO PESENTI, " monaco olivetano, huo-» mo di gran valore e molto stimato, massime » nella musica, mandò fuori diverse cose molto " dilettevoli e grate ai professori; mori in Ve-" nezia, e fu sepolto nella chiesa di sant'Elena " (Alberici. Scrittori Veneziani. p. 16). Egli lo colloca malamente all'anno 1525; mentre è lo stesso soggetto nominato nell' epigrafe, che fiori nel 1575, e che del 1597 pose la tomba.

Bon dei cittadini originali Veneti, all'altezza simo principe di Venezia Giovanni Bembo. Oda di don Giovan Maria Pesenti, indiritta et Adelaide duchessa, e real principessa di all'ill. sig. Vettor Cappello. Venezia presso Savoja. In Venezia pel Valgasense. 1667. 4. Antonio Turrini. an. 1615. 4. con altre Rime nel fine aggiunte, Vedi il Quadrio. vol.II. P. II. pag. 177. = Di questo stesso prete ho ricordato nel proemio delle Inscrizioni di s. Zaccaria (vol. II. p. 108 ) un mss. intitolato le Glorie del Tempio e Munistero di san Zaccaria.

Vi fu anche Gianpaolo Pesenti, del quale è alle stampe: Pellegrinaggio di Gerusalemme del sig. Gio, Paolo Pesenti. in Brescia per il Fontana, anno 1628, in 8. ( Gaspari Bibl. Scritt.

Venez. ).

Da ultimo vi fu Giovan Bernardo Pisenti Ch. Reg. Somasco, nato in Cividale di Friuli dalla nobile famiglia Pisenti udinese, ma che passo in Venezia la maggior parte di sua vita; uomo letterato e particolarmente versato nelle materie filosofiche. Mori d'anni 41 l'anno 1742. Il suo elegio scritto dal padre l'acopo Maria Paitoni trovasi nel Tomo XXVII. della Calogerana a p. 161; ed è ricordato nelle Novelle Letterarie del 1743. pag, 10.

TVMVLVM HVNC MELCHISEDECH LONGHE-NA SIBI FRANCISCOO, FRATRI SVO CHA-

AYTOK. AΔPIANOC.CEB TIBEP. ΚΛΑΥΔΙΕΩΝ, ET. API Templam tetrastylum, in quo sedet Iupiter.

AYT . NEP . TPAIAN · ΔΑΚΙΚ · ΚΛΑΥΔΙΕΩΝ . Ε · Ν . Quadriga in qua Imp.

ANTONINOC CEBAC EYC AYTK. KAICAP. Queste due parole in princ. PANEAE ΠΟΛΕΩΣ CYPIAE ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΤ. ΠΒ caput Jovis Serapidis, anno 8g e non 6g, come crede il Patino.

AYT. AEA . ΓΑΖΑ . . . . Forse ΓΑΖΑC, o ΓΑΖΑΕΩΝ Le, cioè A.3. Questa è di fabbrica Egizia, onde l'epoca è come le altre. Il Patino erra, perchè invece di ΘΕΑC vi legge ΘΣ per epoca, che nulla conclude. Chiaramente si legge, come ho detto L.

ΦΑΥΣΤΙΝΑΝ CEBAΣΤΗΝ ΦΑΝΕΑΣ ΠΟΛ . . . . ET q. Questa lettera dinota 90. ET. IIZ. 87.

AYT . KAIC . A . AYP OYHPOC ΚΑΠΙΤΩΛΙΕΩΝ. ZKY A. 426. Isis in templo tetrastylo. Qui erra il Patino scioglicudo Z per E

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΥ ΕΠΙ ΣΙΛΑΝΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ ΖΗ . Aliquando enim Z accipitur pro ∑ . A. 207.

ANNO A CHRISTO NATO MDCIIL

Lapide presso la cappella di sant' Elena. Abbiamla nel Palfero e nel mss. Rossi-

Questo Melchisspech Longhena nativo di Marosa presso il Lago di Como, fu padre di Baldassare Longhena architetto. Egli esercita-va la professione di tagliapietra; e negli atti del Capitolo di san Giuliano si aveva che nell'anno 1603 riscosse dei danari per alcuni lavori suoi di tagliapietra. Baldassare suo fi-gliuolo nacque in Venezia, e si applicò allo studio dell'architettura, e fu suo mecenate il cav. Duodo, e maestro lo Scamozzi per quel che si crede. Dapprincipio abusando del suo ingegno diede delle fabbriche, le quali ridondano dei difetti del secolo; ma dappoi è stato architetto d'ingegno e di valore, e venuto in grande estimazione, come ci manifestano le Opere grandiose che gli furono allogate. Del 1658 fu dato ajutante a Marco della Carità, proto ordinario della Procuratia de Supra: e due anni dopo il Longhena al detto Marco succedette nell'officio. L'opera principale che con-dusse fu la chiesa di santa Maria della Salute, la quale dimostralo, al dire del segretario nob-Antonio Diedo, oltre che dotato di speciosi talenti, fornito altresì di sodi principi, degno di stare fra gli architetti più esperti, e fra i più bravi statici e i più periti meccanici. Il Duomo di Chioggia fu architettato da lui; e rimpetto al palazzo Foscarini alla Mira, sorgeva il palazzo Contarini, detto delle quattro Torri, architettura del Longhena, ora adeguato al suolo, e che ci rammentava la pianta della chiesa della Salute. Nell' isola di san Giorgio Maggiore fece e il deposito del doge Domenico Michiel nel 1636, e la grandiosa scala del monastero. Il Seminario, casa che fu dei Somaschi, venne innalzato con suo modello, che il Veneto Senato approvò nell' anno 1670. Opera da esso architettata è il palazzo Pesaro, in uno degli angoli del quale si legge l'anno mocaxxix scritto in un cartello che tiene in mano una figura di pietra. Altri lavori condusse, e fra questi la cappella Vendramin e l'altar maggiore in san Pietro di Castello, i prospetti delle chiese di santa Giustina e dell' Ospedaletto, i palazzi Widman, da Lezze, Rezzonico, Zustinian Lollin e Battaggia; l'interno della chiesa dei Scalzi e il deposito del doge Pesaro ai Frari.

Mori in vecchia età nel di 18 febbraio del

RISS. NEC NON OMNIBVS HEREDIB. V. P. figlio suo di nome Baldino, architetto di assai poco valore. Dicesi che Baldassare fosse di piccola statura, vestisse sempre di nero, e fusse poi dolcissimo delle maniere e civilissimo del costume: nulla prosuntuoso del suo sapere, e facilissimo ad appigliarsi all'altrui parere, ove questo miglior del proprio gli sembrasse.

Di Baldassare ha fatta non troppo onorevole menzione il Temanza (Vite ec. f. 462). Ma rivendicò l'onor suo l'ab. Moschini tanto nella Guida di Venezia 1814, e seguenti, ove l'elenco hassi dell'Opere di questo architetto, quanto poi dettandone un bell'elogio che sta a pag. 95 e seg. del volume III. dell'Opera Le Belle Arti in Venezia. 1828, presso f Orlandelli. 8., dal quale elogio io ho tratto l' articolo testà scritto

Della casa Longhena bresciana fu Pietro Longhena valoroso soldato a' nostri stipendii al tempo della Lega di Cambray, e che fu ucciso in Brescia da un suo figliuolo nel 1533., del qual Pietro ha fatta menzione anche il cavaliere Gianfrancesco Gambara nelle Geste dei Bresciani durante la Lega di Cambray el Brescumi aurante la Lega la Cantora, (Brescia 1820. 8.) a p. 123 e 269, e del quale più cose trovansi ne Diarii del Sanuto. Fuvvi eziandio Giorgio Longheña ricordato dal cav. Gambara a p. 79 del detto Libro. Un letterato moderno F. Longhena pubblicò a Brescia nel 1818 un poemetto intitolato: La Tomba di lacopo Ortis dedicato ad Aristide Testori. E questo medesimo (se non erro) è quegli che diede fuori il Libro: Storia della Vita e delle Opere di Raffaello Sanzio da Urbino del sig. Quatremere de Quincy, voltata in staliano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di Francesco Longhena. Milano 1829, 8.vo grande.

PETRYS SYPERANTIVS VICTORII VIRI AM-PLISSIMI VENETAEO, CLASSIS, IMPERATO-RIS FORTISSIMI FILIVS HOGAVITYM FAMI LIAE SVAE SEPVLCHRVM RENOVATVRVS IBI ETIAM SERMI DNI IOANNIS PROGENI-TORIS SVI VENETIARVM PRINCIPIS MEMO-RIAM RENOVANDAM PER HONESTYM EXI-STIMAVIT.VTI CLARISS.GENTIS DE PATRIA EXCELLENTER MERITAE ATQ. PER ORBEM VNIVERSVM LAVDATISSIMAE LAPIDIBVS OVOO. DECENTIBVS GLORIA VENTURIS SAECVLIS INNOTESCERET.

Il Palfero ci conserva questo elogio alla casa 1682, lasciando molto denaro, ereditato da un patrizia Sonanzo (latinamiente SPERANTIA) an-

tichissima, della quale, oltre tutte le cronache vol. 581, e Cappellari). Prese dai Veneti le are discendenze nobili nostre che ne parlano, fu impresso un elogio dal padre Girolamo Antonio Parisotti minor conventuale, dottore in sacra Teologia, e istoriografo dell'Accademia degli Argonauti, col titolo: Superantiae historiae elogiasticus chronologicus epilogus ec. Lugduni MDCLXXXXII. 8. di pag. 57 numerate, dedicato a Lorenzo Soranzo cavaliere e senatore amplissimo che ritornava dalla Legazione Britannica estraordinaria.

PIETRO figliuol di VETTORE q. Nicolò Sorantra il 1450 e il 1500, notandosi al 1509 la sua morte. Di lui non trovo cosa distinta, ma di

Verrore suo padre sarà a dir molto nelle Inalle quali, quando che sia, rimetto il leggitore. Ma qui si nomina Giovanai Sonanzo doge di Venezia e questo è l'opportuno luogo a parlarne.

Giovanni Soranzo abitante nella contrada di s. Angelo era figlio di Antonio procuratore de Supra nel 1260. Educato principalmente nelle militari discipline divenne in esse espertissimo; il perché dopo avere sostenuta la podestaria di Chioggia (Serie ec. p. 52) il veggiamo nel 1296 capitano generale di 25 galee andar contra i Genovesi. La città di Caffa nel Mar nero posseduta allora dai Genovesi fu da lui presa per forza e messa a sacco. Sopravvenuta la fredda stagione, ne potendo di la partirsi, tenne sempre in sua balia parte della città, riportando ripetute vittorie contra quei Tartari ch' eran calati a difenderla; e aspettato poi miglior tempo, prima di ripatriare, depredolla di muovo, avendo tolte a' Genovesi tutte le navi cariche di mercatanzie che in quel porto avevano. L'anno seguente 1297 ripatrio, ma con sole 16 galee. perdute le altre colpa la pessima stagione, e il difetto di vettovaglie. ( Vedi il Cronico del Dandelo p. 406,7. Il Sanuto col. 578, e Daniel Barbaro nella miss. sua Cronaca ov' è più minutamente che altrove narrato l' avvenimento). Questo fatto gli recò grandissimo onore, e fu di tal gloria alla patria che si volle effigiato a colori da Giulio dal Moro in uno de' quadri del soflitto nella Sala del Gran Consiglio, ove tuttora s'ammira. S'oppose il Soranzo nel 1504 o in quel torno colle sue genti a' Padovani i quali contro a'patti che avevan col veneto dominio cercavan d'introdursi nelle lagune e far del sale a loro uso ; perlochè il Senato mando a smantellare un forte ch'essi a questo fine

mi a favore di Frisco o Fresco d' Este figlinol bastardo di Azzo Marchese di Ferrara, onde farlo signore di quella città, i Ferraresi difendendosi, molti danni avevano a' nostri recato. Per la qual cosa radunata da' Veneti nel 1308 una grossa armata e per acqua e per terra sotto il comando di Nicolò (dice il Sanuto), o di Marco (secondo la Cronaca mss. Zancaruola) Quirini, e riacquistata la città di Ferrara per lo suo valore, fu spedito il nostro Soranzo a fabbricarvi un Castello, indi fu eletto nell' anno zo trovasi in tutte le Genealogie nostre. Fioriya stesso a podestà di Ferrara. Fu in quel tempo che Clemente V scomunico i Veneziani se non avessero abbandonata entro un mese quella città, e nella Bolla erano spezialmente fulminati scrizioni della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo il Soranzo e Vital Michiel capitano nella stessa guerra, e che fu poscia sostituito podestà al Soranzo (Sanuto vol. 584 587. Laugier p. 190 194 195.) Ebbe la dignità procuratoria di san Marco de Supra nel di 15 maggio 1300, e pare che in quest'epoca abitasse nella contrada di s. Leone, notandolo il Coronelli ( Serie p. 23 ). Molto adoperossi il Soranzo per sopprimere nel 1310 la congiura di Boemondo Tiepolo essendo stato scelto insieme con Marco Manolesso. uomini ambedue espertissimi, per ambasciatore al detto Tiepolo onde indurlo ad umiliarsi al doge e alla Signoria (Sanuto p. 501). Finalmente avvenuta la vacanza del principato per la morte di Marino Zorzi, fu riempiuta colla persona del Soranzo elettovi nel di 13 luglio 1512; e ciò fu in vista e dei servigi alla repubblica prestati, e della bontà del suo carattere. Nel principio del suo reggimento l'anno stesso zione di Zara, che nel 1510 s' era di nuovo ribellata e ne aveva scacciato il conte suo Michele Morosini, la si riebbe con molti patti e condizioni, e fu posto a Conte il sopraddetto Vitale Michiel. Si ridussero pure nell'anno stesso a nuova fedeltà le città di Spalatro, Traù, Sebenico, e Nona, capitano dell'armata essendo Paolo Morosini per la conservazione di Negroponte. Clemente V nel 1313 levó a' Veneziani l'interdetto per la guerra di Ferrara. E del 1328 contra i Genovesi fu spedito Giustinian Giustiniani nel Mar Maggiore con 40, (o 44) galere e data battaglia prese navi 54 e fece prigioni 811; avendo anche lo stesso Giustiniano duca di Candia sedato i tumulti in quest'isola cagionati da'Greci. Questo è ció che più memorabile successe di fuori nel principato avean eretto nel sito detto Petadibo ( Sanuto del Soranzo. Dentro poi la città varie cose ebProcuratori di san Marco sopra le Commessarie za di viveri. cosicche divennero sei, e fu stabilita la casa loro in sulla piazza di s. Marco. Si fecer sei capi di Sestiere; e molti cittadini benemeriti al tempo della congiura del Tiepolo furon accettati nel Maggior Consiglio, e fu nel 1311, 1312, 1518. Del 1320 tu preso di ampliar l'Arsenale, e del 1325 si fece dal Doge a nome del Comun di Venezia l'acquisto del fondo detto Logo dai padri del monastero di san Daniele per quel-l'oggetto (Vedi le Inscrizioni di S. Daniele vol. 1, p. 315). L' ultimo anno del suo dogado, che ful il 1328, scopertasi altra congiura, capi della quale eran Jacopo Querini, Jacopo e Marino Barozzi (non Barizio), furon costoro appiccati sulla piazza di s. Marco. Delle quali tutte cose vedi il Dandolo (p. 411, 412) e più dif-fusamente il Sanuto (p. 598, 599) il Sandi (T. III.) il Tentori (T. V.) ec. Fu stimato allora cosa grande un avvenimento sotto questo doge, cioè che essendo stati mandati a donare ad esso doge da Federico re di Cicilia un Lione ed una Lionessa, ed essendo guesti insieme in una gabbia nella corte del Palazzo Ducale, la Lionessa partori tre Lioncini, uno maschio e due femmine, uno de' quali fu dal doge mandato a donare a messer Can della Scala; e questo parto successe nel 12 settembre del 1516. Ne fu fatto perció pronostico ohe il doge esser doveva fortunato, felice, e vittorioso. (Sanuto p 594.) Il Soranzo dopo avere governato anni 16, 4 Rime. Parti quattro. Milano 1606. 8. per e mesi 6, mori a' 51 dicembre 1328, d'anni 88, e fu seppellito in s. Marco nella Cappella del Battisterio, entro quel cassone di marmo che stà anche oggidi sulla parete della chiesa di prospetto alla porta per cui s'entra nella Cappella dalla strada. Non v' è, nè vi fu mai posta inscrizione, e solo lo stemma Soranzo, trinciato d' oro e d' azzurro, ch'è il primitivo della casa. Erro chi disse essere morto del 1527 ( Laugier p. 256 vol. III ) giacche avvi una epistola latina del contemporaneo Marino Sanuto Torsello che da ragguaglio della morte del doge Soranzo, accaduta l'ultimo di dicembre 1328 (Agostini Scritt. Venez. I. 448).

veggasi anche l'elogio latinamente scritto con eleganza dal cherico Veneto Antonio Stella (Elogia ec. p. 128.), e la sopranominata Cronaca mes. attribuita a Daniele Barbaro, la quale molti dei fatti avvenuti in quegli anni attribuisce all' ottima reggenza, alla benignità ed amorevolezza del principe Soranzo, sotto il

ber luogo. Del 1319 furono aggiunti altri due quale la città ebbe a godere anche abbondan-

Dello stesso nome e cognome, ma di nascita, di studii e di epoca assai differente si fu

Giovanni Soranzo de' cittadini Veneziani, figliuolo di Iacopo avvocato veneto. Circostanze particolari sulla sua vita privata non ho; so solo che era prete, dottore in filosofia e in ambe le leggi, e accademico fiorentino tra gli Spensierati lo Appagato. Dalle edizioni della maggior parte dell' opere sue pare che in una certa epoca della sua vita domiciliasse a Milano. Stampo, a me note, parte vedute, e parte tratte da cataloghi fededegni le cose seguenti:

1. Clori. Ottave dedicate a Mocenica Cappello capitania di Vicenza. In Vicenza presso gli eredi di Perin libraro 1594. 4.

2. Aminta. In Vicenza 1594. 4. 3. Dell' Adamo i due primi libri con sedici Canzoni per diversi al molto illustre signor Gio. Battista Paggi. In Genova appresso Giuseppe Pavoni 1604. 12. È in ottava rima il poemetto dedicato a Carlo Doria, dicendo l'autore che questi snoi versi sono nati in grembo a' suoi più gravi affanni. Le Canzoni son dirette a varii Genovesi i quali lo hanno sollevato nei suoi travagli, e hanno potuto trar voci di allegrezza fuori dalla sua bocca solamente avvezza a querele ed a sospiri.

l'erede di Pacifico Ponzio, e Giambatista Picaglia. Le due prime parti erano state impresse a Firenze per Volcmar Timan Tedesco nel 1604.

5. I Giuochi di Marte, o Descrizione della Giostra sostenuta dal sig. Francesco Adda co: di Sale. Milano 1606. 12.

6. Allegrezze di Milano per la celebrazion degli augusti natali del cattolico principe. Egloga pastorale. In Milano per Pandolfo e Marco Tullio Malatesta. 1608. 8,

7. L' idea del Cavaliero, in due parti divisa. Dialogo. Milano per Pietro Martire Locarni.

Del Soranzo parlano tutti gli storici; ma 8. Il Batista, ovvero Narrazione della cagione per la quale fu fatto morire il glorioso martire san Gio. Batista portata in scena. Milano per Pietro Martire Locarni, 1609. 12.

9. Il Ballo del Fiore, favola pastorale di Gio-vanni Soranzo nell' Accademia di sig. Spensierati di Firenze detto lo Appagato. Dedicata all' illustr. ed eccell. sig. co: Francesco

Martinengo Malpaga generale della Cavalleria leggera della sereniss. Repubblica di Venezia. Venezia appresso Evangelista Deuchino e Gio. Batista Pulciano 1609. 12. Accenna che fu suo protettore Girolamo Martinengo in Firenze Dice che tre componimenti Drammatici scrisse, dei quali uno è il presente Ballo del Fiore, e che questo Ballo è parto tramezzato nell'ordimento di certa sua favola della quale va tessendo eroico Poema col titolo il Cortese, e che va raccogliendo fila per tessere gli elogi degli uomini illustri della casa Martinenga. La data è di Brescia

primo gennaro 1609. 10, Lo Armidoro di Giovanni Soranzo all'il-

lustrissimo signor Francesco d' Adda conte di Sale ev. Milano appresso Gio. Giaconio Como libraro MDCXI. 4. Vi si premetton poe-sie e un epigramma di Aquilino Coppino in lode dell'autore. Questo Coppino ch'era professore di rettorica nella Università di Pavia, indirizzò al nostro Soranzo tre epistole latine che sono impresse a Milano nel 1615. 8. nell'ultima delle quali ch' è nel Lib. IV. p. 225. il Coppino dice al Soranzo ch'era a Roma; inoniam tuam sublevavi; lo che ho da una nota suss. di Apostolo Zeno. In fine di que-sto Romanzo in ottava Rima sono due l'avole, l'una delle materie, l'altra di molti nomi d'uomini illustri in arme, in lettere, e d'altri signori e amici dell'autore, il quale nel Canto xtil. Stanza 22. a pag. 454 ricordando i Veneziani Girolamo Martinengo, Andrea Guzzon, Giovanni Mocenigo li chiama lumi e sostegno del valore antico della patria mia. 11. Madrigali. Stanno nella Ghirlanda del-

l' Aurora di Pietro Petracci. 22. Sonetto in morte del cavalier Tiziano Ve-

cellio da Cadore. Sta a pag. 48. dell' Authologia ec. Venezia 1622, 12.

instituendo sacerdotum tyrocinio ut paratiores et diligentiores sacra faciant. Venetiis

1617. 8.

14. Viri opt. max. S. R. E. Pastoris simulacrum; seu de laudibus Beatiss. Papae Gre-gorii XV. Fragmentum ad illustr. et reverendiss. Principent Opt. Max. nepotem D.D. Ludovicum Ludovisium S. R. E. Cardinalem amplissimum. Romae apud Mascardum 1621 4. = Ioannis Superantii presbyteri philosophi et Juris Utr. Doct.

15. În obitum Romuli Paradisi J. U. D. Poe-

et doctrinae genere praecellentis a secretis insignis illustriss. ac reverendiss. D.D. Ruperti Ubaldini S. R. E. Cardinalis ampliss. familiaris Oratio Ioannis Superantii q. La-cobi avoc. filii presb. philosoph. I. C. ad eundem illustriss. ac reverendiss. princ. Cardin, Ubaldinum. Romae ex Typogr. Mascardi 1623. 4.

16. Dell' amore della patria, e che si dee morire per difenderla dai nemici ferri, e per salvarla dalle malvagge lingue. Ragionamento. In città di Castello per Santo Moli-

nelli. 1630. 4.

Vedi il Quadrio ( Vol. II. 288. III. 120. IV. 78. V. 411, VI. 592 600. ). Il Crescimbeni (Storia della Volgar Poesia. Roma 1714. Lib. V. 466. n. 109). Il Cinelli (Bibl. vol. IV. 255). L' Argellati. (Scritt. Milan. III. 1345. 1421.). Apostolo Zeno (Lettere Vol. II. ediz. 1752. p. 362.). L'Allacci (Drammaturgia p. 32. 136. 139.). Il Foscarini Letteratura p. 346, nota 23. ). Catalogo dei Libri del fu Senator Iacopo Soranzo, a stampa in 8. ec.

21

PRANCISCO PRIOLO IOANNIS PROCVRA-TORIS FILIO ELOQVIO, SAPIENTIA CLARO, DVPLICIQUE VENETAE CLASSIS CONTRA TURCAS IMPERIO CLARISSIMO SUMMAE APVD CIVES AVCTORITATIS VIRO SVM-MAEO, APVD POSTEROS VENERATIONIS HEROL CONSACRATYM EST, ANNO DOMINI MDXXIII CVRANTE FRANC.º PRIOLO D. MARCI PROC.28 NEPOTE.

Nel mss. Palferiano abbiamo questo elogio e in altri che da esso copiarono.

Di Giovassi f. di Costantino q. Lorenzo Priv-13. De Mysteriis Missae seu Kathechesis pro Li veneto patrizio ho detto nelle Inscrizioni di Andrea della Certosa (Vol. II. p. 70.)

FRANCESCO PRINCI suo figliuolo fu approvato er l'ingresso nel Maggior Consiglio l'anno 1441. Dapprincipio fu provveditore in Po, nella Puglia, nell'Insubria, e contro li Corsari; e nel 1485 eletto generale dell'armata contro il Soldano d' Egitto, represse gli attentati di lui, e assicurò l'Isola di Cipro, secondo che scrive il Genealogista Cappellari. Questo Genealogista ha pure notato che nel 1487 era il Priuli l'rocuratore del cardinale Michieli, vescovo di Verona nella domanda fatta da questo a quel Comune tae praeclarissimi, et in utroque eloquentiae de' luoghi di Monteforte, Bovolon, e Polo, come

spettanti alla Chiesa. Eletto di nuovo nello stesso anno 1487 a capitan generale, ed essendovi rumore che Bajasette re de' Turchi apprestasse una grande armata nel Mare Egeo, ebbe ordine nel susseguente 1488, trovandosi a Corfu, di andare di bel nuovo alla disesa dell'Isola di Cioro, a cui credevasi che Bajazette avesse rivolto l'animo. Il Priuli unitosi a Cosma Pasqualigo, e a Nicolo Cappello giunse in Cipro, ma nulla opero, perchè aven lo inteso il l'urco la lino venuta, si ritiro nell' Ellesponto. ( Sabellico dec. IV. 878. Bembo vol. 1. p. 24.). Nel partire dall'isola il Priuli levo donna Fiorina che fu moglie di Marco Cornaro, e madre della Regina di Cipro Cattarina, per condurla a Venezia. Poco lungi dall' Isola s'abbattè in mare in una barca francese sopra cui era Rizzo, o Riccio Marino Napoletano giá gran Ciambellano del Re di Cipro defunto, che ammazzo Andrea Cornaro zio della Regina, e aveva segretamente trattato di torre il dominio del Regno a Catterina. Quindi il Priuli, spedito Nicolo Cappello a custodia dell' Isola, mando a Venezia in ferri Rizzo Marino; e venne a disarmare in Istria; ma dal Consiglio di X. ebbe commessione di ritornare nell' Isola, e condurvi Giorgio Cornaro fratello della Regina ad essa destinato per indurla a venire a Venezia cedendo il Regno alla Signoria. Alla qual cosa benche di mal animo avendo acconsentito Cattarina ( come già in altra Inscrizione più a lungo ragioneremo) monto essa col Capitan generale in nave a' 14 di maggio 1489, e in Venezia giunse a' 6 di giugno di quest' anno (vedi Navagero. Storia, vol. XXIII. Rer. Ital, p. 1197. 98 99. Bembo. Storia l. c. ).
FRANCESCO PRIULI da alcuni chianiato Gran-

FRANCESCO fu figliuolo di Gianfrancesco q. il sullodato Francesco. Ebbe a moglie nel 1511 donna Lise Trevisan di Marino. Fu Capitanio di Vicenza eletto nel 1522 alli 6 luglio; e giusta la Parte 20 luglio 1522 di far altri tre Procuratori di s. Marco per imprestito, fu scelto nel 25 detto il nostro Priuli procurator de Supra col-l'esborso di 10 mila ducati. Il Sanuto segna l'elezione nel 27 luglio, donienica, e nel 28 la mattina si presentò in Collegio vestito di veludo alto e basso accompagnato dalli Procuratori e da assai parenti vestiti di seda. ( vol. XXXIII. tro desiderio nutrendo che quello di ben servip. 343. ). Egli visse in questa dignità anni 20, e morendo lu sepolto nella Chiesa di s. Loren-20 ( Coronelli. Storia p. 73. 74. ). Nota il Cappellari che da' Padri fu mandato a decidere le difficili controversie che vertivano colli Signori quella famosa controversia aveva patiti, e bisodi Arquà.

Tom. III.

sco Priuli ambasciatore. Questi era figlio di Michele q. Francesco Priuli, e di Lucrezia Contarini f. di Pietro; ed era della famiglia abitante a sant' Eustachio. Nacque del 1770 a' 4 di dicembre, come dalle genealogie patrizie di M. Barbaro q. Marco. Fin da' primi suoi anni erasi dato agli esercizii della più soda pietà e religione, per modo che reputando i suoi ch' egli dedicar si volesse al culto divino, gli procaccia-rono una delle più ricche prelature del Veneziano dominio. Ma egli quanto devoto verso Dio, altrettanto pio verso la patria volendo nel modo per lui possibile servirla, ricusò la prelatura, e datosi a' Magistrati interni ed esterni, in ognuno corrispose pienamente alla propria intenzio-ne e alle speranze della patria. Fra tutti questi incarichi tre furon gloriosi, cioè le tre ambascerie da lui sostenute ; la prima in Savoja l'anno 1600, la seconda in Ispagna nel 1603 e la terza in Germania nel 1609. In Ispagna era andato privatamente fin dal 1391 con Francesco Vendramino (poi patriarca di Venezia) allora ambasciatore a quella Corte, e fermatosi quat-tr' anni interi ad altro non attese che a procacciarsi la più squisita cognizione delle usanze e degli ordini di essa, e non contento di ció volle girare tutte le provincie della Spagna, apparando perfettamente anche la lingua Castigliana. Cosicché andato poi egli stesso ambasciatore colà nel 1603 poche cose nuove gli riuscirono. Infatti egli già conosciuto quivi per l'addietro, e usando tutte le maniere di ottimo ambasciatore, si cattivo la benevolenza di tutta la nazione Spagnuola, e poté trarne partito a favor della repubblica nella spedizione di alcuni importantissimi affari, oltre di che potè fornirsi delle migliori istorie e costituzioni di que' regni e di molti libri e scritture a penna toccanti all' amministrazione di essi. Grandissime spese egli fece in coteste sue ambascerie, e piuttosto da principe, che da privato gentiluomo, e diceva egli stesso che stando a V enezia li bastava l'anno per le sue spese straordinarie di voglia piccola somma di ducati, ma che trovandosi fuori in carico pubblico non si poteva tenere di non ne spendere le decine delle migliara, non al. re al suo principe, mettendo in non cale perfino la propria sua sanità. Anzi nel tempo dell'In-terdetto essendo egli in Ispagna costretto a letto con febbre cagionata da' travagli che per gnandogli parlare al re, il quale cinque leghe

Merita però qui particolar menzione France

era lontano da Vagliadolid dove allora stava la Corte , si risolse di andare così maiato a ritrovarlo. In questa ambasciata il Priuli fu fatto Cavaliere dal Re. Anche l'ultima volta che venne eletto ambasciatore a Cesare, era stato sconsigliato di andarvi da' suoi parenti ed amici, e dallo stesso Doge che teneramente l'ama-va e ne faceva grandissima stima, in vista del clima freddo, e della sua malferma salute. Ma il Priuli a tutti rispose, che a gloria grande si sarebbe attribuito il lasciar sotto peso di pubblico carico la vita ch' e' misurava non col lungo corso degli anni, ma con l'eccellenza delle belle e magnanime azioni. E in effetto morì durante l'ultima sua legazione a Praga nel 1610 a' 23 di maggio, dopo otto mesi che v'cra andato. In ogni momento della sua vita moderò il Priuli se medesimo ottimamente, fuori . come accortissimo e prudentissimo ambasciatore, e in casa, come senatore sapientissimo ed integerrimo; onde fu che nelle sue arringhe sempre aderiva alla migliore opinione. che come tale era dagli altri abbracciata e presa; e per la fama che godeva di uomo pratico delle cose del mondo politico veniva bene spesso fuori d'ordine richiesto del suo pa rere. Questi finalmente è quel Francesco Priuli cavaliere cui il celebre Sarpi addirizzava sue lettere, undici delle quali assai importanti per le particolarità di que' tempi, trovansi nel volume VI. delle Opere del Sarpi (Helm. 1765. 4.) che comprendono lo spazio dal 13 ottobre al 18 dicembre 1609 tempo in cui il Priuli era ambasciatore di S. M. Ces. a Praga. Esso è ricordato dal Sarpi anche in qualche parte dell' Historia particolare delle cose occorsetra il sommo Pontefice Paolo V., e la serenissima Repubblica di Venezia gli anni 1605. 1606. 1607.

Ci restano di lui varie cose manuscritte in più esemplari e in varie biblioteche, e nell' Ar-

chivio Generale.

1. Relazione di Spagna di Francesco Priuli. (Codice Marciano in fol. di carte 24 N. DCXXXI. b. classe vii.). Comincia. Sebbene che il dar conto de siti et costumi esterni richiederebbe maggior sapere et maturità della mia,:. Termina: pure per il più si contano 150 mila anime de quali non ve ne saranno 20 mila naturali di Madrid. Questa non è una Relazione fatta come ambasciatore, ma è un Itinerario o Diario del viaggio da esso fatto in Ispagna con Francesco Vendramino stato eletto ambasciatore a quella Corte; e l'autore

dice che non iscrive per informare altri delle cose di la, ma per servirsene a richiamo della propria memoria. Comincia il 18 marzo 1592, e giugne al 29 aprile 1593, in cui trovavasi ancora in Ispagna l'autore. Il carattere pare originale.
Relazione di Savoja (Codic. cart. fol. in

s. Marco di carte 58. classe vit. num. DCXXXV.) Comincia. Piacque alla Serenità vostra di comandarmi ch' io andassi a servirla nell' Ambasa, di Savoja . . . Termina. Io mi stimerò glarioso se col consumare le sostanze col perder la vita stessa potro acquistare titolo di non inutile loro servitore. La scrittura è di Marcantonio Padavino fratello di Giambatista, il qual Marcantonio era Segretario del Priuli. Dà un prospetto dello stato della Savoja, e delle relazioni di esso con altri principati. Vi stette 56 mesi circa. Nel codice Marciano polxix, classe viii. v' è la stessa Relazione coll'anno 1603; è pure di carattere del Padavino, ma con pentimenti e giun-

3. Relazione di Francesco Priuli di Savoja ( Codice Marciano di carte 45 classe vitnum. DCLXXIII. secolo XVII.). Questa è diversa dall'anteriore segnata al num. 2. Comincia. Dovendo io dar conto a questo Ecc. Senato del Stato del sig. Duca di Savoja che nel corso di tre anni che mi sono fermato a quella legatione ho veduto et osservato in tempo di guerra, di tregua, et posso dir anco di pace ... Termina: Supplirà però sempre una divozione ardentissima et una prontezza molto risoluta colla quale saranno sempre senz' alcun rispetto spese et profuse per ogni minimo cenno della Serenità vostra et delle signorie vostre illustriss. Vi sono alla fine delle annotazioni, ossia giunte da farsi a varii siti della Relazione. Egli la divide intre par-ti. Nella prima considera il Duca assolutamente in se stesso indipendente da tutte le altre aderenze e rispetti si di Francia, come di Spagna; nella seconda, come congiunto col Re cattolico, e la fine è il disegno di questa unione; e nella terza quello che da cotesta congiunzione sia seguito. Ebbe per segre-tario Domenico Domenici, e poi Pietro Bartoli, e come assistente ebbe il cittadino Benedetto Tiepolo f. di Almoro, giovane di 19 anni, di estraordinaria capacità (dice il Priuli), di prontezza d'ingegno incredibile, di giudizio, e di memoria felicissima.

Relazione di Francesco Priuli di particolari

detto del Pontefice con la Repubblica et dell' accomodamento et di tutto il seguito sino alla di lui partenza di Madrid . ( Codice cartaceo Marciano in f. di carte 28 classe vit. num. oczaw, del secolo avit. ) Comincia: Sono stati di tanto momento li dispareri passati tra il Pont. e la Serenità vostra, che sebbene sopra di loro ho scritto quanto ho saputo, tuttavia per non ommettere questo residuo del mio debito ho stimato a proposito il rappresentare ora un breve compendio di particolari più gravi toccanti alla Corona di Spagna . . . Termina: onde con la separazione fra gli altri principi si raffigurano di far restar il loro Re superiore a tutti. Divide la cosa in tre parti. La prima tratta della di-chiarazione che fece Sua Santità delle pretensioni che aveva col Dominio Veneto fino al pubblicare del Monitorio. La seconda, di tutto l' intervallo che passò fino alla revoca dell' Interdetto. La terza del rimanente occorso dall'accomodamento fino alla partenza del Priuli da Madrid. Quantunque moltissimo sia stato scritto e stampato su questo proposito, nondimeno è interessante anche questa Relazione per ciò che immediatamente riguarda la Corte di Spagna. La copia che ne sta nell' Archivio Generale ha la data ao agosto 1606.

5. Relazione di Spagna di Francesco Priuli. (Codice Marciano cartaceo classe viz. num. DCXXXVIII. di carte 48 in fol. ) È la solita Relazione finale; quindi diversa dalla preceden- 9. te al num. 4. Comincia : Dovendo rappresentare alla Serenità vostra la potenza del maggior Re della christianita. Termina: et esse potranno dire d'usar carità verso un devoto et humile lor servitore. Divide il discorso in tre parti. Nella prima parla dei Regni e Stati rimossi dalle alterazioni a che sono sottoposti; nella seconda della persona e qualità del Re disunito, ed unito colla forma del Governo, e nella terza degli accidenti e conseguenze spettanti alla Corona di Spagna col restante di quegl' interessi che possono essere anche comuni ad altri principi. Fu suo precessore Si-mon Contarini, e successore Giocanni Soran-zo. Ebbe per Segretario il sunnominato Marcantonio Padavino, del quale è la scrittura di questo codice. Dice che in questa carica e in quella di Savoja ha esso Priuli occupato sette anni continui. La Relazione è nell'Archivio Generale colla data 1608 26 giugno.

più gravi occorsi per occasione dell'inter- 6. Primo Registro di lettere dell'Ill. sig. Frandatto del Pontefec con la Repubblica et cesco Prulis critte nella sua ambascieri ail
dell'accomodamento et di tutto il seguito
Savoja, principia li 19 giugno 1601 fino 23
Savoja, principia li 19 giugno 1601 fino 24
Febriqo 1602. Marcautonio Padavino 26
Febriqo 1602. Marcautonio Padavino 1602
Febriqo

7. Registro secondo di lettere scritte dall' Ill.
sig. Francesco Priuli nel fine della usa amidasciata di Savoja dal primo marzo 1603 finosa Marcantonio Padavino secretario (Codice Marcina ocatacco di carte 185 classe vinnum. Dextutu, di mano del Padavino), Cominicia: Dopo averi 1sig. Duca den considerato... Termina: per sistenere il decoro
proprio e quello dei uni ministri. Il codice
ha in fine copie di lettere dell'Ambasciator
Simmo Contarnii.

8. liegistro primo di lettere scritte dall'Illust. di Spagna che incomincia a 50 settembre 160, fino a 15 aprile 1606. Marcantonio Padovino Segretario (Codice Marciano Nozuno DCXXIV, classe VII. di carte 194, scritto dal suddetto Padavino / Comincia Portato il re dall'ordinario suo gusto in questi tempi della caccia... Termina accio che pensino al rimedio prima ch'egli sia sforzato di esacerbare il suo signore il suo signo

9. Letter serite dal Piuli nella sua am'asciata di Spagna dal giorno 6 maggio 160;
fino al giorno 4 febbrajo 1007. Comincia:
Con tanta confusione si va mutando questa
Cotte... Tertuma: spero però coll' aiuto di
Dio poterni presto porre in camunino. Gratie. (Codice in fol. del secolo XVII), che
era presso il nob. Locenzo da Ponte patrizio
veneto, e che vedesi essere il secondo regisirro di queste lettere che abbiam veduto al
num. 8).

10. Registroprimo di lettere scritte dal Illustr.
sig. Francesco Priuli can nella sua ambasceria all'Imperatore alli 9 settembre 1603
fto al 10 maggio 1610 (Golee Marciano
classe VII. num. DCLX. fol. scritto di mano
classe VII. num. DCLX. fol. scritto di mano
classe VII. num. DCLX. fol. scritto di mano
classi commonato del prierisca. Termina; m'è parto di avvisarli all' EE. VV.
acciocche ne cavino ora la toro infinita pruacciocche ne cavino ora la toro infinita pru-

denza quel construtto che può uscire da sole parole. Manca il Registro secondo che avrà contenute le lettere fino al 23 maggio 1610 in cui come si è detto mori esso ambasciatore essendo in Praga. Tutta poi questa collezione di dispacci, o lettere dalla Savoja, dalla Spagna, e dalla Germania, è in-teressantissima perchè più particolarmente, che non si fa nelle Relazioni finali, si tratta

de' maneggi di quelle corti .

11. Lettere credenziali date dalla Signoria all' ambasciatore Francesco Priuli, ed altre cose relative ad ambasciatori. Questo voluminoso codice Marciano (classe VII. num. DCXVII) vedesi essere stato raccolto ed unito dal Priuli per proprio uso e del suo segretario, contenendo Diplomi, Dispacci, Esposizioni in collegio fatte da ambasciatori forastieri, Risposte loro date dal Doge, Commessioni. Lettere di Ercole Salici ambasciatore de'Grigioni, Trattati con essi. Ragguagli di ambasciatori nostri in Collegio, Scritture relative all' Interdetto, Lettere in cifra ec, tra gli anni 1604. 1605, 1606. 1607. ec. 12. In un altro codice Marciano (classe VII,

num. DCXXIV. a, cartaceo di carte 29 nu-merate, del secolo XVI. ) trovasi un Viaggio o Itinerario del Vioggio di Spagna de c. Francesco Priuli q. c. Michiel procur. Ma io credo che malamente sia attribuito al nostro Francesco Priuli; primo perchè queste parole Viaggio o Itinerario ec. sono di mano moderna in confronto di tutto il carattere del Codice ch'è antico, ossia del tempo stesso in che fu intrapreso il viaggio cioè del 1572; secondo perchè il carattere originale di questo codice è affatto differente dal carattere originale del Priuli che riscontrasi terzo, ( e questo basta sopra ogni altro motivo) perché il nostro Francesco del 1572 era appena nato, come si è veduto di sopra-Del resto in tutto il libro non si nomina mai l'autore, il quale sempre rozzamente scrivendo comincia: 1572 adi 10 lugio viaggio ch' io feci in Spagnia. Parti el clar. sig. Antonio Tiepolo eletto ambasc. in Spagna. . . Termina. Arivai a Venetia ritrovando la casa mia sana, e ció fu nel 29 maggio 1573. Sembra però che l'autore sia patrizio, e si era acconciato col Tiepolo ambasciatore, con Ottavio Finotti, con Michele Rizzo, con un camericre e due servitori.

stampe un libro intitolato: Sommaria Ilisto-ria della elettione e coronazione del re de' Romani compresa in un breve discorso ec. Venezia per il Giunti e il Ciotti 1612. 4. Dopo questo Discorso vi è con separato frontispizio: Compendio della Bolla di Carlo quarto imperadore con la descrittione de circoli e stati dell' impero ec. Venezia per il Giunti e il Ciotti 1612. 4. Ora il Canini nella de-dicazione che fa a Michiel (non a Pietro come per errore si legge nel Foscarini p. 401. n. 209) figlio di Pietro Priuli e nipote del nostro Francesco cavaliere dice : La Raccolta delle cose aggiunte al precedente Discorso della elettione del re de Romani fu fatta a dirne il vero per la maggior parte ad ultro fine gli anni passati in Praga dalla gloriosa e selice memoria dell' illustris, signor Francesco Priuli cavaliere e zio di V. S. Clur, quivi morto dono la stanza di otto mesi nell ultima delle tre ordinarie ambascerie fatte da lui per il serenissimo v. principe. Dobbiamo dunque al Canini l'aver non solo conservate queste Giunte, o Memorie del Priuli, ma l'averle auche fedelmente pubblicate, senza farsi bello della cosa di un altro. E questa, per quanto a me consta, è la sola operetta che del Priuli si abbia imprest sa, bench' anche alterata, dicendo il Canimi che per la maggior parte è fattura del Priuli. Tutta poi questa Dedicazione, o Prefazione, come la chiama il Canini, è un continuo elogio a Francesco Priuli; dal quale elogio una piccola parte ho io estratto per le sopraindicate particolari notizie.

Anche Francesco Priuli patrizio Veneto giovane che fiori nel principio del XVI Secolo mesparso nelli sopraddetti altri codici Marciani; rita particolar menzione e per gli studii suoi, e per l'infelicissima morte che fece. Erudito in ogni disciplina, si era dato principalmente allo studio dell'astrologia, caro perciò essendosi reso ad Agostino Ghigi Senese nomo illustre e per ricchezze e per dottrina: ma pria di tutti si era reso accetto a Leone X, il quale soleva dire che l'astrologia già estinta, era rivissuta finalmente nel solo Priuli. Aveva anzi questi composto un libro intorno alla genesi dell' astrologia, e aveva spiegato cose recondite, e solo note al Pontefice, e predetto ció che in seguito si fu ad unguem verificato. Per la qual cosa il Pontefice pensava di rimunerarlo con qualche grado d'onore ; se non che da un momento all'altro pre-25. Girolamo Canini d'Anghiari diede alle so il giovane Priuli da non so qual furore staun servidore fu ricuperato, e posto ad asciu-garsi innanzi a un focolare più dell'usato acceso Il Priuli però, girato poco stante l'occhio, e visto che il servidore non c'era, si gittò repente in mezzo a quel fuoco. Accorso il servo, che poco lungi era, trasselo dalle fiamme ma contratto i nervi, e quasi istupidito. Riferita ogni cosa al Ghigi, ordino che il giovane custodito fosse con ogni cautela, al fine che il furore non s'inasprisse. Ma il Priuli, aspettato tempo, per far cessare il sospetto della sua persona ne' custodi, approfitta della negligenza loro, e ito ad una stalla, come se volesse veder di una sua mula, quivi trova uno stilo, e messoselo alla gola, quanto più può si sforza di cacciarvelo en-tro. Se non che il servidore accorso giunse a tempo di usar di tutto il vigor del suo braccio per trar di gola il ferro, e salvar dall' eccidio l' infelice giovane. Condotto questi nel letto, i medici lo visitarono, e dopo alquanti di comincia a risorger sano, si trattiene co' colleghi, fa vista di aver posto da parte qualunque rea in-tenzione. Il Ghisi lo invita a celebrare il di suo festivo intervenendo alla sacra funzione che stava per farsi in un vicino Oratorio; e il Priuli pronto mostrandosi a compiacere all'amico manda il servo a prendere gli abiti necessari per adornarsi. Ma intanto che il famigliare va fuor della stanza ov' era il Priuli tuttavia a letto, e che il Ghigi, nulla di male temendo, sen parte, egli dato d'un salto dall'altissima finestra, precipita al hasso, e si fracassa la spina dorsale, mezzo morto restando. Raccolto fra le grida, e il compianto di ognuno vien posto in lettica, e fuor di Roma trasportato si da in mano de' Chirurghi, ma il Priuli non vuole assolutamente alcun soccorso dell'arte, fisso di morire. Giunse a quei di Pierio Valeriano suo condiscepolo e grandissimo amico, e visitato il Priuli, futto pose in opera per persuaderlo a lasciarsi curare. Acconsenti finalmente lo sventurato, e sommi dolori senza aprir bocca sofferendo, lasció che gli si aggiustassero le ossa infrante. Ma pero ne il Valeriano, ne Ferdinando Siculo medico di Leone X, ne alcuno degli altri amici suoi poterono indurlo a prendere pur una goccia di cibo durante cotesta cura, quantunque tenutagli

bili di totsi là vita. È aspettato un giorno in cui ciatogli il cibo, avesser tentato ogni via per l'ar trovavasi col detto Ghigi a vedere le miniere che lo volesse tranguegiare. Alla fine quegli che di allume, si sottrasse destramente dalla com- non avera pottuto moriere ne di acqua, ne di pagnia in un bosco, e dall' alto di un argine si fuuco, ne di ferro, ne di precipizi, mort dopp precipirò nel sottoposto canale. Ma fortenata cinque giorni di volontato digiuno, fra le bracmente poca acqua essendovi, e sopravrenuto cia del solo Valeriano, e nell' età di non anus servidore fu ricuperato, e posto ad asciu- cora compiti anni a8.

Tutta questa storia, e più particolare narra latianamente il Valeriano nel curioso libretto: De litteratorum infellicitate. (Venetiis 1620. 8), p. 45 e seg. Egli non ci dice il nome del padre di Francesco, e sarebbe in vero difficile a stabilito fav' varii che di quell' epoca viveran, se il Sanuto non ce lo avesse conservato. Quesso Storico nel Vol. XVII. p. 553. dice Lettere di Roma del 6 dicembre 1515 serice Lettere di Roma del 16 dicembre 1615 serice del 160 dicembre 1615 serice del 1615 dicembre 1615 serice del 1615 dicembre 1615 serice del 1615 dicembre 1615 dicembr

#### 22

EXTREMVS HIC MORTALIVM OPERVM LA-BOR | F. S. DE RVIGNO MONTIS OLIVETI | QVI TERTIO IDVS SEPTEMBRIS DIEM OBIIT MDV.

Oltre il bel pavimento di cui abbiamo detto al num. 7. di queste epigrafi, aveva di mirabile la Sagrestia di questa chiesa anche gli armadii lavorati a bellissime tarsie da r. Seasanno as Rovaco, e da f. Giovanni da Verona; il quale fra Sebastiano avera lavorati, anche i sedili di tarsia che erano nel coro, nei quali, oltre ai disegni dei fogliami che vi sono et le prospetite, vi sono ritate in 53 sedili 54, città delle principali del mondo appunto come elle sono, con molto artifisto et washezza.

de Chirurght, ma il Priuli non vuole assolutamente alcun soccorso dell'arte, fuso di morire.

Giunae a quei di Pierio Valeriano suo condiscepolo e grandistimo amico, e visitato il Preliui, no Ferando da Bergamo negli armadii che lutto pose in opera per persuaderlo a lasciarai veggoni nella Sagressia di san Marco; così pur cuarae. Acconsenti finalmente lo venturato, e sossemi diolori senza aprir hocca soffrendo, lascio anti Etna sui quali leggevasi la presente lince gli si aggiuntassero le ossa infrante. Ma però ne il Valeriano, ne Ferdinando Siculo medito in tella sua Stonia Olivetana, e poscia dal Rossi coi Leonex, via èleuno degli altri amici suoti nel suo manoceritto altrove citato. Due però di coli concordi cara, quantunque tenutagli vano presso il sig. Canonico Agostino Corrier; con ordigim aperta a viva forza la bocca, e ca- l'uno rappresenta una gubbia con entro un uccel-

413

lo; l'altro una prospettiva architettonica. Vedi to pregevole del secolo XV, la qual porta met-Flam: Cornaro (T.IX. 191). Francesco Sansovi teva nella cappella di santa Francesca. Ora sortam. corrarol (1.13. 191) cramecteroanseos teva nem exppena un santa ranseca. Ora so-no. (Venetia, Lib. V. 77. 1.) Il Coronelli che pea la soglia sta una Madonna a messa figu-lo dice morto nell' undeci agosto 1505 (Isola- ra di rilievo, e sul fregio è scolpita la pre-rio I. 46.) Giannantonio Moschini. (Guida di: sente Inscrizione, la quale fa vedere essersi Venezia Vol. I. p. 386. ove si vede che Schia- eretto quell'ornamento in memocia di quelvone dalla patria si nominava anche il detto l'Hivotat di cut si è letta la epigrafe sepolora-fra Sebastiano, e Vol. II. p. 629. 650); e lo ri- le al num. 15. corda anche monsignor canonico Stancovich (T. III. p. 99 della Biografia Istriana).

23

### F. PETRYS DE VENETIIS MDCXVL

Presso l'imboccatura de' balaustri dell'altare di sant' Elena in una pietra in terra si leggevano le dette parole (dice il mes, Rossi che le copiò); quindi io credo che o il pavimento o qualche altra parte della cappella di s. Elena sia stata fatta eseguire o a spese, o sotto la direzione di cas Pierso da Venezia nel 16:6.

24

#### MDXV. DIE XVIIL APRILIS

EGO DOMINICVS ALEPPO EPISCOPVS CHISSAMENSIS CONSECRAVI ECCLESIAM ET ALTARE HOC IN HONOREM S. HELE-NAE ET RELIQUIAS BEATORYM MARTY-RVM LAVRENTII ALEXANDRI ANASTASII ET SPIRINI IN EO INCLVSI SINGVLIS CHRI-STIFIDELIBVS, HODIE VNVM ANNVM, ET IN DIE ANNIVERSARIA CONSECRATIONIS OM-NIBVS IPSAM VISITANTIBVS OVADRAGIN-TA DIES DE VERA INDVLGENTIA IN FORMA ECCLESIAE CONSVETA CONCEDENS.

Dal Cornaro (IX. 191.) si copia questa Memoria della Consacrazione, la quale era scritta in pergamena e collocata entro la mensa dell'altare ov' era il corpo di sant' Elena.

al nnm, 16. di queste Inscrizioni.

OPT . IVVENIS . GABRIELIS . HAYGHEL MEMORIAE. HAEC. STRVCTA. Nel chiostro ch' è quasi intatto (anno 1825)

CONTARENORYM CINERES La famiglia patrizia de' conti Contanta di-

avvi una porta di bella architettura e con orna- scendenti da Bearvect a san Samuel ( ora par-

HIC IACET RDA MATER ELISABETH CALEGARI ORYT DIE PMA APRILIS MDCCXXI

Mi fu data questa lapide dall' Ingegnere Casoni nel luglio 1826. Essa sembra qua trasportata da altro luogo, giacché monache qui non c'erano; tanto più che stava questa pietra abbandonata nell' ortaglia dell' isola.

#### DE SIER NICOLO . ROSO MARCER E CONPAGNI

Anche questa piccola lapide in carattere gotico, che quindi sembra del secolo XIV. ebbi dal sig. Ingeg. Giovanni Casoni nel giugno 1827, la quale sta in una stanza ad uso di latrina, così ridotta dall'antico Campanile già demolito. Roso cognome per Rosso, o Rossi, MARCER, venditore di merci. Probabilmente anche questa fu da altra Chiesa trasportata.

Sulla soglia superiore di una porta del maazzino verso la corte dietro la chiesa; magazzino che faceva parte del monastero, il signor Casoni ha letto nella stessa occasione I. M. R.

P. 1760.

E nel Convento in piano superiore sopra la Del vescovo Arepeo ho abbastanza parlato soglia di una porta, composte di pezzi a musatco di terrazzo comune, lesse egli pure allora queste lettere cosi propriamente:
P G VILNTIVS VERONÆ 1782.

28

tempio, come gia si veduto nei pricento. Liu: Andrea, Interior, Giambianisa abunano Atti ma che y'ebe tumulazione della detta famiglia tomba alla Certosa. (Vedi Stringa Lib. V. p. fu la nob. donna Bianca Zusto Contarini ava dei 175 J. Il Martinioni però (Lib. V. p. 216 J ha superstiti conti Giambatista, Nicolò e Marcos esgutio il Sansovino.

SANT' ELENA

SANT' ELENA

4.15

rocchia di san Stefano) aveva il suo sepolero fratelli Contarini, dalla gentilezza dei quali ho in questa chiesa, collocato a piedi dell'altar queste notizie: ...: Vedi però anche le Inserimaggiore, ed unicamente coperto da grande sioni della Certosa (Vol. II. p. 90) nella nota lastra di marmo nero colla suddetra epigrafe ove raccogliesi che alcuni anienazi di questa in lettere di bronzo dorato. L'altare di bel famiglia Dionigi, Nicolò ec. chibero sepoliura marmo, ci la palla che l'adoranza, gappresen- nel l'aemipi di sant'andrea dalla Certosa. Ciò tante l'Adorazione dei Re Magi in tavola, del ha detto il Sansovino nel lib. V. pag. 81. della Palma vecchio, che ho ricordata nel proemio, Venezia; ma però lo squarcio relativo del e che era si conserva nell'I. R. Galleria di Brera Sansovino nella ristampa fattane dallo Stringa e che era si conserva nell'I. R. Galleria di Brera. Sansovino nella ristampa fattano dallo Stringa. im Milano, apparteneva a questa famiglia Cos» nel 1606, fil levato dalla cheissa della Certosa, ransi, perchè alle spess di lei venne ogni cosa e posto in quella di san' Elena; cosicchè semo rattenete edificata. Colla sopperessione dei mo bra che lo Stringa abbia volute correggere uno naci cestò la famiglia di far uso del sepolero, sbaglio del Sansovino asserente che questa far essendo anche ad altri oggetti stato disposto di miglia Contarini, e g'il dividudi sun Dionigi, Tempio, come già si è veduto nel promio. L'ul. Andrea, Nicolò, Giambanista abbiano, avuto

Fine della Chiesa di sant' Elena

# INDICE

# DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

### DI SANT'ELENA

Il primo numero è del millesimo, il secondo è dell' Inscrizione.

ALEPPO Domenico 1503. 16. 1515. 24. LOREDAN Alvise ) Paolo ) 1502. g. ALESSANDRO (s.) martire. 24. AMBROGIO da Milano. 1418. 2. Pietro Pietro altro 1458. ANASTASIO (s.) martire. 24. Pietro altro 1479. Antonio 1480 BALBI Eustachio 1480. 12. Pietro 1540. 15. Iacopo 1471. LORENZO (s.) martire 24. BONO Andrea indrea ) Francesco ) 1581. 17. MUAZZO Daniele \ 1460. 14. Niccold BORROMEO Alessandro 1418, 1. 1431. 3. Borromeo 1418. 1, 1422. 4. PESENTI Adrianna Filippo 1431. 3. Andrea Benedetto CALEGARI Elisabetta 1721. 26. Giannantonio) CAPPELLO Andrea PIETRO da Venezia 1616. 23. Lodovico 1467. 8. PRIVLI Francesco 1480 Paolo Francesco altro 1525) 21. Vettore Giovanni 1440. CONTARINI famiglia - 28. CRISTOFORO da Milano 1418. 2. REVERTI (de) Matteo :422. 4. RIGO da Milano 1418. 2. ELENA (s.) 1. 6. 24. ROSSO Francesco 1521. 11. Niccolo s. a. 27. FERRO Adrianna. 1597. 18. RVBEO (v. Rosso) GIVSTINIANI Francesco ) 1479. 7. SEBASTIANO da Rovigno. 1505. 22. SORANZO Giovanni doge 1312) Pietro 1480. Vittore 1450. HAYGHEL Alberto ) SPIRINO (s.) martire 24. Gabriele ) 1488. 15. 25. Lorenzo TALENTI Antonio 1521. 11. LONGHENA Francesco ) 1603. 19. Tommaso 1403. 5. 6.

# TAVOLA DELLE ABBREVIATURE

D. IM. Deo Immortali D. M. Deo Maximo F. Frater F. S. Frater Sebastianus M. D. Magnifici Domini
M. H. P. Monumentum hoc posuere
OR. Ordinis
P. C. Poni curavit.

# INSCRIZIONI

NELLA CHIESA

# DI SANTA MARIA MAGGIORE

E SUOI CONTORNI

DEDICATE

ALLI NOBILI SIGNORI

FRANCESCO MARIA
E PASQUALE CHERICO REGOLARE DI S. PAOLO
FRATELLI MALIPIERO

PATRIZII VENETI,



Viveano unite alcune devote donne, che noi chiamiamo pizzochere, in un romitaggio posto presso alla Chiesa parrocchiale di sant'Agnese nel Sestiere di Dorsoduro, e desiderose di fondare colà un Monastero di stretta osservanza ne chiescro nel 1483 col mezzo di Domenico Morosini Savio del Consiglio la permissione, Erano queste, fra le altre, Paola ed Eustachia sorelle figliuole del q. Pietro Zentani, e Lo-dovica figliuola di Alvise Usnago. Ma sebbene il Senato avesse nel 20 dicembre di quell'anno conceduta la grazia, sendo Consiglieri Marco Pesaro, Nicolò Lion, Marino Garzoni e Tommaso Lippomano, pure non ebbe clietto; e solamente pochi anni dopo Catterina, una delle romite, domando di poter fondare questo Monastero non più in quel luogo, ma in uno assai rimoto, benchè fosse nello stesso Sestiere. Nella sua supplica al doge Agostino Barbarigo presentata, chiedeva che si degnasse di con-cederle tanto terreno degli arseri novi a sant Andrea, quanto fosse bastante per fabbricarvi sopra una Chiesctta, ed un piccolo Monastero in nome di santa Maria Maggiore e di san Vincenzo, ove essa ercmita con altre degne donne rinchiuse potessero condur vita osservante. Nel di 11 novembre del 1/97 un Decreto del Senato annul alla supplica a tenore delle informazioni del di 20 settembre date dalli provveditori al Magistrato delle Acque Iacopo Venier, Pietro Dnodo cd Alvise Emo . (Inscriz. 1.). Angusta era dapprima questa Cappella dedicata a san Vincenzo, ma avendo un buon uomo di nome Agostino (dicon alcuni che costui era frate conventuale di santa Maria Gloriosa dei Frari) donata una immagine di Nostra Donna di antica greca pittura, questa venne in tanta venerazione appo il popolo, che poco dopo, e specialmento nel 1503. 4. 5. (1) sorse in quello stesso luogo un Tempio maestoso da allora in poi intitolato Santa Maria Maggiore. L' immagine della detta Madonua, intagliata in rame vedesi a pag. 9. deil' Opuscolo: Venesia favorita da Maria. Relazione delle Imagini miracolose di Maria conservate in Venezia ( Padova, Manfre 1758, 12.), giuntavi analoga descrizione. Il merito maggio-re di cotesta fabbrica lo ebbe Luigi Malipicro patrizio Veneto (di cui all' Inser. 19.) il quale atterrato l'Oratorio o Cappella antica, la fe' erigere sul modello della Basilica di santa Maria Maggiore di Roma, apponendo sulla facciata esteriore sopra la maggior porta, e sul prospetto del campanile lo stemma della casa sua Malipiera. Accresciuto venne pure dalla pubblica liberalità e dalla pietà dei fedeli il Monastero, che sotto l'istituto Serafico fu ridotto per comando di Alessandro VI. da Girolamo Trivisano abate di san Tommaso di Torcello Commissario e Delegato Aposto-

<sup>(1)</sup> Nelle carte dell'Archivio generale troviamo: 1503 28 ottobre. Supplica delle Monache e decreto per aggrandire la fabbrica == 1505, 3 marzo. Terminazione che concede terreno per labbricar la Chiesa e il Monastero sopra il tenere di sant'Andrea.

lico nel 1503. Non avvi lapide di consacrazione, ma da tempo immemorabile celebravasi a' 22 di sebbrajo. Stettero queste donne, ch'erano in numero di cento circa (1) sotto la direzione dei Frati Minori fino al 1594, in cui per decreto di Clemente VIII furono anch' esse con altri Monasteri assoggettate alla giurisdizione del Patriarca di Venezia (Mss. Monache). Giunta da ultimo l'epoca della soppressione dell'ecclesiastiche regolari corporazioni furono queste donne nel 12 agosto 1805. concentrate con quelle della Croce di Venezia, ch' crano dell'Ordine stesso, e il Monastero pel decreto 28 novembre 1806 fu consegnato alle truppe di terra : una gran parte del qual Monastero l'anno 1817 la notte 17 venendo il 18 maggio bruciò senza che ne fosse pur toccata la Chiesa. Questa officiata dopo la partenza delle Monache, da un prete, il quale qualche ristauro anche vi fece, fu poscia consegnata all'Amministrazione dei Tabacchi, ed in suo potere è tuttora, conservando la primitiva interiore ed esteriore sua forma. Quantunque ingombrato il pavimento quasi sempre da sacchi di tabacco ed altri oggetti relativi, nondimeno ho colto varii momenti in cui era in parte vacuo, ed ho potuto copiare sopralluogo alcune inscrizioni, essendo in qualche sito conservato il pavimento di marmo. Altre le trassi dal solito codice di Giangiorgio Palfero che le ha a carte 178, e da altri Codici già ricordati a suo luogo.

Rinomata era soprattutto questa chiesa per le superbe opere di pittura che tutto all' intorno, e nel mezzo ancora sulle colonne sorreggenti le tre navate si ammirava-no, per cui una perfettissima galleria di autori della Scuola Veneziana era a buon dritto chiamata, Alcune di queste dipinture sono oggidì sparse in altri luoghi pubblici della Città, come puossi vedere nella Guida dell'ab, Giannantonio Moschini; e per quelle che v'erano e più a Venezia non sono, consultarsi ponno gli Scrittori nostri intorno la pittura, Boschini, Ridolli, Zanetti cc. Anche di cappelle e di altari, ch'eran undici, c di altre ricche suppelletili vedevasi adorna, alcuni de' quali altari rimangono tuttora in piedi sebbene assai mal conci. Non sarà discaro dal seguente elenco, che. io ho compilato colla scorta dei Testamenti ed altre autentiche Carte dell'archivio di questo Cenobio, conoscere l'epoca e i nomi di quelle persone che fecero dono alla Chiesa o al Monastero di pitture od altre suppelletili, o che vi eressero cappelle ed altari o tombe, o che in altra guisa benemerite si resero di cotesto luogo.

1. Alvisc o Luigi Malipiero soprallodato col suo testamento 1536. 17 giugno in atti di Bonisacio Soliani dice : Item lasso tutte le mie tapezarie de razo et de scarlato e tutti li tapedi al monasterio de santa Maria Mazor, le qual tapezarie li sian date per inventario, Item lasso el mio fornimento da letto de damaschin limonzin per conzare el sepulcro del nostro Signor in la mia capella, le qual tutte cose voglio che siano usade per el conzar de la Chiesia e de la mia capella . . . . Nel codicillo de' 13 dicembre 1537 aggiunge: item lasso tutti li mei quadri d'imagine dei Santi a la chiesia de santa Maria Mazor da esser messi in chiesia . . . Item lasso i miei pro e cavedali che di tempo in tempo si scoderà dal Monte Novo siano depositadi, li qual danari voglio che siano spesi a compir la chiesa di santa Maria Mazor e di salizzarla di pietre veronese. Item che sia compida la mia capella delicatamente et honorevolemente. Item che sia murado in circuitu tutto il terren delle monache, che sia compido il suo inclaustro, salizado lo inclaustro e la sponda del pozzo. Avvi poi fralle carte del Monastero l'inventario di tutto ciò che Camilla Fo-

<sup>(1)</sup> Del 1695 erano cento dodici come da Parte presa in Pregadi pel loro mantenimento.

scari relitta del suddetto Alvise Malipiero consegna al Monastero in esceuzione del Testamento e Codicillo di Alvise, = La consegna è in data 14 dicembre 1538. Vi sono varii tapeti, il fornimento da letto di damaschin, varii arazzi, fra li quali 17 a figure e verdure de diverse sorte = un antiporta de razo d'una figura de Nostra Donna resada de seda et horo . . . Ei ni quali 17 quadri sono marcati i seguenti: 1.º Un quadro grando con la cena di mis. 1º 3º.º e di apostoli. 2º Un quadro de san Jeronimo. 3.º Un quadro del presepio. 4.º Un quadro de Nostra Dona fou compido. 5.º Un quadro de Nostra Dona fato in tondo, che soleva ester spechio el qual resta in man de dita 11.º Camila insieme con un pano de altar de razo da esser dato a dite monache ad ogni suo bon píaszere.

2. Franceschina relitta di Francesco da Canal da san Nicolò lascia col suo Testamento 12 marzo 1506, un quadro alla giesia di santa Maria Mazor da conse-

gnarsi dopo la morte di frate Francesco Canal so fiol,

3. Ĉatterina relitta del q. Girolamo Galvani di Padova, e moglie di Ottaviano di Pagani del confin di san Luca con suo Testamento 8 febbrago 1518. ordinando di essere sepolta in santa Maria Maggiore dice: lasso et voglio che subito dopo la mia morte sia dado al prefato monestier di santa Maria Mazor lo mio quadro grando della Madonna ch'è mio, oltra la mia dote.

4. Gabriele di Garzoni cavaliere Gerosolimitano, con suo testamento 14 ottobre 1572 in atti di Gasparo Foliani ordina, che in termine di uno anno sia facto in Giesia di santa Maria Maggior in qualche parte dove parerà star meglio uno altar conveniente al quadro di Nostra Donna, il qual continuamente tengo nella mia

camera, che sia bello, honorato e devoto cc.

5. Simon Lando cavaliere e secretario ducale con suo testamento 2 gennaio 1584. posto primo marzo 1584 in atti di Cesare Ziliol lascia al monastero di santa Maria Maggiore per adornamento della Cappella grande tutti li suoi quadri di casa devoti, cioè l' Ecce homo la Nostra Donna con san Pietro, et il suo ritratto quando era d'anni quaranta in circa, quello di san Tomaso et delli altri Apostoli, quello delli Filiorum Mater Zebedei, quello del Centurione, quello dell' Adultera, l'Arca di Noe, la Maddalena, li quattro tempi dell'anno, quello del Christo in agonia, et un altro con l'Istoria del Testamento vecchio, et il suo ritratto di pietra cotta, et il suo scudo et il suo Fanò, et doi altri suoi ritratti uno da giovane et uno da vecchio. Gli lascia mille ducati in ornamento degno e singolare della cappella grande di questa Chiesa col parere e risoluzione delli maggiori proti della città : Lascia inoltre al Monastero il suo privilegio di cavalleria che gli concesse già la gloriosissima memoria di Ferdinando imperator da esser conservato dalle reverende abbadesse sopraddette; e benefica poi il Monastero con beni fondi ec. Simon Lando era di famiglia cittadinesca figlio di Giacomo q. Simone, aveva a moglie Elisabetta . . . stava a san Gregorio, e fu l'ultimo della sua discendenza.

6. Giulia Fontana sive Trivisan con suo testamento in atti di Domenico Zordani 21 decembre 1624, oltre una mansionaria lascia tutti li quadri che hanno l'imagine del Signore, della Madonna e delli Santi siano dati alle monache di santa Maria

Maggiore da esser messi nella giesia.

7. Margarita figliuola di Sebastiano de' Barbieri relitta in terzo voto di Antonio de Giacomo Codazzi col testamento 20 aprile 1663, ordina il quadro della Madonna che si attrova sia dato alle monache di santa Maria maggior.

8. Lucietta Checata del q. Pietro relitta in secondo voto del q. domino Nicolò Cali-

gera (o Caligora) già spisier medicinale all'Aquila d'oro in campo a san Barnaba, col testamento 1677 33 felbrajo in atti di Agostino Cavertini, vuol esser sepolta in santa Maria Maggiore, lasciando mille ducati alle Madri, e li tre quadri che sono nella sua camera dalla banda del letto acciò li mettino nel choro per me

moria di mio marito et sua.

g. Donato Marcello (fa di Antonio) capitano in Candia, con testamento 29 marzo 1526 ordina che il suo corpo sia portato in Venezia, e posto nella chiesa di santa Maria Maggiore done sia fatto una cappelletta et fatto un' arca. È certo che v'era in questa Chiesa anche negli ultimi tempi l'altare di casa Marcello, ed cera il primo a sinistra entrando in chiesa. Arca una tavola dipinta, secondo il Boschini, da Francesco Alberti veneziano, ma secondo il Ridolfi seguito anche dallo Zanetti, da Batista d'Angelo detto dal Moro veronese, e rappresentava la Madonna sotto un albero, ni lati san Giovanni e san Marco, e sal piano alcumi ritratti de' signori di casa Marcello in vesti ducali coi foro fanciulii. (Vedi Ridolfi II. p. 173, e Zanetti p. 288). È fama appo di noi, che quella Tavola fin fatta eseguire per divocione da uno della famiglia il quale era stato sepellito vivo, e fu pressoche mirocolosamente salvato. Io però nè nelle carte del Monastero, nè altrove ho trovata menzione scritta di cio. Nessuna epigrafe poi v'era sulla sottoposta tomba.

10. Andrea Bomben q. Pietro del confine di san Rafael, col testamento 21 settembre 1505 in atti di Isidoro Bagnolo piovano dei santi Apostoli dice: Luscio che m. Zuanne mio fratello me facci compir la cappella e farca mia, la qual siano messa in la capella dell' imagine della Vergine, 200 l'imagine fu posta da s.... Avri poi istrumento 3 maggio 1555 con cni il Monastero conecde a Pietro e Filippo fratelli Bomben q. Polo fratello di delto Andrea di poter erigere la propria sepoloritali.

tura nella cappella maggiore.

11. Marino Badoer figliuolo di Alessandro col testamento a giogno 1679 in atti di Agostino Zon, ordinando di essere sepolto nella Chiesa del monsetero di santa Maria Magdio voicino alla cara sua figliuola naturale monacha in esso Suor Maria Maddalena, e nel secolo Camilla, dice: il mio bacile d'argento che mi fu donado dalla Comunità di Corjà con la mia arma intagliata sopra, lo lascio alla Sacrestia della Chiesa di santa Maria Maggiore, il qual pesa onse 169 centosessantanove, e anche il suo brocho d'argento il qual pesa onse 68 sessantaotto, con condizione che non si possano vendere, nè in alcun modo alienare, e debbano usarsi nelle funzioni pubbliche.

12. Domenico Zorzi nel gennaĵo 1666 areva promesso a suo nome e di sua consorte di erigere un altare nella Chiesa di santa Maria maggiore nel termine di uu anno, giusto l'accordo seguito tra esso e le monache del di 24 gennaro suddetto. Ma non

pare che siasi eseguito.

A tutti questi si aggiunga la famiglia Moceuigo (Inser. 18); la Polani (Inser. 24); la Giustiniana che avera un altare di finissime pietre; la casa cittadinesce Ballariu (Inser. 20), e le famiglia pur cittadine Marconi (Inser. 10), e Marini (Inser. 12) che averano parimenti

eretti a loro dispendio degli altari.

Numerosissima è poi l'a serie di altri henemeriti per lasciti di beni fondi, di mansionarie, ed dianari, che parte averano tomba, e parte no; trovandosi fra' più antichi nei Testamenti ricordati una Maddulena relitia di Giacomo de Coltis, e figlia del q. Giovanni Gritti del 1505; un Lasaro Trevisan da Oderso del 1511.,

un Antonio Tron q. Stai del 1533; un Angela Grigolin del 1547; un Andrea di Zaghi del 1588; un Costantin Teodori, o di Teodoro del 1538; un Angela di Pace figlia di Pietro del 1562; un Donadeo Marucini del 1565; una Paola da Milo refitta di Benedetto Bondomier del 1573; Morosina Morosini refitta del doge Marino Grimani del 1612; una Lacrezia Lasse figlia di Pietro Lasse ciprioto del 638; una Prudenza Pressaval o Persaval refitta di Michele Lorenzoni del 1637.

Da un Inventario di sepolture che esisterano nella Chiesa, senza inscrizione, si vede ch'era una di Andrag dall'Orsa; altra della famiglia Centana; altra del Tolda; una di Marcautonio Persona. E fra gl'illustri rammentati nelle epigrafio nelle illustrazioni è Francesco Mocenigo (num. 18). Alvise o Luigi Malipiero suacecnnato (num. 19), vani della casa patrisia Longo (num. 23); Andrae a latri Odoni o Udovi (num. 25); alcuni de' Prioli (num. 27); Domenico Zane (num. 29), Valerio Faenti (num. 36) Sefano Contarini (num. 33); alcuni dei Soperati (num. 36) ec. Notisi che per volontà del sopra accennato Alvise Malipiero non si potevano crigree in questa Chiesa ne sepolture, ne altari senza espressa licenza del Malipiero del autoi eredi. Ciò apparisee dall' Istromento 1532 17 novembre, in cui egli fa la relativa domanda alle Monache, in vista del molto denaro speso nella fabbrica della Chiesa, fino dai fondamenti edificata tutta oltre la cappella grande e la cappella dei nobili da Cà Polani; e in vista che non cessa di spendere nella continuazione della fabbrica. E così pure nel Codicillo 1538 ordina che non sian fatte sepolture in Chiesa, se non tante quanti sono gli altari, che son cinque per banda, fia li campi per mezzo le colonne, non volendo

altri altari.

Parlarono di questo luogo il Sansovino (Venezia Lib. VI, p. 96 tergo); lo Striuga (Lib. VI, p. 189); il Martinioni (Lib. VI, p. 269, 270); il Martinelli (Ritratto 1705, p. 476, 477); il Coronelli (Guida 1724, p. 370, 371, e. 1744, p. 245, 246); il Cornaro (Eccl. Venet. V. 369, X. P. II. 340, XIV, 297, e nelle Notizie Storiche p. 514, 555 bl a Cronara Feneta 1727, P. II. 356, 307, e. e. e.,

Notizie Storiche p. 514. 515); la Cronaca Veneta 1777. P. II. p. 306.307. ec. ec. Anche il Sanuto nei suoi diarii fece qualche volta menzione di questo Monastero, e leggesi sotto l'anno 1509, p. 397 mese di luglio Vol. VIII, che esso Monastero ricevette le monache di santa Chiara di Treviso, colpa la guerra di allora ricoveratesi in Venezia. Ecco le sue parole: Noto perche quasi tutto Treviso di done e robe era svidato, alcune monache observante di santa Chiara fuora di Treviso dil hordine di san Francesco viveno di intrada numero 52 con la lhoro roba con licenza de' so superiori venneno in questa terra e introrno nel monastero di sunta Maria Mazor, e steteno sin poteno ritornar secure. = E altrove (Vol. XVIII) adi 18 marzo 1514 comenzò il perdon di colpa e di pena noviter auto a santa Maria Mazor, monestier novo = Adi 22 novembre 1528 (Vol. XLIX. p. 120) fu posto per li consieri poi leta una gratia di le monache di santa Maria Mazor, che atento la poverta lhoro, et viveno di elemosina dimandano una galia grossa dil arsenal di quelle sonno innavegabile, et cussi fu posto e preso. Era costume di allora di donare le galce disusate a' poveri Monasteri, onde colla vendita del legname ritraessero qualche sussistenza = adi 18 settembre 1533. ( Vol. LVIII. p. 440.). Fu posto per li consieri e cai di 40, poi leto una suplicatiom di le monache di santa Maria Mazor num. 80 dimandano li sia fato un pozo et cussi messero che per li provved, di Comun li sia fatto un pozo.

Non tralascierò da ultimo di ricordare, che la vasta pianura, la quale si estende nella laguna dirimpetto a questa Chiesa, e che dicesi Campo di Marte per gli esercizi militari che vi si fanno, fa conformata nei primi anni del corrente secolo dalle escavazioni dei canali della Città, e venne benedetta solennemente dal Cappellano militare che vi celebrò la messa nella domenica 31 agosto 1828. Questo campo serve anche a passeggio, e a qualche pubblico spettacolo.

PRINCIPIUM | HVIVS TEM | PLI FVIT AN | DOMINI | MCCCC | LXXXXVII | DIR XX |

Scolpita sul pilastro in cornu epistolae della Cappella Maggiore si legge questa Memoria. (lo scarpellino fece TENPLI) Essa è riportata anche da Flaminio Cornaro (vi. 372), il quale però ommise die xx sert., ch' è l'epoca in cui provveditori al Magistrato delle Acque diedero informazioni sulla supplica della romita Catterina. Vedi ciò che ho detto nel proemio. Contemporaneamente alla suddetta epigrafe furono scolpite le seguenti parole sopra la porta magiore interna, che stà dirinipetto alla Cappella Maggiore = confirma . noc . DEFS . QFOD . OPE-BATTS . Bs.

D. O. M. | . . . POSANO L' OSSA DI GIOVAN-NI DIO TIGVARDI | .... LIER DALLI DVE ANGELI. NON SOLO A SE STESSO | MA AN-CORA A POST. I POSE IN PERPETVO OVE-STO MONVMENTO I ANNO MDCLXII.

Dio 71 Guandi. Giace sul pavimento sopra si-gillo sepolorale in chiesa. Nei siti corrosi s'intende QVI RIPOSANO.... e ZOGELIER all'insegna delli DUE ANGELI. Nelle carte del monastero si ha che Zuanne q. Alberto Dio ti guardi giojelliere all' Insegna dei doi Angeli a Rialto fece il suo testamento nel 1662 adi 14 gennajo, pubblica-to li 15 detto, col quale benefica il Monastero presente di duc. 50 per una volta tanto.

3

L. D. O. M. | VIVENS SIBI ADE | PTVS DEI-PARAE DEVO I TIONE PERMOTYS SAR | CO-PHAGI ECCE SACER LO | CVS VBI HVMARI PIE | VVLT D. LAVRENTIVS | BELTRAMEL- un ragguaglio. Fedel Fedeli nella sua mss. Sto-LVS | S. TH. D.

BELTRAMELLI. L'ho letta sul pavimento in chiessimo del camino et della lingua turchesca.

L'epoca sembra del secolo xvis,

Abbiamo anche avuto un Marco Alessandri sa. L'epoca sembra del secolo xvis,

Ton. III.

D. O. M. | CAESAR ALEXANDRI VENETUS | MAGNA NOMINA ANIMI DOTIBUS AEMULA-TVS | PROBITATE AVXIT FIDE COMPLE-VIT. I POST SEX ET SEPTVAGINTA ANNO-RVM FELICIOREM CVRSV | HIC DEMVM QVIESCIT | VI. NON. DECEMBR. MDCCX. | LYCRETIA VXOR MOESTISSIMA | POSVIT.

ALESSANDRI. In chiesa sul suolo l' ho veduta e

Di questo cognome il Foscarini (Letteratura p. 411. num. 248.) ricorda un Vincenzo Alessandri Veneziano Segretario del Senato, da cui fu spedito in Persia l'anno 1570 per indurre il Re Tamas a prender l'armi contra Selim, che aveva assalito il Regno di Cipro. Di lui abbiamo la Relazione che ne fece al Senato, manuscritta, inedita, la quale comincia: Dovendo io Vincenzo degli Alessandri, secondo il comandamento fattomi ultimamente da V. S. mettere in iscrittura tutto quello che ho diligentemente osservato, oltre a quanto per mie lettere ho scritto nel corso di xxi. mesi dal di che io mi partii da' suoi piedi per andare in Persia. Finisce: non sarà pericolo tanto grande che basti a scemar punto in me'di quell' ardentissima volontà che ho sempre avuto verso questo serenissimo Stato. Una copia ne possedeva il Foscarini, un' altra era in Fiorenza nella Riccardiana. Una pure ne abbiamo in s. Marco nella Miscellanea N. 64. classe vi. secolo xvii. e il Darû nel vol. vr. p. 593. 594, registra fino a 12 oopie di questa Relazione cogli anni 1572. 1574. 1575. 1578. Trovo poi indicata nel Catalogo de Codici già posseduti dal Senatore Jacopo Seranzo (Tom. 1. cod. num. c.xx. num. 24.) una Relazione di Vincenzo Alessandri del Regno de Persiani 1571, la quale comincia: con-fina dal Ponente col fiume . . . . finisce : Bai-bart, Toccat et altri luoghi. Questa sembra una cosa diversa dalla Relazione sopracitata. Bisognerebbe poterla vedere per accertarsene con ria della Guerra di Cipro Lib. I. chiama Vicenzio Alessandri cittadino di Venetia instruttis-

Veneziano il quale entrato ne' cherici regolari

Teatini fece la sua professione in questa città a' 3. di maggio del 1596. Si esercitò nella pre- ve l'ho copiata. Potrebbe essere di origine Mandicazione, e abbiamo alle stampe il panegirico seguente il quale non fu recitato da lui, ma da coni Mantovano già procuratore della Corte di un giovane per nome Claudio Ongaretto nobile padovano nella Chiesa de' SS. Simone e Giuda di quella città; i cui parenti in pegno di gratitudine lo fecero stampare col nome del suo legittimo Autore : Orazione nella Solennità del martirio di s. Giuliano. In Padova per Gio. Batista Pasquati 1636. in 4. ( vedi il Mazzuchelli vol. 1. p. 445. )

L'intagliatore in rame Innocente Alessan-dri era pur Veneziano, del quale già terrà parola Monsignor Moschini nella sua Storia su quest'arte presso i Veneti; e la sua famiglia esi- le altre sul pavimento. ste tuttavia nella classe de' Negozianti.

Facost. Giace sul pavimento in chiesa di dotovana questo cognome. Vive oggidi Pietro Fac-Giustizia di Verona poi Consigliere di Appello in Venezia, ed ora Presidente al Tribunale di

BENSFACTORIBVS | HVIVS TEMPLI AC MO-NASTERII | ..... DICATYM | FVNDATORIS ARBITRIO | MDCXV.

Tomba comune che vedesi poco discosta dal-

5

D. O. M. | DOMITILLAE MATRI SVAE | IV-LIVS FANTONVS FILIVS I SIBI ET DILE-CTISSIMAE VXORI SVAE ! MONVMENTVM HOC POSVIT | ANNO DNI MDCLXIL MEN-SE LAVGVSTL

FANTONI. Holla copiata sul pavimento in chiesa coll'altre.

Di questo cognome si è distinto un prete Viniziano Antonio Fantoni alunno della chiesa di s. Silvestro il quale diede alla luce tradotte ventiquattro Orgzioni dell' eloquentissimo s. Gio. Grisostomo, Venezia per il Colombani 1764. : e nel 1804, diede un'altra sua traduzione, cioè l' Esortazione dell'Arcivescovo di Alessandria sant Atanasio ad una Sposa di G. C. Venezia per il Tosi in 8. Questa traduzione usci nel monacarsi di Cattarina Balbi Valier fralle Donne di s. Croce della Giudecca. Vedi l'ab. Moschini nella Letteratura Veneziana. T. n. p. 257. e l'ab. della Valentina nel mss. Catalogo dei Preti Veneziani illustri del secolo xvm. Del Fautoni è pure la versione del libro francese, di cui pur troppo si fa poca lettura, e nessuna pratica, intitolato: Osservazioni sulla Eloquenza del Pulpito. Venezia, Palese, 1795, 8.

DASOVAE SUMA PIETATE FORMINAE HOAN-

PVLVIS ET OSSA 1 N. D. VRSVLE MARIPE-TRO INSTINIANE | HIC INCENT | INSSY IOANNIS MARIPETRO EIVS FRATRIS | ET HEREDIS, LOBIT ANNO MYCCVIII, XXX, IA-NVARII I ETATIS SVE XXXXVIL

Leggesi sul pavimento:

Giovanzi Malipigno patrizio veneto figlio di Vettore q, Giovanni aveva una sorella di nome ORSETTA che fu moglie di Almono' Zustimin q. Benedetto q. Giannantonio; la quale col Assartio 29, gennaĵo 1708. benefice il Monastero di s. M. Maggioro e lasciò erede esso Giovanti, como dice la epigrafe. Questo Giovanni era nato del 1662. a' 9, gennaĵo m. v., del 1688. si ammoglio in donna Verdizotta Verdizotti q. Francesco, e mori del 1709.

In un Codice cartaceo mss. presso il fu ab. della Valentina trovo: Le rovine de Turchi. Componimenti Accademici nel Collegio patriarcale di Murano di Giovanni Malipiero p. v. l' anno 1684. È facile che sia il nostro. Il Muti nella sua Penna volante ridotta in penna seria. Venezia. Poletti 1702. in 12. seconda impressione a pag. 78., e a pag. 149. col num. xxvin. e num. Lvii. ba due Lettere addirizzate all' Illustriss. sig. Giovanni Malipiero (che può egualmente essere lo stesso ) in cui dice: siete cusi focoso di spirito e la virtà vive così dimestica ne' vostri pensieri che ell' è una quasi dirò ingiustizia non rimunerarli ..... Avete vestita la toga con l'abito della virtà. Voi vo-NES PACONI AMANTISS. FILIVS | SIBIQ. lete esser l'invidia di pite d'un canuto, avve-AC POSTERIS POS. | OB. XV. KAL. AVG. gnaché in età cos florita maturate le scienze, MDCXIX. ed ischerate con l'erudizione exALOYSIVM MORA I PIETATE GRAVEM AC PRVDENTIA | VIRVM | IN SINV PATRVM SVORVM | INTVERE VIATOR, | VIXIT AN-NOS LXXIIL | OBIT ANNO MDCXLV. | DIE XX. IVLII.

Mons. Non è famiglia patrizia. L'epitaffio sta in chiesa sul pavimento.

10

D. O. M. I IOANNES MARCONVS CIVIS VE-NETVS ANDREAE FILIVS | FRANCI. NEPOS ARAM A PATRE GLORIOSAE VIRGINI | DI-YOQ. NICOLAO DICATAM ADDITO | PAVI-MENTO PERFICIENDAM CVRAVIT | ANNO DOMINI MDCXVII.

Marcont Anche questa lapide ho letta sul pavimento. Un Carlo Marconi fino dal 1483. era Guardian grande della Scuola di s. Giovanni Evangelista. Un Bernardo figlio di Carlo Decio Marconi venne eletto dal Consiglio di Dieci vicario generale delle Miniere nel Vicentino, come da Lettera undici Novembre 1524. diretta ai Rettori di Vicenza. Il Marconi sicco- HOC EX DVRO LAPIDE ALTARE CO | STRVme in ciò intelligentissimo venne incaricato di visitare tutti quei luoghi, provvedere e regolare ciò che facesse d'uopo con ampia facoltà in fama e probità.

MARIAE | FRIDERICI CONTARENI D. M. P. FILIAR | SVMMA VENVSTATE | NITORE EXI-MIO | VITAEQ. INNOCENTIA AC PIETATE SINGVLARI | SS. IOAN, ET PAVLI IN XENO-DOCHIO GUBERNATRICI | CELEBERRIMIS CONSTITUTIONIB. | PERPETVO MEMORAN-DAE | ZACCARIAS GRIMANVS SENAT. INTE-GER. | PER AN. " XX. MEN. IV. DIES III. AMANT. CONIVGI | ADIVNCTVS | VXORIS DILECTISS. OSSIBVS SIC EA IVBENTE ( AC CONIVGIL INCOMPARABILIS MONVM. EIVSO. POSTERITATIS COMMODO | F. C. | VIXIT ANN. LXII. MENS. IX. DIES III | OBIIT XX. IVLII MDCXXIX.

Giace, e l'ho letta sul suolo colle precedenti. s. M.

Lo scultore fece PROBE invece di PROBES --CRIMMANYS invece di CRIMANYS: ed è poi incerto se debba leggersi DIES 1111., oppure DIES

LII. nel fine dell'epigrafe; sembra piuttosto III. Zaccania f. di Gianfrancesco q. Zaccaria della patrizia casa GRIMANI nato nel 1563, ebbe a moglie nel 1599, donna Cecilia Pisani q. Vincenzo; e morta questa, piglió nel 1609. donna MARIA CONTARINI figliuola di Federico procurator di s. Marco; mori poi Zaccaria nel 1654, co-me dalla Continuazione alle Discendenze patrizie di Marco Barbaro.

DI MARIA CONTARINI fa abbastanza elogio questa lanide che la indica e bellissima donna . e piissima, e benemerita governatrice dell' Ospi-tale de' ss. Giovanni e Paolo, cui ella aveva date lodatissime costituzioni, Fu dapprima moglie di Marcantonio Zorzi q. Marco; e poscia del Grimani; e mori del 1629. a' 20 di luglio,

corrispondendo la lapide cogli Alberi Patrizii. Di FERRACO CONTANINI che fu celebre procuratore di s. Marco troveremo memorie in più luoghi di quest' Opera, e specialmente nella chiesa delle Zitelle alla Giudecca, alla quale rimetto il leggitore ad opportuno momento.

XIMVS NO VT NOSTRI ME I MORIA LINOVA MVS SED VT LAVD | EM. DOMINV QVI PO-SVIT FINES | NOSTROS PACEM ET ADIPE questa materia. Vive oggidi assai vecchio in FRYMEINTI SATIAT NOS | FRANCISCYS Venezia Salvatore Marconi avvocato di molta MARINO PHYSIC. | ET MATHEYS FRAT. D. | FRYMEINTI SATIAT NOS | FRANCISCYS

> Si legge a' lati dell'Altare di casa Marini, non patrizia, altare posto alla dritta di chi entra per la porta maggiore. Palfero ha MATTHEYS F. PIENTISSIMI SIBI ET POSTERIS POSPERE. Domenico Rizzi architetto e pubblico perito, dietro ordine avuto dalle Monache presento nel primo dicembre 1764 un disegno e una descrizione della Casa per uso del Cappellano del Monastero situata sopra la fondamenta detta dei pensieri contigua da una parte alla Vigna di ragione delle Monache di s. Maria Maggior, e dall'altra con stabili di particolari. Ora attesta il Rizzi che sulla facciata sopra la corte di essa Casa esiste la seguente lapide di pietra viva con lettere scolpite e stemma. HOS LARES CAPELLANO D. MARIAE MAIORIS FRANCISCES | MARINO ET MAT-THARPS FRAT. ERESERE | AN. DOM. | M. D. LII.

nostre inscrizioni,

Di un Francesco Marini veneziano Cherico Regolare Teatine trovo menzione fra gli Scrit-Regolare Teating tropy in the state of the first tori nostri. Egli prese l'abito religioso li 16. ottobre 1605. Fu ballottato in Pregadi per Arcivescovo di Candia l'ultimo aprile 1644, ed ebbe voti favorevoli 58., e contrarii 117. Scrisse: Panegirico nella Beatificazione del B. Giacomo Salomone de predicatori recitato nella chiesa de' ss. Giovanni e Paolo presente il Doge e il Senato: intitolato il Giglio. Venezia, per Giovanni Guerigli 1618. in 4.to. E ricordato anche a p. 109. del libro: Leonis Allatii Apes urbanae, sive de viris illustribus ec. Romae 1653. 8.

Di un altro Francesco Marino, o Marini, dottore, legista, e filosofo fa lodevole ricordanna tanto l'Alberici ( p. 29. ) quanto il Superbi ( 10. 89. ), dicendo che scrisse alcune opere latine, ma che solo di lui si vede alle stampe una eccellente opera, molto stimata, cioè: De eausis Miraculorum et prodigiorum contra Al-gazniem. Lo colloca all' anno 1567. Pierange-lo Zeno lo registra anch' egli; ma tra' patrizii ( pag. 55. ediz. 1744 ), della qual famiglia parleremo altrove.

13

ALBERTO MARINO PATRI OPT. INTE | GRAE FIDEI MERCATORI FRANCISCVS | PHISICVS ET MATTHEVS FILIIP.PL. SIBIQ. | ET POST. P. | VIXIT ANNOS LXXXIII. | OBUT TERTIO IDVS | DEC. MDXLVI. | VIATOR | NECESSI-TATE [ FATI ] .... ]

Sul pavimento vicino all' Altar precedente. Spetta alla stessa Casa Marini. In un codice miss. del secolo xvi. miscellaneo ch'era già presso il nob. Uomo Antonio da Ponte a pag. 7. leg-gevasi : sotto il di 14. febbrajo 1539 : Ego Franciscus Marino Domini Alberti de Marino a serico (negoziante da seta ) habitans in vico sancti Pantaleonis connubio me coniunzi nobilem iuvenem Florentiam filiam Domini Luterniani. Quindi registrava all' anno 1541. la nascita d' una figlia ; all' anno 1546. la morte di Alberto suo padre sepolto in s. Maria Maggiore ubi habeo altare pulcherrimum et monumentum: e finalmente nel 1550. la morte della moglie Fiorenza. Ció che combina coll'epigrafe.

CAMILLAE SVPERCHIAE | CONIVGI DILE-CTISSIMAE PVDICITIAE INCOMPARABILIS MARCVS BALLARENVS | POSVIT ET SIBI CIDIDCXV. I VT OVOS DEVS IVNXIT VNA-NIMES | IVNGAT TERRA | IVNGET DENIOVE COELVM. | HOC MONVMENTVM HEREDEM NON SECVITVR.

Sta sul pavimento colle precedenti, ove l'ho letta. Sonvi gli stemmi della casa Ballarin, e della casa Soperchi. Il Palfero e lo Zeno, che copio da lui, non fu fedele nel riportarla-

CAMILLA era figliuola di Alessandro q. Vale-rio Sopencii della qual famiglia ho già detto nelle epigrafi di s. Maria di Servi (Voi. I. p. 55, e 354), e dird di nuovo nelle presenti al num, 36.

Della casa Ballarin avrò a dire spezialmente nelle Inscrizioni dell' Isola di Murano, Qui solo notero che questo Manco Ballanino con testamento 2 aprile 1624 ricorda d'aver fatto fabbricare l'altare a' cui piedi è la sepoltura; lascia una mansionaria perpetua a pro dell'anima sua, della carissima sua consorte Cammilla, e dei parenti ed amici; e vuole che il rimanente della sua facoltà sia impiegato nel finire il suo deposito di pietra bianca e nera, e in altri abbellimenti per la chiesa, secondoché parerà a' Commissarii.

15

# CHI PASSAPER OVESTAVIA | DICA VN RE-OVIEM PER L'ANIMA MIA I LODOVICO TESSARI | MORSE | LI V SETBRE ANNO MDCCXXVIII 1

Stà questa pietra sul suolo fuori della chiesa all'ingresso nel già convento, ora Caserma.

Trovo un Lodovico Tessari ricordato nelle

Inscrizioni Vicentine del Faccioli (III. 75) leggendosi nella villa di Bolzano la seguente : ELENAM DE TESSARIIS MORTFAM RYEI CLAR. LYDOVICY'S BIFS PATER HIC SEPELIENDAM MANdovici Boni habitantis in contrata sancti Pa- DAVIT ANNO SAL MDCKC. AETATIS SYAE ANNO-REM TRIEM.

Un più moderno Lodovico Tessari fiori in venezia medico distinto e scrittore di cui ab-

1. Materia medica contracta, synonima, natalia, pharmaceutica, qualitates, principia,

praeparata, vires, usus communes, usus praecipuos, composita, doses, judicium complectens, Venetiis, Pezzana 1762, dedicata a Giambatista Rezzonico nepote di S. Santità Clemente XIII.

2. Sanguinis fluxus multiplex auctore Ludovico Tessari Phil, et Med. doct, et accadem. Physico - Botanicae Florentinae socio. Ve-Physics - Botanicae Propentinae 30010. Per-netiis. Pezzana 1765, 8. Un saggio di questo libro si dà nel T. IV. p. 158, 161, del Gior-nale di Medicina di Pietro Orteschi.

5. Chymiae elementa in Aphorismos digesta a Ludovico Tessari philosophiae ac medi-cinae doctore P. B. P. et Academiae imperialis Florentinae socio. Accedit ejusdem Prodramus de Phlogisto in coloranda corporum superficie. Venetiis. Pezzana 1772, 8, dedicato al suddetto Giambatista Rezzonico. Nel volume X. p. 359 si fa un estratto, e nel te Mario dottor XII. p. 21, dell' antedetto Giornale si dice merale 1832, 8. che quantunque non possano essere parago-nati questi elementi di Chimica a quelli di Boerhave e del sig. Macquer, sonvi nulla-meno delle cose nuove sulle proprietà degli olii, sulle leggi della fermentazione ec.

4. Circa il buon effetto dell' antimonio crudo esibito in generosa dose per lo spazio di venti e più giorni in una spezie di lebbra senza lasciare la menoma cattiva conseguenza. Osservazioni del sig. dottor Lodovico Tessari medico Viniziano (stanno a p-252 del Vol. I. del detto Giornale).

6. Riflessioni intorno a' natali , preparazione, ed uso interno della cicuta relativamente al poco o niun vantaggio che da essa se n'è p. 107 del suddetto Giornale).

7. Elegio del defunto sig. donor Jacopo Bartolomeo Beccari medico e filosofo Bolognese (scritto dal dottor Lodovico Tessari, Sta a p. 286 del T. IV. del suddette Giornale). 8. Aggiunta d'alcune riflessioni a quelle del

sig. dottor Giampietro Pellegrini sopra l'Acrisia, del sig. dottor Lodovico Tessari medico Veneziano.

Vedilo ricordato anche dall' ab. Moschini Vol. III. p. 214 e 233 della Letteratura Veneziana; dove si cita per equivoco un'opuscolo di Bernardino Astolfoni medico oculista intitolato: Critica apolegia contro la storia di una malattia scritta dal medico Tessari nel 1779 colle stampe dello Storti; la quale invece fu scritta dal medico Antonio Lizzari.

Di questo cognome Tessani vedremo a suo tempo un piovano nostro letterato.

E qui possiamo anche aggiugnere Giuseppe Maria Tessari Veneto Agostiniano lettore di logica in Padova nel suo monastero, che fu già uno degli Accademici Ricovrati, e che fralle sue altre poesie ha un sonetto a pag. LXXI de' Componimenti dell' Accademia de' Ricovrati per la traslazione del corpo del B. Gregorio Barbarigo cardinale. Padova Comino 1726, fol.

E finalmente ricordero il signor Domenico zione di Belluno il quale è molto valente netla spiegazione delle citre come apparisce dall'opuscolo non ha guari uscito in Modena. Intorno all'arte d'interpretare le cifre Lettera del conte Gio. Francesco Ferrari Moreni al conte Mario dottore Valdrighi, Nella Tip. Ca-

LVDOVICO DE RAIMVNDIS | S.T. SIMEONIS PROPHE PRAESBITERO TITVLATO | HVIVS ECCLESIAE MODERATORI | SAPIENTIA PIE-TATE MODESTIA | VIRO PRECLARO | MO-NVMENTVM | C PONENDVM C | PRIDIE KAL. MARTH MDCLXXII.

Anche questa lapide ho letta sul suolo vicina alla precedente all'ingresso nel convento.

LODOVICO RAIMONDI secondo titolato in s. Simeon Grande e Cappellano delle monache di ritratto in Italia, del sig. dottor Lodovico s. Maria Maggiore figlio di Francesco, e della Tessari medico Viniziano (stanno nel T. II. q. Veronica Folli fece il suo testamento nel 1671 26 Febbrajo. Egli era da Albino vallata di Bergamo. Premette in esso la storia di un suo fratello uterino Pompilio figlio del q. Andrea Bandini fiorentino e della suddetta Veronica Folli, il qual Pompilio venuto dall'armata con un giovinetto Turco di Castel Ruso, e fatto battezzare da lui, viveva in casa del Testatore, che assai beneficollo. Ordina d'esser sepellito fuori nell' androna, e lascia a Marin Badoer un quadro del Triva con tre figure, cioè Pittura, Fama e Disegno.

Veneziano vi fu Iacopo Maria Raimondi, che professò la monastica Regola di san Benedetto nel cenobio di san Georgio Maggiore nel 13 dicembre 1664, e vi fu cellerario; poi priore, e da ultimo abate nel 1720. Si ba di lui alle stampe, oltre alcuni opuscoli spirituali, il seguente libro: Pie considerazioni ed eccita. Cappella a dritta della maggiore a piedi dell'almenti al Cristiano alla fuga delle vanità del tare di Casa Mocenigo. mondo. Bergamo 1681. 12. per li fratelli Rossi. ( Vedi Pars altera Bibl. Benedict. Cassin.

Armellini p. 9. Assisi 1752. fol. Altrove vedremo questo cognome che dicesi

case patrizie.

# 17

MDCLIX, DIE IX, AVG. PIA CHRISTI PIDE-LIVM CHARITATE | AB IMIS VSQVE FVN-DAM. REPARATVS | OVI INSOLITO AC INO-PINATO TURBINE | FUERAT DEIECTUS | VALERIA DE CARDINALIBVS ABBATISSA ! CVRANTE.

Si legge sul muro esteriore del Convento respiciente il campo di santa Maria Maggiore.

VALERIA DE' CARDINALI fu badessa di questo cenobio dal 1659 primo marzo al 1662 primo marzo. Vedi il Cornaro (T. V. 574), il quale non ne pose che il nome.

FRANCISCO MOCENICO SENATORI OPTIMO DIVI MARCI PROC. CLARIS. SACELLO HOC PRIVS EX EIVS VOLVNTATE A FVNDA-MENTIS EXTRYCTO FILII PIENTISS. PATRI SIBIQ. ATQ-HAEREDIBVS AETERNY MONV- do scrisse il Coronelli ( serie de' Procuratori MENTUM POSVERE AN. DNI 1543 DIE XX. IVI.II.

FRANCESCO MOCENIGO figliuolo di Pietro q. An-

drea fu dapprima nel 1508. eletto pagatore in campo; e avendo offerto nel 1510 ducati duemila, e provato di non esser debitore verso il anche Rimonor, e che era anche ascritto fralle Comune, venne ammesso al Consiglio di Pregadi ( Sanuto. Diarii. vii. 264. 265. x. 30. 39). Indi nominato fu nel 1518 podestà e capitanio di Trevigi. Leggesi nella più volte da me cita-ta cronaca mss. Trivigiana presso il canonico Corrier: Adi 1111. mazo 1519. Francesco Mocenigo = Fo fatto el Torion alla palada del Sil a san polo verso san Thomaso et parte della muraglia , = Nel Burchellati ( Comm. Hist. Tarv. ) a pag. 519. 520. abbiamo più d' una memoria scolpita in Trevigi ad onore del nostro Mocenigo. Ha poi notato il Burchellati (pag. 527.) che fuori della Porta di Santiquaranta ove la via in due si divide avvi lo stemma di Francesco Morosini pretore coll'anno MOXYIII., ubi (dice) illud scitu dignum quod ipse viam huius portae extra mænia lapidibus stravit hocque Epistilium erezit, depictis intus sanctis aliquot cum B. Virgine: ubi in culmine serreae auratae manus cum brachiis, hinc Patavii, illinc Feltriae viam indigitantes. (1) Fu creato procuratore di s. Marco de citra nel 4. aprile 1528. coll' esborso di Ducati diecimila Ed essendo vissuto nella carica anni sei, mori del 1554, e fu in questa chiesa interrato, e non in quella di s. Georgio Maggiore, come erranp. 78.). Quindi il Cappellari erro nel farlo elet-to a' 18. di aprile in Procuratore; nel dire ch' esborsò 12 mila ducati; e in assegnarne la Nel Palfero, nello Stringa, nel Martinioni morte (subitana in gondola) a' 20. di lusi legge questa memoria; la quale era nella glio 1543. Impercioccho quest' epoca 1543,

(1) Relativamente a tutto ciò rileviamo nei Diarii del Sanuto, che in data 15 ottobre 1518 il Mocenigo scriveva al Senato di aver dato principio al fabrichar di la terra (di Trevigi) e non fară principii nuovi, ma seguiră il vechio, et ha principia a lavorar il muro di la porta di san Thomaso fino al Sil qual era aperto e non era muraglia, tamen ha trovato la voriano fabricar le caxe ruinate in la Terra è sta super loco con Zuan da Como contestabele visto il tutto conseja se li possi concieder passa 40 luntam di le mure nuove videlicet 25 et 15 con ortali, non posendo serar li orti di muro — e fu preso di accordare la domanda con le condizioni suddette con voti favorevoli 181 ... Adi 6 marzo 1520 il Mocenigo tornato in Venezia vene in Colegio vestito di veludo cremixin acompagnato da soi parenti (in locho dil qual andoe dominica c. Priamo da Leze, e ando per el Sil con barche di padoa) et referi zeruha fabriche etc. fo laudato de more da c. Andrea Poscarini vice consier. (Vol. XXVI. XXVIII.).



F. F. Y. Y. Y. Y. Y. Z. Z. S.

Inje. S. M. Maggiere num. 19.

gliuoli posero il monumento. Il Sanuto, quan- evvi nel mezzo scolpita la figura del Vescovo to alla elezione a Procuratore, assegna il gior- sant' Alvise, co' due santi Bernardino, ed Anno 3 aprile, e conferma l'offerta de' diecimila tonio di Padova; e oltre a ciò due monache ducati ( vol. xLvn. p. 137. ). Aveva il Mocenigo fatto il suo Testamento fin dal 1550. 25 feb-brajo in atti di Daniele Zordan, nel quale ordina l'erezione di una Cappella con arca in terra in cui egli sia posto; e lascia una perpetua mansioneria di una messa. I figliuoli eseguirono la volontà del padre erigendo un altare giuntavi la Tavola rappresentante la B. V. in gloria contemplata da' SS. Pietro, Andrea, Francesco, e Chiara, di mano del Bonifacio, opera singolare, a giudizio degli scrittori nostri. Chiara era il nome della seconda moglie avuta da Francesco, cioè Chiara Grimani di Marino q. Pietro = La detta Tavola è oggidi fra' Quadri dell' Accademia delle Belle Arti. 513.)

19

ALOYSIO MARIPETRO | OVI TEMPLYM HOC DIVAE | MARIAE MAIORI DICATYM | AERE SVO A FUNDAMENTIS | EXTRVENDUM CV-RAVIT, 1 H. M. N. S. 1 PRAETER VXOR. 1 MDXXXVII.

Nella Cappella di s. Francesco ch' è al lato sinistro di chi guarda la Cappella maggiore, sorge tuttora un elegante e grazioso monumento alle ceneri di ALVISE MALIPIERO, che per non essere stato mai pubblicato colle stampe mi piace di qui unire, secondo il disegno eseguito dal mio amicissimo sig. ingegnere Giovanni Casoni = Abbiamo già veduto nel proemio quanto benemerito sia stato di questo Tempio il Malipiero, il quale fino dal 1532 17 novembre otteneva licenza dal Capitolo delle Monache di costruire questo Monumento nella sua Cappella: item si contigerit pro construenda sua sepoltura in sua Cappella quod possit ipse D. Aloysius frangere murum versus monasterium per pedes duos seu tantum quantum esset conveniens pro construenda hujusmodi sepoltura offerente ipso D. Aloysio fortificare dictum murum ec.... Aveva eziandio eretto un non meno elegante Altare, il quale ne' primi mesi del 1829 fu levato e trasportato nella officiata Chiesa di s. Maria Mater Domini e collocato nella Cappellina a dritta di chi guarda rio in Udine, e sostenne le veci di luogotenen-

che apparisce dall'epigrafe è quella in cui i fi- la Maggiore. Sul parapetto del quale altarino l' una delle quali avente la Croce è la badessa = Leggesi scolpito sulla cornice nella Cappella suddetta in s. Maria Maggiore, di sopra il luogo ove stava l' Altare questo motto : rs-CORDATES MISERICORDIAE SPAE. Sta sepolta col Malipiero la sola moglie sua che fu Camilla Foscari f. di Nicolo q. Jacopo, sposata nel 1516 col Malipiero, del confine di s. l'antaleone, la quale col testamento in atti di Nicolo Moravio piovano di quella chiesa 5 maggio 1530 vuole esser sepolta in larca dove è sepolto il char. olim mio marido mis. Alvise Malipiero in la sua capella in s. M. Mazor: lascia una man-Iarino q. Pietro = La detta Tavola è oggidl sionaria; e aggiunge: Et perché fin qua non a' Quadri dell' Accademia delle Belle Arti. ho possuto Jornir la chiesia de S. M. Muzi Vedi Maschini Guida 181/2, vol. 11. p. 512. et li banchi di Fra menori et alchuni altro ilegati secondo l'ordene del ditto q. mio marido, ordina che i suoi commessarii eseguiscano

ALVISE MALIPIERO f. di Perazzo g. Giovanni fino dal 1498 trovasi Console Veneto in Rodi Tornato da di là e fermatosi in Candia, ebbe nel settembre dell'anno seguente 1499 com-missione dal Reggimento di Candia di recarsi a Rodi per domandar a quel gran Mastro ajuto di navi per la guerra contra il Turco; e nel luglio 1500. riferiva in Senato che i Rodiani e quel gran Mastro erano molto bene disposti verso la Signoria. Non trovo altre notizie sugli impieghi sostenuti da lui posteriormente, notando però il Sanuto nelli suoi diarii sotto il di 26 novembre 1525. : ozi vene a Conseglio c. Alvise Malipiero q. c. Perazo qual e stato anni corozato ( corrucciato col Governo ) co la terra et non veniva a consejo perchel cazete di pregadi con titolo et ozi a requisition di ç. Francesco Foscari q. ç. Nicolò suo cu-gnado per tuorlo dil Cons. di X., e fo in letiom ma non pote cavar ditto suo cuenado. Mori il Malipiero giusto le genealogie patrizie nel 1538; e l'anno che ha l'epigrafe è quello del monumento compiuto.

Fuvvi contemporaneo un altro Alvise Malipiero ch' è facile confonder con quello di cui parla l'epigrafe, come lo confuse il genealogi-sta Cappellari. Questo secondo Alvise era ligliuolo di Jacopo q. Tominaso Malipiero. Fi-no dal 1493. era Capitanio in Vicenza. A' 13. marzo 1501. fu eletto proveditore estraordina-

atà era a Verona nel 1507. di dove in data 24 gennajo 1507/8. inviava alla Signoria una lettera del Re de' Romani colla quale lo avvisava che dovesse preparare l'alloggio nel Veronese per la sua gente atteso che voleva venire ad incoronarsi. La Signoria incaricó il Malipiero a rispondere che quando son maestà vegnirà pacifice ét quiete per incoronarsi erra certo la Signoria nostra l'onoraria com' ha fatto alias a suo padre et altri. A' 29. maggio 1509. era stato eletto proveditore a Vicenza sotto pena, non accettando, di ducati mille. Il Malipiero

refudoe con la pena dicendo : voio avanti pagar danari cha metter la vitta im pericolo vedendo non poter far nulla; e qui riflette il Sanuto che ciò riporta, tamen restò consier a la bancha contra la leze. Nell'anno stesso a'6 tiluomini a Giulio II. onde disporlo alla pace gie di M. Barbaro. colla Repubblica. Nel 1512. a' 25 luglio ebbe il Ducato di Candia, dove mori di morte violenta nel 3 aprile 1514. Vedi Sanuto diarii iv. vii. viii. xiv. xviii. Il Bembo ( II. 95.) Il Palladio. ( Il. 83. ) .

THOMAS CANALIS QUONDAM ANTONII BER-GOMENSIS FILIVS SVMMA CVM PIETATE HOG SIBI VXORI POSTERISO, SVIS TVMV-LVM INSTAVRARI IVSSIT. ANNO DOMINI MILLESIMO SEXCENTESIMO TRIGESIMO OVINTO DIE OCTAVO MENSIS NOVEMBRIS

Dal Martinioni raccolgo questo epitaffio; il quale lasció scritto (Lib. vi. p. 270: ) che uno de' massimi benefattori di questo luogo è Tomaso Canale mercante honoratissimo di questa città, che vive al presente (circa 1663.) il quale fece restaurare la sepoltura di suoi antenati situata nella Cappella maggiore vicino all' Altare sopra alla quale è incisa la detta inscrizione. Egli era f. di Antonio, e biava-rol all'insegna della Colonna come apparisce dal Testamento suo ch'è in data 20. Ottobre 1662., pubblicato nel 20 novembre successi-vo, col quale lascia una mansionaria alla detta Chiesa. Sua moglie era Angelica Taglioni che fece testamento nel 1665. a' 29 aprile beneficando il Monastero.

2 1

PAVL AE LAVRETANAE VXORI DILECTISS.\*\* OVIES . ALEXANDER MICHAEL VIR MOS-TISS. P. 1595 P.º NBRIS.

Dal Palfero La pietra però oggidi tutta logora bo veduto, ed è una di quelle due che sono sul suolo nel campo di faccia la chiesa. Non vi si scorgono che le lettere PAPL... e vi è lo stemma Michiel.

ALESSANDRO f. di Giovanni q. Cristoforo MI-CHIEL patrizio veneto nato nel 1514. sposò nel 1533 PAOLA LOREDAN E di Girol. q. Pietro. Egli mori del 1594 agli 8 di ottobre in prigione, imputato di aver venduto la giustizia quand'era giugno fu inviato ambasciatore con altri gen- podestà in Este. Tanto abbiamo dalle genealo-

D. O. M. LVDOVICA VXOR. Q. DNI BARTOLA-MAEI BYSH F. IOANNIS HOC SIBI ATQ. SVIS HAEREDIBY'S SEPVICHRY POSVIT ANNO 1559

Busto. Dal Palfero. È anche questa sul pavimento fuori della Chiesa sul campo, tutta lo-

23

OVI GIACE LA NOBIL MARIETTA LONGO O.N. FRANCESCO O. N. LORENZO RELITTA Q. ZACCARIA BRVNI. VICENZO TON SVO MARITOPER LORO ET SVOI HEREDI F. 1554

Dal Codice Palferiano si ha questa memoria; il quale però ha errato nel leggere Bryst invece di Bavai e Zon invece di Ton = Faancesco figliuolo di Lorenzo q. Bernardo dolla patrizia casa Lorgo s'era ammogliato nel 1467. in una figlia di Francesco Cocco q. Pietro. Convien dire che di questo maritaggio uscisse Ma-RIETTA, sebbene, come il solito, non sia essa negli Alberi registrata. L' epigrafe c' indica che fu primieramente moglie di un Zaccania Bavat, e poscia di Vincenzo Ton. Abbiamo nell'Archivio Punctum Testamenti q. d. Marietae filiae q. m. dni Francisci Longo et uxoris D. Vin-centii Tono de quo ego Vincentius Pilotus notarius venetus accepi praesenti die xx men. le historie mi fa discorrere nel modo suddette sia sepulto in giesia di S. Maria Mazor et voglio che m. Vicenzo mio mnrido fasi far la mia senultura nella gunl sia messo il corpo mio et del q. m. Zacharia di Bruni mio marido; e benefica il monastero.

Ma qui mi si porge buona occasione di no minare alcuni letterati scrittori della patrizia casa Losco, sebbene altre lapidarie niemorie

avremo a trovarne.

1. Antonio figliuolo di Francesco q. Francesco Longo patrizio veneto, del 1529. ammogliossi in Laura Nani f. di Bernardo q. Giorgio. Fu del Consiglio di X., e fra gli elettori del doge Francesco Venier nel 1554., e del doge Girolamo Prioli nel 1559. Mori del 1567, e il suo ritratto era dipinto dal Tintoretto nella Sala del Maggior Consiglio. Questo Antonio lasciò copiose memorie intorno alla guerra che ebbe la Repubblica nostra contra i Turchi del 1537; lavoro stimabile per la esattezza de' fatti, per la libertà dei sentimenti, e segnatamente per la diligenza in riferire le opinioni de'pa-dri, siccome lia già osservato il chiarissimo Marco Foscarini. Vero è però che il codice il quale in più esemplari conservasi nelle nostre Librerie (1) intitolato : Commentarii della Guerra del 1537, tra Sultan Soliman imperador de Turchi, e la serenissima Signoria di Venezia, non fu esteso da Antonio, ma si da un suo figliuolo il quale ebbe il grandissimo merito di conservare e ridurre in buon ordine le sparse notizie lasciate dal padre suo Antonio. E non solo di ridurlo in buono ordine, ma altresi di trasportare nella lingua d' Italia le aringhe che nel dialetto di Venezia avea scritte Antonio ( per quanto ba notato il Foscarini. p. 2.1. Lett. Venez. ). Il figlio così nel proe-mio dell' Opera sua scrive: Non si può fare maggior servizio a questa repubblica che conservarla in buon trattenimento con Turchi, et nii sono confirmato in questa opinione da poi che cominciai ad entrare nei consieli secreti l' anno 1551, ec. . . . Et se quello che ho udito dalli vecchi et praticate, et che ho letto nel- avesse nome Francesco, lo dice egli medesimo

martii 1551. E dice. Voglio che il mio corpo quello che ha scritto M. Antonin Longo mio padre dell' ultima guerra futta con Sultan Solimano l'anno maxxerit, et delli trattamenti di quei tempi nnn certamente per scriverne hisioria, ma per tener nota di quauto passava alla giornata per sua memoria et per farsi con sì fatti avvertimenti pili cauto nelli mnneggi del Governo, mi ha stabilito in credere che l'unico rimedio de nostri mali sia conservare la pace con Turchi, la qual cosa perchè si possa più chiaramente conoscere ho deliberato metter insieme tutto ciò che molto diligentemente allora scrisse mio padre. L'esemplare descritto dal Foscarini (p. 180. nota 229. ) non era partito in tre libri come altri che ho veduto. Chi poi fosse il figliuolo che queste scritture così pulitamente ed oratoriamente distese, l'opinione comune fa che sia Nicolò, siccome ha pur osservato il Foscarini; ma è certo che fu Francesco, secondo le genealogie di M. Barbaro ( codice diverso da quello genealogico che ri-corda il Foscarini ). Antonio ebbe due figli soli, l'uno nominato Marc'Antonio, l'altro Francesco. Il primo era nato del 1558, e il secondo del 1529. Abbiam veduto testè che il figlio raccoglitore degli scritti di Antonio era entrato nei Consigli secreti del 1551; quindi non può es-sere stato Marcantonio che del 1551, non avea se non se anni 13, circa: ma bensi Francesco che di quell' epoca avea anni 22., e poteva benissimo essere già a parte de' segreti consigli. In secondo luogo fralli Nicolò che allora vivevano trovo due, cioè Nicolò figlio di Giovanq. Nicelò; e Nicolò figliuolo di Antonio q. Nicolò. Ma nè l'uno, nè l'altro può es-sere stato il redattore delle memorie di Antonio. Non il primo, perche era figlio di un Giovanni, e non di un Antonio; non il secondo, giacche questo Nicolò era nato del 1551, dunque non poteva far parte de'Consigli di quell'anno; inoltre Antonio padre di questo Nicolò era figliuolo di altro Nicolo, e si è veduto che lo scrittore de' Commentarii è Antonio figlio di Francesco. Che in effetto il padre di Antonio

(1) Nella Marciana ne abliamo più esemplari parte perfetti, parte imperfetti. I perfetti devono cominciare con una presazione o proemio che principia: Li successi delle guerre fatte in diversi tempi.... e termina a sar star l'inimico nei termini suoi. Vien poscia l'Opera la quale comincia: Nella capitolazione di Napoli fatta l'anno 1555. . . . e termina et li travagli della guerra sono il veneno et la rovina sua. Gl'imperfetti ommettono tutto il proemio, principiando colle parole: Nella capitolazione di Napoli .... Tom. 111.

nel secondo de' suoi Commentarii p. 177. (co- continua te videndi expectatione versabor. Il dice appn di me ). Et di ordine di M. Alone Longo era ammalato gravemente, e Pietro Sa-Minio M. Prianto da Leze et M. Francesco Longo mio padre capi del Cons. di X. fu pubblicato di novo la legge che commette che si tenga secrete le cose del Senato. Resta pertanto ad evidenza escluso ogni dubbio, che il merito dello avere raccolte ed estese in buon ordine le memorie di Antonio Longo spetta al figlio che avea nome Francesco, e non Nicolò

Longo: del qual Francesco vedi qui sotto.

2. Antonio Longo figliuolo di Marcantonio g. Antonio (ch' è lo scrittore di cui al num. t.) era nato del 1560 Del 1588, s' ammoglió con Elena Foscari f. di Alvise, e mori nel 1629 in dicembre. Questi recito: Oratio in funere Nicolai de Ponte principis Venetiarum = senza luogo, ed anno, in 4. = ma si så che il Doge mori nel 1585. Questa Orazione fu ristampata nel libro di Agostino cardinal Valiero De cautione adhibenda in edendis libris. Cominus 1719; p. 268.; e fu di nuovo impressa colla traduzione a fronte fatta dal patrizio Girolamo Ascanio Molin ( Orazioni ec. 1796. Venezia . Pepoli - Vol. II p. 121. ) e ne venne meritamente lodata da Antonio Riccoboni a p. 129. de Gymnusio Patavino - Patavii 1598 - 4., dove parlando di Nicolo da Ponte dice : cuius laudes Antonius Longus elegantissimo praeditus ingenio gravissima oratione in funere celebravit; e da Giannantonio Volpi nella prefazione al libro citato del Valier, pag. xiv. col di re di questa e di altre: in his omnibus illustrium virorum scriptis, si minus Ciceroninna elegantiam, at certe Ciceronianam sapientiam quæ pars potior orationis est, inveniri. Di un patrizio Antonio Longo veggo nella Marciana mss. il seguente opuscolo: Antonii Longi Sanutus - De dolore et ægritudine patienti animo ferendis ad Aloysium Bragadenum, cui e circuta una epistola prima ai dare ritenendo, neite cinque parti în cui e uivisa ia principio al Dialoga ch' êt ra Pietro Sanuto, e maleria, la dicitura del Cronista, e la forma lo stesso Antonio Longo. Com. Nulla res un-stessa di Giornale. Vedi il Foscarini p. 179. quam fuit, Aloisi . . . finisce: Ego interim în 178. Letteratura Veneziana (1). Questo Fran-

nuto il confortava a soffrire il male con rassegnazione. Risanato poi lo scrittore dedico il dialngo ad Alvise Bragadino in pegno dell' amicizia sua e de' beneficii ricevuti, e lo chiama questo dialogo ingenioli nostri primitias. Non essendovi epoca ne nome di paternità nnn posso assicurare se sia del suddetto Autonio Longo f. di Marcantonio, o di un più moderno tanto più, che il codicetto di pag. 31. scritto alla fine del Secolo xvn., o al principin

del xviii potrebbelo far credere moderno. 3. Benedetto Longo ch' era figlio di Iacopo q. Niculò, marito nel 1529 di una figlia di Pietro Bragadin q. Andrea, e nel 1549 di una figlia di Bernardo Marin, e che mori nel 1572 in gennajo, è ricordato dal Foscarini (Ragionamento della Letteratura ec. p. 58) fra i cultori delle matematiche discipline. Di questo certamente intese parlare Pier Contarini nel suo Argo vulgar (ediz. intorno il 1541, 42, in 8.) dicendo che fu eletto rettore di Cipro, e che cognosce la virtà de tutte le stelle che se volze atorno el cielo, quante sono le zone, e quante stelle porta el segnifero cerchio del cielo ec. Questo Benedetto è introdotto in uno dei Dialoghi di Nicolo Leonico Tomeo intitolato SAMNETES SIFE DE LEDO TALARIO. ( pag-LXXXV. tergo. ediz. 1524. 4. ). Non so poi se abbia lasciata scritta alcuna cosa.

4. Francesco Longo, ch' è quello ricordato al num. 1. figliuolo di Antonio q. Francesco, riordinò, come si è detto, non solo gli scritti del padre suo Antonio, ma altresi l'Opera dei Diarii di Domenico Malipiero, i quali comin-ciano dal 1457 fino al principio del secolo XVI Questa fatica di Francesco non soltanto ci ha custodita la materia dell'antico testo, che credesi perduto, ma è ridotta a comodo migliore, num, cui è diretta una epistola prima di dare ritenendo, nelle cinque parti in cui è divisa la

(1) Il Codice Marciano che ne abbinmo al num. 84 della Classe VII. degli italiani in fol. del secolo XVIII. cartaceo, è intitulato: Cronica che contiene tutti i Negoziati della Signoria con i Turchi dall'anno 1457 sino all'anno 1500. Com. Ho cavata tutta questa storia da un volume che contiene copiosamente e molto diffusamente le cose di questa Repubblica successe dall' anno 1457 sino 1500, et non vi ho posto altro del mio che la eletta delle cose e l'ordine. Quanto alle cose mie mi ho sforzato non ne lasciar alcuna degna di memoria, Quanto all'ordine ho diviso essa scrittura in cinque parti. La prima contiene i negozi che s'ha avuto co' Turchi; la seconda quelli d'Italia, e qualcuno estero; la

suo, essendo stato nel 1515 podestà a Bergamo; nel 1578, e 1582 Riformatore dello Studio di Padovat nel 1582 nodestà a Brescia. A lui. quand'era giovine, diretta venne da Bernardino Tomitano in data 30 agosto 1550 da Padova una lettera che è famosa, perche più d'uno scrittore volle farla sua, e pubblicarla sotto altro aspetto, tanto è preziosa per li precetti che da al Longo il Tomitano sul modo di reggersi lodevolmente nel maneggio dei pubblici affari. Il plagio venne a scoprirsi quando Antonio Coleti mando alle stampe la veridica Lettera del Tomitano, ch'era stata già descritta dall'ab. Morelli in uno de' Codici della Libreria Naniana. Vedi la storia della contesa che leggesi a p. 321 e seg. del Vol. III delle Operette dell' ab. Morelli nubblicate dal Gamba nel 1820, 8.). Anche Scipio Costanzo nel 1574 addrizzo a Francesco Longo una Lettera in data da Castelfranco, la quale sta a p. 258. del Libro III delle Lettere de' Principi ec. Venezia, Ziletti 1581. . Vi fu un contemporaneo, ma non patrizio Francesco Longo a cui come eccellentissima delle arti et di Medicina dottore, Lodovico Dolce dedicava la traduzione di un Orazione di Galeno. Venezia. Giolito 1548. 8. Esso era nipote del famoso Professore di Medicina Gabriele Zerbo.

5. Lorenzo Longo patrizio figliuolo di Girolamo q. Lorenzo, e di Marianna Bondumier q. Oliviero nato nel 26 aprile 1677 abbracció lo stato ecclesiastico, entrato essendo fra' Preti dell' Oratorio. Di lui abbiamo alle stampe: Teologia Pratica delle massime del Vongelo dell' abote Lorenzo Longo nobile Veneto. In Venezia 1733. appresso Antonio Bortoli in 12. Poco favorevole giudizio fu dato di quest'opera nelle Novelle Letterarie del 1754. a p. 569. Ila premesso, vi si dice, l'autore a chi legge un sì leggiero avvertimento, che nulla o poco ci giova per rilevare dell' opera l'ordine e il merito. Quondo alle mossime del Vangelo spiegate cor-

eesco riusci dei più riputati Senatori del tempo rel'autore di non aver gettato e tempo e fatica. Più favorevole fu il giudicio che le stesse Novelle dell'anno 17/12. a p 117. diedero della seguente nuova Opera del Longo: La fede del libero arbitrio e dello Grazia Divina depurata dolle opinioni e l'ortodossia delle opinioni purgate dalle imposture esposta dal padre Lorenzo Longo sacerilote dell' Oratorio in più lettere ad un amico. In Padova appresso Giuseppe Comino 1762. 8.vo. Quantunque si richiamino più lettere, pure non è uscita che questa sola prima Lettera. Fralli Codici niss. dei Priuli della parrocchia dei senti Gervasio e Protasio v' erano num. 27. tra Sermoni ed altri Trattati spirituali di Lorenzo Longo sacerdote della Congregazione dell'Oratorio.

6. Nicolò Longo fu uno dei molti scrittori

intorno alla guerra di Cipro del 1569. La sua storia manuscritta, a giudizio del Foscarini ( p. 285 ) lo manifesta per saggio scrittore, sebbene poco siasi curato dello stile, e vi sia macchiata la purità della lingua colla mescolanza di parole natie; vizio comune alla più parte degli scrittori che non volevano pubblicare le loro Opere. Un esemplare di questa Storia, che recava il nome di Nicolo Longo, fu vedinto dallo Zeno per testimonianza del Foscarini (l. c. nota 178), un altro senza nome di autore, ch' era presso il Foscarini, aveva il titolo: Veridica, nobile, porticolor historia della Guerra di Cipro. Cominciava dall' anno 1567 cosi: Nella fortificozione di Nicosia s' usava tanta sollecitudine e finiva coll'anno 1572 : et il Papa con tutti gli altri dissero all' ambasciator che scrivesse a D. Giovanni che vi considerasse da novo. Questo Nicolò Longa registrato anche da Pier'Angelo Zeno nella Memoria dei Veneti scrittori patrizii ( p. 72. ed. 1662), io lo credo figliuolo di Antonio q. Nicolò. Nacque del 1551. Fu dei 9 che elessero li 40 del doge Leonardo Donato nel 1618, e mori del 1630 ai 28 di agosto (Geneal. Barbaro). Però contemporanei eran altri due delrisponda la vita di chi si darà a leggerle col- lo stesso nome, cioè Nicolò Longo figlio di All'indursi a beue operare, allora si potrà vanta- visc, nato del 1554, morto del 1620, e Nicolò

terza l'acquisto del Regno di Cipro; la quarta i successi della Navigazione per conto di commercii ; la quinta delle cose della terra, e tutto è scritto con quella forma di parole che ba urato chi prima rerisse, e che portava l'uso di quei tempi. Il Codice contiene le cinque parti: ma io sserva che in fronte alla quara porre è detto Cronica Tiepola, forse perchè posseduta dalla famiglia l'irpola. Ternina il Codice colle parcle: Questo è il fine della fatica che ho fatto per metter insieme le cose che mi son parse degne d'avvertimento sotto quei capi che dissi da principio. Opera certamente indrezzata solo a lui uso, come leggendo averete potuto giudicare.

figlio di Francesco, nato del 1962, morto del biamo veduto nel proemio che la Cappella da

". Un più moderno Francesco Longo, patrizio, tradusse in versi sciolti italiani la Enriade del sig. di Voltaire, mss. del secolo xviii. che attesi i pentimenti pare autografo; era nella Libreria Priuli a ss. Gervasio e Protasio. E trovo anche indicato, che le Note satiriche all'Orazione latina scritta da Iacopo Facciolati in morte del doge Alvise Pisani 1741, e impressa in 8, sono estese da Francesco Longo patrizio veneto ( Catalogo mss. dei Libri Priuli). Ma già di questa cosa avverrà di più fondatamente parlare, trattando del doge Pisani. Lo stesso Francesco Longo tradusse anche le Tragedie del Voltaire. Ne esiste un esemplare mss. nel Museo Correr, nel quale son poste con questo ordine. t. Alzira ovvero gli Americani. 2. Bruto. 3. Ero de e Mariane. 4. Morte di Cesnre. 5. Duca di Fois, 6. Zaira. 7. Edipo. 8. il Fanatismo ossia Maometto profeta. g. Tancredi. In fine del codice si hanno altri quattro pezzi di poesie staccate dello stesso Francesco Longo.

Di alcuni altri Longo patrizii illustri ragionerò in altra Chiesa; di alcuni dei quali parla brevemente anche Lorenzo Longo da Parma Cherico Regolare Somasco nella sua soteria. Venetiis 1644. Typis Matthaei Lenii et Ioannis Vecellii. 12.), libro curioso in versi latini, fatto all'occasione, e per l'erezione della Chiesa nostra di santa Maria della Salute, ornato di ELECANTIA I ETIAM SPERA CIFILEM FORTENAM varie figure del pittor Pietro Vecchia, e che in molti luoghi tesse il Catalogo delle famiglie Loxgo, non soltanto di Venezia, ma di altri paesi, antiche e moderne.

IACOBO POLANO SENATORI SIBI POSTE-RISQUE SVIS PIENTISSIMI FILII PP. 1531.

IACOPO figliuolo di Alvise q. Nicolò Polanz veneto patrizio, per li meriti di Vincenzo Polani suo figliuolo il quale virilmente solo contro l' armata Turchesca nel 1493. ebbe a combattere, grande strage facendone, fu eletto se-natore ( Bembo. Vol. 1. p. 212. 221. ). Il predetto Viacenzo Polani q. Jacopo q. Alviso del se, e eon esso venne Guglielmo suo fratello confin di s. Apollinare con testamento 29. ot. ch' era eremita uonto santissimo illustre per tobre 1526. in atti di Bonifacio Soliani ordina molti suoi pellegrinaggi, che morendo fu sep-d' esser sepolto in s. Maria Maggiore in arca pellito in S. M. di Torcello. Questo è rammend'esser sepolto in s. Maria Maggiore in arca mea facienda ibi simul cum capella secundum quod fuit mihi concessum per religiosas do p 57. che il chiama spectatae virtutis sacerminas moniales, e lascia una mansionaria. Ab. dos. ), ciò combina coll'Albero genealogico in

cha Polani era stata eretta da Alvise Malipiero probabilmente di consenso cogli eredi del Polani, e con parte de' loro danari. Vincenzo, che mori poi del 1530 combattendo contro a' Turchi, ebbe fratelli Pietro e Giunfrancesco Polani il quale, secondo le genealogie, mori ammazzato nel 1551, ed ebbe sorelle Marietta ed Orsola Polani relitta di Antonio Gritti. Ebbe da ultimo un figlio naturale, che per ciò non apparisce nelle genealogie, di nome Gianfrancesco Polani per la cui educazione egli lasciava un capitale di 200 annui ducati; questi era nato a' 21 dicembre 1519.

25

ANDREAE VDONO CIVI INS'GNI ANIMI SPLENDORE LIBERALITATE ATQ. ELEGAN-TIA ETIAM SVPRA CIVILEM FORTVNAM SPECTANDA HIERONYMVS ET ALOYSIVS FRATRES MOER. SIBI AC POST. POSVERE. VIX. ANNOS 57 OBILT 1545.

Dal Codice di Giovan Georgio Palfero si raccoglie questo epitaffio, il quale stava a piedi dell'altare del Crocifisso. L' Ab. Morelli nell'opera che più sotto registro lo ha con qualche varietà, così: Andreaz rponto ciri | in-SIGNI ANIMI SPLENDORE | LIBERALITATE ATOPE SPECTANDA | RIERONYMF'S BT ALOYSIF'S FRA-TRES | MOEBENTES SIBI AC POSTERIS PP. | PIXIT AN. LFU. OBILT A. MDXLF.

La fantiglia Odoni, Oddoni, Odone, Vront, trasse la sua origine, per quanto puossi prestar fede alle cronache nostre, dalla Gran Brettagna, e trasportata fu in Italia da tre fratelli di essa Baldassare, Melchiorre, Gasparo, i quali poi essendosi divisi, autori si fecero degli Ononı di Torino, di Milano, di Genova, di Napoli ec. Da quei del ramo di Milaño vennero alla fine del Secolo xv. gli Oponi in Venezia, a'quali questo epitafiio appartiene. In fatti leggesi nelle dette cronache: Anno di Cristo 1490. si trasferì ad abitar in Venezia con grosso capitale di mercanzie Rinaldo Oddoni Milanetato anche da Fl. Cornaro (vol. x. eccl. Torcell.

Casa Odoni che comincia da un Guglielmo ceva lavorare gli artefici. Pietro Aretino descrispadre di esso Rinaldo.

ANDREA era figliuolo di questo Rinaldo q. Girolamo, e fino dal 1517 lo troviamo nel pubblico magistrato col titolo di Cogitore alle Razon nove. Racconta anzi il Sanuto nel vol. xxiv. p. 534. 535., e xxv. p. 202. de suoi diarii che accusato l' Odoni di aver derubato un libro e

de' danari del suo officio fu messo sotto processo, ma poi venne assolto: Ecco le parole del Sanuto: Adi primo settembre 1517. In questa mattina la Quarantia Criminal si redusse in Colegio dove intravene il principe con la Siolim avogador ha voluto il consejo per pren-der de retenir uno Andreo di Odoni quol.... e questo perchè havia uno libro di loficio di le raxon nuove quando fo lincendio di Rialto et lo avia a caxa, item rompe la cassa di loficio tolse da ducati hoo in zercha benche poi li desse a quelli signori all' ofizio, et in questo intravene l'rancesco Zio scrivan, a casa del qual dito avogador mando li copitani a farli zerchor libri ec. butando zoso porte e lui Froncesco Zio (di cui era l'Odoni cogitore e nipote) vene in colegio a dolersi per il che dito avoza. dor poi narra il caso e leto le scritture per aver intromesso tal materie messe chel dito Andrea di Odoni fusse retenuto e non potendo aver chiomato ec. ( e così fu preso ) - Adi 16 febraro 1517/8 Andrea Odoni cogitor ale razon nove fo absolto con gran vergogna del prefato avogador Bolani. Andrea ebbe eziandio un offizio al Dazio del Vin, leggendosi nello stesso Sanuto ( vol. L. p. 32 ) adi undici mar-20 1529. In questa matina in Rialto al pubblico incanto per li provveditori al Sal fo delivra li altri 12 carati dele rive di grossi per anfora qual compro Andrea di Odoni scrivan al Dazio per ducati 9250 per g. Justinian Contarini, g. Zuam Tiepolo, et g. Riero e Bortolo Loredan tutti tre parcenevoli di una nave. E nel volume zvi. p. 454, dicesi che nell'agosto 1532 fu scelto Andrea di Odoni da c. Pietro Orio ajutante nell' abbocatura presa da questo patrizio del Dazio del Vin - Divenne con questi impieglii, e con le ricchezze portate da' suoi maggiori, famoso Anones per magnificenza di trattamento, per eleganza di vivere, per copia di belle cose, come la stessa epigrafe accenna. La casa sua posta nel sestiere di s. Croce, nella contrada e fondamenta detta

se cosi nel 1558 la casa di Andrea (Lettere lib. 11. pag. 50. ediz. 1609 ). Simigliarei le ca-mere, la sala. la loggia, ed il giardino della stanza che abitate ad una sposa che aspetta il parentado che dee venire a darle la mano: e ben debbo io farlo: si è ello forbita e attapezzita e splendente. Ia per me non ci vengo mai che non tema di calpestarla coi piedi : cotanta è la delicatura de suoi pavimenti. Nè so qual Principe abbi si ricchi letti, sì rari quadri, e si reali abbigliamenti. Delle sculture non parlo : conciosiachè la Grecia terrebbe quasi il pregio della forma autica, se ella non si avesse lasciato privare delle reliquie delle sue scolture. Perchè sappiate, quando io era in Corte stava in Roma e non a Venezia; ma ora che io son qui sto in Venezia ed a Roma. Un elenco di varii oggetti d'arte da Andrea posseduti stà a pag. 59. del libro : Notizia d' opere di disegno scritta da anonimo, e pubblicata dall' ab. D. Jacopo Morelli nel 1800. (Bassano. 8. ), il qual Morelli a pag. 190. 91. 92. 95. da conto di altre opere da Andrea possedute. Varie di coteste anticaglie egli l'ebbe da suo zio il suaccennato Francesco Zio, di cui terrò parola nelle Inscrizioni di S. M. delle Vergini, come apparisce dalla Notizia suddetta; il qual Francesco col suo testamento 1525 primo marzo institui esecutor testamentario Andrea Odoni ( de Udonibus ), e beneficollo insieme co fratelli suoi Girolamo ed Alvise Odoni figli del q. Rinaldo. Un avanzo delle pitture a fresco di mano di Girolamo da Trevigi che adornavano le esteriori facciate di quella casa sussistevano, quando il Morelli scriveva, in una parte della figura d'Apollo che stavo coll' arco nella sinistra mano e la destra aveva posata sopra il carcasso, ed era a' lati del pergolato ; pezzo ricordato anche dallo Zanetti ( Pittura Venez. p. 213 ediz. 1771. ). Nell'estate dell'anno 1829 per vedere se c'è qualche bel rimasuglio mi sono recato con Girolamo Odoni mio amico a visitar questa casa, antica abitazione de' suoi antenati, situata, come dissi, sulla fondamenta del Gasiaro al N. civico 4/3, e passata in proprietà del fu doge Paolo Renier, indi in Antonio suo figlio, ed oggi nella nobil donna Adriana Renier figlia del detto Antonio, e moglie del chiarissimo dottor Paolo Zannini M. F. Essa nell'interno ritiene la forma antica. Le pareti dell'ingresso a pian terreno hanno le vedel Gaffaro era fornita di anticaglie, e di pittu- stigia delle piccole nicchie che contenevano stare sceltissime poich' egli a sue spese molto fa- tuette, vasi, ed altro. La bella scala ha i gradini

di marmo rosso con cordone, lavoro del 500. di quelli a quali si professa grato per lumi avuti arcova il cui fregio intagliato è dipinto a chia-ro scuro con picciole Veneri ignude ed amorini, non saprei di qual mano, ma del 500, certamente. Ammirabile nel Cortile è il cerchio rotondo del pozzo, di pietra viva, intagliato a fogliami messi a festone, con maschere frammezzo, con duplice stemma della casa, che reca nello scudo tre O, e con due cartelli, in uno de'quali si legge DIF PALE, nell'altro DIF FELLX. Questo cerchio poggia sopra una base, o gradino ottagono e distribuite negli otto prospetti del gradino sono le seguenti parole. 1. DAPHEIS, 2. MISBRY'S. 3. IPPITER. 4. HPNC. 5. PONTEM. 6. EL OPOD. 7. HYMANITATEM. 8. REDDAT. DI: = Nell' interno poi del cerchio avvi l' epoca della scultura ch' è moxxxiii. La facciata esteriore della casa che guarda sopra la fondamenta non serba alcun vestigio piu di pittura, essendo da non molti anni stata ristaurata. Etavi bensi sulla facciata stessa un elegantissimo pergolato, o pogginolo ( pergolo ) composto di tre pezzi di pietra tutti traforati, avente quello di mezzo lo stemma Odoni e i due laterali due sirene con cestelle di frutti in testa, e due satiretti lattanti al petto, i quali tre pezzi restano uniti da due puttini ignudi, l'uno maschio, l'altro femmina, ambi con una cestella di frutti in testa, posti a guisa di due pilastrini. Questo poggiuolo io vidi presso lo scarpellino che abita nella Calle delle ballotte a s. Salvatore; ed oggidi vedesi, con assai buon consiglio, collocato sul prospetto della casa di forma antica al N. 2128. nel Rio Terrà di s. Leonardo essendosi peraltro scarpellato lo stemma Odoni, e altro sostituitone. Serba bensi qualche traccia di buona pittura la facciata laterale della casa Odoni, che guarda sopra la corticella detta della Polvere, una nulla s'intende che cosa s'esprimesse, come non intendonsi le sigle poste sotto ad uno di que bal-cuni laterali fra chiaro scuro . . . | EN . . . . NAC . . .

Girolano ed Alvici nominati nella Epigrafe erano fratelli di Andrea Da Girolamo nacque Rinaldo Odoni uomo di sapere e di buone lettere ornato che tenne conto degli antichi monu- ri. ( Venezia 1560 8. ) a p undici scrivendo al menti della famiglia. Della qui cosa, comi ave- Cardinale di Carpi in data 7 settembre 154g va già osservato il Morelli (i. e. pag. 193) die- gli raccomandara fiinaldo onde fosse sollevato dero prova Aldo Manuito (*Orogen lain*, osa da certa decime, con queste parcie Al. Rind-dero prova Aldo Manuito (*Orogen lain*, osa, da certa decime, con queste parcie Al. Rind-Valettvo); Enea Vico (*Comment. in Cues.*, do Odoni è mio cognato mo per amore più che Numis. ). Lib L p. 105. 106. Venet. 1560 4. fratello: onde in ogni sua occorrenza come Numm. CARSAR DICT. PERPETVO), ed Uberto Golt- che io faccia a beneficio suo tutto ciò che io zio nell'Indice de' possessori delle medaglie e posso nondimeno e' mi pare di far molto meno,

Evvi camera superiore che serviva da letto con (C. Iul. Caes. sive historiae Imperatorum, Lib. I. Burgis Flandorum 1552. fol.), a' quali tutti egli aveva somministrate medaglie antiche; di che puossi vedere anche il Foscarini (Lett. Ven. p. 586 ). Anzi Aldo Manuzio nel ricordare una rarissima medaglia di Trajano argentea sulla quale leggesi pans vavs anziche pansniva dall'Odoni posseduta chiama ornatissimum virum antiquarumque rerum cognitione praestantem avunculum meum Rinaldum Odonium. ( Aldı Manutii Scholia in C. Iul. Caes. Venetiis. Aldus. 1576 8. in fine al registro I. 2.) Di Rinaldo vediamo alle stampe il libro : Discorso di Rinaldo Odoni per via peripatetica ove si dimostra se l'anima, secondo Aristotile, è mortale, o immortale. In Venezia. MDLVII. (Aldo). 4. Questo discorso è dedicato dall' Autore a don Flavio Orsino, eol quale studiando filosolia in Perugia aveva contratta servitù e conoscenza. Notisi che l'edizione Aldina di questo Discorso coll'ann. mozx. non è che la stessa del 1557 . mutato il primo foglio contenente il titolo e li preliminari, come ha osservato il diligentissimo Renouard ( Annales 1825. p. 410. vol. t. ) Rinaldo obbe amicizia co' primi letterati della città fra' quali è a porre innanzi Paolo Manuzio che era suo cognato perchè nel 1546 aveva sposato Margherita Odoni figlia di Girolamo, e quindi sorella di Rinaldo; perloché equivocó il Morelli (l. c. p. 193) nel dire che Marghe-rita era figliuola di Andrea Odoni; mentre e dalle lettere del Manuzio, e dalle Notizie che sui Manuzzi raccolse Apostolo Zeno ( p. avii. ). e dagli Alberi genealogici vedesi ch'era figliuola di Girolamo, e sorella di Carlo e di Rinaldo. Dimostró il Manuzio grande premura per questi suoi parenti, e per sua moglie. Nelle epistole latine chiamando probi giovani, virtuosi ed ingegnosi Rinaldo e Carlo, dice però che dopo la morte di Girolamo padre loro essendo insurta quistione intorno alla eredità, vennero ad odiarsi, nè si rappacificatono che colla mediazione di esso Paolo Manuzio (Epist. Pauli Manut. T. I. edit. 1720 p. 80. 81. diretta a Bartolommeo Ricci in data 1556) e nelle Lettere volgai quali io reputo che sieno miei, perciocchè spesso mi vi riduco, Loreja, Paderno, Sigusino: per conto de quali esso paga per decima quattordici ducati . . . , e il frutto di questi beneficii serve a sostentamento parte di casa sua, e parte degli studi suoi ne' quali fu mirabile profitto . . . . Quanto poi a Margherita ma moglie ragiona varie volte nelle sue epistole latine, in una delle quali le fa questo elogio: Uxor cuius praecipue studio rei familiuris ac domus tota nititur, quae me multis molestiis multarumque rerum et curarum onere levabat, quae meam valetudinem praesenti semper officio tuebatur, ipsa nunc jacet periculi non expers, affectis diuturno morbo viribus. ( Epist. Paul. Manut. p. 18. T. 1. Edit-Lipsiae 1720 ).

A questi individui della casa Oponi Venezia na aggiungero anche i seguenti.

Girolamo figlio del su ldetto Carlo a. Girolamo Ocom si rese benemerito di questo Monastero, imperciocché col testamento suo 5 febrajo 1582 in atti di Marcantonio di Cavaneis lasciò una mansionaria perpetua di quattro messe alla settimana da celebrarsi all'altare della famiglia sua ordinando che se al tempo della sua morte non fosse ancor stata eseguita la Tavola del Crocifisso la si faccia subito dopo. Benefico collo stesso Testamento i fioli de m. Vielmo Oddoni e li fioli de m. Rinaldo Oddoni miei barbani ( cioè zii ). Egli ebbe a moglie Angela Paladina.

Girolamo f. di Guglielmo n. Giulio Oddoni. fu medico eccellente, non per il titolo solito darsi a' medici, ma per la sua dottrina. Fino dal 1685 diede alle stampe di Giambatista Tramontino in 8. un oratorio intitolato : FEDE CATTOLICA OVERBIERA condotta al campo dalle quattro aquile coronate(Allacci, Drammaturgia p. 330 ). Nel 30 Agosto 1718 ottenne privilegio che lo nomina Medico Fisico del Duca di Guastalla Antonio Ferdinando Gonzaga, il quale aveva esperimentate le sue cure durante il tempo che si fermo in Venezia; e simile Diploma ebbe da Maria Eleonora Carlotta duchessa di Guastalla nel 1737 che per tre anni dimorata in Venezia fu assistita dall'Odoni, come dal documento che conservasi in casa Odoni sottoscritto da Pomponio di Spilimbergo nel 5 febb. 1757. Di lui si fa menzione in un opu-scolo di Giambatista Achilli intitolato: Specolazione fisica sopra il fenomeno meteorologico accaduto nel mese di gennajo del 1716 in ca-

di quello che io debbo. Egli ha tre beneficietti, sa dell' illustriss, sig. Girolamo Oddoni medico celebre di Venezia, ivi per Luigi Pavino 1716 4. Il libretto è dedicato allo stesso Oddoni, ed il fenomeno consiste in ciò, che dilettandosi egli di conservare in sua casa alcuni vasi di vegetabili, come di agrumi e di semplici, alcuni di essi tramandarono il proprio colore e la propria figura supra una delle lastre di vetro della stanza ov'erano chiusi e tenuti col calore di moderato fuoco. Si ricorda pure l' Oddoni nel Giornale di Medicina compilato da Pietro Orteschi (Ven. 1763 4. vol. l. pag. 587.). Mori assai decrepito. Ebbe a moglie fino dal 1690 20 gennajo m. v. Lucietta Nucio f. di Michele q. Giulio; e da questo maritaggio venne Michele Odoni dottore e socio dell'Accademia Albrizziana come dall'Elenco a stampa 1756, uomo ornato di spiritoso ingegno, e di fina erudizione.

Gugliemo Oddoni era stampatore in Venezia del 1645 - ma il credo Milanese - Registrasi anche fra' nostri, ma non lo veggo nell'albero un Ferdinando Oddoni che del 1574, o 1600 scrisse un poema sul Bucintoro che io non ho veduto. È certo però che non erano

Veneziani altri due letterati Cesare Odone e Giambatista Oldone. Cesare nativo era di Penna nell'Abruzzo; e siori circa il 1560, di cui vedi il Tiraboschi ( vol. vir. parte iii. p. 820. ediz. ven. 1824), e il Quadrio vol. IV. p. 67. e vn. 7/4.). Giambatista fiori nel principio del secolo xvii, ed era da Varese nel ducato di Milano, di cui l'Argellati (Script. Mediol. II.

999 ).
Parecchie notizie su degli Opponi forastieri trovansi in un Privilegio da Leopoldo Imperatore rilasciato alla casa Opposi di Torino nel 26 aprile 1667 in data di Vienna, e stampato in Venezia nel 1668 fol. per Francesco Bodio; e una cronaca mss. Zeniana dice che il padre Ottavio Oddoni religioso Scalzo Agostiniano degli Oddoni di Torino nobile del S. R. I. e di Savoja, e consultore del s. Officio fece ottenere a Guglielmo Oddoni di Venezia nel 1668 ( sebbene discendente dal ramo di Milano ) di poter usare dello stemma vecchio della casa, ch' è quello che usa la famiglia di Torino, e di essere aggregato e riconosciuto per discendente da questa che, come si è detto, fu decorata per li meriti suoi dall' amplo ed onorevole privilegio di Leopoldo Imperatore = Anche Pietro Crescenzi nel suo Teatro delle famiglie parla di questa.

Oggidi la Veneta citta dinesca casa Oddoni

è rappresentata dalli probi signori Girelamo, fu Imperatore Carlo V. e vedova di Massimi-Giuseppe e Sebastiano fratelli Od ioni quondam Antonio Muriu.

# 26

SIMBON ANNIBALIVS ANTONIAE BARTOLI MVLIERI HONESTISSIMAE VXORIQ. CHA-RISSIMAE SIBI. POSTERISO, SVIS PIE PO-SVIT. ANNO DNI 1576.

Annibali = Bartoli Dal Palfero.

## 27

D. O. M. FRANCISCO PRIOLO D. M. PROC. PATRVO | NEC NON FEDERICO SEN. OPT. EOR, PARENTI AC MARCO FRATRI ANTEA DEFUNCTIS | IOAN, FRANC, ET PETR, FRAT, MOEST, HAER, | EX TESTAM, PATRVE MO-NVM. SAGEL | PAVIM. PIET. FAC. CVR. | OBJIT AN. GIDIDXCH, XII. KAL. NOV.

Ho letto questa epigrafe sul pavimento della Cappella magginre. Il Palfero copio male 1018. NOVEMBRIS invece di XII. EAL. NOV. e così BORFMore invece di zon, senza il ore-

GIANGRANCESCO e PIETRO fratelli PRIOLI pongono tomba a Manco terzo loro fratello, non che a Feberico loro padre, e a Francesco procuratore di s. Marco lora zin, quindi fratello di Federico. Così questo cuitaflio concorda colle ge-nalogie patrizie di Alessandro Cappellari, non però con quelle di Marco Barbaro e suoi continuatori, i quali ommettono Marco.

Francesco fu figliuolo di Gianfrancesco q-Francesco procurator, secondo lo genealogie Barbaro, ma secondo il Cappellari fu figliuolo di Francesco procurator di s. Marco nel 1522 (di cui parlo nelle Inscrizioni di s. Elena ) q-Gianfrancesco. Egli era nato nel 1537. Il Cappellari scrive che del 1552 fu capitanio in Vicenza, ma questo è un errore perchè era un'altro Francesco Priuli cioè figliuolo di Giacomo; oltre di che il nostro Priuli non avrebbe allura avuto che 15 anni. Con lo esborso di 20 mila ducati per la guerra fu creato nel 25 gennajo 1570 a procuratore di s. Marco (Coronelli, Serie p. 93. che il dice figlio di Gianfrancesco); e nel 1580 era uno de soprastanti alla erezione del Seminario Gregoriano (di cui vedi le Epigrafi di s. Nicolò di Castello). Ricevette con grande magnificenza nel 1581 Maria figlia del gistra una lapide posta nel sopraddetto Palaszo

liano imperatore, madre di Rodolfo, e sorella di Filippo re di Spagna, la quale passava per gli Stati della Repubblica. Di ciò nelle Genealogie di Marco Barbaro é memoria in una lapide ch' egli dice conservarsi nel Palagio Priuli a Treville ed è la seguente: MARIA AFSTRIACA AFGESTA PNICO AD HANC DIEM EXEMPLO IMPERA-TORIS FILLA, CONIFX, NFRYS, ET MATER, REGIS 50-BOR. FERTENTE ANNO MDLXXXI. CFM E GERMANIA IN HISPANIAM PROFICISCERETYR S. C. A PRANCISCO PRIOLO D. M. PROCER. REGIO PARATE EXCEPTA FRE-OFENTI PRINCIPYM AC PROCERFM OFFICIO HAS AE-DES STA MAJESTATE IMPLEPIT, SACRASOFE MEN-SARVM ATOVE HOSPITALES DEOS MISCENS FORTYNAR PRINCIPALIS FFLGORE PENATES IMPOSTEREM NORI-LITAVIT. MARINA PRIOLA HI ERONYMI SENATORIS DI-LLA AD RENOVANDAM TANTI HOSPITIS MEMORIAM M. H. P. MDCXLPII. A questo Francesco Prioli procuratore Fabio Patrizii ha intitolate due Orazioni l' una delle quali tratta le lodi della musica; e l'altra delle istituzioni delle Accademie. (Venezia 1587 4.). Questa dedicazio-ne passeggia per gli elogi del l'riuli con quella esuberanza, ch' è solita in chi altrui presenta le proprie cose per averne o utile, o protezione. Venne a morte nel 1592, come dice l'epigrafe; avendo col suo testamento 18 novembre di quell' anno beneficato questa chiesa di una mansionaria.

Di Federico, Marco, e Gianfrancesco non trovo cose da notare. Federico era nato nel 1538, e mori del 1569; e Gianfrancesco nacque nel 1565, e mori del 1614.

Pierro fratello di detti Marco e Gianfrancesco, e quindi figliuolo di Federico ebbe i natali nel 1568. Fu primamente provveditore a Chioggia, e poscia eletto ordinario Ambasciatore appo Enrico IV re di Francia nel 1605 - 1607; anzi in quest' anno ebbe l'incumbenza dal Senato di esporre al re in quale stato si ritrovassero le cose della Repubblica, e di riferire di quale sentimento fosse Enrico nelle controversie che allora s' agitavano ; il che il Prioli ha eseguito con lettere dell'8 sebbrajo 1607. Vedi il Morosini ( Hist. Venetae Lib. xvii. pag. 353 - 370 371). Creato nel 1609 a' 19 dicembre amba-sciatore presso Filippo re di Spagna ( Idem Lib. xviii. pag. 481) ivi mori nell' ottobre del 1613 secondo che notano le genealogie del Barbaro, e i mss. degli Ambasciatori. Dal Re di

Francia aveva ottenuto il cavalierato e la spa-

da di lui. In memoria di ciò nel Barbaro si re-

BOFITI ORATORI PONG IMPERTIIT AD SPMMAM BENEFOLENTIAM TESTANDAM AD SPMMFM GLO-BLAE TROPEEFM IN FAMILIAM PERFETFO CONSER- Cataloghi a stampa: TANDYM.

ANNO CHRISTI MOCFIII. Abbiamo nel Generale Archivio la Relazione del Priuli dell' ambasciata di Francia, in data 4 settembre 1608. Comincia: Sono le cose del Regno di Francia. Finisce: Li occorrerà far in Inghilterra con molto interesse. Evvi unita al- 2. Manna mistica, ovvero Discorsi dell' Eucatra Relazione che forma una parte della prima, ed è intitolata: Delle cose ecclesiastiche. Tratta in questa l'oratore prima della libertà della chiesa Gallicana e del suo progresso; come sia stata usata dai Re, come siasene abusato, e come sline siasi quasi affatto distrutta: poi ragio-na del clero, e finalmente della corrispondenza di quella colla Corte di Roma: Relazione molto interessante. Ebbe il Priuli per segretario Domenico Dominici il quale passo dopo alcuni mesi col cavalier Cavalli alla corte di Boemia, e gli su sostituito Cristosoro Suriano. In lode del nostro Priuli trovo ricordato in un catalogo l'Opuscolo: Hieronymi Lauredani filii Leonardi q. Petri, e clariss, nob. Occultorum A. cademia, Sylva panegyrica in Petrum Priolum equitem e gallica legatione redeuntem. Venetiis 1608. in 4.

regolare Somasco degno di essere richiamato alla memoria, uscito di questa casa Priuli.

Gianfrancesco Priuli figliuolo di Francesco Baldassare, e di donna Cecilia Cappello di Francesco, nacque in Venezia nel 1596, e fugli imposto il nome di Maffeo. Fu convittore in Roma nel Collegio Clementino, e in quel tempo fu accettato nella Congregazione dei Cherici Regolari di Somasca nella Casa di san-Biagio a Monte Citorio, e ció fu nel 27 maggio 1616. L'anno seguente nel di xi giugno fece la sua professione. Visse fino all' età d'anni 85 circa, essendo passato a miglior vita nel 6 gennajo 1681. Religioso esemplarissimo ha lasciata una memoria distinta di un ardentissimo zelo della regolar disciplina, e di una esattissima povertà, nonnostante che alla sua attenzione ed alla sua industria si dovesse, può dirsi, quanto in allora aveva per lo sostentamento dei religiosi, e per l'ornamento di quel-l'insigne Tempio, la Casa di santa Maria della Salute di questa nostra Città, Fu uomo di mol-TOM III.

Priuli in Treville, che dice cosi: IN POSTERTE ta dottrina, specialmente nello studio della sa-AETERNITATEM, FICTRICEM ENSEM OFO SPEECE- cra Teologia che professo per molti anni in-RAT GALLIAM RENRICES IF REX PETRO PRIOLO Roma nel collegio Clementino, e altrove, e lascio a prova del suo sapere e della sua devo-zione le Opere seguenti, registrate anche in

> s. Della seconda venuta di Gesù in Trono di potestà e di terrore per il divino giudizio per contrapunto alla prima di umiltà e mansuetudine per la redenzione. Padova per Giambatista Pasquati, 1669. 4.

> ristia. Padova per Giambatista Pasquati 166q. fol.

3. Delle Grandezze di Maria Vergine dedotse dai Vangeli di tutto l'anno discorsi; diviso in tre parti colla giunta alla seconda parte, fol. volumi 4. Padova 1666. 1672. e Venezia 1672. 1677.

È ricordato il Priuli da Flaminio Cornaro nella serie dei Rettori della Casa della Salute. con queste parole: 1651. Ioannes Franciscus Priolus vir pietate et doctrina clarissimus. Eo domum regente Ven. Divi Antonii Patavini Os ad Ecclesiam s. Mariae de Salute anno 1652 solemni pompa deducitur. Confirmatus in munere augustum S. Mariae Salutis Templum ex S. C. decreto anno 1656. divinis officiis excolendum nomine suae congregationis Qui vienmi acconcio di ricordare un cherico accepit. - Iterum (Rector) 1662. Ed è ricordato parimenti fra gli illustri della Congrega-zione Somasca dal padre Iacopo Cevasco, pag. 120.

28

OVOD VIDES MONVMENTVM FRANCISCO GIRARDO VENETOR ARCHICANCELL, DEDI-CATYM EST VIRO ILLYSTRI SPECIOSAMO. ILLAM DIGNITATEM VERA VIRTVTE ASSE-CVTO, OVI OBILT ANNO DNI 1604 POST TERTIVM HEV CANCELLARIATVS MENSEM ET IACOBO. AC IVLIO FRATRIBVS AMBO A SECRETIS REIPVBLICAE ET VSQ. AD EX-TREMVM SPIRITVM TAM DOMI OVAM FO-RIS PRO PATRIA HONORIFICE, ET FIDELI-TER PER NEGOTIA VERSATIS OVOR. MERI-TA NEO, SEMEL SENATVS GENEROSE TE-STATUS EST. HOC POSTERI CVRAVERVNT.

Elogio che sta nel codice Palferiano, cassato però da linee d'inchiostro diverso da quello con cui era scritto.

diversa da quella onde erano usciti i Girardo p. 543). Antonio il padre mori del 1512 (Gepatrizii, fu figliuolo di Giovanni dott. g. Biagio neal. Barbaro ). (oppur Girardo), e di Marina de Martini. Ordinario di Cancellaria fu eletto nel 1558 a' 10 di agosto; ai 25 di settembre del 1564 secretario ca di Gran Cancelliere nel 1505 in competenza con Domenico Vico; ma il maggior numero fu favorevole al Vico: morto il quale, stato nuovamente proposto il Girardo, rimase Cancellier Grande, e ció fu nel 1604 a' 15 di febbraio (M. V. cioè 1605) sendosi numerate in questo Consiglio ballotte 1485. Visse poco più di tre mesi nella carica: essendo morto adi 25 maggio 1605; lodato in funere da Alvise Querini ordinario di Cancellaria, nelle solenni esequie tenutesi secondo il costume in ss. Giovanni e Paolo. Domenico Tintoretto fece il suo Ritratto. Attestano le Cronache cittadine, che si è sempre il Girardo applicato colla maggior attenzione nella Ducal Cancellaria, e che gli furono appoggiati importantissimi affari.

Giuno segretario di Senato, si uni nel 1576 secretario all'ambasciatore in Ispagna Lorenzo Priuli, come rilevasi dalla Relazione del Priuli di quest' anno 1576 in data 28 giugno; e vi era stato anche coll'ambasciator precessore del

Priuli.

Si registra nei nostri Cataloghi un scrtttore del secolo XVI. di tal nome e cognome, cioè Francesco Girardo. Questi ha composto un Canitolo che comincia: Nell' ore che la luce si carta e in forma di 4. del secolo XVI. esisten-

te già nella Casa Magno a pag. 116. Della casa patrizia Girardo vedremo memorie altrove.

29

DOMINICO ZANE ANTONII E. SENATORI. MAXIMO TESTAMENTI CVRATORES IPSIVS TIMO MARTII.

go lesse malamente MDLXXVII. MENS. AFG. invece di MDIXIII, FITIMO MARTI.

Domenico Zane da santa Maria Mater Domini di casa patrizia fu figliuolo di Antonio q. Domenico. Egli fu fatto del Consiglio di XL.

FRANCISCO GIRLADO di cittadinesca famiglia stò al Comune ducati cento (Sanuto vol. XXII.

Ricordo però qui un posteriore patrizio Do-menico Zane figliuolo di Marino q. Leonardo. Egli era nato del 1620 a' 20 di aprile ( Nascidi Pregadi; e a' 16 di gennajo del 1580 secre- scimenti nobili mss. ). Fu più volte Savio agli tario del Consiglio di X. Fu proposto alla Cari. Ordini, e Savio di Terraferma, come ha notato il genealogista Cappellari. Del 1654 agli undici settembre fu eletto ambasciatore alla Corte di Spagna (Ambasc, mss.) dove da Filippo IV fu creato cavaliere, e donato dell'arma di Castiglia, ch' è la Torre d'oro in campo vermiglio, la quale egli inquarto colla Volpe antica insegna della casa Zang ( Cappellari). Gli era stato dato per successore il cav. Francesco Giustinian q. Giovanni Lollin, ma pre-morto, vi rimase il Zane fino al 1659 ( Cataloghi Gradenigo presso il Gaspari). Altri magistrati coperse in città, e venne da ultimo a morte nel 1672 a' 28 di settembre.

Abbiamo nei nostri archivii la Relazione dell'ambasceria dal Zane sostenuta in Ispagoa, ed è in data 14 gennaro 1658 (cioè 1659). Comincia: Lodevolissima usanza non meno che vantaggiosa. Finisce: al qual oggetto solamente io desidero di vivere al mondo. Relazione lunga anzi che nò, ma scritta con molta eleganza: facendovisi con assai precisione la dipintura del re, e della Corte di quei tempi-Questa Relazione (probabilmente con grandi alterazioni) fu stampata colla data di Cosmopoli del 1672 in 12. ed ha per titolo: Relazione succinta del Governo della famosa Corte diparte, che stava in un Codice miscellaneo in di Spagna. Viene registrata in parecchi cataloghi, ma io non la ho finora veduta a stampa, e non la vide ne manco il Foscarini, il quale sulla fede della Biblioteca Imperiali la ricorda ( Letteratura. p. 463. nota 405 ). Era il Zane Senatore riputatissimo, e protettor delle lettere, varii essendovi che lo hanno lodato, o che gli han presentate lor opere. Giovanni Palazzi nell' Aquila inter lilia sub qua Francorum Caesarum a Carolo Magno usque ad Conra-MANDATO POSVERE. OBIIT ANNO 1573 VL- dum imp. X. ec. fasta exarantur (Venetiis 1671. fol: p. 352 ) ha il ritratto di Domenico Zane tanto di mezza in ovato, quanto di tutta la per-Dal mss. Palferiano. Uno dei mss. Gradeni- sona, dicendo: Romanorum legatus et Venetorum eques Dominicus Cianus corrupto vocabulo Zane ec., e luda le sue azioni. Francesco Baba-l'anno 1655 gl'intitolò la traduzione del compendio della Veneta Storia di Giambatista Veri, e nella dedicazione 27 agosto ricorda. Civil Novo fino dal 25 settembre 1516, e pre- l'elezione dello Zane in ambasciatore, Nicolà

Pezzana gli addruza la Hicreuzione dei Guvio ro della Canada xxx nobili Veneti del P. Daniele Bartoli (Venezia 1659), edi-Chiesa maggiore di Candia xxx nobili Veneti nella prefaz. de' suoi Vezzi d' Erato a Michelangelo Torcigliani (Ven. 1649. 12), rammenta Domenico Zane chiamandolo Pericle della patria intelligentissimo. Nicolò Bertini gli presenta le Ode di Pietro Michiel gentiluomo nostro (Venezia. Guerigli 1648. 12). Giampie-tro Pinelli fa offerta al Zane della Vita del doge Bertucci Valier scritta dall' ab. Orafi. (Venezia 1659. 4.) nella qual dedicazione dice: L'ambascieria della Spagna sostenuta poco fa dalla sua virtù con tanto decoro, il-Instrata con si doviziosi dispendii, e resa altamente proficua alla patria colla direzione prudentissima de' suoi maneggi, e colla forza incomparabile della sua eloquenza ec. Giustiniano Martinioni (Venezia Lib. viu. p. 371) pone fra le scelte Librerie quella di Domenico il cavaliere, e Leonardo Zane fratelli da san-L'Agostino, mirabile per la quantità e varietà di materie con bellissime ligature e stampe forestiere. Finalmente Benedetto Gallici monaco Cassinense nel libro: Mercurii Tripoda ec. Vicentiae 1666. 4. p. 121. ha inscrito un breve elogio al nostro Domenico Zane cava-

30

TOANNES PAVENTIVS ET IACOBVS PANTA-LEVS SORORII CATHERINAE ANIBALIAE IACOBI VXORI ANTONIAE FILIAE VNIGE-NITAE CHARISS. IMMATURA MORTE PRAE-REPTAE, MARIAE ET CATHERINAE SORORI PRANCISCAE CONIVGI SIBIQ. IPSIS HOC MONVMENTUM POSVERE VT CVM HSDEM PARTIBUS VNANIMES DIV CONVINERINT NOVISSIMVM VSQ. AD DIEM VNA CONQVIE-SCANT, AN. 1567.

Il Palfero ci ha conservato questo epitaffio. Vi si ricordano tre famiglie, FAENZI, PANTALEI

ed Avvinant. Della casa Annibali si è testè veduta un'al-

tra epigrafe al num. 26. La famiglia Pantater detta anche Pantateont venne di Grecia nel 1004, ed anzi alcuni dicono, che propriamente venne da Candia. Era Tribunizia. Il ramo ch'era passato a Venezia manco nel 1275 in un Marco Pantalei ch' era all'Officio delle Vedove, cioè Giudice del prendendo motivo dalle tante ed onorate ed Proprio. Trovo nelle Genealogie di M. Barba- utili peregrinazioni fatte dal Lando in Levante,

Pezzana gli addrizza la Ricreazione del Savio ro delle Case estinte, che del 1363 ridotti nella sione però che io non vidi. Leonardo Querini fecero dire una Messa; e poi giurarono di essere contra la Signoria di Venezia: fra' quali fu Andrea Pantaleo. Quest' è la Congiura dei Calergi. Anche fra le Case Friulane è la Pantaleoni, ricordandosi il canonico Carlo Pantaleoni poeta ed oratore dal Liruti ( Vol. IV. dei Letterati Friulani, che fra poco per cura del mio amicissimo Pietro Oliva del Turco uscirà in Venezia alla luce, a p. 459) e Agostino Pantaleoni pittore, dal conte abate Antonio Altan a p. 80 della recentissima interessante sua Operetta intitolata Memorie storiche della Terra di San Vito al Tagliamento. Venezia. Picotti 1832. 4 to grande.

Del cognome Farnzi abbiamo veduto esempio anche nelle epigrafi di santa Margarita (volume I. p. 288; ) e qui accade di ricordare

il seguente.

VALERIO FARNZI, che in latino chiamavasi Faventies, abbracció l' ordine dei frati predicatori nel Monastero (forse) de' santi Giovanni e Paolo di questa città. Del 1561 era vicario dell' Inquisitore del sant' Officio, e come tale rivide l'opera de' Principii et ordini rationali di Ogniben da Castellano Trentino, Venezia 1561. in 4. Poi del 1566 da Pio V fu eletto Inquisitor generale, come ha notato il padre Armano (Monumenta ec. p. 165). Quest' uomo è più noto fra di noi perchè era uno dei membri della celebre Accademia della Fama di quello sia per il suo religioso istituto, non essendoci noto quali alte cariche o commessioni abbia sostenute nell'ordine, e se si distinguesse nella predicazione. L' Echard però meritamente il chiama vir perpolitus ac . . . . . elegantiorum studiis apprime excultus Academiae Venetae ascitus collegio. Infatti come Accademico diede fuori il seguente libro: I Diece circoli dell' imperio, con l'entrate dei Prencipi, et degli Stati della Germania, con le contribuzioni si della Cavalleria, come della Fanteria, con una particolar descrizione della Republica di Norimbergo . Le Rinunzie degli Stati patrimoniali fatte da Carlo V imperatore al sereniss. suo figliuolo. Et il governo dell'Imperio lasciato al sereniss. suo fratello. Nell'Academia Venetiana MOLVIII. in 4. Frate Valerio Faenzi, che vi si sottoscrive Academico Veneziano dedica il libro al reverendiss. mons.il sig. Pietro Lando arcivescovo di Candia,

Faenzi sentito dal chiarissimo Federico Ba- cessa ad esso Badoaro dal prestantissimo sig. doero fondatore della honoratissima et vir. Marchio Michiel benemerito procurator di tuosissima Academia Veneziana (che altrete san Marco) la quale era collocata nella perso-tanto ha pellegrinato negli Stati di Ponente na del nostro Fra Valerio Faenzi il quale era come ambasciatore della Repubblica ) che al Lettore nella elasse dei Tomisti. Torna poi in Lando per l'alto suo merito e per la lontanan-2a petrebbe esser caro il vedere e leggere cose appartenenti alle instituzioni e forze dell' Imperio, cosi ha giudicato convenevol cosa di dedicare al Lando questa Opera. Ma da tutto il contesto della prefazione non si conosce se il Faenzi sia veramente l'autore, o il compilatore del libro; e sembra piuttosto siane il dedicatore. Un' Operetta però senza dubbio sua è la seguente uscita anch' essa dall' Accademia. De montium origine, Valerii Faventies, ordinis praedicatorum dialogus. In Academia Venes ta, M.O.IXI. in 4. È composta di 16 fogli preceduti da tre, ed uno bianco. La prefazione dell'autore che vi si sottoscrive Academicus Venetus è addirizzata a monsignor Filippo Maria Campeggi vescovo di l'citre, che si era dichiarato per uno dei protettori dell'Accademia: ed è datata ex antoenissimis Ascanianis Montegolii collibus xrın. Kal. febr. Opuscolo (dice Renouard. T. II. p. 84. Supplement. aux An-nales des Alde 1812, e Vol. II. p. 246. ediz. 1825 ) de mauvaise physique, mais écrit en bon latin; e l' Echard dandone giudizio dice : Libellum si orationem spectes castigatissimum, si res, lectu perjucundum. Da questa prefazione apparisce, che Valerio ebbe fratelli Troilo e Camillo Faenzi. Federico Badoaro sopraccennato, patrizio veneto, figliuolo di Luigi, con iscrittura in forma testamentaria rogata per mano di Giovanni e Marcantonio Figolini fratelli e pubblici notaj li 30 dicembre 1560. avendo istituita la detta Accademia, elegge per buona regola di questa l'abate Morloppino in Conservatore dell' Oratorio di essa, e a questo Oratorio assegna l'entrata e giurisdizione di sei chiese, poste nulle ville di Tortegiano, Orcevano e Gnargnano, luoghi nell' Istria sotto la diocesi della città di Pola; dovendo queste sei chiese essere erette in tre abazie con licenza di Roma. Ora la prima abbazia nelle chiese di Tortegiano egli la destina al R. P. F. Valerio Faenzi Teologo Academico dell'Ordine dei Predicatori, Lettore in san Pietro Martire ( di Murano) e suo padre spirituale, coll' obbligo di attendere all' Accademia secondo gli padri e monachi neri della Congregazione di ordini da esso Badoaro istituiti nel Collegio santa Giustina di Padova, ovvero della Belidei Teologi. E al detto Oratorio poi assegna gione et Ordine di san Benedetto, titolo Mon-

e dalla sua dottrina. Per lo che avendo il una mansionaria di ducati venti all'anno (cononore di Valerio oiò che rammenta Natal Conti ( Mythologiae. Ven. 1568. lib. X. p. 507 ) il quale rendendo grazie pei lumi avuti, dice che se qualche utilità dall' opera sua potrà ridondare agli studiosi, questa si deve a Dio prima, e poi a non pochi illustri, fra' quali il primo luogo tengono Rinaldo Ferrerio presidente del l'arlamento di l'arigi, e Valerius Faenzus quaesitor pravitatis hacreticae apud Venetos prudentissimus quorum autoritas plurimum me impulit ut ista ipse ederem ad omnium comoditatem.

> Non devo però tacere come il padre Armano (l. c.) il Maffei ( Verona ill. Lib. IV. p. 224), e il Biancolini nella serie degli scrittori Veronesi inserita nel volume n. Parte n. della Cronaca del Zagata (p. 175) chiama il Faenzi Veronese della famiglia Faenza, giacche dalle parole del Dialogo che si finge in Garda tra csso Faenzi e il canonico Benedetto Ridolfi, nominando i colli ameni del suo Montegoi nella terra di Custoza, provasi ch'egli era nativo della detta famiglia Faenza allora padrona feudataria di essa villa, passata poi a' tempi del Biancolini in potere della nobil famiglia dei conti Ottolini. Peraltro può egli discendere, è vero, da detta Casa, ma può essere nato in Venezia; dove la famiglia e il cognome Faenzi, Faenti, Favenzi era comune, S'aggiunga che l' Echard ( Script, Ordin. T. 11. p. 180 ), e così pure il Libardi nel suo secondo Tomo degli Scrittori p. 180, citato dal Biancolini, lo dicono Veneziano: e come veneziano lo trovo registrato nei cataloghi dei nostri scrit-

> In questi veggo anco notato come nostro veneziano un Fagiencii Gaudenzio canonico secolare di san Georgio in Alga, ma che abi-tava nel monastero di san Pietro Oliveto di Brescia. Egli è autore del seguente libro. Nuova e breve sfera, parte spirituale e parte uni-versale secondo l'ordine teologico, filosofico, astronomico, cosmografo, geografo, et computista. Brescia per Iacopo e Policreto Turlini. 1576. 4. dedicata alli honorandi Religiosi i

te Cassino. La data è da Brescia 1576 7 mar-20 dalla Canonica di san Pietro Oliveto.

31

ZVAN BATTISTA DI PRIVLI FV DEL CLA-RISS.º SIG.º ZVANE 1604. ADI XI. MARZO.

Dal Codice Palferiano. Non trovo negli alberi patrizii questo Zvanesatista Privis figliuolo di Zvanne.

32

CLARAE FILIAE DILECTISSIMAE IMMATV-RA MORTE SVBLATAE PET: DE CANALI Q. DNI IO. FRANC. MOESTISSIMVS PATER P. OB. 1585 7. FEB. AET. SVAE AN. 14. M.-7. D. 7.

Anche questa lapide ci è conservata dal Pal-

Pitrao figliuolo di Gustrascesco q. Maccantonio della patrizia famiglia Cuxa. era nato del 1329; prese moglie nel 1500 Lucrezia Cocco di Bernardino; e mori nel dicembre 1612. Ommessa è degli alberi patrizii Cutana sua figliuola come il solito; cosicchè possiamo aggiungerle coll'autorità di questo epitafito.

Di Piezno veggo che nel 1598 era uno dei presidenti del Collegio dei X. Savii ordinarii

del Senato ( Cappel:ari ).

GINSPANCESCO POI, 20 stiamo alle parole di Aganino Valiero cardinale nel libro De cautione p. 51, era grande filosofo: In qua Canalia familia aliquot post annos Ioannes Franciscus magnus philosophus est habitus. Egli è pune ricordato da Agastino Nani nella presione al libro del Valier intitolato: De recta philosophandi ratione. Feronae 1577, 4.

33

DOMITORI HOSTIYM AMPLIATORIQ, YENE-TI NOMINIS SEPHIANO CONTAENNO MAI-CI PROCVRATORI. QVI BIASIYM ASSARE-TYM INSIGRAM CLASISYM DVCTOREM BE-NACENSI LACV ACERIMO PRAELIO DE-BELLAVIT TOTAM REGIORM SVEBCITO-BELLAVIT TOTAM REGIORM SVEBCITORI LEVALTIC GENTILES ANTIQUITATIS STY-DIOSI PIE CONSACRARVAT. OBIT ANSO MCCCCALILI DIE XXIX. DEGEMBRIS.

Nel Palfero, da cui la copio, è cassata questa Memoria da più linee d'inchiostro diverso da quello con cui è scritta,

Veramente, quando pure non sia stato ma scolpito questo Elogio, meritava d'esserne, rammentandosi un uomo valentissimo nell'arte della guerra.

STEFANO CONTANINI era figliuolo di Nicolo q. Giovanni dalla contrada de' santi Apostoli. (Alberi Barbaro Q. ). Essendosi nel giorno 8 di ottobre 1420 preso nel Consiglio di Pregadi di fare un Capitano in Golfo, di armare 15 galere, due galere grosse, e tre (altri dicon quattro) delle maggiori cocche di Venezia per andare contre alcuni corsari Genovesi e Catalani che scorrevano rubando i nostri navigli, fu eletto capitano in Golfo Iacopo Trevisan e Capitano delle Navi Stefano Contarini che fu di ser Nicolò il Verzelino. E così nel 1421 incontratisi in Giannambrogio Spinola famoso Genovese corsaro, che con molte sue genti era nel Porto di Gaeta, diedero battaglia, rovinando una grossa torre. Poi ai 15 di giugno (o, come altre Cronache vogliono, a' 10 di luglio ) dell'anno stesso rotta da' nostri una catena molto forte che avea lo Spinola fatta tirare nel Porto, poterono entrare in esso, e qui rinnovata la battaglia, l'esito fu felicissimo per li Vene-ziani. (Sanuto R. Ital. T. XXII. p. 938. 939. Cronaca Veniera mss. p. 116). Nel dicembre di quell'unno 1421 eletto fu il Contarini sopraccomito nella galea che doveva accompagnare gli ambasciatori in Alessandria al Soldano, i quali erano Bernardo Loredan e Lorenzo Cappello (Sanuto, 941). Capitan delle Navi nel 1422 d'agosto ebbe ordine di andar verso Costantinopoli alla difesa di quell'Imperatore che i Veneziani non volevan abbandonare nella situazion sua d'essere minacciato dal signor dei Turchi che con grossa armata aveva giù preso tre castelli dell'Imperatore (Sanuto 942. 945.). Essendo stato rifiutato dal Turco l'ambasciatore nostro Nicolo Giorgi, ed anzi preso trovandosi in Andrinopoli, non appena ciò si seppe a Venezia, che fu fatto in Pregadi Vicecapitano al Golfo il Contarini, e armate alcune galee ricevette la commissione di partire verso quel luogo; e ció nell'aprile 1424 (Sanuto 975). Non eseguiti dal duca di Milano gli articoli della pace che s'era conclusa nel bo dicembre 1426 col mezzo del cardinal Santacroce, fu deliberato nel Consiglio de' Cento a 26 febbrajo 1427 (stil comune ) di unire mille lancie, di eleggere un Capitano in Po, e di armare 50 galeoni. La scelta cadde sul Contarini, che perciò nel marzo seguente fe' vela ( Sanuto 990, 992 ). Ma intanto essendosi il

di dar attorno a quel luogo di molte battaglie, per mezzo dello stesso Cardinal Santacroce Legato del Papa (Sanuto 999); perlochè nel 14 maggio di quell'anno ordinossi che dovesse cesdosi scoperto che il Duca medesimo aveva coalla testa di essa il Contarini (Sanuto, 1011. 1012); se non che all'atto del partire, non esmando a Stefano Contarini. Accettollo, e recatosi sul Po si diresse sopra Sermide, e tagliati Ciò saputosi dal duca di Milano, usci fuori col-

Duca coi suoi fortificato a Casal maggiore, e gli argini ridusse in Isola Sermide per modo messa assissisma gente in guardia sulle Rive che non potevan gli abitanti più avere soccor-del Po, accioche la nostra non potesse passas- so (Sonuto 1065.). Ma vedendo la Signoria re, Francesco Bembo provveditore, e Stefano che poco frutto potevasi allora faro coll' arma-Contarini capitano determinarono di venir con ta in Po, impose al Contarini di venire a disaressa alle mani. Il perchè dopo lunga scara- mare, e mandollo invece sull'Adige dove molmuccia, e dopo grande strage d'ambedue i ti prigioni prese, fra' quali il conte Paris di partiti, i nostri ruppero gl'inimici, e cacciaronli Lodron (ivi. 1066. 1067. Veniera. 135 t.). giù dall'argine, donde furon costretti di fuggire Rotta nel 1/59 d'agosto da Nicolò Picinino la dentro a Casalmaggiore, non ristando i Veneti nostra armata sul Lago di Garda, presi molti gentiluomini, e lo stesso Pietro Zeno figliuolo di Carlo che n' era il Capitano, fu fatto subitae ciò fu nel maggio 1427 (Sanuto 994. 993). di Carlo che n'era il Capitano, fu fatto subita-Anche nel 1428 ai 18 di aprile era stata con- mente in luogo suo il nostro Contarini, che alchiusa la pace tra la Lega e il Duca di Milano lora copriva il carico ragguardevole di Consigliere. (Sanuto. 1082). In seguito i nostri con battaglia del di g novembre dell'anno stesso vinsero il Picinino, mentre voleva difendere alsare il Consiglio dei Cento ch'era stato istituito cuni passi a Ten (ivi 1083); ricuperaron Vefinche durava la guerra contra il Duca (ivi 1000 rona, nel cui Castelvecchio era entrato il Cone Cronaca Veniera mss.p. 122. t.). Ma essen- tarini con Andrea Giuliano; e ai 25 di quel mese ripatriò esso Contarini e il Giuliano conminciato a rompere i capitoli i quali aveva ducendo seco prigionieri Cesare da Martinen-gintati, fu presa nel gennajo 1431 di apparec- go e Gerardino Terzo, i quali furono posti nelchiare grandissima armata nel Po, e mettere la carcere ch' era nel Ducale palagio detta Torricella (ivi 1084, 1086). Sapraggiunto l'anno 1440 il Contarini montato di nuovo sendo stati fatti quei provvedimenti che voleva sulle sue galee si diresse a Torbole, luogo sul il Contarini, egli si corrucció, e rifiutò il co- Lago, o qui cominció con mirabile celerità a mando i laonde gli fu sostituito Nicolò Trevi- far lavorare galie e belingeri, servendosi del-san figlio di Iacopo procuratore (Sanuto 1012. l' opera di artefici Veneziani, Veronesi ed alsan figlio di Iacopo procuratore (Sanuto 1012. l' opera di artefici Veneziani, Veronesi ed al-Cronaca Veniera p. 124. t.). Passati alcuni tri chiamati a ciò. Sorprendente per la prestezanni, e venuto l'ottobre 1458 cadde malato il za fu questo lavoro; ma molto più sorprenden-Capitan generale dell'armata Pietro Loredano, ti furono gli ordigni adoperati onde tirare per perloche ripatriato, fu intanto allidato il co. terra e su per monti le galie cho da Venezia furono mandate, onde metterle nel Lago (1).

(1) La Cronaca Zancarola mss. dica: Principià de far lavorar gallie et belingeri molto prestissimamente, tanto presto, quanto se podesse, et fono mandati molti maistri da Veniesia et de Verona he Veronese, et de oltro, prestissime, che adi 5 aprili lo fo compido 6 galie e uno belengeri. Et nota che le dicte fono menade per terra he per monteseli, più de mezo meio, hauante che le se podesse metter in lago . . . . Et nota per memoria detucti quelli che se a venire et che lezera qui suso che le dicte galie fono tirade per forza de sartia suso per montagne, et callate 2020 et jera per cadauna galia piu de para 120 de buo cum assaissimi guastadori et marinari, et inzenieri, et stecte zorni 15 de di he de nocte alla dicta facenda, et constà la dicta spesa alla signoria piu de duc. 15 milia senza li buo, et li carezi, et li guastadori, et mai non fo visto tanto facto, et chi non la vezudo nolo poria credere. Il Sanuto ( col. 1083 ) dice con poca diversità: Nota per memoria di quei che leggeranno questa storia, come le galere che furono mandate da questa Terra, furono tirate per terra per forza di sartie su per le montagne più di miglia . . . . E per cadauna galera erano più di 120 paia di bovi che le tiravano, con assaissimi gnastatori, marinari e ingegneri. E si stette giorni 15 continui de di e de notte a condurle. E come ho scritto, per la campagna de Verona un Nicolò Cavavilla greco compagno di galere fece inalberar quelle, e fece far

la sua gente, e cominciossi una suffa che durò guito i nostri anche per il valor del Contarini incontro fu fatto prigioniero Biagio Assantro, che nell'epigrafe veggiam nominato, uomo espertissimo nelle cose del mare, e capitano delle navi genovesi (1). E siccome molta vettovaglia dal marchese di Mantova era diretta Contarini sentito anche il parere di Girardo Dandolo provveditore, determino d'impedirne il passaggio, e di far sua la vettovaglia; e qui attaccato nuovo combattimento, dopo molto sangue a vicenda sparso, i nostri rimaser vincitori, ed ebbero biave, biscotti, carni salate, cavalli, prigioni ec., molti però essendone fuggiti; il che nel dieci di aprile 1440 succedette. (Sanu-to. 1092, Sabellico. Deca III. Lib. v. Cronaca Zancarola e Veniera). Parve al Contarini e al provveditore di non abbandonar la vittoria, e di dover prender la volta a Riva di Trento: ed ordinato a Pietro Brunoro condottier nostro pedestre di piantar le bombarde, il Contarini s' avanzò colla squadra, ruppe i ripari cfie disendevan i nimici, e smontato in terra, fierissima battaglia insorse, col trionfo però dei nostri ch'ebbero la terra di Riva nel 18 aprile 1440, e miserla a sacco, esercitando più che i nemici, quei terrieri avevano in odio il nome Veneziano (Sabellico I. o. Sanuto 1093. Cronaca Zancarola ec.), Il Castello però tenevasi ancora, ma bombardato per 15 giorni, ed accordato lor il termine di 8 giorni,

dalla mattina alla sera con grande strage di molte fortezze e terre; di modo che il Bresciauomini dall' una parte e dall'altra. In cotesto no s'ebbe in poco di tempo ricuperato. Per le quali vittorie liberata trovandosi dall' assedio postole dal duca di Milano la città di Brescia, in segno della sua fede verso la Signoria, fino dai 20 di aprile di quell'anno fece presentare al Doge un Confalone ricchissimo di pittura al campo nimico per suo sostentamento, così il e d'oro, sopra cui era lo stemma della comunità di Brescia, e il motto: BRIXIA MAGNIPOTENS FIDEL SPAE CETERIS FREIEF'S TESTIMONIPM TPLIT: fu presentato dall'oratore Pietro Avogaro ed altri gentiluomini del paese ; il qual confalone fu posto nella chiesa di san Marco alla cima di mezzo, legato a una di quelle finestre dalla cima dov' è fino al presente (2) (Sanuta 1092, e Cronache Zanc. e Veniera). Il Contarini poi ripatriato ebbe grandissimi elogi, e fu premiato nel 6 marzo 1441 colla dignità di procuratore di san Marco de Ultra (Coronelli p. 43). Visse nella Procuratia anni due mesi nove, e giorni 22, sendogli stato sostituito Leo-nardo Giustiniano q. Bernardo. La sua morte quindi ginstamente dalla Cronaca Zancarola e dalla Veniera si pone nel dicembre a' 27 del 1445, sebbene la epigrafe che illustro, dica ai 29; nel che v'è certamente un errore di penna.

Da questi fatti chiara si scorge la grande esanche, come il solito, atti di crudelta, perchè perienza del Contarini nelle cose della guerra, e la arditezza nella esecuzione di difficili imprese; ma della grandezza del suo animo sia prova il seguente aneddoto narrato da Battista Egnazio (De exemplis. Parisiis 1554, 16. p. 87 ). Imperciocche fatto capitano dell' armata si rendette al Contarini, salvo l'avere e le per- nel Lago di Garda, subito ando a casa, e apersone; non senza per altro un esborso di 5000 ta la porta, e chiamata ad alta voce la moglie ducati d'oro a Pietro Brunoro, e ciò fu a' 29 di le disse: apparecchiami tosto ciò che tu sai maggio dell'anno medesimo 1440 (Sanuto 1095. occorrermi per la partenza ; giacche in breve 1090. e Cronaca Zancarola). Ebbero in se- o ti sarò riportato morto, o il suono delle cam-

vela dell'artimon, e con questo s'ajutava a spingerle avanti. Erano galere sei. Costó la detta spesa più di ducati 15000 senza i buoi, carri, e guastatori. Pure giunsero appresso Peneda, e furono buttate in Lago, e a Torbole fu fatto il Bellingiero pe' maestri mandati d' Arsenale, e un Rediguardo, e fu poi buttato nel Lago.

(1) Il Sabellico in Intimo dire Blanius Assetus genuenis, (111, lib. r. p. 628), Il Sanuto al-l'incontro dice che fu preso un nipote di Biagio da Cereta genovese, non già liagio. Il Sabellico non dice chiarmente che Assareto, o il nipote sinno stati presi; puosi però crederio ragionecolinente (vir p. 629); il altro parte l'epigrafe (che pob esser stata covata da bano fonte) lo assicura. Quanto poi al vero cognomo io il direi Biagio da Cereto anzichè Cercta o Assareto. Il Bizaro nelli Annali di Genova lo chiama Blasius Axeretus

(2) Quando si sia perduto questo Stendardo, o Confalone, non so. Il Sanuto che scriveva un secolo quasi dopo cioè intorno al 1530 dice che v' era.

pane della Torre di san Marco t'annuncierà la mia vittoria: nella qual campagna che, come vedemmo, felicemente successe, egli così viril-mente aveva combattuto, che volendo poscia trarsi la celata di capo, fu duopo farla in più pezzi, tanto dai colpi di sassi, di mazze ferrate, e d'altre armi ammaccata gli si era fitta nella testa. (Sabellico 1. c. Cappellari ec., e Francesco Simoneschi nel suo Vello d' oro ove ragionasi di molti fatti gloriosi degli Eroi Veneziani (Venezia 1667. p. 239. 240). Questa vittoria fu descritta in verso esametro da Lodovico Merchenti col titolo Benacus Ludovici Merchenti Veronensis ad Marium Philelphum; codice mss. membranaceo rammentato da Apostolo Zeno ( Dissertaz, Vossiane p. 128. Vol. I., nel quale precede una lettera dell'autore ad un figliuolo del detto Stefano Contarini. Anche l' Argellati ( Bibl. di volgarizz. III. p. 24) ricorda questo poema per la traduzione fattane in lingua volgare de Mario Fi- FRANCISCYS SVPERANTIO Q. DNI BRNEDIlelfo. La vittoria stessa fu effigiata da Iacopo Tintoretto in uno dei quadri del sossitto della TVMVLATVS FVITsala del Maggior Consiglio, ora Biblioteca Regia; quadro sotto a cui si legge: INSFBRPM IN BRNACO, DISTRCTA CLASSIS, PERSI IN PYGAM DECES. SPPERIORIBES PICTOBLIS, MAGNISQ. REGIBES CAPTIS nel Lago di Garda è espresso nella stessa sala. e nel soflitto a chiaro scuro, di mano di Girolamo Padovanino. Finalmente la fermezza di Stefano Contarini nel lasciarsi cavare la celata Corona nel soffitto medesimo.

Di un Stefano Contarini poeta del secolo xvn. veggo un epigramma a p. 327 del Libro i Preludii delle glorie degli illustriss. sig. Nicolò Barbarigo et Marco Trivisano, ec. saccolti da Francesco Pona (Venezia 1650. 4.) Comincia: Foelices partus; il qual epigramma con un elogio prosaico latino dello stesso Contarini era stato già stampato a p. 169. e p. 185 del libro sullo stesso argomento intitolato l'Heroica et incomparabile amicizia de' sig. Nicolò Barbarigo et Marco Trevisano ec. Vene-2ia 1628. in 4., e a p. 185 e 204 dell'edizione in 12. dell'anno stesso 1618, fatte ambedue per Marco Ginammi . Questo Stefano Contarini non si trova negli alberi patrizii, come assicurami anche il chiariss. Conte Leonardo Manin, cui m' era rivolto per maggior sicurezza.

D. O. M. PETRI PRIOLI Q. DNI HIERONYMI ET LAVRENTIAE VXORIS CARISS. ET HE-REDVM 1573. 4. IVLII.

Dal Palfero. Pietro q. Girolano q. Lorenzo PRIOLI, patrizii, s' era ammogliato nel 1551 in donna Lorenza, dice l'epigrafe, ma nelle Ge-nealogie del Barbaro si chiama Florenza Garzoni di Giambatista; e del 1584 si tornò ad accompagnare con donna Veniera figliuola di Sebastiano Venier q. Zuanne bresuola (sopran-nome che equivale a braciuola). Mori del 1589 nel mese di aprile.

#### 35

CTI Q. DNI BERNARDI AN. 1613 DIE 3 IVNII

Anche questa epigrafe si trae dal Codice del

FRANCESCO figlinolo di BENEDETTO Q. BERNAR-EXPLYANTES. Il trasporto delle galee per terra Do Sonanzo, patrizii della famiglia detta dal Baston, era nato del 1557, e mori del 1613 come dalle Genealogie del Barbaro. Aveva fatto il suo testamento nel giorno 8 ottobre del 1612 rilevato in atti di Giulio Ziliol Cancellieche se gli era incarnata nella testa, vedesi in re Ducale il 10 giugno 1613, col qual testa-un altro chiaro-scuro di mano di Leonardo mento lascia una Mansionaria perpetua a questa Chiesa ( Vedi anche il num. 43.

Benederro suo padre fu fatto senatore collo esborso di ducati cinquecento, e morì del 1562. Benando l'avo era figliuolo di Benedetto q. Bernardo. Del 1505 è era ammogliato in Chiara Sanudo figliuola di Benedetto q. Mat-teo, e mori del 1540, come dalle dette Genealogie. Fino dal 28 settembre 1516 Bernardo essendo della Giunta del Pregadi fu eletto bailo ossia provveditore a Corfu ad oggetto di presiedere e regolare quelle fortificazioni. Infatti scriveva al Senato nel 24 ottobre del 1518 di avere compiuta la cortina fino al porto, e che attendeva a fare il controfosso; e domandava ajuto di denari; ciò che ripeteva negli anni successivi 1519 e 1520. V'ebbe però Sebastiano Moro provveditor generale in quella stessa piazza, il quale nel giorno 4 settembre 1520-parlando in Senato accusò il Soranzo di negligenza nel custodire Corfu, e come era in

ranzo nell'ottobre e nel novembre susseguente 1538. di sotto: AND. SPIN. F. (Fl. Cornaro. l. c. giustificava plausibilmente la vigilanza sua nel-lo eseguire le commissioni del Governo; anzi Dal lato della testa evvi: HERO. ZARE. SENAT. nel febbrajo 1520/21 Domenico Cappello tor- opr. e al royescio un san Girolamo nel deserto, nato dal carico di provveditor dell'armata in Levante, nella relazione che fece in Senato della sua gestione rendeva buonissima testimo- TAB PIETATIS | FAFCTYS | . A sinistra vi è nianza del Suranzo circa le fabbriche da lui l' Adorazione dei Magi, e poi AND. SPINEL. F. promosse nella Fortezza di Corfù, ed il suo zelo pel servigio della Repubblica. Del 1521 a' 14 ottobre il Soranzo stesso cessato dal carico di bailo e capitanio di Corfù riferi le sue no alla quale si legge: ANDREAS. GRITI. DFX. operazioni intorno le fabbriche, quanto e in operation intorio e acontene, quanto e in Francesco, colle parole : 2017. FRANCISCI : danari spesi, quello cle mancava a compiles 2017. FRANCISCI : danari spesi, quello cle mancava a compiles 2017. FRANCISCI : Quello parole : 2017. FRANCISCI : danari spesi, quello cel mancava a compiles 2017. FRANCISCI : Quello persuadendo con grande calore i Padri di non 2017. Per la Vita del dogo Gritti; FR. Cornaro, del compile : 2017. Per la Cornaro, del collega del compile : 2017. Per la Cornaro, del collega del compile : 2017. Per la Cornaro, del collega del coll persuadendo con grande calore i Padri di non lasciare imperfetta un'opera utile e necessaria; per lo che n'ebbe molta laude dal doge. Adi 17 giugno 1520 essendo provveditor al Sal venne eletto duca in Candia, avendo offerto ducati 2500, ed aggiunti altri 500, cioè 3000 in tutti. Vi stette lino al dicembre 1528, nel qual mese ai 15 tornato a Venezia, fece la solita sua relazione in Senato nel 16 dello stesso. Entro Capo de' X. nelli mesi di aprile e giugno 1529. (Di tutto ciò veggasi il Sanuto nelli Diarii Vol. xxil. xxvi. xxvii. xxix. xxxil. xli. xlix. L) Notisi che il Cornaro registrandolo come duca di Candia nel T. II. p. 123. Creta Sacra, ha errato nel dargli padre Nicolò Soranzo, mentre fu Benedetto. Il patrizio Teodoro Corraro fralle altre preziosità possiede nel suo Museo un gran medaglione di bronzo ( del peso forse di 20 libbre alla grossa ) gettato in onore del nostro Bernardo. Esso spettava già al grande raccoglitore Svayer, come consta da un mio catalogo di medaglie mss. Dall' una parte avvi la testa di rilievo barbata, e nell' alto le parole BERNARDI'S SUPERANTIO, e nel basso ANDREAS SPINELLI. F. M. Dall'altra parte poi evvi pur di rilievo la seguente inscrizione: MDXL | BEENAR-DO. | SPPERANTIO. | CONCINAE. INSPIAE, PRAEF. | CRETAE . DFCI . TERT. | FENETIAR, CONSIDIARIO SEX . X . FIBALI . | DIGNITATE . | . FFNCTO . | . Questo medaglione, sull'autenticità del quale non può cadere alcun sospetto, è certaniente di nelle Giunte al presente volume. una delle maggiori cose in questo genere operate dall' artelice Spinelli. Quelle medaglie che io conosco di lui, sono: Una ad Antonio Da Mula duca anch'egli di Candia nel 1533, MARGO ANT.º SVPERCHIO F. Q. EX. VIRI Dalla parte del capo si legge: ANT. MFLA.DFX. veggon due figure di uomini che stringonsi le SE AVGVS: Tom. III.

e sotto AND. SPINELLI . F. 1542. L'altra nella Marciana. A destra si legge: 1542. HINC PENE-Una più volte intagliala in rame è quella per la rifabbrica del Tempio di san Francesco della Vigna. Avvi la estigie del doge Gritti intor-PENETIAR, MDXXIII. Dall'altra la chiesa di san il Temanza, le Fabbriche Venete ec.). Una ch' è pur bella e grande, e che fu incisa in rame, e collocata per antiporta nella Memoria intorno alla Repubblica di Venezia scritta da Paolo Morosini (Venezia. Palese 1796. 4.) rappresenta dall' una parte Venezia, colle parole ADBIACI . REGINA . MARIS, e poi AND. SPI-NELLI F.: e al rovescio il doge e i senatori dinanzi al Redentore; d'intorno il mottu: concon-DIA . PARFAE . RES. CRESCENT . SENATES VENETUS . 1550. Finalmente ne veggo una registrata nel Catalogo mss. delle medaglie già possedute dal nob. Giovanni Balbi da pochi anni defunto: HIERON. OFIRIN. SENAT. INTEGERR. AND. SPI-NELLI . F. 1540. Il padre degli Agostini avendo letto male nella medaglia per il Tempio di san Francesco AN. S. P. F. interpretò pur male così : Andreas Spinelli Patavinus fecit. Ma oltre che si legge chiaro sp. tutt' unito tanto in questa, conie nelle altre, non avvi poi documento al-cuno (per quanto io so) che faccia patavino lo Spinelli, e non veneziano, come io tengo che sia. Lo stesso padre degli Agostini non ricordandosi di aver detto nel Vol. II. p. 547. ch' era patavino, lo pose nella Tavola, o Indice Generale con carattere majuscolo romano, che vuol dire, secondo il suo metodo, fra li Veneziani (a p. 679). Una prova poi indubbia ch' egli era Veneziano cittadino originario ve-

DNI AVRELJ I. V. D. ALBA VXO'R DILECTA, CRETAE. X. FIR. III. CONS. IIII. Al rovescio si SIBIQ. VIVENS POSVIT. AN. DNI 1571 MEN-

Il Palfero registra questa inscrizione, e sulla quale qui sotto torneremo a parlare, oltre ciò fede di lui l'ha riportata lo Zeno ( Lettere Vol. che si è detto nel Vol. I. dell'Opera fu il primo V. p. 355). Corrosa l' ho anch' io veduta nel- di sua casa che piantò il suo domicilio in Ve-Pingresso del Convento sul suolo; altro non nezia per esercitarvi la profession sua, il che avendo poiuto rilevare che le lettere... токно accadde verso il 1480, e che Aurelio (nomina-. . ревсиг . . . e lo stemma gentilizio.

contrada di san Provolo (ossia Proculo ) adi a dicembre 1569, d'anni 48, come dalla cronaca mss. di casa Gradenigo. Alsa sua moglie era della casa cittadinesca Dolce.

Della illustre famiglia Sofences, o Syfences bo già fatta menzione nel volume I. pag. 55 e 554; ma tornando qui acconcio di parlarne to il fo volentieri, le belle notizie seguendo, che ebbi dall'amico mio erudito nob. sig. Marco Procacci da Pesaro. Egli le trasse dai libri in parte posseduti da lui, e in parte da altri, e specialmente dalle schede che intorno a' Superchi lasciò il dottissimo e benemerito della patria sua Annibale degli abati Olivieri, e che comunicó al celebre postro Apostolo Zeno, le quali schede conservansi in Pesaro nella pubblica Biblioteca fondata dall' Olivieri. La famiglia Superehia di Pesaro, che verso

la fine del secolo xv. trasferl il suo domicilio in Venezia, era originaria della Tomba castello tre leghe distante da quella città, e spesso mentovato dagl'istorici in tempo delle fazioni. Primo stipite di essa si conosce un ser Bernardino pubblico esattore, padre di ser Orlandino cancelliere dei signori Malatesta, come da Albero che dai pubblici atti ne formo Annibale degli abati Olivieri sopralodato, e che trasmise al nostro Apostolo Zeno suo amicissimo ( Lett. Zeno T. V. p. 341). Da una lettera dedicatoria di Tommaso Diplovatacio a Giacomo Pesaro, vescovo di Pafo, premessa a una edizione di Bartolo del 1529, per Bapt. de Tortis, sembra che assai prima i Superchi fossero stabiliti in Venezia. Dopo aver egli enumerato i personaggi più illustri della famiglia di quel prelato, comeche discendenti dalla città di Pesaro, prosiegue così: Qui omnes de tua familia una cum reliquis Pisaurensibus fortunatissimi fuerunt . . . Arduini Ioannes et Paulus iu Bello Clugiensi nobiles effecti anno dni 1381, et die 4. septembris tandem anno dni 1627 defecerunt, et alii Arduini, Vicii, Monaldi, Angeli, Superchii, Curtivi, Fideles, Pinei, et alii quamplures, qui bene se gesse-

to dall' epigrafe che illustro ) suo fratello ven-MARCANTONIO SOPERCHI Q. AVRELIO mori nella nevi non molti anni dopo, come si vedrà in seguito. Non ostante però questo cangiamento di patria non perdettero punto i Superchi di grazia e considerazione presso i loro signori naturali ed antichi concittadini : conciossiachè furono sempre annoverati tra i Consiglieri reputandosi la loro dimora piuttosto semplice assenza, che assoluta emigrazione. Infatti leggesi nei libri dei Consigli del 1511. De mandato illmi dni Galeatii Sfortiae Gubernatoris die ultima octobris 1511. Magr Valerius de Superehis me-dicinae doct. = Nel 1513 Magr Valerius de Superchis loco cujus per R. D. Ep. Feretra-num durante ejus absentia fuit surrogatus D. Aurelius ejus frater = E per ultimo nel 1527 9. gennaro si ordina, che i due fratelli Aurelio e Valerio Superchi, Tommaso Diplovatazj, e Gasparo Fedeli qui moram trahunt Venetiis debbano essere imbossolati nedum ad bussulos consulatus verum ad bussulos officiorum . . . coll' onorifica distinzione dei Superchi = attento quod ipsi sunt etiani de numero civium Pisauriensium originariorum, et sunt virtutibus et honoribus praediti ... Aurelio poi, come vedremo, comparisce segnato nello specchio dei Consiglieri fino all'anno 1545, benché da trenta e più anni avesse abbandonata l'antica patria. È osservabile per altro, che nelle frequenti mutazioni di dominio a cui soggiacque l'esaro in quella stagione i Superchi Iossero sempre da quei governanti rispettati e tenuti in pregio, indizio infallibile della vera loro virtà. Anzi per parlare qui solo di Valerio sembra rilevarsi dalle Lettere di Bernardo Monaldi oratore in Venezia di Giovanni Sforza, che egli qualche parte dovesse avere nelle trattative che lo Sforza tenne con messer Matteo Tiepolo di Andrea gentiluomo veneziano, padre di Ginevra, che fu poi sua sposa (Spogli Almerici p. 152 e 158 nella Oliveriana). In quanto conto poi fossero i Superchi, qualora non si reputassero sufficienti le addotte testimonianze, basta leggere la bellissima latina lettera del cardinal Bembo a Sigismondo da Foligno in loro commendazione. Dopo averne runt et ditissimi effecti magnos honores sunt fatti li più grandi elogi non esita chiamarli sui consecuti, = Ma egli è certo, che Valerio municipii facile principes (Op. del Bembo Vol. Medico celebratissimo de' suoi tempi, e del IV. pag. 200. ediz Hertz) ove notisi che la let-

tera è in data di Urbino del 1511, e sapendosi che quel Cardinale frequentando quella Corte soggiorno anche in Pesaro, dovea ben essere informato per isfuggire la taccia di adula-

Ma per parlare più particolarmente di alcuni dei Soggetti illustri di questa casa, rammenterò di nuovo Valerio, approfittando delle scoperte fatte su di lui posteriormente alle cose stampate nel Vol. I., e delle notizie avute dal prelodato sig. Marco Procacci.

1. VALERIO SUPERCHIO Figlio di Jacopo di ser Orlandino, e di Barbara Sinibaldi, oltre essere stato filosofo, medico ed oratore chiarissimo, fu anche buon poeta latino. Ho già detto (p. 55. Vol. I.), che per merito dell'eloquenza sua il Collegio de' Medici fu liberato dalla tassa che gli si voleva imporre. Ecco come ne parla il Sanuto presente al fatto (Diarii, vol. xxxiv. p. 209. 210.) 4 Adi 23 » giugno 1523 dapoi disnar fo pregadi per la n terra per lezer lettere, et etiam intrar su la » materia di medici phisici utrum debbano es-» ser tansadi e contribuir a le angarie overo » non atento una volta per parte presa in pre-» gadi fono assolii di decime con questo pagino il miedego in armada al capitanio zene-" ral, et in campo al proveditor zeneral. Et poi " fato venir li medici suso videlicet tre di lho-» ro et medico Valerio da Pexaro uno di ditti " ando in renga et parlo fo molto longo mo-» strando non doveano esser tanxadi etc. li » rispose g. Alvise Badoer q. g. Rigo avochato n fiscal dicendo doveano esser tanxadi per la » industria etc. Et mandati fuora, fu posto per " tutto il colegio, che diti medici colegiadi " non siano molestadi dali 20 savii sonra le " tanse, ma debano continuar ut in parte. avun te 123.46. 15 n. Per questo arringo fu esaltato anche dal Bembo in una sua latina lettera a Giambatista Fedeli (Bembo Op. vol. IV. p. 226). In quanto poi alla poesia da Valerio coltivata, oltre la testimonianza che ne fa il Bembo citato, ed il Giraldi nel Dialogo I. De poet. sui temp. p. 39, ed oltre alle cose che ho ricordate nel vol. I., none qui ad ommettersi, che nell'Ovidio a spese di Lucantonio Giunta fiorentino impresso da Matteo Capcasa di Parma nel 1489, che per esser poco comune è poco conosciuto, vi è una sua lettera a Giovanni Sforza sopra la correzione delle stampe. Dopo la lettera vi è una sua bella elegia, in Ovidio le sue opere, che principia così :

Si miseri infausto doluistis vatis amoren Dopo l' elegia avvenne un' altra di Mauro Ugerio mantovano sopra l'anima di Ovidio trasmigrata in quella di Valerio, la quale così comincia:

Quis neget in varias animas transfundere formas ?

Che coltivasse poi anche la poesia italiana ce ne assicura Apostolo Zeno, il quale in un suo codice mss. in 4. intitolato : Rime di diversi. trovo un sonetto che comincia cosl: Non seran sempre ingrata i tuoi crin d'oro: e che mando al suo amico Olivieri (Lett. ined. di Ap. Zeno ad Ann. degli abati Olivieri dei 7 aprile 1742). Questo stesso sonetto trovasi oggidi nel Cod. Marciano cart. intitolato: Rime di diversi a p. 63. (classe IX. num. 203. secolo XVI. ). Un bell' epigramma, in sua laude, del celebre Girolamo Amalteo leggesi a p. 42. del libro Trium fratrum Amaliheorum carmina. Venetiis 1627. 8., e nelle Delic. Poetar. raccolte dal Grutero P. I. p. 72. = In sua lode parimente ridondano le seguenti parole di Girolamo Avanzo veronese . . . Valerius Superchius Pisaurensis... praeter medendi scientiam, pru-dentiam et felicitatem qua eminet, coeteras etiam doctrinas adeo complexus est ut eum polhystorem Padua consuevit nuncupare (Lydii Catti Opuscula. Venetiis 1502. in epist. dedic.) ed anche le seguenti di Stefano Piazzone da Asola, il quale tenendo alla sua scuola di umanità Iacopo Superchi figlio di Aurelio no minato nell' epigrafe diceva: Accede et tu Iacobe Superchi ad haec nostra praeexercitamenta ne cognomini tuae familiae quod in se quandam excellentiam continet, defecisse videaris; ad quod te non parum adhortari debet et Aurelius pater vir in utroque jure peritissimus, et Valerius patruus tuus non minus bene dicendi quam bene medendi peritissimus. et Hieronymus patruelis tuus, qui, ut etiam tu ex optima arbore natus fructus suavissimos, ut indole sua prae se jam fert, cito ferre incipiet. (Compendium Rhetorices in pracf. Venet, 1526. 4.). Valerio, come ho detto nel primo volume, ebbe in moglie Pellegrina Avanzo figlia di Luigi, cittadino veneziano, da cui ebbe diversi figli, cioè Girolamo, Tiberio, Alessandro ed Ascanio, oltre quattro femmine. Di Girolamo parleremo in seguito; Tiberio segui la professione del padre, e come tale lo si vede in un atto, ossia diploma di Laurea medica che cui duolsi che i barbari vogliano morte con riporto Gio. Battista Cuccino o Coccino di Pesaro nel 1549 dal Collegio Fisico di Vene-

zia (1). Sta questo originale tra le pergamene errore di stampa, perchè nell'originale di quel-N. cux. che si conservano nella pubblica Olive- la inscrizione che egli mando all'Olivieri, e riana. È interessante trascriverne un estratto, che il Procacci ha veduto, dice chiaramente xui, In nomine ec. anno 1543. Ind. VII. die vero che anzi vi uni pure lo stemma gentilizio delle Sabati 16. mensis Februarii. Nos Blasius due famiglie Superchio ed Avanzo. Altra copia Sidineus Iur. utriusq. doct. nomine et vice Rdi presbiteri Ioannis Francisci Manulesso rectoris ecclesiae S. Ioannis in Bracora et colo xvii, in una Raccolta d'Inscrizioni spettan-Studii Generalis Venetiarum Cancellarii Apli- ti a Pesaro sua patria, aggiungendovi essere la ci, nec non Tiberius Superchio artium et nominata dentro il claustro de' P.P. Serviti med. doct. Collegii dnorum physicorum Venetorum Prior et Vicarius Imperialis in hac parte salutem in Xpo. Inter praeclara . . . His potuto vedere il Testamento del nostro Valerio igitur et aliis rationibus notus des Baptista Cuccino de Pisauro filius exemi D. Ludovici e il seguente: a 1540 die xit. octob. (atti di omni alia re posposita in Patavino studio . . . pro tribunali sedentes in templo S. Lucae Evangelistae d. Dm. Ioannem Baptistam tam aplica, quam imperiali auctoritate . . . . doctorem in ipsa facultate artium et medicinae fecimus et creavimus . . . . Quibus sic actis illico eximius doctor das Victor Trincavela art. et med. doct. promotor ejus proprio nomine n l'anima circa la confessione e comunione, ho et nomine ac vice exemor. art. med, doctorum dn. Benedicti Rinno, dn? Francisci de Pisauro, dni Marci Antonii Conforto, dni Hieronimi Ricio, dni Apollonii Massa et dni Ioannis Gratarolo art. et med. doctorum compromotorum suorum . . . In quorum fidem . . . . praesentibus dno Aluisio Rinno et duo Lodovico n guire cassando ogni altra cedula testamen-Abioso art. et med. scolaribus in Studio Pa- n taria che io avessi fatto, che si trovasse fuor tavino testibus = Carolus Blanco Venet. Not. et in Coll. dnorum phys. Cancellarius de mand. subscripsi.

Mori Valerio, come ho detto nell' epigrafi della Chiesa dei Servi, nel 1540 alli tredici di novembre, e in quella chiesa fu seppellito colla n saro dottor di Legge, conte di Montelabbate, i crizione dettata dal cardinale Benibo suo com-n al presente Oratore in Venezia per l'illustr. pare. E qui è a notarsi, che il 111. NOFEMBRIS " sig duca d'Urbino, mio genero, ( aveva spoche leggiamo nelle lettere Zeniane è un puro " sata nel 1538 Isabella figlia di Valerio) (2);

esattissima ha letta il Procacci nei mss. di Salvatore Salvatori che visse sul principio del sedi san Girolamo di Venezia ad un arca di niarmo affissa al muro et elevata in alto. Ho nell'archivio Notarile, uno squarcio del quale " Girolamo Canal nodaro veneto): " Io Vale-» rio Superchio fisico constituito nel settuagen simo anno di mia età, sano per la grazia di " Dio dell'intelletto, ma al presente infermo » di una doppia terzana, della quale per rispet-» to dell'età non sono certo potermi liberare, » avendo fatto in primis quanto appartiene aln voluto e voglio per ogni rispetto finche mi ,, trovo di saldo intelletto provvedere alle cose ", mie, e fare il mio ultimo testamento. Et an-" corche io sia professore di lettere l'ho fatto » in lingua materna a maggiore intelligenza " di quelli che lo averanno a vedere et essen di casa o in casa, la quale sia in tutto irrita n e vana. In primis voglio et ordino per miei n commissarii il spettabile dottor di Legge M.r. n Aurelio Superchio mio fratello carnale, il n magn. m. Gio. Giacomo de Leonardi da Pe-

(1) Un Gio. Battista Coccino o Cuccina da Pesaro, medico in Venezia, lo si trova segnato nel 1671 nelle schede Oliveriane, e che quella Repubblica lo spedisse a Padova per esservi scoppiata colà la peste. Se ciò fosse, conghiettura il Procacci, provercibe che costui fosse nipote di Battista nominato, e che la famiglia Cuccina fossesi stabilita in Venezia un secolo innanzi. Ma teme egli di qualche sbaglio nel millesimo. Egli è certo però, che una famiglia Cuccina è nelle nostre cittadinesche, proveniente da Bergamo, della quale vedremo memorie nella Chiesa di san Francesco della Vigna; ma appunto perchè roveniente da Bergamo sembra essere diversa dalla Pesarese.

(2) Dalla Cronaca Gradenigo vediamo che donna Isabetta Soperchi contessa di Montelabbate morendo nel suo contado lascio per testamento un suo preziosissimo Organo alla Duchessa, e mancando la casa dei conti Leonardi institut eredi li discendenti di M. Antonio Soperchi suo fratello abitante in Venezia; e che su seppellita in san Francesco di

Pesaro in un ricco deposito con epitaffio,

n il can. Antenore de Leonardi suo fratello pur n item la mia dilettissima Consorte Pellegrina » ta Maria dei Servi di Venezia nella sepoliu-" ra che mi ho constituita mi stesso, et che il » cargo delle mie essequie sia dato al R. P. " Giammaria dei Scrvi mio cognato ( di casa " Avanzo ), il qual son contento che sia nel nun mero de' miei commissarii quanto la Relim gion patisse, per il qual inditto esseguie in-» sieme con la mia donna in tutto si spenda » ducati cinquanta e non più in ogni cosa, pre-» gando il prefato maestro Giammaria, che in » detta mia sepoltura in quel loco della pietra n faccia scolpire quella memoria di me che io " li ho data, e che fece a mia instantia il Rev. n cardinal Bembo mio compare, facendo opera » che a detta essequie intervenga de more " l'eccell. collegio nostro de' Medici di Vene-» zia con la orazione consueta da esser fatta da " chi meglio alli miei commissarii parerà .... " Voglio che li miei speciari dell'Anzolo i quan li hanno dato secondo il bisogno medicine n per casa mia, e non hanno avuto danari, per-» chè la consuetudine è così che li medici del-" la bottega non pagano medicine perché an-" che loro non mancano al bisogno della casa » loro in medicarli, e sempre per il speciaro " dell' Anzolo, col quale jo sono stato dal fon-" dare della bottega infina ora presente ad ogni " suo comodo ed onore ed emolumento si della " casa, come della bottega è stato osservato " cosl, tamen perché al presente sono anche lon ro pupilli in famiglia numerosa, voglio che n abbiano in loco d'una cortesia ducati diese ec .... ( Parla poi di Girolamo il figlio, di cui vedi in seguito ) e conchiude: " il residuo » lo lascio alli miei carissimi figli che sono ", tre, dopo Gierolamo, Tiberio, Alessandro, e ". Ascanio legittimi e naturali. E a Tiberio che , sarà medico, lascio le mie case di san Ge-, remia integre tutte che comprende la casa " da stazio col mezzado di sotto, e quelle di " dietro, e le case da san Lio fabbricate nuo-» yamente tutte due ...

Abitava Valerio nel sestiere di Cannareggio n mio genero (Barbara Superchi figlia del nella parrocchia di s. Geremia come indica nel netestatore era moglie di Antenore); l'esimio detto lestamento, e come da istromento che riand dator delle arti e medicina mis. Agostino corderò più sotto in cui si legge: actum l'ene-n Bellato da Peltre mio genero (questi era tiis 37, mensis nov. 1555 in domo dai l'alerii marito di Chiara terza figlia di Valerio); Superchii physici Pisauren. nunc abitatoris nii spettabile mis. Andrea Isicina del q. M. Venetiarun juz. Canale regium in confino s. z. Zilvato mio ultimo genero (e questi chbe a Hieremiae. E in fatt sulla facciata della casa nuglie Elena quarta fglia del testatoro y), da esso shitala, e sulla fandamenta vicina del Ghetto al N. 1534 fra le finestre in sito elevato n era di samiglia Avanzo 9. Alvise ). Voglio si legge scolpita la seguente poetica epigrafe : n et ordino che il mio corpo sia sepulto a san- EXIGFI DERATE | LARES FIRETTE | PARATI ET MEYS ET SERE | POSTERITATIS | HONOS Apostolo Zeno in varie sue lettere all' Oli-

vieri mostrò vaghezza di avere dal medesimo notizie di Valerio vostro Pesarese per nascimento, e nostro Veneziano per aggregazione, promettendoli in cambio alcune altre ch' egli andava raccogliendo (Lett. ined. dello Zeno all Oliv. dei 14 Marzo 1738). E in altra dei 10 Maggio dello stesso anno lo ringrazia delle notizie dategli intorno ai due fratelli Superchi: le quali mi sono carissime ma molto più lo saranno a un p. Francescano (il p. degli Agostini ) che sta raccogliendo notizie di scrittori Veneziani tra i quali egli crede di aver ragione di dar luogo anche ai medesimi per la cittadinanza, di cui furono da questa Signoria co' loro discendenti in perpetuo onorati.

## 2. GIANFRANCESCO SUPERCHIO

Questi che fu fratello di Valerio, e preposto della Cattedrale di Pesaro è più conosciuto sot-to il nome di GianFrancesco Filomuso essendosi, secondo l' uso di que' tempi, egli mutato l'antico de' Superchii in questo di Filomuso. Quest'uomo è meritamente lodato dai più chiari scrittori di allora, e de' posteriori tempi, come è il Bembo, il Giraldi, il Giovio, il Valeriano, Giammatteo Toscano ec. non che il Tiraboschi che ne parla dietro la scorta dell' Arsili e delle notizie avute dall' abate Ongaro (Storia Lett. Ital. p. 1858. ediz. Ven. 1824. vol. vn.) Cominciò il Filomuso ad essere maestro di umane lettere nella sua patria, nelle quali fra gli altri institui il famoso Guido Postumo, come dalle memorie di quest' ultimo compilate da Domenico Bonamini ( Calog. M. B. T. XX ) . Indi sappiamo che a persuasione del Sabellico il Filomuso era stato scelto a maestro della città di Udine dopo la partenza dell' Amaseo nel 1489, e vi stette fino verso la fine del 1492; che vi fu ricondotto al cominciar del secolo susseguen-

poter più sostenere quella fatica, e perchè volle ritornare a Pesaro e rientrare nel possesso dei suoi beni che per la sua assenza erangli stati confiscati dal duca. Ch'egli più tempo sia stato in Udine professore pubblico di lettere fino dal 1501 lo attesta anche il Liruti nel tomo quarto p. 591 delle Vite de' letterati, che per cura del-l'amino mio nob Pietro Oliva del Turco sarà fra poco per uscire alla luce. Egli infatti dice che fu maestro di alcuni uomini friulani distinti, tra i quali Antonio Bellone: che avendo da Pesaro trasferita la sua famiglia in Udine, colà allora dimorava con Aurelio e Valcrio fratelli suoi, che furono parimenti suoi discepoli; che dag!i Udinesi fu spedito loro ambasciatore alla regina d' Ungheria Beatrice d' Aragona innanzi alla quale recitò in favore degli stessi Udinesi un' orazione che mss. si conservava dal lodatissimo P. M. Bergantini unitamente ad un epicedio e ad altra orazione in morte di Nicolo Savorgnano, delle quali cose fa menzione il Liruti dietro lettere originali del mentovato Bellone dirette ad Aurelio fratello del Filomuso suo amicissimo. Nè solamente in patria, e in Udine, ma in altri lunghi eziandio fu professore di lettere il nostro GianFrancesco rilevandosi, da aleuni giambi di Pierio Valeriano (Delitiae ital. Ran. Gherii t. 11. p. 1373 ) che ne su anche in Verona, i quali cominciano:

Si nequis, Philomuse, nos adire Distentus studio negotioso; Dum Rhetor nitidissimus Lotinum Veronam eloquium doces amoenam; Te ec.

e in effetto sappiamo che nel 1506 il cardinal Bembo avealo proposto a' Veronesi per maestro della loro gioventà, commendandone et vitam et eruditionem et dignitatem, facendo osservare quanto pochi sieno qui florerent optimis mori-bus; e conchiudendo neminem esse cum Philomuso comparandum (Epist. famil. t. 1v. opere p. 193). La fama della sua eloquenza, della sua prudenza e destrezza nel maneggio degli affari non permise che stesse egli ristretto solamente al dar lezioni di belle lettere, ma gli furono appoggiati eziandio affari di maggior importanza-Primieramente è noto ch' egli godeva la grazia di Leone x il quale in un suo breve datato nel luglio 1515 lo chiama cubicularius et familiaris noster et continuus commensalis. Anzi nelle cronache de' cittadini Veneziani mss. di Alessandro Zilioli si legge che il suddetto Pontefice anche nel 1520 a' 22 di aprile conceduto ave-

te, ma poco vi si trattenne, parendogli di non sco Soperchio preloto ossistente e familiare del Pontefice, il quale non contentossi solamente di onorare il Filomuso, ma creò altresi conti Palatini perpetui Mons. Girolamo Soperchi il giovane protonotario particolare e Referendario dell'una e l'altra segnatura, e Valerio ed Au-relio fratelli, colla solita facoltà di crear notari, legittimar bastardi, ec. avendo fatti nobili Romani i loro discendenti. Approfittando dunque i Pesaresi della benevolenza che il Pontefice Leone donava al Filomuso, e trovandosi egli del 1515 in Roma per una sua causa, pensarono di servirsi dell' opera sua assinche dal Papa implorasse un sollievo alla loro misera città oppressa dalle angarie de' soldati di Vitello Vitelli, i quali ci viveano a discrezione. Ciò accadde quando il valoroso Francesco Maria della Rovere duca di Urbino, e Signore di Pesaro dovette abbandonare il suo stato e ricoverarsi in Lombardia sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento coll' esortarli ad adattarsi ai tempi per sottrarsi da mali maggiori (Leoni Vita di F. M. IV. duca d'Urbino p. 183, e Guicciardini Storia d'Italia vol. 11. p. 193. ediz. di Friburgo ). Come è noto Lorenzino de Mediei nipote di quel papa fu dichiarato in sulle prime luogotenente di quello stato. I pesaresi pertanto spedirono a Roma Innocenzio Sinibaldi soggetto anch'egli di vaglia, ingiungendogli di unirsi al Filomuso, ed in tale rilevantissimo incarico senza il consiglio di lui nihil agere debeat (Instruz. del consiglio di l'esarco, 16. giugno 1516 spogli Alm. t. n. p. 545). Ma in quel frattempo quei della comune vedendo che il domandare uno stabile padrone era la migliore provvidenza, aderendo anche alle secrete insinuazioni, commisero al loro vescovo ch' era colà ed al Filomuso, che formalmente chiedessero al papa per loro principe Lorenzino de' Medici ; il che senza difficoltà fu loro accordato: ed il Filomuso adempiuto il suo incarico in si difficili circostanze meritò dal consiglio intiero atti di ringraziamento

Avvi del Filomuso un bel carme a Giovanni Sforza nell' Orazio del 1490 da lui emendato, su di che si osservi il Mittarelli ( Bibl. s. Mich. Muriani in edit. saec. xv. col. 557). ov' è inti-tolato poeta Laureatus; e infatti il Filomuso fu coronato poeta, avendosi un ode saffica di Augusto Geronimiano poeta del Friuli nella quale canta le lodi dell'amico suo Filomuso nell'occasione che questi fu coronato da Cesare come bravo poeta (Vedi Liruti Lett. Friul. 1. 399. e l'opusculo Augusti Vatis Odae. Venetiis Moreti va amplo privilegio a Monsignor Gio; France- 1520 ad Philomusum pisaurensem poetam).

Tre epigrammi di lui leggonsi: due, cioè, nella ro e che egli ti dia ti doi beneficii di s. Martivn. Carm. illustr. Poet. Flor. 1720 (ove per isbaglio è detto Novocomensis anziche Pisaurensis) e che vedesi riprodotto nella vita di quel grande Pontefice scritta dal Roscoe, appendice t, 1v. pag. 308. ediz Milanese 1816; e vedine anche il Bandini nel Catal. della Bibl. Med. Laur. t. n. p. 195). Oltre a ció, suoi versi stanno nella raccolta fatta in morte di Celso Mellini (In Celsi Archelai Melini funere amicorum lacrymae, Romae in 4. senz'anno al registro ca Aurea. Romoe 1553. fol. e in una collettanea di Ser Pace di Bartolommeo Pacifici esistente nella libreria di Monte Caroto de' minori osservanti. Altri suoi versi in altre raccolte sono registrati, o di fregio nell'antiporta di qualche libro di altro autore; e io stesso a pag. 111. della presente opera mia al Vol. il ho riportato un suo epigramma latino in morte di Marco Sanuto. Pei quali tutti carmi gli si addice bene l'epiteto di poeta non insuuvis che gli da il Giovio (Jov. elog, Io Mariae Catan, ) e quello che gli fa Giammatteo Toscano nel suo Peplo d'Italia (p. 55. edit. 1578 Parisiis) dicen-do che il Bembo per udire la lira di Filomuso depose la propria. Abbiamo saggi di lui anche come valentissimo oratore, ed lio indicata nel detto vol. p. 59 la orazione detta dal Filomuso in morte del patriarca Suriano, ed oltre a quelle orazioni sopr'accennate dal Liruti, si sa che nel 1480 ne aveva recitata una latina per le nozze di Giovanni Sforza signore di l'esaro con Maddalena Gonzaga figlia di Francesco n Marchese di Mantoya; ma non si sa ove mss. esista ( Mem. di Pesaro mss. t. x11. p. 59. nella Oliveriana); come pure un bel saggio di sua eloquenza noi avremmo se ci fossero pervenute quelle arringhe che in diverse altre occasioni recitò, e di cui un solo nudo cenno si ha nei libri del consiglio che si conservano nei pubblici archivii di Pesaro.

Altre notizie interessanti intorno al Filomuso non si sono rinvenute. Si trova solo che possedeva qualche benefizio a Padova, mentre dagli spogli degli archivii di Pesaro si vede che nel 1304 Giovanni Sforza ordina al Monaldi suo oratore in Venezia che dica a Messer Valerio Superchio che vuole che ms. Gio. Francesco suo fratello abbia il beneficio di Padova libe-

Coryciana (Romae 1554 registr. k. 4.) l'altro no e s. Giorgio etc. a Monte luro (Castello del nel Cornucopia del Perotto Ven. Paganino. Pesarese) a Pietro Cossa suo cameriero et con-1489. Ma più di tutti è noto un suo poemetto sobrino di esso ms. Bernardo (Spogli Alm. t. per la esaltazione di Leone x. che trovasi nel t. 1. p. 165). E negli archivii stessi trovasi che nel susseguente 1505 era Rettore della chiesa di Novilara uno de' castelli del Pesarese, e feudo già di Baldassar Castiglione. Ma il curioso è che nello stesso anno 1500 fu eletto anche Arcidiacono di Chioggia ed arciprete di Malamocco. Al qual proposito ecco come si cava la notizia dagli atti di quella cancellaria a me comunicati in estratto dal chiarissimo Monsignor Antonio Maria Calcagno arciprete della cattedrale di Chioggia = Vincenzo Stella aveva rinunciato all' arcidiaconato e all' arcipretura pel 1505 in mano del Pontelice a favore di Taddeo da Lezze, ed era morto in quell' anno medesimo. In quello stesso il Dalezze venne dal Pontefice eletto, e nel medesimo anno a' 27 di ottobre il Capitulo de' Canonici elesse il postro Gianfrancesco de' Soperchi, attesa appunto la morte dello Stella. Questa elezione è registrata nel Vol. II. degli atti di mons, Nachianti vescovo di Chinggia, fol. 370 t. della Cancellaria. Inoltre nel di primo luglio 1506 il Pontefice niun conto facendo delle due anzidette elezioni, scelse Affrico Donato, che ai 29 dello stesso mese posto venne nello spirituale possesso con atto del notajo Antonio Bafio ch' esiste nell'Archivio de' Notari morti di quella Cancellaria Civile, ora trasportato nell' Archivio nonato nominarono Antonio dal Pozzo, il qua-nato nominarono Antonio dal Pozzo, il quale contro il divieto del vescovo s' intruse nell'amministrazione di quella parrocchia, come si ha dal Vol. I. degli atti di monsignor Bernardin Venier fol. 62 e 514. Quindi è, che quattro arcidiaconi ed arcipreti, o a dir meglio quattro pretendenti quelle Dignità si avevano nel medesimo tempo. Monsignor Venier a fine di dar la pace a quella Chiesa con Decreto 51 agosto 1508 privo tutti di ogni pretensione, e diede al Dal Pozzo l'istituzione canonica nel di 11 settembre successivo; trovandosi citato questo Decreto nella serie degli arcidiaconi compilata dal canonico Olivotti esistente in quell' Archivio Capitolare, e leggendosi nella serie che prima dell' Olivotti ne scrisse il can. decano dall' Acqua: 1508 51 augusti Iohannem Franciscum de Superchiis, et quoscumque alios praetendentes praemissis praemittendis Archipresbyteratu privavit, et paucis

post diebus nempe 1508 11 septembris Anto- rileva che il Filomuso stava allora a Venezianium a Puteo suprascriptum, quem dudum (epist. p. 132, 133. ediz. 1582).
Methamaucenses elegerant et Dominium apOuando poi il nostro France. un estratto poi di un antico Codice Malamochese scritto per la maggior parte di propria mano dall'arciprete ed arcidiacono Antonio dal Pozzo sopraddetto, e che l'Olivotti aggiunse a corredo della sua serie, raccogliesi che Gianfrancesco Superchio eletto nel 27 ottobre 1505 dimorava in Venezia; che Aurelio di lui fratello amministro qualche tempo per lui le rendite dell'ascipretato; che nel 1506 23 settembre non notendo risiedervi sostitui in sua vece Marco Negri da Venezia, il quale venne autorizzato dal vescovo (ciò che rilevasi eziandio dal Vol. I. Atti di mons. Antonio Venier fol. 34); e finalmente che nel 31 agosto 1508

Quando poi il nostro Francesco Filomuso probaverat canonice de archipresbyteratu et cessasse di vivere l'epoca non è ben certa. Inarchidiaconatu instituit Bullis hac die desu- dubitato si è, che nel 1553 trovavasi in Veneper expeditis (Act. I. Vener. fol 88. t.). Da zia, come si rileva da Istrumento che originale conservasi dalla Pesarese patrizia famiglia Bel-luzzi. In esso dicesi: Rds dns Ioannes Franciscus Philomusus de Superchiis praepositus Pisaurensis nunc moram trahens Venetiis in domo Valerii sui fratris : Actum Venetiis 27 mensis nov. 1553, in domo dni Valerii Sunerchii Phisici Pisauren, nunc abitatoris Venetiarum iux. Canale regium in confinio sancti Hieremiae. Tale nuda indicazione trovasi nelle schede Oliveriane senza nominarsi il notajo. Dall'altra parte nel ruolo de' Proposti della Cattedrale di Pesaro compilati dal Preposto Gianfrancesco Almerici (arch. Capitol.) trovasi insignito il Filomuso di quella dignità fino il Soperchi e qualunque altro pretendente, co- all' anno 1534; nell' anno susseguente vi si nue si è detto, venne dal Vescovo giuridica- vede quell' Innocenzio Sinibaldi suo parente mente privato dell'arcipretato per difetto di già di sopra nominato (1). Egli viveva ancomente privato dell'arcipretato per difetto di già di sopra nominato (1). Egli viveva anco-residenza. Anche dall' Epistola familiare latina ra del 1535, giacche Valerio suo fratello nel del Bembo diretta da Venezia tertio Kal. sept. Codicillo 30 agosto 1555 sopra ricordato dice: 1505. Petro Flaminio ad Fossam Clodiam, si Item perchè mes. Zuanfrancesco Philomuso

(1) Non fia discaro qualche cenno anche su questo dotto parente de' Superchii, d'etro a quanto me ne fa sapere l'erudito Procacci,

Innocenzio Sinibaldi da Pesaro fu uomo dotto e di credito grande appo i suoi concittadini, che si valsero dell'opera sua presso Leone X nel 1516 insieme col Filomuso, il quale fino dall' anno antecedente trovavasi a Roma. Ebbero l'onore di essere ringraziati in pubblico Consiglio (Arch. Comune). Godeva il Sinibaldi la grazia di Leone X, di cui era commensale, e su ai servigi di Giuliano de' Medici, come si racroglie da Bolla di detto Pontesice, che riferiremo più abbasso. Fu anche presso Monsig. di Salerno, ed amico del Bembo (Rembo Opere T. III. p. 257 e seg. ediz. Ven. Ilertz). Era preposto della Catte-drale di Pesaro, nella qual dignità succedette al Filonuso nel 1551, e rinuncio sette anni dopo in favore di Girolamo Superchi. E questi è quel Sinibaldi che il cardinale di Bibiena beneficò di 60. ducati di beneficii, come si ricava da una Lettera del Cardinale a M. Giulio Sadoleto del 1517 (Turchi. Lett. facete lib, I. p. 159, Ven. 1582). Morì in patria nel 1564 in età d'anni 82, come si legge nella sua lupide sepolerale nella cappella di s. Agota (Arch. Capitul.) = Che il Sinibaldi non solo fosse amico, ma congiunto in stretta parentela colli Superchi non è da dubitare, anzi negli atti frequentemente il si vede nominuto promiscuamente ora con quello dei Sinibaldi, ora con quello dei Superchi. Ciò consta fino da una Bolla di Leone X. nella rinuncia che fece il Bembo a favore d'Innocenzio della Commenda di Pola nel 1515. per liberam resignationem dilecti filii Petri Bembi . . . . et sicut accepimus, dilectus filius Innocentius Superchius alias de Sinibaldis clericus Pisauren. ob meliorem vitae frugem cupiat... nos eundem Innocen-tium qui etiam continuus commensalis noster, et ut asserit, dilecti filii nostri nobilis viri Iuliani de Medicis secundum carnem fratris nostri germani camerarius existit . . . gli conferisce il Beneficio ec. ( estratto di Bolla di Leone X. presso il conte Fabrizio Omodei nella Oliveriana ). Questa Commenda di Pola e di Áquileja passò poi nelle mani di Agostino Beaziano per rinunzia dello stesso Sinibaldi (vedi Bembo Lett. fam. T. III.

mio fratello, Preposto di Pesaro, decrepito in. vieri ne interpello lo Zeno, e questi così gli fermo, mi è stato bon padre, io voglio che risponde in data del 6 gennaro 1741 M. V. stando lui qui in Venezia l' habbi la intrada Chi sia cotesto Timoteo Budeo Filomuso noncomprata da san Marco questi di prossimi per ducati 1122, la quale la goda e usufrusti infin chel vive, et li lasso lusufrutto della mia possessione posta in la patria del Friul in la jurisdition de Sanvido in la villa de Basedo, la qual lui goda similmente fin chel vive. Ma casu quo li paresse per havernii perso mi andar a morir in la patria, come qualche volta lui ha ditto, voglio et ordino che in loco di queste cose sopraditte li abbi similmente le intrade che io ho a Pesaro . . . Ma dal testamento 12 ottobre 1540 si vede che Gianfrancosco era già morto, dicendo in esso Valerio la buona memoria di mio fratello; dunque possiamo arguire, che poco dopo la sua partenza da Venezia in patria passasse all'altra vita. Fu sepolto, convien supporre, nel deposito comune degli altri canonici, mentre ignorasi affatto, che siansi in monumento a parte, anche con brevissima inscrizione, onorate le ceneri di un uomo si dotto e si benemerito della patria sua

L'Olivieri raccogliendo notizie di Gianfrancesco lia rimarcato l'errore di monsignor Tommasini, che nella sua edizione delle lettere di Cassandra Fedele confonde il nostro Filomuso con Timoteo Bendedeo da Ferrara, celebre poeta anch' egli, e chiamato Filomuso, e che fiori verso quell' epoca stessa. Ma il Tommasini non fu solo ad errare, perchè erro perchi egli non apparisce ne ammogliato, ne eziandio Michele Foscarini che il dice Pa con figli naturali. Chiuderemo questi cenni sul tria Pisaurensis, tratto certamente in equivoco Filomuso, osservando come nell'albero genea-

dilla mia bottega N. 12 in calle del Parangon saprei dirvi, Il vostro Gianfrancesco Superchi cognominato anch'esso Filomuso credo che possa essere lo stesso come l'altro. Di questo cognome adottato alla greca giusta il costume dei letterati, si sono compiacciuti altri uomini dotti di queste parti, e ne abbiamo anche un Veneziano dottissimo nella lingua Ebrea, che fu Pietro Filomuso che nelle sue Opere a stampa s' intitola sempre cherico veneziano. Visse questi nel 1570, e di poi ancora, ond' è diverso dal vostro, che un secola innanzi fioriva . . . (Lett. ined. di A. Z. ad A. Oliv. Di Pietro Filomuso veneziano avro occasione di parlare anche in quest' Opera, essendovi più d' una epigrafe che lo ricorda ). L'Olivieri poscia trovò menzione del Pesare-se nel Giraldi che ne parla distintamente nel Dial. I. de Poet. sui temp., e con ciò venne in traccia del vero. (Giraldi Lil. Gregor. Opera. T. II. p. 559. edit. 1696. fol.). Un errore eziandio prese certamente il sopracitato Liruti ove parlando del nostro Filomuso ( IV. 591. 392) crede che abbia lasciato in Friuli un figliuolo di nome Domenico Filoniuso il quale non si chiamo Superchi, ma sempre Filoniuso, del qual Domenico dice che fermo stanza in Cividale, e fu Notajo e Cancelliere in san Daniello per diecisett' anni cioè dal 1537 al 1534. Ma Gianfrancesco Filomuso, come si è veduto, era ecclesiastico, e nella Genealogia de' Sodal comune soprannome di Filomuso. L'Oli- logico di casa Superchio che sta nelle nostre

p. 470. ediz. cit., e Mazzuchelli all'art. Beaziano. = Ma qual grado di congiunzione di sangue fosse tra di loro, cioè fra Innocenzio e li Superchi, non riuscì al Procacci dopo le più diligenti perquisizioni saperlo con certezza, anzi ha rimarcato nelle carte di quei tempi della confusione e della contraddizione manifesta; tanto più che essendo questa samiglia estinta da più di due secoli, le carte ne andarono per incuria degli eredi quasi tutte a perire. Nell'albero dei Superchi è segnata all'anno 1474 D. Barbara moglie di ser Iacomo di ser Orlandino; senza cognome di essa; alcune copie però che abbiano in Venezia la dicono Barbara Sinibaldi; e trovandosi un Innocenzio figlio di mis. Lodovico Sinibaldi, e di Madonna Ippolita Soperchi, che negli archivii Pesaresi dell' anno 1497 si chiama tutrice e curatrice di detto Innocenzio suo figlio, potrebbe essere che quel Lodovico fosse fratello di Barbara Sinibaldi, e quindi che Innocenzio venisse ad essere cugino del nostro Gianfrancesco Filomuso, la cui madre Barbara sarebbe stata sorella di Lodovico padre d'Innocenzio. Le epoche vi corrispondono. A questo Innocenzio Sinibaldi scrive alcune lettere il cardinal Pietro Bembo (Vedi Opere T. III. p. 258 e 470 ) le quali sono in data 1530, 1531. Ton. III. 59

cronache cittadinesche, trovasi un Filomuso litare e di sapienza di governo. Ottenuto Au-Gianfrancesco dice che Lettere di Roma di ser Hieronimo Lipomano scrivono, che Philomusio da Pexaro persona dota è partido da Ro-

3. AURELIO SUPERCRIO

in utroque. Benché, per quanto é a nostra cognizione, nulla abbia egli del suo alle stampe (e questo è forse il motivo per cui il suo nome Foligno basta per formare un'idea non comu- 1523. Tomo VI. p. 161 dell'arch. secr. ). ne del suo merito. Certo egli è, che presso i suoi concittadini fu in altissimo concetto, e non v'era affare di rilievo in cui egli non fosse interpellato, nè incarico onorevole che non gli

cavaliere fratello di Giacomo q. Orlandino, e relio lo scopo della sua missione fu dallo stesso quindi zio paterno di Valerio e di Gianfran- Consiglio nel 1513 costituito suo procuratore cesco. E aggiungerò che anche il Sanuto nel a prestare col giuramento omaggio di fedeltà T. XXVII. p. 500 dei suoi Diarii nel di 8 a quel Principe che corrispose in vero alle maggio 1520 facendo menzione del nostro concepute speranze, e cui i l'esaresi anche in tempo dell'effimero governo di Lorenzino de Medici mantennero sempre il più filiale affetto (Leoni loc. cit. p. 274). Conosciuto poi il ma per venire a Pexaro, il papa li ha dato 'nostro Aurelio per uomo che nella giurispru-ducati 200. denza avea pochi pari, lo scelsero nell'anno susseguente insieme col celebre Tommaso Di-Ricordato nella epigrafe che mi dà soggetto plovatazio a Riformatore dei loro Statuti ( Lib. di ragionar di guesta illustre casa, fu il terzo de' Cons. del 1514), la qual nomina fu poi di ragionar di questa illustre casa, su il terso de' Cons. del 1514), la qual nomina su poi fratello di Valerio e di Gianfrancesco. Esercitò consermata da quel duca; ed i medesimi non la Giurisprudenza, e negli atti vedesi dottore si dimenticarono di lui molti anni dopo, scrivendogli a Venezia, ed incaricandolo di survegliare alla stampa che degli Statuti stava per intraprendere Ieronimo Soncino stampatore veè poco conosciuto), tuttavia lo elogio che ne fa neziano, su di che Aurelio suggeri delle utilisil Bembo nella citata Lettera a Sigismondo da sime avvertenze ( Lett. di Aur. Sup. del x ott.

Dopo il 1515 egli abbandonò Pesaro, e si portò stabilmente a Venezia (1): perchè tra tante novità, Venezia era luogo il più sicuro. ed eravi li il fratello, siccome egli lasciava venisse commesso. E di fatti estinta la linea scritto, alludendo alle guerre di altra, che do-Sforzesca dominatrice di Pesaro nel 1512 po l'infausta lega di Cambray infestavano niù pensò quel Consiglio di spedirlo a Roma con che mai la misera Italia ( Lett. Orig. di Aur. Prancesco Arduino per ottenere dal pontefice Super. nella Oliver. ). Da queste lettere infat-Giulio II la Investitura di quella Signoria per ti si rileva che più che motivi particolari, lo ri-Francesco Maria della Rovere già duca d'Ur-mossero dalla patria le guerre stesse, e il vebino, e che aveva dato tanti saggi di virtù mi- dere il suo paese preda dell' ambizione dei po-

(1) Ho detto stabilmente; imperciocchè non v' ha dubbio che anche prima del 1515 non solo è stato Aurelio in Venezia, ma ottenne eziandio degl' impieghi soliti a conferirsi dalla Repubblica al ragguardevolissimo ordine dei cittadini. In una sua lettera dei 28 agosto 1523 al duca di Urbino parlando di Venezia così s'esprime: in questa inclita città essere stato allevato et nutrito et ben conosciuto da tutto l'illmo dominio: espressioni che non sembrano applicabili a chi Josse venuto a stabilirvisi cinque o sei anni prima sollanto. Che poi egli godesse degl' impieghi, e che ne aspirasse a degli al-tri, ne abbiamo ampia fede da una epistola latina del Bembo a Bartolomeo Agolanti, ove dice che Aurelio Superchi era uno di quelli che desideravano ardentemente di accompagnare Bernardo Bembo suo padre nell' ambascieria a Roma; quorum est unus Aurelius Superchius Jureconsultus cum doctus et probus vir tum Bembo patri meo, cui assessor in Veronensi praetura fuerat perfamiliaris, mihi vero etiam tum magnis, tum veteribus necessitudinis caussis plane conjunctissimus ( Bembo Opere T. IV. p. 162 ). La lettera non ha data, ma sembra scritta nel 1505, nel qual anno la Repubblica inviò Bernardo con sette altri patrizii a Giulio II. (Bembo St. Ven. T. II. p. 9. ediz. 1790), e si sa poi che lo stesso Bernardo era stato podestà a Verona nel 1502. È probabile e si sa poi ente o secsso periarito erà santo poueza a re roma het siva. i, provocute che Aurelio in occasione della lega di Cambray si rifuggiasse a Pesaro antica sua pa-tria, e per gli setos iso roroi della guerra ritornasse a Penezia, e vi fissasse stabile do-micilio quando rusci alla Repubblica dissipare quel turbine.

ragioni che ne adduce in una lettera che non al duca stesso diresse ( Lett. di Aurelio al duca F. M. dei 9 giugno 1522)). In altra gli fa sapere, che stante la pace fatta dalla Signo-ria di Venezia con l'imperatore è stato licen ziato dalla sua condotta il sig. Teodoro Tri-(Lett. dei xur. agosto 1523). In altra si congratula che sia stato eletto capitano e governatore dell'illustr. Dominio, e lo esorta a tutto poter suo di accettare, assicurandolo che di questo loco non vi può essere il più honorifico et utile ne in Italia, ne fuori. In altra in fine, e questa scritta al Giordani dice aspettarsi il duca fra otto giorni, ove sarà visto con molta consolazione di questo Stato perchè l'amano et stimano che più dir non si potria ( Lett. 8. giugno 1524. nell' Oliver, come le antecedenti). Ma l'attaccamento di Aurelio al duca Francesco Maria della Rovere, e le cose operate a favor del suo paese si ricavano più particolarmente da una sua lunga supplica o me-moriale presentato al duca Guidubaldo figlio di Francesco Maria, domandando un compenso per i danni ricevuti nella fabbrica delle nuove mura di Pesaro, enumerando quivi i suoi meriti con quel famosissimo Padre. Dice, che per opera sua il sig. Galcazzo Sforza si accor-dasse di rilasciare la Rocca di Pesaro ove erasi intruso, e cederla al legato di papa Giulio suo zio. Che procurò si radunasse il Consiglio, e si decretasse di spedire a quel Pontcfice due ambasciatori per supplicarlo d'investirne suo nipo-te. Che egli fu uno degli scelti, ed il suo collega appena giunto a Roma, essendo morto, a lui solo restó un si importante incarico, il quale avendo poi avuto felicissima conclusione, non avea difficoltà di asserire che cum pace omnium fu tutta opera sua, e che se lui non andava a Roma non sa qual esito havesse avuto. Una tale libertà di parlare ai principi non fa specie a chi è pratico dei tempi e dei costumi di allora. Prosiegue Aurelio: Che si porto fino in Ispagna presso il Re cattolico; e ció per difendere la causa del Duca suo si-

tenti. Spoglio dei suoi dominii, esule, ramingo gnore, quando il Vicerè di Napoli intendeva si raggirava per la Lombardia il duca France- di spogliarlo del ducato di Sora, e nel ritorno sco Maria principe suo naturale. Aurelio segui in Italia in un inverno orrido e piovoso perse la sorte di lui, e il duca memore della fedeltà fino un occhio. Che infine molto egli si adopeed affezione di questo suo suddito lo invito a ro affinche il duca fosse condotto dai Veneziavenire presso di lui, reintegrato che fu nello ni ai loro stipendj, e per poco egli qui ancora Stato. Ma Aurelio non accettò l'invito per le non se ne arroga tutto il merito. Le quali cose tutte sebbene sembri che sentano abbastanal cav. Piermatteo Giordani suo suocero, ma za di esagerazione e di millanteria, pure sappiamo, oltre quello che si è narrato, che quel magnanimo Principe il tratto sempre con amorevolezza fino a tenerlo familiarmente seco a tavola in quella occasione a Venezia. Ma, qual che ne fosso la cagione, le speranze di Aurelio non sortirono quell'effetto ch' egli si credeva, vulzio, ed ora porlandosi di far provvisione non sortirono quell'effetto ch' egli si credeva, non si è mancato di proporre la S.S. illustriss. e all'invito onorevole che ne ebbe non corrispose la sua ambizione : posciaché qualche impiego di suo gusto, e la carica di primo auditore dello Stato, a cui egli aspirava, ad altri fu conferita.

Visse tranquillamente in Venezia Aurelio. esercitando l'arte dell'avvocatura con riputazione e con profitto. Troviamo memoria nel Sanuto (Diarii vol. m. p. 242) che Aurelio nel dicembre 1529 fu uno dei difensori nella Quarantia Criminale di Andrea Cravara o Corvara Grimaldo genovese, reo di atroce assassinio. Fu discusso molto dagli avvocati l'argomento, perchè si trattava che il reo era stato preso in luogo sacro, e i suoi difensori sosteneano l' immunità del luogo. Lo salvarono dalla morte, e fu condannato a perpetua prigione. Il Sanuto però presente all'arringhe, suggiunge che il Superchi non fece renga bona. Del1 555 troviamo ch'egli era Guardian Grande dell'Arciconfraternita di san Rocco (Soravia, Chiese Venete vol. III. p. 111 ). E siccome fatto anche vecchio aveva abbandonato il pensiero di ritornare a Pesaro, volendo in Venezia terminare i suoi giorni, così abbiamo documenti delle pratiche da esso tenute per alicnare quel tanto ch' egli nelle parti di Pesaro possedeva. Non sarà inutile il riferire alcuni nomi che sottoscritti si trovano nell' Istrumento di vendita fatto in Venezia nel 1543 = Aurelius q. Iacobi de Superchiis civis Pisauren, et habitat. Civit. Venetiarum in contrata sancti Proculi et Spect, Leg. Doct. Iacobus et dominus Marcus Antonius de licentia patris et ducis Ur-bini . . . vendunt egregio dno Simeoni q. Ilieronymi de Bonaminis Civis et habit. Pisauri, .... I testimonj sono D. Nicola q. Magn. eq. Mathaeo del Tonso cive Vicentino et dno Marcantonio de Cavaneis o. D. Ioannis Mazione della rocca di Pesaro, nella quale questo ultimo si era intruso, e che a tali maneggi vi fu anco il Diplovatazio ( V. Olivieri Mem. p. xvii. sopracitate). Chi sa forse che fino d'allora nato non fosse tra essi qualche seme di gelosia (1)? Nel 1514 l'abbiam veduto collo stesso Diplovatazio a riformatore degli Statuti di Pesaro; ed in fine dal carteggio che tenne Aurelio col Giordani risulta evidentemente che vi fosse qualche disgusto fra di loro nel tempo della dimora del duca Francesco Maria in Venezia, guando il Diplovatazio a quest' epoca stessa era colà a far ancor egli la corte a quel principe. La concorrenza a qualche carica ne era certamente il motivo principale. Tutto ciò per altro non diminuisce punto la fama di nomini si celebri che luminosa riscossero dai lero contemporanei . e ai quali non detratta la istorica verità devesi sempre omaggio e venerazione. Non è ad ommettere come tra le schede Oliveriane trovasi menzione di Aurelio così = Aurelio Superchi. Podestà di Padova nel 1544; ma come osservò il Procaci, questa carica non ispettando che a' soli Veneti patrizii, è un manifesto errore; e forse potrebbe invece esservisi trovato in qualicorrere la carriera degli impieghi pubblici abbandonando la natural sua professione di avvo- 1540 non parla di lui con molta estimazione, e

Monopoli, e con Galeazzo Sforza per la dedi- to. Egli è certo per altro che Aurelio prima di quell'epoca per testimonianza di Antonio Bellone Udinese citato appo il Liruti (Scritt, vol. 1v. pag. 391.) fu più d'una volta assessore del Luogotenente di Udine. Osservo eziandio che il Marini nel volume i degli Archiatri Pontificii (Roma 1784. t. p. 442.) ricordando Gianfrancesco Marenci rapporta un passo del cardinal Santorio scritto nul 1572 in cui dice che per medico del conclave allora tenutosi per la morte di Pio v. fu scelto Teodosio Cerbelli ( o Cribelli ) raccomandato dall' Alciato e da Aurelio Coperchio suo zio; e conghiettura che possa essere Valerio Superchio. Ma la conghiettura non può stare perchè Valerio Superchio del 1572 era già morto da 52 anni: e non potrebbe nemmen essere Aurelio Superchio che, come vedemmo, del 1556 non più viveva. - Il cognome sarà in effetto Coperchio, e non Soperchio, tanto più che un Paolo Coperchio dice il Marini stesso di avere trovato nel 1504 commissario della Camera anostolica.

### 4. GIROLANO SUPERCHIO.

Fu primogenito del medico Valerio, Sembra tà di cancelliere od assessore; se non che è an- che gli anni primi di Girolamo non sieno stati che ciò inverisimile, mentre egli in età allora molto morigerati, e che siasi messo nella via assai avanzata, non è presumibile che volesse chericale contra la volontà del padre il quale tanto nel codicillo 1555 quanto nel testamento

(4) L'Olivieri vi fa intervenire il solo Diplovatazio forse perchè ne sostenne la parte principale. Il Leoni non nomina nè il Diplovatazio, nè il Superchi (Vita di F. M. di M. Feltro IV. duca di Urbino p. 153. Ven. Ciotti ), e così il moderno scrittore ab. Ratti nella sua Opera delle famiglia Sforza P. I. p. 171. Rome pel Salomoni. Ma osserva il Procacci che a questi scrittori bastava in succinto raccontare la cosa. E non era verosimile che in una impresa che presentava non piccole difficoltà uno solo sosse bastante a superarle e a coronarla di buon successo. Aurelio dice che vi riusci felicemente, come insutti l'esito il dimostrò — benchè molti et diversi per i tempi passati se abbiano in parte voluto attribuire questa Opera . . . così egli nella sua supplica o memoriale a quel Duca. Da attra sua Lettera al cavaliere Pier Matteo Giordani suo suocero si conosce che Aurelio aspirava ad essere auditore o luogotenente di quello Stato soggiungendo: questo greco (con tal nome in Pesaro s' intendeva comunemente il Diplovatucio ) voleva concorrere con mi e poi uar un uccello - non voglio dir più oltra per non parer borioso ch' io vi faccia ridere. El dhuca ha voluto ch'io staghi seco a tavola, che costui è crepato di doglia stando li in piedi, e credo conservarmi un tal amore crescendo ( Lettera di Aurelio Superchi nella Oliv. T. 11. 54. Pesar. N. 426. p. 326 e seg. in data 2 ottobre 1523). E chi è se non il Diplovatazio (il quale appunto in quei di trovavasi a Venezia, e suceva, come si è detto, ancor egli la corte a quel duca Francesco Maria), che in questi passi non abbia voluto Aurelio ferire? Dal complesso adunque di tutte queste cose sospettasi ragionevolmente, che qualche gelosia nata susse tra loro, o per interesse domestico, u per qualsiasi altra pubblica causa.

ani odina che nulla egli abbia a conseguire quale ultimo fu familiare e in più commissioni della sua eredità (1). Nondimeno continuo Gi- adoperato, come attesta Dionigi Atanagi nella rolamo nella intrapresa ecclesiastica carriera, e dedicasione che gli fa del Ragionamento della dotato comi era di destreza e perspicacia nel eccellenza e perpietacione dell' storia. Venezia maneggi pubblici, si recò a Roma a' tempi di 1559, 4 (2). Egli aveva ottenuto anche il titolo Leone x. e di Giulio us sommi pontefici, del di protonotario e referendario apsotatio del-

(1) Essendo interessante lo squarcio del Codicillo e del Testamento che ciò riguarda, lo ri-

(Codicillo di Velerio Soperchio 27 agosto 1555). Conferma il suo testamento già Jato in atti di Girolamo Cauela, e in proposito di Girolamo Soperchio imo primogenito, dice: Ma perché movamente è ritornato da Roma essendo el suo patrone Cardinale de Ravenna stato preso io voglio et ordeno cles tando lui a l'obedientia de miei comissarii et presertimi de la madre, che lui sia alimentado e vestido con questo però che non possi domandare legitima alcuna fantatantoche ventrà al possesso deli benefici a lui resignati, il quali quando li haverá se viorà stare et comunicare colli fratelli son contento che viva con loro, se no, tollat grabattam suum et ambulet, et circa la legitima fassai quanto è di resson come bo di

to nel mio testamento.

( Testamento di Valerio Soperchio 12 ottobre 1560 ). Item a Hieronymo mio primogenito da Pelegrina, el quale se ha messo alla vita clericale, nè mai ha voluto compiacermi di fare altramente, et ha voluto che li beneficii dei quali io nella eta sua d'otto anni li feci rasegnare a mio fratello con la intenzione che stasseno nella persona sua fino che qualcheuno delli altri figlioli fusse capace di essi con mia grandissima spesa et viazo a Roma et expeditione di bolle, io voglio chel sia contento di detti beneficii perche la bona memoria di mio fratello e mi eremo, et adesso son ancho io che quello che ha li beneficii de miei figliuoli non habbi altra intrada del mio, perchè quel che io me ritrovo al mondo partito in tre altri fioli che ho non dà tanta intrada a cadaun di loro, quanto è la sua deli soi beneficii ben intendo che appresso li beneficii che lui ha Tyberio mio figliolo el quale ha un beneficio nella diocese de Pesaro de l'intrada de ducati sedese illico doppo la morte mia bei sia remunication term objective de l'action de l'action de l'action de l'action de la large mai de la larg vegna in parte dil resto della mia faculta, et che li basti questo son però contento che volendo lui viver con i fratelli et comunicare in qualche parte le sue intrate per el viver suo et del servitore, che sia in bonhora, ma se così prego l'una e l'altra parte, casu che no, io non intendo che in la mia rendita l'habbia a far cosa alcuna, et se lui intrasse in qualche frenetico, come sogliono fare li cativi preti, non li boni, che non stimando la povertà di fratelli e la età minore le gravezze della vita domandare la legitima, in questo caso se pur le leze mi fossero contra, io voglio chel me refaza li danari che lui me ha speso in studio malamente in qualche suo viver licentioso che peggio non voglio dire per honore suo, che arrivano alla somma de più de cinquecento ducati in quattro ani; iteni voglio che mi rifaza li danari ch' io ho speso in le bolle delli soi beneficii che furono più de dusento cinquanta. ne voglio che habbia li danari che io li lasso dela prepositura rasignata, se recalcitrasse a questo mio testamento, perche lui sa ben che al paragon de li altri el sta hen, et che ha butato via assai, et che ancho doppo la morte de suo barba del 1555 lha goduto lui solo le intrade et ha le spese fino al zorno presente, et mi ha dato spesa in casa e molte altre rasone che io potrei dire. Sel sera bon fratello agli altri, gli altri serano a lui, ma non voglio che ne per lui, ne anco per gli altri sia dismembrata la facultà, la quale bo fatta con si lunghi sudori.

(a) Il celebre cardinal Garampi nell' Appendice di documenti ai Suggi di Osservasione sul volore delle oniche monete pontificie p. 860 nota 5, porta un passo tratto dal Dirio mss. di Angelo Massarelli, che fa al nostro proposito: Die Sabbasi 15 julii 1555 publicatur notula corum, quar Pontifes in suos familiares recepti etc. tres Secretarii a ji...

no 1541 per rinuncia fattagliene dal soprallodato Innocenzio Sinibaldi, il qual però si era ritenuti tutti gli onori e tutti i frutti vita sua durante. (Estratto della Bolla di Paolo III. fattone dall' Olivieri. Sched. Uomini illustri. Pesar. T. 11.). A Girolamo vedesi in tal dignità sostituito nel 1577 Giovanni Petronii (Arch. Capitol. in quell' anno). Non era gia egli gentiluomo Viniziano, come malamente viene chiamato da Annibal Caro, e come replicossi nell' Indice delle Lettere di lui ( T. I. edizione Comin ). Era però il Superchio molto amico del Caro, come apparisce dalle Lettere da quest'ultimo a lui dirette ( Lett. ediz. Com. num, 28, 29, Vol. itt. in data di Roma 1542. nelle inedite pubblicate in Milano nel 1827 alle pag. 143. 155. 179. 192. 210). Ed eil Su godere esso Aretino molta stima appo Sua San-conda memoria. Girolamo, giusta l'albero ge-tità. (Lettere di diversi a P. A. p. 567. Vol. n.), nealogico della famiglia esistente nelle Crona-

l'una e l'altra segnatura, era cavalicre geroso- e con Georgio Martinengo, il quale al Soperlimitano, e fu anche preposto nella Cattedrale chio dirige una lettera in data di Brescia aa di Pesaro, nella qual prepositura era entrato l'an-luglio 1541 in cui lo ringrasia del favore accordato a mis. Giulio di Tomasi (p. 128. Vol. II. Raccolta del Pino. 1574). Girolamo è anthe illustre per avere a sue spese eretto un Col-legio in Padova, memoria del quale ci resta nella seguente epigrafe riportata dal Salomo-nio (p. 528. Urbis Patav. Inscript.), ma chè oggi più non sussiste = A S. Prosdocimo = COLLEGIFM A REF. D. HIERONTMO SPPERCHIO PROTE APOST. ET PRAEPOSITO PISAFRENSI INSTITYTYM CFRANTE IOAKNE CRITI COMMISSARIO TESTAMEN-TARIO ERECTTM. ANNO MOXCIII. Più particolarità intorno a questa instituzione vedi nella se-guente nota. Altre due inscrizioni nella villa di Zianigo sul Padovano rammentano Girolamo, imperocche sulla torre delle campane si legge. D. O. M. | HIBRONIMYS. SPPERCHIPS. EQFES HIBROSOLIMITANTS, TYRRIM. HANC. | A. CARRA-RIENSIBYS. OLIM. FFNDA TAM, AD. BARC. ALTITYperchio ricordato in altre epistole dal Caro ad DINEM PAR | TIM ECCLESIASTICO. AERE. PARTIM | altri dirette, come nel Vol. I. lett. num. 164. 1AM. PARRICIS. HIS. LEGATO. SPA. DILIGERTIA. PERal cardinal Farnese in data di Roma 1547, prair | Mouritt Ed ivi sopra la porta della e nelle inedite suddette impresse a Milano a casa del piovano : HERONTMYS. STPERCHIPS. Milano a pag. 205 del I. Volume diretta al PROTON. APOST. | MATTEO. GALLO. ET. MATTEO. cavalier Gandolfo in data di Roma 1549. PERDOLMO | MASSANIS (Agripatao. inscript. Versano per lo più tutte queste lettere su una pag. 279. ). Devo alla gentileza del signi questione che per un Priorato obbe il Caro col Francesco Scipione Fappanii raccoglitore del-· Superchio; per cui vedesi che era scemata le Inscrizioni della città e Territorio Trivimolto la vicendevole loro stima ed amicizia; e giano lu avere ricevute corrette ed esatte asla cui decisione ed accomodamento fu messo sai più che non sono nel Salomonio le due poi nelle buone insinuazioni del cavalier Gan- ultime epigrali, nella seconda delle quali il dolfo. Una lettera, ed è quella del 1551 fa ve- Salomonio rcca l'anno adxxxiv, che oggi sulla dere che il Soperchio abitava allora a Marino, pietra non si leggo. Nessuna notizia però trova-e domandava al Caro che gl'indicasse un qual-si nell'archivio della chiesa di Zianigo, secondo che bel motto da porsi a un seggio eretto per che me ne assicura il Fappanni, onde poter illudelizia sotto a un monte. (Notisi che questa strare queste epigrafi, essendo che i più antichi epistola trovasi anche nelle facete raccolte dal- libri non recano che l'anno 1742, e gli altri si l'Atanagi p. 208. lib. 1. ediz. 1582, con delle sono perduti; per la qual cosa il Soperchio è varietà dalla ristampa Cominiana). Aveva Gi- il più vecchio parroco di colà, di cui resti merolamo carteggio anche con Pietro Aretino, moria, e deve aver retto circa il 1558, anno sendovi una sua lettera a questo diretta in da-ta di Roma 7 giugno 1550, con cui lo assicura forse uno shaglio l'anno 1534, ch'è nella se-

teris in forma Brevis, vid. ep. Larinensis, Franciscus Binus, et Antonius Floribellus; ac sex Secretarii a litteris italicis, vid. Ioh. archiep. Beneventanus, Antonius ep. Polensis, Franciscus Commendonus Venetus, Hieronymus Superchius Venetus, Tryphon Bentius Assisinatensis, et ego Angelus Massarellus de S. Severino Pic. etc. Questa opera del Garampi è pochissimo conosciuta, perchè è lavoro rimasto imperfetto alla pag. 336, ne v' è frontispizio, ma senza dubbio è stampato in Roma. Io ne debbo la notizia al Procacci.

mori il 24 ottobre successivo 1576 (1).

Dirò finalmente che di questa casa nel secolo xvn furono quattro fratelli, cioè Bortolo, Domenico, Giulio, e Paolo figliuoli del conte Francesco q. Ascanio q. Valerio dottore medico fisico di cui sopra. Paolo, siscome leggesi nelle cronache nostre, colla sua destra maniera ha ottenuto il titolo perpetuo dell' abbazia di s. Adriano (volgarmente s. Arian nelle lagune venete, isola sotto Torcello) juspatronato di questa famiglia insietue con Bortolo suo fratello soggetto che in età giovanile si è addottorato in suedicina in Padova con molta riputazione. Domenico cosi chiamato al secolo entro nella religione dei Benedettini col nome di Francesco. Fu abate in san Georgio Maggiore. Cooperò molto alla edificazione ed incremento di quella già celebre libreria, ed è assai lodato dal P. Giambatista Fabri Francescano da Brescia a p. 20. 21. del Terzo Ingresso alla Conchiglia celeste. Nelle memorie cittadinesche che conserva il più volte lodato in quest' Opera nobile Angelo Zon, si ha il breve con cui Urbano vit institui primo abate di s. Adriano il suddetto Paolo, e fu adi 3 settembre 1638, il qual Paolo mori del 1663, Bortolo che accrebbe la facoltà familiare, e che del 1647 fu guardian grande della scuola di s. Giovanni Eyangelista, testo del 1665 15 luglio, e il suo testamento fu pubblicato li 6 ottobre 1666 in villa di Lutran sotto Porto Buffole, Il Conte Giulio medico fisico era nato del 1609, abitava 1. aprile 1676. Francesco Benedettino viveva trè.

che nostre cittadine testò nel 20 settembre, e ancora nel 1686. L'Abbazia di sant' Adriano da Paolo passò in Francesco figlio naturale del suddetto conte Giulio l'anno 1664; indi nel conte Quinto Maria Alessandro Soperchi che la tenne fino al 1747 in cui per rinuncia del Soperchi ultimo possessore il vescovo di Tor-cello Vincenzo Maria Diedo ha investito di quel beneficio semplice il prete Veneziano Giovanni Colledani; ed avvi ducale di Pietro Grimani doge diretta ad Andrea Memmo podestà di Torcello in data 28 Marzo 1747 con cui ordina che sieno fatti corrispondere al Colledani di candidi costumi, e con Giulio altro fratello tutti i frutti e rendite ad esso benefizio snettanti.

Il conte Quinto Maria Alessandro viveva ancora del 1775; dalla cui linea discende il vi-vente Luigi figlio del q. Francesco Superchi Notajo Veneto, ora Uffiziale di Posta in Verona, la cui madre è Maria Catterina Maliniero, siccome me ne avvisa gentilmente il signor Luigi medesimo. Questi aveva un fratello di nome Valerio il quale essendo d'anni 33 trovossi miseramente affogato nell'acque in Parrocchia di s. Maria Formosa il giorno 25 Agosto 1823. = Di un Federico Superchi del ramo che stava a Pesaro il Procacci trovò nella Oliveriana una lettera autografa scritta al duca Francesco Maria II che soggiornava a Castel durante, con cui implorava l'autorità di quel principe per gl'iniqui trattamenti del proprio figlio Giulio. La lettera è datata da Pesaro primo ottobre 1610, e si ricava pure da essa che Federico era impiegato nella posta delle letteal ponte dell'Avogaria a s. Barnaba, testò nel re e che trovavasi nella età di anni sessanta-

(1) Essendo interessante il conoscere l'ultima volontà di Girolamo, specialmente per ciò che riguarda un Iulio, che pare un suo figliuolo naturale, e per ciò che spetta al Collegio Superchio, riporto alcuni squarci del testamento suo da me letto nell'archivio Notarile.

1576. 20. settembre. In Venetia, giorno ultimo o penultimo de la mia contumatia sata qui

ne la casetta a san Hieronimo per la morte del mio Iulio infelice.

w Perchè niente è più incerto che l'hora de la morte, massime in queste contagioni pericon lose, però io Hieronymo Superchio per Dio gratia sano dil corpo e de la mente, havenn do questi giorni passati, mentre che il mio Iulio stava male et da me desperato, ma n con tanto senno et tanti racordi . . . futo il mio testamento . . . Il corpo mio sia sepolto n a san Girolamo a viedi de l'altar di sant' Ariano con sua bella sepoltura, luoco conn cessomi da quelle reverende madri a tutte voci in capitulo, qual sepultura si faci di » una bella preda rossa con larme et litere secondo il parere del reverend. mons. pomn peo pace con capella nero sopra larme da protonotario o reimpito di stuco negro o " di rilievo sii bella se bene li andasse ducati cento di spesa . . . et sel sig. Dio mi lasn sa qualche giorno di vitta levarò la fatica alli commessarii et farò io la mia sepultur ra a mia satisfatione con qualche ornamento ancora a l'altare . . . et che possi met-» tervi (in essa sepultura) il corpo e l'ossa di quel puto (di Giulio) che tanto me ne » prego morendo... E prego i Commessarii essere posto vicino a Iulio uno in cassa de Notisi che il vescovo di Caorle Giulio Su- Veneziane, non ispettava alla famiglia di cui perchi, di cui più d'una epigrafe abbiamo fralle fin ora ho detto; ma era Mantovano.

n larese et passate le contagioni, et questi mali pestiferi o con licentia o senza, purche li sii n certezza di levar li nostri corpi con le casse da sant' Ariano (dall' Isola di sant' Arian jus-" patronato della famiglia ) et metter ne la sepoltura qui da farsi prima a san Hieronimo, n come ho detto le doi casse, e con tal certezza di poterle levare da sant' Ariano fabricar la n sepoltura, a che non credo nascera disficultà perche Iulio mio sta solo posto per mezzo la n capella di sant' Ariano in terra asciuta . . . n ( e ciò tanto gl' interessa, che se non si potessero trasferire i corpi di lui e di Giulio non vuole che le monache abbiano alcuna mansionaria nè emolumento di sorte ne anniversario nel di di saut' Ariano, ma che in cambio si n sandro min fratello, cioè alla sua puta per agiuto del suo maritare li campi di Settimo che n Iulio mio possedeva . . , n ( dispone poi dei suoi beni posseduti tanto nel dominio Veneziano, quanto nel dominio Pesarese. E quanto al Collegio Superchio dice: " Fati li asse-" gnamenti per li legati su la Ceca in quanto si puo, fata la sepoltura et altre spese, et su-» plito alli lassi, consignata la casa, et le terre di Settimo, si vendino tutti li mobili, argenti et n antiquità et il credito dil banco Delfino et con li denari che sono in scrigno al presente da n le monache di san Hieronimo che sono vicino a 1500 ducati tra cechini et scudi, si faci n una investitura in padoana, se si può, vicino a padoa, se non dove si può, et desideraria " vicino a Conselve sperando se vivero qualche giorno poter unire quel chericato che ho il ann cora a questa opera degna che vorro si faci come dico qui seguentemente et questa investitun ra sii in doi cose. Una in un fondo et possessione di fruto per il vivere quotidiano, l'altra in n una caseta in padoa se bene pagassi un poco di livello et per il principio bastera habbi doi n camarete et una cucina et luochi poi da vino et legne in loco alegro con un poco d' horto se n si può et non molto lontana da le scuole dove voglio stiano doi scolari almeno, ma tre et f, et nsi puo ei non manti tontana tar le scaute tivos vogito situato uni stotari sumiento, niti pre et que nel sei secondo la entritata per le ros vivere, et di piese di boce non altro et salario di sua mus-n sara che li governi et si chiami il Colleggio di Superchii Jacendoli sopra la porta la institu-tione et fondatione fata de literonimo Superchio prot. aplico prevosto di Pesaro con belle » parole latine et dicano fondato e dotato se bene non havessi altra entrata che dil chericato n unito, perchè unendolo in vita mia forse che ne unirò un altro se ben menore, et non faro n altra investitura se non de la habitatione in padoa, che questa voglio si faci la prima cosa, n et se io vivo qualche giorno instituita che haverò la mansionaria in S. Hieronimo et fata la n sepultura vorro comprar tal casa et un fondo quale sempre sera pronto a la unione se li che-" rici non seranno uniti, et che altramente io di tal fondo non havessi fata altra deliberatione. n pero la mia intentione et determinatione e questa et ordino che nel resto quanto al modo n per stabilità perpetua, et che mon si alteri la mia intentione nè li abusi lasso il carico alli n commissarii prudenti. Dico dunque che voglio li scolari doi o più secondo la forza de l'enn trata che ci sera siano de doi famiglie a eguale eletione et nominatione l'una di casa de' "Superchi, et è la mia, et l'altra de casa Bici, et cost mancando un scolaro de casa Supern chia o per morte o per finir sui studii o per voler far altro subito se ne metti un aln tro de casa Bici et non possino stare in quel collegio più che anni sei in tutto et finiti vadi-n no via a le lor case dando luogo a chi succedera. Et voglio possino studiare in che profesn sione vogliono pur che siano de le tre o di legge, o di arte ei di medicina ovvero di filosofia, n et se prima vogliono humanità nanzi atendino a queste son contento, ma non per più di » doi ani continuando al fine de li ani sei ne le altre 3 professioni ditte perchè non intendo n che sotto specie de studiare si venga a solazo per avanzare le spese sei ani, et a cio si sapn pia l'ordine et stato de le doi famiglie per cognitione de li successori susseguenti dico che n'il presenti de Superchi sono oltra di me che son di chiesia tre altri fratelli ms. Alexandro n che ha figliuolo suo ms. Ascanio ch' è morto questi di che ne ha ancora lui, et ms. Tiberio " che non ha figlioli, ma ne potria havere. Altri non ci sono di Superchii. Qui prosiegue a dire come devono succedere per avertitolo di esser posti nel Collegio, e mancando la linea Ton. III.

LAVRAE BELFANTIAE DELPHINAE FOEMI-NAE OMNI BONO LECTISSIMAE IGNOTVS ET SVI CHARISSIMVS POSVIT 1610.

LATTA MUH KOMEN, LATNO DIGNISSINA VITA, RIQQUIO, PORMA, MORIUS N. IGESTIO.

MARMOR BRIS, LACIENTHIS ROC NI TV MARIDO ROORES, POEMINA, GYO TEGUTY, PUCCHA, DISERTA, PLA.

QYODTHI DERVERLATIONERNS GYOD LAVIA SEPVLCHIV OPT-SHIFT BRANCHIS CONDO THANGO THE MICH THE METAL ACCORDING TO THE MICH THE METAL ACCORDING THE MICH THE METAL METAL ACCORDING THE METAL METAL THE METAL METAL THE METAL METAL THE METAL M

BELFANTI: DOLFIN. Dal Palfero che ha qualche scorrezione. Non ho potuto avere alcuna traccia di questa donna cui un amico pose questo epitafiio curioso. Ma però io tengo che non sia stato mai scolpito.

GIO. ANTONIO MORESCHI.

Monescur. Appiedi dell'altare laterale a dritta della porta di fianco entrando in chiesa. Il carattere è del 600, o 700 in principio. Holla veduta nella seconda visita che feci alla Chiesa nel maggio 1829.

39

SEPOLTVRA DI FRANCESCO DI LORENZO DE FONDI ET SANTA SVA CONSORTE ET EREDI 1579 ADI 2 SETTEMBRE.

Dal mss. Gradenigo. Fonoi, famiglia che venne in Venezia da Bergamo, arricchitasi colla mercatura (*Cronache cittadinesche*). Anche

dei maschi chiama i figli delle donne di casa Superchi, una delle quali è maritata in Piscina, e l'altra nelli Bellati di Feltre-poi seguendo a parlare della famiglia Bici, dice): u La n seconda famiglia di Bici cammini con lo stesso numero et ordine de li maschi, e vi è ms. n Carlo Bici di ms. Alvise, et di M.a Isabela Rizo, M.a Iulia sua sorella ... M.a Elena aln tra sorella . . . Lutia . . . Modesta . . . Intendendo che de li scolari entranti non possi essere n di manco per niente de ani disdotto finiti eccetto che vivendo io et instituendolo come den sidero volessi compiacermi in manco età, ma da poi di me replico non voglio habbino maun co d'anni 18 per uno. Et la toro eletione la facino le famiglie ognuna elega il suo o suoi n d'accordo con lordine de li nati prima et de maschii, poi de le femmine. Et perche alcuno n nato prima non vorra studiare si atenga a quello succede et siano tra loro d'accordo et n nascendo rumori et discordie a ciò li luochi non vadano vacui et la mia volontà sii exem guita li signori deputati al Studio nobili veneziani con mons, patriarca di Venetia simo n compositori et anco judici, servato però l'ordine, et bona volontà mia et senza pregiuditio » del benefitio de le famiglie dette, et perchè in simil institutione ci vogliono molte cose, pero » sii comesso a la prudenza de' comissarii quali voglio che siino anco loro mentre che vive-» no judici con il patriarca et nominati di sopra nobili ancora, a cazar di collegio un scolare no scolari che fossero seditiosi et non volessero studiare a la qual judicatura ancora dil ca-nsigo voglio i concora per processar, examinar et coregierii il hmo vescova di padoa pro tempore et suo vicario. Basta che io dica come ho detto de la casa da torre di primis, del » fondo da comperare, de le famiglie per la electione, de la eta, del numero, secondo l'entran ta, ma tanto di una famiglia come de l'altra, et de la corretione et de l'inscritione da n'farsi sopra la porta. Perche la mia intentione e che habbino la stantia nuda et le spese di "bocca di pane, vino, companatico, legne et simili con sua massara pagata che li serva tutti " non altro et loro si portino letti, massarie et si comprino tibri e vestino. " (Conchiudendo, quanto alli Commissarii dice) " Li miei commissarii voglio che sieno et così li prego il reve-, rendiss, patriarca d' Aquiléja presente, et ancora monsignor eletto Iustiniano mio patrone " antiquo; mons, Rmo arcivescovo di Candia et mons, suo eletto; Il Rever, ms. Pompeo Pace ,, auditor di mons. illmo patriarca di Aquileja; il mag. ms. Nicolo Salamon; il magn. ms. " Zuane Griti ; ms. Antonio de li Albici ; ms. Carlo Helmano, et il Capellano de le monache " di san Hieronimo che sera sempre pro tempore " . . . (Tergo al Testamento si legge: die 24 " ottobris 1576 publicato in parlatorio mon. s. hier. ad pres. mag. d. Io. Gritti q. cl. d. betn.

nei mss. Curti e Svayer abbiamo quest' inscri- giamo nell' Archivio del Monastero una Carta, zione. Una Isaballa Fondi relitta del q. Fran- originale di frate Arcangelo di Cavalli da cesco Berti lasciò nel 1628 a' 28 marzo una Bressa Confessor delle Rever. Madri di sanmansioneria perpetua a questa Chiesa.

OVESTA OPERA FV | FATA DE CARITA' DE DEVOTI DEL | CROCEFISSO | ANNO DO- roba per far dita Caxa. MINI | 1705.

Si legge a grandi caratteri sul soffitto della Chiesa dipinto a fresco in tre comparti, rappresentanti il primo l'anime del Purgatorio, il secondo l'esaltazione della Croce, ossia un Crocifisso in gloria, e il terzo la Madonna in gloria, e san Francesco: Li soffitti (dice lo Zanetti) non recano troppo onore a questa Chiesa che si può dire per altro una perfettissima Galleria di autori della Scuola Viniziona.

Inscrizioni nei contornio

41

MCCCCCVII. DEL. MEXE. DE. MARZO. FV. FATA, OVESTA, SCOLA IIN, TEMPO DE. HI. DISCRETI. HOMENI. S. ALEXAN-DRO | STRAZAROL . VARDIAN. IET S. BER-NARDIN. DA. LA. IVSTI | CIA. SPICIER. AVICHARIO. ET. DE. HI. SVI. COMPAGNI.

Si legge sull'architrave della porta del piccolo fabbricato isolato di faccia quasi alla chiesa sul campo. Quale Scuola sia indicata qui sa sui campo, Quate Schola sia indicata qui cretta nel 1507 m'è ignoto. Posteriormente però questo luogo cra ridotto ad uso di Orato-rio ad onore di Maria Assuma. Oggi è per le guardie militari alla custodia dei Tabacchi che si depositano nella chiesa. Una delle Spine della Corona di Gesù Cristo che conservavasi in detta Scuola della B. V. oggi è presso il Reverdon Guglielmo Wambel.

42

OBLIGO PERPETVO 1 D'VNA MESSA ALLA 1 SET. PL'AIE DI CHI A I DATO DANARI PFAR LA CASA DEL P COFES I CIDIDXXCVI. XXII MAG.

ria Maggiore segnata col civico num. 2. Leg. PATO D. MDLXXXFII. Egli vi era stato eletto

ta Maria Mazor in data primo aprile 1587., nella quale dichiara ed afferma come ha fatto far la caxa del Confesor de esse R. M., con obbligo de una Messa alla setimana per tute le anime de quelli che ano dato danari over

43

PHILIPPUS THRONUS | PROCURATOR SA-CTI MARCI | OVONDAM SERENISSIMI | PRINCIPIS EX PIETATE | M D O V.

Dal mss. Coleti raccolgo che questa inscrizione, ch'io copio da esso, era collocata poco di lungi a questa Chiesa in pariete domus prope pontem. Ho cercato per ogni contorno onde trovarla, ma inutilmente; non dubito per altro che ci fosse su qualche fabbricato stato posteriormente demolijo. M' assicurava che c' era anche il sig. abate Vicebibliotecario Bonicelli.

Di Filippo Taos vedrai a suo tempo nelle Inscrizioni di santa Maria Gloriosa de' Frari.

44

.... NCISCO SUPERANTIO BENEDIC .... FILIO PROVISORE COMVNIS A FVNDAM ERECTVS .... CVII.

È scolpita sur una delle sponde del ponte che mette sulla fondamenta di santa Maria Maggiore direttamente alla Chiesa.

Di questo Francesco figliuolo di BENEGETTO Soranzo patrizio abbiamo veduta epigrafe qui al num 55. Aggiungero che in Cividale sulla facciata del palazzo Comunale ho letta scolpita in di lui onore la lapide seguente : FRANC. SP-PERATIO BENED. F. PRAB . INCOMPARABILI IF-RIF | VNIFERSITATIS COSERFATORI . . . . PE-È scoloita su casa nel campo di santa Ma- EFRIME EXPUL | SORI POPPLI'S CIPIT MERE PRI |

SANTA MARIA MAGGIORE

provveditore fin dal 1505; e prima, cioè del LE SCVOLE GRANDI | CHE NON VI SV AL-1582 era stato provveditore agli Orzi Novi. CVN CONFRATELLO DELLA SCVOLA GRAN-

45

S. R. | EX ELIMOSINIS | CON | DITVM | . M. D. XII.

Sta scolpita su casa al civico num. 3494 sulla fondamenta dei Cereri, poco lungi da questa Chiesa. Avvi un bassorilievo della Confraternita di san Rocco, rappresentante un Crocefisso, e intorno ad esso alcuni confratelli.

46

VETVSTATE ET RVINA RENOVATVM | PRO-CVRANTIBVS MARCO | MARCILIANO BAR-TH.\*\*\*OMAVRO | ET IVLIO ZILIOLO COMISS.\*\* | M. D. XCIX.

Si vede scolpita sul pozzo nella Corte di san Marco, Cognomi non patrizii ci sono. Della Casa Mancieras vedremo altro esempio nelle nostre lapidi sepolcrali. Così pure della famiglia Mono in più luoghi, e anche dei Zilloli. Questo Givelo Zieloco era figliuolo di Alessandro dottore q. Vittore q. Alessandro, e di Cat-terina Rizzo. Fu cittadino veneziano e Cancelliere Ducale. Prese moglie Elena Bragadin, da cui discesero cinque femmine e un solo maschio col nome di Alessandro. Attestano le cronache contemporanee cli egli fu filosofo, poeta, e dotto nell'una e nell'altra lingua. Egli scrisse: Noticie istoriche così antiche, come moderne della famiglia nobile Loredana raccolte in breve compendio da Giulio Zilioli all'illustr. et eccell. sig. Marco Loredano ( Mss. in 4.to inedito ricordato negli estratti del Cons. Rossi, che nel secolo scorso conservavasi presso il Maestro Rossini). Tre suoi sonetti veggo nell'Opera mss. pur inedita di Alessandro Zilioli intorno ai Poeti Italiani ( Codice Marciano cxviii. classe x. ) uno a pag. 59 1. in laude di Agostino Beaziano, l'altro a p. 85 tergo, in morte di Filippo de Terzi ; l'ultimo a p. 86 t.º in morte di Francesco Sansovino.

47

IL SERMO PRENCIPE FA SAPERE ETÈ | PER DELIBERATIONE DEGLI ILLMI ET ECC.\*\* SIG' INQVISITORI E | REVISORI SOPRA

CVN CONFRATELLO DELLA SCVOLA GRAN-DE DI S. MARCO EVANG. BEN | EFICATO AMORE DEI DELLA COMMISSARIA DEL O.M PIETRO OLIVIERI D'ALCVNA DELLE 24 1 CASE DI RAGGIONE D' ESSA COMMISSARIA SITVATE NELLA CORTE DETTA DI S.MARCO IN CONTRADA DELL'ANGELO RAFFAEL, CH' ABBVSANDO DEL CARITATEVOLE SOC-CORSO | IMPARTITOGLI DA COMISSARJ ARDISCA CONTRO LE LEGGI DEL PRENCI-PERDEL TESTA | TORE AFFITTAR O TVT-TA O IN PARTE ALCVNA DELLE CASE STES-SE NE MENO SOTTO I ALCVN COLORE O PRETESTO INTRODVRVI PERSONE ESTRA-NEE AD HABITARLE OVALI | CASE ESECV-TIVAMENTE ALLE LEGGI SVDETTE DEVO-NO ESSERE HABITATE DA | SOLI GRAZIATI INTENDENDOSI LI TRASGRESSORI CHE AFFITTASSERO INTRO | DVCESSERO O NON HABITASSERO LE MED.ME NON SOLO ILLICO PRIVI DEL | LA CASA STESSA. MA ANCO SOGGETTI A TYTTE QVELL'ALTRE PENE | AFFLITIVE, CHE SARANNO CREDV-TE DA SS. ER. I

COME PURE CHE NON VI SY ALCUNA PERSONA DI CHE GRADO E CONDIZIONE ES | SER SI VOGLIA CHE ARDISCA SOTTO ALCVN PRETESTO INTRODVRSI E TRATE-N | ERSI IN D.A CORTE DETTA DI S. MARCO PER IVI GIOCAR A OVALVNOVE SORTE DE GIVO I CO SVSSVRAR TVMVLTVAR STRE-PITAR O IN OVALVNOVE ALTRO MODO IN-OVIETAR GL'HABI I TANTI DELLA CORTE MEDESIMA CON PENA A CHI CONTRAFARA DI PRIGIONE I CORDA FRYSTA GALERA BERLINA ET ALTRE AD ARBITRIO DELLA GIVSTIZIA CON | TAGLIA ALL'ACCVS ATOR CHE SARA' TENVTO SECRETO LIRE DVE-CENTO DE PICICOLI DEI BENI DEL REO . E PERCHÉ TANTO E PIA QVANTO E RISO-LVTA VOLONTA' | DI LORO ECCELLENZE CHE IL PRESENTE PROCLAMA RESTI IN TYTTE LE SVE PARTI INTIERAMENTE OB-BEDITO LI INNOBBEDIENTI RESTERANNO IREMISSIBILMENTE PVNITL |

DATTA DAL MAG. ECC. NO SOPRADETTO LI 13 7BRE 1759.

> ZVANNE TIEPOLO INQ. REV. LORENZO GRIMANI INQ. REV. ANDREA DIEDO INQ. REV.

> > LAVRO BARTOLINI SEG.\*10

vanni, e fu del Consiglio di X. Lorenzo Grito nità del secolo decimottavo. MANI era figlio di Pietro q. Marcantonio, e fu Queste caccie venivano in Venezia permes-parimenti del Consiglio di Dieci. Andara Die- se nel Carnovale soltanto, e davansi nei giorni ch' egli del Consiglio de' X.

Della casa Bartomni abbiamo memoria in altri luoghi.

48

IN QUESTA CORTE SIANO PROHIBITE | LE CACCIE DE TORRI GIVSTO AL I DECRETTO DELL' ECCELSO CONSIGLIO I DI DIECI DE DI' 18 FEBRARO 1709.

Nella Corte di san Rocco poco discosta stà affissa guesta lapide sulle case numeri 5588. 538g. 53ga.

È prezzo dell'opera lo estendere qui un breve articolo intorno alle Caccie di Tori che si faceano nei tempi andati in Venezia, dietro le notizie avute da alcuni distinti miei amici, imperciocché la mia età allora fanciulla, e l'educazione avuta fuori di patria, non permisero che mi trovassi testimonio oculare di alcuna di queste Caccie.

Antico era l'uso in Venezia, e nelle città di Terraferma delle caccie di Tori derivato probabilmente dalle pratiche degli antichi Romani dai quali forse derivarono a noi anche le zuste dei pugni, sanguinose talora, perché i mezzo-nudi percossi di tutta forza nel petto versavano dalla bocca largamente il sangue. Le battaglie dei pugni venuero già abolite dal Veneto Go-verno fino dalla prima metà del secolo ultimo scorso. Ma le caccie o feste di Tori (1) continuarono anche dopo la caduta della Repubblica sotto il primo regime austriaco, il quale pero atteso l'avvenimento, che noterò in seguito, ebbele a proibire per allora. Ma il Governo italico succedutovi avendo con apposito generale decreto proibite tutte le feste di sangue,

È scolpita su casa che sorge nella detta entrovvi anche la caccia del Toro, e restarono Corte di san Marco = Della famiglia Olivieni così esauditi i voti, fra gli altri, del gentile Rovedremo notizie in altre epigrati. Giuvanni berti, che tanto a buon dritto declamo contro Tierolo era figliuolo di Marcantonio q. Gio- quell'uso crudele nella sua opera della Uma-

no era figlio di Marcantonio q. Iacopo, e fu an- feriali dopo pranzo, ora nel campo, o piazza di una contrada, ed ora in un altro, e alle volte in due campi nel giorno medesimo. Continuavano fino a notte, cioè fino alle ore ventiquattro. Proposte venivano da alcuni macellaj, o da giovani di spirito ed allegri, che noi diciamo no; ed il giorno pur essi determinavano. Ottenuta primieramente licenza dai Capi del Consiglio di X., la quale per qualche ragionevole motivo non sempre era accordata, appendevano sul campo un gran pallone ornato, se-gnale della Festa che bastava a divulgarne per la città lo annunzio. Intanto le famiglie benestanti che sul campo dimoravano mandavano inviti agli amici, e le povere neleggiavano i balconi. Il più delle volte si ergevano sul campo delle scalinate, o gradinate di tavole, un posto delle quali costava dieci o quindeci soldi, e benchè venissero prima esaminate da periti per ordine del Magistrato dei Provveditori di Comun, piegavano non di rado, più persone restandone offese.

I Tiratori andavano il giorno innanzi alla festa a fare scelta dei Tori, che otto erano o dodeci, e per le grandi caccie ventiquattro, pagando per ogni testa sei od otto lire. Erano i l'ori nella mattina del di dello spettacolo condotti in un burchio in luogo prossimo al campo; e accadeva talora, che nel farli smontare alcuno cadesse in acqua, o fuggisse, il che gran confusione per la contrada apportava. Nel-le feste grandi v'eran trombe, tamburi ed orchestra formale, ed in tali incontri i balconi riccamente addobbati erano di tapezzerie.

Giunta l'ora davasi fiato alle trombe, e tra viva e il battimento delle mani compariva uno o due Tori, e quattro anche nelle Feste grandi tirati a due cai (corde) e i Tiratori (2)

(1) Abusivameate questi Spettacoli chiamavansi in Venezia Cazze o feste de Tori, mentre, a differenza di quelle che s' usano in Ispogna, gli animali nostri non era Tori, ma Bovi, e l'istituto e il metodo n' era ben diverso.

(2) Tiradori chiamavansi non solo gli uomini, ma anche i due cavi (cai) di corda che fermavano le corna del Toro. Erano per lo più due Tiradori uomini per ogni Toro, e quando era un solo uomo si diceva el tica el Toro a un cao solo.

e giacchetta di scarlatto o di drappo, con ber- morto; e qui il Bove era applaudito a cielo. retta rossa s' erano della fazione Castellana, o nera s'eran della Nicolotta. Alcuni comparivano, ma di rado, vestiti con maschera di pantaonde scuotere l'animale se gli legavano alle corna dei fuochi artificiali, la cui esplosione talora riusciva all' effetto, ma tal altra facevalo restar sospeso ed immoto, ne prendeva corso che alle grida e al movimento del popolo. Fatto dai Tiratori col loro Toro un giro pel campo si veniva alla prima molata (slanciata) per il numero dei Cani che gli venivano un dopo l'altro slanciati all' orecchia, e perchè non libero nei movimenti. In fatti il Toro veva la testa per infilzarlo colle corna, il che per nati, o lo stesso padrone del Cane trascina- gran dimostrazione di premura e di affetto. valo per le gambe posteriori, e comprimenquesta carnificina ripetevasi con diversi cani, l'un dopo l'altro, fino a che eransi quasi del taccato, ( e qui i battimenti e i plausi andava- della mente consumatore delle forze corporali, no al cielo); come per lo contrario i fischi as- vale a far produrre la vita molto e bene. sordavano verso quel Cane che invece di affer-

non tutti di una stessa contrada vestivano in nella pancia, o in altra parte del corpo sopra corto, e per lo più con calzoni di velluto nero una delle corna, e facesselo cadere ferito o

Dopo tre o quattro molate, che anche salti dicevansi, partivano i Tiratori e gli animali, ed altri in loro vece subentravano sino alla lone, o di arlecchino, per non essere conosciu- fine, e questo partire dicevasi alla Veneziana ti. Talora prima di dar principio alla caccia andar zo della festa. Sostenute dai Tori nel campo le prime molate venivano per solito condotti dai Tiratori nelle vicine corti, o in altro spazioso sito, e se là avevano le novize ( spose, o amanti), ivi appunto faceano i maggiori sforzi di valore e destrezza ( e in effetto più la destrezza che la forza era in questo giuoco da ammirare ), di cui il principale consisteva nel e allora cominciava la lotta tra il Cane e il To- far stramazzare con una tirata l'animale. Anro, il quale rimaneva sempre vittima infelice e davano allora al cielo le grida di applauso, e per il numero dei Cani che gli venivano un vedevasi l'amante del bravo Tiratore asciugarsi col grembiale le lacrime di tenerezza. Talora però il colpo di fermata andando fallito dendo che il Cane veniagli incontro, abbassa- faceva stramazzar alcuno dei Tiratori, quindi fiscliiate e dispiacere. Avveniva eziandio che i lo più non riuscivegli, perchè aizzandosi il Tiratori (ma raramente), prima di comparir Cane per la parte posteriore dell'animale gli sulla festa, andassero col Toro frezco, cioè non si offeriva pronto l'orecchio, e gliel poteva ferito nell'orecchie, sotto i balconi della no-facilmente lacerarc se lo si fosse lacciato; ma viza dell'uno o dell'altro di essi due a fare appena afferrato, pronti alcuni a ciò desti- qualche molata, e ciò verso la giovane era

Alcuni Cortesani di prima classe facevansi dogli i genitali, o morsicandogli la ciina del- soli a tirar l'animale, e tra questi, bensi di rala coda staccaya il Cane, non senza sten do, entrava qualche nostro gentiluomo, coperto to, lasciando ferito l'orecchio del Toro, e la faccia con una maschera, con a lato un macellajo ch'era per il solito uno scorticatore di bovi, in camiciotto bianco merlato, e ció per tutto levate le orecchie del sagrificato animale; decoro del nobile Tiratore. Di questo numero e allora questi bovi portati in un burchio tosto fu il patrizio Ferigo Calbo figlio di Marco proal macello si accoppavano non senza il loro de- curator di s. Marco, e fratello di Francesco Caltrimento ( calo di peso), e di mala riuscita die bo Crotta morto, non ban molt'anni, podestà veniva la loro carne. È parlando dei Cani, la di Venezia; c fuvvi pure il patrizio Michelan-plebe, e specialmente i macellaj erano ambi- gelo q. Antonio Lin di s. Samuele, gran cacziosi di tenere Cani da Toro, i quali fatti ap- ciatore, robusto solazier (vogatore per sollazpena grandicelli e condotti al macello pubblico 20), famoso direttor di Regate, e destro giuoca-dei bovi si aizzavano all'orccchio di lui teste tor di pallone; morto senza i soliti acciacchi accoppato e ancora caldo. In alcune caccio della vecchiaja, in età d'anni 99 compiuti, seaveau premio i Cani più valorosi; valore che gno evidente, riflette l'amicissimo mio Miin essi si dimostrava dalla prontezza nell' ad- chele Battaggia, cui debba gran parte di queste dentare l'orecchia, ed addentata tenervisi at notizie, che l'esercizio del corpo, anziche quello

I campi che più frequentemente servivano di rare l'orecchio afferrava la gola del Bove. E circo a tale spettacolo quelli erano di S. M. For-avvenne alcuna volta che questo con un crollo mosa di s. Paolo; di s. Margherita : di s. Stefadel capo, staccando dall'orecchia il cane, lo no; di s. Giovanni in Bragora; di s. Giacomo gittasse all' aria, e che nel cadere lo infilzasse dall' Orio; di s. Barnaha ; di s. Geremia ; nell'arzere di s. Nicolo: e di qualche altra con-

nelle Chiovere di Cannareggio, ed una principalmente per la nobile famiglia Diedo di s. Lorenzo, perchè quel luogo era di sua ragione. La Giudecca pure si distingueva in questo, e le corti grandi erano i siti del maggior concorso.

L' ultima Domenica di Carnovale davasi una caccia a Tori del tutto sciolti ( molai ) nella Corte di palazzo, e questa venne già istituita per divertimento delle damigelle della dogaressa incoronata; ma quantunque non sempre menasse moglie il doge, e non sempre la moglie fosse incoronata a principessa, tuttavia la caccia avea luogo ogni anno con gran numero di astanti. All'orecchia dello sciulto bove si aizzava il cane; attaccato correvan lesti due o tre macellai; uno afferrando le corna del bove lo sormontava sul collo, l'altro staccava il cane che condotto veniva fuori del circo: smontato l'altro dal collo del bove, da cui veniva talora inseguito, si salvava coi compagni facendosi barriera dell'uno o dell'altro dei due pozzi che luoghi della città si facevan feste a Tori sciolti, si ponevano nel circo delle botti in piedi per una difesa (1).

Sulla Piazza di s. Marco le caccie si davano dal Governo straordinariamente, in occasinne di venute di Principi; e ne furono di celebri, tale per esempio quella del 1740 a' 16 di febbrajo onde onorare il Principe primogenito del re di Polonia, Elettore di Sassonia della quale a p. 78 della Storia dell' anno 1740 si legge =

Oltre ai divertimenti che i suddetti quattro cavalieri facevano godere giornalmente a quel Feste di Tori grandiosissime date venivano principe gli diedero nel giorno 16 febbraio il lle Chiovere di Cannareggio, ed una princi- godimento di una Reale Caccia di Tori nella gran piazza di s. Marco, Preparato quivi un magnifico steccato si radunò un immenso numero di spettatori buona parte venuti a posta dalle città circonvicine. Quarant otto giovani de' più esperti nell' arte di tirar il Toro mascherati all' Europea, Asiatica, Africana, e Americana per tre ore continue fecero la suddetta caccia, in cui vennero adoperati più di 50 bravi cani ... Tra le pitture del gabinetto del signor Gaspare Craglietto onoratissimo negoziante di questa città avvi un quadro in tela largo piedi 5 e pollici 10, ed alto piedi 4 e pollici 5 che rappresenta minutamente e magistralmente questa reale caccia, dipinto dal celebre Antonio Canal detto comunemente il Tonino e il Canaletto per commissione di un patrizio. Fu nientemanco sontuosa la Caccia di Tori data dalla Repubblica in occasione della venuta de' Conti del Nord, nella stessa Piazza di s. Marco l'anno 1782, che fu già effigiata stanno nel cortile del Palazzo. Che se in altri in rame (2), e rammentata dalla chiar. contessa di Rosenberg nel libretto. Del soggiorno dei Conti del Nord in Venezia. 8, a pag. 68 (ediz. di Vicenza 1782) con queste parole = Partiti che furono i Carri, comparvero nell' arena i Tori, i Cani, e quantità di valorosi atleti a quadriglie, vestiti alla foggia di varie nazioni. Il combattimento assai meno pericoloso di quello che s' usa in Ispagna, consiste unicamente nella destrezza di coloro a' quali è affidata la custodia del Toro; egli è trattenuto

(1) Anche nella Terraferma alcuna volta si lasciava tibero nel circo un Toto ( che era tale effettivamente ) e si diceva il Toretto, e accadea ripetute volte che nessun cane fosse capace di ferirgli l'orecchio; e talvolta anzi il Toro incornava ferendo e stramazzando morto uno ed anche più cani. Bastava che un cane serisse l'orecchia per avere riportata vittoria e premio; ferita l'orecchia cessava la festa. Il Toretto però in altre caccie ri-compariva non solo nel proprio paese, ma anche nei circonvicini, e se non rimaneva ferito, il padrone ne riportava premio in danaro. Anche a Venezia, ma rare volte, terminate le caccie de' Tori, ossia bovi, compariva il Toretto; e la caccia, qualche fiata, finivo col taglio della testa del bove.

(2) Non soltanto questa venne effigiata; ma abbiamo più stampe in rame, che le nostre caccie di Tori rappresentano. Presso la copiosa raccolta di incisioni Veneziane possedute dall' amantissimo delle cose patrie Francesco Ghero, oltre la detta Caccia del 1782, che fu disegnata dal Grandis ed intagliata dal Baratti, v'è la Veduta del Campo di S. Geremia coll' antica Chiesa, e con una festa di Tori nel campo incisa da Domenico Lovisa, e inserita nel Gran Teatro delle più insigni prospettive di Venezia, e vi è la Veduta della Piazza di san Marco con simile spettacolo dato nel 1767 in occasione della venuta di Carlo Eugenio duca di Wirtemberg.

con due funi lunghissime passate fra le corna, sionate amanti, e a tutte accorrevano. Di un e maneggiate opportunamente da uno o due uomini; allorche il Toro morsicato dal Cane all' orecchio vuol far uso della propria forza, i tiratori con una scossa improvvisa lo costringono a cambiar direzione, e rendono i di lui sforzi inutili. Chi non fosse pratico in cosiffat-to esercizio potrebbe facilmente essere strascinato, calpestato, e guasto dall' animale. V' ha regole, o' ha un' arte precisa per questa faccenda; l'educazione de' cani e degli addestratori loro è particolarissima, ed estesa coutemporaneamente alle bestie, ed agli uomini.

Un secolo fa circa era permesso nel carnovale andar girando per la città con Tori e di far molate ove piaceva ai Tiratori; e specialmente nel Giovedi grasso, e negli ultimi tre giorni facevasi girare e correre per le strade dei Tori legati per le corna con funi, che la mano di uno o di due tiratori non abbandonava, onde poterli fermare a piacere; se non che essendo, ció nonnostante, più di una volta uscito di magliere onninamente quest'uso, come ricorda anche il Gallicioli (II. 255). E già varii decaccia, in cui non accadessero inconvenienti, vale a dire, di persone maltrattate dagli animali, o di feriti in zussa, o di storpiati e ammaccati per gradinate cadute. Al qual proposi-to è notorio ciò che accadde sotto il Regime Austriaco della prima epoca essendo Presidi di Polizia li nobili Girolanio Ascanio Molin, pompa una di coteste caccie a Tori sciolmero di persone d'ambo i sessi, quando all'im- ni, e mezzo morto l'atleta fu posaso sui gradiprovviso s' udi scricchiolare una parte di esso, ni e confortato alla meglio. Subito dopo si prepena cominciato.

era trasportato dal genio di assistere a queste ricompensa dall'adirato animale. Un terzo, docaccie, persone coltissime altresi ne erano pas- po vari tentativi, feri il Toro si, ma dove? nel-

prete, ricorda il chiariss. Michele Battagia suaccennato, ascritto alla Chiesa di santa Margherita, il quale affetto per gran tempo da gravissima ipocondria, avendo una fiata assistito ad una caccia di Tori, protestava che alla prima molata senti tale un interno moto che lo fece d'improvviso ricuperare la sanità. E al contrario, un individuo della nobile famiglia Nani della Giudecca cadde dal pergolo ( poggiuolo ) del suo palagio, e morì per essersi troppo in fuori spinto per vedere una bella molata. (Veggasi l' Opuscolo in versi martelliani intitolato: La Veneta Giudecca istoriata pag. 27).

Dal serio passando al ridicolo, prima di compire narrero un avvenimento ch' io so per bocca del signor Battaggia sullodato. Ad un nostro ottimo gentiluomo di una delle primarie famiglie, e assai popolare per natural carattere venne in pensiero, pochi anni prima che cadesse la Repubblica, di voler dare ai suoi compatriotti un' idea almeno delle caccie di Tori che no l'animale, o rotta la corda, con grande spa- si accostumano in Ispagna. Persuase pertanto vento di chi trovavasi nelle anguste fondamen un imprenditore di spettacoli a dar questo nel te e vie, il Consiglio di X. si determino di to. Campo di san Polo, che a ben composto circo venne configurato. Immenso era in quel giorno il concorso, ed impazienti tutti di veder comincreti eziandio ne' secoli passati uscirono, onde ciata la lotta. Entrano finalmente nello steccato togliere i disordini, e fino dal 1518 abbiamo i combattenti ch' erano scorticatori vestiti alla nel Sanuto esempli (Diarii XXV. 174- 191) Spagnuola; fanno prima un grazioso inchino di Feste da Tori sospese, ed altre cominciate al pubblico, poscia partono, tranne uno che at-e non terminate. E in effetto non davasi quasi tende a piede fermo il Toro per combattere, e ucciderlo con una sola stilettata nella commissura che ha fra le corna. Entra il Toro; il prode gli va incontro; ma la bestia non aspet-ta il colpo, e fieramente invece incalza l'uomo. Questi si da precipitosamente alla fuga: ma nell'atto che per salvarsi tenta di salire un parapetto dei gradini del circo, si sente cornato e Giovanni Zusto. Stavasi eseguendo con gran nell'ano; se non che per buona sorte il corpo pompa una di coteste caccie a Tori sciol- infilzò i calzoni larghi alla spagnuola, e menti nel Campo di santo Stefano, in mezzo al tre il Toro facea forza dall' un canto, la gente quale erasi eretta una specie di antiteatro, i dall'altro facea resistenza per trarlo a se; cui gradini vedevansi coperti da immenso nu- finalmente tira ti, tira mi, sdrucirono i calzoe poi videsi fracassare, restando molti grave- senta il secondo lottatore, il quale al Toro vi-mente offesi, e alcuni morti, se non sull'istan- brò, sebben con mano alquanto timida, il colpo te, poco dappoi. Grande oltre ogni credere fu di stilo, ma in cambio di cogliere il sito debole lo scompiglio ; e lo spettacolo ebbe termine ap- fra le corna, il ferl leggermente nelle narici, e gli convenne assai presto uscire per dove era Ma non solamente il basso volgo Veneziano entrato, altrimenti ne avrebbe ricevuta brutta

SANTA MARIA MAGGIORE

l'ano. Non poteronsi a tal vista trattenere più a giati per aver gitato due lire, selamando col lungo gli spettatori, e da ogni parte si solleva- solito motto Venesiano, oh che rosto, oh che rono fischi, urli, improperii. E' a questo modo rosto! terminato lo spettacolo tutti partirono amareg-

Fine della Chiesa di Santa Maria Maggiore, e Contorni,

# INDICE

# DEI NOMI E COGNOMI CONTENUTI NELLE INSCRIZIONI

# DELLA CHIESA E CONTORNI DI SANTA MARIA MAGGIORE

Il primo numero indica il millesimo, l'altro l'Inscrizione.

FACONI Giovanni 3 1619. 6.
FAENZI Giovanni e famiglia 1567. 50. ALESSANDRI Cesare ) 1710. 4. ALESSANDRO strazzarol. 1507. 41. ANNIBALI Simeone 3 1576. 26. FANTONI Giulio 1662, 5. Domitilla Catterina 1567. 50. FONDI Francesco ) Lorenzo ) 1579. 39. Santa ) BALLARIN Marco ) 1615. 14. Camilla ) 1615. 14. BARTOLI Antonia 1576. 26. GIRARDO Francesco ) BARTOLINI Lauro 1759. 47. Iacopo ) 1605. 28. BELFANTI (v. Delfino) BELTRAMELLI Lorenzo . 3. Giulio GRIMANI Zaccaria 1629. 11. BERNARDIN spicier 1507. 41. Lorenzo 1750, 47. Marietta } 1554. 23. BRVNI Zaccaria LONGO Francesco ) BVSIO Lodovica Lorenzo 1554. 23. Bar:olommeo) 1559. 22. Marietta LOREDAN Paola 1593. 21. Giovanni CANAL Pietro MALIPIERO Alvise 1537, 19. Gianfrancesco Orsola 3 1708. 8. Antonio 1635. 20. MARCILIAN Marco 1599. 46. Tommaso CARDINALI Valeria 1659. 17. CONTARINI Stefano 1443. 33. MARCONI Andrea Francesco 1617. 10. Federico ) 1629. 11. Giovanni MARINI Alberto 1546. 13. 1550. 12. Francesco) 1550, 12. DELFINO Laura 1610. 37. MICHIEL Alessandro ) 1593. 21. DIEDO Andrea 1759, 47. DIO TI GVARDI Giovanni 1662, 2. Paola Ton. III.

472 MOCENIGO Francesco 1545. 18. RAIMONDI Lodovico 1672. 16. MORA Alvise 1645. 9. SOPERCHI Aurelio MORESCHI Giannantonio . 38. Alba MORO Bartolomio 1599. 46. Marcantonio) ODONI Andrea Camilla 1615. 14. SORANZO Francesco 1613. 35. Alvise Benedetto 1613, 35. 44. Girolamo Bernardo 1613. 35. OLIVIERI Pietro 1759. 47. PANTALEONI Iacopo e famiglia 1567. 50. TESSARI Lodovico 1728. 15. TIEPOLO Zuanne 1759. 47. TON Vincenzo 1554. 23. POLANI Iacopo 1531. 24. PRIOLI Pietro Girolamo ) 1575. 54. Lorenza ) TRON Filippo 1505. 45. UDONI ( v.Oport) Francesco Federico Marco ZANE Domenico, Antonio 1575. 29. ZILIOLO Giulio 1599. 46. Gianfrancesco ZUSTINIAN Orsola 1708. 8. Pietro Giambatista ) 1604. 54. Giovanni

# TAVOLA DELLE ABBREVIATURE

C PONSKOFN C. Coenobium (fores) ponendum curavit.
D. M. P. Divi Marci procuratori.
F. Q. EX. Filio quondam excelleniis.
H. M. H. N. S. Hoe monumentum haeredem non sequitur.
I. V. D. Iuris utriusque doctoris.
I. D. O. M. Laus Deo optimo maximo.
N. D. Nobilis Dominae.
Q. N. Quondam nobile.
S TH. D. Searce Theologiae Doctor.

#### INDICE DEI LUOGHI

CHIESA 1, usq. 40.
SCHOLA in Campo 41.
CASA in Campo 62.
CASA vicina al ponte 45.
PONTE di Santa Maria Maggior 44.
FONDAMENTA dei Cereri 45.
CORTE di san Marco 46. 47.
CORTE di San Rocco 48.

# **CORREZIONI E GIUNTE**

TANTO ALLI VOLUMI

PRIMO E SECONDO

QUANTO AL PRESENTE

VOLUME TERZO

#### NELLA PREFAZIONE

#### Vol. L pag. 28

città di Vicenza fatto osservare aver io deni- asseriva starsene i mesi interi senza parlare con grato alla buona fama del fu Alessandro Capellari Vivaro Vicentino, benemeritissimo scrittor genealogico delle patrizie Veneziane famiglie, col dire che mori essendo in prigione qui in Venezia per non so quale delitto, trovomi in dover di coscienza di ritrattarmi, esibendo te di Elisabetta Fornasieri sua moglie, Antonio qui tutte quelle notizie intorno alla persona di lui, che la gentilezza dei signori Vicentini m'ebbe somministrate, e solo osservero che non mia è la colpa di quelle parole, ma di una vecchia tradizione che corse fino ad ora fra i custodi della Marciana Biblioteca ove giacciono le Genealogie del Capellari. Nacque Girolamo Alessandro Capellari in

Vicenza l' anno 1666 da Girolamo q. Giacomo Capellari di famiglia assai civile, e da Paolina Bonapace. Ebbe il sopracognome Vivaro dal-l'ava sua paterna, cioè da Leoneda figlia di Giuseppe Vivaro, e moglie del detto Giacomo Capellari. Attese da giovane agli studi della Filosofia e della Legge, e per qualche tempo applicossi ancora alle belle Lettere, ma abbandonolle in seguito, e negletta anche la poe-sia si occupò nello studio degli antichi scrittori, specialmente de' Romani, la storia dei quali aveva appresa a buone sorgenti, incominciandola dalla fondazione di Roma, e continuandola fino al totale decadimento di quell' impero. Scorsa questa provincia, e raccoltone un ricco fondo di erudizione si rivolse a leggere gli autori dei tempi mezzani; e non solo dagli stampati, ma da quanti manuscritti potè aver alle mani trascrisse una quantità d'importanti memorie per inserirle nell' Opera che divisava comporre. Egli menò una vita del tutto solitaria per il genio che lo teneva sempre occupato sui libri. Dalla casa passava alla Chiesa, ove spendea qualche ora del giorno in divota orazione, e nelle pratiche di cristiana pietà. Non per questo era inurbano e scortese, che anzi amaya chiunque conosceva adorno di sincerità, ed era amantissimo dei letterati. Parlava di tutti con sommo rispetto e stima, ed era per natura più riverente che ufficioso. Da ciò nacque ch' egli era poco coltivato e meno conosciuto nella stessa sua patria. Le Opere che

Avendomi alcuni amici e padroni miei della compose lo tennero in tale solitudine, ch' egli altri che coi suoi libri. Mori in Vicenza d'anni 82 li 13 aprile 1748, avendo fatto testamento fino dalli 15 maggio 1747 consegnato negli at-ti di Matteo Stacchi il di 28 dello stesso mese; nel quale lascia eredi universali, dopo la more Pietro figli del q. Benedetto Castelli, marito di Leoneda figlia di esso Testatore ; ed ordina d'esser sepolto nell' Oratorio del Crocifisso dei Servi di quella città nella sua arca.

Il Capellari scrisse:

1. Il Campidoglio Veneto u in cui si hanno le » armi, le origini, la serie degli uomini il-» lustri della maggior parte delle famiglie n cosi estinte, come viventi, tanto cittadine, n come forastiere, che hanno goduto o che n godono della Nobiltà Patrizia di Venezia. n Fatica di Girolamo Alessandro Capellari » Vivaro Vicentino. Tomi quattro in foglio " con copiosi Alberi genealogici " . Grande ed imponente lavoro, a dir vero, quantunque assai difettoso dal lato della critica, specialmente là ove va a pescare l'antichissima ori-gine delle Case Veneziane, e dove confonde talvolta un personaggio di un nome coll'altro dello stesso, e dove ascrive a case patrizie uomini distinti che appartennero invece a case cittadinesche. Ad ogni modo però quest' Opera è un magazzino da rendere somma utilità per la traccia che somministra onde verificare le cose ch'egli adduce senza apporre a' rispettivi luoghi la fonte onde le rasse, comunque nel principio dell' Opera abbia egli posto un iunghissimo Catalogo degli autori consultati. Vi si premettono eziandio molte notizie riguardanti il Governo dei Veneziani, la serie dei Dogi ec. Egli protrae l'Opera fino agli ultimi anni della vita del doge Grimani, il quale mori del 1750; cosicché si può dire che il Capellari mori scrivendo in essa. Nel proemio disse che la condusse in mezzo a varj fatali successi; e indagando quali potessero essere stati, sembra che sien quelli ch' egli nel suo Testamento indica: cioè i giustissimi motivi e pos-senti cause moventi l'animo del Testatore

filia: il secondo matrimonio di detta sua figlia, la quale obliando la tenera numerosa prole era passata inconsultamente al secondo talamo; e finalmente la prigionia di Antonio Castelli suo nipote ex dicta filia, nella quale occasione il Capellari dovette esborsare qualche somma. Si può anche aggiungere, che il temperamento melanconico ed ombratico del Capellari, e la vita solitaria e sedentaria avranno concorso a fargli dar maggior peso agl'indicati successi da lui considerati fittali. Passati in mano dei suoi eredi li suddetti quattro grandi Volumi in foglio delle famiglie Veneziane, essi credettero ben fatto di offerirli al Principe di Venezia, come cosa appartenente più che ad altri alla Repubblica, onde col tempo non andasse perduta. L'osseria su accettata e ri-posta l'Opera nella pubblica Marciana Li-breria; ed esiste in atti di essa l'indicazion del Decreto dei Capi del Consiglio dei X. in data 18 maggio 1748 che ordina la riposizione in quella Libreria dei quattro Volumi in foglio delle Genealogie del Cappellari. Da ciò vedesi falsa la tradizione vocale, che fin oggi fece credere che quell'Opera fosse stata composta in prigione dal Capellari, e che, lui morto, d'ordine del Consiglio de' Dieci passasse alla Biblioteca. E forse avrà dato a questa voce creden-za l'espressione suddetta dei fatali successi in mezzo ai quali la compilò, e la prigionia sofierta da Antonio suo nipote ex filia. Una copia di essa Opera esiste presso li nobili conti Manin in Venezia, pure in quattro gran volumi in foglio, passata in potere di loro dalla Libreria ch' era dei nobili Priuli detti Scarpon da san Trovaso (Gervasio e Pro-tasio). Essi conti Manin banno eziandio varii Volumi autografi che contengono le minute dell' Opera stessa. Probabilmente o l'autore stesso, o i suoi eredi avranno consegnato queste minute ad Antonio Marino primo Priuli cardinale, che allora era Vescovo di Vicenza, e che fu institutore della Libreria Priuli, ricca di cose Veneziane si stampate che manuscritte, le quali poi tutte comperate furono dalli suddetti conti Manin. Anzi questi nobilissimi signori possiedono an che la seguente Opera: Istoria Genealogica della serenissima Casa Priuli di Venezia, già epilogata da Girolamo Ales-sandro Capellari Vivaro, ed ora ampliata

ad escludere dalla sua eredità sei nipoti ex

e di storiche, letterarie e critiche annotazioni accresciuta da D. Pierflippo Castelli Vicentino, e da lui dedicata all'Emo e Rmo principe Antonio Marino Priuli cardinale vescovo Vicentino. Cod. cart. 4.

2. Emporio universale delle famiglie niù distinte di tutta l'Europa secondo la serie e l'ordine delle medesime. Tomi XI, fol. con fig. Ciascun volume porta sul frontispicio la figura di un globo col motto: sine adjutorio navigavi. Trattasi in quest' Opera di un immenso numero di famiglie non solo italiane, ma tedesche, francesi, spagnuole, portoghesi, polacche, svedesi ec., delle quali trovo memoria nella lettura ch' egli fece degli storici. Ommise la maggior parte delle famiglie pa-trizie Venete, dichiarando averne trattato copiosamente nel Campidoglio Veneto. In questo Emporio accoglie non solo le famiglie principesche e nobili ; ma altre ancora di diversa condizione. A molte famiglie antepone l'arma gentilizia mal disegnata a la-pis o a penna. Non vi sono alberi genealogici, ma solamente un cenno sulla origine e condizione delle famiglie, e la serie degli uomini di conto. Chi esaminò l'Opera attesta ch'è scritta con un criterio e con una probità, che massimamente in questi tempi fa benedire la sua memoria. Si conserva autografa presso monsignor Antonio Stacchi canonico della cattedrale di Vicenza.

3. I Trofei del Paradito, ovveco la Santità Trionfante, opera del suddetto, divisa nidue parti per ordine alfabetico in foglio. Nella prima tratta dei Santi, nella seconda delle Sante: composta negli anni 1714. 1715. Anche questo Codice autografo esiste presso il sunnouinato monsig. Stacchi.

 Istoria cronologica dei sommi Pontefici, Imperatori, Cardinali, Vescovi, Prelati ec. Tomo uno in fol. Ignorasi presso di chi oggi

si trovi.

5. Un ampio volume di alberi e fragmenti dele genti dell' antica Roma, diverse poste et altre cose. Così scrive di sè lo stesso Capallari nell' Emporio Vol. 11, num. 652. Qualto a poesie, mi ricorda avere veduto a stampa, non so se per nozzo, o per altra occasione alcuna poesia del Capellari; ma non me ne sovviene il titolo, nè il possessore del libro.

Ivi pag. 19 e 353.

Non solo per ordine del Consiglio de' Dieci furono cancellate alcune epigrafi nelle città di 476 Terraferma, per l'oggetto di qualche delitto commesso dai Nobili che vi avevano sostenuto dei Reggimenti; ma eziandio molte se ne demolirono per il decreto del Pregadi 15 dicembre 1691. Debbo questa notizia alla gentilezza del signor Antonio Calafa che da Cologna me la comunicó nell'aprile 1850. Alcune epigrafi già scarpellate d'ordine pubblico riporta il Dal Corno nelle sue Memorie di Feltre p. 156. 157. Conservasi poi nel Museo Correr un codi-ce cartaceo in fol. del secolo xvu., che mi fu fatto vedere dal signor Filippo Trois vigilantissimo amministratore della sostanza Correr, contenente le Inscrizioni già erette a' Rappresentanti Veneti in Treviso, e cancellate in obbedienza del Decreto accennatomi dal Calafa. Il Codice sembra quel desso dedicato dal raccoglitore che si sottoscrisse: Leonardus Leander Murarius in data di Trevigi pridie Kal. mart. 1692. al Rappresentante d'allora Comincia: Ceciderunt tandem nunouam aeternitati casura tot prestantiss. patrum lapidibus obliterata at indelebili cordibus caractere signata monumenta, ceciderunt inquam, marmoribus omnium memoria dignae memoriae : ac sudatos tot saeculorum partus, brevi temporis intervallo ars ipsa maturo praevio S. C. delevit.

Segue il decreto 15 decembre 1691, il quale richiamando ad anteriori Decreti in propo-sito, prescrive che: « ad esempio e freno deln l'avvenire sia levate tutte lo statue intiere et » altre che sopra la base isolata si cressero nel-» le piazze, cortili, strade, et in qualunque al-» tro luogo delle città, fortezze, terre e castelli « dello Stato da terra e da mar, con riporsi nei n magazzeni delle monitioni le figure et i ma-» teriali da esser ivi custoditi, e che siano inoln tre cancellate et abolite tutte le Inscrittioni » che per ogni altra figura, ritratto, o arma rin manessero, onde più non sussista apparenza n alcuna di queste memorie, e tutto sia ridotto n a semplico e nudo ornamento di palazzi, » consistendo, senz'altra vana ostentazione, il » vero monumento nella buona impressione che n lascia nel cuore dei sudditi la retta giustizia » dei rappresentanti ». Seguono le epigrafi cogli Stemmi miniati, le quali se bene ho nume-rato sono 180. Questo Decreto però non fu eseguito appieno, ne dappertutto, veggendosene quell'epoca; e così pure non fu osservato nemmeno in seguito perchè anche di posteriori in Terraferma se ne veggono erette a Rappresentanti postri.

# NELLA CHIESA DI SANT AGNESE

Vol. I. p. 203.

Nella inscrizione 11 il cognome del notajo è Picii, non Ricii, giacche ciò si verifica dagli atti che ne esistono nell' Archivio Notarile, cioù di Francesco Pichi.

### NELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO

Errori Correzioni Vol. III. p. 5 lin, 15 e Castellani-o Castellani - lin. ult. trasse - p. 14 lin. 52 cost - p. 16 lin. 31 quel qual

Ivi p. 23, lin. 21.

Alle opere del prete Giannantonio Torriani si aggiunga, che raccolse Poesie all'occasione che veste l'abito di san Benedetto nel nobilissimo monastero di san Zaccaria di Venezia la nobil donna Foscarina Garzoni che prende il nome di Maria Pisana (Venezia. Fenzo 1781. 4. ). La dedicazione è in prosa del Torriani, e a pag ci. avvi di lui un Canto mistico dello Sposo Celeste alla sacra Sposa tratto dal Capo IV. del Libro dei Cantici. E. per la stessa Monaca fece un' altra Raccolta di Possie impressa pur in Venezia nel 1782. 4. in cui la dedicazione è in isciolti, e a pag. LXX avvi pur del Torriani una Canzone mistica traslata dalla sacra Cantica, col testo latino al margine. A pag. xt. dell'altra Raccolta initolata : Componimenti poetici per le fauste nozze di Gio-vanni Barbaro del fu Almoro colla nob. donna Chiara Barbarigo (Rovigo 1764) vi è del Torriani una Ode che comincia: L'aurato legno aligero. Per quella stessa Elisabetta Poli che ho indicata al num. m. dell'Opere dello stesso autore, egli fece anche un Opuscolo in 12 che ha per titolo: Entrando a pruova nel monistero delle RR. MM. Cappuccine della Grazia di Venezia la molto illustre signora Elisabetta Polli, Gratulazione di Giannantonio Torriani, nella quale a pag. 13. avvi una Canzone che comincia: Era il Sole per celarsi, corredata da annotazioni. Finalmente nel Catalogo mss. delle Miscellanee possedute già dal conte Giulio Bernardino Tomitano da Oderzo tuttora e in Trevigi e in altre città anteriori a trovo: Turriani Ioannis Antonii Carmen Genethliacon (senz'anno).

<sup>-</sup> p. 28 lin. 1 claase - classe - D. 28 lin. 57 TRADIMENTO - TRADIMETO

La lapide di Bajamonte Tienolo che qui illustro, e di cui do il disegno, non esiste più in Alticchiero. Essa con altri oggetti di antichità, che quivi vedevansi fu venduta poco dopo che il mio amico Casoni l'aveva delineata al Negoziante signor Antonio Sanquirico, il quale I ha rivenduta al nepata ed erede del fu duca Melzi, ond' essere collocata nel suo giardino di 515 delli Diarii del Sanuto). Tremezzina sul Lago di Como. (Notizia avuta dallo stesso Sanquirico, che qui in Venezia ha raccolto un assai ricco e curioso deposito di ogni genere di antichità acquistate mediante lo spoglio di alcuni dei più insigni Musei Vene- va non solo da' due decreti del Senato relativi ziani. Egli attende a pubblicare i pezzi più in- all' Accademia Veneziana da lui istituita, e riteressanti con disegni analoghi ed illustrazioni).

#### Ivi pag. 48.

Prima ancora del Testamento di Aldo il vec chio dato in luce dal p. Zaccaria, si conosceva che il nome della figlia di Aldo era Alda, Infatti Giuseppe Pallavicino da Varrano, amico di Paolo Manuzio ha una lettera indirizzata alla signora Alda Catona Manutia, la quale pare che fosse donna di qualche cultura, rappre-sentandocela il Pallavicino come studiosa del-Lunico Bembo. Egli ba altresi una Lettera a Giulio Catone che probabilmente è il figlio di lei; e il marito (se è lecito conghiettura-re) può essere quel Bresciano o Brescia-nino Catone cui il Pallavicino indrizza altra sua. Questo autore medico di professione godea anche l'amicizia del Ruscelli, del Caro, di Bernardo Tasso. Nel Vol. 111. p. 197. edizion Comin, delle Lettere di quest' ultimo si vede una nota dell'ab. Serassi cue un un cenno della sua vita soggetta a molto varie e strane vicende. Vedi Lettere di Giuseppe Pallavicino. Venezia 1566. 8. pag. 229 tergo e 251.

219 dice che l'anno 1515 del di 12 giugno alle sermo principe con una guarda che non lo

ore 14 e tre quarti nacque in Venezia Paulo Manuzio. Ma dal computo stesso che si ricava dalla da me citata Lettera di Paolo che ha la data 1555, nacque non nel 1515, ma nel 1512.

#### Ivi p. 50.

Gli Eredi di Aldo ottennero nel 1527 m v. del mese di febbrajo il privilegio per la stampa del Cortegiano del Castiglione, del Vegezio, di Cornelio Celso, di Q. Sereno; delle Orazioni di Cicerone con fragmenti non più stampa-ti, in foglio grande. ( Così dal vol. XLVI. p. 516.

#### Ivi pag. 50. in nota.

Che Federico Badoaro fosse un uamo imbroglione e di poco dilicata coscienza lo si rile-va non solo da' due decreti del Senato relativi portati alle pag. 53, 54, del presente vol. nr., ma eziandio da altri Decreti del Consiglio di Dieci deglianni 1568, 1569, che ho potuto vedere do-po la pubblicazion di questo volume, esistenti nelli Registri Criminali num. x1, dai quali si scorge ch' esso fu processato per maneggi tenuti col duca di Bransuich onde cavargli danari ed altro. Ecco in sostanza che cosa vi si dice:

#### Adi 7 Dicembre 15 8. In Collegio.

Si ordina che sia mandato de presenti un Secretario del Consiglio di X. et etiam sia mandato un capitano delle barche di esso Consiglio, et il fedel Zuanalvise Santurini fante delli Capi di quello a casa di ser Ferigo Badoer con ordine al ditto secretario che debba farsi dar dal ditto ser Ferigo tutti li dauari et lettere di cambio che si trova per conto del sig. duca di Bransvich, tolendo etiam quelle scritture che fossero in materia del ditto duca, facendo poi li detti Capitano e Zuannalvise, che immediatemente esso ser Ferigo et Martial suo familiar debbano l' uno separato dall'altro venir all'officio di essi Capi, stando ivi medesimamente separato l'uno dall'altro, dalli quali dopo disnar siano con-

#### Adi detto.

Tra il Sermo Principe e Consiglieri et Capi cosi consegliando i Savii.

Che sia intertenuto ser Ferigo Badoer it - p. 49. Lodovico Dolce nel suo Giornale p. qual sia posto nella casa del cavallier del lassi parlar ad alcun, et Martial suo familiar sia medesimamente intertenuto et posto in una pregion delli Capi del Cons. nostro di X. Et sia mandato questa notte a retener ad Oriago o dove si troverà l'abate Morlupino il qual sia posto in un altra prigione di detti Capi, et li siano tolte tutte le scritture et portate all'officio delli detti Capi, et medesimamente sia mandato questa notte a tuor tutte le scritture di casa del detto ser Ferigo Badoer da esser portate al detto officio.

#### Adi 10 Xmbre 1568. In Zonta.

Si fa intendere al Badoer quanto dispiacere abbiano recato al Consiglio le operazioni da esso fu preso. Badoer fatte intervenendo il Duca di Brunsvich senza saputa e licenza dei Capi del Consiglio; lo si ritiene però scusato in vista ch'è la prima mancanza : ma gli si fa intendere, che se nell'avvenir se ingerirà in pratica d'alcuna sorte con fatti, con parole o con scrittura con alcun principe, personaggio o ambassator o agente nè andar a casa senza licentia delli Capi predetti, che se procederà di maniera contra di lui, havendosi anco allora in considerazion la colva sopraddetta, che 'l sarà essempio ad altri de astenerse da simil operatione stando nelli termini soi honesti, vivendo secondo la forma delle Leggi. Si avverte poi che li danari da lui ser Ferigo presentati sa-ranno posti nel Banco Dolfin in deposito, e chel debba presentar alli Capi predetti tutti li pegni, depositi et instrumenti chel si trova fatti con li danari del detto duca quali si metteranno in salvo nel detto Banco insicme con li detti danari, et che medesimamente se farà intender a tutti li banchieri che non debbano dar fuori quantità alcuna de denari per conto del detto sig. Duca senza novo ordine espresso del detto Duca.

#### Adi detto. In Zonta.

Che l'abbate Marlupino ritenuto sia liberato de pregion senza spesa alcuna. Così fu preso. Ma Pietro Sanudo Consigliere voleva chel debba finir mesi sei in pregion serrato.

Adi primo Luglio 156a.

Tra il Sermo Principe, Consigliere et Capi del Consiglio di X.

Letta la lettera del sig. Duca di Bransvich et l'instruttione de sua eccellentia ambe delli cinque confinato a Zara.

10 del passato da Lisfelt (N.B. non esiste negli Atti dell' Archivio Generale la lettera, nò l' istruzione) fo posto che Carlo et Lodovico Paluelli fratelli siano ritenuti, et furono.

#### Adi 28. Luglio 1560, In Zonta.

Che la retentione presa al primo del presente mese tra il Sermo Principe, Cons. et Capi di questo Cons. di Carlo e Lodovico Paluelli fratelli per le cause contenute nel Processo letto a questo Consiglio ( N. B. il Processo non esiste negli Atti del generale Archivio) sia confirmata et de più per l'istessa causa siano ritenuti ser Ferigo Badoer, l'abate Morlupino, et il cavalier Randino, e così

### Adi 17 Agosto 1560. In Zonta.

Non si avendo potuto haver nelle forze ser Ferieo Badoer il cav. Randin, et Carlo et Lodovico Paluelli, et dovendosi dar essecution alla deliberatione di questo Cons. delli XXX del mese passato, L'anderà parte che li sopraddetti siano proclamati sopra le scale de Rialto nella forma che segue. Che ser Ferigo Badoer q. c. Alvise, il cavalier Randino Pi-lotti, Carlo et Lodovico Paluelli fratelli, imputadi da essersi intromessi nelli negotii del signor duca Erico de Bransvich con inganno signor data brico de Bransvich con inganno et falsità debbano in termine de giorni otto prossimi presentarsi nelle pregion degli ecc mi signori Capi dell'illmo Cons. di X. per difendersi dall'imputatione predetta perchè passando esso termine se procederà contra de loro la sua absentia nonostante. Et da mò sia preso che pervenendo essi o alcuno di loro nelle forze nostre, ovvero presentandose siano commessi al Coll. ordinario di questo Consiglio qual habbi libertà de essaminarli anco con tortura se così li parerà, potendo far retenir, proclamar, essaminar et torturar tutti quelli che li paressero complici, et con quanto haveranno si venga a questo Cons. perchè sia fatta giustizia. Al qual Collegio sia anco commesso l'abate Morlupino retento.

#### Adi 14 Gennaro 1569 (1570).

Fu preso che Lodovico Paluello absente ma legittimamente citato, sia per anni dieci bandito dalla città e distretto.

#### Adi 18 detto.

Fu preso che Carlo Paluello sia per anni

Ser Ferigo Badoer fu assolto; e fu preso che l'abate Morlupino retento sia liberamente relassado senza spesa alcuna, e che il cavalier Randino presentato sia liberamente rilasciato senza spesa alcuna.

#### Ivi pag. 53. linea 49.

L'ab Morlupia Morlupino, che, come si è detto, era uno degli interessati nell' Accademia Veneziana istituita da Federico Badoaro, fu di nascita friulano, ed avea un fratello di nome Nicolò. Il Inro padre Paolo Morlupino figlio di altro Nicolò partito dal Castello di Morluppo gosto nel territorio di Roma, si era portato ad abitare in Venzone nel Friuli, e procreò circa alla fine del secolo XV li detti due figliuoli. Nicolò instruito pelle buone lettere si diede alla poesia, e in tale facoltà fu stimato ed apprezzato tanto dai suoi Friulani, quanto anche dai forestieri, e lo stesso Federico Badoaro avealo ascritto all'Accademia col fratello abate Morlupino, il Patavii conscripta. ibid. 155). 4quale sembra che anziche uomo di lettere, fosse uomo da negozii, come apparisce da alcuni Opuscoli usciti dall'Accademia, e registrati già dal Renouard negli Annali della Stamperia Aldina. Dell'abate ignoro l'epoca della morte ; e quanto al fratel Nicolò si sa che rogava atti pubblici come notajo fino dal 1528, e continuava anche nel 1567. Queste particolari notisie io traggo dal nou ancora pubblico volume IV: degli scrittori Friulani del Liruti, aflidato-mi dalla cortesia del chiarissimo sig. Pietro Oliva dal Turco, che ne va facendo a sue spese eseguire la edizione co' tipi di Alvisopoli.

#### Ivi pag. 58.

Il chiariss che fu marchese Gianiacopo Trivulzio con sua lettera 14 gennaĵo 1851 nii avvisava « di possedere tre Lettere latine di Pao " lo Manuzio stampate in bel carattere tondo n in un opuscolo di sole quattro carte in quarn to, uscito sicuramente dai torchi di Paolo » medesimo ; dirette esse Lettere : la prima a " Camillo Palcotto, e porta la data di Roma n idibus Mart, M.D.LXV; la seconda a Io. Franc. " Commenduno Card., ed & di Roma XII. BAL. » apr. m D.Lxv., e la terza è diretta a Cristoforo " Rufo, ed è di Roma IV. ID. APR. M.D LXV. ". Quantunque queste tre Lettere sieno già fralle stampate (ediz. 1580), ad ogni modo devono aversi in pregio come opuscolo ignoto a'bibliografi Aldini

Tow. III.

Quei versi latini di Paolo Manuzio che cominciano Quis, Rhamberte, Deus mihi te nunc abstulit furono stampati dal chiariss. ab. Jacopo Morelli a pag. 468 della Bibl. Graeca Divi Marci (Bassani 1802).

Fra gl' illustri che ricordano Paolo Manuzio si collochi anche Ottavio Menini, il quale ha un' Ode intitolata: De Typographia duobusque praestantissimis typographis Roberto Stephano et Paulo Manutio. Comincia: Salvete flores artium pulcherrimi. E ne ha un' altra Ode De codem, la quale comincia : Excitus elysiis vates Venusinus ab umbris. Vedi Menini Carmina. p. 158. 140. Venetiis 1615. 4. Anche avvi un Ode De Paulo Manutio che comincia Aldum febris sodalem urit meum. . . a pag. 22 tergo del libretto: Poemata quaedam Ioannis Sambuci Tirnaviensis Pannonii.

#### Jvi p. 64. linea 16.

Ho detto che non si sa per qual mntivo Aldo il giovane siasi risolto di abbandonare Venezia sua patria, e di andare a Bologna. Ora dalla Cronaca mss. delle famiglie cittadinesche presso il nobil uomo Pietro Gradenigo si legge, che Aldo il giovane avendo ricevuta una guanciata nel viso da un nobile di casa Navagero essendo Segretario ad un Magistrato, passò a Bologna, ed ivi fu pubblico lettore. La notizia è scritta di carattere moderno, cioè dello scorso seculo xvin. come è tutto il Codice. Non dice di dove sia tratta. Io non fo che riferirla tal quale.

- Ivi p 64 lin. 6. lodaronte -- lodaronto
- p. 64. lin. 20. Aldi -- Manuzii - p. 64. lin 27. giocane aggiungi: Aldo
- p. 67. lin. 49. Gardinale Cardinale

#### Ivi p. 68. lin. 11.

Marcantonio Zorzi Vicentino autore del Libro intitolato: Il Marmo illustrato o sia Dissertazione epistolare intorno ad un' antica Inscrizione di Gordiano III scritta al sig. Apostolo Zeno ec. (Padova 1735. 4 ) fece un'Aggiunta allo stesso suo libro nella quale ristampò la Dissertazione latina di Aldo Manuzio il giovane intorno alla suddetta lapide di Gordiano, e corredolla di parecchie riflessioni. Egli

# solita gentilezza ed erudizione del chiarissimo Ivi pag. 69.

conte Leonardo Trissino di Vicenza.

All' Elenco dell' Opere di Aldo Manuzio il giovane si aggiungano le seguenti.

1. Epigramma greco e latino in laude di Carlo Quinto. Sta a p. 132 del libro: Ruscelli, Imprese illustri. Venezia 1566. 4., e comincia Carole, magnarum titulis clarissime rerum.

2. Altro Epigramma latino in lode di Stefano re di Polonia. Sta a p. 67 del Viridarium poetarum in laudes sereniss, atque potentiss. D. D. Stephani Regis Poloniae. Veneuis 1585. 4. raccoglitore Ippolito Zucconello; e comincia: Battare magne, tuas cupiam si

dicere laudes.

5. Relatione delle qualità di Iacomo di Crettone fatta da Aldo Manutio, All' illustrissimo et eccellentissimo sig. Giacomo Boncompagno Duca di Sora et Govern, Gen, di S. C. In Vinegia MDLXXXI. appresso Aldo 8. col ritratto sul frontispizio del vecchio Aldo Pio Manuzio. Questa edizione quantunque sembri del 1581 fu però eseguita in Milano del 1830, essendosi procurato, con ottima riuscita, d'imitare le antiche Aldine edizioni, ed essendosene tirati pochissimi esemplari. L' Opuscolo poi sul Crettone che era inedito, fu copiato da un Codice della Libreria Ambrosiana. Avendo io avuto in prestito un esemplare di questa moderna edizione dal chiarissimo sig. Marchese Trivulzio l' ho fatto ristampare in Venezia dal Picotti nel 1851, conservando possibilmente la forma antica, e il conte Benedetto Valmarana dedicollo al nobile Spiridione Papadopoli per solennizzare le nozze di lui colla contessina Teresa Mosconi di Verona. Vi bo premesse alcune notizie intorno alla persona del Crettone, ma più altre cose di lui leggonsi nella Biografia Universale all'articolo Criction, ed altre ne aggiunse il riputato e dotto Librajo di Milano Antonio Tosi nel Raccoglitore. Giugno 1831. Quaderno exxviii. pag. 445., il qual Tosi afferina di possedere alcuni Opuscoli del Crettone, ra-rissimi e ignoti a' Bibliografi, interessanti poi perchè alcuni di essi provano che il Crettone il quale comunemente dicesi morto nel luglio 1585, era tuttora in vita nell'anno 1584 e 1585. Il sig. conte Giacomo Mosconi fratello della contessa Teresa, cultivatore delle Lettere, occupasi presentemente del Crettone, intorno al quale da lontani paesi ritrasse notizie. Io qui aggiugnerò che fra gli amici del Crettone era il letterato Friulano Paolo Astemio dottor di Leggi, e Storico, del che fa fede Germano Vecchi nella sua Nemesi mihi, foglio 321. b Tomo I. Anecd. Forojul. ove parla del Crettone, libro ricordato a p. 47. del Vol. IV. de' Letterati Friu-lani del Liruti, non ancora uscito in luce. E dirò eziandio, che nelle Memorie dell' Accademia Olimpica raccolte da Bartolommeo Zigiotti ( mss. comunicatomi dalla nota gentilezza del chiar. dottor Francesco Testa di Vicenza) sotto il di 28 agosto 1581 si leg-ge: « Essendo giuno a Vicenza col signor n Alvise Cornaro Giacomo Critonio Scozn zese figlio di Roberto della Real famiglia » Stuarda, il quale per le sue rarissime virtà » ben meritava di essere onorato da tutti, » possedendo francamente dieci lingue; et n in ogni esercizio cavalleresco universal-» mente giudicato un altro Pico della Min randola, avendo pochi giorni inanzi tenuu te Conclusioni in Venezia de omni scibiti » ec., come si ha da tutte le notizie; l'andò " Parte, che se gli dovesse far un Banchetto » nel Teatro per mostrarsi li signori Olim-» pici grati alle sue divine virtù, e così fu n eseguito, creandolo Accademico. Egli so-» stenne nel Teatro alcune pubbliche Con-» clusioni con concorso di tutta la città, e » specialmente del clariss. Dardi Bembo Pon destà, improvvisando in prosa e verso lati-non. Nella Marciana abbiamo alcuni Opuscoli del Crettone a stampa; e nelle Opere di Sperone Speroni avvi una lunga lettera

allo Scozzese diretta. L'Opuscolo suddetto di Aldo fu ristampato nello stesso anno 1831 dalla Tipografia del Commercio, e inserito. nella Raccolta: Componimenti in prosa e in verso pubblicati in occasione delle Nozze Papadopoli-Mosconi, e riprodotti in un sol volume. Venezia. Tipografia di Commercio MDCCCXXXI. 8. Della quale seconda edizione dell' Opuscolo si è anche parlato nel

num. 63. dell' Eco 27 maggio 1831. 4. Storia latina di Casa Pio de' Signori di Carpi, col titolo: Aldi Manutii junioris historia domus Pii 1555. Codice voluminoso in foglio venduto a Londra co'libri di Lord Guilford, e comperato per 15 lire sterline dal Librajo Payne. Nel Catalogo Guilford ( Londra 1850. in 8.vo ) al num. 608, ov' è indicato, si aggiunge ad illustrazione, che questo Manoscritto inedito contemporaneo con correzioni apparentemente autografo stava già nella Libreria del Cardinale Imperiale, e che la esistenza o almeno la composizione di quest' Opera del giovane Aldo si crede essere sconosciuta a tutti i biografi della famiglia Aldina. Debbo la più esatta notizia di questo Libro al chiar. don Gaetano Melzi di Milano. Osservo però che l'epo-ca 1555 che il Catalogo da al suddetto Manoscritto ( se non v'è errore di stampa ) non può dar norma del tempo in cui Aldo il giovane scrivesse questa Storia, giacché del 1555 egli non aveva che sette anni di età.

5. Lettera di Aldo Mannucci al serenissimo duca di Urbino, datata da Bologna 8 marzo 1586. Debbo al cultissimo amico mio signor Marco Procacci di Pesaro la copia di questa inedita lettera di Aldo il giovane, cavata dal-l'autografo esistente nell' Oliveriana ( Lettere d'illustri Stranieri vol. II. num. 450, p 195). Questa lettera, che io ho pubblicata alla fine del suddetto Opuscolo sul Crettone, contiene una importante notizia intorno alla vita di Aldo, cioè ch' egli cercava d'impiegarsi nella Corte di quel duca per esser più libero di se stesso, e donarsi a chi più gli pareva: il che combinato eziandio coll'altre circostanze già note della sua vita, fa maggiormente vedere la volubilità e bizzarria del suo umore.

6. In uno spoglio de' Libri dei Consigli del Cinquecento della città di Pesaro il mio amico sopraccennato Marco Procacci ha tro-

» che Aldo Manuzio di Venezia aveva scrit-» ta una Lettera al Magistrato in cui diceva n di dover dar alla luce un' Opera in cui " trattava della nobiltà delle città e delle fa-" miglie d' Italia, e pregava che gli si mann dassero le necessarie notizie con la pianta n della città. Il Duca coadiuvo l'istanza del " Manuzio, onde furono deputati a racco-" gliere le dette notizie il magn. miss. Ca-" millo Giordano, il magn. miss. Francesco " Maria Frencio, il magn. miss. Fabio Ba-" rignano, il Cap. Gio. Battista Zanchi, miss. " Girolamo Ardizio, il cav. Postumo, miss. "Fabricio Mancino ". Questa notizia è in relazione all' Opera che Aldo avea intrapresa e non compila intorno ad una Descrizione dell' Italia di cui ho detto a p. 67. e 69. Ne ho fatta menzione anche nel suddetto Opuscolo Aldino sul Crettone.

#### Ivi pag. 70. col. 1.

Nelli Registri dei nati nella parrocchia di S. Giuliano trovo la seguente nota comunicatami dal chiariss. Moschini: Adi 18 febbraro 1575. Paula fiola del signor Aldo Manutio et la sign. Francesca jugali. Fu compare il sig. Alvise Contarini cavalier batizzo ms. pre Honorio. Quindi è duopo dire, che quando Aldo del 1585 scriveva al l'apio altri discendenti non ho, intendesse discendenti maschi, giacche Paolina, di cui ora veggiam l'anno certo della nascita, viveva allora, e viveva anche del 1590 come dalla Lettera al Senarega, e allora aveva 15 anni circa.

#### NELLA CHIÉSA DI SANT'ANDREA DELLA CERTOSA.

Vol. II, p. go. inseriz. 3o.

La storia delle vicende sofferte dal bailo in Costantinopoli Giovanni Soranzo già arrestato d'ordine del Visir e prigione nelle Torri nel Mar nero troverassi anche a p. 91 e segg. del Libro l' Immortalità di Gio. Battista Bullarino cav. e gran Cancelliere descritta da Marco Trevisano, Venezia 1671. 4.

#### Ivi p. 91.

L'Opera attribuita nel Catalogo della Libreria Floncel, dal Darù, e da altri al cavalier Soranzo intitolata: Il Governo dello Stato Veneto non è se non se la Relazione della Repubblica di Venezia scritta dal conte Francesco vato la seguente Memoria appartenente ad della Torre, già ambasciatore Cesareo presso Aldo il giovane « 7 agosto 1580. si riferisce la Repubblica, e della quale ho parlato a p. 41

del primo Volume nella Chiesa di santa Maria ad un suo ascendente, del quale il Daru grande dei Servi. Il suo titolo, giusta il mio esemplare è : Relazione esattissima detla Repubblica de di opera eccellente non mai da altri veduta e ci-Veneziani preparata per presentare all' Im- tata. Il chiarissimo storico Botta col mezzo del perutore Leopoldo Primo dal conte Francesco dalla Torre dopo il suo ritorno alla Corte Cesarea dall' ambasciata in Venetia per Sua che conservasi nella Biblioteca dell' Arsenale Maestà che dur.) 17 unzi. Ma essendo morto prima di partire a' 12 decembre 169; in età di anni 10, su poi presentata da suoi heredi allo stesso Imperatore. Comincia: Sacra Cesarea Maestà. Per discorrere a Vostra Maestà con esattezza d'un Governo è necessario stabilire di primo tratto cosa lui pretendi d'essere, e quale sia la sua forma e costitutione. Termina: Se Henrico Quarto re di Francia havesse fatto caso de tristi augurii hauerebbe forse tenuto lontano il caso della sua morte, et egli fu scusato perchè è impossibile enitare il destino. lo dimando perdono per havere scritto ciò che era predestinato doversi delineare sopra questi fogli (1). Altre copie hanno il titolo: Esame della Serma Repubblica di Venetia con il quale si discorrono li modi del suo Governo, i mezzi per tener in freno la Nobiltà, le massime dei primati, la politica che adopera con sudditi, il genio e le pretese con prencipi, le sue forze ordinarie, con che possa operar in straor linario armamento. l'abbandanza del dinaro et la sicurezza o il dubbio della sua permanenza. Da una Lettera gentilissima a me diretta dal conte Leonardo Manin Ciambellano di S. M. I. R. A. e Presidente del Veneto Ateneo venni a ricoe l'estacelle un mode di questa scoperta, ed è que duta. Di più, il Manuscritto attribuito al Soran-sto: Bramava già il conte Tommaso Mocenigo so parla di piastre e di scudi, piuttosto che di Soranzo Ciambellano di S. M. I. R. A. di avere lire Venete, e di ducati; e queste piastre e una esatta copia di quel Manuscritto attribuito questi scudi eran monete forastiere, che in Ve-

puntello faceva alla sua Storia di Venezia, come nob. sig. Antonio Pappadopoli mecenate desli studiosi, ne spedi copia da Parigi di quella al N. 54. l'anto il conte Domenico Tiepolo che st meritamente confutò gli errori, e scopri gli equivoci dello storico Francese, quanto il conte Manin amantissimo e studiosissimo delle patrie memorie vollero esaminar questo mas. attentamente, e ció fu nel luglio 1852. Il conte Manin appena ebbe lette le prime pagine, che conubbe esser la Relazione identica del Dalla-Torre, di cui quattro copie egli tiene alli numeri 545, 837, 1556, e 1401, tutte interamente corrispondenti al mss. attribuito al Soranzo, se si eccettuino alcune varianti che ponno essere state introdotte dagli ammanuensi. Ed internandosi vieppiù il conte Manin nello esame e nelle prove, vide che i passi dal Darù citati di questo Trattato, cioè nel Libro 11. p. 47, vt. p. 15; vit. p. t., xvi. p. 20; xxxiv. p. 1; xxxix. p. 10. 12. e nelle Pieces Justificatives P. 1. sect. L. p. 1. sono nella stessa forma dettati nella Relazione del Dalla-Torre. L'epoca pure vi corrisponde, giacche questo ambasciatore fu in Venezia prima del 1685, come riferiscono gli venessa prima del 1955, come riteriscono gli storici Giacapo Diedo al tomo in p. 361, e Michele Foscarini al lib. V. pag. 236, e dal contesto di alcun luogo di detto mes. rilevasi che fu dettato dal 1675 al 1683, ricordandosi qualche circostanza a quell'epoca acca-

(1) Non sarà quì inutité l'indicare che la Relazione suddetta dell'ambasciatore dalla Torre trovasi in alcune copie col diverso titolo: la Polizia del Veneziano Governo, ove come in un raffinato cristallo ogni Principe può riflettere il modo di governare li suoi Stati, e regolare li Sudditi. Seuza nome d'autore (due delle quali copie sono anche nel Museo Correr): ma dal principio e de tutto il contesto vedesi ch' è l'Opera del Dalla-Torre con piccolo cambiamento di qualche vocabolo, e con qualche trasposizione ; locchè deve notarsi affinche non la si creda lavoro dioerso. E qui deggio dare la conveniente laude all' egregio signore Pellegrino Pasqualigo I. R. Protocollista del Consiglio del Tribunal Civile di Venezia, il quale destinato Commissario Giudiziale all' Inventario di tutta la sostanza Correr, si presta anche nella descrizione dei Codici con tale esattezza e diligenza da essere imitata da chiunque in questa materia viene prescelto; la qual diligenza se il Davà avesse usata nel Catalogo dei Libri spettanti a Storia Veneta inserito nel Volume VII, lo avrebbe portato ad una maggior utilità, e tolte le molte incertezze che s' incontrano nel consultarlo.

nezia non avevano corso. La stessa maniera della scrittura comprova l'erroneità dell'attribuzione al cav. Soranzo di tal Opera. In esso si disapprovano alcune supposte massime del Governo Veneziano, e si grida contro l'oligarchia degli Ottimati, formata specialmente dalle case antiche Veneziane in confronto delle nuove e delle aggregate; ma come mai po-trassi supporre che un gentiluomo di antica ca-sa Ducale disapprovi la condotta della propria antica per assumere la difesa dell'altrui casa nuova? Indagando poi il conte Manin come mai piacesse ai Francesi di attribuire quel manuscritto ad un cavalier Soranzo, piuttostochè ad altro patrizio, quasi che il Soranzo abbandonata la patria per alcuna sciagura avesse voluto, per dispetto, svelare agli sgnardi altrui il misterioso velo del veneziano Governo, nel riflesso eziandio, che nessuno di questa famiglia si rese dimentico della patria, conghiettura assai giustamente che la copia dell' Opera pervenuta in Francia abbia avuto scritto il nome del possessore, che può essere stato o il famoso raccoglitore di libri Iacopo Soranzo senatore, o altro dello stesso cognome, e così siasi confuso il nome dell'autore con quello del possessore; tanto più che in moltissime copie della Relazione suddetta manca il nome del Dalla-Torre. In quanto poi al merito del Libro, io qui non faro che ripetere col conte Mahin ciò che lio detto, cioè che l'autore non conosceva la vera essenza del Governo nostro, e che più da mal talento che da verità era eccitato e diretto. Il conte Tiepolo ha fatto un esame critico del manuscritto attribuito al Soranzo, che sempre più comprova la erroneità dell' attribuzione.

#### NELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO DETTA SANT ANGELO

Vol III. p. 126. lin. 30 pratica correggi patria — p. 139. lin. 31 e 33 dove dice che Giuseppe Alcaini fu figliuolo di Francesco leggasi fratello di Francesco, e invece di padre leggasi fratello.

Ivi p. 139. linea 20.

Alla riferita epigrafe che ricorda il vescovo di Belluno Sebastiano Alcainì si aggiungano le seguenti:

1. SEB. ALCAINI EP. ÉT COM. BELLUNEN. COM." DE CAMPANA ANNVENTIBUS LO-CI ASPERITATE RENUENTE HANC VIAM

COEPIT COMPLEVITOVE ANNO DOMINI MDCCLXXXXI. Sià scolpita in un'imposta del portone per cui si entra nel giardino del palazzo Vescovile di Belvedere.

2. SEB. ALCAINI EP. ET COM. BELLVNEN. HAS AEDES FAMILIARIBVS RVSTICISQÜE COMODIS A FVNDAMEN. REXET ANNO MDCCLXXXXI Sià scolpita in un' imposta del portone per cui si entra nel giardino del palazzo Vescovile di Belvedere.

3. NOSOCOMIVM . HOC . NOVUM . TRIBUS . ANGUSTIS . ET . SCABIE . VETUSTATIS . SORDENTIBUS . VALETVDINARIIS . EX . S. C. IN . UNUM . COALESCENTIBVS . IN . SEMINARII . AEDES . LIBERALITER . DO-NO. DATAS. TRANSLATUM. ANNUA. PER-PETUAQUE . STIPE . A . CONLEGIS . IU-RISCONSULTORUM . ET . BERLEND . AT-QUE. A. SODALITATIBUS. S.S. CORPORIS CHRISTI. S. CRUCIS . S. MARIAE . DE. MISERICORDIA . SANCTAEQ. MARIAB . DE. CARMELO. ADSIGNATA. PIIS. QUO-QUE. MUNICIPUM. ET VICANORUM.LAR-GITIONIBVS.PRAECIPUE.VERO.SEBAST. ALCAINI . EPISCOPI . SOLLICITUDINE . AUCTORITATE . ET . INSIGNI . MUNIFI-CENTIA. LOCUPLETATUM. BEATISS. DEI-PARAE . VIRGINI . EJUSDEMO. NATIVITA-TIS. AUSPICIIS. IDEM. SEBAST. EPISCOP. SOLEMNI. RITU. NUNCUPAVIT. DEDICA-VITQ.VI. IDUS. SEPT. A.R.S. CIDIDCCXCIII. M. ALOISIO CONTARENO . PRAETORE. PRAEFECTOO. PRAESIDES. ET CURATO-RES . PII . LOCI. PATRONIS. BENEMEREN-TISSIMIS . MEM. POSUERUNT. Esiste nel locale dell'Ospitale civile di Belluno. Questa fabbrica venne incominciata ad uso del Seminario, ma nell'anno 1795 venne ceduta ad uso di Ospitale, unendosi in un solo i tre Ospitali che in allora esistevano di Santa Croce di Campestrino, di santa Maria del Carmine, e di santa Maria dei Battuti o della Miscricordia, come ho anche accennato a p. 158.

4, PROPE A FUNDAMENTIS INCOLARUM OPE SEPTEM INTRA ANNOS ERECTA DUM INSTAURANDA FORET SEBAST, ALCAINI EPISC, IOHAN, BAPTA SCHIZZI PLEB, POSTRIDLE KAL, IULH CIDJOCCKCIV. Esste nella Chiesa parrocchiale di Lamosano in Alpago. Lo Schizzi mori del 1851 canonico del-pago.

la Canedrale di Belluno.

5. SEBASTIANUS ALCAINI EPISCOPUS ET COMES BELLUNENSIS PRELATUS DOME-STICUS PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS

NATUS DIE 1. AUGUSTI 1748 TRANSLA-TUS AB APOLLONIENSI AD BELLUNEN-SEM ECCLESIAM DIE 26 7MBRIS 1785. Cosi si legge sotto il Ritratto dell' Alcaini in-

ciso in rame già da me accennato. 6. SEBAS. DE COMIT. ALGAINI BELLUN. EPI-SCOP. G. L. (Genio Loci). Sta su uno delli piedestalli che sostengono Vasi Etruschi nel Prato della Valle in Padova. Vedi Neumayr pag. 433. num. XI.

Io debbo la notizia delle quattro prime epigrafi alla gentilezza del chiariss. amico mio dottore Filippo Scolari, e all'intelligente ed accurato raccoglitore delle antichità Bellunesi il nobil conte Florio Miari.

### Ivi p. 141, linea 14. Schio - Scio Ivi p. 142. linea 22.

Il conte Ottavio Andrighetti mi avvisa che alcune note di Giovanni Ferro per formare la terza parte del suo Teatro d' Imprese, la quale attesa la di lui morte restò incompleta, nonchè alquanti rami cioè 18 stati intagliati per l'Opera anzidetta, passarono in potere di esso sig. conte Andrighetti unitamente a varii manoscritti di cose Venete, da cui vengono custoditi, ed aggiunge che fra le note surriferite del Ferro si leggono varie Storie di Accademie che fiorirono in Italia principal-mente, facendosi cenno appunto dell' Impresa che ciascuna aveva levata.

Ivi p. 148. lin. 12 — Bezzabarba-Mezzabarba

- p. 149. lin. 1 — to — nio
- p. 149. lin. 10 — appidi — appiedi
- p. 149. lin. 41 — Ipocrate — Isocrate
- p. 149. lin. 51 — Gozelini — Goselini

# Ivi pag. 155. linea ultima.

Appartengono probabilmente a Carlo Assonica, o almeno ad alcun altro degli Accademici anche le seguenti Opere che hanno relazione ai Trattenimenti già riferiti.

 Trattenimenti storici e geografici del Re-gno di Francia. Comincia. Trattando noi del nobilissimo Regno della Francia . . Per non parlare degli antichi confini. Il presso SS. Gervasi Trattenimento XII. finisce: molte virtà del-. Bassano. 1795. 8. la consorte herede della casa di Fontenai Marevil ( Cod. cart. num. 886, descritto nel Catalogo della Libreria del fu Sena-

Patriarcale avvi un Codice cart. in 4. col titolo Trattenimenti istorici geografici et politici della Francia. Sono vut. soltanto. L'opera comincia come la detta: Per non par-lare degli antichi confini della Francia, e termina cosi : Regnò anni sedici havendo instituito il Parlamento di Parigi nel 757. Vi è una note in fine da cui apparisce che il possessor del Codice era nel 1706 Marino Zane, ed è di diverso carattere da muello ond' è scritto il Codice.

2. Compendio di XXIII. Trattenimenti sopra l' Italia. Comincia: E l' Italia la più deliziosa, la più nobile e la più rinomata parte dell' Europa . . . finisce: col tenere al minimo cenno centinaja di grosse navi pronte ad armarsi et a servir in guerra. Cod. cart. del secolo xvn. segnato col num. 906 nel suddetto Catalogo). Questo Codice oggidi è appo il Museo Correr col num. 595.

3. La Fiandra, Trattenimenti Geografici e Istorici con frequenti osservazioni sopra i personaggi pin riguardevoli antichi, e mo-derni vavati dall' Accademia Veneta l'anno 1 168. ( Codice cart. in 4. con frontespizio ben disegnato a penna da don Antonio Trojano; sta fralli Codici del fu don Sante della Valentina, ora presso il fratel suo erede).

Alle opere di Luigi Giusti si aggiunga :

1. Cicalata fiorentinesca di Luigi Giusto Veneziano, in morte di un Gatto; sta nella Raccolta intitolata Lagrime in morte d'un Gatto ec. Milano. Martelli 1741 in 12. ( Vedi Gamba, Dialetto Veneziano, p. 148.)
2. Lettere sette di Luigi Giusti stanno dalla

pag. 280 del volume vi della libreria Crevenna (ediz. 1776.): Ivi pure avvi lettera di Antonfederigo Seghezzi al Giusto in data 51 Luglio 1742, e vene sono eziandio di Francesca Manzoni sua moglie; tutte erano inedite.

Ivi pag. 162. Alle Operette di Lucio Antonio Balbi si aggiungano sonetti cinque i quali stanno fra le Rime per la religiosa vestizione di S. E. Marietta Toderini nel monastero delle Eremite presso SS. Gervasio e Protasio di Venezia:

Ivi p. 166. col. 2. linea 19. 20.

Conviene per amor della verità moderare tore Iacopo Soranzo). Appo il Seminario l'espressione qui fatta, cioè che Antonio LamBuratti li tentò tutti, e tutti felicemente: imperciocchè è assai notorio che Lamberti non si ristette soltanto all' apologo, ma che altre maniere di componimento ha trattato, e con assai brayura, come dalle opere sue impresse anche nella collezione degli autori in dialettu Veneaiano, e dalle maggiori che manoscritte si stanno: il perchè se i ristretti confini di questa giunta me lo avessero permesso, avrei prodotta una enistola a me diretta in data 31 luglio 1831 dal signor Nicolo Varola Consigliere del Tribunale di Belluno, la quale in chiara luce mette il me-rito di Antonio Lamberti in ogni svariato argomento filosofico, satirico, amoroso ec. Aggiungero solo qui che il Lamberti mori in Belluno nel 28 settembre 1832, e Pietro Buratti nel 20 ottobre successivo in una sua casa di campagna a Mogliano presso Treviso. Veggasi l'articolo necrologico steso dal signor Venturi nell' Eco di Milano num. 151. 31 ottobre 1832: il Corrier delle Dame di Venezia num. 18, 3 novembre 1832 intitolato la Moda; la Gazzetta privilegiata di Venezia 8 novembre 1832 N. 256 art. steso dal dottor Tommaso Lucatello: e l' Antologia di Firenze N. 21. secondo decennio mese di settembre 1852 pag. 150, 151.

Ivi p. 169. linea 43 — frate — fratre — p. 175. linea 2. — auctori — autori - p. 167. linea 13. Janensium - Januensium

#### Ivi p. 187.

Teofilo Morosini del 1287 era podestà di Chioggia. Vedi p. 32. Serie de' Podestà di Chioggia ov'è detto D. Filofius Morozeno. (Ven. 1767. 4.)

#### NELLA CHIESA DI SANT' ANTONIO DI CASTELLO

#### Vol. I. p. 160. col. 2.

Pietro Grimani mori non nel 1516, ma nel 1517 come si rileva da' Diarii del Sanuto. Vo-lumi xxiv. pag. 427. 432. Adi 22 luglio 1517 se intese in pregadi come ozi a Vesporo el Reverendo domino piero Grimani di c. Antonio procurator cavalier hierosolimitano prior di hongaria et havia beneficii per ducati... .. rico di contadi di ducati .... milia e belissimo mobele in questa tera a Sant' Al-

berti non ha tentato che un solo genere di poe- vise in Ca Gradenigo era morto il qual ere sia Veneziana, cioè l'apologo, laddove Pietro toise alcune pirole per che si ha risentito questo tempo ai Bagni con c. Daniel Dandolo qual morite in questi zorni hor andando per il suo horto li venne ambastia ando in leto e ozi e morto: era di età di anni . . . suo padre ni il fradello non era impregadi, unde fo expedito letere per il pizani a roma per aver qualche uno di so beneficii per il cardinal. Indi espone quanto aveva di rendita, come fu fatto il funerale, e chiude . . . suo padre non volse visitation et il zorno drio in la sua solita vesta neera vene a udir messa a la sua capella di san Zuanne a sun Marco ne mostra dolersi per esser vero patricio et degno che si contenta di quel termina il Signor Dio dicendo le do ani lo visto morto a anni 83 et a mandato a dir a li soi parenti non porti mantello.

#### Ivi p. 184. col. 1.

Presso il Museo del fu nob. Teodoro Corraro diretto dall' Amministratore Filippo Trois trovasi eziandio Cod. cart. del secolo xviir in fol. diviso in due grossi volumi intitolato il primo: Trattenimenti poetici dell' ecc. sig. Princi-pe D. Antonio Otthoboni nipote di N. S. Papa Alessandro Fin Cav. e Procur. di S. Marco. Parte prima. Comincia: Nacqui su l'Adria e al mio natal profuse. Alla pag. 1071. termina l'ultimo verso: Che osi mai più metter la lingua in cielo. Segue Indice copioso. Oltre poesie varie si contengono in questo Volume due traduzioni, cioè Heraclio imperatore d' Orien-te, tragedia di Pietro Cornelio, e Pompeo, tragedia dello stesso. Questo primo volume dalla pag. 1. alla 294 ha parecchie correzioni d'altro carattere. Il volume secondo è Trattenimenti poetici dell' illustr. et eccell. sig. Principe don Antonio Otthoboni cov. e procur. di san Mar-co compesti in Rema dall'anno 1712 sino tu-to 1715. 1716. 1717. 1718, e dell'età sua l'an-no 1xvii. l'arte ii. Comincia: Scelse Agrippina ad instruire il figlio. Alla p. 930 termina l'ultimo verso: Ahi! che fe' Giore e Pluto un tal portento? Sonvi nel Codice carte volanti con due Lettere del cardinal Pietro Ottoboni al principe di Venezia (in copia), e copia pure del lungo Testamento di Alessandro vm. Ad Antonio Ottoboni fu scolpita nella pubblica piazza di Feltre la seguente epigrafe che ab. biamo nel Dal Corno (Memorie. Ven. 1710-4. p. 157) ANTONIO OTTOBONO | BECTORI EXIMIO CORDIS MALIMEM MARMORIS | EXIGEN OBSE- OFIL PRAEBET | SERFITTS TESTIMONITM | ANNO DOMINI MICLEARY.

Ivi pag. 184. col. 2.

Alle cose dette intorno al Cimarosa aggiungendo alcune osservazioni del mio amicissimo Consigl. Francesco Cassi dico esser egli stato per tre anni maestro di coro delle donzelle dell'Ospedaletto di questa nostra città, ove fece però poco: cioè una Messa e due Oratorii. Fu colà successore d'Anfassi. Delle vecchie opere sue la più famosa fu la buffa Gianina e Bernardone che scrisse in Venezia, e che fu ripetuta migliaia di volte, ed in tutti i teatri. Delle medie, il Matrimonio segreto che scrisse in Vienna. Delle ultime quella seria Orazii e Curiazii, che pure scrisse in Venezia, e della quale dura ancor tanta fama dopo sette lustri. I Vicentini celebrarono a cielo la di lui Olimpiade perché eccellente, e perché scritta in soli quindeci giorni. L' Artemisia, ultima di lui Opera, ha grandi bellezze, ma non tante quan-Opera, na grandi beliezze, ma non tante quan-te Orazii, i quali egli pure vantavasi di vo-ler far dimenticare. Non l'ebbe totalmente finita, ma quasi. Dell'insegnare non tollerante, anche non lascio allievi di gran fama. La di lui morte fece correr voce in Roma e in Napoli, che l'invidia l'avesse tolto di mezzo col veleno. Si dovettero perciò procuras documen-ti originarii e indubbii da Venezia che mostrassero le qualità della brevissima sua malattia di flogosi intestinale preparata già due anni prima da una lunga e gravissima che l'avea tenuto in forse della vita Cimarosa sarebbe senza dubbio stato il primo dell'età sua, ove non fosse in quella vissuto Paisiello,

NELLA CHIESA DI SANTO APOLLINARE Vol. III. p. 257. Inscr. 21.— AUT. —— BAUT.

Ivi p. 262.

Fra i soggetti dell' antico cognome Pacon vi fu Vettoro, del quale nel Muste Gradning o annta Giustina si conserva la seguente Medaglia i PECOR PASONES SEASE SE ON ANTO SEASE SEASE

NELLA CHIESA DI SAN BASILIO

Vol. I. pag. 226. Inscr. 17.

Nella Cronaca cittadinesca Gradenigo, ove si registra la famiglia Nasoi, o Nasoti e riportata la Inscrisione che esisteva prima di quella che io vidi gittata sul suolo, ed è: IOANNES NARDEVS CIVIS VENETVE ECCLESIAB HV-JVSCR PROCYBATOR VIVENS ADITYO MORTALITATIS TAMEN HAVD IMMEMOR SIBI ET POSTERIS VLTIMAM HANC CINERVM REQVIEM AD NOVISSIMAM TVBAM VSQVE DVBATVRAM HIC PONI VOLVIT. E sopra lo temma della famiglia dice: A VCTA LABORE SENESCYNT. ANNO AB ORBE REDEMPTO MDCAVI. Nota che per errore di copia re Gradenigo si legge MARDEVS invece che NARDEVS.

#### NELLA CHIESA DEL CORPUS DOMINI

Vol. II. p. 27- col. 1.

Quel B. Dardano che io bo conghietturato peter esser della casa Veneziana Barnada o Baldassare Dardano, è invece di famiglia Parmigiana, e di Jui vedi l'Miō pag. 255, num. cutt. Tomo ni. Coritotri Parmigiani), e le Giunte del chiariss. amico mio sig. Pezsana T. vr. p. 442. Parte II.

Ivi p. 29. Inscriz. 15.

Questa famiglia Vacca sembra venire di Puglia, perchi trovo nella Cronaca cittadineca presso il nobil uomo Pietro Gradenigo di san-ta Giustina fatta mensione di un Gipriano Vacca 1506. q. Oliviero di Puglia obitante in Vennezia. Del resto è assai antica, ed ebbe uomi distinti la famiglia Vacca di Chioggio, cui spettava quel bravo giovane Marchesino Vacca cavaliere, figliutolo di Antonio, gran Cancelliere della sua patria, chi essenda agli studi in Padova ivi mori d'ami XXI, per lo che ebbe lapida onoraria in Chioggia postagli dall'amico suo Pamflo Merino l'anno 1546 in quel Duomo. Ma non fia discaro ai cittadini el Illustri di Chioggia il legere la Supplica fatta nel 1461 da Simon-Vacca q'Evanne alla Signoria di Venezia ond eserce eletto all'Ofisio della Camera degl'Impressidi.

" El suplica a la vostra sublimità Serma Signoria inclito et excelso Collegio el fedelissimo cittadin vostro Simon da cha Vacca q.ºº Zuanne tolto a la prova de Nodaro a la Camera de Imprestidi esser eletto a ditto Offitio cum sit che lui sia nudaro de Veniexia fatto per la vostra illma Signoria del 1467 che sono anni 14, examinado prima segondo el consueto, come apar per lettere ducal, e per il suo privilegio de Chioza, dove le stà circa anni 9 Cancellier, el qual offitio è de molta importantia, perche el fa quei medemi atti, che fa el Zudegà de Proprio, e de Examinador in questa Terra, cooltra la sussistentia e pratica è de bona condi-sion, e fama, et in fede de questo ha una letera patente de la mano de miss. Polo Barbo olim podestà a Chioza = Item è cittadin Venetian originario da Chioza, allevado e cresudo in uesta Terra, maridado in questa Terra in una fia di c. Marco Signolo vostro cittadin, e benche el sia cittadin originario da Chioza tamen se intende esser de Veniexia per el Statuto que dixe - In Venetiis eos etiam - dicimus qui sunt in Venetiis, et a Gradu usque ad caput Ageris - etiam pagano decimo, e fano tutte altre fazion insieme con el corpo de la Terra= Item è nasudo de persone da ben e de bona condition e fama, che mai xe intexe alguna macula de algun del suo parentado, e sono stasempre da mille anni in qua da Chioza boni cittadini fidelissimi alla vra illma signoria exercitadi per la sua optima fede in molte guerre con laude e le persone per la vostra illma' signoria v.g. uno suo abavo paterno che nome à Simon so soracomito de una galia con l'armada in Chioza contra Genovesi, e questo se puol constar per homeni antighi i quali intextito questo di persone, le qual restono da poi la destruzion de Chioza, et similiter la magnificenza de miss. Hieronimo Mocenigo afferma su questo = item per la guerra de Padova fo del 1405 c. Marchexin suo avo paterno fo posto a la guarda de Castelguielmo in padoana, dove essendo sta molti mexi, passade le suspition, e pacificade le cose piaxe à la vostra illma

Tom. III.

Marchesin, come la ge mandava cambio, al qual lui dovesse consegnar el castello, e portar in nota le munition, come apar per lettere du-cal; e questo fexe la vostra Signoria bavendoge compassion per esser cargo de fameia, e steva senza premio alcuno, ma solo per amor; Item do fioli de questo c. Marchesin, uno Zuane padre de questo suplicante, e l'altro Domenego fono posti alla custodia de Castel Caro in Padovana, et un altro fradello nome ha Antonio fo capetanio de le Barche da Chioza arbolado. Item e Nodaro de imperio fatto per made in Po contra el duca de Milan, essendo miss. Nicolò di Conti conte paladino del 1468, et capetanio de l'armada miss. Marco Barbo, folta la sufficientia ha una bona e longa pratica quali suoi progenitori avanti la guerra de Gefata a la Cancellaria et al Zudegà de Proprio novesi, e per essa guerra essendo ricchissimi. per l'imposition et angarie fono desfatti et ultimamente quei che restono, convennero lassar tuto el suo, come quei de Negroponte, e questo fecero come boni cittadini per mantegnir la me sono vadie, audegadi, sententie de chiamor, fede alla vostra illma signoria. Da la Guerra e de forgo, de interditi, division, et similia, et in qua in molte guerre della vostra illma signoria sono sta mandadi de quei da Chioza a le qual tute imprese ne sono sta sempre qualch'uno de soi progenitori personalmente. Per la guerra de Padova fu mandado Balestrieri cento da Chioza, per la guerra dita de Ongari a un luogo dito la Motta Balestrieri 6o. Sotto missier Piero Loredan, et in quel medemo tempo fo mandado Balestrieri cento, a qual fo dato el Castel de Padova in guarda in Po. Co miss, Francesco Bembo Balestrieri 80, quando se bave Ravenna Balestrieri cento, in lo Adice molte fiade Barche armade = Item per la novità de missier Marsilio da Carrara andò con miss. Zan Zustignan balestrieri 130, al qual fo dato la piazza di Padova in guarda: Item per un altra novità in Padova de miss. Iacomo Scrovigno andò con miss. Piero Balbi podestà de Chioza Balestrieri 120, ali qual fo dato el Castel di Padoa in guarda, et a la Bevilacqua con miss. Tiberto molti balestrieri da Chioza, et breviter in tutte guerre de la vostra illma Signoria come da tutte queste cose apar per Lettere Ducal registrade nella Cancellaria de Chioza, Item per do novità conspirade in Veniexia, quelli da Chioza fono in parte cason de liberarla da tiranni, come per alguna cronaca si legge, la qual città vostra de Chioza, Serma Signoria, è sta sempre unida a questa gloriosa città come fiola, e sorella, insieme nasuda et cresciuda, et ha sempre mantegnudo la fede, chel non è tra el mondo habin questo, patendo sempre volentiere in ogni adustia per la vostra signoria mandarli cambio, e scrisse al detto c. illma Signoria, et pertanto el prefato Simon

488 fidelissimo cittadin vostro humiliter genibus gnante. Ciò tutto vuol dire, che questi Forni flexis supplica iterum, atque iterum a la vostra furono ristaurati in quell'epoca. sublimità, Serma Signoria, inclito, et excelso conseio li piaqua de gratia special coneiederge questo offitio acciocene con la sua fameglia Ivi p. 598 in nota 8. Sugamuensis-Sumaguenpossi viver sotto le ale della vostra illma signoria in quella fede che sempre sono stado tutti si soi progenitori ».

NELLA CHIESA DELLA CROCE

Vol. I. p. 244. lin. 4.

x505 --- 1585.

NELLA CHIESA DI SAN BOMENICO.

Vol. I. p. 104.

Nella Cronaca-cittadinesca Gradenigo trovo che nella Sagrestia di questa Chiesa era una

sepoltura con questa inscrizione e THOMAS DEODO PRIOR HOSPITALIS SS. PETRI ET @ PAPLI SIBI ET MAGDALENAE FXOBI FIFENS POSTIT

MUXTELLIA.

Non è riferita da altri ch' io sappia. Tommaso Duodo figlio di Girolamo era cittadino originario della stessa casa di che fu Francesco Duodo Guardiano della Scuola di san Giovanni Evangelista 1506. 1508.

Ivi p. 122, linea 34. col. 1.

Il Busto in marmo del padre Paolo Costabili, lavoro di Alessandro Vittoria è oggidi presso il conte Giovanni Costabili di Ferraca, che lo ha ottonuto da Venezia nel 2808 durante la prefettura del conte Serbelloni. Cosi mi si gli dedicasse questi sudori della sua stamcomunica dal chiarissimo Commendatore Leo- pa, sarebbe reo o di non conoscere quanto le poldo conte Cicognara con Lettera 10 decembre 1820.

NELLA CHIESA DI SANT'ELENA.

Vol. III. p. 555.

Sulla porta principale che dà ingresso allo

Ivi p. 306. lin. 10. col. 1. Ragazzi - Regazzi

Ivi pag. 400. col. -1.

Domenico Alappo si registra tra gli Scritto-Lvi p. 44 linea 4. col. 1. Saliceto - Sacileto zi Veneziani da Agostino Superbi ( Trionfo lib. 1. p. 122 ), notando egli che lascio: Sopra i decretali lib. 1. De Sacramento Eucharistiae Jib. 1. Super Simbolum lib, 1., e lo chiama upmo duttissimo e di sottilissimo intelletto.

> Ivi pag. 40t. nella lettera, linea & precisamente - previamente

NELLA CHIESA DE'SS. FILIPPO E GIACOMO

Vel. III. p. 82. Inscrizione 6.

Il cognome non è Zio, ma Ziorri sulla pietra, questi è quel Giovanni Ziotti canonico di san Marco, che sotto il nome di Zuanne, e l'anagramma di Zirrio ha grandemente ampliate le cose notabili et maravigliose della città di Venetia di Nicolò Doglioni, anch' egli ana-grammaticamente detto Leonico Goldioni, e che furono impresse da Gio. Giacomo Hertz in Venezia nel 1655, 12. con antiporta in rame. E in affetto che il Ziotti sia l'autore di questa ampliazione, oltreche cel disse Apostolo Zene a pag. xxxvi. in nota b della Vite di Paolo Paruta, lo si conosce anche dalla epistola dedicatoria che ne fa lo Stampatore Hertz allo stesso Reverendissime signor Giovenni Ziotti canonico di san Marco, nella qual dice che se non pa, sareone reo o ai non conoscere quano se si deve, o di defraudarle una parte delle sue rendite. Ho fatto estrarre la Fede di Morte del Ziotti dal Libro IV dei Morti in san Marco, ed è: a di 7 febbraro 1687. M. V. Il Rmo sig. P. Zuanne Ziotti canonico di san Marco et arciprete della Vener. Congregazione di san Silvestro, d' anni 74 in circa, morto all' improvviso alla Bottega del Muschier al-Stabilimento dei Forni in quest'isola vi è un l'insegna dei tre calici setto l'Horologio in Leone col millesimo ANNO MDCCLFIII, il quale Piazza. Fa sepellir il clariss. sig. Pietro Breè ripetuto anche sul fregio della porta medesima. gantin suo nipote. Plaminio Cornaro ( Cleri ANNO MINCCLEIII. Il Leone poi in luogo di avere documenta ec. p. 37) fra gli arcipreti di san il solito libro ha fra le zampe davanti lo stem- Silvestro lo indica così 1660. 19. octob. Joan-zua del doge Francesco Loredazo allora zo- nes Ciuttus s. Io. in Bragora Presb. tit. canon. duc. ob. 7. feb. 1667: Ma il suo cognome vera- Collegio, e dinanzi alla Signoria fatto il solito mente è Ziotti, non Ciotti, del qual ultimo su officio, e rispostogli dal Doge, questi gli conse-Giambattista Ciotti Stampatore notissimo, e Sebastiano Ciotti pievano di santa Maria Mater Domini.

Ivi p. 86; linea 26; grado - Grado:

NELLA CHIESA DI SAN GREGORIO

Vol. I. p. 268, Inseria 26,

Qualche maggior particolarità trovo nella Cronaca cittadinesca più volte citata intorno a Martino Imberti, cioè, che del 1675 passò segretario in Dalmazia col patrizio Pietro Civran, e del 1679 collo stesso a Costantinopoli; che del 1690 ando a Roma nella stessa qualità coll'ambasciator Domenico Contarini; che del 1695 partito da Roma il Contarini si trattenne Martino per vario tempo, ed ottenne da Innocenzo XII scudi venticinquemila in soccorso della Guerra di Morea e due vascelli in dono; che ternato da Roma nel 1699 passò di nuovo a Costantinopoli col bailo Lorenzo Soranzo Kav., che del 1711 ando residente a Milano, e finalmente del 1716 movi lasciando al pubblico ducati tremila di rate alla Cassa del Gonsiglio di Dieci per salarii non riscossi, e che furono girati in Serenissima Signoria.

NELLA CHIESA DI SAN LORENZO.

Vol. II. p. 375, a. colonna 1, linea 1.

Giovanni Colombo essendo stato eletto gran cancelliere della Repubblica nel 17 dicembre 1765 non fece l'Ingresso che a' 4 di giugno 1766, cosicolè non erro il Zucchini dicondo, che fu eletto nel 1765. Dalla Cronaca cittadinesca presso il nob. Pietro Gradenigo si rileva vinento cue lecco di non i non i nella sua casa che abbre a san Severo, ch' è quella stessa in cui nacque produco. Pietro Ottobon, poi Papa Alessandro vin. (Ve-di fra le epigrafi di san Severo) uno dei procuratori di san Marco lo trasporto nella propria gondola a san Salvadore. Quivi udita la Messa, fu preso in meszo da un altro Procuratore, e con loro fece passaggio per la Merceria riccamente addobbata, fermatosi alquanto sul ponte dei Berretteri, ove di stucchi e specchi nulli hominum dies neque hora vocacionis do-

officio, e rispostogli dal Doge, questi gli conse-gnò le chiavi delle segrete Soritture. Era esposto il suo Ritratto in gran tela dipinto con molta lode da Alessandro Longhi, e riprodotto intagliato in rame da Carlo Orsolini. Nella stessa Cronaca si rammenta Teresa del Conte cume unica superstite di doviziosa e nobile famiglia. Il merito di questa Dama (si scrive) tratto da fonti non ordinarii del sesso spicco a preferenza dovunque su conosciuta; nè può passarsi sotto silenzio che nella Residenza di Londra fu ammessa parecchie volte ad udienza del re Giorgio II sempre con sommo onore oltre di essersi conciliata colà la benevolenza della sovrana famiglia. Si aggiunge ch' essa discende, tra gli altri eroi, da un tale don Bizarro del Conte, il quale occupò distinto grado militare al servigio della Repubblica di Venezia; ed avendo ella conosciuto in Milano quand era residente per la Repubblica il nostro Colombo se ne invaghi e l'ebbe in isposo. Evvi eziandio lo stemma di quella famiglia del Conte consistente in un cavallo nero bardato d'oro, con sopra un cavaliere armate d'argento con elmo, scudo e bandiera d'oro; la bardatura del cavallo è caricata di due leoni in piedi neri, e così lo scudo, la schiena del cavaliere e la bandiera son caricati cadauno di un leone pur nero :.

Ivi p. 386. lin. 48. captivorum - tartarorum Ivi p. 580. lin. 26. col. 1. duc - denar.

Avendo alcuni bramato di poter leggere nel loro intiero tenore i testamenti che qui accenno : 1. di Marco Polo 1280. 2. di Matteo Polo 1300: 3. di Marco Polo viaggiatore 1323. li do colla possibile fedeltà copiati dagli originali, i quali oggidi si possiedono dalla Biblioteca Marciana per dono del nobile Filippo Balbi; che magnifico fu questo Ingresso. Dopo il rice- e avendoli con persone intelligenti delle anti-vimento che fece di molti nobili nella sua casa che abbreviature eziandio collazionati, qui li e avendoli con persone intelligenti delle anti-

## I. DI MARCO POLO 1280.

u.In nomine dei eterni Amen. Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo mensis augusti die quinto exeunte inditione octava Rivoalti. Cum era stato eretto un Trofeo. Entro poscia nel pa-mini sit penitus cognita sollicite unicuique im-lazzo Ducale, o salite le scale si presentò al minet precavendum ne subite mortis incautus

ipsi fratres mei eciam mortui fuissent predicti

meos filios suprascriptorum fratrum meorum

videlicet Marchum et Matheum. Quod si ipsi pepotes mei eciam mortui fuissent omnes supra-

scripti denarii dentur per meos commissarios

pro anima mea secundum corum disorecionem.

Item suprascripto Nicolao filio meo dimitte

centuram unam de argento de seta vermega .

coclearias duas de argento . copam unam de argento sine cenbula . capsellam meani . paria

cus Paulo quondam de Costantinopoli nunc ha- omnia eidem filio meo Nicolao dimitto cum hitator in confinio sancti Severi corporea in. condicione superius denotata, une omnia stafirmitate gravatus sano tamen intellectu exi- re debeant penes meos commissarios et in eorum potestate donec predictus filius meus venecias venerit . et interim volo et ordino quod suprascripti mei commissarii suprascriptos omnes denarios investiant seu investire faciant ad utilitatem et periculum suprascripti filii mei Nicolay hic in veneciis tantum. Îtem de bonis que me habere contingunt de fraterna compagnia a suprascriptis Nicolao et Matheo Paulo fratribus meis dilectis dimitto Maroche filie mee libras ducentas in suis utilitatibus : item Antonio filio nico naturali de ipsis bonis dimitto libras denariorum venetorum centum. Item babeo in mea capsella yperpera duo et fiurinos tres de auro quos omnes dimitto su-prascripte Flordelise cognate mee. Item omnes meos servos et ancillas dimitto liberos. Item domum meam quam habeo in Soldachya dimitto Fratribus minoribus eiusdem loci, salva habitatione suprascriptorum filii et filie mee Maroche quamdiu vixerint. Cetera mea bona dimitto suprascripto Nicolao filio meo. Preterea plenissimam virtutem et potestatem do et confero suprascriptis meis commissariis post obitum meum inquirendi interpellandi placiet ordinate. Et eciam sciendum est quod do- tandi respondendi ad vocacionem interdicta et precepta tollendi proclamandi intromittendi et excutiendi omnia mea bona el habere a cunclis meis debitoribus cum carta et sine cartula ubicumque opus fuerit, et securitatis cartulam faciendi, et omnia que per me ordinata sunt adimplendi sicut ego vivens facere possem. Et hoc esse iudico meum ultimum testamentum. Siguis igitur hoc meum ultimum testamentune rante in Soldachya et si inse filius meus Nico- frangere vel corrumpere veluerit aut ei conlaus mortuus esset vel obiret ante receptionem' traire templaverit maledicionem dei omniposuprascriptorum danariorum, tunc predicti de- tentis se noverit incursurum et insuper scial se componiturum commissariis meis suprascriptis et eorum successoribus aureas libras quinque. et hec mei testamenti cartula in sua permaneat denarii postea devenire debeant in nepotes firmitate . Signum suprascripti Marci Paule qui hec rogavit fieri : "

> Ego Benedictus clericus sancti Severi testis. Ego Leonardus clericus s. Severi testis

Ego Marcus de Bonvicino presbiter et notarius complevi et roboravi »

#### II. DI MATTEO POLO 1300

" In nomine Dei eterni amen. Anno ab induo linteaminum . cultram upam de velexio . carnatione Domini nostri Jesu Christi millesiet destribuantur pro animabus patris mei et neaturdare libras quingentas consanguineo meo

mo trecentesimo mensis augusti die ultima in- matris mee et mea. Item dimitto Stephano et dicione terciadecima Rivoalti. Cum sit non nio- Johanino fratribus meis naturalibus libras quindicum periculum transfeetare, ideirco ego Ma- gentas et si accideret quod aliquis ipsorum motheus Paulo filius quondam Nicolai Paulo de riretur deveniant de uno in alterum, et si am-confinio Santi Joannis Chrisostomi volens ire bo morirentur antequam essent maritati volo in Cretam ne repentinus casus hujus vite fra- quod dicte libre quingente deveniant in meum gilis me subreperet intestatum mea propria heredem masculum et si ego non haberem manu men scripsi et condidi testamentum ro- beredem masculum volo quod deveniant in gans Petrum Paganum ecclesie Sancti Felicis meum fratrem Marcum Paulum vel in suum presbiterum et notarium sana mente et integro beredem masculum. Item dimitto Jordano Triconsilio ut secundum ipsius scripturam quant visano avunculo meo libras ducentas. Item disibi tunc dedi meo sigillo munitam meuni seri- mitto Marco de Tumba libras centum. Item beret testamentum si me de hoc seculo contin- dimitto Flordelixe uxoris Felicis Paulum ligeret petransire cujus ecripture tenor translato bras centum. Item dimitto Maroche filie quonvulgari in latinum per omnia talis est. Con- dam Petri Trivisani que moratur in Nigroponstituo meos Commissarios Dominum Matheum te libras centum. Item dimitto Agneli uxori Paulum patruum meum et Marcum Paulum Petri Lion libras centum. Hem dimitto Franfratrem meum et Dominum Nicolaum Secretum cisco filio quondam Petri Trivisani qui mosocerum meum, et Felicem Paulum consan-ratur in Negroponte libras centum. Hen vo-guineum meum. Volo solvi rectum decimum. lo quod emantur tot imprestita que reddant Item dimitto omnibus monasteriis de Grado libras viginti ad grossos annustim, et iste liad Capud Aggeris solidos viginti pro quolibet. hre viginti ad grossos dentur omni anno Pe-Item dimitto omnibus congregacionibus de Ve- tro Pagano presbitero Sancti Felicis et ipse teneciis hoc est de Rivoalto libras centum quin neatur rogare dominum pro animabus patris quaginta ad loc ut presbiteri ipsarum congre- mei et matris mee et mea, et post mortem gactionum teneantur facere omni anno anni- ipsius presbiteri Petri deveniant in Leonardum versarium pro animabus patris mei et matris clericum sancti Felicis consanguineum ipsius mee et mea. Item dimitto Flordelixe filie mee presbiteri Petri si ipse erit presbiter et post dilibras duo mille pro suo maritare et ponantur ctum Leonardum dentur maiori presbitero san-in vadagno in Veneciis in manibus bonarum, cti Joannis Chrisostomi et sic vadant semper personarum et utilitas deveniat in ipsa mea de maiori in maiorem presbiterum qui debeat filia Flordelixe. Item dimitto dicte Flordelixe semper continue celebrare missam pro animatilie mee prode mille librarum de meis impre- bus patris mei et matris mee et mea. Item vostitis quod sit pro suis expensis donec ipsa erit lo quod si uxor mea esset gravida, et pareret maritata, et postquam ipsa erit maritata volo filium vel filios masculos quod ipsi habeant toquod ipse mille libre imprestitorum cum suo tum meum mobile et immobile inordinatum, prode deveniant in meum heredem masculum et si ipsa faceret filiam volo quod ipsa filia hasi ipsum habuero et si non habuero heredem beat tantum quantum dimitto sorori sue Flormasculum volo quod ipse mille libre impresti- delize. Item volo quod si non baberem heretorum et prode ipsorum deveniant in meum dem masculum quod frater meus Marcus Paufratrem MarcumPaulum. Item dimitto Catarine lo babeat meam partem proprietatis michi peruxori mee libras quadringentas et omnes suos tinentis pro hereditate patris mei et libras duo panos sicut ipsi stant ad presens. Item dimitto mille. Et Nicolaus Paulo consanguineus meus domine Maroche libras centum. Item dimitto babeat libras quingentas, et dominus Matheus Pasque filie mee naturali libras quadringentas Paulo patruus meus habeat libras quingentas. pro suo maritare et si ipsa vellet ire monacha. Item volo quod si filia mea Flordelixe morire-volo quod ipsa habeat libras ducentas per dare tur antequam esset maritata quod predicte limonasterio et de aliis libris ducentis volo quod bre duo mille et lucrum suum deveniant in emantur imprestita et ipsa debeat habere prode meum heredem masculum, et si non haberem ipsorum imprestitorum in vita sua et post mor- heredem masculum volo quod deveniant in tem suam deveniant in meum heredem ma- fratrem meum Marcum Paulum vel in suum sculum, et si ego non baberem heredem ma- heredem masculum. Verum est quod volo quod sculum volo quod dicta imprestita vendantur frater meus Marcus Paulus vel heres suus te-

faciet uxor mea morirent ante etatem quod totum meum mobile et immobile quod sibi dimitto deveniat in meum fratrem Marcum Paulum vel in suum beredem masculum salvo guod volo ut frater meus Marcus Paulo vel ejus heres tenatur dare Nicolao Paulo consanguineo meo vel ejus heredi masculo libras quingentas, Item volo quid si uxor mea faceret filiam cui dimitto tantum quantum filie mee Flordelixe moriretur ante quam ipsa esset maritata, volo quod ille libre duo mille quas sibi dimitto et lucrum quod inse fecerint deveniant in meum fratrem Marcum Paulum vel in suum heredem masculum. Verum est quod volo quod frater meus Marcus Paulus vel ejus heres teneatur dare Nicolao Paulo consanguineo meo vel suo heredi masculo libras quingentas. Item volo quod si accideret quod invenirentur michi ninus quam decem mille libre inter denarios et mercaciones cum ego credam eas bene habere modo ad presens volo quod minuafiliabus et-filiis nolo aliquid minui. Item volo quod si accideret quod aliquis vel aliqua de illis quibus dimitto moriretur antequam recepisset id quod sibi dimitto volo quod id quod sibi dimitio deveniat in meum heredem masculum et si non haberem beredem masculum volo quod medietas ejus quod sibi dimitto deveniat in meum fratrem Marcum Paulum vel in suum heredem masculum, et altera medietas distribuatur pro animabus patris mei et matris mee et mea. Plenissimam quoque virtutem et potestatem tribuo suprascriptis commissariis meis post obitum meum intromittendi et amministrandi commissariam meam ut predictum est inquirendi interpellandi ad vocationem precepta et interdicta tollendi proclamandi placitandi respondendi intromittendi et excutiendi omnia mea bona et habere ubicumque vel apud quemcumque invenire poterunt cum carmet vivens facere possem, et hoc meum testaribus aureas libras quinque et hec mei testa-

Nicolao Paulo vel heredi suo masculo. Item gnum suprascripti Mathei Paulo qui hec rogavit volo quod si heres vel heredes masculi quos fieri.

u Ego Leonardus presbiter Sancti Felicis te-

Ego Leonardus clericus S. Felicis testis. Ego Petrus Paganus presbiter ecclesie S. Felicis et notarius complevi et roboravi. »

#### HI. DI MARCO POLO 1323.

» In nomine dei eterni Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo tertio mensis januarii die nono intrante indicione septima Rivoalti. Divine inspiracionis donum est et provide mentis arbitrium ut antequam superveniat mortis iudicium quilibet sua bona sit ordinare sollicitus ne ipsa sua bona inordinata remaneant, qua propter Ego quidem Marcus Paulo de confinio Sancti Johannis Crisostomi dum cotidie debilitarem propter infirmitatem corporis sanus tamen per dei gratiam mente integroque consilio et sensu timens ne abintestato decedetur cuilibet cui dimitto per ratam, salvo quodi rem et mea bona inordinata remanerent, vocari ad me feci Johanem Justinianum presbiterum Sancti Proculi et notarium insumque rogavi quatenus boc meum scriberet testamentum per iterum et compleret in quo meas fideicommissarias etiam constituo Donatam dilectam uxorem meam et Fantinam et Bellelam atque Moretam peramabiles filias meas ut secundum quod hic ordinavero darique jussero ita ipse post obitum meum adimpleant. Primiter enim omnium volo et ordino dari rectum decimum et volo et ordino distribui libras denariorum venetorum duo millia ultra decimam de quibus dimitto soldos viginti denariorum venetorum grossorum Monasterio Sancti Laurentii ubi meam eligo sepulturam. Item demitto libras trecentas denariorum venetorum Ysabete Quirino cognate mee quas mihi dare tenetur, item soldos quadraginta cuilibet monasteriorum et hospitaliorum a Gradu usque ta et sine carta per curiam et extra curiam et ad Capud Aggeris, item dimitto conventui sanquicquid inde opus fuerit faciendi sicut ego- ctorum Johanis et Pauli predicatorum illud quod mibi dare tenetur, et libras decem fratri mentum firmuni iudico esse in perpetuum. Si- Renerio et libras quinque fratri Benvenuto quis ipsum infringere presumpserit sub ana- venoto ordinis predicatorum ultra illud quod thematis vinculo trecentorum decem et octo mihi dare tenetur, item dimitto libras quinque patrum constrictus permaneat insuper compo- congregationi Rivoalti et libras quattuor cuilinat cum suis heredibus et successoribus supra- bet scolarum sive fraternitatum in quibus sum, scriptis meis commissariis et eorum successo- item dimitto soldos viginti denariorum venetorum grossorum Johani Iustiniano notario pro menti carta in sua permaneat firmitate. Si- labore istius mei testamenti et ut dominum

trum famulum meum de genere tartarorum ab a cunctis personis ubicumque et apud quemomni vinculo servitutis ut Deus absolvat ani- cumque ea vel ex eis poterint invenire cum mam meam ab omni culpa et pecato. Item sibi carta et sine carta in curia et extra curia et remitto omnia que acquisivit in domo sua suo omnes securitatis cartas et omnes alias cartas labore et insuper sibi dimitto libras denariorum venetorum centum. Residuum vero dictarum duarum millia librarum absque decima tum firmum et stabilem esse iudico in perpedistribuatur pro anima mea secundum bonam tuum. Si quis ipsum frangere vel violare pre-discreptionem Commissariarum mearum. De sumpserit maledicionem Omnipotentis dei indiscreptionem Commissariarum mearum. De aliis meis bonis dimitto suprascripte Donate uxori et comissarie mee libras octo denariorum venetorum grossorum omni anno dum ipsa vi- per componat ad suprascriptas meas fideicomxerit pro suo usu ultra suam repromissam et missarias aureas libras quinque et boc mei testracium et omne capud masariciorum cum stamenti carta in sua permaneat firmitate. Sitribus lectis corredatis. Omnia vero alia bona gnum suprascripti domini Marci Paulo qui bec mobilia et immobilia inordinata et si de predictis ordinatis aliqua inordinata remanerent quocumque modo jure et forma mihi spectantia seu que expectare vel pertinere potuerunt vel possent tam jure sucessorio et testamentario ac hereditario aut paterno fraterno materno et ex guacumque alia propinquitate sive ex linea ascendenti et descendenti vel ex colaterali vel alia quacumque de causa mihi pertinencia seu expectantia et de quibus secundum formam statuti veneciarum mihi expectaret plenam et specialem facere mentionem seu disposicionem et ordinacionem, quamquam in boc et in omni casu ex forma statuti, specificater facio, specialiter et expresse dimitto suprascriptis filiabus meis Fantine Bellele, et Morete, libere et absolute inter eas equaliter dividenda ipsasque michi beredes instituo'in omnibus et singulis meis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tacitis et expresais qualitercumque ut predicitur michi pertinentibus et expectantibus; salvo quod Morota Iscrizione: predicta filia mea habere debeat ante partem de more tantum quantum habuit quelibet aliarum filiarum mearum pro dote et corredis suis, tamen volo quod si que in hoc meo testamento essent contra statuta et consilia comunis veneciarum corrigantur et reducantur ad ipsa statuta et consilia. Preterea do et confero supra scriptis commissariabus meis post obitum pieum plenam virtutem et potestatem dictam meam commissariam intromittendi administrandi et furniendi inquirendi interpellandi placitandi respondendi ad vocationem interdicia et preopus fuerit in anima mea jurandi sententiam confibina coll'epoca in cui viveya il Malipiero. audiendi et prosequendi vendendi et alienandi intromittendi et interdicendi petendi et exigen-

pro me teneatur deprecare. item absolvo Pe- di sive excuciendi omnia mea bona et babere necessarias faciendi siout egemet presens facere possem et deberem et ita hoc meum testamencurrat, et sub enathemate trecentorum decem et octo patrum constrictus permaneat et insurogavit fieri."

" Ego Petrus Grifo test, presbiter. Ego Nufrius Barberius testis. Ego Johanes Iustinianus presbiter Sancti Proculi et notarius complevi et roboravi. n

#### Ivi pag. 391. Inser. 30.

Domenico Malipiero di cui in questa epigrafe ragiono, del 1493 era podestà e capitanio in Capodistria. Ciò apparisce non solo dalli Registri mss. dei Reggimenti sotto gli anni 1491, 92, 93; ma anche da un epigrafe riportata dal chiarissimo signor conte Girolamo Agapito di Trieste a p. 89 delle Descrizioni dei pubblici passeggi suburbani ec. nei contorni di Trieste. Vienna, senza data, 12. Egli dice: Funfen-berg.... sulla facciata dell'edifizio signorile, a guisa di Castello, eretto dal conte Petazzi, unico fabbricato ragguardevole del luogo sta un' antica lapide, che già si vedeva nel diroccato Castello di san Servolo con questa

FRNE . DF . AFG . BARBADICO | IFSTINOPOLIS PRAET. PRAET. O DOMINICO | MARIPETRO | MF-BIS . STATIIS . CISTERNA | P. P. | CONDITTM MCCCCXCIII.

Si osservi, che nell'Opera dello stesso chiarissimo conte Agapito intitolata: Le Grotte, Miniere, antichità etc. nelle vicinanze di Trieste descritte. Vienna 1823 nel riportare a p. 50. 51. la predetta epigrafe dal millesimo si ommise per errore di stampa, e di copia un C, e cepta tollendi legem petendi et consequendi si si fece moccount invece di moccoccum, anno che

Avendo qui nominata la famiglia Veneta Armani e mio zio il Consigliere Alessandro dottor Armani, mi sia lecito di dire qualche cosa intorno al soltanto accennato da me Giambatista Armani suo fratello.

Giambatista Armani nacque in Venezia nel di 14 marzo 1768 da Giovanfrancesco del fu Alessandro Armani pubblico Cassiere al Magistrato della Ternaria vecchia, e da Caterina Beati Veneziana. Uscito appena dall' infanzia infermò per alcuni anni, ma ricuperata la salute, o fatti i primi studi si vide in lui svilupparsi unmaestri; ma allorche fu dalla Repubblica intrapresa la spedizione nell' Africa, fu esso arruolato come cadetto, e montate le navi sotto il celebre generale Angelo Emo si trovò presente ai combattimenti di Sfax e Susa. Dopo due anni di vita militare, pregiudicato nella salute domando il congedo e si restitui in patria. Continuò gl'interrotti studi e trasferitosi a Pavia fu ascritto a quella Università. Seguita la morte del padre quando l' Armani non aveva che 20 anni, e credendo chiuso per lui ogni adito all'esercizio di pubblici magistrati, si determino di lasciar la patria, e girar per varie città e luoglii d' Italia dando pubbliche accademie di estem-poranca Poesia. Gli applausi ottenuti ed il profitto ricavatone lo fecero con soddisfazione continuare sino all' avvenimento dei politici cambiamenti del 1797. Ritornato allora in patria cercò di occuparsi negli impieghi pubblici e fu eletto Vice segretario del Comitato di Salute pubblica della Municipalità di Venezia. Sotto l'Italico Governo fu segretario particolare a Novara del Cavalier Alvise Mocenigo nel dipartimento dell'Agona. L'anno 1807 segretario della Comune di Murano, poi delegato interinale organizzatore in Grado e in altre vicine comuni. Ito a Milano avrebbe forse ottenuta una Viceprefettura, se li succeduti puovi cambiamenti non avessergli tolta la speranza e la via; quindi ripatriato sposò Paolina Scaramella figlia di Bernardino Avvocato Veneto, e si mise una seconda volta a girare l'Italia, dove per il già fatto esercizio fu stimato il più facile e il più spontaneo fra gl' Improvvisatori che in Italia per lo addietro erano stati uditi con applauso, sendo anche uno de non comuni pregi quello Ha inoltre varie poesie sparse per le Raccolsuo di poetare estemporaneamente senza l'ajuto te, e varie volanti, fra le quali conosco 1. del cembalo e del canto, Risvegliatisi gli antichi Frammento di Manetone, versi per un convito

sofferti malori, tornò in Venezia e amando una vita più tranquilla domando ed ottenne un impiego di ufficiale alla Commissione Censuaria, e fu Cancelliere del Censo in Adria. Ma aggravato dal male che dai medici dicesi sorca di petto cesso di vivere di anni 47 nel di 15 giugno 1815 fra il compianto di tanti amici e congiunti che conoscevano il merito suo, dei quali fu l'amantissimo di lui fratello e mio zio. l'ottimo Consigliere del Tribunal Civile di Venezia Alessandro dottor Armani, che volle ricordarne la dolente memoria in una eloquente e tenera Orazione funerea che però non fu pubblicata. L'Armani era ascritto fra gli Arcadi di Roma, fra gli Aborigeni, fra Concordi di Rovigo, nelgenio non comune per le lettere e per la estem-poranea poesia. Ebbe perció in patria valenti l'Accademia di belle lettere di Venezia, e da ultimo nell' Ateneo Veneto.

Abbiamo di Gio: Battista Armani le opere seguenti a stampa.

- 1. Versi patriotici del libero cittadino Gio: Battista Armani. Anno 1. della libertà Italiana. 8. opuscolo di 14 pagine. 1797. 2. La Vera Bravura. Farsa dei cittadini Duval
- e Picard, traduzione inedita del cittadino Gio: Battista Armani Venezia MDCCKCVII. 12
- 5. Epitalamio di Gio: Battista Armani pel duplice imeneo delle donzelle Anna Regina sorelle Baylon con Lodovico Buffetti, e Giovanni Bennati, Venezia, Zerletti 1807. 8.
- 4. Squarcio di versi estemporanei di Gio: Battista Armani Veneziano raccolti dal sig. abate D. Carlo Segalini professore nel Seminario di Crema, e da esso dedicati all'autore Ven. Zerletti 1814. 8.
- 5. Saggio critico sulle poesie estemporanee del sig. Giambattista Armani (che comprende anche due sonetti e due madrigali dello stessu). Ven. Andreola, senza data, in 4.
- 6. Li Pilastrini di Raffael d' Urbino, sestine sottoposte alle incisioni di detti pilastrini che furono dedicati a varii soggetti
- 7. Il Genio del Cristianesimo di F. A. di Chateaubriand prima traduzione italiana di G. B. Armani. Ven. Zerletti 1805. vol. 5. e Andreola 1812.
- 8. I Martiri ossia il Trionfo della Religione Cristiana di F. A. di Chateaubriand, prima traduzione italiana di G. B. Armani. Ven. Andreola 1814. vol. 2.

1.5

(Aalia stamperia Fracasso 1811) detti nella bil uomo Pietro Gradenigo a pag. 457 avvi un Compagnia intiolata del 17. a. Sonetto per la lungo albero della casa Ouxu, il cus sipite è pace di Tibit. 1807. S. Sonetto per laurea di Givanni Olini Veneto del 1406, marito di Ignazio Neumann Rizzi. 4. Sonetto per la vitro Marietta Betti, da cui venne Giacomo Olini ria di Leutzen. 1815. S. Sonetti due pel prezio1522 ed altri, l'ultimo dei quali della linea di so cameo in agata orientale rappresentante Dio- Giovanni è Giannantonio 1691, che fu marito gene senza lanterna posseduto da Bonaventura di Angela Zuccoli. Avvi poi altresi copia del Amorelli conandante d'armin in Padova. 1815. privilegio di cittàdinanza Veneziana in data 3

#### Lasciò poi manoscritte le seguenti.

 Tragedia Mehemet III rappresentata la prima volta in Venezia li 20 ottobre 1796 nel teatro di s. Luca dalla Compagnia Belloni e replicata tre sere.
 Dramma Sofia rappresentato la prima volta in Visa i le 6 li prima volta.

 Dramma Sofa rappresentato la prima volta in Venezia li 26 dicembre 1796 nel teatro di s. Giovanni Grisostomo dalla Compagnia Battaggia, e replicato 5. sere.

 Varie altre commedie e drammi consegnati alle comiche compagnie, dei quali s'ignora il

4. Molte poesie estemporanee fra le quali oltre 100 sonetti improvvisati a rime e metro obbligato, parte dei quali inediti, raccolti da

varii.

5. Il Canto v. del Poema giocoso intitolato Esopo scritto da x11 letterati Veneziani; canto che
attesa la morte dell'autore non fu inserio

po scritto da xII letterati Veneziani; canto che attesa la morte dell'autore non fu inserito fra quelli che col Poema intero s'impressero in Venezia dal Picotti nel 1828 in due volumi 12. fig. 6. Alolti materiali per la Storia della poesia

6. Molti materiali per la Storia della poessa estemporanea in Italia; opera che sarebbe riuscita importantissima, se compiuta e protratta fino a' nostri giorni, colla biografia dei poeti estemporanei.

Notisi, che la più parte di questi mss. furono dispersi, nè si sa in quali mani esistano. Di questo poeta fece a lungo menzione Antonio Longo nel Volume III. delle Memorie

tonio Longo nel Volume III. delle *Memorie* intorno alla propria *Vita*. Venezia. Curti 1820. in 8.vo (vol. quattro, ediz. seconda) a p. 150 e seg.

#### NELLA CHIESETTA DI SAN SEBASTIANO PRESSO SAN LORENZO

#### Vol. II. p. 413. col. prima, linea 1.

Ho detto che non trovasi nelle Cronache nostre cittadinesche la famiglia OLINI; ma ciò non è vero, perchè in una d'esse presso il no-Ton. III.

Giovanni Olini Veneto del 1496, marito di Marietta Betti, da cui venne Giacomo Olini 1522 ed altri, l'ultimo dei quali della linea di Giovanni è Giannantonio 1691, che fu marito di Angela Zuccoli. Avvi poi altresi copia del privilegio di cittadinanza Veneziana in data 3 ottobre 1655, in forza del quale Francesco e Nicolò fratelli Olini q. Nicolò q. Francesco, ed Antonio e Pietro fratelli Olini q. Giovanni o. Francesco vengono ammessi a cittadini. Ma in quest' albero non entra punto il beato Giovanni, e solo se ne fa un breve elogio fuori dell'albero, allegandosi, senza però alcuna prova, che egli è uno degli ascendenti della famiglia. Malgrado di tutto questo, io non m'a-datto a credere che il B. Giovanni piovano di san Giovanni Decollato sia di quella casa, e ciò appoggiato a'documenti, che ho già ri-cordati, i quali nessun cognome gli danno, e chiamanlo solo Iohannes presbiter plebanus sancti Ioannis Decollati - beato Zuanne piovan di s. Zuanne Degolado.

#### NELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA CELESTIA.

Vol. m. p. 201. col. 1. lin. 44. el — et — p. 202. col. 2. lin. 27. Vene- Vene- Zia — zia

--- p. 204. col. 2. lin. 29.

È assai probabile che quel Lorenzo Celsi di cui riporto l'inscrizione esistente in Roma, 3 della famiglia Celsi Romana, di cui fu già Angelo Celsi cardinale di S. C. fatto da Alessandro vn, e morto del 1671, e Lorenzo Celsi già vescoro di Castro nel 1591, morto del 1603.

#### Ivi p. 205. linea 46. col. 1.

u La famiglia Gabrielli fu erede di un ramo ne l'Maurusi (no Maurisio) di Tolentino, none già Signori di Tolentino, Quella famiglia n'e di celebri condottieri. A Fossombrone ne esiste un ramo e si chiamano Conti della Stacciola paese nelle Marche. A Milano avvene un altro ramo, e si chiamano Conti Tolentino: una caduta in basse fortune tal che una figlia dell'attual conte sposi uno speciale: ora ni estinguono n, (Litta, lettera a me del settembre 1851).

#### Ivi p. 212 linea 28. col. 2.

Anche l'edizione rarissima del Furioso eseguita in Venezia da Bartolommo detto l'imperatore nel MDLI. in 8. ha la dedicazione dell' Eugenico a M. Trifon Gabriele colla data ultimo aprile 1549.

Ivi p. 215 col. 1. lin. 12. Tergolino - Tergo. - p. 216 col. 2. lin. 2. Bortoli - Bartoli - p. 221 in nota lin. 4. Musuno - Musuro - p. 222 col. 1. lin. 19 - Pietri - Petri - p. 222 col. 2. lin. 28. Giudic- - Guidic-

#### Ivi p. 227. inscrizione 11.

cioni - cioni

Qui si ricorda il Veneto cognome Canton. E abbiamo anche oggidi una famiglia Canton ori-ginaria di Castelfranco, ma stabilitasi nella nostra città fino dal 1794. Di questa oltre Gioachino e Pietro fratelli professori abilissimi l'uno di violino, l'altro di violoncello, esiste Federico nato nel 1790 a' 21 di ottobre in Castelfranco. Egli vesti le militari insegne nel 7 maggio 1806 nel Reggimento de' Veliti. In varie imprese trovossi in Italia, in Francia, in Prussia, finalmente del 26 luglio 1814 cessato avendo di far parte delle armate, nelle quali aveva il grado di Tenente, ritorno in Venezia. Io qui lo nomino e per la cognizion sua in fatto di antiquaria acquistata specialmente colla direzione che per più tempo sostenne del Museo di Augusto Luigi de Sivrij, e per una Storia che scrisse delle sue campagne, e insieme della sua vita fino al 19 ottobre 1831 in cui gli mori il padre d'anni 87. Essa è dettata in istile piano, con de tratti di spirito e delle avventure interessanti, ed è legata colla storia di altri commilitoni suoi amici. Il codice è cartaceo, in un grosso volume in fol. piccolo di pag. 875 circa. Io non mi fo mallevadore della verità de' fatti bellici narrati; ma d'altra parte non bo motivo di dubitare della sincerità dello scrittore che

a' que' fatti si trovò presente. Il titolo di quest' Opera è: Memorie della vita Civile e Militare di Federico Cantoni da Castelfranco da lui stesso scritte. Vi si comprendono li fatti d'armi in cui agt il Primo Reggimento di Linea Italiano, di cui il Cantoni fece parte, pria qual sott' Usficiale nelle Campagne del 1809. 1810 sotto gli ordini dei Colonnelli Zucchi e Rossi: indi qual Ajutan- cono i continuatori delle genealogie di Marco

te di Battaglione nelle guernigioni di Canton Ticino in Svizzera sotto gli ordini del Colonnello Aresi il 1811, per ultimo la campagna del 1813 qual primo Tenente in Sassonia, Slesia, Prussia, e ritirata in Francia sotto gli ordini del Grosso Maggiore Ferriroli faciente parte della Italiana Divisione Fontanelli, attaccata al Quarto Corpo d' Armata dell' Imperatore e Re Napoleone comandato da S. E. il Maresciallo Bertrand.

#### Ivi p. 227. col. 1. linea 8.

Vi fu un posteriore Antonio Saler intorno a cui leggiamo il seguente Decreto manoscritto "
"1628. 8. febbraio in Pregadi: Che per auto-" rità di questo Consiglio sia concessa licenza al fedel Antonio Saler scrivano all' offizio del-" l'argento in Cecca di poter andar ad accom-,, pagnar alla Corte dell'Imperatrice sua mo-, glie che per il talento che tiene di cantare e " suonare col mezzo di altri virtuosi viene chia-" mata alla Corte medesima, dovendo esso Sa-" ler aver questa permissione per mesi sei che " abbino a principiare dal partir suo di qua, e " restare debba in luogo di lui alla detta cari-" ca di scrivano il fedel Marco Pasqualigo sog-" getto d'esperienza, di attitudine e fede per , tale conosciuto, accettato, e rappresentato dal " li Provveditori in Cecca e dalli Massari al-" l' argento nella stessa Cecca. " (Filza Terra 1628. febbraio, nell'archivio generale ). La moglie di Antonio, secondo gli alberi Cittadine-schi, era Anzola Franceschi, ed Antonio Maria era figlio di Nicolò q. Giambatista Saler.

#### Ivi p. 228. inscrizion 15. linea 35.

u Gaspare Gujo figlio di Antonio fu creato "Nodaro di Padova li 21 giugno 1578; ed eser-citò l'arte sua dal 1578 sino all'anno 1623, « conservandosi in quel ricco Archivio Notari-« le 35 tomi d'instromenti di lui in grossi vo-« lumi, ed altri 30 di discreta mediocre mole, » (Lettera Comino 17 genn. 1832.)

#### Ivi p. 229. linea 13.

Dall'albero della famiglia Pisani di Sant'Angelo posseduto dal nob. Marco Solari distinto paleografo all' I. R. Archivio Generale de' Frari, il quale per via di donna discende dalla stessa famiglia Pisani, apparisce che il vero co-gnome di Camilla è Buaotro Buzzacanni di Padova, non già Benerri come malamente di-

# Ivi p. 250. linea 18. col. 1.

M' assicura il suddetto sig. Solari che Benedetto f. di Angelo Pisani e di Vittoria Priuti, avo di esso Solari, non fu se non se nelle primordiali magistrature della Repubblica e poi si diede a vita affatto privata, cosicché non poté certamente esser del Consiglio di X.

# Ivi p. 231. col. 1. linea 3. nore - notare. Ivi p. 231. colonna 2.

Presso il chiarissimo sig. dottore Pier Alessandro Paraorio, con pubblico professore nel l'Università di Torino trovansi quattro separate incisioni in rame eseguite sopra dipini di Alessandro Marcello. Esse rappresentanti di Alessandro Marcello. Esse rappresentanti di Alessandro Marcello. Esse rappresentanti coloni trampa ha sottoposto un distico latino che spiega l'asione dell'asortino, ed è segnata col nome del Marcello così Alex. Marc. imo es pinsti. N'ocolass Edelinis sculpsii. L'ultitatico e pinsti. N'ocolass Edelinis sculpsii. L'ultitatico de pinsti. Novo de la sispeccibi dall'aliatico de l'ultico de l'Hie puer insanti proprie corrette, e un pavone che si speccibi dall'aliatica de il distico de l'Hie puer insanti proprie corrette de l'arcelli deco que sett pont tamen

ejus amor. Ivi p. 254. inscr. 22. Quanto al medico Tommaso Senacchi nella libreria del Seminario Patriarcale abbiamo un codice in 4. cartaceo contenente. Opinione dei niedici fisici Veneti intorno l'escavazione dei fanghi delle lagune di Venezia. Le scritture sono de' seguenti: Conte Livio Ignazio de' Conti. Tommaso Senacchi. Carlo Hiarca. Florio Bernardi. Salomon Conigliano. Andrea Delaiti. Giorgio Corner (di cui vedi in s. Zaccaria). Francesco Brachi. Fabio Mazzoleni. Giacomo Grandi, medici tutti del secolo xvn. Del Senacchi si trova il Ritratto intagliato in rame da Domenico Rossetti coll' epigrafe Thomas Sennachius nob. Cyprius, orig. civis ven. phil. et med. d. et in Veneto Lycco olim Anatomes, nunc med. publi. Professor; aet. suae anno LXFI; e queste parole che sono sottoposte al Ritratto.

Ingens in memori vivit Senachius aere, Sola quasi morbos pelleret effigies; Le Cronache ricordano Toodoro Sonacchi figlio del suddetto Tommaso che fu ultimo lettor pubblico di medicina in Venezia Zeo-lo fratello di Toodoro chi era soppo incessi a Zeo-lo fratello di Toodoro chi era soppo incessi il 1617 adi 16 aprile si registra, che Consocato in Venezia il Capitalo dei Greci nella toro chiesa essendo Guardino Andrea Cauli fu eletto per foro prelato, concorrendo sei, il Reverendo Theoffani Kenachi con balle dei sunun 14,a ed en o Num. 55, confermato con bulla del patriarea di Costantinopoli per la consacrazione dello stesso. Theoffani mori del 1653. Vedi Flatu. Cornaro X., 366.

Ivi p. 258. col. 1. lin. 1. авелтии — агвелтии — р. 258. inscriz. 29. lin. 1. иомв- иомокватия — тук

#### NELLA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE.

Vol. 111. p. 421. linea 10.

Non solamente troviamo memoria di questa famiglia Veneziana Persona in Marcantonio, ma anche in un più vecchio Aegidius de Persona che del 1364 era piovano di san Giovanni in Bragora, come dalle schede di Apostolo Zeno; e abbiamo poi alle stampe le seguenti Tesi sostenute da un Giambatista Persona: Effata Theophysiologica ad mentem F. Io: Dunsii Scoti subtilium principis illustrissimo et excellentissimo D. D. Paulo Lauredano patritio Veneto ac senatori amplissimo dicata a Jo. Baptista Persona Veneto, et ab eodem publicae disputationi proposita in templo D. Thomae Apostoli Venetiis mense ... die ... hora ... an. 1668. Patavii. Typis Pasquati. 1667 (sta nel Museo Correr, fattomi esaminare dall' Amministratore sig. Filippo Trois). Forse la loro provenienza è Romana, essendo ben noto il letterato Cristoforo Persona di cui lo Zeno nelle Vossiane e altri.

Ivi p. 428. col. 2. lin. 21. Morosini-Mocenigo

Il signor Francesco Zanotto nella sua lodata Opera Pinacoteca dell' I. R. Accadenia Veneta di Belle Arti fascicolo XIX, ha dato l'intaglio della Tavola del Bonifacio, di cui qui ragiono.

Ivi p. 432. col 1. lin.35. Ciceronia- - Ciceronia-

Ivi p. 448 col. 1. lin. 21 abati Abati 449 col. 2. lin. 14 abati — 450 col. 1. lin. 14 notus — 450 col. 1. lin. 25 Rinno — Abati motus Binno lin. So Rinno -Binno - nota a contado -Contea

A questo proposito, avendo io comunicato al chiar. amico mio Procacci la stampa di questo articolo riguardante i Soperchi mi scrive: che donna Isabetta Soperchi sia morta nella Contea ossia nel Castello di Montelabate, feudo di suo marito può essere, ma che fosse seppellita in san Francesco di Pesara in un ricco deposito con epita/fio come vuole la Cronaca Gradenigo, non sussiste certamente, ed è un abbaglio del Cronista. Donna Isabetta ha bensì eretto in quella Chiesa istessa a suo marito conte Giangiacomo Leonardi un magnifico deposito che tuttor esiste intatto con onorevolissima Inscrizione, e forse da ciò sarà nato l'equivoco. La Inscrizione poi belltssima essendo nui piace qui di riportare, sebbene alquanto lunga;

IOANNI IACOBO LEONARDO MONTIS ABBA-TIS COMITI, IVRECONSVLTO ET ORATORI stil Pesar. Vol. II. 368. num. 426. ) CLARISSIMO VIRO AD BENEMERENDVM DE HOMINIBUS NATO. QVI CVM POST MVL-TOS MAGISTRATVS GESTOS FRANCISCI MARIAE AC GVIDI VBALDI VRBINI DVCVM. OVIBVS OB EGREGIAM FIDEM ADMIRABILE IN MAXIMIS REBVS CONSILIVM ET SINGV-LARIA MERITA CHARISSIMVS FVIT, AD VE-NETOS LEGATVS, IN EA LVCE ITALIAE GRAVITATIS PRVDENTIAE ATQVE INTE-GRITATIS SVAE AD MEMORIAM ILLIVS LE-GATIONIS SEMPITERNAM FIXA VESTIGIA RELIOVISSET, IN PATRIAM REVERSUS NON SINE PRINCIPUM ET CIVIVM SVORVM MOE-RORE DECESSIT. HELISABET VXOR MOE-STISS, P. VIXIT ANN. LXIII. MENSES II. OBIIT QUARTO NONAS IANVARII MDLXII. I. MDXXXT. die xxix. iulii. In Coll. Sermi P.

Ivi p. 454 in fine della nota Omodei-Ondedei

Ivi p. 460, nota 2.

Angelo Massarelli fu uno de' Secretarii del Concilio di Trento, e nella Istoria del cardinal Pallavicino si ponno vedere e le sue fatiche, e i suoi meriti.

Ivi pag. 461. col. 2. linea 4.

Di Girolamo Superchio esistono nella Oliveriana, (come mi avvisa ultimamente il Procacci ) due Lettere autografe, ma di nessuna importanza. La prima scritta a un Secretario del duca Guidobaldo, e datata da Roma 2 ottobre 1561, e dice che partiva per Venezia il giorno dopo, la seconda scritta da Venezia li 10 dicembre 1569 è diretta a Paolo Mario pur egli Secretario ducale, e che fu vescovo di Cagli. Il solo poscritto merita di esser letto: Pastscripta, ma con canditione che V.S. la brusi Questi signori sono in travaglio, volendo Sua Santità resolutione quare non vogliono publicare la bolla in Cena Domini, et verche e un pezo che si sta sopra la disputa, volendo pur questi signori metterla in negotio, sua santità dice, voglio resolution et cause perche no, et voglio obedienza et coreger li transgressori : perche a questa avogaria dicono tratarsi cause de preti sono stati în pregadi et consiglio di X. et con diversi pareri, per non rompere cre-do si farà ogni cosa. Sua santità ha santa mente, e questi signori sono prudentissimi et sanno il bisogno della lor quiete et conservatione delle lor leggi necessarie al governo del suo stato. Hieronimo Superchio. ( Lettere illu-

#### Ivi p. 447. colonna 2.

Due documenti che in onore di Andrea Spinelli stanno nel Libro Capitolar della nostra Zecca conservato nel Generale Archivio dei Frari mostrano ch'egli era cittadino originario Veneto, imperciocchè come Maestro di Stampe per la Parte 1447 28 agosto (che sta pur in quel Libro a p. 31 tergo) doveva essere cittadino: I maestri di cunii ovver di stampe in la nostra cecha siano cittadini di Venezia per origine. Ecco i due documenti. Il primo è a pag. 93., il secondo a p. 123.

clar, d. Capitum illmi Cons. X. Provisor. sup. Cecha et Massarior. auri et argenti. Ritrovandosi m. Piero Ben Intendi maistro de stampe in cecha mal conditionato de la persona ha più volte fatto intender alli proveditori nostri sopra essa cecha che non possendo per la predita sua indisposition exercitarsi come saria il bisogno el desideraria se gli desse uno che lo coadiuvi è necessario satisfarli et perho sii preso et electa Andrea Spinelli per adjuncto di esso maistro Piero con duc. tre de salario al mese cum questa expressa condition et dichiaration che da poi la morte di esso m. Piero dio Andrea habbi ad subintrar in loco suo cum il salario solamente che al presente ha esso m. Piero

II. Petrus Lando Dei gratia dux Venetiarum ec. Universis et singulis nobilibus et sapientibus viris Provisoribus et Massariis cechae nostrae presentibus et futuris atque aliis ad quos attinet significamus, che mossi dalla prestante virtu del fedel nostro Andrea Spinello maistro di stampe nella Cecha nostra per l'esperientia di lui già fatta essendone parso meritar l'honore ch' el ne ha richiesto havemo per Parte nel Conseglio nostro di X. presa concesso al detto Andrea ch' el habbia a far la parte della Pila acciocchè in tal modo gli sia causa di meglio anchora dimostrare la sufficientia soa, dovendo esser fatta l'altra parte cioè il Torsello per quello che in luogo del q. battista baffo sara eletto l'altro maistro de stampe. Per tanto vi dicemo, che in essecutione della preditta Parte far debbiate si habbia così ad osservar inviolabilmente. Datae in nostro Ducali Palatio die xx1111. maii indic. x111. mpxxxx.

Nel libro poi della Terminazioni che sta fra fra gli stessi Registri di Zecca a c. 59 in data a marzo 1572 si legge: Terminazione colla quale fu eletto Marcantonio Spinelli maestro da stampe in lucco del quondam Andrea un padre, a beneplacito del serenissimo Dominio. Da questa annotazione si può arguire peresso a poco l'epoca della morte del nostro Andrea. Della cesso socialli Vaneta a collo stesso con peresso a poso l'epoca della morte del nostro Andrea.

Della casa Spinelli Veneta, e collo stesso nome di Andrea vedremo più d'una memoria nel corso dell' opera.

## NELLA CHIESA DI SANTA MARIA NVOVA.

#### Vol. 111. p. 295, Inser. 11.

Delbbo alle premure del nob. Baldissera Tornielo del nob. Antonio Orio di Sacile alcune nozioni sulla famiglia Ioannes detta poi Zone nobile di Sacile. Questa casa sussisteva colà fino dal 1437 in un Domenico loannes; el "Alvise di cui parla la presente Inscrizione aveva due fatelli Carlo e Gregorio, figli tutti di Gianjacopo dottor in Legge q. Alvise Zane dottor in Legge.

Di Giacomo Ignasio Stecchini Veneziano abbiamo: Anagrammata in honorem Deiparee Virginis sine labo originali conceptae a Iacobo Ignatio Stecchini Veneto conscripta, eidemque Virgini immaculatae dicata, Venetiis 1767, 4. coll' efficie della B. V.

### Ivi p. 296. linea 1. 2.

" La partita di fra Fulgentio non è perdita, " non merita esser considerata, ne stimata, ma ,, bene il modo come egli è trattato di là. Cer-, ta cosa è che il Papa lo spesa con tre ser-" vitori, che li da audienze, e longhe, e gia " doi settimane essendo esso fra Fulgentio et il Generale de Gesuiti per bavere audienza " fu preposto fra Fulgentio et introdotto stette ,, col Papa doi ore con impatienza estrema del "Generale il quale anco parti annoiato per la "dimora. " (Così dalla lettera 30 settembre 1608 nel Codice delle Lettere inedite Sarpiane posseduto dal nob. U. Tiepolo, di cui feci menzinne in queste Giunte ) = E nella lettera 16 febbrajo 1610 dice; "Havera V. E. per via di "Roma intesa la prigionia di fra Fulgentio es-"seguita in num.º di 20 sbirri, havendogli le-" vato tutte le scritture ed altro. E perché gli ,, han trovato un Reliquario fatto in forma di ", croce, dove nel mezzo é una testa di Santa " di bella pittura, dicono, che sii il ritratto del-" la sua favorita, che ha in Venetia : credo che " le sarà addossato cose assai, certo è, che il " Nuntio e l' Inquisitore sabbato passato ban-,, no mandato molti processi contro di lui a " Roma non so se ricercati o di propria fanta-" sia. Dio lo favorisca a far fine tollerabile : , perche buono non si può sperare.

E nella lettera 51 'agosto 1610 = "Ho vedute gli epigrammi fatti sopra la combunistione del misero fra Fulgentio, molto arguit e apiritosi, ma solo viè d'avvertire sopra che nil detto fra Fulgentio non ha scritto a, favor della causta della Republica, come si presuppose: ma solamente predicato nella città di Venetia più ancora contro li costumi delle "Corte Romana che in difesa delle attioni" y venete =:

E in altra lettera anteriore 28 aprile 1609.

Il Padre fra Fulgentio ha predicato Cristo
e la verità senza disputar con li pareri di qualsivoglia, e senza offendere alcuno di persone, a quali non è bastato l'animo di dir co-

" predicasse falso : ma si bene diminuito, per ", non havervi egli aggionto, ne voluto aggiun-" gere per loro instanze quello che desiderava-", no. ", La storia della tristissima fine fatta da Fulgenzio Manfredi che ho riportata dietro li mss. Marciani, è tal quale con pochissima differenza di qualche voce in una delle Lettere di fra Paolo, e ristampate nella Storia Arcana del Fontanini. Venetia 1803. 8. pag. 314, lettera XLVIII.

Ivi p. 502. lin. 38. Raccola - Raccolta.

Ivi p. 303. col. 1.

Due Lettere di Michele Lazzari al marchese Poleni (probabilmente inedite) tratte dalli mss. dalla Libreria di san Michele di Murano io conservo. L' una e l'altra sono a spiegazione di un'epigrafe che trovasi nel Thesaurus Veterum Inscriptionum del Muratori, p. colxxy. num. 2. La prima è in data 6 agosto, e la seconda 23 agosto 1760. Potendo ad alcuno piacere di leggerle, io qui le produco.

#### Lettere di Michele Lazzari al marchese Poleni.

" I. La somma gentilezza di V. S. illma' mi fa n coraggio per pregarla che si degni onorar-n mi della sua stimatissima opinione sopra l'annessa Iscrizione, alle cui mancanze » mi sono ingegnato di supplire col farle ann che qualche annotazione. La quistione che » ho con alcuni versa sopra quell'espressio-" ne in crepidine castella posuit, che da esa si s'interpreta, che nel marciapiedi della » strada abbia collocato i ricettacoli per ri-" cever l'acqua, che io credo posti nel gren to e nella sponda di un qualche fiume o » canale, secondo il senso che da Virgilio al-" la voce Crepido in questi versi:

Forte ratis celsi conjuncta crepidine saxi Pontibus expositis stabat, scalisque paratis. « E Columella nel capo xvit. dell'ottavo Li-» bro, e Giuven. nell'ottavo verso della San tira V.

Nulla crepido vacat? nusquam pons? etc. » Perchè il Satirico per additar un marcia-» piedi si serve nella Satira III. della voce " greca proseucha: Ede ubi consistas, in n qua te quaero proseucha. La supplico ann cora istruirmi se la voce irreis sia bene " supplita con la voce Fistuleis, e in somma " dirmi con tutta libertà il suo rispettabil pa-" rere sopra tutta la spiegazione da me data " all' Iscrizione, facendomi pregio d'essere " ammaestrato dalla sua vasta erudizione. " Le chiedo perdono del mio ardimento, e " con profondo ossequio mi raffermo. " Venezia 9 agosto 1760.

( Carta inserita nella Lettera ).

, Novus Thesaurus Veterum Inscriptionum " ec. del Muratori p. 475. 2. Parmae, e Bo-, naventura Angelo et schedis Farnesianis " hunc lapidem ita suppleri posse censeo.

> NuMINI AVGVST In EgNATIVS ABSYRTVS Italia VIR ET AVGVSTAL Is VIAM LAPIDE TVRBINAT E . FORO AD PORT Am RAV ET in CREPIDINE . . . . CASTELLA POSVIT PORT Am mARMORIBVS STATuis . . . IVEIS ET SALIENTIBUS ORNAVIT D. S. P.

- " Idest de pecunia sua, ut alibi monui. Salien-" tes sunt aquae per tabulas emissae. Coete-,, rum schedae Farnesianae buc habent pro " MINI AFG. C. MINIFS AFGESTALIS, Inter Do-, nianas retulit Gosius.
  - " Quest' Iscrizione potrebbe esser letta cosi.

NUMINI AVGUSTI EGNATIVS ABSYRTVS ILLLI VIR ET AVGVSTALIS VIAM LAPIDVE TVRBINATO a FORO AD PORTam restauRAVIT in CREPIDINE favii CASTELLA POSVIT PORT am mARMORIBVS STATus 6aTVLEIS ET SALIENTIBUS ORNAVIT D. S. P.

" Se nella quarta linea si legga Turbinato si " può spiegare, che fu restaurata con sassi " rotondi, quali sono i sassi rotolati dai fiu-" mi che non sono quadrati, nè lisci, ma in " certo modo ottusamente appuntati. Non mi " farei però mallevadore che questa fosse la " vera lezione della lapida. " In Crepidine Castella posuit. Si denominan vano castelli alcuni ricettacoli negli aquedotti, dai quali a tutte le giravolte dei canali sotterranoi l'acqua si divideva per once e dita cer vivo, aut specu, aut er fiktuliti aquam recipiebant. Ex specu, citò da
nu canal sotterrano. Coloro che sopraintendevano a questa sorte di castelli erano
detti Castellarj. Due iscrizioni son rapportate dal dottissimo sig. march, Giovanni Poleni nelle une eruditissime annotasioni all'Opera De Aqueductibus di Frontino. La prima alla pgs. 12.

D. M.
TIMBRAEO . AVG. L.
CASTELLARIO
AOVAE MARCIAE

" La seconda alla pag. 201.

D. M.
CLEMENTI. CAESA
RVM NN. SERVO
CASTELLARIO
AQVAE CLAVDIAE

" Data dal Grutero, dal Fabbretti, e dal Pi-" gnoria. Nella nona linea si potrebbe sup-

» plire la voce tronca sezza sostituendo all' s n corrosa la r'con la voce FISTFLEIS per le » quali fistole o cannoni si conduceva l'acqua n ai luoghi destinati, e queste si facevano o n di piombo, qui rivo vel castello induun-n tur, ai quali si applicano le fistole. Est aun tem calix ( Front. art, 16.) modulus aen neus qui rivo vel castello induitur, huic n fistulae applicantur. Nella stessa linea ho " supplito col verbo reparavit credendo su-» perflua e malamente letta la congiunzione » er, nelle cui veci porrei rr, ultima sillaba » del verbo reparavit, perché mancherebbe " la notizia dell'operazione fatta nella strada, n non potendosi supporre che da Egnazio sia » stata aperta e introdotta a suo talento in » una città piena di abitazioni una strada " nuova, la quale non vi fosse prima, che " andasse dal foro alla porta della città. "

II. « Bendo grasie sensa fine alla somma heningnità di V. S. Illustrissima per le erudite , sosservazioni, che si è degnata di fare sopra , l' Inscrisione riferita dal Muratori. Io non , aveva le Iscrisioni antiche del Doni per , far confronto di quella data dal Muratori , con l'altra del Doni, la quale è molto più , corretta. (1) Sopra due sole cose mi per-

(1) Il Doni la riporta così:

... FAIRI . AFGYST
... MYHATIYS . AFSYSTYS .
... FIR . ET . A YGYSTAL
... CFM . LAPIDE . THABINAT
... FORO . AD . PORT
... STRAYIT . CREPIDIN
... CASTELLA . POST . PORT
... MARMOREYS . STATP
... FLEIS . ET . SALIENTIEYS
... ORNAFIT D. P. S.

E dice di averla cavata dalle epigrafi di Benedetto Ramberti: Io ho un esemplare di queste epigrafi copiate di mano del chiariss. Giandomenico Bettoli, e vi si dice: Parmae in s. Michaele de arcu imperfectum corroso lapide:

... COMISI NYCIST...

... MYNATES APSIATE...
... FIR 3T AFCESTALI...
... IM LADIDA. TEBINAT...
... ORO AD FORTAM...
... STRAFIT CAPPIDISE
... CASTELLA FOUTT FORTAS
... MARMODIDES STATE...
... L'PIRIS ET MALERTIPES
ORNAFIT D. P. S.

" metta, che faccia riflesso. Il passo di Se-. neca: quis crederet jacentem supra crepi-, dinem Marium ec. mi sembra doversi in-, tendere che Mario abitava e stanziava so-" pra le spiaggie di Cartagine desolata scri-", vendo Vellejo Paterculo (Lib. 2. p. 19) ,, che inopem vitam in tugurio ruinarum car-" thaginensium toleravit. Il verbo jacere si-" gnilica qualche volta stare, dimorare, oltre lo stare pendente, o disteso. Perció non resto " persuaso che crepido significhi mai un luo-" go di pietra più alto del pavimento a lato " le strade, ma bensi una sponda del mare " o sopra d'un fiume. Tal è il senso di que-,, sta voce adoperata da Varrone (de Re Ru-" baidos v. 492. n

L'altra rillessione mi cade sopra la voce "fistuleis della quale non trovo esempio che " sia adoperata aggettivamente, vedendo che .. Columella nel cap. 8. del libro vn. adone-, ra il derivativo fistulosus. n

« lo però produco queste mie considera-" zioni con quella riverenza, che ho per la " somma erudizione di V. S. Illustrissima, a .. cui desidero perfetta salute, e mi do l'ono-, re di raffermarmi con profondo rispetto. " Venezia 23 Agosto 1760. »

Ivi pag. 307 - e cioè - e ciò. - pag. 309 colonn. 2.

Nell' Archivio Notarile esiste il Testamento di Fortunio Spira, lo lessi e comincia: Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo nono. 2. indicione. Die vero quartadecima mensis martii. Perchè li giorni di questo mondo sono tagliatevi e nulla dal tempo corrose non sono

brevissimi . . . però io Fortunio Spira nobile Viterbense ho terminato mentre che mi attrovo sano della mente . . . Lascio quel loco che m' attrovo alle Gambarare con tutte l' habentie et pertinentie ad Anzoleta Nicolosi mia arlevata da me come carissima fiola . . . e la instituisce erede universale lasciandole anche i beni di Venezia. Poi dice, Voglio et ordino che li ducati mile che io mandai a investir a Roma sopra le gabelle a x per cento in mano del magn. M. Latino Spira mio fratello e li Pallavisini banchieri siano goduti per ditto M. Latino mio fratello in vita sua e dapoi la sua morte vadino nelli nostri nepoti ex altero fratre: . . . Commissarii mei et esequutori del cadavere. Dalla Cronaca Gradeniga poi si ha che quell'Anzoleta era Angela Gabrini q. Gre gorio moglie di Zuanne Nicolosi q. Nicolò.

> Ivi p. 317. insc. 38. LXXXI. - LXXXXI. - p. 320. col. 1. linea 31.

Dal Volume IV, non ancora pubblicato, delle Vite de Letterati Friulani del Liruti, a pag. 360 abbiamo che Giandaniello Caprileo Udinese era Cancelliere ducale di Giammatteo Bembo duca e Governatore del Regno di Cipro quando l' anno 1561 sulla Piazza di Famagosta ebbe occasione di vedere quell' arca sepolcrale che il Bembo suddetto volle far credere di Venere per la iscrizione ch' esso vi fece intagliare in fronte in lettere supposte Fenicie. Del che ci conservò notizia Germano Vecchi concittadino ed amicissimo del Caprileo nella sua Nemesi mihi pag. 300. tom. 1 Anecdot. Forojul. Qui chiaramente si vede chil sepolero di Venere, e che le lettere in

La sostanza di queste due Lettere fu inserita dallo stesso Michele Lazzari autore a pag. 106 e seg, della Lettera di Damisto che ho riportata al num. 7. delle Opere di esso Lazzari. Ivi ripete la inscrizione che qui illustro cavata dal Muratori, e più correttamente dal Doni, e le altre due D. M. TIMBRAEO . . . e D. M. CLEMENTI; dice che CREPIDINES qui significa sponda, e che ristrizis è addiettivo significante cose formate da cannelle, giusta il parere del Moffei, del quale ricorda la Lettera 19 agosto 1760 a lui scritta Ma a me pare che quel ristrizis non sia aggettivo, ma sostantivo invece di ristriis, non altrimenti che nelle antiche lapidi si legga DE BETTIEIS, DE TESCIEIS, DE CORSEIS invece di BETTIS, TYSCIS, CORSIS, Su di che veggasi l'ortografia del Cellario p. 10. ediz. Comin. 1763. È in questa medesima Inscrizione abbiamo esempio di simili licenze o mutazioni in макмо-RESPS DET MARMORIEN'S.

cose reali dell'antichità, ma immaginazione ed esecuzione di Giammatteo Bembo.

Ivi p. 530. col. 2. linea 27. Ferrari - Ferrara.

Vengo assicurato dal nobile uomo Marco Magno che in questa chiesa di S. Maria Nova esisteva la seguente epigrafe. FINCENTIFS TRIPO-VICH MERCATOR HONORATYS fatta porre da Nadalino suo figliuolo. Vincenzo mori circa 1788; Nadalino nel 1802,

NELLA CHIESA DI S. MARIA DELL' ORTO

Vol. n. p. 225. col. 1. linea 2.

All' altare di s. Lorenzo Giustiniani sotto un' antica pittura che lo rappresentava si leggeva : B. DHFRENTIPS IFSTINIANTS PRIMES PA-TRIARCA PENETIARYM DIE FILI LANYARII MCCCCLY. dell'opere del Zancarolo. HIBRONTAITS A SANCTA CRYCE P. MDXXY. È riferita a pag. 29 del Libro: Summorum Sanctiss. pontificum ec. de B. Lau. Justiniani vita testimonia. (Ven. 1630 4.) Viensi così a scoprire una pittura del Santacroce che forse più non csiste, e che probabilmente era collocata sull'altare del Santo in luogo della palla famosa dipinta dal Pordenone, che fu pur tolta da di là e posta fra' quadri dell' Accademia di Belle Arti.

Ivi p. 248. col. 2.

Il mio amico e colto uomo sig. Giacomo Capitanio Vice delegato in Treviso nella bella sua Collezione di cose Veneziane conserva molti atti originali ed importanti del Congresso di Munster, nel quale splendidissima figura fece Alvise Contarini. Ha la ducale di Commissione, e la relazione ch'egli ne fece al Senato; ha le lettere originali direttegli dall'Imperatore, dal Re di Francia, dal Re di Polonia, dalla Regina Cristina, le quali assai dicono intorno alla bravura di lui uomo veramente celebre in Diplomazia. Interessanti sono pur quelle autografe scrittegli dal Cardinal Mazzarini e dai l'lenipotenziarii ch' erano al Congresso di Francia e di Spagna. Fra questi atti sono a notarsi alcune proteste degli Ambasciatori di Francia e del Nunzio Pontificio, che pure negli autografi conserva il sig. Capitanio.

Ton. III.

Ivi p. 308. colonna 7.

Di Basilio Zancarolo aveva già scritto un articolo Giangiuscope Liruti nel volume ry dei letterati Friulani; volume, che come ho detto altra volta è sotto il torchio, e di cui in breve tempo si spera il divulgamento per opera dell'amico mio sig. Pietro Oliva del Turco. Sebbene a p. 510 di quella stampa lo si registri tra' Friulani, non credo però che vi stia a proposito, giacche egli era nativo della Canea, come he detto, e com' egli stesso s'indica nell' opere Cydonius; e questo Cidonio non è cognome di lui (come male suppone il Liruti p. 511. colonna 1.) ma è il paese dove nacque. Nondimeno si può perdonare a quel biografo questa licensa, trattandosi che il Zancarolo dimorò lungo tempo Canonico di Cividale, e che si occupò delle antichità di quel sito. Si noti che la vita di s. Ermagora ha il luogo della stampa, il nome, e l'anno, come ho già indicato al num. 8.

Ivi. p. 508. col. 2.

Giuseppe Pasquali nostro concittadino ed amatore de' libri rari italiani fece ristampare nel gennaio 1830 in soli dodici esemplari la Novelletta inserita da Carlo Zancarolo nel libro di Monsignor Giovio de' Pesci Romani da me indicato al num. 6. dell'opere di Carlo.

Ivi p. 315, col. prima e seconda-

Due elegie di Paolo Ramusio giureconsulto il vecchio inedite, l' una diretta ad Angelo Fedele l'altra a Cassandra Fedele letterata nostra celebre figlia di lui, stavano mss. in uno stampato esemplare della Orazione latina detta da Cassandra l' anno 1487 nel Ginnasio Patavino in laude di Bertuccio Lamberti canonico di Concordia. Questo esemplare era posseduto dall'ab. Giuseppe Gennari celebre palavino, come da una delle sue lettere mss. (Vedi a p. 41. 42. dell'opuscolo Vita di Cassandra Fedele scritta da Maria Petrettini Corcirese. Venezia 1814. stamp. Pinelli. 8.) Paolo Ramusio poi è ricordato anche nel libro Foenix D. Petri Thomasii Ravennatis, Venetiis, 1565 a p. 14.

Ivi pag. 521. in nota 8.

Il sig. Autonio Calafà di Cologna che bo sopra ricordato mi comunicò un breve arbore della famiglia Maccachiò di Cologna, cui spetta va Toma ris, che su moglie di Paolo Ra304, musio, l'ultimo della qual casa Maccachio si giovane si può con certezza aggiungere anche fu Bortolomio figlio di Giacomo q Bortolomio, epigrammi due. che nel suo testamento ordinò d'essere sepolto 1. In laude di Enrico III. che comincia: Si nel Duomo di Cologna, e che tutti i suoi beni stabili vadano alla Veneranda Scola di san Rocco di Venezia per-maritar donzelle.

#### Ivi 352, col. 1.

Giambatista Chiaramonti in una annotazione alle Lettere del canonico Paolo Gagliardi (Brescia 1765. 8. Vol. II. p. 515), stando a quanto gli scrissero il senator Pietro Gradenigo, e il padre Giuseppe Maria Bergantini, dice che il nostro Paolo Ramusio giovane dedico al doge Francesco Donato l'opuscolo di Giovita Rapicio: De liberis publice ad humanitatem informandis Liber. Venetiis MDLI. 4., e conghiettura poi che il Rapicio a richiesta dello stesso Ramusio che fu suo scolare, come abbiamo già veduto, scrivesse quell'Opuscolo che prescrive le regole per le nuove Scuole erette in esecuzione del Decreto del Senato Veneto 1551 23 marzo. Ma tanto il Chiaramonti, quanto il p. Germano Iacopo Gussago nella Vita del Rapicio (Vol. I. p. 225. Biblioteca Clarense 1820 ) shagliarono sulle altrui relazioni. Imperciocche esaminato da me l'Opuscolo del Rapicio suddetto, che abbiamo fralle miscellanee della Marciana, non vi si riscontra nė sul frontispizio, nė nella dedicazione al doge Donato alcuna traccia del nome di Paolo Ramusio, e non lo si deduce ne anche da qualche eircostanza che lo potesse far creder lui e non altri inserita nella dedicazione stessa. Dunque sebbene sia probabile che il Ramusio ne fosse l'editore, attesa la grande amicizia che tra lo scolare e il maestro passava, pur la cosa non é certa. In secondo luogo il Rapicio non compose quel Libretto appositamente per quella circostanza, cioè della instituzione delle Venete Scuole nei Sestieri della Città; imperciocche stando alle parole della dedicazione al Donato, vedesi che era già molto tempo che il Rapicio aveva dettato quel Libro, e avealo dettato per far piacere ad una Città sua amica; ( jampridem ad amicam sibi civitatem magno et ingenio et arte conscripsit ); e che essendo poi capitato fralle mani dell'editore, e vedendolo utile in questa nuova circostanza, prese la cura di farlo stampare, poichè l'autore modesto non l'aveva mai voluto pubblicar per l'ad-

tua futa diu incolument te Henrice tuentur ¿ e sta a pag. 41. del libretto: Compositioni volgari e latine fatte da diversi nella venuta in Venetia di Henrico III. in 12. senz'anno, ma che è il 1574.

II. In lande di Pier Fidenzio Glottochrisio, che comincia Felix e vena manat cui divite carmen. e sta nel libro: Glottochrysii Petri Fidentii Iunctaei Montaenanensis ad Marcum Autonium Venerium patritium Venetum ac praetorem patavinum dignissimum versus panegyrici. Patavii 1552. A Paolo Ramusio dedico Tommaso Giunti stampatos re il Testamento del sullodato Rapicio: 10vitae Rapicii Brixiani Testamentum. Venetiis MDLII. x. Cal. iunii conditum, e in questa dedicazione il Giunti ricorda come il Ramusio fu nelle scienze instituito dal Rapicio. come lo scolare laudò in funere il suo maestro, e come quegli aveva intenzione di pubblicare gli scritti di questo illustre precettore. Notisi, che vi sono due edizioni similissime di quel Testamento in 6.to ambidue contemporanee, per quanto pare, eseguite l'una in Venezia dal Giunti, l'altra in Germania, che tale la si riconosce dalla qualità dei caratteri e dalla carta; e forse è di Basilea. Stanno ambedue nella Marciana. Il p. Gussago nella Vita del Rapicio ebbe occasione di ricordare con molta lode più volte tanto Giambatista Ramusio padre, quanto il figliuolo Paolo. Vedi specialmente le pag. 175. 178. 207. 225. 232. 238. Vol. I. Bibl. Clarense. Chiari. 1820.

#### Ivi p. 535. col. prima.

Ultimamente fu rammentato Paolo Ramusio il giovane a p. 9. dell' Opuscolo: La Giardiniera Suonatrice, ossia illustrazione di un antico sepolero. Lettera del n. h. Girolamo Asquini (Verona. Bisesti 1850. 4.). L'Asquini attesta di aver vedute alcune Lettere originali del Ramusio dirette a Cursio Collore-do letterato friulano, e conservate nell'archivio di quella nobilissima famiglia nel suo Castello di Colloredo nel Friuli. Da queste Lettere apparisce che alcune Lapidi antiche, e quella che era già a Torcello, ed ora nella nostra Marciana di I. Ocio Patrocco, furono ottenute dal Fraile Opere bensi di Paolo Ramusio il Ramusio in dono dal suddetto Curzio Collore-

do; la qual lapide fu ultimamente illustrata e correttamente trascritta (1) dal chiariss. Gio· NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI vanni dottor Labus nella Lettera a me diretta intorno ad una antica Inscrizione scopertasi in Venezia nel mese di agosto apccexxx. (Venezia pel Picotti, in 8.vo fig. ).

#### Ivi pag. 536. celonna 2.

Giambatista Leoni ha una Lettera indirizzata a Girolamo Ramusio, il giovane da Roma del 5 novembre 1588, nella quale si congratula della sua elezione a Segretario di Pregadi (Ve-di Lettere familiari del Leoni. Venezia 1592.

#### Ivi p. 341. Inscriz. 112.

Io credo che Giovanni Pellicano senatore di Roma nominato in questa Inscrizione, già marito di Antonia de Vico, di famiglia proveniente da Urbino sia quel desso di cui fa un elogio il marchese Buonaccorsi a p. 364 del libro Antichità ed eccellenza del protonotariato dicendo, che Giovanni Pellicani Maceratese essendo nelle scienze legali considerato come l'oracolo del suo tempo, mentre visse nel con-jugato sostenne le cariche più cospicue di toga, e fralle altre il Senatoriato Capitolino in Roma l'anno 1585; che rimasto libero dai legami matrimoniali intraprese la prelatura col Protonotariato sopranumerario dei Partecipanti, e colla Prefettura dell' Annona sopra tutti i do-minii di santa Chiesa, e proseguilla col governo dell' Umbria e della Romagna esercitato col titolo di l'residente l'anno 1587; che nel pon-tificato di Sisto V fatico molto in servigio della sede Apostolica, e riformó gli Statuti di Ascoli e di Avignone per comando Pontificio; che finalmente degno di venir sublimato a dignità maggiori, essendo in età d'anni 76 morì il primo gennajo 1604, leggendosi lo elogio delle sue esimie virtudi nella Basilica Liberiana (Fabbri Girolamo. Effemeride sacra et istorica di Ravenna - ivi 1675, pag. 269, e vedi anche il Galletti (Inscript. Romanae. Romae extantes. Vol. II. pag. XL. num. 79.

#### Vol. I. p. 43. Inscriz. 16.

Un Lodovico Leffio studiava nel Seminario di san Marco diretto dai padri di Somasca, ed ha una epopeja, e un dialogismus in morte di Vincenzo Marchetti, Vedi Componimenti dell'Accademia Cacciatrice ec. in morte del sig. Vincenzo Marchetti uno degli Accademici. Venezia 1607. 4. Questo Lesso è certamente il segretario dell' Accademia; quegli che con errore di stampa chiamasi Lesfio a pag. 33 del-le Accademie Veneziane di Michele Battagia, (Venezia 1826, 8.) ove della Cacciatrice ra-

#### Ivi p. 74. Inscriz. 129.

Fommaso Chersa nel suo Commentario degl'illustri Toscani stati in diversi tempi a Ragusa (Padova 1828. 8.) a pag. 1. rammenta uno della casa Quartegiani Lucchese, cui spetta l'epigrafe. Quest' è Filippo de' Diversi dei Quartegiani dottore nelle arti, il quale fino dal 1434 trovavasi in Venezia quando sollecitato dai Ragusei si reco cola ad aprirvi una Scuola di lettere. Scrisse un'Opera intitolata Situs, aedificiorum, politiae, et laudabilium consuetudinum civitatis Rhacusii descriptio confecta A. D. 1440. di cui il Chersa da l'estratto e un saggio della scolastica latinità del suo autore. Ma non piacendogli forse i Ragusei, e pia-cendogli più i Veneziani, fra i quali prosperava in istudio ed in danaro, torno a Venezia, dove l'anno 1444 scrisse una supplicazione ai Lucchesi, pregandoli che lor piacesse di restituirlo nel possesso dei beni avitì, e de' diritti di cit-

#### Ivi p. 80. col. 1.

Di Aurelio Grazia trovo un Sonetto a p. 77. della Lettura di Girolamo Ruscelli sopra un Sonetto del Marchese della Terza. Venezia 1552. 4. Sta con altri in laude di donna Ma-

(1) Si dice correttamente perchè tale non l'ha nemmeno il nob. sig. Asquini, sebhene dica d'averla copiata egli stesso netta dagli errori de' precedenti copisti. In fatti leggesi ocivs non ocurs, dice iructos non iructo. Dopo donarit vi è rt, ch' è ommesso dal sig. Asquini, e la parola non è ESCAE, ma ESCE senza dittongo.

Pozzo 1553. 8.

#### Ivi p. 86. col. 1. linea 6.

Il P. M. Paolo Celotti è registrato negli scrittori Friulani da Giangiuseppe Liruti a p. 564. 365, del Vol. IV, ch'è sotto il torchio, e si riporta la epigrafe che ho illustrata. Ivi parlasi eziandio di un più vecchio Paolo Celotti.

#### Ivi p. 92, colonna 1.

Ho detto che il Governo Veneto per un tratto di politica sospese la esecuzione dell'epigra-fe che aveva decretata in onore di Fra Paolo. La cosa è più chiara dal seguente passo della Relazione inedita di Roma fatta nel Senato nostro alli 22 novembre 1623 da Rainieri Zeno ( Codice Marciano num. xxxi. classe xi. pag. 678). Dice dunque lo Zeno, che il Papa dieo70), Dice dunque to Zeno, cue il rapa ate-de chiari segni d'alterazione per avviso per-venutogli, che qui si trattasse di eriggere una inserizione a Mastro Paulo in memoria del fedel servizio longamente prestato a Vostra Serenità, parlando in ciò tanto sensatamente, quanto se si trattasse di materia importantissima, passandosene poco men che alle comminazioni se da questo disegno non si desi-

ria d'Aragona marchesa del Vasto (1). Aurelio nunc questa poco rilevante facenda per conciera figliuolo di Nicolò q. Luigi, del qual Nic- tiarsi con questa dimostrazione di compiacencolò siccome letterato ho parlato in questa In- za l'animo della Santità sua, già che quello scrizione. Egli ha anche Rime nel Libro sesto non si vuole viva nelle pietre giverà nei nostri delle Rime di diversi. Venezia al segno del annali con minor rischio che dall' edacità del tempo resti consummato.

Intorno poi al Sarpi aggiungero che è degno d'essere qui ricordato un non comune Opuscolo il quale, sebbene parli principalmente d' altro personaggio, pure una gran parte è in elogio del nostro Sarpi. S'intitola: Elogio di Giulio Arrighetti Fiorentino LIX. Generale dell' Ordine de' Servi di Maria Fondatore del Collegio di san Giuseppe di Bologna detto da Luigi Bentivegni del medesimo ordine nella occasione di celebrarsi la prima Centenaria della Fondazione di detto Collegio (In Bologna pel Sassi. 1783. 4.). Il Sarpi sulle traccie del Foscarini e più del Griselini e del Micanzio nella Vita che ne scrisse viene considerato soltanto come filosofo e matematico insigne, e come anatomico, perchė l' Arrighetti in quelle facoltà soltanto se lo aveva scelto a maestro. Vi si parla poi incidentemente di molti distinti letterati dell'Ordine, e fra' Veneziani sono ricordati Fulgenzio Micanzio, Andrea Ziani, Paulo Albertini, Raffaello Maffei. = Il nobil signor Antonio Papadopoli, culto uomo e protettore dei letterati ha fatto eseguire in questi ultimi mesi dell'anno 1832 dal valentissimo scultore Giovanni Ferrari il busto in marmo rappresentante l' effigie di fra Paolo, lavoro degnissimo di lode e per la finitezza con cui è steva, onde non si può se non lodare la pru- condotto, e per le grandi somiglianze she ha dente deliberazione presa d'internettere pro quella testa col ritratto a olio che abbianio nel-

(1) Per erudizione bibliografica a cui interessasse ho osservato delle varietà in alcuni esemplari di questa edizione dalla pag. 74 sino alla fine. In alcuni più copiosi i sonetti sono distribuiti cost: 1. di Pietro Aretino, 2. di Girolamo Ferlito, 3. di Francesco Sansovino, A. di Domenico Venier. 5. di Bernardino Daniello, 6. di Girolamo Fenaruolo. Marco Silvio, 8. di Girolamo Mutio. 9. di Anton Giacomo Corso. 10. di Girolamo Parabosco, 11. di Giambatista Trincheri, 12. di Nicolò Eugenico, 13. di Giovan Giacomo Bal-bi, 14. di Remigio Fiorentino, 15. di Scipione Ammirato, 16. di Filippo Zaffiri, 17. di Bernardino Tomitano. 18. di Decio Bello Buono. 19. di Vettore Fenaruolo, 20. di Aurelio Gratia, 21. di Cesare de Cesari, 22. di Giacomo Zane, 25. di Girolamo Ruscelli; poi la tavola degli errori che chiude il libro.

In altri esemplari poi meno copiosi i sonetti inseriti sono soltanto i seguenti, 1. di Pietro Aretino, 2. di Girolamo Ferlito, 3. di Francesco Sansovino, 4. di Domenico Veniero, 5. di Bernardino Daniello, 6. di Girolumo Fenaruolo, 7. di Marco Silvio. 8 di Filippo Zaffiri. 9. di Bernardino Tomitano, 10. di Giacomo Zane, 11. di Vettore Fenaruolo, 12. di Auretio Gratia, 13. di Cesare de Cesari. 14. di Decio Bello Buono, 15. di Girolamo Ruscelli; e poi l'errata. Alcuni esemplari poi mancano affatto delli Sonctti, e chiudono

coll' errata.

creduto comunemente il più somigliante che esista. Il signor Papadopoli ha fatto dono del modello in gesso di questo busto al celebre storico sig. Botta, il quale sta occupandosi nello scrivere la Vita del Sarpi, al quale oggetto il l'apadopoli stesso è intento a fornirlo degli occorrenti materiali = Nella erudita Opera del Consigliere Aulico, presidente dell' I. R. Tri-bunale di Appello di Milano sig. Mazzetti inti-tolata Cenni Storici sulle antiche Reluzioni tra le città di Cremona e di Trento (Milano 1831. 8) a p. 97 in nota veggo ricordata un' Opera inedita in confutazione della Storia del Concilio scritta dal nostro Sarpi, ed è in otto volumi in foglio intitolata: Osservazioni di Bernardo Flori sopra l'Historia del Concilio Tridentino scritta da Pietro Soave Polano. = 11 chiariss. sig. A. Bianchi Giovini di Capolago partecipa al chiar. sig. Bortolomeo Gamba, che la Tipografia Elvetica ha in pensiere di dare tutte le Opere del Sarsi, cominciando dalla Storia del Concilio Tridentino in un volume in 8 vo compatto come le edizioni del Passigli di Firenze. Il sig. Giovini pensa di dividere il testo per libri e paragrafi come ha usato il Courayer. Nelle annotazioni un diligente e giudizioso confronto con quella del Pallavicino e il confronto di ambedue coi monumenti del Concilio Tridentino pubblicati da Iodocus Leplat. Delle note del Courayer ommesse tutte le tcologiche, e varie delle critiche o satiriche che comincia. L'eccessivo freddo, termina che non sono pericolose a' lettori cattolici, e perniciose per la storia del Sarpi, conservate le altre massime le istoriche che sono testimonj di quanto lo storico dice, e finalmente riportati, dove occorra, i canoni degli altri Concilii generali che o confermano o sono in approssimazione con quelli del Sinodo Tridentino. = Il padre Giovanni degli Agostini in una nota di suo pugno nella Cronaca cittadinesca dei Gradenigo, art. Canale, dice: 1648. Un bastardo di Casa Canal Veneziana scrisse molte Opere politiche, tra le quali l'Opinione come debba governarsi la Repubblica di Venezia falsamente attribuita al p. Paolo Sarpi. = Finalmente dirò, che parecchie Lettere autografe di Fra Paolo dirette al vescovo che fu di Belluno Luigi Lollino girarono in questi ulti- sce alcuni periodi di Lettere o scritte di mano mi anni per varie mani. Avendone io stesso di Fra Paolo, oppur con indizii e prove (dice dagli originali potuto copiare sei, per gentile egli) riconosciute per sue, dirette a Francesco

la Marciana, attribuito a Leandro da Ponte, e ce Delegato di Padova; la seconda appo il sig. Bartolommeo Gamba; la terza nella Marciana, la quarta appo il conte Marcantonio Corniani ; la quinta e la sesta nella Marciana. E per non mostrare ignoranza diro che il benemerito illustratore delle patrie storie conte Domenico Almoro Tiepulo possede un manuscritto di Lettere familiari intitolato: Copia di Lettere di fra Paolo Servita Veneziano, Consultore et I heologo primario della Repubblica di Venezia scritte al signor Antonio Foscarini ambasciatore per la detta Repubblica appresso il re di Francia, et anco ad un certo Rossi francese, nelli anni 1608, 1609 e 1610. Il Codice è cartaceo in foglio piccolo di pagine 146 numerate. Comincia: Per l'altro Corriero V. E. haverà inteso, termina con una lettera latina Vale. Venetiis 17 augusti 1610, e colla tavola delle lettere. La copia sembra fatta dopo la metà del secolo xvii. Le lettere non serbano alcu n ordine di data, e sono senza indirizzo alcuno, da Venezia però, all'infuori di una che è datata da Padova 10 Maggio 1610. Ventuna son dirette a un personaggio cui si dà il titolo di Eccellenza, diecisette a uno che ha quello di Signoria, quattro poi non lianno alcu-na indicazione. Nel principio del codice avvi un quinternetto cartaceo che contiene la copia di quattro lettere e di un frammento di lettera poste per ordine di epoca, le quali già sono inserite nella copia suddetta. Questo quinternetto saranno svegliati più, e veramente. In tutte le lettere sono 42, cioè nove dell'anno 1608, diecinove del 1609, e quattordici del 1610. Dirò primieramente essere certo che il frontispizio ossia il titolo di questo codice è di diversa mano da quella che ba copiate tutte le 42 lettere, ed è di quella stessa mano che aveva cominciato a copiare le quattro lettere per ordine di data, e che vi ha fatto alcuni cambiamenti, interpolazioni, e molti nota bene con interlineamenti a' passi non favorevoli a' cattolici. Dirò in secondo luogo che questo codice è copia o in tutto o in parte di uno che è rammentato dal Cardinal Pallavicino. Questo Cardinale nel capo 2. pagina cento, ediz. 1792 vol. 1. della Introduzione alla storia del Concilio di Trento riferisce alcuni periodi di Lettere o scritte di mano permiesso dei possessori, le fo qui di pubblico Castrino Ugonotto; e afferma che furono comu-dito; avvertendo che quand' to l' ho trascrit- nicate da fubberto Ubaldini Nunsio allora in te erano, la prima presso il nobilisig. Roner Vi- Parigi a Paolo V, il quale di suo pugno feco

tale memoria veduta dal Pallavicino. Ora i pez- stato; e che fu poscia riconosciuto innocente) zi che questo Cardinale riporta, cavati dalle era negli anni 1607-8-9- e una parte del 1610 lettere suddette del 16 marzo 1610; 8 giugno in Francia quale ambasciatore della Repubbli-1610 (detto nella Storia 13 aprile 1611) e 2 ca, e a lui ponno essere state dirette queste epidicembre pur 1610, corrispondono a puntino con que' pezzi che nel Codice Tiepolo stanno a p. 118 tergo, 121, e 139; notar dovendosi che il seguente pezzo della lettera 16 marzo 1610 ove parla del Giustiniani nuovo ambasciatore in Francia, Egli procurerà haver conversazione con Cusaubono e con il signor Castrino, è ripetuto nella lettera fralle stampate nella Storia Araana di F. Paolo (Venezia 1803) num. cxx a pag. 470, ma con una parola aggiunta che non è nell'esemplare citato dal Paliavicino, nè nel Codice Tiepolo, dicendosi : Egli procurerà di haver conversazione con Protestanti con Causobono e con il signor \*\* (s' intende Castrine, che nel Godice Tiepolo s' indica colle sigle S. C.).

Ma non è così facile sciogliere il dubbio se queste lettere siano veramente da Fra Paolo scritte, oppur da qualcun altro che abbia voluto far comparire Fra Paolo poco meno che eretico. E il dubbio cresce se si osservi che nelle lettere dirette a quello cui si dà il titolo di Eccellenza si parla di Fra Paolo sempre in terza persona, e che in terza persona se ne parla talvolta in quelle dirette a Vostra Signoria. Imperciocché voglio bene che qualche istante si usi di farlo anche in terza persona parlando di se stessi ad un altro, ma non è solito di farlo sempre, e farlo più volte in una stessa epistola. Il Fontanini nella succitata Storia Arcana, a togliere questa obbiezione dice che l'astuto Fra Paolo per non urtar negli agguati nello scrivere le lettere si serviva d' altra mano, e talora nel corpo stesso delle lettere egli fingeva che parlasse una terza persona diversa da lui che le dettava, cioè a dire Fra Fulgenzio che le scriveva. (Storia Arcana p. 41. ). Ma io non trovo in alcun sito di queste lettere che il Sarpi dica di avere stabilito di scrivere in terza persona parlando anche di se stesso; e trovo solo che aveva risoluto di non iscrivere di suo pugno: Fra Pavolo ha trovato questo temperamento di non scrivergli di man sua ad alcuno eretico ( Lett. 16. ottobre 1609) e in quella 5. gennaio 1610: Fra Pavolo ha preso il partito di non scrivere ad alcuno eretico di sua mano, come pure aveva concertato di scrivere in cifra ( Lettera 23 de-

stole, sebbene per entro alcune di esse si parli in terza persona di un signor Foscarino che probabilmente sarà un altro dello stesso cognome, com'e d'altra parte certo che di quel Francese Rossi, cui si dicon dirette varie di queste lettere, non si fa menzione in nessun luoco di quelle indirizzate all'ambasciatore ; e non si rileva punto che sieno ad esso Rossi piuttosto che ad un altro dirette quelle intitolate Vostra Signoria. È certo dal confronto fattone che le cose dette in queste lettere miss. combinano con quelle che sono riportate nelle lettere a stampa si latine che italiane a Fra Paolo attribuite. Ma d'altra banda è certissimo che quando pure originalmente fossero del Sarpi o fossero di Fulgenzio in nome di lui (del qual Fulgenzio in tutte queste lettere si conserva altissimo silenzio), o finalmente fossero in origine dettate in lingua latina, poi tradotte in francese, poscia in italiano o tutte o parte, è certissimo, dico, che la scrittura non è di un Veneziano, ma di un forestiere. Vi si legge Badovere per Badoero (p. 10. t.) Mocenigo, Foscarino, Contarino senza l'articolo il e invece di Foscarini . Contarini (p. 5. t. 36. 76.). Fra Pavolo, invece di Paolo, o Paulo, si dice sempre, tranne in due o Bagiando (p. 185. 121. t. 130.). Bagio (p. 59. t.).
Bagiando (p. 185.). Bagiamani (p. 55. t.).
per bascio, basciando, basciamani che così Fra Paolo scriveva colla sc, come da altre lettere che qui sotto riportero copiate da me sopra gli originali. Foscherini per Foscarini (p. 89.). Barbarico per Barbarigo (p. 89.). Priuoli (p. 8. 86. t. ) per Priuli : Vi si aggiugne questi modi di dire: Io non credo che mai si possa haverlo benevolo per la sua natura compliciosa . . . Perchè essendo obbligato d' andare a referire il tutto, è fatto balzone a portare quello che non vuol dire (p. 27. e 27. t.)... In qualunque modo come segui la concordia che gli ecclesiastici hanno voluto disguisare ( p. 86. t.), Di più, in una lettera o dicembre 1608 ricordando la fuga da Venezia di Pierantonio Ribetti Arcidiacono nostro, lo si dice malamente Rubetti, e non Ribetti , ciò che Fra Paolo doveva sapere , siccome colui che lo conosceva di persona e avevano scritto insieme il Trattato dell' Intercembre 1608). In generale però egli è certo detto. Tutto ciò fa vedere chiaramente che chi che Antonio Foscarini (quello stesso che fu poi scriveva non conosceva come si pronunciassero strangolato in Venezia nel 1622 come reo di i cognomi Veneziani, e le parole usate nello

stentare che sono originariamente del Sarpi dole la manoqueste lettere, bisognerà dire che grandissima libertà si prese il copiatore o il traduttore, o chi volle far comparire il Sarpi per un eretico; libertà che anche dal seguente passo della lettera 4 marso 1608 (p. 103. t.). apparisse: Imperciocche era detto in origine: lo credo che il Re d'Inghilterra sii mal servito, e che molti di suoi e non solo cotesti s'intendano con Spagna, e il correttore, cioè quello che scrisse il titolo del codice fece: Io credo che il Re d' Inghilterra sii mal servito e che non solo questi ministri ma molti de' suoi intimi s' intendano con Spagna. Cosicché conchiudendo io pongo a mazzo queste lettere inedite con quelle già stam-pate italiane, delle quali il Foscarini dietro maturo esame ha deciso: Che niuna legge di buona critica permette il riconoscerle per sincere (p. 98. nota 267. Letter. Veneziana).

Lettere inedite di fra Paolo Sarni a Monsignor Luigi Lollin.

Ill.mo et B. et R.mo Mons.e Pron mio Colen.

Ho sentito piacer grandissimo che il P. Ful-gentio babbi servito V. S. Illma conforme al suo debito et mio desiderio, et mi ritruovo molto ubligato per li favori che s'è degnata farli to unigato per il atori con se degiana sarii a mia contemplatione, quali abenche simo molti non mi ritirano dal supplicarla per altri nuovi: poiche in quest'anno il convento nostro di costi è fatto statione di molti amici mei, persone che per molte loro buone qualità sono meritevoli della gratia et servitù sua. Vengono al presente portatori di questa il p. fra Leone di Verona, et il p. fra Guilielmo di Vinetia quali faranno benissimo noto le sue virtù senza ch'io le narri, supplico V. S. Illma favorirli della sua gratia in qualche parte ancora acció veggano essergli grata la servità mia. Credo che havera sentito piacere della eletione del N. Ni-colò Moresini in Savio di Terra-ferma seben non se gli aggiongie nuovo ornamento, poichè di molto tempo inanzi è Savio anco di regione celeste. S'intende il viaggio della S.ta di N. S. il qual mi fa molto rallegrare, dovendo attrae-re qua V. S. Illma' la quale desidero personal-

scrivere da Fra Paolo; e se pur si volesse so- il che sperando faro fine a questa mia bascian-

Di Venetia il 23 aprile 1598.

Divotias. Serv. Fr. Paulo di Venetia.

Ill.mo et R.mo Mons, Siz, mio Coll.º

Hoggi ho visitato Mons, di Valenza, et ritrovatolo tanto memore di V. S. Illustr. et Rever. che quantunque io bavessi dissegnato dono le prime parole di complimento fare in primo luogo le raccomandationi sue, egli nondimeno mi ha prevenuto col dimandarmi dello stato suo et commemorare la dolcissima conversatione. che quando era in Venetia tenne con lei, et comandarmi che nella prima lettera le basciassi la mano. Questo Signore si ritruova inchiodato d'un piede in maniera che in modo alcuno non nuò servirsone, sicchè li conviene essere immobile, con dissegno di provare se la medicina delli fangbi fosse per portarli qualche giovamento, poi trasferirsi a Venetia per viver quivi, quando non possi muovendosi, almeno portato. La necessità che ha di star fermo, lo fa studiare perpetuamente. Ho ricevuto molto gusto dalla sua visita, credo che parimente V. S. Illustr. et Rever. havera grato intendere di lui, et mi darà occasione di bavere qualche raggionamento suo. Il P. Fulgentio che si ritruova qui per passare a Fiorenza persevera nell'intentione di rivedere cotesti monti, et far riverenza a V. S. Illustr. Del Padre mio G. Antonio non crede faccia bisogno dubitare, ma quando saremo al Natale jo faro un rinfrescamento. Son per trattenermi in Padova qualche giorno et aspetto Lettere di Lei, alla quale con ogni bumiltà bascio la mano.

Padova il 26 Luglio 1500.

Di V. S. Ill. et Rever.

Divotise. Serv. F. Paolo di Venetia.

III.

Ill.me et Rev.me Mons. prone mio oss.me

Come le annotationi di H. Stefano sono apmente servire qualche giorno in questa città, presso le Pirronice et sopra quelle solamente

non mi servirebbono essendo in quello con Math. le cose che mi si rendono oscure. Di mi commendo alquanti giovani di Leida vo-lendo c'havessero relatione a Lipsio quale Scili che hanno toccato qualche cosa banno bal- 1603. butito, questo è il primo che ne scriva. Resta bene qualche cosa da fare alla perfettione nondimeno l' huomo et l'opera sono degni di eterna memoria ne credo che se V. S. Illma consumerà qualche giorno legendolo sarà perduto. Nessuna produttione dei savii è più naturale secondo la dottrina di Socrate nel Convitto quanto se si fanno ex philosophia, perilche possiamo dire mai essere stato in Collegio in tanta perfettione essendo oltre quelli di Terraferma nella mano del Conseglio il sig. Nicolò Contarini, et il sig. Pietro Duodo, onde se si farà il solito Carnevale sarà come quel di Plutharco convivium sapientum. Il freddo qui essendo stato acutissimo già 4 giorni si è rallentato, e non ci è speranza che presto debbia succedere l'istesso costi Io non peteva manco legere che le spetie delli caratteri s'aggiaciavano prima che giongiere alla vista. Hora si può vivere · bascio la mano di V. S. Illma . a quale prego Dio N. S. che doni ogni felicità.

Di Venetia il 20 genaro 1603.

Aff. Servo F. Paulo di Venetia.

IV.

Illmo et Rmo Mons, padrone mio colen.

Venendo costa il P. Bacc. Dominico da Udine, a cui V. Sig. Illma' ha fatto gratia dell' audienza de Agori, ho voluto accompagnarlo con questa mia per non tralasciar occasione alcuna che si mi presenti di farle riverenza. Qui siamo più nel verno che mai, et sepolti nella nebbia, onde le visite librarie dormono, io mi trattengo a leggere Plutarco di Jaces Amiot che mi pare prù bello di Plutbarco stesso, et mi doglio che non sii tradotto talmente da un Italiano, siamo in un gran mancamento senza quel libro, l'altro giorno feci un poco di comparatione con l' Italiano del Gandino, et col latino ch' abbia-

mo, così lontani da questo, come la notte dal giorno. Si vede bene che il tradur non e solo Lipio pur l'altre giorno parlai con un Bamin-go che uni considero fredde le opere composte trasformato nell'ingegno dell'auttore. Mi viene doppo che egli s'è composto co l'. Giesutii, et detto per certo che alla fiera prossima baveredetto per certo che alla fiera prossima havere-mo l'Eusebio di Scaligero, purche una cosa fattasi tardo desiderare riesca all'espettatione. Prime et Lelio a Terentio. Ma quel Gilberto lo resto pregando Dio N. S. per la prosperita Anglese non fa professione di scrivere eruditadi V. S. Illma et Rma, alla quale con riverenmente, ma cose sode Della Calamita tutti quel- za bascio le mani. Di Venetia il 1. febraro

Di V. S. Illma et Rma

Aff.º Serv. F. Paulo di Vinetia.

V.

Alla ricevuta di quella di V. S. Illma' delli a io feci il debito ufficio con li signori Savi Moresini et Mulla, quali ritrovai, et facili a ricevere la informazione et pronti ad adoperarsi conforme al desiderio suo. È certo cosa maravigliosa che cotesta città vogli da Lei altro che quanto si può fare. Quantunque andassero con solennissima ambascieria a Roma non sono per ottenere altro, che quanto ella ottenera con una semplice Lettera. Il tutto è richiedere cose fattibili, et servar il precetto Evangelico nel fabbricare la Torre. Intendo da tutti li capi, che se cotesti Gentiluomini dimanderanno di andar a Roma, non diranno cosa grata al Collegio, onde mi pare che debbia star sicuro. Ho differito il rispondere alla sudetta sua, aspettando narrarli qualche cosa di risoluto; ma dovendo partire per Padova non ho voluto prolungar

De re litteraria; è venuto il Catalogo, dove mi par vedere poco di buono. Scaligero et Lipsio dormono. Casaubono ha mandato fuori cinque scrittori Historiae Augustae, et quelle Vite delli piccoli historici et ultimi. Un tal Mesingero manda un Thesaurus Polyglottus linguarum 400, numero molto terribile a quello che il libro è in 8.º Credo al Proverbio: Parturient montes ec. et qui faccio fine, et con riverenza le bacio

Venezia 24 marzo 1603.

Di V. S. Illma et Revdma

Aff Serv. F. Paulo di Vinetia.

#### Illmo e Rmo Mons.e padrone mio colen.

Sarà così tarda questa mia risposta alla let-tera gratissima di V. S. III ma delli 3 come se venisse d'India. Delli 10 giorni primi non ne ho colpa, che tanto stette a venirmi in mano, della dilatione seguente me n' accuso, poiche parte le mie occupationi parte la negligenza m' hanno ridotto a questo giorno. Alla peti-tione sua mi dicono che Hua et Huet in francese significa il Nibio . latine Milvus . qual uccello sebene in altre provincie della Francia è nominato Milan, in Normandia però si chiama vulgarmente Huet con tutto che ambi dua li nomi per tutto siino ugualmente intesi. Veramente li puti hebbero molta ragione . perche vedere un Domenicano in pulpito con le braccia levate et allargate siche scuopra il petto bianco et le ale della cappa negregianti è vedere un nib-bio quando in aria con le ali larghe pare star fermo. Ma che sforzata sopranominatione è quella che meriti esser chiamato Nibbio chi non SANCTI NOBILIPM LYCENSIPM. prova quel che propone, se non ci è qualche particolare ragione per quale il Nibbio si compari al peccato originale. Haverà intesa la persecutione eccitata contro il Cardinale Baronio per l'ultimo Tomo delli Annali suoi, non so come farà a sostenere con tanta potenza l'opinione sua, o se vorrà moderarla come li riuscirà con honore, sino al presente par che perseveri in diffendere quanto ha detto, in tutti li muodi lo veggo in travaglio. Se riuscisse papa come è stato vicino, sarebbe libero ipso jure, siccome anco sarebbe esente di scrivere il rimanente delli annali. Crederò che V. S. Illma haverà veduto l'ultima et perfetissima opera di Lipsio et haverà considerato la dedicatione della sua penna all' imagine della B. V. anathema ben degno del dedicatore, ma non appeso con utilità del mondo, venendo nei privati di quelle belle opere che la penna se fosse in mano dell'autore alla giornata opererebbe. Aspetteremo, poiche nonpiù da lui, da quegli altri valent'huomini alcuna cosa bella per questa fiera. In questo mentre io resto pregando Dio per la conservatione di V. S. Ill ma alla quale perfine bascio la mano.

Di Venetia il 28 Marzo 1606.

Devotiss. Serv. F. Paulo di Vinetia

Tox. III.

Aggiungo la seguente dal Codice Tiepolo, onde s'abbia un saggio anche di queste ( è a pag. 55 ) senza direzione.

Il Signor Nicolò Contarini ed io habbiamo pensato per far più oscura la nostra cifra che alli nomi proprii nostri li quali saranno li Rossi (cattolici) già convenuti s'aggiunga ad libitum come dicendo Cesare Giustiniano ( Re di Francia ) o Pavolo Parulani : la qual famiglia sara come una nulla. Hora se bisognera per oscurar più nella stessa lettera si variera, et hora si dira Terzi (Savoja) come per essempio Moresini, hora Terzi Quirini. Tanto m'occorre dirli per questa seconda e gli bagio le mani. Di Venetia li 25 decembre 1608.

#### Ivi pag. 96. col. 2. in fine.

La medaglia spettante a' Lucchesi, che io non vidi trovo coll' epoca così indicata nelle Cronache cittadinesche: = nisnonturs co-LYMNA RECTOR 1651. CONFRATERNITAS FYLTYS

#### NELLA CHIESA DI SANTA MARINA.

#### Vol. I. p. 542, Vol. II. p. 459.

Relativamente a Batista Egnazio, nome celebre, abbiamo anche i seguenti Documenti nel Vol. xxvi. de' Diarii del Sanuto p. 82, 85, 86, 87. 96. 99.

n Adi 4 ottobre 1518 a hore 21 nel audito-n rio a S. Marco in Terra Nova dove si lezeva n greco, e Raphael Regio leze in humanita pu-n blice publico stipendio : fo fato uno principio n per lezer greco di pre Baptista Egnatio prior n dil hospedaleto di san Marco, et homo docto n in umanita, et questo perche do altri prima " avia lecto se dia poi tutti balotar in pregadi a n la lectura grecha justa la parte presa in loco n del Reverendo Muxuro che morse a Roma-» Fece una oratione de laudibus scientiarum et n mostro elegantia vi fu lorator dil re christian nissimo domino Zuan Pino et lo e.... c. " Domenego trivixam proc., c. Francesco Bran gadin consier e molti patricii

" Adi 8. detto. In l'auditorio Vetor Fausto n fece uno principio a lezer in grecho et fece » una oration monstro gran memoria et cogni-» tion di scientie (lexe Orpheo de Argonaun tis ) vi fu l'orator de Franza et quel di Fe-» rara c. Alvise da Molin proc., tre consieri c. 512

» ditorio .

" Luca Trum, c. Francesco Bragadim e c. An-" tonio da Mulla, do Savii dil consejo c Zorzi " Pixani dotor cavallier, e c. Marin Zorzi do-" tor, tre savii di terraferma g. Piero Contari " ni, c. Justinian Morexini, e c. Marco Fosca-" ri. c. Andrea Badoer el cavallier, c. Cabriel " Moro el cavallier, g. Francesco Donado el " cavallier, e tuti questi doctori, c. Sebastiam " Foscarini leze in philosophia, ç. Andrea Mo-" zenigo, ç. Hieronimo da cha Tajapiera, ç. "Marco Antonio Venier, g. Nicolo Tiepolo,

g. Zuam "Baxadona, g. Hieronimo Polani,

g. Lorenzo Venier, g. Nicolo da Ponte, et al-" tri patricii tra i quali io Marin Sanudo et " molti di pregadi, vi fu D. Raphael Regio " lector publico in humanita et assa altri che " hanno piacer de scientia et si porto benissi-" mo concludendo per meriti se dia dar que-" sta lectura. E zovene, ma non ha fato altro " che studiar, e vol far questa experientia li " sia dato latin o greco, versi o prosa a far et n sia dato questo instesso tema a chi si voglia » si quello fara lui non sara piu docto non li n sia da dicta lectura. Non vi fu d. pre babti-» sta Eguatio a dita letione qual etiam lui vol " la dicta lectura et eri lexe l'oration di De-» mostene grecha contra Midia.

n ctura grecha et lezera quanto vora la Signon ria senza alcun premio, e continuando si con gnoscera le archimie de altri n (1). NELLA CHIESA DI SAN PROVOLO. Vol. III. p. 115, inscriz. t.

» Egnatio continuo el lezer in grecho in lau-

« Adi 16. detto. Vene in colegio pre baptista " Egnazio a dir non vol esser balotato a la le-

Nel Museo Correr abbiamo medaglia in argento con un santo Vescovo alla drina, ed una iscrizione incisa al rovescio = CONSECRATIO ECC. D. PROCELI PENETLAREM PERACTA AN. MICCACELL. DIE XXX. APRILIS.

Ivi p. 116. linea prima. SAN SEVERO correggi - SAN PROVOLO

#### NELLA CHIESA DI S. SEVERO

Vol. III. p. 105. lin. 15. Cornaro - Corraro – lin. 14 in nota dal secolo – del secolo

#### Ivi p. 104, col. 1.

Lo stocco d'argento dorato che il pontefice Alessandro VIII. mando in dono al doge Francesco Morosini si conserva oggidi nella Fabbricieria di san Marco cogli altri preziosissimi oggetti che formano già parte del famoso Tesoro di san Marco. Essi fra poco verranno collocati nello stesso luogo di prima ridotto per cura dei signori Fabbricieri assai decoroso. Di questo stocco fa menzione anche il Meschinello p. 55. Vol. II. Chiesa Ducale.

" Adi 9. detto. Da poi disnar pre baptista Ivi p. 101. col. 2. lin. 19 traccia - taccia -lin. 27 non posso - si ommetta qui qui

### NELLA CHIESA DI SAN ZACCARIA Vol. II. p. 108.

Domenico Bozzoni figlio di Giuseppe per avere scritto il Libro intitolato: Il Silentio di san Zaccaria snodato fu posto in prigione. Cosi dalla Cronaca cittadinesca Gradenigo. E

(1) S'intende di Vettor Fausto. In fatti in quel di cadeva la ballottazione, e a p. 99 si legge: Tei balota tre posti a la lectura grecha videlical Constantin Paleoctipo greco, Vetor Paus sto Venoto, et Zuam Ilector Pirigotele, et rimase Vetor Fausto doctor Veneto — e non v' entra punto Batista Egnazio = E alla seguente pag. 100. si vede che la ballottazione fu cosi = Die 16 octobris in Rogatis. Infrascripti secerunt se scribi ad probam lecture grece loco q. D. Marci Musuri. # (segno che indica che rimase) Victor Faustus doctor Civis Venetus Originarius grece et latine lingue peritus - 121 (di si) - 20 (contrarii ) - Costantinus Paleocapus grecus Cretensis ofert se exponere ordinariam lectionem latine et grece denique gramaticam speculativam, et positivam dareque imitationes gramaticas solentibus, latina legere minime vult eo quod ab homine greco non egent Veneti lectionibus latinia — 36 (ài s) 115 (contratii) — Ioannes Hector Maria Lascari co-gnominatus Pirgoeles — 100 (ài s) — 120 (contratii). Questo Etrore Lascari en figlio di Pirgoele scultor che attra a Padova, notivin già pubblicata dal cavalier Morelli, che lu il primo ad approfittare di questi Diarii, tesoro di erudizione.

sarà stato certamente per la stampa dei Privitegi che furono poi lacerati dalla maggior parte delle copie.

#### Ivi pag. 115. inscriz. 6.

Intanto che Flaminio Cornaro altamente dolevasi, che le monache di san Zaccaria avessero distratta gran parte del Corpo di san Pancrazio, quelli di Montecchiari, cui fu donata da esse, giubilavano dell'acquisto, e imprime-vano il libro: Componimenti poetici per la solenne traslazione delle insigni Reliquie di san Pancrazio da farsi in Montecchiaro a' x111. di maggio del MDCCXII. consecrati al merito delle illustriss. e reverendiss. Monache di san Zaccaria di Venezia. In Brescia MDCCXII. dalle stampe di Marco Vendramino. 8. di pagine 87. colla figura in rame del cavaliere S. Pancrazio.

#### Ivi p. 124 e 441.

Aggiungerò qui altre opere del Vittoria che si scopersero dopo la pubblicazione di questo secondo Volume.

- 1. Due Statue di marmo grandi, rappresentan-ti l'una S. Andaza, l'altra S. Paolo, ambe fatture di Alessandro Vittoria, di cui in una resta il fragmento del nonie, furono levate dalla Scuola che fu della Misericordia, e trasportate nella vicina Chiesa dello stesso nome per cura del chiariss. e benemeritiss. abate monsig. Canonico Pietro dottor Pianton I. R. Censore.
- a. Busto in terra cotta rappresentante il patrizio Pietro Zeno, sta in casa Zeno a' Frari, e sperasi che per dono del nobil possessore abbia a passare a decorar le pareti del nostro Seminario. Ha il nome dello scultore.
- 3. Busto in marmo di Lorenzo Cappello Senatore, stava in casa Cappello a santa Maria Formosa, comperato nel 1830 da monsignor Canonico Moschini, e da esso regalato alla città di Trento. Se ne diede una Relazione dietro le dotte parole del chiariss. nostro professore nell'I. R. Accademia delle Belle Arti Luigi Zandomeneghi nel Messaggier Tirolese, in data di Trento ai 6 di dicembre 1850, e se ne riprodusse la notizia nella nostra Gazzetta privilegiata, ad onore eziandio dell' illustre Donatore.
- 4 Statue due di uomini in marmo in casa Rezzonico a san Barnaba col nome dell'autore Vittoria. Sembra che servissero già mia delle Belle Arti di Venezia si osserva

come prigioni a sostenere l'architrave di qualche focolare. Ora sono collocate ai lati della porta grande nella sala superiore, sostenendo l'una il globo celeste, l'altra il terrestre.

Ivi p. 132, in nota.

Dalli Diarii di Marino Sanuto (Vol. xxvgt. pag. 473) si rileva, che adi do settembre 1519 l'Attissimo poeta ottien privilegio di poter far stampare un'Opera sua in versi intitolata Antenorea, ed un' altra Varia, pure in versi volgari. Non mi consta che siasene poi eseguita la stampa.

#### Ivi pag. 168. inscr. 65. 66.

Una nota mss. di pugno di Tommaso Temanza ad un esemplare che vidi del libro di Girolamo Zanetti: Dell' origine di alcune arti principali appresso i Viniziani (Venezia 1758. 4. a pag. 92 dice = Anno 864. Orso Partecipazio mandò a donare all'imperadore d'Oriente XII. campane. Vedi Sabellico p. 59, Quindi si scorge che alla metà del Secolo IX. in Venezia era in fiore l'arte fusoria. L'anno 1350 fu gittata una campana di bronzo pel campanile delle Monache di san Zaccaria di Venezia. Il diametro in bocca era piedi tre, ed era alta piedi due et un oncia. Sulla periferia di essa campana v' era in caratteri comunemente detti getici la seguente Inscrizione: OPFS NICOLAL DE FENETIIS FECIT ANNO MCCCXXX. FACTA FFIT A LAFDE E ONORE .... SOR MARCESINA DA MESTO BADISSA FIERI FECIT. Vedi Zibaldon primo lettera N. Nel 1354 un tal Vicenzo gettò campana di bronzo pel campanile di san Salvatore di Venezia del peso di libbre 2141. Vedi Cronaca di san Salvatore di Francesco de Gratia p. 72. Nel corso di queste Inscrizioni ne vedremo più antiche del 1350 spettanti a campane.

NELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO Vol. III. p. 59. linea 22. col. 1. Hieronymum - Hieronymam

NELLA CHIESA DI SANT'ELENA

Vol. III. p. 354. linea 53.

Nella sala delle pitture antiche dell' Accade-

un'ancona in numerosi comparti con nel cestre la Vergine, ed ai lati alcuni Sonti e Sonte; nell'alto Cristo in eroce e gli Evangelisti, en el basamento alcuni fatti della Vita di sont Elena. Così sta descritta a p. 16 della Soulta 1852, es i aggiunge che proviene dalla soppressa Chiesa di sont Elena in Isola; e la siatribuisca e al un pittore Michael Ondo. Quest' è per altro un errore, giacche, sobbene alquanto perdute sieno le prime lettere, nondimeno l'ultime son chiarissime, e vi si legge sutenza Marta ... ... osola! 7. e. cioà Michael Mattei da Bologna Face; del qual pittore vegi si l'altra di Consolita e l'Orlanda. Siecome poi fiscanti pintone de la consolita da Bologna face; del qual pittore vegi illa di Ulivoranti Ciustiniani, di cui parlo il numero 7 a p. 565, e che ebbe a moglie Lucia Morestin. L'epoca perfettamente risponde a il tempi del pittore Mattei e del Giustiniani.

Ivi p. 554. lin. 17. u — fu Ivi p. 561. col. 1. lin. 11. caratterici — caratteri Ivi p. 579 col. 2 lin. 20. amplissisimo — amplissimo

#### Ivi p. 404. col. 2.

Ho detto che Giovanni Soranzo con Marco Manolesso procurarono d'indurre Boemondo Tiepolo congiurato ad umiliarsi al Doge e alla Signoria. E all'incontro dove ho parlato della congiura (Vol. 111. p. 32) ho detto che Giovanni Soranzo, e Maiteo Manolesso procurarono d' indurre il Tiepolo ad umiliarsi non al Doge, ma alla Signoria. Correggendomi ora dico, che il nome del Manolesso è veramente Matteo e non Marco. Matteo infatti lo chiamano le Genealogie di Marco Barbaro, lo chiama la Cronaca mss. attribuita a Daniele Barbaro che più esattamente ha descritto l' avvenimento, lo chiama il Caroldo altro mss. cronista, lo chiama il Tentori a p. 55. del noto suo opuscolo. E Marco soltanto lo dice il Sanuto (p. 591) dietro una cronaca antica latina, della quale un brano egli riporta. Quanto poi alla distinzione che ha il Tentori, da cui io ho tratto, (p. 33) di presentarsi non al Doge, ma alla Signoria, non la troyo negli storici suddetti, nè in altri, e tutti dicono che si procurava d'indurlo ad umiliarsi al doge e al dominio.

NELLA CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE.
Vol. III. p. 420. lin. 5. mio marito – suo marito
Ivi p. 445. col. 2. lin. 24. alte – altre
— p. 445. col. 2. lin. 22. aggiungerie – aggiungeria
— p. 445. col. 1. lin. 25. cfe — che

— р. 461. col. 1. lin. 26. a Milano, si ommetta. — р. 472. с. рокенрун с — с. рокенрум с

#### Ivi p. 430, Inscrizione 23.

Avendo potuto in quest'anno 1853 mese di luglio vedere di nuovo alcune delle inscrizioni che tuttora giacciono nel pavimento, ho letto questa che io aveva copiata dal Codice Palferiano.

QVI.IACE.LA.N.MARIETA.LONGO.Q. FRANCESCIIO.Q.N.H.LORENZO.RTA ZACHARIA.BRVM.VICENZO.TON SVO.MARITO.PER.LORO.ET SVI.HEREDI.F.

M D L IIII . A DI

M D L MI . A D

ed è appiedi del terzo altare entrando dalla porta maggiore a parte dritta. Avvi lo stemma Longo e 20m, ch'e uno scudo partito in due, nel primo pumo un Leone rampante, e nel secondo il pesce Tonno. La lapied dice Bavi ivece di Bavxi, che tale era il cognome apparente dal Testamento di Marietta.

Ivi p. 465. dopo il num. 59. Appiedi del secondo altare a destra entrando in Chiesa lessi anche questa:

Æ.Æ
F:B:
CINERES
OBYT.XI.IVL
MDCCLVIH

e la seguente ch' è scritta in nero sullo specchio del primo pilastro a destra della porta laterale:

OFFERTA | PER ACCOMODAR | QVESTA CHIESA.

la quale fu eseguita dopo la soppressione del Convento allorché quel prete che ho indicato a p. 418. linea 11. vi fece dei ristauri. Ivi p. 465. Inscr. 41.

La Grande Confraternita di san Rocco andava ogn' anno a' 15 di agosto processionalmente alla visita di questa Scola, od Oratorio.

NELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO

Vol. III. p. 160.

Alle opere di Luigi Giusti e di Francesca Mannoni sua Moglie si aggiungano due Sonetti nel faustissimo giorno in cui a nome della S. R. M. dil Marca Teressa Regina d'Ungheria ec. prende il possesso (di Milano) S. E. il signor 10n Ferdimando conta d' Abenspere, ec., e riceve il solenne giuramento ec. Il primo Sonetto è della Manzoni e comincia: Donana, in cui da l'eccelsa austriaca Gente. Il secondo è del Giusti, e comincia: Cede l'egra Natura, ove un profondo. (In Milano per Giuseppe Richino Malatesta. 1741, fol. volante).

Ivi p. 183. col. 2. dopo la linea 17-

Nel Museo Correr ai conserva Codice membranaceo in , del secolo XV. contenente una raccolta di poesie latine di Pietro Lazzaroni in laude della serenissima Catterina Cornoro regima di Cipro. Comincia un' epistola: Oggitanti mihi tune regiae dipaniatis. Ne darò più estesa informasione quando accaderà di parlare sulla tomba della regina di Cipro.

NELLA CHIESA DI S. ZACCARIA

Vol. II. p. 154.

Intorno alla famiglia Caretto abbismo il libro curioso seguente. A. M. D. C. Seric d'attestati che rimurcano i requisiti del sacerdote D. Erroscesco Cippico, nobile di Trau, obbate titodato di s. Nocco, protonotario apostolico, in età d'anni treatasette, supplicante con la scorsona di vacante vaccovato di Macaresa. In Venezia MIDCEXXX. appresso Iseppo Lovisa. I, Di Coriolano si dice che per quattro anni come sopraecomito trovassi presente alle guerre dei Veneziani il n'sia contra Ottomano principe dei Veneziani il n'sia contra Ottomano principe dei Uruchi, e che (come ho già detto) a petizione di Marcantonio Morosini ambasciatore appo il duxa di Borgogna descrisse i fatti del capitan

generale Pietro Mocenigo. Si aggiunge che Coriolano fabbricò a sus spese un ridotto, o palazzo nel campo grande a san Pietro di Trau su d'un suo terreno ove si potessero ricoverare i lavoratori e albre genti dalle incursioni nemiche; il qual ridotto circondò di mura, fosse, sbarre, travate, ed altro aguisa di fortezza; e ciò fu tra il 1470, e 1480 in cui una ducale al conte di Trau se leggi alla fedeltà del Cippico verso la repubblica. Esiste nel Castelvecchio nella riviera di Trau la seguente epigrafe.

> CORIOLANYS CEPIO PETRI FILIYS SYB FOELICISSIMO IMPERATORE PETRO MOCENICO PRAEBECTYS TRIBEMIS EX MANYBIIS ASIATICIS RANG YILLAM ARDIFICAYIT MCCCCLEXXI

ivi p. 141. linea 1. col. 1.

TPR. D. ET BOIS - TPR. D. ETHOIS, cioè Hectoris.

NELLE GIUNTE A QUESTO III VOLUME

p. 484. colonn. 2. dopo la linea 29. si aggiunga: Ivi p. 160. Alle cpere ec.

Ivi p. 495. col. 2, dopo l'ultima linea nella chi esa della CELESTIA

Nella villa di san Paolo poco lungi do Odeco, lucgo ch' era giá della famiglia Mauruti da Tolenimo, poscia giuridiatione de' comi Gahrieli, ed oggi in parte de' signori Papadopoli avvi lateralmente ad un portone che mette nel Palazzo Papadopoli uno stenima in pietra avente nello seudo un leone in piedi colla spada nella destra tampa; e sotto vi si legge in caratteri semigotici.

ARMA. MAGNIPICI. AC
STRENFI. CAISTOFONI
DE TOLENTERO. ARMO
RFM. CAPITANEF (cosi) M
CCCC. LIII: EI<sup>8</sup>Q<sup>3</sup>FXOIS (ejusque uxoris)

Ve desi che questo stemma fu posto un anno dono che la Repubblica volendo riconoscere i meriti di esso Cristoforo insigne suo condottiere e del valoroso guerriero Nicoló suo padre concessegli in feudo i castelli e contado di Aviano, di s. Paolo, e di s. Giorgio, i quali furono già di ragione del patriarcato di Aquileja — Vedi Palladio. St. Friul. p 33. anno 1452.

E giacchè parlando della casa Gabrieli qui stanno a proposito, riportero due epigrafi che sono nella chiesa di detta villa di san Paolo, in relazione a quanto si è detto nel volum. IlI, p. p. 205. e seg.

1. Nel presbiterio sul suolo. COMITIS ZA-CHARIAE | GABRIELI | ET | SVORVM HAE-REDVM | ANNO DNI MDGCXIL

2. Nel mezzo della chiesa. ANGRLVS, MA-RIA | E. PATRITIA. GABRIELIVM. GENTE VLTIMVS SVPERSTES | MAXVMIS. AC. VLTIMVS SVPERSTES | MAXVMIS. AC. DIFFICILLIMIS. REIP. MVNERIBVS | SAN-CTE. ET. PRAECLARE FVNCTVS | HIC. CTE. ET. PRAECLARE FUNCTUS | HIC OTIVM. CVM. DIGNITATE. CONIVEGENS OB.VITAE, INTEGRITATEM, IN. DEVM. | PIE-TATEM | MORVM, SVAVITATEM, ET. EF-FVSAM, IN. OMNES | SED. PRAESERTIM. IN PAVPERES, LIBERALITATEM | NVLII. IVS | PATER. POTIVS. OVAM. DOMINVS. FVIT. | IN. PACE. OVIESCIT. | OBIT. V. IOVS. DECEMB. MOCCCV. | AETATIS, SVAE LXXIII. | LAPIDEM. HVNC, HAEREDES, EX. ASSE | AD. MEMORIAM, EIVS. PERENNAN-DAM | MOERENTES. ET. GRATI | P. C.

Angelo Maria Gabriel p. v. le cui lodi abbastanza dalla veridica epigrafe appariscono, fu uno degli ultimi Inquisitori di Stato della Veneta Repubblica. Il Maggior Consiglio assecondando le ricerche del generale in capo dell'armata Francese in Italia, il quale attribuiva ai tre Veneti Inquisitori le uccisioni che de francesi si facevano in Terraferma, decreto nel 4 maggio 1797 che Angelo Maria Gabriel, Agostino Barbarigo, e Catterin Cornaro Inquisitori di Stato fossero immediatamente arrestati e po sti sotto militare custodia in una delle Isole del Circondario delle Lagune nostre; perlochè furon collocati in quella di s. Giorgio in Alga. Si ordino pure che gli Avvogadori di Comun ne facessero processo; dal quale in seguito risultó la loro innucenza, sebbene non potessero andare esenti dalla gravissima taccia di essere stati indolenti nell'esercizio del loro ministero sopra gli esteri o i sudditi perturbatori deila tranfurono i conjugi nob. Giorgio Corner p. v. ed altri esemplari; e il non leggervisi espressioni Annunciata figlia del Pio Luogo della Pietà. che possano far credere l'autore partigiano

Ivi p. 483, colonna 1. dopo la linea 36 nella Chiesa della Centosa.

Anche il Botta nel T. 4. della Storia d'Italia in continuazione di quella del Guicciardini alla pag. 587. anno 1628 dopo avere mostrata insussistente l'accusa del Daru che la Congiura di Ossuna sia stata immaginata tiene per certo che falsamente sia stato attribuito il libro del Governo de Veneziani, (ossia la Relazione della Repub. Veneziana che va sotto il nome di Francesco dalla Torre ambasciatore) ad un Cavaliere Soranzo. Egli poi aggiunge essere verisimile che questo supposto parto del Cava-lier Soranzo sia fattura di qualche vile Veneziano che l'abbia scritto pagato dall'ambasciatore di Francia, o da qualcheduno della sua casa per far piacere a' nemici della repubblica e a chi ne voleva la sua rovina. E ciò il deduce anche da un passo del mss. che dice l'Avogadore in realtà è funzione puramente criminale ma è stimato più del Fiscale o del Procuratore del Re. Imperocché, dice il Buttase l'autorenon avesse indirizzato le parole ad un francese, avrebbe detto del procuratore del Re di Francia. Due copie presso la famiglia de'Conti Manin di quella Reluzione dopo le parole Procuratore del Re aggiungono nelle corti Sovrane. Ciò dunque giusta il Butta porterebbe a credere che l'opera il Governo de' V'eneziani ossia la Relazione del dalla Torre di cui si tratta, non solo non sia scrittura di un Cavaliere Soranzo, ma nemmeno del dalla Torre il quale era per la Casa d'Austria ambasciatore appo la Repubblica. In quanto a me, convenendo che l'Opera non sia del Soranzo, ma si scritta in un esemplare già posseduto da un Soranzo, avrei dubbio ad attribuirla ad un partigiano o ministro francese, piuttostochè al dalla Torre; giacche l'espressione che l'Avvo-gadore è stimato più del fiscale o del procuratore del re è generica, e s'intende di tutte le corti regnanti, le quali hanno un avvocato, o Procurator Regio, ossia fiscale; ne si può quindi intendere della sola Francia. E sebbene vi sia per entro qualche espressione che può eziandio essere disdicevole ad un ministro della casa d' Austria ( come quella che l' imperatore per castigar Waldestein dovette servirsi più di assassini, che di ministri) nondimeno la costante tradizione che l'opera sia del dalla Torre il cui nome si legge in quasi tutti gli esemquillità dello Stato. Gli eredi del Conte Gabriel plari; il non trovarsi nome di autore diverso in nemmeno della Francia, ma solo acerrimo nenico de' Veneziani, mi fa, nel dubbio, propondere a ritenerne autore il dalla Torre. In due miei esemplari non vi è l'aggiunta nelle Corri Sovrane; espressione che pare generalmente detta di tutte le corii regnanti in Europa.

Vol. III. p. 509. colonna prima, nella chiesa de Seavi

Il chiar, signor Bartolommeo Gamba mi comunico il parere del cli. Aurelio Bianchi Givnini di Cappdago intorno alla autenticità delle Lettere Sarpiane possedute dal Conte Tiepolo. Ecco un brano della lettera del Giovini al Gamba in data 6 luglio 1855.

" Dal nobil uomo sig. Conte Tiepolo m' è " stata trasmessa la graditissima sua 17 maggio " unitamente alla bella e giudiziosa scelta delle " Lettere Sarpiane che tosto mi diedi a legge-" re attentamente, e a rileggere ancora le altre " stampate nella Storia Arcana. Da prima ave-" va anch'io creduto sull'autorità del Foscarini ,, che queste ultime fossero probabilmente tra-" duzione, e interpolate e guaste dagli editori o » traduttori. Poi dopo più maturo esame e » confronto di queste ultime da Lei mandate-» mi, veggo che così non è. La dicitura è asso-» lutamente italiana, anzi Sarpiana. Nelle edite » e nelle inedite, s'incontrano le medesime fra-» si, i medesimi modi di dire, lo stesso giro di » periodi, la stessa forma di vestire il pensiero: » e vi si trovano certi frizzi, o maniere piccanti, » brevi, epigrammatiche, le quali è impossibile, » che sortano da una traduzione, peggio anco-» ra da una traduzione di traduzione. Poi il " Sarpi ha un linguaggio suo particolare quann to facile a conoscersi, altrettanto difficile ad " imitarsi, e l'uniformità di questo linguaggio " si trova nelle lettere e nelle sue opere. Non " v'ha però dubbio che l'edizione di Ginevra e , la ristampa nella Storia Arcana non sia in-», terpolata, mutilata, e malconcia orribilmente , un po'per malizia, e un po per imperizia degli , editori. Che siano interpolate, oltre a certe ripe-» tizioni fatte colle stesse parole e nella mede-» sima lettera che non sembra giusto di dover » attribuire a fra Paolo, ne abbiamo un buon » testimonio nel gesuita Pallavicino nell' intro-, duzione alla Storia del Concilio Tridentino

, (Tom. I. - ediz. di Faenza 1792) il quale " cita queste parole di Fra Paolo. Fra Paolo ".... procurerà aver conversazione con Ca-", saubono e con il signor Castrino, le quali " nelle lettere di Ginevra sono riferite così -" (Storia Arcana p. 470) Fra Paolo . . . . pro-" curerà aver conversazione con protestanti " con Casaubono e con il signor \*\*. La parola con " protestanti fu dunque aggiunta dallo Stam-", patore, perché se fosse stata nella lettera il ge-" suita non era cosi pazzo a ommetterla, men-" tre tutta l'accusa di eresia sta appunto in quel-" la parola. Al contrario quello stampatore non " ha saputo distinguere il nome di Castrino, e p vi ha lasciata una lacuna. Di lacune abbonda ,, tutta la stampa, perchè l'amanuense che tras-, se la copia di quelle lettere lascio in bianco " parole e linee intiere che non capiva bene, e " quella bestia di stampatore non si fece nessuno " scrupolo di stampare senza correggere questi ", vacui e senza neppure rettificare gli storpii che si trovano in grande abbondanza. Molti " di questi luoghi si possono facilmente ristau-" rare, ma non cosi dove mancano e parole e linee intiere e forse più.

Da tutto ciò, e da quello che si è detto di sopra si conchiuda di novoco che queste lettere, anche se veramente sono di Fra Paolo; nessuna prova fanno ch'egli fose in suo cuo protestante; giacchè quello che in esse v'è, e che potrebbe farlo sospettario tale, non è suo, ma fu inserito da cui interessava di vantare un uomo illustre di più del suo partito.

Un Ritratto di Fra Paolo Sarpi eseguito da Carletto Caliari esiste nella Galleria Sambonifacio a Verona. Vedi Guida di Verona del Co-

Persico. Parte II. pag. 3o. -

#### NEGLI INDICI

Vol. I. p. 398. Feliciano Giambattista si corregga Giambarnardo Vol. II. p. 447. Si aggiunga Bionoi Giuseppe 441.

p. 458. PAITONIO — CORTONIO.
p. 458. PAITONI Giambattista.
si corregga Jacopo.

Fine delle Giunte e Correzioni,

### GIUNTA ULTERIORE

#### NELLA CHIESA DI SANT'ELENA

# Vol. III. p. 354. linea 53.

La palla ordinata da Isabetta madre di fra Tommaso da Venesia è quella che vedevasi già in questa Chiesa alla sinistra dell'altar maggiore, e chi è descritta dallo Zanetti (Pittura Ven. p. 949. 492.). Era fattura di Lecopo Morazzone eseguita nel 1441, ed avea effigiati i Santi dalla testatrice ordinati.

# TAVOLA GENERALE

### DEI NOMI E GOGNOMI

#### CONTENUTI IN QUESTO TERZO VOLUME.

Note. Gl'indici dati particolarmente ad ogni chiesa indicano i nomi compresi soltanto nelle epigrafi, e qui ci sono moltistimi di quelli contenuti nelle illustrazioni, avvertendo che talvolta un nome e co-gnome stesso appartiene ad un diverso soggetto, come si potrà facilmente conoscere rintracciandole a suo luogo. Il numero è della pagina.

ALAMANNI Luigi 366, 367, 368 ALBANO (8.) 124 ABACO 269 ABATI (V. OLIVIERI) ABIOSO Lodovico 450 ABONDIO (8.) 124 ARRAMO Bortolomio 308: 300 Giorgio 399 ABSTRTUS (V. MUNATIUS) ACCENTS (di) Natale 249 ACCIAJUOLI Donato 322 ACRILLI Giambattista 437 ACRILLINO Alessandro 335 ACQUA (dall') Carlo 237 Gasparo 237 Acquaviva Andrea Matteo 367. Andrea 47 Anna (d') Ferdinando 405, 406 ADELAIDE di Savoja 402 Apot po Angelo 201 ADRIANO VI 325. 326, 330. 335 Aprilano imp. 126, 402 Arro Irenco 160 AGATOMERO Alessandro 43 AGAZZI Francesco 137 AGLIETTI Francesco 157. 279 AGOLANTI Bortolo 456. 458 Agostini Antonio 173 Gioranni 447. 451. 507. ec. AGOSTINO 417 AGOSTINO (3.) Asucom Giambattista 183 Agunt Lucrezia 160

AICARDO 354. 359 Tom. III.

ALBERISIO Filippo 27 Francesco 164, 420 Giammatteo 126, 165 Giovanni 164 Matteo 164. 165 Paolo 164 Pietro 164 ALBERTINI Francesco 230 Giusto 230. 237, 238 Paolo 230. 506 ALBERTIS Giovanni 23, 165 ALBERTO Patavino 138 ALBINI Camillo 134 Pasqua 134 Albino Giovanni 134 Jacopo Antonio :34. 365 Matteo 134 Pietro 134 ALBIZZI Antonio 464 ALBRIZZI Alessandro 257 Antonio 257 Carlo 243 Giambattista 243 257 Giuseppe 243, 257 Malfio 257 Stefano 257 famiglia 274
ALCAINI Elisabetta 239 Francesco 13g. 483 Gaetano 139 Giovanni 139 Giuseppe 137.

ALCAINI Sebastiano 137. 138. 139 483. 484. Varisco 139 ALCIATO Andrea 324 ALCIONIO Pietro 43 ALDO ( V. MANUZIO ) ALDRIGHETTI Aldrighetto 170 Antonio Luigi 170 famiglia 168 ALEANDRO Girolamo A ALEPPO Bartolommea 30 Domenico 354, 396, 398, 399, 412, 488
Martino 396. ALERIO (V. ALEPPO) ALESSANDRI Cesare 423 Innocente 424 Lucrezia 423 Marco 423 Vincenzo 423 ALESSANDRO (3-) 412 ALESSANDRO III. 270. 275 V. 90 VI. 21. 207. 354.375.417. VII. 103, 153, 495. VIII. 91, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 175, 485, 489, 512 ALESSANDRO di Russia 162 ALESSANDRO Strazarol 465 ALESSI (di) Francesco 244. Miehele Francesco 144 Giammaria 143 ALFIERI Vittorio 162 ALFONSO re 373 ALFONSO 1, 325, 376

| Alfonso II. 365.                    | Andreanni Giuseppe 169                     |                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IV. 266. 267.                       | Ouavie 119. 168. 169. 184.                 | Pietro 11                                               |
| ALIGHERI Dante 209. 216             | Anpossi 486                                | Paolo 448                                               |
| ALIPRANDI Petrina 138               | ANGELI Bonaventura 500                     | Anest Paolo 142                                         |
| ALLEGRI (di) Gabriele 145           | Gasphro 448                                | Anerino Pietro 49. 51. 211.<br>213. 214. 308. 310. 334. |
| famiglia 237                        | Lnigi 13. 14. 179. 271                     | 213. 214. 308. 310. 334.                                |
| ALLEMAGNA (di) Bernardo 358         | famiglia 448                               | 366, 367, 368, 369, 371,                                |
| ALLUGARA Lorenzo 158                | ( (veds LAZZANI)                           | 372. 435. 458. 461. 506.                                |
| ALMERICI Gianfrancesco 454          | Angelico Nicolò 134                        | (ved shuni)                                             |
| ALOGRIO Francesco 237               | ANGELIERI Antonio 129. 133                 | ABICCI Santo 176                                        |
| Giovanni )                          | Angelo (d') Batista 420                    | ARIGONE Francesco 248                                   |
| Matteo ) 237                        | Anna regina 206                            | Pietro 248                                              |
| Separtiano )                        | Anna (d') Martino 364                      | ARIMONDO Alvise 388                                     |
| Veneranda )                         | (vodi DANNA)                               | ARIOSTO Lodovico 212                                    |
| Troilo 102                          | Annibali Antonia 438 441                   | ARISTOTILE di Fiorav. 179                               |
| ALTISSIMO 513                       | Sinceone 438. 441                          | ARIZZI Francesco 176                                    |
| ALVAREZ Guerrero Alfonso 15         | Annoni (vedi panna)                        | Carlo 176                                               |
| ALVIANO (d') Bortolo 389            |                                            | ARMAGNAC (di) Giorgio 367 usq.                          |
| ALI:NO Francesco 149                | ANONIME 240. 251. 252. 259                 | 3 <sub>7</sub> 3                                        |
| Amaden Trodoro 187                  | Anselmo ebreo 88                           | Annani Alessandro 111. 494                              |
| Awadi Francesco 147                 | ANTELNINGLLI Bernardino 68                 | Giambattista 494. 495<br>Annt (dell') Idelfonso 106     |
| Amanuzzi Giovanni 67                | ANTIGNOLA Bernardino 177                   | Annothini Pompeo 222                                    |
| AMALTEO Cornelio 54, 305            | ANTIMACO 302                               | ARRIGHETTI Giulio 506                                   |
| Francesco 305                       | Arrowert Giovanni                          | Annigo (redi nigo)                                      |
| Giambattista 213. 214               | Girolamo ) 437                             | Arrigo IL 366                                           |
| Girolamo (14)                       | Giuseppe 18                                | Arrigoni 23                                             |
| A SAMELLE ( vedi BANDETTINE)        | ANTONIAZZI Jacopo 137                      | Giambatista 247                                         |
| ANISEO 451                          | ANTONINO imp. 402                          | Giovanni 184                                            |
| Amanogio (8.) 124                   | Актоню (в.) 430                            | Giuseppe Maria 247                                      |
| Amenogio di Corsica 335             | di Aragona 316                             | Lorenzo 247                                             |
| (vedi milaxo)                       | prete 87                                   | Onorio 247                                              |
| Axenogio (vedi milano)              | de s. Minate 357                           | Ansenio vescovo 43.                                     |
| Ameneo duca 293                     | bergamasco 238                             | Anseo Luigi 53                                          |
| Амгот Сіасоро 510                   | (vedi menano)                              | ARTEGIANI Angelo 230                                    |
| AMMIRATO Scipione 506               | APOLLINARE (8) 243, 247                    | AsoLA Francesco (d') 368                                |
| Amonetti Bonaventura 495            | Apostolio Aristobulo 43                    | ASOLANO (vedi TORRESARO)                                |
| Amonetti Auton Maria 42             | APPENDINI Francesco Maria 145.             | Asourn Fabio 258                                        |
| Anapesto Paoluccio 298              | 173. 221                                   | Girolamo 258, 504, 505                                  |
| ATASTASIO (8.) 412                  | Aquino (da) Tom. S. 25                     | Assanero Biagio 443. 445                                |
| ANDRADE (redi ANDREADE)             | ARAGONA (d') Beatrice 452                  | Assist (di) Pretro 187                                  |
| Andrea (8.) 124                     | Jacopo Serto 330                           | Assonica Bartolomeo 152.                                |
| vescovo 3gg                         | Maria 373. 506                             | Carlo 151. 152. 153. 154                                |
| da Bologna 358                      | (redi ALFONSO)                             | 484                                                     |
| da Asola (vedi Tonnesano)           | Arbosant Aurelio, 273, 274                 | Francesco 52, 152                                       |
| ANDREA 89                           | Benedetto 273                              | Nicolò 152                                              |
| Avineadi Giorgio 86                 | Gecilia 274                                | Pietro 152                                              |
| Giovanni 86                         | Coluccio 273                               | Vincenzo 152                                            |
| Pietro 86                           | Francesco 273                              | ASTEMIO Paolo 480                                       |
| Simeone (vedi Giovanni)             | Michele 273                                | ASTOLFONI Beroardino 427                                |
| ANDRIGHET Mattee 170                | Pietro 274                                 | ASTORI Alberto 260                                      |
| ANDRIGHETO Francesco 170            | Silvestro 274                              | Carlo 260                                               |
| ANDRIGHETTI Andrea 168, 169         | famiglia 273. 274                          | Giammaria 260                                           |
| Andrighetto 168. 170                | ARCANO (V. MAURO)                          | Giannantonio 260                                        |
| Gaetano 168<br>Giambatista 168, 169 | Anchalder 18                               | ATANAGI Dionigi 236, 325 460                            |
| Giovanni 137, 168, 169              | Annizio Girolamo 481 Annizio Francesco 456 | ATTENDOLO (redi Sponza) AVANZI ROCCO 262                |
|                                     |                                            |                                                         |

|                              |                                                        | 321                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Avanzo Giammaria 451         | BALBI Alvise 17. 354                                   | BARBAROSSA Ariadeno 319.321.           |
| Girolamo 43. 449             | Angelo 201                                             | 322. 337                               |
| Pellegrina 449. 450          | Bernardo 17. 354                                       | BARBERINO 129                          |
| AVEROLDO Altobello 387 397   | Daniele 162                                            | Antonio 142                            |
| AUGURELLO Giov. Aurelio 207. | Eustachio 389                                          | Francesco 60. 142                      |
| 211. 212. 224                | Filippo 17. 19. 489                                    | Maffeo 142                             |
| AUGUSTO (vedi GERONIMIANO)   | Fiancesco 354                                          | BARBERIO Nufrio 493                    |
| Avsta \$47                   | Giangiacomo 506                                        | BARBIERI Girolamo 129                  |
| Avogano Giulio 212           | Giovanni 46.230.292. 447                               | Margarita 419                          |
| Pietro 445                   | Јасоро 388                                             | Banso Faustino 377                     |
| Avogano Azzoni Rambaldo 80   | Lodovico 18. 19                                        | Giovanni 363                           |
| 173. 302.                    | Lucio 162                                              | Marco 487                              |
| AURELIO Giuseppe 234         | Lucio Antonio 162. 484                                 | Nicelò 292, 293, 294                   |
| Ausonio Ettore 52            | Luigi 17. 18. 52                                       | Paolo 373. 487                         |
| Azzoni (radi avogano)        | Madaluzza 354                                          | Pietro 374                             |
| Transfer (                   | Marino 17 .                                            | famiglia 39                            |
| D .                          | Nicolò 3go                                             | BARBONIZZI Angelo 186                  |
| 1)                           | Pietro 354. 388. 389. 487                              | BARCKMAN Giovanni 268                  |
| B . Farmer 11-               | Valier Catterina 424                                   | BARDESE Elicabetta 130                 |
| BABA Francesco 440           | BALDINI Belisario 460                                  |                                        |
| BACCHETTONI 161              | Baldovino Giovanni 28                                  | Bangnano Fabio 48 t Bangnano card. 5 t |
| BACCHINI Benedetto 86        | BALLARIN Donado 246                                    | BAROZZI 390                            |
| BADEN (di) Ernesto )         | Giambatista 246, 481                                   |                                        |
| Federico ) 327               | Giammaria 237                                          | Chiara 143                             |
| Jacopo )                     | Marco 426                                              | Jacopo 405                             |
| BADOER Alvise 53. 54. 449    | Pietro 246                                             | Marino 405<br>Michele 228              |
| Andrea 512                   | BALLICO Vincenzo 19                                    | Pietro 20                              |
| Angelo 32                    | BALOCCO Antonio 174                                    |                                        |
| anonima 287                  | BAMBASI Paolo 47                                       | famiglia 29                            |
| Badoer 29. 32                | BANDETTINI Teresa 161, 162                             | BARRE Antonio 333                      |
| Camilla 420                  |                                                        | BARRE Gabriello 56                     |
| Federico 15, 17, 50, 51.     | BARATTI 469                                            | Bantoli Antonia 438                    |
| 52. 53. 54. 63, 236, 442.    | BARBARA (8-) 124                                       |                                        |
| 477. 478. 479                | BARBARIGO Agostino 90. 178.                            | Cosimo 216. 327                        |
| Giovanni 7. 53.54.80.84      | 379. 417. 493. 516                                     | Giammaria 255                          |
| 85. 91. 269<br>Girolamo 316  | Antonio 49                                             | Jacopo 255                             |
| Giustiniano 53. 54           | Chiara 476<br>Francesco 52                             | Pietro 408                             |
| Lauro 316                    |                                                        |                                        |
| Luigi 51. 366                | Gianfrancesco 91. 268                                  | BARTOLINI Lauro 466                    |
| Maria 208                    | Girolamo <u>90</u><br>Gregorio <u>91. 92. 133. 271</u> | BARTOLO 130<br>BARTOLOMMEO di Paolo 89 |
| Maria Maddalena 420          |                                                        |                                        |
| Marino 420 427               | Jacopo 374<br>Lodovico 199                             | Basa Domenico 64 Basadonna Alvise 230  |
| Metilde 240                  |                                                        | Giovanni 312                           |
| Paola 126                    | Marco 379                                              | Baseggio Giambatista 231               |
|                              | Marcantonio 104                                        |                                        |
| Schastiano 54                | Nicolò 446                                             | BASILIO 331                            |
| famiglia 29. 99. 113         | Pietro 91.                                             | BATISTA da Bologna 358                 |
| Barro Antonio 453            | Pierfrancesco 44                                       | BATTAGGIA 495                          |
| Batista 499                  | famiglia 199                                           | Michele 55, 57, 78, 287                |
| BAGLIONI Alessandra 150      | Bangano Daniele 51. 201. 214                           | 468. 470. 505                          |
| Orazio 346. 347              | 404. 405                                               | famiglia 391. 403                      |
| Paolo 10                     | Ermolao 476                                            | BEAZIANO Agostino 172. 212.            |
| BAGNORO (da) Guido. 364. 365 | Francesco 51. 385                                      | 368. 454. 466                          |
| Isidoro 420                  | Giacomo 316                                            | BECCARI Bortolo 427                    |
| BAGOLIN Elisabetta 185       | Giosafat 49                                            | BECCATELLO Lodovico 62. 63.            |
|                              |                                                        |                                        |
| BAGOZZI Antonio 166          | Giovanni 476                                           |                                        |
|                              | Marco 298, 392, 394, 438<br>famiglia 19                | BECICHEMO Marino 207. 379              |

| 522                          | In Power to                        | I D Transcript                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Benucci (de) Nasario 360     | BENALIO Domenico 170               | Bennena Iacopo 161                         |
| BEGHINI Pierangelo 301       | Francesca 170                      | BERTI Francesco 465                        |
| BELSANTI Laura 464           | Francesco 172 173                  | BERTINI Nicolò 441                         |
| BELGARZONE Vulciano 89       | Giannantonio 871                   | BERTOLI Giandomenico 248.                  |
| BELIDOR 304.                 | Giovanni 171. 172                  | BERTOLLI Giovanni Maria                    |
| BELLATO Agostino 451         | Giovanni Iacopo 171. 172           | Besalto Camillo 322                        |
| Bellato famiglia 305. 464    | Giulio 171. 172 Iacopo Autonio 172 | BESSARIONE 21                              |
| BELLESUONO Decio 52. 506     | Vincenzo 171                       | Betti Marietta 495 BETTINELLI Saverio : 6: |
| Galeno 52                    |                                    |                                            |
| Bellegno Filippo 32          | Bananarri Alessandro 107           | BETTIO Pietro 11.203.251.                  |
| Iacopo 87                    | Antonio 314. 315.                  |                                            |
| Bellemo Felice 13            | Domenico 230                       | B WILACQUA Bernardino 25                   |
| Bellesio Domenica 161        | Francesco 215                      | BEZA Teodoro 43                            |
| Belli Onorio 320             | Giovanni 314                       | BEZINI, (de) Simone 188                    |
| Bellini Angelo 92            |                                    | Brzzabarba (redi Mizzaba                   |
| Bernardino 252               | BENEDETTO (5.) 200                 | B. F. 514                                  |
| BELLINO Giovani 45. 122. 379 | BENEDETTO XIII. 26                 | BIAGI Pietro 155                           |
| BELLOBUONO (vedi BELLEBUONO) | da Venezia 353 363 384             | Biagio da Cereto 443                       |
| BELLOMO Gottardo 106         | Cherico 490                        | BIANCHI Carlo 450                          |
| BELLONE Antonio 452. 459     | Banasso Matilde 99                 | Lucia 185                                  |
| BELLONI 495                  | BENETTI (vedi BUROTTO)             | Luigi 305                                  |
| BELLOTTO 366                 | BENFATTO Luigi 275, 276            | (vedi Giovini)                             |
| Belluzza famiglia 454        | Bent 92                            | BIANCONI Giovanni 295                      |
| BELTRAMELLI Felicita 312     | Bantatendt Pietro 498, 499         | BIBLIANDRO Teodoro 33 1                    |
| Giuseppe 153                 | Banizio (s.) Filippo 15:           | Bict Alvise )                              |
| Lorenzo 423                  | BENTIVEGNI Luigi 506               | ( Carlo )                                  |
| Matteo 312                   | Benvenurt Catterina 31             | Elena ) 464                                |
| Bemso Alvise 323             | BENYENUTO frate 492                | Giuna )                                    |
| Andrea 149                   | Banvoglienti Fabio 218             | Lucia )                                    |
| Bernardo 107. 323. 456       | Banzio Trifone 209. 212. 217.      | Modesta )                                  |
| Dardi 323, 480               | 222. 461.                          | famiglia 463. 464                          |
| Davide 323                   | BERARDELLI 21                      | BIDELLI Giambatista 327                    |
| Francesco go. 382. 444. 487  | BERCHEM Giachet 18                 | Biggo Alessandro Giacomo )                 |
| Gasparo 52                   | BEBGAMASCO Antonio 238             | Alessandro Maria )                         |
| Giammattee 318.323. 333.     | Prancesco 238                      | Alvise )                                   |
| 337. 502. 503                | Bengavo (da) Bernardino 411        | Alvise Maria )                             |
| Giovanni 43. 152. 402        | Giacomo Filippo 326                | Angela )                                   |
| Giulia 323                   | BERGANTINI Giampietro 78.334.      | Antonio )                                  |
| Lodovico 316                 | 385                                | Giuseppe )                                 |
| Lorenzo 323                  | Giuseppe Maria 26, 83. 231.        | Paolo )                                    |
| Marcella 319. 323            | 385. 452. 504                      | BIGARELLA Girolamo                         |
| Marco Antonio 323            | Pietro 498                         | BIGLIA Melchiorre 21 9                     |
| Matteo 323                   | BERGELLATO Arnoldo 43              | BILIOTTI Paolo 335                         |
| Paolo 323                    | BIRLENDI Francesco 264             | Bint Francesco 461                         |
| Pietro 43. 50.51. 107.147.   | Iacopo 264                         | Binno Alvise 450                           |
| 148. 172. 205. 207. 209.     | Viviano 264                        | Benedetto 450                              |
| 211. usq. 217. 219.224.      | BERNARDI Dario 287                 | BIONDETTI Gaspare 73                       |
| 309.318.319.320.321.         | Florio 497.                        | Blonut Catterina :34                       |
| 323, 368. 377. 448. usq.     | Michele 127                        | Elisabetta 129, 134- 1                     |
| 456. 458. 477                | Bernardino 465                     | Giuseppe 134 517                           |
| Sebastiano 323               | Bennardo (8.) 200                  | Bionno Flavio 384                          |
| famiglia 3 18                | Bennano da Bologna 358             | BISANTI Trifone 212. 221.                  |
| Ban (del) Giannantonio 138   | da Lamagna 358                     | BISANTINO (vedi BISANTI)                   |
| Benaglia ( vedi Benalio )    | BERNEMICOURT (a) Roberto 330       | Bisi Michele 355                           |
| Banalio Alvise 170           | BEROALDO Pilippo 47                | Riun (vedi Baunt )                         |
| Bernardino 171               | BERONIDE 302                       | BIZZABRO - ZUZZERI 166                     |
|                              |                                    |                                            |
| Biagio 170                   | Barrens Domenica 161               | B.dato Ugone 67                            |

|                               |                              | 323                       |  |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Boccaccio Giovanni 148. 330.  |                              | BORTOLI ( sedi BARTOLI )  |  |
| 36o, 36g                      | BONDUMIER Andrea 377         | Boschini Marco 265, 266   |  |
| BOCCADIFERRO Camillo 180      | Angelo 286                   | Bosello Baldassare 12     |  |
| Bogco (vedi Bocconto)         | anonimo 286                  | Cecilia 12                |  |
| Bocconto Marino 28, 34        | Benedetto 421                | Francesco (2. 13          |  |
| BOLANI Alessandro \$51        | Elena 286                    | Giambatista 12. 15        |  |
| Antonio 151                   | Giovanni 286                 | Giandomenico 12           |  |
| Domenico 107                  | Marino 286                   | Gottardo 12               |  |
| Francesco 435                 | Pietro 182                   |                           |  |
| Giovanni 150, 151             | famiglia 78                  | Luigi #39                 |  |
|                               |                              | Pietro 324                |  |
| Giulio 150 1                  | Bongali Giammaria 327        | Bosto Paolo 62 63         |  |
| Bolde Antonio 1061 107        | BONETTI Francesco 255        | Bossi Giuseppe 362        |  |
| Gabriele 107.                 | Jacopo 174                   | BOTTA Carlo 182. 507. 516 |  |
| Nicolò 183                    | BONFADIO Jacopo 56, 59       | Bozi Boneto ) - *         |  |
| Bozogna (da) Andrea )         | Bonguadagni Amadio 115       | Francesco)                |  |
| Batista )                     | Bonicelli Antongiovanni 250. | Giovanni ) 268            |  |
| Bernardo ) 358                | 251. 401. 465                | Gualtieri ):              |  |
| Giacomo )                     | Bortolo 250                  | Marco )                   |  |
| Leonardo )                    | Giovanni 250                 | Paolo 103, 268            |  |
| Michele 358 514               | Giuseppe 25t.                | BOZZETTI Antonia 2115     |  |
| Pietro 202. 203               | Maddalena )                  | Bortolo 249               |  |
| Tommaso 358                   | Michelangelo ) 250           | Camillo 265               |  |
| BOLOGNI Girolamo 43. 206.     | Pietro )                     | Bozzozo (di) Lodovico 386 |  |
| 207                           | Bonifacio 285. 392. 429      | Bozzoni Giuseppe 512      |  |
| BOLZANIO Urbano 43            | Boniozo Giovanni 89          | Domenico 512              |  |
| BOMBARDA Antonio 150          | BONIZI Batista 358           | Braccio Gabrielo 43       |  |
| Bomben Andrea )               | Bono (redi Bon)              | BRACHI Francesco 497      |  |
| Filippo ) 420                 | Bonoaldo 86                  | Giacomo 24                |  |
| Pietro )                      | Bonenio ( redi Bologni )     | BRAGADIN Alvise 432       |  |
| Box Andrea 400                | BONTEMPELLO Rortolo 138      | Angela 306                |  |
| Elisabetta Maria 154          | BONTEMPO Angelica 82         | Bono 170                  |  |
| Fiorenza 426                  | Bonvieino Marco 490          | Domenico 107              |  |
| Francesco 400                 | Bonzio Andriana )            | Elena 466                 |  |
| Giannandrea 154               | Giandomenico ) 285           | Francesco 511, 512        |  |
| Giannantonio 132              | Paelo )                      | Giovanni 23, 230          |  |
| Lodovico 426                  | Borbone Lodovico 332         | Rosa 306                  |  |
| Michele 224                   | BORDONE Paris 6              | Vettore 321               |  |
| Nicolò 251. 400. 401. 402     | Bonghenint Giovanni 219      | Buccumm, Antonio          |  |
| Ottaviano 201                 | Bonghese Francesco 128       | Francesca ) 254           |  |
| Veronica 135                  | Bonguest Diomede 218. 220    | BRAIDA Pietro 250         |  |
| BONAJUTI Nicolò 350           | Paolo 335                    | BRANCACCI Stefano 234     |  |
| BONALI Giambatista )          | Bongui Sigismondo 385        | Baywout Aridino           |  |
| Giannantonio ) 184            | Bonno Gasparino 27           | Veronio ) 102             |  |
| Giovanni )                    | Bonnomeo Alessandro 353, 354 | BRANDOLINO Francesco 186  |  |
| famiglia , )                  | 357. 358. 359. 361           | Giovanni 205. 224         |  |
| BONAMICO Lazaro 50, 367, 369. | Andrea 357                   | BREGANO Bastiano 314      |  |
| 370. 371. 372                 | Antonio 357. 360             | Bresciano Damiano 53      |  |
| BONAMINI Domenico 451. 458    | Borromeo 357. 359. 361       | BRESSA (da) Giovanni 252  |  |
| Girolamo 457                  | Carlo 64                     | BRESSIN Faustino          |  |
| Simeone 457, 458              | Filippo 357, 361             | Margherita ) 7            |  |
| Bonapage Paolina 474          | Francesco 360                |                           |  |
| BONARDO Francesco 18          | Galeazzo 357. 359            | BRIENNS 41                |  |
| Bunanorti Michelangelo 334    | Giovanni 357                 | Antonio 210, 216.         |  |
| BONATO Giuseppe Antonio 11.   | Nicolò 357                   |                           |  |
|                               | Rodolfo 357                  | BRODENIGRI Pictro 186     |  |
| Boncowpagno Jacopo 480        |                              | Buonzone Agostino 52      |  |
| Ottobon Marco 102             | Bonsellt famiglia 283        | Baum ( red; Baunt )       |  |
| Ugone 70                      | BURTOLETTI Giampietro 24     | BRUNI Leonardo 318. 321   |  |
|                               |                              |                           |  |
|                               |                              |                           |  |
|                               |                              |                           |  |

| 534 BRIXTO ZACRETIS 430-431 BRIXTO PRICE 445 BRIXTO PRICE 455 BRIXTO PRICE 455 BRIXTO PRICE 455 BRIXTO 173 BRIXTO PRICE 455 BRIXTO 173 BRIXTO 1 | )         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BRUKROF Pietre 445 BRUKROF Pietre 455 BRUKROF PIETR | )         |
| BRUNNICHE (di) Giulio 330 BRUNN 209  | )         |
| Beina 339 Brotte Ofed Valarieso) Beccell Domenico 173 Girolano 173 Girolano 173 Marino 173 Marino 173 Marino 175 Marino 1 | )         |
| BUENCE (VALMENSE)  Francesco 173  Francesco 173  Giorgio 173  Girolamo 173. 174  Mariano 173  Mauritio 173  Marinio 174  Marinio 175  Marinio 175  Marinio 175  Marinio 175  Marinio 175  Marinio 175  CALEE (Ved Boyrtewpetto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )         |
| Buccuts, Domenico 173 Giroja 173 Giroja 173 Giroja 173 Mariano 173 Murinio 173 Guate Garage G | ) 163     |
| Francesco and Grodamo Giorgio 173 Ganglia 291 Girolamo 173 174 Mariano 173 Palo 19, 276 Mariano 173 Palo 19, 276 Mariano 173 CALER (Val Bayrrawpello) CAPASARTA Pietro 22. CAPELLI Angelo 19. CAPEL (Val Bayrrawpello)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 103     |
| Giorgio 173 Giordimo 173 174 Marino 173 Marino 173 Marinio 173 Giordimo 173 Maurinio 173 Giordimo 173 Giordim |           |
| Girolamo 173. 174  Mariano 173  Mariano 173  Mariano 173  Maurizio 173  Gallani Carletto 517  Paolo 19. 276  Capelli Angolo ) 25  Englis (73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | {         |
| Mariano 173 Paolo 19. 276 CAPELLI Angolo ) Gamiglia )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,       |
| Maurizio 173 (CALICE (vedi BONTEMPELLO) famiglia )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Maurizio 173 (CALICE ( vedi BONTEMPELLO) lamiglia )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Nicolò 174 CALICHIOPUDO Andrea ) 176 CAPITANIO Giacomo 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00        |
| Pietro 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Stefano 173 CAZIGERA Nicolo 419. 420 CAPORIACO Maria 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Trilone 173 CALLISTO 111. 385 CAPPELLANI Alessandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Vinceozo 173 CALMO Andrea \$16 388, 390, 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429. 438. |
| Uladislao 174 CALOGERA: Angelo 302 474. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         |
| BUDEO (redi Brndedeo) CAMATERO Ippolito :8 CAPPELLO Alvise 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| BULGARINI Giuseppe Maria 24 CAMBINI Andrea 33. Andrea 373.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 391     |
| BURELLO Pietro 50. 58 CAMERARIO Gioschimo 43 Antonio 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| BUONA di Savoja 365 CAMPAGNOLA Giulio 44 Bernardo 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Buoni Tommaso 225 Campano 58 Cario 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| BURATTI Benedetto 168 CAMPEGGI Filippo Meria 442 Cecilia 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Paola 165 Lorenzo 13 Domenico 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Petronio 165. 168 Nicolò 358 Filippo 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Pietro 166 e seg. 485 CAMPI (de) Jacopo 261 Giovanni 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         |
| BURCHELLATI Bartolomeo 172. CANALE 212 507 Lodovico 373. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 386 Andres 87 Lorenzo 382. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Giaofrancesco 172 Antonio 430 469 Marcantonio 25  Bunnanno Pietro 66 Chiara 443 Mocenica 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| BURDITTO Camilla 229. 496. Cristoforo 16. 227, 235 Nicolò 354. 407  Franceschina 410 - Paolina 231. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377. 370. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300. 500. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| BYRON Giorgio 167 CANALI Pietro 307 (vedi Mumiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CANATO Bartolomeo 367. 370 CAPRILEO Giandaniel CANCELLIERI Francesco 233 CARAVIA Gregorio 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CARDEAU Action 176 CARDEAU Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,         |
| CAPPLE Francesco 93. 176, 231. CANNETO Pietro 128 CARDILLO GISCOMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 486 CANONICI Luigi 83. 143 CARDINALI Valeria 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAINO Jacopo 126 (*edi Facerini) Caresini Raffaino 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| CAISELLI Giulia 257, 259 CANOSSA (vedi PARADISO) CARESINI RASIANDO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CALATA: Antonio 476, 503  CALBO Ferigo 468  CANON Chiara 227  CARISTA 353  CARITA (della) Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 603       |
| CALEO Ferigo 468 Francesco 133, 390, 468 CANTON Chiara 227 CARLI Gianrinaldo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58        |
| Marco 468 Federico 496 Canto IV. 200. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Care 100 Antonio Maria 453 Gioschioo 496 V. 173. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330 366   |
| CALLONDINA Demetrio 43 Pellogrina 227 370. 438. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| O'NO HOU HAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420       |

| 0 11 .0.                        | CATENA Girolamo 64             | CHIARAMONTI Giambatista 231.                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CARLO VI. 160                   |                                |                                                                   |
| V III 106, 107, 325             | CATONE Alda 477                | 401. 504                                                          |
| Carlo Eugenio 469               | Brescianino 477                | CHIERICATO Giovanni 133                                           |
| Giaffredo 44. 45                | Giulio 48. 477                 | Chierro Michele 102                                               |
| CARLONI Antonio )               | famiglia 48                    | Nicolò 101. 102                                                   |
| Domenico )                      | CATTARO (da) Nicolò 100        | Ситоро Јасоро 38. 35                                              |
| CARMAGNOLA Francesco 383        | CATTENO (V. CATAREO)           | CHISEL Carlo )                                                    |
| CARMIDE 369                     | CATTERINA 417                  | Giangiacomo )                                                     |
| Cano Annibale 50. 56. 461. 477  | CATTUFFIO (V. VALARESPO)       | Giorgio ) 18                                                      |
|                                 | CATULIO P. Valerio 305.        | Gioranni )                                                        |
| Caroldo Gianjacopo 201          |                                | Guido )                                                           |
| Caroso 170                      | CAVALLI 439                    |                                                                   |
| Caroso Fabrizio 70              | Argangelo 465                  | CHONINGE Agostino 238                                             |
| CARPI Alberto Pio 221           | narino 253. 254                | Annamaria 240                                                     |
| CARRARA Giulio 288              | CATASEIS M. Ant. 437-457-458   | Clampi Schastiano 46                                              |
| Maria 292. 293                  | CAVAVILLA Nicolò 444           | CIANI Giuseppe 256                                                |
| Marsilio 487                    | CAVAZZA Filippo 27             | (vedi ZANE)                                                       |
| famiglia 357                    | CAVERTINI Agestino 420         | Cicceni Francesco 56                                              |
| CARRIERA Rosalba 301            | CAULI Andrea 497               | CICOGNARA Girolamo 115                                            |
| CARTARI Vincenzo 326            | CELEGA Giacomo 354             | Leopoldo 115, 266, 361                                            |
| CARTEROMACO Scipione 46, 47     | CRLESTING V 12.                |                                                                   |
|                                 |                                | 362. 375. 488                                                     |
| (vedi ponticuenni)              | CELOTTI 269                    | CIGALINI famiglia 336                                             |
| CARVAYAL Bernardino 399         | Luigi 86                       | Culento Rafacilo 53                                               |
| Casa (della) Giovanni 121. 214. | Paolo 506                      | CIMAROSA Domenico 122, 184.                                       |
| 302. 461                        | CELSI Angelo 495               | 486                                                               |
| CASAUBONO 507. 510              | Carlotta 204. 205              | Ciora Giacomo 360                                                 |
| CASONI Giovanni. 38. 73. 124.   | Francesco Maria 204            | Crorry Giambattista                                               |
| 140. 196. 198. 203, 230.        | Giovanni 201, 204              | CIOTA Giacomo 300<br>CIOTA Giambattista ) 489<br>Sebartiano ) 489 |
| 238. 240. 246. 319. 412.        | Girolamo 204                   | (redi Ziotti)                                                     |
| 429- 477-                       | Jacopo 204                     |                                                                   |
| CASTALDO Giacomo 326            |                                | CIPARISSIANO (vedi TELESTE)                                       |
|                                 | Lorenzo 197. 200. 204. 495     | CIPPICO Coriolano )                                               |
| CASTELAZO Giov. Ant. 344        | Marco 200, 201, 203, 204,      | Francesco ) 515                                                   |
| CASTELLANO (da) Ognibene. 441   | Marco Antonio 205              | Pietro )                                                          |
| CASTELLI Alberto 313            | Marino 205                     | CIPRIANO 85                                                       |
| Alvise 313                      | Ottavio 204                    | CIVRAN Pietro 489                                                 |
| Antonio 474, 475                | famiglia 196, 203              | CLEMENTE (8.) 124                                                 |
| Benedetto 474                   | CELTA Cortado 47               | CLEMENTE V. 404                                                   |
| Evaristo 313                    | CENTANI (V. ZENTANI)           | VI. 89. 132. 187                                                  |
| Girolamo 313                    | famiglia 42.                   | VII. 188. 324. 331. 334.                                          |
| Pierfilippo 475                 | CENTONS Francisco )            | 225 314 2.0                                                       |
| Pietro 4:4                      |                                | 335. 344. 398                                                     |
| CASTIGLIONE Baldassare 453 477  | Giovanni ) 23                  | VIII. 64. 65. 67. 81. 91.                                         |
|                                 | Luigi )                        | 289                                                               |
| CASTOREO 7-                     | CENTURIONE Giambatista 25      | 1X 103                                                            |
| Bartolomeo 7                    | CERBELLI (V. CRIBELLI)         | X. 103                                                            |
| Carlo 7                         | CERETO (V. ASSARETO)           | XIII 92. 427                                                      |
| Francesco 8                     | Cenvino Marcello 50            | Cocces Antonio 10                                                 |
| Giacomo 7. 8.                   | Cesana Catterina 263           | Coccino Giambattista 449. 450                                     |
| CASTRACANE Castruccio 67. 69    | CESARI Antonio 259             | Lodovico 450                                                      |
| CASTRINO Francesco 507          | Cesare 506                     |                                                                   |
| CATANGO Andrea 252              | CRSARINI 394. 395              | Coccio Francesco 53                                               |
| Danese 213                      | CESAROTTI Melchiorre 180       | Cocco Maddalena 395                                               |
| Gaspare 252                     |                                | Conazzi Antonio 419                                               |
|                                 | CESATA Francesco 186           | Сороско 346                                                       |
| Rocco 52. 121                   | CEVA Tommeso 91                | COFFANO Antonio ) 005                                             |
| Vincenso 252                    | CEVOLE (dalle) Alessandro 245. | Domenico ) 295                                                    |
| CATABINO figlio di Andrea 89    | CHECATA Lucietta 419           | COGNOLATO Gaetano 178                                             |
| di s. Luca 89                   | CHERSA Tommaso 505             | Cot Andrea 153                                                    |
| CATENA Biagio 90                | CHIALUS Giovanni 387           | Colett Domenico 8, 205, 228                                       |
| Ciambutiate 65 Co.              |                                | - January Con Aug 220                                             |

| 526                                                     |                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| COLETI Jacopo 13, 154                                   | CONTARINI Giulio 66,                    | CORNARO Antonio 64. 107.              |
| fratelli 262                                            | Giustiniano 435                         | Cattarina 407 515                     |
| Collaunto Giovanni 47                                   | lacopo 227                              | Cattarino 516<br>Diana 300            |
| Girolamo 305.                                           | Laura 287<br>Lazzaro 316                | Elisabetta 376                        |
| Colledani Giovanni 462                                  | Leonardo 20. 315                        | Federico 125, 181, 303                |
| COLLETTI Bortolo 256                                    | Lodorico 20, 21, 224                    | Fiorina 407                           |
| COLLOBERO CUTZIO 504                                    | Lorenzo 367, 370                        | Flaminio 5. 8. 15. 86.                |
| -Giambatista 303                                        | Lucrezia 12. 389                        | 91, 140, 143, 261, 2                  |
| COLOMBINA Girolamo 52                                   | Luigi 315. 316. 317                     | 353. 361. 36g 397. 3                  |
| Colombo Giovanni 489                                    | Maffeo 89.                              | 399. 400. 447. 488, 5                 |
| COLONNA Girolama 59. 513                                | Marco 140. 141. 413                     | Francesco 16                          |
| Natale 396. 398                                         | Maria 425                               | Gianfrancesco 3go                     |
| Pompeo 325. 326                                         | Matteo 14<br>Moise 20                   | Giorgio 376, 407, 497                 |
| Stefano 345<br>Vittoria 329                             | Nicolò 182. 247. 287. 288               | Giovanni g1. 128. 1<br>208. 251. 288  |
| COLTI 314                                               | 292, 293, 294, 413, 510                 | Girolamo 3g5                          |
| Course (de) Giacomo )                                   | 511                                     | Luigi 15.                             |
| Maddalena ) 420                                         | Ottaviano 234                           | Marco 67, 200, 201, 40                |
| Colucci Giuseppe 458                                    | Pandolfo 204                            | Marcantonio q1                        |
| COLZARE (de) Antonio 365                                | Paolo 50                                | Maria 197. 273                        |
| Соміно Antonio 20. 237. 496                             | Pietro 146, 195, 512                    | Nicolò 67                             |
| COMMENDONE Gianfrancesco 461.                           | Regina 234                              | Pietro ( vedi Connano                 |
| 6                                                       | Sebastiano 195<br>Simone 182, 409       | Piscopia Giambatista                  |
| Comnent (vedi Lazzant<br>Comneno Flavio Angelo 299      | Stefano 443. 446                        | Piscopia famiglia 201<br>famiglia 143 |
| Maria Altadonna 300                                     | Tommaso 234, 316                        | CORNIANI Bernardino 285               |
| Como (da) Giovanni 428                                  | Zaccaria 364, 365                       | Marcantonio 200. 306.                 |
| CONCINA 264                                             | Famiglia 186.227.253.256.               | CORONA (8.) 285. 314                  |
| Concini. Malanotte 167                                  | 380. 403. 412                           | Leonardo 337. 446                     |
| CONFALONIER Giambatista 171                             | Conte (del) Bizzarro 489                | CORONELLI Vincenzo 103. 3             |
| CONFORTO Marcantonio 450                                | Giovanni 134                            | 390, 428                              |
| Conigliano Salamon 497                                  | Teresa 489                              | Cononellis (de) Morando 26            |
| CONSALVI Ercole 184                                     | Contenti Antonio )                      | CORRADO Mario 56. 64                  |
| CONSALVO (vedi CORDOVA)                                 | Gamillo ) 9<br>Marino )                 | Francesco Antonio 83.                 |
| CONTARINI Alessandro 52. 83.<br>84. 234. 235. 236. 237. | CONTI Antonio 11, 252,                  | Girolamo 401                          |
| Alvise go. 314, 315, 481.                               | Bernardino 14                           | Gregorio 207                          |
| Alvise 79. 314. 315. 481.<br>483. 503                   | Giuseppe 3g2                            | Pietro 87                             |
| Ambrogio 49                                             | Livio Ignazio 497                       | Teodoro e suo maseo                   |
| Andrea 152, 200, 201, 227.                              | Matteo : 4                              | 434. 447. 476. 4                      |
| 413                                                     | Natale 442                              | 484. 485. 497. 5                      |
| Antonio 14. 102. 397. 398                               | (di) Nicolò 487                         | 515                                   |
| Bernardino 14                                           | CONTILE Luca 51. 52. 53                 | Correccio (da) Claudio 18             |
| Bertucci 412                                            | CONTENT Francesco 8 CONTEND Giovanni 18 | CORRIER Agostino 255.314.4            |
| Bianca 413<br>Bortolamio 140. 141. 195                  |                                         | Const 332                             |
| Carlo 20                                                | COPERCRIO Aurelio ) 459                 | Conso Anton Giacomo 506               |
| Dionigi 413                                             | Coppino Aquilino 406                    | Conso (dal) Nicolò go                 |
| Domenico 121. 227. 378.                                 | Connova (di) Consalvo 325.              | CORTE (dalla) Girolamo 161            |
| 489                                                     | 329                                     | CORTECCIA 18                          |
| Federico 376. 425                                       | Gonzalo Hernandez 329                   | Convest Angels 173                    |
| Francesco 227. 290. 292.                                | Conerini Gaetano 310                    | Contivo famiglia 448                  |
| 293                                                     | Conicio Giano 334                       | CORTIZZOS Sebastiano 267              |
| Gaspare 50. 211. 219                                    | Convaro Alvise 480                      | CORTONIO Nicolò 517                   |
| Giambatieta 413                                         | Andrea 219. 220.315. 390.               | CORVARA (vedi CRAVARA) COSIMO I. 324  |
| Giangabricle 287                                        | 407                                     | 00 1. 024                             |
|                                                         |                                         |                                       |

| COSMA (8.) 124                                | DALMATA (vedi BISANTI)              | DELOLMO (redi OLMO)                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cosm Stefano 126, 133                         | Damiano (8.) 124                    | Demetrio 353                               |
| Cossa Pietro 453                              | DAMISTO ( vedi LAZZARI )            | Tribuno 85                                 |
| CostA Girolamo 305                            | DANDOLO Alvise 140                  | DENTONE Antonio 375                        |
| Elena 305                                     | Andrea 89, 289                      | DE VIT Antonio 149. 259                    |
| Costabili Giovenni 488                        | Bortolo 214                         | Dezan Giammaria 256                        |
| Paolo 488                                     | Daniele 485                         | DIAMANTINI 300                             |
| COSTADONI Anselmo 128                         | Enrico 86. 87                       | DIANA Antonio 264                          |
| COSTANTE (8.) 124                             | Giovanni 29                         | Dieno Alvise 84, 85                        |
| COSTANTINO Jacopo 872                         | Leonardo 200. 201. 364.             | Andrea 466. 467                            |
| COSTANTINOPOLI (da) Trifone<br>(vedi BISANTI) | 365.<br>March 376                   | Antonio 254. 375. 403                      |
| Costanzo Scipio 433                           | Nicolò 134                          | Giovanni 376. 379                          |
| Costanzo Gianfrancesco 67                     | Pietro 90. 140                      | Jacopo 482                                 |
| COTTIGNOLA (redi Sponza)                      | famiglia 386                        | Luigi 91                                   |
| COURAYER 507                                  | DANIELLO Bernardino 51, 209.        | Marcantonio 290                            |
| CRAGLIETTO Gaspare 469                        | DAMELEO Deliastanto 31, 200,        | Pietro 91                                  |
| CRASSO Nicolò 52. 220. 291.                   | 210. 217. 219. 220.<br>506          | Vincenzo 15. 462<br>famiglia 460           |
| • 292                                         | DANNA Cristoforo )                  | Dixi Vincenzo 128                          |
| CRATONE 67                                    | Francesco ) 252                     | Dec as assessed Alberta A                  |
| Giovanni 58. 70.                              | Maldotta )                          | Giovanni ) 423                             |
| CRAYARA Andrea 457                            | Dapoco Leonardo 240                 | Dioscono 124                               |
| CRESCIMBENI Giammario 209.                    | DIPONTE Abrela 32                   | DIPLOVATAZIO Tommaso 448.                  |
| 212                                           | DAPONTE Abgela 32<br>DARDANO B. 186 | 456. 458. 459                              |
| CRESCINI Jacopo 247                           | DARU P. 481,482 516                 | DIVERSI ( vedi QUARTEGIANI )               |
| CRETENSE (vedi GREGOROPULO)                   | DATI (di) Antenio 358               | Divizio Bernardo 46                        |
| CRETTONE Jacopo 480                           | DAVALO Ferrando 325, 328            | Dogront Fausto 238                         |
| Roberto 480                                   | DAVANZO Michele 121                 | Nicolò 488                                 |
| Cairelli Teodorio 459                         | DAVID 358                           | Dolce Alba 448                             |
| CRICTON ( redi CRETTONE )                     | Dometico 126                        | Lodovico. 51. 5q. 152. 210.                |
| CRISALMO ( redi ALCAINI )                     | DAVILA 225                          | 211. 214. 236. 322. 433.                   |
| CRISTIAN Nastagio 363                         | DECIO Filipo 335                    | 477                                        |
| CRISTIANI 159                                 | Deno Francico )                     | Michiel 400                                |
| CRISTOFORO (8.) 124                           | Giovarni )                          | Dolfino (vedi Delfino)                     |
| da Porzie 354                                 | Girolano ) 274                      | Domesticut Lodovico 318, 321,              |
| (v. Milano)                                   | Teodop )                            | 324. 325. 326. 327.<br>328. 329. 330. 333. |
| (v. Romano)                                   | DEGRENFELT 234                      | 328. 329. 330. 333.                        |
| (v. Ferrara)                                  | Delaiti Andea 497                   | 334                                        |
| (v. Altissimo)                                | Delfico Acchemico 266               | Domenica 408. 439                          |
| CRITI ( sedi GRITI )                          | Delfino 207. 163. 478               | Domenico (1.) 124                          |
| CRITORIO (vedi CRETTONE)                      | Alvise 8.                           | di Martino 396                             |
| CRIVELLO Paolo 210. 211                       | Andrea 8.81                         | da Udine. 510                              |
| Choce (dalla) Antonio 249                     | Angela 231                          | vescovo ( vedi Aleppo )                    |
| Pietro 27                                     | Cecilia 99                          | Donato Affrico 453                         |
| (vedi LAZZARONI)                              | Delfino 234                         | Baldissera. 18                             |
| Chovato Pietro 73                             | Dionigi 25t                         | Bortolomio. 359                            |
| CUCCINA Giambatista 103                       | Fantino 14:                         | Chiara. 397                                |
| (redi Coccino)                                | Gasparo B                           | Donado. 359                                |
| Cuccino (redi Coccino)                        | Giorgio 143.188                     | Francesco. 504. 512.                       |
| Cueva (de la) Pedro 348 Cuitinio Pietro 170   | Giovanni 15.65, 129.146,            | Giovanni 15, 56.                           |
| Cupeno Girberto 301                           | 193. 200. 213.                      | Girolamo. 43. 221. 222                     |
| Cunari (de') Scipione 273                     | Girolamo 91                         | Laura 287.<br>Leonardo 142. 200. 288.      |
| Cuning-Coen 166                               | Laura 234, 46;<br>Leonardo 240      | 298. 433                                   |
| Cunnis 246                                    | Nicolo 146. 147. 148. 149.          | Lucia. 113                                 |
| OU MAIS SAD                                   | 215                                 | Nicolò. 172                                |
| D                                             | Vincenzo 240                        | Orsetta 11                                 |
| D                                             | DELIO Girolamo 33a                  | famiglia 203. 253                          |
| D'ADDA (vedi MANZONI)                         | DELMINIO Camillo 211                | Dondinologio Chiara 196                    |
| Tom. III                                      | Datable Committee                   | 68                                         |
| - 041 - 11                                    |                                     | •••                                        |
|                                               |                                     |                                            |
|                                               |                                     |                                            |
|                                               |                                     |                                            |
|                                               |                                     |                                            |
|                                               |                                     | •                                          |
|                                               |                                     |                                            |
|                                               |                                     |                                            |

| r . o                           |                                  |                                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 528                             |                                  |                                                |
| Donomologio Maria 196           | Exerco III. 504                  | FALIER Camilla 228                             |
| Doni 500, 501                   | IV. 438. 439. 482                | Camillo 228                                    |
| Antonfrancesco 372.373          | di Bronsv. 477. 478              | Candida 228                                    |
| Donicana 353                    | (vedi Annigo)                    | Francesco 261. 262                             |
| Dono Georgio 400                | Enasmo Desiderio 43. 47. 57:     | Girolamo 228                                   |
| Dong Andrea 346                 | 58. 221                          | Marino 170, 202, 203, 22                       |
| Carlo 405                       | ERCOLANI Filippo 160             | Ordelaffo 5                                    |
| Dono famiglia 29                | Enitreo Jano Nicio 65            | Orsetta 228                                    |
| DOTTI 167                       | Enizzo Benedetto 91              | Ottaviano 228                                  |
| Dorro Andrea 187                | Francesco 91. 124. ,129.         | Fano (da) Carlo 348                            |
| Fausto 80                       | 288                              | FANTEBON Francesco 35. 36. 3                   |
| Dorront Carlo 126               | Marco 359                        | FANTONI Antonio                                |
| DRACCHIO (redi QUINTIO)         | Nicolò 105                       | Domitilla ) 424                                |
| Datuzzi Nicolò 5. 40            | Envesto duca 165                 | Giulio )                                       |
| Daruzzo Francesco 256           | Esopo 495                        | FAPPANNI Francesco 46:                         |
| Ducas Demetrio 43               | ESPINE (l') 239                  | FARINA M. Costanza 160                         |
| Dupizio Andrea 58               | EsTE (d') Alfonso 133. 329       | Modesto 251                                    |
| Duns Giovanni 497               | Almerico 266                     | FARNER Catterina 26                            |
| Dropo 403                       | Azzo 404                         | PARMESE 348                                    |
| Alvise 178                      | Cesare 133                       | Alessaudro 266. 332. 399                       |
| Domenico 178                    | Ercole 329                       | Ottavio 330                                    |
| Francesco 177. 178. 488         | Francesco 329                    |                                                |
| Giannalvise 177                 | Fresco 404                       | FARSETTI Tommaso 10. 154 FASCITELLO Onorato 50 |
| Circleme tre 488                | Ippolito 50. 329                 |                                                |
| Girolamo 177. 488               | Leonello 373                     | Fasolo Giacomo 398                             |
| Pietro 177. 178. 417. 510       | famiglia 60, 489                 | FATTORI Francesco 132                          |
| Tommaso ,177. 178. 488          | Erenzo Stinfalios 232            | FAVENZI (vedi FAENZI)                          |
| DURANTE 184                     | ETTORE 5:5                       | FAUSTINI Paolo 298                             |
| Cattore 142.                    | EUGENICO Nicolò 212 316. 506     | FAUSTO Vettore 387. 388. 5 11                  |
| ***                             | Eugenio IV. 265. 3%              | 512                                            |
| E                               |                                  | FAZZONI 7                                      |
|                                 | Eugenio Francesco 256            | Fadeta Angelo 503                              |
| Eccelino ( vedi Ezzelino )      | EURIDANTE (vedi AppRIGHETTI      | Cassandra 455. 50 3                            |
| EDELINE Nicolò 497              | Ottavio)                         | FEDELT Cristoforo 143                          |
| Egenini Antonio 6, 7, 182, 269  | Eusenio 510                      | Fedele 423                                     |
| EGILDO Astianatteo 234          | Spagnolo 47                      | Giambatista 449                                |
| Egnazio Batista 43. 44. 50. 51. | EZZELINO 151. 27                 | Gianjacopo 143                                 |
| 367. 368. 511. 512              |                                  | famiglia 448                                   |
| ELENA (s.) 353. 359. 360. 375.  | 1 F/                             | Faderici Gesare 252                            |
| 412                             | -                                | Fortunato 86                                   |
| ELETTI (degli) Antonio 263      | FABBRETTI 500                    | Francesco )                                    |
| Giambatista 263                 | FABRI Giambatish 142. 462        | Giuseppe ) 252                                 |
| ELIMAN Chiara )                 | Vido 58                          | Michele )                                      |
| Enrico ) 312                    | FABRO Marzio ) 167               | Pierantonio )                                  |
| Ippolito )                      | famiglia/) 107                   | Fadantoo I. imp. 270                           |
| ELIO Antonio vescovo 461        | FACCHINE Ginera 160              | III. 365, 385                                  |
| ELIODORO (8.) 124               | FACCIOLATI Jaopo 130. 434        | IV. 106. 107.                                  |
| ELISABETTA 252                  | FACILE Franceso 82               | di Nap. 249. 405                               |
| ELMAN ( vedi ELIMAN )           | FACONI Giovanii 424              | di Prus. 254                                   |
| EMANUELE VESCOVO 400            | Pagent )                         | di Polon. 469                                  |
| EMBRENZIANA (8.) 124            | Pietro ) 42.4                    | FepRigo Gaspare 158                            |
|                                 | FARNZI Camillo 442               | FELICE (8.) 124                                |
| Emo Alvise 417                  | Giovany 441                      | (s-) V. papa 293                               |
| Angelo 169. 494                 | Troilo 42                        | Minucio 294                                    |
| Giorgio 376                     | Valerid 441. 442                 | FELICIANO Giambernardo 517                     |
| Giovanni 365                    |                                  | Bernardino 53                                  |
| Leonardo 319, 377, 378          | famigle 441                      | FENARUOLO 53                                   |
| Enagio Pellanio (vedi Luca-     | FAGIENCII Saudenzio 442          | Girolamo 506                                   |
| TELLI)                          | FAGNANO 29<br>FALETI Giolamo 321 | Vettore 506                                    |
| ENDLICHER Stelano 97            | FALETI GIORMO 321                |                                                |
| ENRICO Delfino 327              | FALLER Benedetto 86. 87          | FERAMOSCA Cesare 345                           |
|                                 | 1                                |                                                |

| •                                           | •                                            |                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| •                                           |                                              |                                          |
| •                                           |                                              |                                          |
|                                             |                                              |                                          |
|                                             |                                              | 52q                                      |
| FERAMOSCA Scipione 289, 290                 | FISTULARIO Bernardino 259                    | POSCARINI Antonio 507. 508               |
| Ferandini Simone 139                        | Francesco 258, 250                           | Jacopo 254. 325                          |
| Ferando Bernardino 411                      | Giambatista 258                              | Marco 71, 288 316, 382                   |
| PERDINANDO imp. 131. 419                    | Girolamo 258                                 | 410. 431. 433 436. 506                   |
| di Baviera 402                              | Giulia 257                                   | 500.                                     |
| re di Nap. 249                              | Giuseppe 258                                 | Michele 455. 482                         |
| d'Arag. 106                                 | Marzia 259                                   | Pietro 288, 290, 392                     |
| FERENTILLI Agostino 51 FEREO Alessandro 303 | Paolo 258 259                                | Schastiano 362, 363, 512                 |
| Fenico 477                                  | FLAMINIO Pietro 454                          | lamiglia 403.                            |
| Ferrito Girolamo 506                        | FLANGINI Lodovico 148                        | FOSCHERARI Egidio 54                     |
| FERRANM Giovanni 173                        | FLAVIO ( vedi Comneno )<br>FLONGEL 481       | Foschi (de) Giovanni 26 t                |
| FERRARA (da) Cristoforo 36:                 | FLORE Bernardo 507                           | Foscoro Daulo 305                        |
| FERRARI Domenico 36                         | FLORIANO Pietro 398                          | FRACACINI Chiara )                       |
| Gianfrancesco 44. 427.                      | FLORIBELLO Antonio 461                       | Francesco)                               |
| Giovanni 105. 506.                          | FLORIO famiglia 258                          | Giovanni )                               |
| Gregorio 126. 127                           | Focosi Roberto 185                           | Matteo )                                 |
| Ottaviano 56. 59. 62                        | FOGLIAROLO Innocenzo 174                     | FRACASSINI Antonio ) 311                 |
| Piermaria. 144                              | FOGLIETTA 219                                | Ambrogio ) Pracastono Girolamo 320,322   |
| Valerio. 144                                | FOLIANI Gaspare 419                          | FRADELLO Marco 201                       |
| FERRERIO Rinaldo 442                        | Foliono (da) Sigismondo 448.                 | FRANCESCHI Angela 496                    |
| FERRETTI Giambattista 137                   | 456. 458                                     | Paolo 85                                 |
| _ Jacopo 137                                | Folks Veronica 427                           | FRANCESCO I. imp. 197                    |
| Farno Adriana 402                           | Follis Alessandro 79                         | I. re 88. 341. 366. 367. 368.            |
| Cesare 141                                  | FONDI (di) Francesco 464                     | 371. 386. 383                            |
| David 143                                   | Isabella 465                                 | Bergamasco 238                           |
| Giovanni 141. 142. 484                      | Lorenzo 464                                  | da Pesaro 450                            |
| Giovanni Maria 142. 143                     | FONTANA Antonio 9                            | FRANCHI G. A. 23.                        |
| Girolamo 321<br>Lazaro 126, 142             | Bartolomeo 208                               | Giannantonio 170                         |
| Luigi 143                                   | Bernardino 9                                 | Giovanni 186                             |
| FETER Marco 246                             | Giovanni 9. 307<br>Giulia 419                | Giuseppe 170                             |
| FIAMMA Gabriello 298                        | Matteo. 307                                  | Margarita 170                            |
| FICINO Marsilio 47                          | Pieralvise 9                                 | PRANCO Nicolò 51. 367. 368. 369          |
| FIGOLINI Giovanni                           | FORTANINI Giusto 401. 500. 508               | FRANCIPANE Cornelio 51                   |
| Marcantonio ) 442                           | FONTERON 35. 36. 37.                         | FRANZINI Iacopa 1 60                     |
| FILELFO 58                                  | Fonenio Francesco 54                         | FRANI 124                                |
| Mario 436 .                                 | FORMENTINI Nicold 7.8.11.12.                 | Paolo 84. 85.                            |
| FILIBERTO Emanuele 66                       | FORNASIERI Elisabetta 474                    | FRIDE 332.                               |
| FILIPPO II. re 438                          |                                              | FRIGERIO Andrea 68                       |
| IV. 440                                     | Scipione ) 43                                | FRISO (vedi BENSATTO )                   |
| Filomuso Domenico ) 455                     | FORTUNATO (S.) 124                           | FRIZIER Alessandro 386.                  |
| Pietro ) 455                                | Fortunio 368                                 | FRONCIO Maria 481                        |
| (vedi Superchio Gianfr.)                    | Gianfrancesco. 310                           | FRUTICENO Giovanni 47                    |
| FILOSSENO Marcello 359                      | FORZATE Giordano 197. 353                    | Fulici Bortolo 262                       |
| FINETTI Mario 17                            | Marco 353                                    | FULVIO T. Quinzio 369                    |
| First Daniele 47                            | Fosca (s.) 124                               | Funi (de) Marco 179                      |
| FINOTTI Cristoforo 200. 292                 | Foscari Alviso 264. 321                      | FURLANETTO Bonaventura 306               |
| Ottavio 410                                 | Gamilla 419. 429<br>Francesco 383. 384. 385. |                                          |
| FIGRATULE ARTONIO                           | 380 Ano                                      | C                                        |
| FIORDELLI Antonio ) Jacopo )                | 389. 429<br>Girolamo 15                      | G                                        |
| Fione Jacopo 184                            | Jacopo 373, 389                              |                                          |
| FIGRELLI Jacopo 80. 142                     |                                              | Graner Andres of Sa at 5                 |
| FIGRENTINI Francesco 86                     | Luigi Paolo 78, 91, 92<br>Marco 363, 512     | GABRIEL Andrea 18. 52. 215.<br>219. 321. |
| FIGRENTING (vedi NANNIKI)                   | Pietro go                                    | Angelo 43. 205. 206. 207.                |
| Fioni Bortolo 249                           | Pelidoro go                                  | 208.                                     |
| FIRMAN Giovanni 147                         | FOSCARINI Andrea 428                         | Angelo Maria 5 16                        |
| FIATULABIO Agostino 250                     | Angelica 1 13, 115                           | Antonio 215                              |

-

| 530                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| GARRIEL Bertucci 209. 215<br>Cristoforo 205. 207<br>Francesco 209. 215     | GAS   |
| Francesco 209. 215                                                         | GA    |
| Iscopo 210, 216, 217, 218.                                                 | GA2   |
| 210. 223. 224.                                                             | GAT   |
| Silvestro 205. 206.                                                        | GAY   |
| Trifone 197. 208 eseg. 367.                                                | GAE   |
| 496 e (redi Bisanti<br>Zaccaria 516                                        | GAZ   |
| famiglia 205.240.495. 516                                                  | GEL   |
| Gassini Angels 502                                                         | GEN   |
| GABURBI Agostino 268                                                       | GEN   |
| Angelo 268                                                                 |       |
| Orazio 249. 268.                                                           | GEN   |
|                                                                            | GER   |
| GAETANI Arrigo)                                                            | GER   |
|                                                                            | GER   |
| Camillo )                                                                  | GER   |
| Marcantonio 143. 144. 145.                                                 | GER   |
| 150, 178, 183                                                              | GHE   |
| GAETANO Luigi 378                                                          | GRE   |
| GAGGIO (vedi GAIO) GAILO (vedi GAIO)                                       | GHE   |
| Guo Elisabetta 228                                                         | GHI   |
| Gasparo 228. 495                                                           | GHI   |
| GALEGITI Lorenzo 317                                                       | GHI   |
| GALETTI- Mantoani 167                                                      | Guit  |
| GALLICI Benedetto 441                                                      | GHI   |
| GALLICIOLI Angelo Maria 40                                                 | GIAG  |
| Giambatista 6.40.41. 143.                                                  | GIAG  |
| 285. 314                                                                   | GIA   |
| famiglia 40  Gallino Tommaso 35                                            | GENO  |
| GALLO Cesare 214                                                           | GIAN  |
| Luigi 68                                                                   | GIA   |
| Matteo 461                                                                 | GIBE  |
| GALVANI Cattarina 419 GALUPPI Baldissera 159 GAMBA Bartolomeo 3, 135, 215, | GIG.  |
| GALUPPI Baldissera 159                                                     | Gidi  |
| Gamba Bartolomeo 3. 135. 215.                                              | Gigi  |
| 221. 231. 200. 334. 330.                                                   | GILE  |
| GAMBARA Gianfrancesco 403                                                  | Gioc  |
| GAMBARO Antonio 359                                                        | Gion  |
| GAMBINI ( redi CAMBINI )                                                   | Gion  |
| GAMBONI Nicola 285                                                         |       |
| GANASSA Lorenzo 312                                                        |       |
| GANDINO 5 to                                                               | Gion  |
| GANDOLFO 461                                                               | Gion  |
| GARAMPI Giuseppe 460                                                       |       |
| GARATTONI 66                                                               |       |
| GARDANI Gugliefmo 92                                                       |       |
| GARZONI FOSCATINI 476                                                      | C     |
| Gabriele 419<br>Marino 417                                                 | GIOR  |
| Gaspari Giambatista 15g. 160.                                              | SION  |
| 201, 217                                                                   |       |
| Giampaolo 23x                                                              | Giov  |
| GASPARIS Lazzaro 160                                                       |       |
| Gaspano da Verona 42                                                       | Giov. |

| Ś | GASPARORI Domenico                             |
|---|------------------------------------------------|
| ì | GAST 139                                       |
| ı | GASTALDO Iacopo 52                             |
| J | GATTAMELATA 383                                |
| ı | GATTO Carlotta 204. 205                        |
| ı | Carro Carlotta 201. 203                        |
| 1 | GAVARDO Rinaldo 152                            |
| 1 | GAUDIO Elisabetta )                            |
| į | Francesco )                                    |
| 1 | GAZIT Lucantonio 346                           |
| ł | Carrie Ciambatista 300                         |
| ı | GELLI Giambatista 329                          |
| ı | GENERIS (vedi ZENERI)                          |
| ı | GENNARI Giuseppe 10. 157.294                   |
| ı | 503                                            |
| I | GENTILI Scipione 236                           |
| ı | GENTILL SCIPIONE 200                           |
| ı | GERARDINI Salvador 240                         |
| Į | Gerenia Innocente 139                          |
| ı | GERLIN Marco 285. 314                          |
| ١ | GERONIMIANO Augusto 452                        |
| I | GENVASONI Baldassare 285                       |
| ١ |                                                |
| ١ | Giovanna 155                                   |
| ۱ | GRELLINI Agostino 254 GRERARDO Giambatista 162 |
| ì | GHERARDO Giambatista 162                       |
| l | GHERO Francesco 469                            |
| I | Carron Francesco 350                           |
|   | GRIBELLINI Francesco 359                       |
|   | Guigi Agostino 410. 411                        |
|   | GHIRARDI Giovanni 306                          |
|   | GHISI (V. GHIGI) GHISILIERI Virgilio 27        |
| ı | Garage Viggilia az                             |
| I | O HISICIENT VII BING 2                         |
| ŀ | GIACOBACCI 346                                 |
| l | GIACOMAZZI Giovanni 254                        |
| ı | GIACOMI Girolamo )                             |
| ł | GIACOMI Girolamo )<br>Quintilia ) 249          |
| ۱ | Gescomo da Bologna 358                         |
| ı | GLICOMO da Bologna 550                         |
| ı | GIANNOTTI Donato 219. 220                      |
| ı | Geangnancesco di Corsica 335                   |
| ı | Guarage Giammattee 335                         |
| ŀ | GIGANTE Girolamo 52                            |
| ı | Gidit Girolamo 274                             |
| ı |                                                |
| ١ | Giglio ( v. Lillo, v. Zio )                    |
| ı | GILBERTO 510 GIOCONDO Giovanni 43              |
| ı | Grocovno Giovanni 43                           |
| ı | GIOJA Pictro 264                               |
| ١ | GIORDANI Camillo 458. 48:                      |
| ŀ | GIORDANI Camino 450. 401                       |
| ı | Girolama 430                                   |
|   | Girolama 458<br>Giulio 458                     |
| ı | Piermattee 457. 458. 450                       |
|   | GIORDANO Bernardo 250                          |
|   | Giongi Alvise 398                              |
|   | GIORGI ATTIO GG                                |
|   | Domenico 65<br>Francesco 308                   |
|   | Francesco 308                                  |
|   | Nicolò 443                                     |
|   | (v. Zonzi)                                     |
|   | C (+ 3-4)                                      |
|   | Giorgio (s. 374)<br>Giorgio II. 489            |
|   | Giorgio II. 400                                |
|   | vesc. 20                                       |
|   | Nicolò 383                                     |
|   | GIOVANELLI Fed. Mar. 927 115.                  |
|   | 445 and                                        |
|   | T. Date of                                     |
|   | GIOVANNA di Port. 25                           |
|   |                                                |
|   |                                                |
|   |                                                |
|   |                                                |

GIOVANNI (S.) Evangelista 108 GIOVANNI re 293 arcid. 239 Ernesto duca 331 da Como 428 di Cristoforo 252 diacono 85 da Lucea 43 piovano (B.) 495 . prete 85 da Verona 471 v. Palastrina e Paolo (30.) 425 Giovini Bienchi Aurelio 507 517 Giovio Beddetto 333
Francesco Flaminio 33 Giambattista 324.326.333. · 334. 335 Paolo 318. 321. 323 è seg. 360, 339, 340, 367, 370, 451, 453, 503 Gibaldi Giambatista 829 Gregorio 329. 455 GIRARDI Antenio 52 Lorenzo 60. 61 GIRARDO Francesco 439. 440 Giacopo 439
Giulio 439, 440
Ginolamo Padovanino 446 da Perugia 363 da Treviso 435 GIRONI Robustiano 355 GISLERIS (de) Simone 396 GIUDECO O Giudeo Nicolò 43 GIULIANI Francesco 269. 398 GIULIANO Andrea 444 GIULIETTA e Romeo 25 GIULIO II. 376. 377. 430. 456. 457 III. 50. 91. 460 GIUNTI Francesca Luc. 63. 70 Luca Antonio 449
Tommaso 504
Giusappa II. 93. 238
di Bernardino 252 GIUSTA (8) 124 Giusti Antonio 252 Girolamo 158, 160 Lnigi 158. 484. 515 Pietropaolo 159 Teodorico 158 GIUSTINIANI Alvise 464 Antonio 107 Bernardo 81, 200, 386 Daniele 91 Francesco 134, 316, 365, 366, 440
GIOVANNI 365, 366, 367, 368, 369.370.371:487.492.493

H- T

|                               |                               | 531                                     |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| GIUSTINIANI Girolamo 199.388. | Gradenico famiglia 485        | GROTAER Giovanni 45, 368.               |
| Giustiniano 404               | GRANDI Iscopo 126, 127, 497   | Gnoto Luigi 172                         |
| Leonardo 382. 445.            | Grandts 469                   | GRUTERO 500                             |
| Lorenzo 104. 133. 145.        | GRASOLARI Iscopo 21 249       | GUALDI Filippo 59.                      |
| 196. 265. 298. 503            | GRASSI Francesco 283, 286     | GUALDO Francesco 254                    |
| Marcello 52                   | Grasso Donato 490             | GUALTERUZZI Ugolino 59                  |
| Marco 261, 354                | GRATAROLO Giovanni 450        | Gearino Batista 43                      |
|                               | Girolamo 16                   | Francesco 382                           |
| Michele 60. 105               |                               |                                         |
| Nic. Antonio 92               | Pasino 306                    | Guarino 382                             |
| Orsato 322. 373. 385          | GRAZIA Aurelio 505, 506       | GUAZZO Marco 320                        |
| Orsola 424                    | Nicolò 506                    | GUELMI Angelo 162                       |
| Pancrati 354                  | GREGOLIN Cattarina 169        | (v. Guglielmi)                          |
| Paolo 59. 212                 | (v. Grigolin)                 | Guglielmi Maria 397                     |
| Paolo Francesco 303           | GREGORI Rocco 237             | Pietro 396, 397                         |
| Sebastiano 206                | Gnegorio Magno (s.) 125, 126  | GUGLIELMINO 353                         |
| Ugolino 32                    | GREGORIO XII. 353, 362        | GUGLIELMO da Venezia 500                |
| famiglia 420. 508. 514        | XIII 57                       | GUICCIARDINI Francesco 325              |
| (v. Zustinian)                | XV 199. 406                   | Guiniccioni Aldibr. 358, 359            |
| Giustino (*) 124              | da Lubiana 186                | Elena 358                               |
| GIESTINO Decadeo 43           | GREGOROPULO Giov. 43. 46. 47  | Giovanni 211                            |
|                               |                               | Pietro 358                              |
| GLOTTOCHRISIO Fidenzio 504    | GREPPI Antonio )              |                                         |
| Godis (de) Arrigo 147.        | Giuseppe )                    | GUIDONE 353                             |
| Gorfredo Orazio 67            | Jacopo 154                    | GUIDOTTO Vincenzo 389                   |
| GOLDIONI (v. Doglioni)        | Marcantonio)                  | GUIDOZZI Sebastiano 19                  |
| GOLTZIO Uberto 49. 436        | Margarita )                   | GUILFORD 481                            |
| GONEMI Giambatista )          | Paolo )                       | GUILLION Alberto 166.                   |
| Marco ) 225                   | Grevio 66                     | Guono Jacopo 178                        |
| Scipione )                    | GRIBALDO Matteo 367. 370      | Gusmazio Bernardino 283.294.            |
| Vienna )                      | GRISSI Bartolomeo 126         | 310                                     |
| Gonzaga Ant Ferdinando 437    | GRIFFIO Giovanni 218          | Giovanni 294                            |
| Camillo 208                   | GRIFO Pietro 493              | Gussago Incopo 504                      |
| perdinando 208                | GHIGOLIN Angela 421           | Gussoni Andrea 400                      |
| Francesco 453                 | GRIMANI Antonio 28, 88, 89,   | Girolamo 398                            |
| Maddalena 453                 | 330, 387, 485                 | famiglia 300                            |
|                               | Bortolo 201                   |                                         |
| GORGO Giambatista 248         | Chiara 429                    | ***                                     |
|                               | Domenico 223                  | H                                       |
| Gont 500                      |                               |                                         |
| Gorscio Iscopo 55             | Giancarlo. 25                 | HAUGHTON Moses 45                       |
| Goselini Giuliano 64. 149     | Giovanni 203                  | HAYE Giovanni 370. 372                  |
| GOTARDO (8.) 271              | Lorenzo 466, 467              | HAYGHEL Alberto 395                     |
| GRADENIGO Angela 226          | Lucia 13                      | Gabriele 395. 412                       |
| Bernardo 201                  | Luigi 28                      | Lorenzo 395                             |
| Bortolomio 200                | Marco 320                     | HELLEMANS (vedi ELIMAN)                 |
| Giannagostino 486             | Marino 52 237: 298 420        | HELMAN Carlo 464                        |
| Giangirolamo 103              | Morosina 420                  | Henold Giovanni 328, 332                |
| Gianpaolo 376                 | Nicolò 400                    | HIARCA Carlo 407                        |
| Giorgio 5r. 52                | Pictro 462. 474. 485          | Hung Davide 275                         |
| Giovanni 200. got             | Vettore 182                   | HURAULT Andrea 312                      |
| Girolamo 92, 129              | Vincenzo 88. 89               | HURAULT Mudica 312                      |
| Jacopo 248                    | Zaccaria 425                  | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| Leonello 286                  |                               | P (1)                                   |
|                               | famiglia 25. 215. 390 391     | F- 1 15                                 |
| Marco 201, 264                | GRISERINI Francesco 250. 506. | IACOGNA Antonio 145                     |
| Marino 52, 219, 223           | GRITTI Andrea 88. 89. 342.    | Francesco 144. 145                      |
| Matteo 286                    | 376. 377. 379. 447.           | Giovanni 145                            |
| Pietro 28 e seg. 200. 322     | Antonio 434                   | Nicolò Mar. 145. 306                    |
| 392.479.486.489.495.          | Bernardo 464                  | Trifono 145                             |
| 504                           | Francesco 166                 | famiglia 145                            |
| Tito 20 1                     | Giovanni 461. 464.            | IACOPO ebreo 88                         |
| Trilone. 286                  | Maddalena 420                 | muratore 307                            |
|                               |                               |                                         |



| 532                                     |                                               |                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| LACOPO da Bologna 358                   | LANCELLOTTI Francesco 47. 60.                 | LAZZARONI Giovanni 182. 251          |
| da Parma 180                            | 69                                            | Isabella 182                         |
| da Pisa 370                             | LANDI Bortolo )                               | Pietro 183, 515                      |
| LANVIC (v. Sanvic)                      | Cristoforo )                                  | Stefano 251                          |
| LARCA ( V. ILLARCA )                    | Domenico )                                    | LEANDRO Leonardo 476                 |
| Igraim 391                              | Francesco )                                   | LECCHI Ronchi Gaetana 160            |
| IENSON Nicolò 43                        | Giovanni )                                    | LEFFIO Lodorico 505                  |
| LESSENSKY Stefano ) 240                 | Girolamo )                                    | LEGGE (redi LEZZE)                   |
| Teresa ) 240                            | Giulio )                                      | LEGNAME (dal) Desiderio 237          |
| Lusenti Giovanna 163                    | Maddalena ) 250                               | Lensi Domenico 317                   |
| Martino 489                             | Marino )                                      | LEONARDI Antonio 451                 |
| IMMES 238                               | Omobon )                                      | Gianjacopo 450, 498                  |
| IstoLA (da) Simon 358                   | Pierfrancesco )                               | Isabetta 498                         |
| Luperato Ferrante 143                   | Salamone )                                    | LEONARDO da Bologna 358              |
| Luperiali 481                           | Simone )                                      | cherico 490. 491 492                 |
| Giovanni 62                             | Stefano )                                     | prete. 492                           |
| INCHIOSTRO Angelo 261, 262.             | Trivisana )                                   | LEONARDONI (vedi CARLI)              |
| 271                                     | LANDO Campagnola 382. 385                     | LEONCINO Paolo 458                   |
| Giovanni 263                            | Giovanni 104                                  | LEONE papa (s.) 354                  |
| Sebastiano 263                          | Pictro 170. 321. 441.                         | X.319.321.324.325.326.               |
| INGEGNERI Marcantonio 18                | 499                                           | 333, 336, 341, 378, 389.             |
| INNOCENZIO (8.) 124                     | Simone 419                                    | 397.410.452.453.454.                 |
| INNOCENZO III. 77                       | LANGETTI Giambatista 300                      | 46o                                  |
| 1V. <u>87</u>                           | LANIR Marina ) 252                            | XI. 81                               |
| VII. 261                                | Orazio )                                      | da Verona 509                        |
| VIII. 375                               | LANOJA Carlo 343                              | di Nascia 399                        |
| X. 103, 133                             | LANTI Federico 151                            | Lgoni Benedetto 315                  |
| XI. 103. 104. 105                       | LANZA Giuseppe 143                            | Giambatista 505                      |
| XII. 489                                | LASCARI Costantino 205. 207<br>Gianettore 512 | Leoniceno 335 e vedi Lonigo<br>Gasp. |
| XIII. 392                               | Giovanni 43                                   | LEONICO Nicolò 219. 432              |
| INTRICATO 217 IDANNES (V. ZANE)         | famiglia 301                                  | LEONINI Filippo 398                  |
| IPOCRATE (V. ISOCRATE)                  | LASSE Lucrezia ) 421                          | LEOPANDO Alessandro 307              |
| ineneo (v. Fridi)                       | Pietro 421                                    | LEOPOLD Giov. Cristiano 233          |
| ISABELLA d'Austria 152                  | Lasso Orlando 18                              | LEOPOLDO arcid. 266                  |
| IVANOVICE Cristoforo So. 82.            | LASTE (dalle) Natale 176                      | imper. 164. 267. 437. 432            |
| 142                                     | LATOMI Giovanni 330                           | LEPLAT Iodocus 507                   |
|                                         | LAUGIER 405                                   | L_SCASSERIO 292                      |
| K                                       | Launa duch. 266                               | LESFIO (vedi LEFFIO )                |
| 17                                      | LAZIER Giannantonio 301                       | LEZZE (da) Andrea 3:3                |
|                                         | LAZZARI Angelu Maria 200                      | Antonio 52                           |
| Knesevich 239<br>Konich (v. Choninch )  | francesco 281. 306                            | Giovanni 147                         |
| Konismarch 395                          | Giambatista 281. 299                          | Jacopo 12                            |
| KONISMARCH 393                          | Gianfrancesco 299                             | Lucrezia 12                          |
| T                                       | Giannantualo 299. 300 301                     | Michele 12                           |
| L                                       | 3o3                                           | Priamo 4 s6. 432                     |
|                                         | Gianvincenzo 200<br>Giovanni 145, 306         | Taddeo 453<br>fumiglia 6. 403        |
| Labisco 163                             | Giuseppa 13. 281. 304.                        | Liberi Pietro 6, 12, 231, 300        |
| LABUS Giovanoi 504                      | 300                                           | Liburnio Nicolò 330                  |
| LADISLAO re 376 LAGOMARSINI Girolamo 55 | Marco 200                                     | Licero Fortunio 103                  |
| LALAND Enrichetta 167                   | Michele 209 301. 306.                         | Licini Francesco 259                 |
| LAMBERTI Antonio 166. 484.              | 500. 501. 502                                 | Lino Georgio 33 a                    |
| 485                                     | LAZZARINI 158                                 | Lix Giovanni ) 180                   |
| Bertuccio 5o3                           | Lazzano da Pistoja 359                        | Girolamo) 80                         |
| LAMBERTINI Prospero 264                 | LAZZARONI Autonio 251                         | Michelangelo 468                     |
| LAMBINO Dionisio 48. 60                 | Cherubino 182                                 | LINACRO Tommato 43                   |
| LAMPREDI Bencdetto 50. 212.             | Francesco 7. 121. 123. 124.                   | Lion Agnese 491                      |
| 332                                     | 125, 181, 182 183                             | Alessandro 316                       |
|                                         |                                               |                                      |

. 49

|                                                   |                                                   | 533                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lion Nicolò 417                                   | Loxigo Michele 129                                | Lunza Giov. 55, 58                              |
| Pietro 491                                        | Pietro 129                                        | LUPACHINO 18                                    |
| LIPPARI Antonio 13                                | Scipione 129                                      | Lupanizzi famiglia 121                          |
| Lippi Lorenzo 365                                 | LOBEDANO Alvise 363. 380. 382                     | LUSIGNANO Pietro 201                            |
| LIPPOMANO Girolamo 456                            | Angelo 160                                        | Stefano 132                                     |
| Pietro 215                                        | Antonio 381. 386                                  | famiglia 132                                    |
| Pieralessandro 360                                | Bernardino 146                                    | LUTERO Martino 336                              |
| Tommaso 4.7                                       | Bernardo 443                                      | Luzzo Amadeo 25                                 |
| Lipsio 510 511                                    | Bortolomio 435                                    | 2.5                                             |
| LIBINESE Vincenzo 251.                            | Costantino 89                                     | . M                                             |
| LIBUTI Giangiuseppe 452. 455.                     | Elena 99                                          |                                                 |
| 479. 480. 502. 503. 506                           | Francesco 373, 488                                | MACACHIO Bortolo)                               |
| LITTA Pompeo 324. 326. 336.                       | Gianfrancesco 124. 142.                           | Tomaris ) 503                                   |
| 365. 495                                          | 266. 381                                          | famiglia )                                      |
| LIVIANO (vedi ALVIANO)                            | Giorgio 382                                       | MACCARINELLI Serafino 7. 260                    |
| LIZZARI Antonio 427<br>LOCATELLO (vedi LUCATELLO) | Giovanni 89. 90. 354                              | MACCHIAVELLI Tommaso 53<br>MAFFEI Bernardino 50 |
| Logi Emmanuele 375                                | Girolamo 439<br>Jacopo 31, 374, 381, 385.         | Rafaello 27. 506                                |
| Lopovici Giambatista 52                           | 386                                               | Scipione 155, 159, 247.                         |
| Lopovico XIV. q1                                  | Leonardo 385                                      | 301. 302. 303                                   |
| Lopovisi Lodovico 208, 406                        | Loredana 160                                      | famiglia 17.                                    |
| Lopnon (di) Paris 444                             | Lorenzo 354 388                                   | MARRIOLI Celio 386                              |
| LOLIO Guido 69                                    | Luigi 373                                         | Maggi (vedi MAZI)                               |
| LOLLIN Giovanni 440                               | Marco 203, 466                                    | Magioto Filippo) 268                            |
| Luigi 290. 292. 334. 507.                         | Paola 430                                         | 1410010 /                                       |
| 500. 510. 511                                     | Paolo 380, 381, 497<br>Pietro 178, 290, 354, 380. | Magno Marco 503                                 |
| Lorrio Alberto 51                                 | 381. 382. 383. 384.                               | Stefano 148. 201                                |
| Lombando Francesco 314<br>Vincenzo 363            | 200 /25 /1/ /0-                                   | Maino Giasone 183, 335                          |
| LOMELLINI Girolama 5. 11                          | 386. 435. 444. 487<br>famiglia 366. 466           | MAITTAIRE 70<br>MALATESTA Sigismondo 385        |
| LONGHENA Baldassare 267.402.                      | Lonena Ginstina 185                               | famiglia 4 i8                                   |
| 403                                               | LORENZO (8.) 412                                  | MALEBRANCHEO 162                                |
| Ealdino 403 .                                     | da Perugia 363                                    | MALIPIERO Alvise 417. 418.                      |
| Francesco 402, 403                                | LORENZONI Michele 421                             | 419. 421. 429. 434                              |
| Giorgio 403                                       | LOSCHI (de) Antonio_261                           | Ambrogio 396                                    |
| Melchisedech 402. 403                             | Lovi (dc) Zuanne 271                              | Camilla. 429                                    |
| Pietro 403                                        | Lovisa Domenico 469                               | Catterina 462                                   |
| Longii Alessandro 489                             | LUBIANA (vedi GREGORIO)                           | Domenico 431. 493                               |
| Longiano (da) Fausto 53<br>Longino Vincenzo 47    | Luca frate 358                                    | Francesco Maria 415<br>Giovanni 424             |
| Loxgo Antonio 206. 290. 294.                      | LUCA (de) Tommaso 285. 379.                       | Luigi (vedi ALVISE)                             |
| 366. 431. 432. 495                                | LUCATELLO Benedetto 180                           | Maria 462                                       |
| Benedetto 432                                     | Donetto 179, 180                                  | Orsola 424                                      |
| Francesco 68. 221. 389.                           | Carlo 179                                         | Pasquale 392. 415                               |
| 430. 431. 432. 433.                               | Giannandrea 179                                   | Tommaso 128                                     |
| 434. 514                                          | Girolamo 179                                      | MALOMBRA Bortolo ) 361                          |
| Lorenzo 182, 430, 433.                            | Luigi 180                                         |                                                 |
| 434.514                                           | Mattee 179                                        | MALPAGA (vedi MARTINENGO)                       |
| Marcantonio 43 1<br>Marco 27 4                    | Tommaso 124, 180, 485                             | Matvezzi Gasparo )                              |
| Marietta 430, 5:4                                 | LUCCHESE Pietro 300<br>LUCCHESI Giovanna 155      | Marusa Marco 196, 238, 240                      |
| Nicolo 431, 432                                   | Laura 155                                         | Manassi Nicolò 64                               |
| Loxico Biagio 130                                 | Matteo 155, 181                                   | Mancino Fabrizio 481                            |
| Cornelio 129                                      | Pictro 155, e seg.                                | Maneneni Benedetto 296                          |
| Gaspare 129 e seg.                                | Valentino 155, 156, 181                           | Bortolo 296                                     |
| Giambatista 129                                   | Luciani Antonio 25                                | Domenico 296                                    |
| Giambatista 129                                   |                                                   | Francesco 2q6                                   |
| Giannantonio 130                                  | LUCILLA Augusta 401                               |                                                 |
| Giannantonio 130<br>Giovanni 129<br>Itala 129     | LUCIO (vedi LUZZO) LULMO (vedi OLMO)              | Fulgenzio 296, 297, 298,<br>499, 500            |

| 534                                      |                                                |                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MANFREDI Giambatista 296. 298            | MARCULIO Nicolò 230                            | Mansili Santina 11.                   |
| Maria 296                                | Paola 126                                      | Sebastiano 11                         |
| Muzio 316                                | Pictro 376                                     | MARTINELLI Adamante 312               |
| MANERIN Provvedi Gins. 13                | Sebastiano 126                                 | Domenico 287. 311. 312                |
| famiglia 89                              | famiglia. 231. 401. 420                        | Giorgio 312                           |
| MANGILLI Valmarana famiglia              | MARCHEST David 179                             | Marco 312                             |
| 167                                      | Pietro 144 179                                 | Paolo 68                              |
| Maxingo Fabio 307                        | Renato, 179                                    | MARTINELII (de) Giovanni)             |
| Maxix Leonardo 446, 482                  | MARCHETTI Vincenzo 505                         | Taddea ) 311                          |
| famiglia 475. 516                        | Marchano Giacomo 249                           | Yentura )                             |
| MANNI Domenico Maria 369.                | Giorgio 249                                    | MARTINENGO Ascanio 287                |
| Manolesso Gianfrancesco 450              | Marco 466                                      | Cesare 441                            |
| Marco 404 114                            | Pietro 249                                     | Francesco 12, 405, 406<br>Giorgio 461 |
| Matteo 32. 514                           | Marco (8.) 81                                  | Giovanni 253                          |
| MANRIQUE 3.48                            | MARCONI Andrea )                               | Girolamo 406                          |
| MANTOVA Marco 367. 369.                  | Bernardo )                                     | MARTINI Giambatista 182. 225          |
| 370. 372                                 | Carlo )                                        | v. Aleppo)                            |
| Mantovano Antonio 335                    | Decio ) 425                                    | MARTINO V. 90. 262. 354.              |
| Battista 47                              | Francetco )                                    | 357                                   |
| Pietro 335                               | Giovanni )<br>Salvatore 35. 425                | MARTURIO Pietro )                     |
| MANUZIO Alda 48. 477.                    |                                                | Teodosio )                            |
| Aldo 41. 42. e seg. 54.                  | MARDEI (redi NARDEI) MARENCI Gianfrancesco 459 | MARUCINI Donadeo 42 t                 |
| 55. 59. 62. 63. 205.                     | MARENZIO Luca 18                               | MARULO Marco 138                      |
| 207. 221. 236. 436.                      | Manganita regina 367. 372                      | MARZANO Giovanni 85                   |
| 477. 479. 480. 481<br>Antonio 49. 71     | Mani Giuseppe 86                               | MARZIALE 477- 478                     |
| Catterina 70                             | Lorenzo Go                                     | MASCHERONI Giannantonio 260.          |
| Francesca 481                            | Mauro 86                                       | Lorenzo 260                           |
| Giampietro 70. 71                        | Mania (s.) Maggiore 415                        | MASSA Apollonio 510                   |
| Girolamo 62, 63                          | MARIA Vergine Lauretana 123.                   | MASSAINO Tiburzio 18                  |
| Manuzio 48                               | 124                                            | MASSARELLI Angelo 460. 461.           |
| Margarita 436                            | MARIA Austriaca 438                            | 498.                                  |
| Maria 48. 62. 70. 71                     | Eleonora Carlotta 437                          | MASSIMILIANO imp. 224. 320.           |
| Nicolò 71                                | Luigia 299                                     | 370. 371. 438                         |
| Paolina 70, 481                          | Teresa 159, 160, 313.                          | MASSIMO (s.) 124                      |
| Paolo 41. 49. c seg. 52.                 | MARIANI Benedetto 26, 27                       | MASSOLO Lorenzo 322                   |
| 53. 70. 219. 263. 370.                   | Giovanni 26. 27                                | MASTROPIERO Orio 394                  |
| 372. 436. 477. 479                       | Michelangelo 27. 28                            | MATILDE (contessa) 86                 |
| famiglia 6, 41, 71, 143, 477.            | famiglia 26                                    | MATTEACCI Pictro 170, 292             |
| MANZONI 238                              | MARIANO Lelio 12                               | MATTEI Michele 514                    |
| d' Adda Francesca 159.                   | MARIN Carlantonio 394                          | MATTIA re 106. 107, 248, 365          |
| 160, 484, 515                            | MARINELLO Curzio 325. 326                      | Pictro 398                            |
| Маометто 385                             | MARINI 459                                     | MAURIS Pasqua (de) 160                |
| MARANGONI Vincenzo 237                   | Alberto 426                                    | MAURIZIO imp. 125, 126                |
| MARAVEGGIA Belisandra ) 134              | Francesco 425. 426                             | MAURIZIO Bortola ) Lancillotto ) 205  |
| Giovanni /                               | Leonardo 54                                    | Vittoria )                            |
| MARCELLO Agostino 231                    | Marino 81<br>Matteo 425, 426                   |                                       |
| Alessandro 230. 231. 497                 | Pietro 176                                     | (v. MAURUZI)<br>MAURO (s.) 123        |
| Antonio 246<br>Benedetto 82,83, 176,231. | MARINO Riccio 407                              | MAURO d'Arcano Giovanni. 322          |
| 232                                      | Pamfilo 486                                    | MAURUZI Cristoforo 515                |
| Donato 420                               | MARIO Paolo 498                                | famiglia 495                          |
| Fantino 126                              | MARIONI Michele go                             | Nicolò 516                            |
| Gabriele 181                             | MARLUPINO (vedi MORLUPINO)                     | MAZI (di) Alvire 269                  |
| Giambatista 181                          | Манитта Јасоро 51                              | Maraza Jacopa 227                     |
| Girolamo 82, 231.                        | MARSAND Antonio 220                            | MAZZALOIO Francesco ) 180             |
| Girolamo Vettore 75.                     | MARSILI Francesco Carlo 10                     | Orsola ) to                           |
| Lorenzo 8a                               | Giorgio 11.                                    | MAZZARINI 503                         |
| Torenzo Alessandro 232.234               | Giovanni 10                                    | MAZZETTI Autonio 507                  |
|                                          |                                                |                                       |

.

| Mizzocco Andrea 249                          | Michiel Pietro 441                                       | MONALDI famiglia 448                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MAZZOLENI Fabio 497                          | Vincenzo 91                                              | Mongranio Giovanni ) 85                        |
| MAZZONI Antonio 261. 263                     | Vitale 353, 404                                          | Maria )                                        |
| MAZZUCHELII Giammaria 267.                   | Cappello Marina 306<br>Renier Giustina 124, 203          | MONFERRATO (di) Bonifacio 392<br>MONICA (8-) 7 |
| Menici Alessandro 327                        | Miconi Francesco 80                                      | Monico Jacopo 14. 123. 305                     |
| Cosimo 67. 327. 329.                         | Millano (da) Am-)                                        | MONROU Antonio 24                              |
| 369                                          | hroeio )                                                 | MONTAGNANA (da) Pietro 27                      |
| Francesco 67. 330                            | Cristoforo 358. 361                                      | MONTAGU Eduardo 10                             |
| Giuliano 454                                 | Rigo )                                                   | MONTANARI Benassà 161                          |
| Ippolito 327. 334                            | MILO (da) Paola 421                                      | Vittoria 162                                   |
| Lorenzino 452, 456                           | Minelli Andrea )                                         | MONTE (dc) Filippo 18                          |
| Margarita 208                                | Cristoforo ) 237                                         | Giovanni 316                                   |
| Sisto 52. 56. 59. 60. 62.                    | Lucia )                                                  | MONTENEGRO Matteo 334                          |
| 63. 316                                      | MINIATE ( sedi ANTONIO )                                 | MONTLUC Giovanni 367                           |
| MIZHEMET III. 495                            | (cedi Borromeo)                                          | MONTPELLIER (di) Mons. 368                     |
| MELANCINI 275                                | Minio Alvire 432                                         | Mona Alvise 425                                |
| MELANTONE Filippo 33 t                       | Angelo 115                                               | MORALES Francesco 225                          |
| MELLINI Celso 453                            | MINOTTO Michele 391                                      | MORANDI Morando 79. 80                         |
| M RLZI Gaetano 481                           | M:0TT1 156                                               | MORAVIO Nicolò 44 129                          |
| Mgmmo Andrea 139, 162                        | MIRANDO! A (dalla) David 358                             | MORAZZONE Jacopo 518                           |
| Bernardo 199                                 | Minman Girolamo 25                                       | Morelli Giamba- )                              |
| Giovanna 254                                 | MITTARELLI Giambened. 128                                | tista ) 151. 181                               |
| Laura 197                                    | Mocexico Alvise. 52. 494                                 | Giustina )                                     |
| Marcantonio 131. 298                         | Andrea 512.                                              | Jacopo 37. 38. 41. 60. 65                      |
| Tribuno 85. 86                               | Chiara 429                                               | 68, 69, 144, 148, 179                          |
| Menini Ottavio 479                           | Domenico 395                                             | 214. 221. 228. 291.<br>294. 380. 389. 432      |
| MENOCCHIO Girolamo 43                        | Filippo 52. 65                                           | 434, 435, 436, 479.                            |
| Mena Pietro 6                                | Francesco 428<br>Giovanni 135, 406                       | Isabella 126                                   |
| Menari Giuseppe Maria 59                     | Girolamo 487                                             | Santina 151                                    |
| MERCHENTI Lodovico 436                       | Jacopo 214                                               | Morendella Cornelio 183                        |
| Merichi Romano 180<br>Merorte (v. Cesarotti) | Lise 230                                                 | Monent Domenico 234. 324                       |
| M ERULA Antonio 59                           | Lnigi 23                                                 | 325, 326, 327, 328                             |
|                                              | Paulino 230                                              | 330. 360                                       |
| Meschinello Giovanni 81                      | Pietro 235, 515                                          | (vedi Fennant Gianf.)                          |
| M esingeno 510                               | Tommaso 357                                              | Monescar Giannantonio 464                      |
| METASTASIO Pictro 313                        | famiglia 177. 305                                        | Moresini (redi Morosini)                       |
| MEZZABARRA Antonio 148                       | Moch Bernardo 246                                        | Monnyo Fabricio                                |
| il conte 401                                 | Moisesso Faustino 202                                    | Paolo ) 139                                    |
| MEZZAN 305                                   | MoLIN Agostino 305                                       | MORLUPINO Morlupino 53. 54                     |
| MIANI Vitale, 385                            | Alessandro 128. 395                                      | 442 4-8 479                                    |
| MIARI Florio 484                             | Alvise 511.                                              | Nicolò 479.                                    |
| MICANZIO Fulgenzio 132. 506.                 | Antonio 321                                              | Paolo 479                                      |
| 508. 509                                     | Gactano 154                                              | Monwont famiglia 391                           |
| MICHELE da Bologna 358 e vedi                | Giammarco 182                                            | Mono Antonio 383                               |
| Mattei.)                                     | Giovanni 208                                             | Batista (dal) 420                              |
| Michiel Arcangelo 123                        | Girolamo 210. 308. 309.                                  | Bortolomio . 66                                |
| MICHIEL (di) (v. Nicolò)                     | Girol. Ascanio 382. 432.                                 | Cristoforo 374                                 |
| MICHIEL Alessandro 430                       | 470                                                      | Domenico 328                                   |
| Domenico 145, 202, 403.                      | Giustina 154                                             | Gabriele 512                                   |
| Giovanni 25. 52. 406.                        | Marco 172 .                                              | Giovanni 6, 15, 16, 236                        |
| Leone 275                                    | Pietro 365                                               | Leonardo 6, 15, 16.                            |
| Luigi 68                                     | Triadana 197                                             | Giulio (dal) 404<br>Sebastiano 446             |
| Maddalena 158                                | Vincenzo 326<br>famiglia s43, 320                        | Simeone 87                                     |
| Marchid 442<br>Marco 320, 353                | MOLINARI 6                                               | MORONE 266                                     |
| Nicolò 321                                   |                                                          |                                                |
| Paola 430                                    | MOLZA Francesco M. 212. 305<br>MONALDI Bernardo 448. 453 |                                                |
| Ton. HI.                                     | MOANTH Deinstay 440. 450                                 | 69 291.292                                     |
| 1 OM. 111.                                   |                                                          | YY                                             |



| 536                                       |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Monosivi Angelo 246                       | Muazzo Marco 390                                 | Navageno famiglia 479                            |
| Domenico 5, 233, 417                      | Nicolò 389. 390                                  | Nagri Gristoluro 107                             |
| Donato 201                                | Pirtro 389                                       | Francesco 11. 158, 232.                          |
| Elena 204                                 | famiglia 389                                     | 248. 331                                         |
| Filippo (vedi Tgorito)                    | MULA (da) 510                                    | Gaspare 7.<br>Marco 454                          |
| Portunato 79                              | Agostino 346                                     | Mattia 398                                       |
| Francesco 7. 104, 186, 230.               | Antonio 447. 512                                 | Nicolò 283. 310                                  |
| 2 9. 395. 512                             | MURATRIS Absyrtus 500, 501                       | Negnoni Marcantonio 294                          |
| Frosiu (redi TEOFILO)                     | MUNICATO Paulo 19                                | Simone 458                                       |
| Giacomo 186 360<br>Gianfrancesco 182      | MUNSCERO Sebastiano 318.336.                     | Nenti famiglia 105                               |
| Giovanni 85                               | 337                                              | NEUMANN Rizzi Ignazio 276.                       |
| Giustiniano 512                           | Munano (da) Antonio 36:                          | 495                                              |
| Leonardo 180                              | MCRARI Paolo :38                                 | NEUMAYER Antonio 484                             |
| Lucia 514                                 | Bra-Marietta 166                                 | Nicola Marco 87                                  |
| Marcantonio 321. 354.                     | Dalla Corte Giamb. 161                           | NICOLINI Andres 174                              |
| 515                                       | Girolamo 161. 162                                | Francesco 174. 175                               |
| Marco 52                                  | Ottavio 161                                      | Giangiorgio 174                                  |
| Michele 155, 404                          | MCRATORI Lod. Ant. 128, 159.                     | Jacopo 89                                        |
| Morosina 421                              | 500. 501                                         | Nicoro (8) 310, 370                              |
| Nicolù 187. 307. 509.                     | MURZTO M. Antonio 56, 58, 63                     | de Michiel 102<br>di Pietro 89                   |
| h10                                       | 64. 66 68.                                       | (s. Venezia)                                     |
| Paolo 251. 404                            | MUSATO (v. Musuno)                               |                                                  |
| Pietro 24                                 | MUSCETTOLA Francesco 264                         | Nicolosi Angela ) 502<br>Giovanni ) 502          |
| Ruggero 187                               | MUSCHISTTI Giovanni 9                            | Nievo Antonio )                                  |
| Simone 262                                | MUSITELLI Anna 180                               | Balzaurllo ) 255                                 |
| Trofile 186. 485.                         | MUSCITTI ( vedi PEPOLI )<br>MUSCINO (v. MUSCINO) | Giannettore )                                    |
| Vicenzo 203                               | MUSUNO Marco 41, 43, 45, 46,                     | Ntzorto Mario 59                                 |
| famiglia 19. 121. 186.                    | Mesero Marco 41. 45. 45. 45.                     | Nosili Francesco 183                             |
| 216. 401.<br>Mosca Giandomenico 295. 296  | MCTI Angela )                                    | NonaRini Pasqua 134                              |
| Moschent Carlo )                          | Antonio ) 24                                     | Nones (de) Calcerando 210. 218                   |
| Cinamania )                               | Bernardino)                                      | Giason 210. 212. 215                             |
| Giuseppe ) 260                            | Giammaria 24. 25, 26.80                          | 215. 221                                         |
| Martino )                                 | Giandomenico 25                                  | Norts 401                                        |
| Most HINI Giannantonio. 11.41.            | Јасоро 24                                        | Neció Lucietta 437                               |
| 89, 124, 135, 136, 138,                   | Margarita 24                                     |                                                  |
| 140, 145, 155, 158, 161,                  | Maria 23                                         | ()                                               |
| 165, 168, 231, 234, 248,                  | MUTINEUT Fabio 203                               | 0 0 1 1 24                                       |
| 251, 256, 276, 3on, 36o.                  | Mizio Girolamo 506                               | Onez Scipione 234                                |
| 361, 403, 418, 424, 427                   | (vedi Sporza)                                    | Onizzi (drgli) Lucrezia 254<br>Onizzo march. 115 |
| 429. 513                                  |                                                  |                                                  |
| Moscont Giacomo 480                       | l N                                              | Pietro ) 162                                     |
| Maria Diana ) 154                         | - 453                                            | Octo L. 504                                      |
| Maria Maddalena)                          | NACHIANTI Jacopo 453                             | Opposi (c. Oposi)                                |
| Teresa 480                                | Nani 470<br>Agostino 443                         | ODOARDI (v. PIGUETTI)                            |
| Vincenzo 154<br>Mosto (da) Marchesina 513 | Giambatista 127.290.313                          | ODONI Alvise 434, 435, 436.                      |
| Pietro 321                                | Giorgio 52.                                      | Andrea 434. 435                                  |
| MOTTA Angelo 458                          | Jacopo 169                                       | Baldassare 434                                   |
| Mozzanerro Giovanni 172                   | Paolo 205                                        | Carlo 50. 436                                    |
| MUAZZO Antonio )                          | NANNINI Remigio 326, 506                         | Cesare 437                                       |
| Damiano ) 389                             | NARDEI (v. NARDI)                                | Ferdinando 437                                   |
| Daniele )                                 | NARDI Giovanni 486                               | Gaspare 434                                      |
| Francesco 395                             | NABDINE 15                                       | Giambatista 437                                  |
| Giammaria 389                             | Nasco Giovanni 18                                | Girolamo 50, 434, 435                            |
| Giannantonio 3go. 3g1                     |                                                  | 436. 437. 438.<br>Giuseppe 438                   |
| 392, 393, 394, 399                        | NAVAGERO Andrea 43, 107, 21                      | Guglielmo 434, 437                               |
| Loilovico 390                             | 212                                              | 1 Anti-contro dark das                           |
|                                           |                                                  |                                                  |

| Oponi Margarita Do. 02. 70. | ORTOLANI Teresa 105          | PANSA MUZIO 04                   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 436. 437                    | Onzesio Gasparo 199          | PANTALEI Audrea)                 |
| Melchiorre 434              | Oftoboni Antonio 25, 485     | Jacopo )                         |
| Michele 437                 | Marco 102, 103, 105.         | Marco ) 441                      |
| Ottavio 437                 | Pietro 25, 102, 104, 105     | famiglia )                       |
| Rinaldo 50. 434. 436. 437   | 106. 485. 489                | PANTALEONI Agostino )            |
| Sebastiano 438              | (v. S. RBULLONI)             | Carlo )441                       |
| Ott.Es (de) Gutiscalco 354  |                              | Francesco 227                    |
|                             | (P. ALESSANDRO VIII)         | tramesco 227                     |
| OLINI Antonio )             | (v. Boncompagni)             | ( vedi PANTALEI )                |
| Francesco )                 | OTTOLINI lamiglia 442        | PAGLINI Lodovico 58              |
| Giovanni )                  | OTTONE II. 86                | Tommaso 93                       |
| Jacopo ) 495                |                              | PAOLO (s) Eremita 360            |
| Nicoló )                    | P                            | PAOLO e Bartolomio 89            |
| Pietro )                    | 1                            | PAGLO II. 374                    |
| OLIVA Pietro 452, 479, 503  | PACE (di) Angela 421         | H1. 324. 348                     |
| OLIVIERI Annibale 247. 2.8. | Pompeo 462. 464              | V. 81. 129. 130. 296. 297.       |
|                             |                              | 409. 507                         |
| 448. 449. 455               | Pacecco Pedro 348            |                                  |
| Francesco : 74              | PACIFICI Pace 453            | PAONE (vedi PAVONI)              |
| Pietro 466                  | Pacio Alessandro ) 59        | PAPADOPOLI Antonio 482, 506.     |
| OLIvo Giambatista 49        | Gugitenno)                   | 507                              |
| OLIVOTTI 453. 454           | Padavino Giambatista 408     | Nicolò 13. 62. 130               |
| Domenico 237                | Marcantonio 408, 400         | Spiridione 480                   |
| OLMo Fortunato 270          | PADOANO Annibale 18          | Papio Angelo 70                  |
| (dall') Giannantonio 260    | PADOVANINO (v. Girolamo)     | D Muddalent                      |
| OMOBEL ( v. ONDEDFI )       | Pagani (di) Ottaviano 419    | Marsilio ) 163                   |
| ONDEDEL Fabricio 454        | PAGANO Antonio 52            | PARABOSCO Girolamo 51. 506       |
|                             |                              | PARADISO Francesco 89            |
| ONGARITTO Claudio 424       | Pietro 491. 492              |                                  |
| ONORIA ( P. MATTEI )        | PAGANU CI Nicolò 252         | Girolamo 88                      |
| ONORIO 481                  | PAGELLO Bertolo 380          | Marco 87 88                      |
| Giampietro 68. 71           | Paggi Giambatista 405        | Paolo 88. 89                     |
| Opizzoki Carlo 14           | PAGLIABINI Bortolo 365       | Nicolò 89                        |
| Margarita 154               | PAISIELLO 486                | Romelo 406                       |
| Oponino Giovanni 367. 370   | PAITONI Jacobo Maria 275.    | famiglia 88                      |
| ORAFI 441                   | 402. 517                     | PARAVIA Pieralessandro : 66.305. |
| ORATORI Francesco 53        | PALADINA Angela 437          | 306. 394. 497                    |
| Onigoni Francesco 160       | PALASTRIKA (da) Giovanni 18. | PAREA Benardino 185              |
| Onto Antonio 499            | PACASTRIKA (III) GIGIGIAN    | Panechiati Giustina 134          |
| Girolanio 52                | PALAZZI Giovanni 269. 270.   | Parisi Carlo 137                 |
|                             | 440                          | Parisi Carlo ID                  |
| Ippolito 330                | PALEOCOPA Costantino 512     | PARISOTTI Giambattista 173       |
| Lorenzo 359                 | PALEOLOGO Demetrio )         | Girolamo Ant. 404                |
| Pietro 435                  |                              | PARLEONI (vedi PANTALEONI)       |
| Onloss Gregorio 174         | PALFOTTO Canillo 62, 67, 479 | PARMA (vedi JACOPO)              |
| Onsa (dail') Andrigo 421    | PALFERO Georgio 275          | PARONI Bortolo 254               |
| Onseolo Pictro 5. 85. 128.  | PALLADIO Andrea 307          | Parrasio Giano 66                |
| 142. 208                    | PALLAVICINI 159              | PARTENIO Bernardino 56. 64.      |
| ORSETTI Bortolo )           | PALLAVICINO Francesco 502    | 219                              |
| Giampietro) 257             | Giuseppe 477                 | PARTICIPAZIO Agnello 85. 99-     |
| ORSINI Flavio 436           | Sforza 498. 507. 508 517     | 113                              |
| Fulvio 60                   | PALMA Jacopo 246, 3:5. 4:3.  | Giovanni 85, 99, 213             |
| Glampaolo 333, 847          |                              | Giustiniano 85. 99               |
|                             | PALU Antonio 317             |                                  |
| Mario 3.14                  | PALUELLO Carlo ) 478         | Orso 99 513                      |
| Paolo 6B                    | Lodovico) 478                | famiglia 99. 113                 |
| Renzo 286, 346              | PAMFILIO 200                 | PARUTA Paolo 581                 |
| Vittoria 254                | PAMPANI Michele 274          | PASCALE Ludovico 322             |
| famiglia 298. 392           | PANCHIANO (v. VALARESSO)     | Pasini Lorenzo 175               |
| Onso (# ) 12.4              | PANCIERA 139                 | Ottonello 52                     |
| Zuanne 270                  | Lucrezia 164                 | pasino 175                       |
| ORTESCHI Pietro 427. 437    | Pietro 164                   | Pietro 175, 176                  |
| ORTICA Giovanni 366         | PANCBAZIO (8.) 513           | Vincenzo 175                     |
| VOO                         | EVERYTIO (a)                 |                                  |

| 538                            |                                                       |                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| PASODALATO Giammaria 285       | Pensico Pamfilo 334                                   | Pico Giovanni 42, 47. 60     |
| PASOPALI Giuseppe 503          | Pictro 268                                            | Piggapi Alessandro 305       |
|                                | Pensona Cristoforo )                                  | PIEMONTESE (vedi IACOPO)     |
| Lnigi 19                       |                                                       | Pietra Clemente 333          |
| PASQUALIGO Antonio 230         | Egidio ) 497                                          |                              |
| Cosma 388. 407                 | Giambatista                                           | Ріство 493                   |
| Marcantonio 255                | Marcantonio 421. 497                                  | il Grande 163                |
| Marco 496                      | PERUCCHINI Giamb. 166                                 | e Nicolò 59                  |
| Paole 205                      | PERUGIA (da) Girolamo) 363                            | da Bologna 358               |
| Rellegrino 482                 | Lorenzo )                                             | di Spagna 358                |
| egina 234, 237                 | Simone 358                                            | arc di Spalato 358           |
| PASSAGNOLI Bartolonimeo 14     | Pesano Antonio 9. 164                                 | da Venezia 412               |
| PASSARI (vedi Passazi)         | Benedetto 3go, 388                                    | PIGRETTI Bortolomio 30:      |
| PASSAZI Antonio                | Francesco 450                                         | Pictro 122                   |
| Giammaria )                    | Giovanni 403                                          | PIGNA Batista 60             |
| Gioranni ) 310                 | Jacopo 269. 448                                       | famiglia 448                 |
| Nicoló )                       | Luigi 287                                             | PIGNORIA 500                 |
| PASSEBONE Lodovico 152         | Marcantonio 370                                       | PILOTO Vincenzo 30           |
| Passi Carlo 3e5. 3a6           | Marco 417                                             | PILOTTI Francesco 175        |
| PASTORE Raffaele 185           | famiglia 403                                          | Randino 4-8                  |
| PATING 401                     | PESCARA (vedi DAVALO vedi                             |                              |
| PATRIZIT Fabio 438             | COLONNA)                                              | Pixel Giampietro 441         |
|                                | PESENTI Andrea                                        | Gianvincenzo 56. Go          |
| PATROCLO L. 504                | Adriana ) 402                                         | Pixt Alessandro 128          |
| PAVANELLO Bernardo 9           |                                                       |                              |
| Francesco 9                    | Benedetto 358, 359, 402                               | Pto 269                      |
| PAULUCCI Amiliare 197          | Giammaria )                                           | Alberto 42, 43, 44, 46       |
| Pavoxi Antonio 261             | Giampaolo ) 403                                       | Catterina 46. 47             |
| Francesco 245, 261, 262        | Clauset Hallido .                                     | Leonello 44 46               |
| Giovanni 261                   | Giannantonio )                                        | famiglia .i81                |
| Taddca 486                     | Petazzi 493                                           | P <sub>10</sub> II. 132. 385 |
| Vettore 486                    | PETRACCI Pictro 406                                   | IV. 53, 173, 354             |
| PAYNE 481                      | PETRARCA Francesco 202. 203.                          | V. 173, 45g, 498             |
| Papecas (a) Pictro 199         | 209. 211. 216. 220.                                   | VL 92. 138                   |
| PEGOLOTTO Michele 52           | 360, 364, 372                                         | VII. 92                      |
| PELIZARI Giampictro ) 181      | PETRETTINI Maria 503                                  | Prperano Carlo 333           |
| Girolamo )                     | PETRONII Giovanni 461                                 | PINANESI Giamb. 155          |
| PELLANIO (vedi LUCATELIA)      | PEZZANA Antonio 486                                   | PIRGOTELE ( redi LASCARI)    |
| PELLEGRINI Dom. Maria 51       | Gecilia 180                                           | Pisa (da) Iacopo 370         |
| Giampietro 427                 | Margarita 180                                         | PISANI Alvise 251, 434       |
| (vedi Peregrini)               | Nicold 440. 441                                       | Benedetto 228, 229, 230.497  |
| Pellicano Giovanni 505         | PEZZI Alvise 271, 273                                 | Camilla 228, 229             |
| (vedi Rellicano)               | Carlo 271                                             | Francesco 107. 229. 251.     |
| PRILICIOLII Carlo 106          | C. A. 272                                             | 378                          |
| Penci Andrea 106               | Pietro 271, 272                                       | Giorgio 512                  |
| Pepoli Musotti Cornelio 23     | PFLEGER Francesco 254                                 | Luigi 320                    |
| Penazzo Lodovico 306           | PHILEGEI Jacopo 246                                   | Marco 229                    |
| PERDOCINO Mattee 461           | PIACENTINI Antonio 80                                 | Nicolò 228, 229              |
| PERGOLE (dalle) Andrea 183.    | Iacopo ±63                                            | Vettore 179                  |
| 184                            | Marco 245, 265                                        | Vincenzo 81                  |
| PEREGRINI M. Antonio 130. 131. | PLANTON Pietro 93. 513                                | famiglia 1/2 att 406         |
| 133                            | PIATI Alessandro 154                                  | Piscini Andrea ) 451         |
| P.o 399                        |                                                       | Ziliyato ) 451               |
| PERISONE (vedi BONARDO )       | PLAZZOLA Barnaba 174                                  | Dilivato /                   |
| Perissinotti Giovanni 83. 143  | PIAZZONE Stefano 49. 263. 449<br>PICCINI Isabella 106 | Property (w. 15 Common)      |
|                                |                                                       | PISCOPIA (vedi Connano )     |
| Perna Pietro 324, 327          | Piccolomini Ascanio 218                               | PISENTI (vedi PESENTI )      |
| PEROTTI Torquato 142           | Enea Silvio 132                                       | Pisera Partenopejo )         |
| PERSAVAL (vedi PRESSAVAL)      | Francesco 287                                         | Serafino ) 353               |
| Pensecini Francesco 138        | Picht Francesco 476                                   | Trajalucio )                 |
| Pensico Aotonio ) 268          | PICINELLI 142                                         | Pistoja (da) Giovanni ) 359  |
| Jacopo )                       | Picinino Nicolò 444                                   | Lazzaro )                    |

|                                     |                                   | 534                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| PITTERI famiglia 203                | PORDENONE (vedi REGILLO)          | Quentut Bartolommeo 87         |
| PIZZAMANO Domenico 44               | PORTA Costanzo 18                 | Daniele 14                     |
| Pizzoni Lodovico 396                | Vincenzo 304                      | Francesco 91. 182              |
| PODACATARO Cesure 308               | PORZIF (da) Cristoloro 354        | Giannantonio 128               |
| Giampaolo 370                       | Ponzio Anello 165                 | Giovanni 40. 126. 127          |
| Livio 307. 308. 370                 | POSTUMO Guido 451                 | 128, 172                       |
| Poggiali Gaetano 360                | Pozzo (dal) Antonio 453, 454      | Girolamo 127- 150, 200         |
| Poggiano Giulio 54                  | (da) Batista 358                  | 213. 219. 447                  |
| Poggio 38a                          | Elena 358                         | Jacopo 405                     |
| (di) Federico 215                   | PRANDI Cristoforo )               | Isabetta 492                   |
| Giovanni 348                        | Tommaso ) 19                      | Leonardo 87. 441               |
| Polacco Andrea 398                  | PRESSAVAL Prudenza 421            | Marco 20 e seg. 404            |
| POLANI 3go                          | PRETEGIANI Giovanni 228           | Matteo 187                     |
| Gianfrancesco 434                   | PRETI Francesco 302               | Nicolò 404                     |
| Girolamo 512                        | PREZZATO Lorenzo 208              | Pietro ? 1. 212. 373           |
| Jacopo 434                          | Pano (de) Pietro 502              | Vince 124, 172, 209            |
| Luca 218                            | Partt 347                         | 212. 214. 378                  |
| Marietta )                          | Alessandro 154                    | famiglia 29. jo                |
| Oreola                              | Angelo Maria 154                  | QUINZIO Baldassare )           |
| Pietro ) 434                        | Autonio Marino 291. 4-5           | Gianfrancesco 1                |
| Vincenzo )                          | Federieo 438                      | Iscopa ) 227                   |
| famiglia 421.                       | Franceseo 384. 438. 406,          | Marcantonio                    |
| POLANZANI F. 23                     | 407. 408. 409. 410                | ,                              |
| Poleni Giovanni 371. 500            | Giambatista 413                   | T                              |
| Polesini 416                        | Gianfrancesco 407. 438.           | 11                             |
| Poleri Marco 251                    | 439                               |                                |
| Pont Elisabetta 23, 476             | Giovanni 406, 443                 | RACINE 166                     |
| POLITIPO 163                        | Girolamo 431, 438, 446            | Rapo Giovanni 3o5              |
| Poliziano Angelo 47. 58             | Giustina 154                      | Rados Luigi 185                |
| Polo Antonio 490                    | Lorenza 446                       |                                |
| Bellela 492, 493                    | Lorenzo 130, 440                  | RAFANELLI Marco 354            |
| Cattarina 491                       | Maffeo 439                        | RAGAZZONI Elisabetta 150       |
| Donata (on 103                      | Mareo 433                         | RAGIO Nicolò 374               |
| Donata 492. 493<br>Fentina 492. 493 | Marina 438                        | RAIMONDI Jacopo M. )           |
| Felice 491                          | Pietro 410. 438. 439.             | Lodovico ) 427                 |
| Fiordelise 490, 491, 492            | 446                               | Ponipilio )                    |
| Giannino 491                        | famiglia 475                      | RAIMONDO 262                   |
|                                     | PROCACCI Marco 448, 449, 454.     | RAINA Giovanni 348             |
| Marco 489. 490. 491.                |                                   | RAMALI (de) v. CANALI .        |
|                                     | 455, 458, 459, 461, 462, 481, 498 | RAMBALDI Alba 161              |
| Maroca 490. 491                     | PROVVEDI (sedi MANERIN)           | RAMBERTI Benedetto 43. 49.     |
| Matteo 489. 490. 491                | PRUDENTI Bernardino 6             | 50. 59. 210. 215. 479.         |
| Moretta 492, 493                    | Pulcini Catterina 134             |                                |
| Nicolò 490, 491, 492<br>Pasqua 491  | PUTEANO Ericio 66                 | Francesco 263                  |
| Stelano 491                         | - CIEANO ESTESO GO                | RAMPANI femiglia 245           |
| Polo Reginaldo 50                   |                                   | Ramusio Giambatista 43. 44.    |
| PONA Francesco 292, 446             |                                   | 211. 504                       |
| Downe (da) Alvisa                   |                                   | Girolamo 505                   |
| PONTE (da) Alvise ) 396             | 0                                 | Paolo 49. 53. 56. 211.         |
| Jacopo 300                          | QUADRIO Francesco Xaverio         | 213, 503, 504                  |
| Leandro 507                         |                                   | RANDINO (vedi PILOTTI)         |
| Lorenzo Antonio 106, 203.           | QUARTEGIANI Filippo ) 505         | Rangoni Fortunato 329          |
|                                     | famiglia )                        | RAPICIO Giovita 201. 213. 504  |
| 217. 222. 409. 426                  | QUARTIERI (di ) Giannantonio      | RAPOLTZSTEIN Giorgio 328       |
| Nicolò 235, 432, 512                | 458                               | RASARIO Giambatista 52         |
| PONTEDERA Giulio 10                 | QUERCETANO Giuseppe 143           | RAVAGNAN 158                   |
| PONZILAQUA 304                      | Quenenco Antonio 288              | RAVIGLIO (redi Rosso )         |
| Poncacchi Tommaso 326. 33.          | Quantu Alvise 440                 | RAVIGNANI (de') Benintendi 203 |
| Poncia Francesco Scrafino 166       | Andrea 289                        | Rg (del) Antonio )             |
| (vedi Ponzie)                       | Angelo Maria 37. 38. 41           | Francesco ) 170                |

| 540                                        |                                                  | ROSETTO Francesco 43                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECANATI Antonio ) 116                     | Ricco Giovanni 140<br>Riccosoni Antonio 291, 432 | Barry Giovappi 210, 219                                                      |
|                                            | RICHI ( v. PICHI )                               | Piermaria 360                                                                |
| Giambatista 86. 155. 15c.                  | Decrease of Bartolomeo qu                        | Rosmino Pamfilo 209                                                          |
| 9Q3                                        | Ridouri Benedetto 442                            | ROSSETTI 239                                                                 |
|                                            | Carlo 78                                         | Domenico 497<br>Rossi 507, 508                                               |
| (redi Zustinian Elisa)                     | Becurre Ambrogio 297                             | Rossi (de) Bernardo 378                                                      |
| RECAMETO Marco 265                         | RIGHI Costantino 254                             | Faulto 500                                                                   |
| REGAZZI Angelo 360                         | Buco (v. MILANO)                                 | Francesco 386                                                                |
| REGHELLINI Giano 11                        | RIMONDI ( V. RAIMONDI )                          | Giambatista 50                                                               |
| REGILA Jacopo 263 REGILLO Antonio 364, 503 | RIMONDO Polo, 321                                | 63 55, 78, 86                                                                |
|                                            | Vincenzo 209: 215. 217                           | 104. 141. 152. 288.<br>392. 394                                              |
| REGIO Raffaele 14. 44. 387.                | RINALDI Aotonio 106                              | 392. 394                                                                     |
|                                            | Giulio 18                                        | Giuseppe 185                                                                 |
| n (da) e. Brewore                          | RINIO Giovanni 15<br>RINIO (vedi BIRRO)          | Giustina 30. 31                                                              |
| D Gioraphi 00                              | RINNO (Vent BINNO)                               | Jacopo 389                                                                   |
| D (sedt NANNIN)                            | RIPOLL Tommaso 26                                | Lucia 30. 31                                                                 |
| RENERIO (redi Renio)                       | Riva (da) Matteo 52                              | (vedi Enitreo)                                                               |
| Renten frate 492                           | RIVANELLO Giuliano 365                           | Rossint 466                                                                  |
| Revies 255                                 | Rivio Giovanni 263                               | Rosso Andrea 376                                                             |
| Adriana ) 435                              | RIZZETTI Giovanni 25                             | Emanurle 400<br>Giulio Raviglio 52                                           |
| Antonio )                                  | Rizzi Domenico 425                               | Nicolò 30. 443                                                               |
| Daoicle 43. 44. 157                        | Rizzo Francesco 358                              | Urbano 358                                                                   |
| Domenico 237                               | Giovanni 20                                      | Rota Alessandro 52                                                           |
| Michiel Giustina 36                        | Isabella 464                                     | Berardino 59                                                                 |
| Paolo 435                                  | Michele 410                                      | Girolamo 23. 24                                                              |
| Rexio Giovanni 6. 14. 15                   | ( vedi Rivio e Ricco )                           | Giuseppe 248                                                                 |
| Nicolò 14                                  | ROBERTI Giambatista 331                          | Graziosa 234                                                                 |
| RENOUARD A. A. 42. 44. e seg               | Virginia 154                                     | Lodovico 2 18                                                                |
| Resto Andrea                               | ROBOANO Giambatista 82                           | Marziale 52                                                                  |
| Antonia )                                  | ROBORTELLO FIGURES                               | Ot one 658                                                                   |
| Filippo ) 134                              | 287                                              | del (sedi Fenno Gio.)                                                        |
| Jacopo )                                   | ROCCABELLA Tommaso 29                            |                                                                              |
| Danie )                                    | ROCCO 146<br>ROCHA Nobili Camilla 1              | 28. ROTERDAMO (redi ERASMO)                                                  |
| Parret vo Giovanni 47                      |                                                  |                                                                              |
|                                            | Ropez 368                                        |                                                                              |
| REVERTIS ALLES )361.36                     | Robotto imp. 438                                 | 459. 462. 481. 498<br>Gnidubaldo 457. 458.                                   |
| Matteo )                                   |                                                  | Gnidubaldo 437.                                                              |
| REVETTI (vedi REVENTIS)                    | Description Lodovico 144                         | 498                                                                          |
| REYCHERSHORES Giorgio 70                   | ROMANO Cristoforo 361                            | Roveno famiglia 305 Rovigno (da) Sebastiano 411 Rovigno (da) Sebastiano 6111 |
| REZZI Luigi Maria 216, 2:                  |                                                  | ROVIEDO (redi Murani Girol.)                                                 |
| Berroxico Abdudio                          | D -may er (di) Carlo 275                         |                                                                              |
|                                            |                                                  | ROZZETTI (cedi Bozzetti)                                                     |
| famiglia 603. 513 Rezzonico Gaitone 336    |                                                  |                                                                              |
| ( redi Tripi )                             | RONCONE LOGOVICO 190                             | Rungis (de) Antonia 9                                                        |
| RIBETTI Pierantonio 250.                   | SoR.   Rover 507                                 |                                                                              |
|                                            | Done Cipriano                                    | D (vedi Rossi)                                                               |
| RICCATI Jacopo 301.                        | 302. Rosa (della) Artico 32                      |                                                                              |
| RICCATI Sacops                             | RocaTA Portunato Maria                           | Barcott 47 Oranio 254                                                        |
| Peges Angelo 308                           | Rosci (vedi Roseili)                             |                                                                              |
| Bartolommeo 56                             | Rosetti Bettino 253<br>Domenico 253, 254         | Danner Giamb, 203                                                            |
| F. 258                                     | Giambettino 253. 2                               | RUSSO Giovanni 532                                                           |
| Vettore 275                                | Giulio 255                                       | Vincenzo 18                                                                  |
| Vincenzo 176                               | 1                                                | Ruso Cristoforo 479                                                          |
| Biccio 85                                  | ROSEMBERG Giustiniana                            | (di) Ruggeni Amadeo) 265                                                     |
| Girolamo 400                               | 37. 38, 469                                      | Bartolomeo ) .                                                               |
| e - Jenico 68                              |                                                  |                                                                              |

|                             |                                              | 74-                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| -1 1 et                     | Sanseverino Galeazzo 341                     | SCALPUROTTO Tommase 156.    |
|                             | famiglia 3o5                                 | 158                         |
| Lodovico 20                 | SARSONI Leone 249                            | SCALIGERO 63. 510           |
| Ruscelli Girolamo 210. 315. | SANSONI LEGIC 149 SANSONINO Francesco 5. 68. | SCAMOZZI Vincenzo 196. 205. |
| 3.8. 321. 522. 523.         | Eo. 210. 216. 217.                           | 213.403                     |
| 326. 333. 477. 505.         | 20. 210. 210. 217.                           | SCANDERBEG 331              |
| 506                         | 218. 220. 308. 315.                          | SCANDIANESE Tito Giov. 228  |
| RUZZINI Carlo ) 01          | 318. 319. 321. 322.<br>323. 326. 359. 362.   | SCARAMELLA Bernardino )404  |
| Luigi ) 91                  | 323. 326. 359. 362.                          | Paolina )494                |
| Tailit /                    | 388. 398. 458. 466.                          | SCARDIA Zuanne 358          |
|                             | 506                                          | SCARDIA Zuante 500          |
| 5 1                         | Jacopo 283                                   | SCARMAN Costantino 283      |
|                             | SANTACRUCE 444                               | SCARPA Chiara               |
|                             | Girolamo 503                                 | Marco ) 170                 |
| SABBADINO C ristoforo 157   | SANTINELLI Stanislao 275                     | Pietropaolo )               |
| S ABELLICO M. A. 43. 384    | SANTINELLI Stanislad 270                     | SCHELLERSHEIM 248           |
| Sabini Angelo 176           | SANTINI Pietro 11                            | Soutavone Andrea 246        |
| Antonio 177                 | SANTURINI Giannalvise 477                    | SCHINFLENI ( P. BERLENDI )  |
| Giannantonio 181            | Sanvic Orfeo 268                             | Schio (da) Basilio 123      |
| Teodora 176                 | SANUTO Giambatista 79. 80.                   | SCHIOPPALALBA Giamb. 39.    |
|                             | 91                                           | SCHIOPPALATEA GIALLE. 59    |
| SACCHINI 184                | Leonardo 208                                 | 165. 100                    |
| SACCOMANO Domenico 458      | Livio 52                                     | Schizzi Giamb. 483          |
| Saboleto Giulio 454         | ******* 453                                  | SCHRÖDER Francesco 299      |
| Jacopo 50                   | Marino 36, 38, 43, 44.                       | SCIEVOLA (V. CEVOLE)        |
| SAGREDO 145                 | 336. 341. 379. 384.                          | Scroppio Gasparo 501        |
| Catterina 9. 164            |                                              | I Sorra Giambatista 107     |
| Pietro 91                   | 405. 512                                     | SCOLARI Filippo 139. 484    |
| SAIRT-BEAL 291              | Matteo 79                                    | Scoro Francesco 65          |
| SALA 126                    | Pietro 432. 478                              | SCOTTI Antonio 80           |
| Giandomenico 12             | SANZIO (P. URBINO )                          | Ottaviano 179 180           |
|                             | Sanggo Mezzusbergo 127                       | Ottaviano 179 100           |
| SALAMON Nicolo 464          | SAROTTI Francesco )                          | SCROVIGNI Jacopo 487        |
| Raffaela 200                |                                              | SDRIN 392                   |
| (F. SALOMONIO)              | Girolamo ) 287                               | SEBASTIANO da Rovigno 411   |
| SALCI (de) Donato 20        | Paolo )                                      | SECRETO Nicolò 491          |
| Antonio ) 496               | SARPI Paolo 132. 250. 292.                   | Carlo 404                   |
| Antonio ) 490               | 408, 499, 500, 506                           | GEGREZZI Anton Federico 484 |
| Giannantonio )              | 507. 508. 509. 510                           | Legres imp. 423             |
| Giorgio )c                  | 507. 300. 309. 510                           | CETYA Antonio 108           |
| Isabella ) 226              | 511. 517                                     | SEMITECOLO Chiara           |
| - Nicolú )                  | Santon Ventura 246                           | Јасоро ) 143                |
| SALERNO 346                 | SARZINA Giacomo 142                          |                             |
| Sаломом јасоро 28. 426      | Secondaria (di) Giovanni 370                 | SENACCHI Costantino 497     |
| 461                         | S. CCOPPRIATO (F. BARTOLO)                   | Giovanni 234                |
| SALVAGNIN Andrianna 251     | Sassonia (di) Filippo ) 333                  |                             |
| SALVATORI Salvatore 450     | Gianfederico )                               | Paolo 497                   |
| SALVATORI CAIVALORE 450     | Sassono Barnaba 21                           | Teodoro 234. 497            |
| SALVAZO Bernardo 205        | SAVA 388                                     | Theoffani 497               |
| SALVIATI Pietro 52          | Savello Troilo 377                           | Tommaso 234. 497            |
| SALVINI A. Maria 55, 216    | SAVI Giampaolo 181                           | Senanega Matteo 70          |
| Salvino 68                  | SAVI Giampaoio                               | Campon Francesco 100        |
| SAMBIASE Giustiniana 102    | SAVINA Antonio 396                           | Sexuo (del) Apollonio O. 03 |
| Sambonifacio Manfredo 369   | Giovanni 458                                 | 255, 259, 27                |
| famiglia 517                | SAVIONI Fabio 52                             | SEPULVEDA Genesio 221       |
| Samurco Giovanni 479        | SAVONAROLA Girolamo 21                       |                             |
| SAMMICHIELI Miebele 285 .   | SAVORGRANO Autonio 248.30                    | Ottoboni 105                |
| SAMPOGNANO (P. GABRIELE A   | ne Lucia 12                                  | Seneno (vedi Senint)        |
| gelo)                       | Mario 215                                    | SERENG (Vett SERENG)        |
| Sann Giambatista 138        | Nicolò 452                                   | SERIPANDO Girolamo 53. 56   |
|                             | Novello Giovanni 19                          | SERIPANDO GITORES SOL       |
| Vettore 87. 247             | famiolia 258                                 | 59                          |
| SANDISTO ( P. BOCCADIFERC)  | SCALA (della) Cane 405                       | SERLIO Sebastiano 308       |
| SANNAZARO Jacopo 305        | Girolamo 16                                  | Senny Giacinto 313          |
| SANQUINICO Autonio 477      | ) Onomino 10                                 | •                           |
|                             |                                              |                             |
|                             |                                              |                             |

| n                                                                        | Laurence Alberta N                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                               |
|                                                                          | Girolango )                                                                   |
| SOLIMANO 1mp. 591. 451                                                   | Jacopo Ignazio 295. 4                                                         |
| SOMMARIVA Andrea ) 354                                                   | Leonardo 254. 295                                                             |
| Licone )                                                                 | Marco 316<br>Pietro                                                           |
|                                                                          | Valeria 295                                                                   |
|                                                                          | A SICLIA                                                                      |
|                                                                          | STEFANI Sebastiano 26. 1                                                      |
|                                                                          | 175                                                                           |
|                                                                          | STEFANO imp. 174                                                              |
| Francisco 447                                                            |                                                                               |
| Cionanni 3a 36 . 9-                                                      | STEFANO Enrico 43. 58. 50                                                     |
| Giovanni 32, 33, 107,                                                    | Roberto 479                                                                   |
| 192 403 404 403                                                          | STELLA Antonio 105                                                            |
| 400, 409, 401, 514                                                       | Vincenzo 453                                                                  |
|                                                                          | cbrea 88                                                                      |
| 1.orenzo 404. 409.                                                       | STENO Michele 261. 364                                                        |
|                                                                          | STORLADO Luigi 293                                                            |
|                                                                          | STRATICO 157                                                                  |
|                                                                          | STRIGGIO Alessandro 18                                                        |
| vettore 147. 210. 211.                                                   | STRING & Giovanni 38. 80. 8                                                   |
| 213. 403. 404                                                            | 311                                                                           |
| inmigha 19. 100                                                          | STROZZI Ercole 46                                                             |
| (0) 5 g                                                                  | (de) Jacopino 149                                                             |
|                                                                          | STRUVE Burcardo 333                                                           |
|                                                                          | SUARDI Gregorio 156                                                           |
|                                                                          | Anna Elisabetta                                                               |
|                                                                          | Benedetto )                                                                   |
|                                                                          | Carlomanna                                                                    |
|                                                                          | Giammichele 317                                                               |
| all Triginio                                                             | Giancarlo )                                                                   |
|                                                                          | Lorenzo )                                                                     |
|                                                                          | SUMMONZIO 47                                                                  |
|                                                                          | SUPERCHIO Alba 447                                                            |
|                                                                          | Alessandro 426.449.4                                                          |
|                                                                          | 462. 463                                                                      |
|                                                                          | Ascanio 449.451.462.4                                                         |
|                                                                          | Anrelio 447. 448. 44                                                          |
|                                                                          | 450. 452.456.456.4                                                            |
|                                                                          | 458, 459,                                                                     |
|                                                                          | Barbara 451. 455                                                              |
|                                                                          | Bernardino 448                                                                |
|                                                                          | Bortolo 462                                                                   |
|                                                                          | Camilla 426                                                                   |
|                                                                          | Chiara 45s                                                                    |
|                                                                          | Domenico 462                                                                  |
| Marcantonio 600                                                          | Elena 451                                                                     |
|                                                                          | Federico 462                                                                  |
| Ciambasias (1)                                                           | Filomuso 456                                                                  |
| Same Fortanio                                                            | Francesco 463                                                                 |
| Latino ) 307. 502                                                        | Gianfrancesco 451. 45                                                         |
|                                                                          |                                                                               |
|                                                                          |                                                                               |
| Spirino (s.) 412                                                         | 453, 454, 455, 456                                                            |
| Spinino (s.) 412<br>Spon Jacopo 401                                      | 453. 454. 455. 456<br>Girolamo 449. 451. 45                                   |
| SPININO (8.) 412<br>SPON Jacopo 401<br>STACCHI Antonio 475               | 453, 454, 455, 456<br>Girolamo 449, 451, 45<br>454, 459,460,461,4             |
| SPIRINO (s.) 412<br>SPON Jacopo 408<br>STACCHI Autonio 475<br>Matteo 474 | 453, 454, 455, 456<br>Girolamo 449, 451, 45<br>454, 459,460,461,4<br>463, 498 |
| SPININO (8.) 412<br>SPON Jacopo 401<br>STACCHI Antonio 475               | 453, 454, 455, 456<br>Girolamo 449, 451, 45<br>454, 459,460,461,4             |
|                                                                          | SOLIAM Bonifacio 399, 418.  \$3434                                            |

|                                    |                                                   | 543                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SUPERCHIO Ippolita 455             | TASSIS Giambenedetto 126.                         |                                                 |
| Isabella 450 498                   | 127, 128                                          | 431. 446                                        |
| Luigi 462                          | Tasso Bernardo 51. 52. 53.                        | TIPALDI Melezio 250                             |
| Marcantonio 447. 448.              | 210. 308. 309. 477.                               | TIRABOSCHI Girolamo 66.221                      |
| 450. 457. 458                      | Torquato 64. 151. 152.                            | Tinneno Benedetto 43                            |
| Orlandino 448, 449, 455.           | 236. 458                                          | TITONI Giambatista 316                          |
| 456                                | TAVELLI Domenica 168                              | Tonesini Maddalena 163                          |
| paolo 462                          | TEBALDEO 360                                      | Marietta 484                                    |
| Pellegrina 451                     | TEPESCHI Gaudenzio 174                            | Todeschini Francesco 84                         |
| Quinto 462                         | TELESTE (vedi RECANATI) TEMANZA Tommaso 155, 156. | Tolentino conti 495 e ( vedi                    |
| Tiberio 449. 450. 451.             | 1 EMANZA 1 OMINASO 1 75, 150.                     | MAURITZI)                                       |
| 460. 463<br>Valerio 213. 448. 449. | 157. 158. 168. 178.<br>197. 307. 403. 513         | TOLLA famiglia 421 TOLOMEI Claudio 51, 215.     |
| 450. 452. 453. 454.                |                                                   | 218                                             |
| 455, 459, 460, 462                 | Talda ) 355                                       | Tomba (da) Angelo 490                           |
| Superat Agortino 19                | TENTORI Cristoforo 36, 87.                        | Marco 401                                       |
| Suniano Antonio 359. 396.          | Troponico Volfango 81.                            | Tomeo (redi Leonico )                           |
| 453                                | Teopono Costantino 421                            | TOMITANO Bernardino 56. 68.                     |
| Cristoforo 430                     | Teonisto (s.) 124                                 | 211. 221. 433 506.                              |
| Jacopo 52                          | Tenzi Girolamo 253                                | Giulio Bernardino 11.61.                        |
| Michele 204                        | Tenzo Filippo 52. 466                             | 160. 211. 248. 250.                             |
| SUSANNI Giambatiata 306            | Gerardino 444                                     | 360. 401. 476                                   |
| Srs10 Giamb. 51, 212, 214          | TESSARI Domenico 427                              | Tommasi Bernardino 101                          |
| Livio 52                           | Elena 426                                         | Giulio 461                                      |
|                                    | Giuseppe Maria 427                                | Jacopo 66                                       |
| T                                  | Lodovico 426. 427                                 | Pietro 503                                      |
|                                    | Testoni Teresa 145                                | Tommasini Jacopo 252, 269                       |
|                                    | TEUTONICO Girolamo 312                            | Jacopo Fili po 455                              |
| Tabra (s.) 124                     | Thuma Giovanni 292                                | Maria 269                                       |
| TABRATA (S.) 124                   | Thuan Giuseppe 238                                | Tommaso (8.) 124                                |
| PADINI Antonio 158                 | Tinoni Angelo 312                                 | prete 274                                       |
| TAGLIONI Angelica 430              | Antonmaria 312                                    | da Bologna 358                                  |
| Tajapiera 195                      | Bortolomio 295. 312                               | da Venezia 354 518                              |
| Girolamo 512                       | Timpolo Antonio 52. 410                           | Tow Vincenzo 430, 431, 514                      |
| TALENTI Antonio 386. 387           | Benedetto 408                                     | Town Bonaventura 103, 106                       |
| Ariana )                           | Boemondo 6. 28 usque                              | Tonerri Bernardo 317                            |
| Bilia )<br>Filippo ) 363           | 40. 73. 170. 404. 405.                            | Giuseppe 272                                    |
|                                    | 477. 514<br>Francesco 52                          | Tonino (vedi Canal Anto-                        |
| Giovanni )<br>Isabetta )           | Giampietro 8                                      | Tonso (del) Nicola 457                          |
| Lodovico 363, 364                  | Giandomenico 482. 483.                            |                                                 |
| Luca 362                           | 499. 507. 508. 517                                | Tongiculant Michelang. 441 Tongono Giovanni 154 |
| Margarita 364                      | Ginevra 448                                       | TORNELLETTI Bartolomeo 316                      |
| Tommaso 353.354. 362.              | Giovanni 28. 81. 84. 91.                          | Tonniello Baldissera 97. 499                    |
| 363. 364                           | 18:. 247. 435. 466.                               | Giambatista 102                                 |
| Varia 363                          | 467                                               | Girolamo 287                                    |
| Zaccaria 363                       | Jacopo ag. 40. 196. 212.                          | Vito 102                                        |
| famiglia 364                       | 214. 391.                                         | Vittoria 102, 203                               |
| TAMAS 423                          | Lorenzo 40. 87                                    | Tonnieni Lorenzo 254                            |
| FAMOSSI Domenico 260               | Matteo 448                                        | Tonne Giampietro )                              |
| TARTARO Balco 101                  | Nicolò 211. 215. 512                              | Orazio ) 23                                     |
| Marcantonio 101                    | Paolo 203                                         | (dalla) Alessandro 21                           |
| Stefano 101. 102                   | famiglia 29. 40. 433                              | Gioschimo 21. 22                                |
| Zanetto 102                        | Tiene Marco 302                                   | Giovanni 172                                    |
| Гаптапотті Јасоро 480              | Tiera famiglia 144                                | Luigi 143. 144                                  |
| Tassis Angelo 7. 252. 269.         | Tino 121                                          | Valentino 21. 26. 73                            |
| 273                                | Tinto Nicolò 52                                   | (della) Francesco 481. 482                      |
| A-tonio of o                       | TINTORETTO Domenico 142.                          | 516. 517                                        |
| Giannantonio 269                   | 440                                               | Girolamo 323                                    |
|                                    |                                                   |                                                 |

|    | - | 544                                                | TRISSING Marcantonio 162                                | VALMARANA Giulio Cesare 175                        |
|----|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |   | Tonne (sedi Tonniani ) Tonnes Lodovico 67          | Parmenione 255                                          | Nazario 254                                        |
|    |   | Tonnesano Andrea 43. 44.                           | TRIVA 427                                               | Prospero 163                                       |
|    |   | 46. 48. 49. 50                                     | Tatvulzio Giangiacopo 58.86.                            | famiglia 167                                       |
|    |   | Bernardo 60                                        | 479. 480                                                | VALSECCHI Antonino 264                             |
|    |   | Federico 43                                        | Teodoro 457                                             | VARAGO Francesco 16 VARGHI Benedetto 212. 216.     |
|    |   | Francesco 43                                       | TROPING Felice 334 TROJANO Actonio 484                  | 308. 30g                                           |
|    |   | Lambertina 48<br>Maria 49                          | TROIS Filippo 476, 485, 497                             | VAROLA Nicolò 485                                  |
|    |   | Torri Paola 165                                    | TROLL 336                                               | VAROTANI Angela 205                                |
|    | • | TORRIANI Giaonantonio 22                           | TROMBELLI 159                                           | Dario 205. 266                                     |
|    |   | 23. 476                                            | TRON Antonio 362.376.388.                               | Ottaviano 205                                      |
|    |   | (vedi Tonne)                                       | 421                                                     | Vascosano Michele 219                              |
|    |   | Torsello (vedi Sanuto)                             | Filippo 465                                             | VASOLIO Venturino 51. 236<br>VASTO (del) Maria 506 |
|    |   | Tontona Marcantonio 367.                           | Francesco 52<br>Luca 512                                | VAUQUELLIN 303                                     |
|    |   | Toscanella Orazio 56                               | Paolo 49. 363                                           | UBALDINI Roberto 406. 507                          |
|    |   | Toscano Alfonso 318                                | Taousson 303                                            | UDINE (da) Domenico 510                            |
|    |   | Giammatteo 451, 453                                | Tunco (del) P. OLIVA                                    | UDON1 (sedi ODONI)                                 |
|    |   | Tost Actonic 48c                                   | TURRIANI (vedi TORRE)                                   | VECCHI Bartolomeo 103                              |
|    |   | Tosixi 26                                          |                                                         | Germano 480. 502                                   |
|    |   | Toxita Michele 66                                  | V                                                       | VECCHIA Pictro 434. VECELLIO Cesare 38s            |
|    |   | TRAIANO imp. 402                                   |                                                         | Tiziano 152, 199, 236.                             |
|    |   | TRAJETTO (di) (vedi GARTANO) TRAMONTINI Angelo 166 | VACCA Antonio 487                                       | 283, 308, 337, 406                                 |
|    |   | Thevisi (da) Girolamo 435                          | Cipriano 486                                            | Venova Giuseppe 23                                 |
|    |   | TREVISAN Alcssaodra 150                            | Domenico 487                                            | Velo Giovanni Maria 31                             |
|    |   | Angelo 173                                         | Giovanni 487                                            | VELUTELLO Alessandro 149                           |
|    |   | Antonio 150                                        | Marchesino 486, 487                                     | VENDRAMIN 253                                      |
|    |   | Bernardo 230                                       | Oliviero 486                                            | Andrea 90 .<br>Francesco 157, 175, 200.            |
|    |   | Camillo 52                                         | VAERINI Barnaba 171, 172                                | 407. 408                                           |
|    |   | David 150<br>Domenico 107. 388. 389                | VALLANT 401                                             | Nicoló go                                          |
|    |   | 511                                                | VALARESSO Girolamo 374                                  | Schastiano 169                                     |
|    |   | Elena 286                                          | Innoceoza 200. 227                                      | famiglia 403                                       |
|    |   | Fitore 216                                         | Zaccaria 36                                             | VENDRAMINI 19                                      |
|    |   | Francesco 19. 274. 491                             | VALDRIGHI Mario 427                                     | VENERE (scpolero di.) 320,509                      |
|    |   | Giordano 490. 491                                  | VALENTI Carlo 162                                       | VENETO ( vedi CANALE Paolo )<br>( vedi venezia )   |
|    |   | Giovanni 15. 146, 286                              | VALENTINA (della) Santa 251.<br>262, 285, 306, 424, 484 | VENEZIA (da) Benedetto 353.                        |
|    |   | Girolamo 417                                       | VALENTINIS Tommaso 151                                  | 363                                                |
|    |   | Giulia 419<br>Jacopo 383, 443                      | VALENTING (S.) 124                                      | Guglielmo 509                                      |
|    |   | Lazaro 420                                         | VALEBANO Cesare 314                                     | Isabetta 354 518                                   |
|    |   | Marco 446. 481                                     | VALERIANO Pierio 50. 134. 212.                          | Nicolò 5:3                                         |
|    |   | Nicolò 444                                         | 222, 334, 410, 451, 452                                 | Pietro 412                                         |
|    |   | Paolo 376, 430                                     | VALERIO Agostino 13,52.210,                             | Tommaso 354<br>Vincenzo 513                        |
|    |   | Pietro 150. 491                                    | 443<br>Andrea 208                                       | Venezze famiglia 305                               |
|    |   | Tamiglia 150 Tamiglia 150 Trancesco                |                                                         | VENER 229                                          |
|    |   | Flaminio)                                          | Gasparo 146                                             | Alvise 363                                         |
| У. |   | TRIESTE Pictro 302                                 | Gianfrancesco 218                                       | Antonio*195. 454                                   |
|    |   | TRIFON ( vedi BISANTI)                             | Massimo 170                                             | Bernardo 391. 453                                  |
|    |   | Tincavelli Vittore 450                             | Pietro 391. 395                                         | Delfino 383                                        |
|    | - | TRINCHERI Giambatista 506                          | Silvestro 170                                           | Domenico 51, 214, 309, 506                         |
|    |   | TTIPOVICH Nadalino ) 503                           | VALLISNIERI 127<br>VALMARANA Andrea 215                 | Francesco 65, 321, 325                             |
| ,  |   | Vincenzo ) Trissino Giovangiorgio 219              | Benedetto 232. 267. 447.                                |                                                    |
|    |   | Leonardo 480                                       | 480                                                     | Gabriele 25                                        |
|    |   | Lodovica 255                                       | Gactano 254, 255 /                                      | Giannantonio 377.                                  |
|    |   | 270401110                                          |                                                         |                                                    |
|    |   |                                                    |                                                         |                                                    |

|                                               |                               | 545                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Venier Iacopo 417                             | VITTORIA Alessandro 178. 488. | ZANARDINI Pietro 258                       |
| Lorenzo 208. 512                              | 5.13                          | ZANCAROE Basilio 106. 503                  |
| Marcantonio 504. 512                          | VITTORING (8.) 124            | Carlo 332. 503                             |
| Matteo 80                                     | VIVALDI Antonio 159. 275      | ZANCHI Angelica 82                         |
| Sebastiano 25, 204                            | VIVARINI Antonio 275          | G. B. 481                                  |
| Tito 201                                      | (vedi Munano)                 | Maria 163                                  |
| VENTURE 485                                   | Manage Cinconna 1             | Terenzio 387                               |
| Ventunini famiglia 458                        | Leonida 1474                  | ZANDOMENEGHI 1-154.513.546                 |
| VERDELOT 18                                   | (sedi CAPPELLARI)             | ZANE Alvise 295. 499                       |
| VERDIZZOTTI Giammario 308                     | VIVES Ledovice 367. 372       | Andrea 36. 201                             |
| VERGERIO Lodovico 337                         | VIVIANI Gaspare 399           | Intonio 440                                |
| Pietropaolo 367                               | Ouirico 3o6                   |                                            |
| Venme (dal) lacopo )                          | VIVIANO 353                   | Carlo 499                                  |
| Luchino 202                                   | VLADISLAO PE 129              | Domenico 440. 499<br>Francesco 263         |
|                                               |                               |                                            |
| Vermicetori Giambatista 144                   | VOBER Elisabetta ) 154        | Giangiacopo 499                            |
| Veno Francesco 268                            | (Giambatina )                 | Girolamo 178, 204, 447                     |
| Giambatista 237                               | VOLENTEROSO (sedi DELFICO)    | Gregorio 499                               |
| Girolamo 268                                  | Votri Giannantonio 206.       | Jacopo 52, 210, 506                        |
| VERONA Giuseppe 305                           | 432                           | Leonardo 441                               |
| (da) Giovanni 411                             | VOLTAIRE 434                  | Marino 484                                 |
| Leone 509                                     | VOTA Maurizio 153             | Matteo 252                                 |
| VERONE 412                                    | URBANO VII. 462               | ZANETTI Alessandro 267                     |
| VESTRI Lodovico 100. 101                      | VIII 103. 124, 142.           | Antonmaria 267. 546                        |
| VETTORE (S.) 283, 285                         | URBANO Enrico 47              | Bernardino 302                             |
| VETTORI Pictro 57. 327                        | Unsino (da) Ambrogio 36:      | Girolamo 267. 513                          |
| Ugenio Mauro 449                              | Rafaello 236. 334. 403        | ZANNINI Catterina 185                      |
| UGHELLI Ferdinando 86. 182                    | URSILIA 353                   | Faolo 435                                  |
| VIA (dalla) Alessandro 165                    | Usnago Alvise )               | ZANOTTI Giampietro ) 216                   |
| VIANELLI 262                                  | Lodovica ) 417                | Lorenzo ) 216                              |
| VIARO Lorenzo 316                             | WALE (de) Giovanni ) 268      | ZAKOTTO Francesco 497                      |
| famiglia 364                                  | Jacopo ) 268                  | ZANTANI Giovanni 388                       |
| Vico (de) Antonia 505                         | WALESTEIN 516                 | ZARLINO Giuseppe 52                        |
| Domenico 440                                  | WAMBEL Guglicimo 246. 465     | ZARLO Pietro 357                           |
|                                               | VUERT Giaches, 18.            | Zendrini Angelo 157. 158                   |
| Enea 49. 236. 436                             |                               |                                            |
| famiglia 4.8                                  | WIDMAN famiglia 403           | Bernardino 320                             |
| VIDA Girolamo 306                             | WILLARDT Adriano 18           | Zeneni (di) Jacopo 317                     |
| VIDALI Giambatista 128                        | WILLIAMS 239                  | Zenier Vincenzo 41                         |
| VIELMI (vedi Guglielmi)                       | WORTHLEY (vedi MONTAGU)       | Zeno Antonio 395                           |
| Vielmo Girolamo 7. 260                        | WUCOVICH Giorgio 259          | Apostolo. 41. 60. 80. 81.                  |
| VILLA Teodoro 135                             | (P. LAZZARI)                  | 86, 128, 158, 160,                         |
| VILLABRUNA 256                                |                               | 206. 231. 247. 248.<br>264. 315. 320. 334. |
| V <sub>INCENZO</sub> (S.) 417                 | 1.                            | 264. 315. 320. 334.                        |
| Vincenzo 412, 513                             | 21                            | 367. 369. 371. 372.                        |
| VINCI Leonardo 334                            |                               | 367. 369. 371. 372.<br>373. 406. 436. 448. |
| Venctori Giacinto 232                         | XENACHI (F. SENACCRI)         | 449. 450. 451. 455.                        |
| VIOLA Andrea Alvise 176                       |                               | 479. 488. 497                              |
| VIRGILIO Marcello 47                          | 77                            | Carlo 197                                  |
| VISCONTI Batista 327                          | $\mathbf{z}$                  | Francesco 183                              |
| Filippo 443. 444                              | ZABARELLA Jacopo 80. 87. 91   | Giambatista 20. 90. 152.                   |
| Giammaria 327                                 | Paolo 208                     | 206. 230                                   |
| Hermes 327                                    | Zanto Prodoscimo 92           | Giannantonio 8                             |
| Onorato 328                                   | ZAFSIM Filippo 506            | Mareo 181, 182                             |
|                                               | Zighi (di) Andrea 421         | Matteo 3go                                 |
| famiglia 355                                  |                               |                                            |
| VITALE (8.) 124                               | Zanbelli Catterina 26         | pierangelo 367                             |
| VITALE Giano 332                              | Jacopo 271                    | Piercatterino 128, 206                     |
| VITELLI Alessandro 344                        | ZAMBONELLI Jacopo 82          | Pietro 444. 513                            |
| Vitello 452                                   | ZANARDINI Augelo 258          | Riniero 195. 506                           |
|                                               | Antonio ) -                   |                                            |
| VITERBO (da) Raimondo 262<br>VITTORE (s.) 314 | Giovanni ) 257                | Zenomo Alvise ) 275<br>Giancarlo ) 275     |

(\*) La lavola di musaico dai fratelli Zuccati lavorata ch'io nomino a pag. 285, non è già quella che conservavati nel Deposito di quadri di S. Givoranti Evangelista, ed oggi nel Palazzo Ducale; ma è quella che stassi nel Deposito dell'Accademia di Belle Arti; così assicurandomene lo scultore signor. Luggi Zandomeneghi che vi legge la epigrafa tal quale è riportata dallo Zanetti, e che riscontra di ben inferiore lavoro quella che è nel Palatzo Ducale in paragone di quetto.

# TAVOLA GENERALE

## DELLE MATERIE

# CONTENUTE IN QUESTO TERZO VOLUME.

Non si cita il numero della pagina a' nomi e cognomi perchè pub servire quello ch'è nella tavola

non it can a numer was pro-precedents
I nomi e cognomi scritti in carattere tondo sono compresi nelle epigrofi; quelli in carattere corniro sono tratti delle illustrazioni.

| A                          | Fama 15, 17, 50, 51, 52<br>53, 54, 55, 236, 263, |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ABBADESSE E PRIORE         | 441.<br>Filareti 223                             |
| Cardinali (de) Valeria     |                                                  |
| Gradenigo Angela           | Filoponi 142                                     |
| Salamon Rafaella           | Fiorentina 55, 64, 161.                          |
| Valaresso Innocenzia       |                                                  |
| e tedi monache             | Gelati 142.401<br>Granelleschi 10                |
|                            |                                                  |
| ACCADEMIE cui spettano in- | Incogniti 142<br>Inculti 232                     |
| dividui entro nominati.    |                                                  |
| Aborigeni pag. 494         | Insensati 142                                    |
| Affidati 160               | Intrepidi 28                                     |
| Albrizziana 932. 437       | Intricati 217 Londra 401                         |
| Aldina 43, 205             | Lucca 162                                        |
| Alessandrina 162           | Mantovana 161                                    |
| Animoni 24. 25. 232.       |                                                  |
| 287                        | Medicina 272. 450<br>Muranese 424                |
| dnistamici 130             | Occulti 430                                      |
| Arcudia 138. 161. 163.     | Olimpica 162                                     |
| 169. 180. 234. 494         | Onor Letterario 232                              |
| Argonauti 164              | Padovana 275                                     |
| Ateneo Veneto 78, 272.     | Paragonisti 26                                   |
| 494                        | Paruta 381                                       |
| Belle Arti 429             | Pisana 65, 67                                    |
| Belle Lettere 494          | Pistojese 162                                    |
| Bolognese 67               | Pittura Veneta 260                               |
| Bresciana 162              | Prussiana 232                                    |
| Cacciatrice 505            | Ricovrati 401. 427                               |
| Clementina 232             | Rineigoriti 230                                  |
| Concordi 494               | Romana 162                                       |
| Cortonese 162              | Sarotti 287                                      |
| Crusca 232                 | Souese 162                                       |
| Delfica 266. 890. 401      | Spensierati 405                                  |
| Delia 231                  | Sventati 126. 401                                |
| Dodonei 126. 401           | Timidi 150                                       |
| Errang 24                  | Trasformati 150                                  |
| Estravaganti 401           | Veneta 78. 153. 162                              |

| ama 15, 17, 50, 51, 52 | Veronese 162                            |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 53, 54, 55, 236, 263,  | Vicentina 162                           |
| 441                    | Figilanti. 152                          |
| ilareti 223            | Umoristi. 142                           |
| iloponi 142            | Uniti. 57. 321                          |
| iorentina 55, 64, 161. | J. 57. 52.                              |
| 162                    | AGOSTINIANI                             |
| elati 142.601          | Tessari Gius, Maria                     |
| ranelleschi 10         |                                         |
| cogniti 142            | AMBASCIATORI VENETI                     |
| culti 232              | Badoaro Federico                        |
| isensati 142           | Barbarigo Gianfrancesoo                 |
| trepidi 28             | Cappello Andrea                         |
| tricati 217            | Cappello Paolo                          |
| ondra 401              | Cappello Pierandrea                     |
| ucca 162               | Cappello Vettore                        |
| lantovana 16t          | Celsi Lorenzo                           |
| edicina 272. 450       | Celsi Marco                             |
| uranese 424            | Contarini Nicolò                        |
| cculti 430             | Giustinian Francesco due                |
| limpica 162            | Giustinian Girolamo                     |
| nor Letterario 232     | Loredan Jacopo                          |
| dovana 275             | Moro Leonardo                           |
| aragonisti 26          | Priuli Francesco                        |
| aruta 381              | Priuli Pietro                           |
| isana 65, 67           | Zane Domenico                           |
| istojese 162           |                                         |
| Itura Veneta 260       | AMBASCIATORI ESTERI<br>Rosso Françoico  |
| russiana 232           | Nosso Francesco                         |
| covrati 401. 427       | 434500000000000000000000000000000000000 |
| nvigoriti 230          | AMSTERDAM (d·) Rarckman Giovanni        |
| mana 162               | Barcaman Giovanni                       |
| rotti 287              | ANCONA (d')                             |
| mese 16a               | Moscheni Carlo                          |
| pensierati 4o5         | mosenens Carto                          |
| rentati 126. 401       | ANEDDOTI                                |
| imidi 150              | di Belisandra Maravegia                 |
| rasformati 150         | 134                                     |
| eneta 78. 153. 162     | di Jacopo Paradiso, 88.                 |
| 7                      |                                         |

548 di Massimiliano II. 370 di una Lionessa. 405. di alcuni regetabili. 43: di Stefano Contarini 445 di Giustina e del mortaio 30. 31 di una Caccia di Tori. 470 di uno di casa Marcello. 42a Ai Giannant, Muazzo, 394 di Marco Celsi 201 del Campanile di S. An-

gelo 179 ANTIQUARIA Sepoleto di l'enere. 320 502

ANVERSA (d') Hellemans famiglia

ARCHITETTI Alberti Matteo Aristatele di Fioravanta Biondetti Gaspare Buratti Benedetto Casoni Giovanni Celera Giacomo Contini Francesco Fontana Giavanni Fontana Matteo Furi Marco Gajo Gaspare (dell' arsenale) Giorgi Francesco Lazzari Francesco Longhena Baldassare Longhena Baldino Lucchesi Matteo Lucchesi Pietro Milano (da) Ambrogio Milano (da) Cristolano Milano (da) Rigo Rizzi Domenico Roselli Domenico Sammieheli Michele Scamozzi l'incenzo Serlio Sebastiano

ARCIVESCOVI Pietro di Spalato

ARTI E MANIFATTURE Croce d'argento e di cristalla 8

ARTI VENEZIANE Barbieri. 84 Bastagi 255

Calnfai, 84 Cartoleri 84 Conzacurami o Cordavani 260 Erbaroli. 84 Fonticari 25 Giojellieri 423 Linaroli 83. 92 Mandaleri 268 Mercanti 274 Mercanti da olio 8 Mercanti da seta 426 Osti 84 Partioro Batioro, 84 Segadori. 83 Speciali da grosso. 271 Tagliapietra 259. 271

Biavaroli 430

ASSISI (di)

Benzio Trifona

AVVOCATI vedi GIUNECONSULTI

BANDITI Cappello Pierandrea Elman Enrico Loredano Giovanni Paluello Carlo Paluello Lodovico Tiepolo Boemondo

R

BASSANESI Steechini famiglia

BASSIANATI Manuzio Aldo vecchio

BEATI (v. santi)

BENEDETTINI
Raimondi Jacopo Maria Saperchi Francesco

BERGAMASCHI Assonica famiglia Benalio famiglia Bonzio famiglia Bosello famiglia Canal Tommaso Cuecina famiglia Fondi famiglia Greppi Marcantonio Mascheroni Giovanni Muti famiglia Pighetti Jacopa

Baimondi Lodovico Saratti famiglia Saardi Bortolo

BIBLIOTECHE dibertis, 165 Aldina. 64, 65 Ambrosiana, 60 Andrighetti. 169 Archivio generale 16 132. 403, etc. Balbi (Giovanni). 46. Balbi (Luigi), 17. Capitanio, 5a3 Cappello. 391 Corraro (Teodoro). 434. 476. 482. 484.485. 497. 515 Daponte. 106, 203, 426. Deluca 285 Domenico (S.) di Castello 22. Ferrarese. 19 Florio di Udine. 258 Foscarini (Marco). 392 433 Foscarini (Pictro). 392

Giorgio Maggiore (S.) 141. 462. Gio : e Paolo (SS.). 21. 22. 24. 26. 364. Giusti (Luigi), 159 Grimana. 25 Inglese (Guilford), 481 Lonigo (Gaspare), 129 Loredana. 381 Manina, 475

Marciana 21, 24, 13a, 135, 179, 202. 208. 211. 227. 294. 334. 392. 4a1. 408. 409. 431. 432. 475. 489 etc. Muazzo. 390 Naniana. 152. 433 Napaletana. 59 Ottoboniana 104

Parigi, 482 Pisani. 251 Prinli. 291. 433. 475 Rassi (Giovanni) 288 Sammieheliana. 11. 16. 60. 146. 127.248.382. Sarotti. 287. Seminario di Padosa, 153 Seminario di Venezia. 39a. 497.

Scrviti di Firenze. 27

Maria Maggior pagina

466.

Zeno Carlo CONFRATERNITE Serviti di Venezia. 231. e vedi MILITARI C PROVVE-( vedi ABTI VENEZIARE) Soranza 106. 201. 203 (vedi scuole) DITOBL Svayer 3g2. CONGIVRE CARDINALI VENETI Talenti 362 Teatini 59 Badoaro Giovanni di Marino Bocconio Barbarigo Gianfrancesco di Boemondo Tiepolo Temanza 156 Barbarigo Marcantonio Tomitana 360 Cornaro Federico CONSACRAZIONI DI CHIR-Torrasana 60 Foscari Pietro Valentina (D. Sante) 285. SE Ottobon Pietro s. Agostino 7 424. 484 Vaticana 60 s. Angelo 124 CARMELITANI SCALZI s. Apollinare 247 Zana 441 Zenobio 274 Odoni Ottavio La Celestia 200 s. Elena 412, 357 CARPI (da) s. Severo 101 BOLOGNESI Buretti famiglia Solcrio Giovanni s. Provolo 512 Marsili Carlo Francesco CASSINESI CONSERVATORE DELLA Lazzaroni Cherubino BRESCIANI BOLLA CLEMENTINA Arrigoni Francesco Tassis Angelo Erneacini famiglia Gaburri Orazio CATTARO (da) Bucchia famiglia CONSOLE DI TOSCANA Giovanni di Cristoforo Chierlo Nicolò Castelli Evaristo. Iacogna famiglia Nicolò de Michiel Lazzaroni Pietro CONSULTORI IN IVRE Longhena Pietro Tartaro Stefano Baitelli Lodovico Longhena Giorgio Roselli famiglia Bonicelli Michelangelo CAVALIERI GEROSOLIMI-Bucchia Girolamo Feramosea Scipione TANE C Goneme Scipione CAMAL/DOLESI Garzoni (di) Gabriela Lonigo Gaspare Ventura Sabini Angelo Locatelli Benedetto Tassis Giambenedetto CHIOGGIOTI Vacca famiglia 486 487 CRETENSI CANCELLIERI GRANDI Colombo Giovanni Bon famiglia CHIRVRGHI (V. MEDICI) Cocco famiglia Girardo Francesco Ferrari pier Maria (cano-CIPRIOTTI nico) Goneme famiglia CANDAVIA (da) Giuttinian Gioranni Wale (de) Giovanni Senacchi famiglia Lando Girolamo Antonio Lando Marino (canonico) CANONICI REGOLARI Bonicelli Pietro COLLEGIO Michiel Maddalena (nob.) Superchi a padova 461. Muazzo famiglia 462 Pantalei famiglia CANONICI SECOLARI Zancarolo Basilio Fagieneii Gaudenzio COLOGNESI Paradiso Francesco Macacchiò famiglia CROCIFERO Contarini Luigi GAPITANI GENERALI VE-COMASCHI NETI Giovio Paolo D Balbi Pietro Cappello Yettore Contarini Stefano Longhena famiglia. COMPAGNI DELLA CALZA DALMATINI Loredan Jacopo Giustiniani Franceseo Bisanti Trifone Loredan Pietro Loredan Pietro e vedi a Marcello Lorenzo pag. 389 DECRETI Moro Giovanni In corte di s. Marco a s. Priuli Francesco

CONCORDIENSE

Fontana Pieralvise.

Soranzo Giovanni

In corte di a Rocco ivi p. | DONNE ILLVSTRI

DOCUMENTI INEDITI Consulto legale intorno alla Storia del Contarini e decreto 289, 290 Decreti del Senato intorno all' Accademia Ba-

doaro 53. 54 intorno a Federico Badoaro ed altri 477. 478 intorno Audrea Spinelli

498, 499 Lettere tre di Paolo Gio-

vio 339 Lettere due di Michele Laszari 500. 501

Lettere sei di Paolo Sarpi 509. 510. 511. Lettera di D. Gregorio Suardi 155

di Nicolo Contarini 200 291 di Nicolò Bon. 401, 402 Supplica di Nicolò Rosso

di Simon Vacca 487 Testamenti di Marco Matteo , e Marco Poli 489 e seg.

DOGI Badoaro Giovanni

Celsi Lorenzo Contarini Alvise Andrea Domenico Francesco Jacopo Nicolò

Donato Leonardo Erizzo Francesco Gradenigo Pietro Morosini Francesco Soranso Giovanni

DOMENICANI Alcaino Giuseppe Bucchia Domenico Bucchia Vincenzo Casteili Alberto Elman Ippolito Facusi l'alerio Moscheni Giammaria Muti Giammaria Torre Giogehimo Torre Orazio

Bembo Marcella

Contorini Lucrezia Contarini Maria Conte (del) Teresa Lazzaroni Isabella Lecchi Ronchi Gae-

.... Manfredi Maria Manzoni Francesea Marcello Paolina Torniello Vittoria Torre (dalla) Giulia

E

RSTENSI Lonigo famiglia

F

FERRARESI Rosso Raviglio Giulio

RILIPPINT Longo Lorenzo

FIORENTINE Alberti famiglia Baglioni Alessandra Nobili Francesco Pictro da Certaldo

FRANCESI Chiulus Giovanni Rosso Francesco

PRIVLANI Arigone Pictra Caiselli famiglia Fistulario famiglia Marsili Giovanni Morlupino Morlupino Pantaleoni famiglia Pisenti Giambernardo

FVSORI IN BRONZO Franchi Giannantonio Spinelli Andrea Penezia (da) Nicolò Vicenzo.

GARFAGNANA (dalla) Mariani Michelangelo GENOVĖSI Odoui famiglia

GESVITI Bembo Matteo

GIR OLIMINY Nicolini Giangiorgio

GIVRECONSVLTI Albertis (de) Giovanni Albertis (de) Paolo Alcaini Francesco Aleaini Giuseppe Antonelli Girolamo Arbosani Aurelio Arigoni Giambatista Assonica Francesco Assonica Pietro Balbi Luigi Bonicelli Giovanni Bucchia Girolamo Bucchia Maurizio Contarini Leonardo Contarini Nicolà Falier Camillo Ferrari Gianfrancesco Ferro Giovanni Fistulario Giambatista Fistulario Paolo Fontana Pieralvise Franchi Giannantonio Gardani Guglielmo Giusti Teodorico Goneme Scipione Landi Domenico Lazzari Giannantonio Lazzari Michele Lazzaroni Francesco Lonigo Gaspare
Lucadello Giannandrea Marchesi Davide Marini Francesco Moscheni Carlo Muti Antonio Pavoni (de) Francesco Ouerini Giovanni Ouerini Giannantonio Renio Giovanni Sabino Angelo Soperchi Aurelio Soranzo Giovanni Tassis Angelo Torriani Giannantonio Valentini Tommaso Zape Alvise

GIVSTINOPOLITANI Gavardo Kinaldo e vedi istriani.

IMPERATORI, RE oc. Adriano imp. Carlo VIII re Federico I imp. Federico IV imp. Mattia re Maurizio imp.

INCENDIA s. Agostino 7. 8

s. Apollinare 274 la Celertia 199. 226

INGELHEIM (da) Munster Sebastiano

INQ VISITORE DI STATO Gabrieli Angelo Maria

INSC RIZIONI ANTICHE M unazio Apsirto 500. L. Ocio Patroclo 504. 505 INSCRIZIONI CONTENÊN-

TI ELOGI Alberti Francesco Alcaini Sebastiano Andrighetti Giovanni Assonica Carlo Rembo Giammatteo Borromeo famiglia Cappello Vittore Castelli Evaristo Celsi Iscopo Celti Lorenzo

Cimarosa Domenico Coffano Antonio Contarini Maria Contarini Stefano Contarini famiglia 227 403. Eletti Giambatista

Fistulario Bernardino Gabriel Angelo Maria Galliciolli Giambatista Gardani Guglielmo Girardo Francesco Gonemi Giambatista Leonardi Gianjacopo Lonigo Gaspare Loredan lacopo Loredan Pietro Mariani Giovanni Marsili Giovanni Tom. III.

Odoni Andrea Pasqualigo Regina Prioli Francesco Querini Giovanni Sabini Angelo Soranzo Francesco Spira Fortunio

INSORIZIONI CONTENEN-

TI FATTI STORICI Alberti Francesco Alessandro III Boldù Antonio Celai Iacopo Celsi Lorenzo Contarini Stefano Enrico IV Gonemi Giambatista Loredan Iscopo Loredan Pietro Maria d'Austria Saler Giorgio Tiepolo Boemondo

INSCRIZIONI CONTENEN-TI DETTI SENTENZIO-SI O MORALI s. Angelo p. 123, 124.

> Balocco Antonio Fiordelli Iscopo Lazzaroni Francesco Mosca Giandomenico Pasini Lorenzo Rubeo Francesco Senacchi Tommaso Soperchi Camilla

INSCRIZIONI IN VERSI O CON VERSI LATINI

a. Angelo p. 188 Arizzi Carlo Borromeo Alessandro Borromeo Borromeo Celsi Lorenzo Chierli Nicolò Delfina Laura Parisi Carlo Pilotti Francesco Rigo e Ambrogio da Milano

Soperchi Valerio 451 Talenti Tommaso Torre (dalla) Valentino Trevisan Pietro

INSCRIZIONI ITALIANE Acconcia Curami o Arte de' Linaroli 83. 92 Arte de' bastazi 255, 25 Albertini Giusto 230. 237 238 Alessandro III 270

Benedetto Domenico 230 Bozi Francesco 268 Cass in s. M. Mag. 465 Daponte Angela 82 Decreti pubblici 466. 467 Diotiguardi Gio. 423 Donato Laura 28 Fondi Lorenzo 464 Iscopo Piemontese 307 Incendioalla Celestia 199-

200 Longo Marietta 430 Marcello Girolamo 82 Mazi Alvise 269 Mercanti da olio 8 Morelli Giustina 151 Moreschi Giannant. 464 Orso Zuanne 270 Ospitale della Pietà 187 Pelizzari Girolamo 181 Priuli Giambatista 443 Pulesini Petoloto 116 Scuola de'Zoppi 186 Scuola del SS. 188, 238 Scuola de' Tagliapietra

252: 259. 271 Scuola de Fonticari 257 Scuola de Cordovani 260 Scuola dell'Assunta 465 Scuole di divozione 275 Scuola de' Mascoli 82 Sollitto in s. Maria Mag.

Tessari Lodovico 426 Tiepolo Boemondo 28. 37. 38. 39

INSCRIZIONI DI FABBRI-CHE ERETTE

Altere in a. Agostino 12 in s. Severo 101 in a. Provolo 116 in a. Angelo 145. 160 in a. Maria Nova 285 in s. M. Maggiore 4251. Campanile in & Angelo 179 186

in s. Apollinare 261 in s. Maria Nova 307 Cappella del Primicerio 92 Saler 226 del SS.mo 249

71

Moceniga 428 Borromea 357 361

Casa parrocchiale 271 del Cappellano di s. M.

del Confessore di s. M. Maggior 465

Maggior 425 di Valerio Soperchi 451

Tron 465 Case in s. Angelo 188
in s. Apollinare 275.272. Arbosani 273 de Mercanti 274 di s. Rocco 466 Castello di s. Servolo in Istria Chiesa di s. Agostino 7. 8. de' ss. Filippo e Giacomo di s. Provolo 115 di s. Michele Arcang. 123 della Celestia 199 200 di s. Apollinare 247 di s. Maria Nova 285 di s. M. Maggiore 423. di s. Elena 357, 361, 412 Cellegio Soperchi 461 Colonna d'infamia 28. 38 Fabbriche in Udine 16 in Trevigi 79 in Belluno 139, 483 in Chioggia 237 in Istria 493 in Zianigo 461 Impresa di Giam. Bembo 318 Monumento Cappello 273 Malipiero 429 Muraglia in s. M. Maggiore 628 Ospitale della Pietà 187 Pavimento in a. Agostino 12 in s. Elena 365, 412 Pila battesimale 198 Ponte a s. M. Maggior 465 Porta in s. Elena 412 Posto in s. Provolo 116 in a. Maria Nova 318 in Casa Odoni 436 in Corte di s. Marco 466 Scuola de' Zoppi 18 alla Celestia 238 de' Mandoleri 271 in s. Maria Maggior 465 Stanza di Alessandro VIII 102 INSCRIZIONI CVRIOSE di Giovanni Ghirardi 306.

di Laura Delfina 464 di Aldo il vecchio 43 di Petoloto Pulesini 116 di Silvia 311. INTAGLIATORI Alessandri Innocente Baffo Battista Benintendi Pietro Bisi Michele Roschini Marco Catarino di Andrea Catarino di s. Luca Edelink Nicolò Ferando Bernardino Giovanni da l'erona Haughton Moise Luciani Antonio Marcello Alessandro Orsolini Carlo Piceini Isahella Piranesi G. Battista Polanzani F. Porsio Anello Rados Luigi Ricci F. Sebastiano da Rovigno Spinelli Andrea Spinelli Marcantonio Vendramini Via (dalla) Alessandro Zurchi Francesco

ISTRIANT. Sabini Antonio e v.

GIVSTINOP.

LVCCHESI Arbosani famiglia Guidiccioni Aldibrando Lando famiglia

Quartegiani Filippo M

MACERATESE Pellicani Giovanni

MANTOVANO Murari dalla Corte Giralama

MEDAGLEE Adriano imp Alessandro VIII 105. 106 Antonino imp. Barbarighi p. 199

Contarini Nicolò Gabriel Trifone Gradenigo Pietro p. 40 Gritti Andrea Manfredi Fulgenzio Mannzio Aldo vecchio Marcello Alessandro Mula (da) Antonio Pavon Taddea Pason Vittore Pighetti lacopo Ouerini Girolamo Soranzo Bernardo Traiano imp. Venezia p. 447 Zane Girolamo e vodi a pag. 19. 198.436. 511.

MEDICI Alberti Giammatteo Albino Matteo Andrighetti Andrighetto Assonica Carlo Benalio Iacopo Antonio Benedetti Alessandro Biego Alessand, Giacomo Biego Alessand, Maria Bosello Francesco Castelli Luigi Longo Francesco Marini Francesco Odoni Girolamo Pezzi Pietro Pietro da Certaldo Righi Cristiano Senacchi Giovanni Senacchi Teodoro Senacchi Tommaso Soardi Bortolo Soperchi Giulio Soperehi Tiberio Soperehi Valerio Tessari Lodovico

MERCATANTI Albrizzi Maffeo Astori Giammaria Canale Tommaso Danna Francesco Diotiguardi Giovanni Fracacini Francesco Fracacini Giamba tista

Magiolo Nicolò Marini Alberto Mascheroni Giannantonio Moscheni Giuseppe Tamossi Domenico

MILANESI

Greppi Marcantonio Lando fumiglia Mansoni Francesea Odoni fumiglia Renio famiglia

MILITARI

Alberti Carlo Alberti Francesco Albertis (de) Francesco Alcaini Gaetano Alcaini Giovanni Alcaini Sebastiano Andrighetti Gaetana Assareto Biagio Bembo Giammatteo Bollani Antonio Bucchia Francesco Bucchia Stefano Bucchia Pietro Bucchia Trifone Canton Federico Cappello Alvise W Celsi Iacopo Celsi Lorenzo . of Cippico Coriolano Coninck Agostino Contarini Alessandro Contarini Bartolomeo Cristoforo da Tolentino Dandolo Alvise Gonemi Giambatista Loredan Giorgio Lucchesi Valentino Marcello Nicolò Muazzo Daniele Muazzo Francesco Muazzo Giannantonio Pisani Francesco Pisani Nicolò Polani Fincenzo Querini Daniele Roselli Domenico Faca Domenica Vaca Giovanni Vaca Marchesino Vaca Simeone e vedi CAPITANI C PROVVEDI-

MINORI CONVENTVALI
Balbi Lodovico

MINORI OSSERVANTI Bonicelli Michelangelo Manfredi Fulgenzio MODENESI Grandi Jacopo

MONACHE

Calegari Elisabetta Giustinian Prudenza Muti Angelo e vedi ABBA-DESSE

MONFERRATO (da)

MORTI VALOROSAMENTE IN ARMATA, • PER FE-RITE RIPORTATE Lordon Alvise Pisani Nicolo

Polani Vincenzo
MORTI VIOLENTEMENTE
PER VARIE CAVSE
Cappello Alvise
Grimani Antonio
Paradiro Girolamo
Priuli Francesco

Querini Marco
Soperchi Falerio

MORTI PER MANO DI
GIVSTIZIA
Bador Bador
Bocconio Marino
Manfredi Falgentio
Falier Gappero

MVSAICISTI Zuceati fratelli

MVSEI DI PITTVRE, STAMPE, BRONZI, MEDAGLIE, ANTICHITÀ CC.

Arrigoni pag. 247
Balbi 192. 447
Barbarigo 199
Brera 413
Buratti 163
Contarini 236
Corrario antico 401
Corrario (di) Teodoro 446.
512

Craglietto 469
Duodo 178
Gioriano 324
Gradenigo 486
Grimani 25
Marcello 401
Marcello 401
Mososini 401

Pisani 251 Settala 127 Svajer 446 Valmarana 232. 447

MVSICANTI Archaldet Bagolin Elisabetta Balbi Lodovico

Berchem Giachet
Bianchi Lucia
Biego Paolo
Buratti Pietro
Caldera Paola
Carnatero Ippolito
Capiton Anna
Cardillo Giacomo Ant.
Cimarosa Domanico
Contarini Alessandro

Contino Giovanni Correggio (da) Claudio Corteccia Donato Baldissera Gabriello Andrea

Gabriello Andrea
Galuppi Baldissera
Galuppi Baldissera
Galulion Alberto
Ingegneri M. Ant.
Lasso Orlando
Lazzari Michele
Lorena Giustina
Lupachino
Marcello Alessandro
Marcello Alessandro
Marcello Alessandro
Monte (de) Filippo
Natco Giovanni
Crotolani Terera

Padoano Annibale Palastrina (da) Giovanni

Perisone Bernardo
Perucebini G. Batista
Pesenti Benedetto
Porta Costanzo
Binaldi Giulio
Rore Cipriano
Ruffo Fincenzo
Saler Angela
Strigio Alessandro
Ferdelot
Fivaldi Antonio
Franciciese

Verdelot Visaldi Antonio Vuert Giaches Vuillaert Adriano Zanini Catterina

NAPOLETANI Odoni famiglia 554 NORIMBERGA (da) Syayer Giandorenzo

O

OLIVETANI
Pesenti Benedetto
Pietro da Venezia
Sebastiano da Rovigno

p

PADOVANI

Andrighetti famiglia

Bonicelli Anton Giovanni

Bonicelli Anton Giovann Forzatè Giordano Gajo Gasparo

PAPI

Alessandro III
Alessandro VIII
Clemente VI
Clemente VII
Gregorio Magno
Urbano VIII

PATRIARCA DI COSTAN-TINOPOLI Xenacchi Teoffani

PATRIARCHI DI GRADO Andradi Giorgio Andradi Pietro Bellegno Iacopo Dotto Andrea Falier Benedetto Ouerini Leonardo

PATRIARCHI DI VENEZIA Badoaro Giovanni

Barbarigo Pietro
Cornaro Federico
Monico Iacopo
Tiepolo Giovanni
Vendramin Francesco

PERVGINI
Alessi Michele Francesco

PESARESI Coccino Giambatista Superchi famiglia

PIACENTINO Recaneto Marco (forse) PIOVANI VENETI Alessi Giammaria Arrigoni Lorenzo Balocco Antonio Bellegno lacopo Benalio Alvise Bonetti Iscopo Canali Pietro Castoreo Carlo Cataneo Tincenzo Cesata Francesco Corraro Pietro Corso (dal) Nicolò Delfino Giorgio Driuzzi Nicolò Egenini Antonio Eletti Giambatista due Falier Benedetto Formentini Nicolò Gaetani Marcantonio Ghirardi Giovanni Grassi (de) Francesco Gusmazio Bernardino Gusmazio Giovanni Inohiostri Angelo Lando Bortolo Lando Solomone Lanza Giuseppe Lazzaroni Francesco Lonigo Gaspare Loredano Costantino Manfredi Bortolo Manfredi Francesco Moro Simone Palu Antonio Pavoni Francesco Pergole Andrea Persona Egidio Pezzi Alviso Piloto Francesco Piacentini Marco Prandi Tommaso Renio Giovanni Ricco Giovanni Serini Ruggero Talenti Lodovico Talenti Tonmaso Tassis Angelo Tarre Alessandro Torre Alvise

Tassis Angelo
Tarre Alessandro
Torre Alvise
Torre Valentino
Zane Alvise
Zane Francesco

PITTORI
Alberti Francesco
Angelo (d') Batista
Balbi Filippo
Bartolomea di Paolo

Bassano (da) Iacopo Bellini Giovanni Bellotto Benfatto Luigi Bonifacio Boschini Marco Caliari Carletto Caliari Paolo Canal Antonio Carriera Rosalba Cornna Leonardo Diamantini Encori Roberto Franchi G. A. Freschi (de) Paolo Langetti Giambatista Lazzari Giannantonio Liberi Pietro Longhi Alessandro Lucchese Pintra Manfredi Grambatista Manfredi Maria Mattei Michele Marcello Alessandro Mera Pietra Moro (dal) Giulio Morassone lacopo Nicolis f. di Pietro Padoanin Giralamo Palma lacopo vecchio Palma lacopo jun. Pantaleoni Apostino Paradisi Nicolo Regillo Antenio Ridolf Carlo Santacroce Girolamo Tintoretto Domenico Tintoretto lacopo Trevigi (da) Girolamo Triva Varotari Dario Fecchia Pietro Fecellio Tiziano Fivarini Antonio

Zanardini Pietro

PITTVRE

varie vedi indicate a pag.

418. 419. 420

POLACCHI Bembo Matteo

PRETI VENEZIANI

Andrighetti Andrea
Antonelli Giovanni
Arizzi Carlo
Arrigoni Onorio
Beltramelli Lorenzo

Benalio Alvisa Benedetti Antonio Benedetti Domenico Bonicelli Ant. Giov. Rosello Francesco Bosello Giandomenico Catanei Gaspara Coffeno Antonio Colledani Giovanni Contarini Leonardo Facile Francesco Fantoni Antonio Federici Michele Ferandini Simone Ferro Giovanni Follis Alessandro Fontana Bernarda Franchi Giannantonio Gabriele Angelo Gabriele Trifone Galcotti Larenza Galliciolli Giambattista Ganassa Lorenzo Generi (de) Incap Inchiastro Sebastiano Lensi Domenico Licini Francesco. Locatello Bonetto Loniga Carnelia Loredano Pietro Manuzio Manuzio Mazi (di) Alvise Minelli Andrea Moreto Fabricio Negro Nicolò Nicolini Andrea Nabili (dc) Francesco Parisi Carlo Pasini Larenzo Pasini Pasino Pasqualato Giammaria Persico Iacopo Pesenti Giammaria Pesenti Carlo Pretegiani Giosanni Regia lacopa Reginati Giovanni Renio Giovanni Rivio Giovanni Roboano Giambatista Rammello Lodavićo Sabini Giannantonio Soranzo Giovanni Stringa Giovanni Tassis Giannantonio Tanelli Bernardo Torre Giampietro Torriani Giannontonio Veri Girolamo Zambelli Iacopo Zilialo Ottavio Ziotti Giavanni e vedi PRIMICERII È PIOVANI

### PRETI ESTERI

Rozi Paola Chierli Nicolò Ferrari Piermaria l'ilomusa Gianfrancesco Guburo Angelo Lando Giovanni Laudo Giulio Lonigo Gaspare Ventura Odoni Guglielmo Raimondi Lodavico Sinibaldi Innoceuzio Solerio Giovanni Soperehi Giralama Vestri Lodonico

Badoara Giovanni

Barbarigo Gianfrancesco

#### PRIMICERII Andradi Giovanni

Barbariga Girolamo Barbarigo Pietro Bellegno Iacopo Bemba Francesco Boniolo Giovanni Rongalda Canale andrea  $C_{apuano}$ Cornaro Giovanni Cornaro Mareantonio Corraro Pietro Corso (del) Nicolò Dandolo Pietro Delfino Girolamo Dieda Luigi Dieda Pietra Erizzo Benedetto Falier Benedetto Foscari Paolo Foreari Pietro Foscari Polidoro Giovanni diacono Giovanni prete Giustiniano Daniele Loredana Costantino Loredano Gioranni I Loredano Giavanni II Marioni Michele Michiel Pincenzo Moro Simeone Paradiso Marco Ouerini Bartolomeo

Querini Francesco Ouerini Leonardo Ricovrati Bartolomea Ruzzini Luigi Sagredo Pietro Sanuta Giambatista Staurasia Tienolo Giovanni Tiepolo Lorenzo Tribuno Demetrio Vendramino Nicolò Venier Matteo

### PROCURATORI DI S.

MARCO Barbariza Lodovico Cappello Pagia Celsi Marco Contarini Alessandro Contarini Federica Contarini Stefano Duada Damenica Duodo Francesco Giustinian Girolamo Loredana Iacapo Loredano Pietra Mocenigo Francesco Morasini Teofilo Priuli Francesco Priuli Giavanni Soranza Giavanni Tron Filippo

## PROVVEDITORI DI

ARMATA Celsi Iscopo Loredano Alvise Loredano Pietro Priuli Francesco e vedi CAPITANI C MILITARI

RELIOVIE

Abondio (s.) Albana (s.) Ambrogio martire (s.) Andrea (s.) Barbara (s.) Barbariga Gregaria (b.) pag. 92 Clemente martire (s.) Casma c Damiano (ss.) Castante (s.) Cristofaro (s.) Domenico mertire (s.) Elena (s.) p. 359 360

Eliodoro (8.) Emerenziana (s.) Felice (s.) Fortunato (s.) Fosca (s.) Giona (a.) 245. 246 Giusta (s.) Giustino (s.) Innocenzo (s.) Martiri (ss.) pag. 26 Massimo (1.) Orso (s.) Pancrazio (s.) Sisino (s.) Tabra (s.) Tabrata (s.) Teonisto (8.) Tommaso (s.) Valentino (s.) Vergini (mm.) Vitale (s.) Vittorino (s.)

Frammento della Colonna pag. 124

na pag. 124
del Sangue miracoloso
pag. 288
ss. Spina pag. 465
Tre ss. Spine p. 23 Tre Reliquie in s. Gio. e Paolo 146

#### RETTORI VENEZIANI IN VARII LVOGHI

- a Belluno Barbarigo Lodovico Bondimier Marino Gabriel Angelo Gabriel Iacopo
- a Bergamo Cappello Alvise Dolfin Nicolò Longo Francesco Loredan Paolo
- a Brescia Bembo Giammattco Cappello Andrea Longo Francesco Loredano Iscopo Moro Giovanni
- in Candia Bembo Giammatteo Cappello Alvise Soranzo Bernardo

- a Capodistria Balbi Pietro Bembo Giammattco Malipiero Domenico
- a Cattaro Bembo Giammatteo Gradenigo Trifone
- a Chioggia Cappello Alvise Giustiniani Ugolino Minelli Cristoforo Morosini Teofilo Soranzo Giovanni
- in Cipro Balbi Pietro
- a Cividnle Balbi Daniele Soranzo Francesco
- a Conegliano Balbi Daniele
- a Corfu Dolfin Nicolò Soranzo Bernardo
- a Crema Moro Giovanni
- a Cremona Cappello l'ettore
- in Este Dandola Fantino Michiel Alessandro
- a Faenza Cappello Alvise
- in Famagosta Bembo Giammatteo Dolfin Nicolò
- a Feltre Bollani Alessandro Duodo Tommaso Gabrieli lacopo Giustiniani Frances Ottobon Antonio Zenobio Pietro
- a Liesina Semitecelo Pietro

- a Maran Gabrieli Angelo
- a Modone Tiepolo Boemondo
- a Monopoli Loredan Alvise
- a Monselice Bolani Gioranni
- a Napoli di Romania Contarini Bernardino Loredan Alvise
- a Negroponte Querini Pietro bailo
- agli Orzi Novi Soranzo Francesco
- a Padova Balbi Pietro Duodo Frances co Duoda Tommaso Grimnni Antonio Loredano Iacopo
- a Palma Cappello pierandrea
- a Pola Balbi Daniele Delfino Nicolò
- in Puglia Delfino Nicolò
- a Rodi Malipiero Alvise a Rovereto
- Contarini Moise a Trail Contarini Bernardino
- a Treviso Celsi Girolamo Celsi Lorenzo Giustinian Francesco Loredan Paolo Loredan Pietro Mocenigo Francesco Zenobio Pjetro

a Udian Contarini Nicolò Duodo Francesco Duodo Tommaro Grimani Antanio Loredan Alvise Loredan Iacopo Laredan Pietco Malipiero Alvisa Maro Giovanni

a Ferona Bembo Giammatteo Contarini Luigi Loredano Iscopo Malipiero Alvise

a l'icenza Cappello Fettore Duodo Tommaso Giustinian Francesco Loredan Paolo Loredan Paolo Malipiera Alvise Priuli Francesco

a Zara. Bembo Giammatteo

RITRATTI, BVSTI, STA-TVE eq.

Alcaini Sebastiano Alessandro VIII Bartoli Giambatista Bembo Giammatteo Boschini Marco Cappello Lorenzo Cappello Paolo Cappello Vettore Cimarosa Domenico Contarini Francesco Contarini Luigi Cantarini Nicolo Costabili Paolo -Euodo Domenico Duodo Francesco Ferro Giovanni Giovio Paolo Girardo Francesco Giustinian Lorenza (s.) Leoni Benedetto Longo Antonio Loredano Iacopo Manuzio Aldo vecch. Manuzio Aldo giov. Manuzio Paolo Marcello Alessandro Marsili Giovanni

Muti Giammaria Surpi Paolo Senacchi Tommasa Torriani Giannantonio Zane Domenico Zeno Pictro e vedi primi-CERT C MEDAGLOR

ROMANI Celsi famiglia pag. 204 Cardelli famiglia

Martinelli Domenico Vestri Lodovico

SACILE (da) Zane famiglia

SANTI . BEATI Gioranni piavano di s. Gio: Decollato Giustinian Lorenzo e vedi RELIQUIE

SCOLOPIZ lacogna Nicolò Maria

SCOZZESI Critonio Jacopo

SCRITTORI VENEZIANI Alcaino Giuseppe Aleppo Domenico Alessandro Marco Alessandri Vincenzo Alessi (di) Franc. (forse) Alessi Mich. Franc. (forse) Aricei Santa Arigoni Giambatista Arigoni Onorio Armani Giambatista Arrigoni Gius. Maria Astori Carlo Badoaro Federico Balbi Lucio Balbi Luigi Bartoli Giambatista Bembo Giammatteo Bembo Giammatteo altro Benalio Alvise Benalio Gio. lae. (farse) Benalio Giulio (forse) Berlendi Francesco Berlendi Viviano Bollani Giovanni Bon Nicolò

Bon Nicolb altro Bonali Giannantonio Bondimier Angelo Rondimier anonimo Benedetti Antonio Renedetti Giovanni (forse) Bonicelli Ant. Giovanni Bonicelli Giovanni Bonicelli Michelangelo Boschini Marco Bosello Francesco Bosello Francesco altro Buratti Pietro Coppelli Angelo (forse) Cappello Vettore Castelli Alberto Castelli Girolamo Castelli Luigi Castoreo Bortolo Castareo Giacomo Catanco Andrea Celsi tacopo Contarini Alessandro Contarini Bortolo Contarini Luigi due Contarini Marco Contarini Nicolo quattro Contarini Stefano Cornara Andrea Dandolo Alvisa Delfino Nicolò Drachio Onintio Baldisa. Egenini Antonio Eletti (degli) Giambatista Elman Ippolito Faenzi Valerio (forse) Fagiencii Gaudenz. (forse) Falier Camillo Federici Michele Ferranti Gianfr. (forse) Forro David Ferro Giommaria Ferro Giammaria altro Ferro Giovanni Gabrieli Angelo Gabrieli Angelo altro Gabrieli Iacopo Gabrieli Trifone Galliciolli Giambatista Ganassa Lorenzo airardo Francesco Giusti Girolamo Giusti Luigi Giustinian Giovanni Goneme Scipione Inchiostri Angelo Lassari Franceso

Lazzari Giannantonio Lazzari Giuseppe Lazzari Miekele Lazzaroni Chernbino Lazzaroni Francesco Lazzaroni Giovanni Lezze (da) Lacopo (forse) Locatelli Benedetto Locatelli Tommuso Longo Antanio tre Longo Benedetto Longo Francesco due Longo Lorenzo Longo Nicolò Loredan Paolo Loredan Pietro Loredan Pietro altro Lucchesi Matteo Lucchen Pietro Lucehou Valentino Malipiero Domenieo Manfredi Fulgenzio Manuzio Aldo giavine Manuzio Antonio Manuzio Paolo Marcello Alessandro Marcella Benedetto Marcello Girolamo Mariani Benedetto Mariani Giovanni Minelli Andrea Mugzzo Francesco Muazzo Francesco altro Muazzo Giannantonio Muti Giammaria Negro Nicolò Nicolini Giangiorgio Odoni Rinaldo Ottoboni Antonio Ottobon Pietro (papa) Panciera Pietro Paradiso Francesea Paradiso Paolo Pasini (de) Pasino (forse) Pasini Pasino Panini Pietro Pasini Vincenzo Pavanelli Francesco Persona Giambatista Pesenti ciammaria Perenti Giampaolo Pezzi Pietro Piacentini Mareo Pisani Benedetto Pisani Nicelo Polo Marco Priuli Francesco Priuli Gianfrancesco

Querini Giannantonio Querini Gioranni Raimondi Iacopo Maria Ramusio Paolo Re Antonio Recaneto Marco (forse) Renio Giovanni Sarotti Giovanni Sarni Paolo Semitocolo Pietro Soranzo Giovanni Soranzo Marcaurelio Soravia Giambatista Steechini Alberto Steechini Iacopo Ignazio Stringa Giovanni Tartara Marcant. (forse) Tassis Augelo Tassis Giambenedetto Torre Giampietro Torre Gioachimo Torre Orazio Torriani giannantonio Varotari Dario Viola Andrea Zane Domenico Zenobio Alvise Ziliolo Giulio Ziotti Gioranni

### SCRITTORI ESTERI

Albino Giovanni Albino Lacopantonio Altissimo Cristoforo Arigone Pietro Arrigoni Francesco Assonica Carlo Bembo Matteo Renedetti Alessandro Benzio Trifone Borromeo Francesco Bucchia Maurizio Capellari Alessandro Cattaneo Rocco -Cippico Coriolano, Critonio Lagopo Filomuso Gianfrancesco Fistulario girolamo Fistulario Paolo duo Fortunio gianfrancesco Giovio Paolo Iacogna Nicolò Maria Lazzaroni pictro Longhena Francesco Lonigo Gaspare Lonigo Michele Lonigo Scipione

Manuzio Aldo il vecchio Mariani Michelangelo Marsili Giovanni Martinelli Domenico Moscheni Carlo Munstero Sebastiano Murari corte Girolamo Odoni Ferdinando Pighetti Iacapo Pisenti Gianbernnedo Roselli Rettino Roselli Damenico Roselli giambettino Soperchi Valerio Spira Fortunio Testari Domenico Torre (dalla) Francesco

## SCVLTORE

Biego Antonio
Bozzetti Camillo
Bozzetti Camillo
Cristofaro da Ferrara
cristoforo Romano
Dentone Antonio
Longhena Melchisedeeco
Revetti Matteo (larse)
Fitt oria Alexandro
Zandomeneghi Luigi

# SCVOLE . CONFRATER-

de Cittadini Veneti p. 225
de Luccheri 514
della Madonna de Mascoli
p. 82
di S. M. di Miseric. 273
di S. M. della Carità 144
di S. M. Assunta 465
de Preti in s. Angelo 122
di S. Necco 240
de Zoppi 186. 187

#### SERVITI Mariani Benedetto Sarpi Paolo

SOMASCHI
Alcaini Schastisno
Buratti Benedetto
cappello Fettore
Lucchesi Valentino
Pisenti Giamberardo
Priuli Giamfrancesco

### STAMPATORI Manuccia famiglia

STORIA FORESTIERA 1370, e segg. Famiglia Borromeo e sua relazione colla Storia di Firenze, di Milano, e de'Carraresi. p. 357. 1512. e segg. Famiglia Superchi e sua relazione colla Storia di Pesaro p. 452. 456, 457, 458, 459. 1515. Entrata del re di Francia in Bologna p. 341. 1526. Fatto d'arme a Frosolone p. 343. 1527. Massimiliano II si salva da un assassinio contro lui tramato p. 370. 371. 1684. Liberazione di Vienna.

Libro che ne parla 106. 1 788. Casa d'Austria. Art. Conink p. 238, 239. STORIA VENETA vedi qui sotto

STRVMENTI DI MVSICA ANTICHI Ninfale Rigabello pag. 203. Torsello

TEATINI Alessondri Morco Arrigoni Giuseppe Maria Berlendi Francesco Marini Francesco

TOLENTINO (da) Mouruzi famiglia TORINO (da) Odoni famiglia

TOSCANI Borromeo famiglia

TOSCOLANO (4a) Giacomini Girolamo

TRENTO (4s) Bastazi p. 255.

TREVIGIANI Astori Giommaria Benalio famiglia

VERONESI Benedetti Alessandro Benfatto Luigi Bozi Paolo Cattaneo Rocco Faenzi famiglia Fracassini Antonio Gaburo Angelo Murari Corte Giambat. Murori Corte Girolamo Zenobio famiglia

VESCOVI Abramo Bartolomeo Abramo Georgio Alcaini Sebastiano Aleppo Domenico Apollinare (s.)

Balbi Pietro Borborigo Gianfrancesco Bartoli Giambatista Bembo Francesco Bucchia Gtrolamo

Bucchia Vincenzo Cappello Vettore Cornaro Marcantonio Dandolo Pietro Dedo Teodoro Emmanuele (v. Rosso) Foscari Pietro Foscori Polidoro Gabriele Trifone (forse) Giovio Paolo Loredano Costantino Loredono Giovanni Moresini Nicolò I Ottobon Pietro Pavoni Francesco Querini Bortolamio Rosso Emmanuele

Soperchi Giulio Zon Michele VIAGGIATORI VENEZIANI Benedetti Giovanni Loredan Pietro Polo Marco

Sanudo Giambatista

Sirigo Francesco

Ruzzini Luigi

Polo Motteo VICENTINI Andrighetti famiglia Biego samiglia Coppellari Alessondro Roselli famiglia

VITERBESI Spira Fortunio

ZABATINI Belgarzone Vulciano.

# STORIA VENETA EPOCHE MEMORANDE

809-810. S' istituisce la dignità di Primicerio della cappella Ducale in Rivoalto p. 84. 814. Giustiniano Participazio

figlio di Angelo doge si sdegna perché suo padre

aveva eletto socio nel duca- | 828-829. Si trasporta a Veto il fratello minore di esso Giustiniano p. 99. 819. I dogi Agnello e Giustiniano Participazii donano all'abate di s. Servilio l' Isola di s. Ilario p. 85.

nezia il corpo di s. Marco evangelista p. 85. 829-830. Si trasferisce nella basilica di s. Marco la di-

gnità di primicerio p. 84. 864. Orso Partecipazio man-

da a donare all'imperator d'oriente 12 campane p.513 982. Tribuno Memmo doge dona a Giovanni Morosini la chiesa e l'isola di s. Georgio maggiore p. 85.

983. Pirtro Andradi va ambaseiatore all'imperatore Ottone II. per confermare la pace p. 86.

pace p. 86. 991—1009. Incendio (secondo sleuni) che abbrucia la chiesa di s. Agostino p. 5.

chiesa di s. Agostino p. 5. 1105. Incendio delle chiese di s. Agostino p. 5. de' SS. Filippo e Giacomo p. 77. di s. Severo p. 99. e di s.

Angelo p. 121. 149. Altroincendio della chiesa di s. Agostino p. 5.

\$177. Alessandro III. viene a Venezia p. 270. 1211, 1222, 1232, 1252, Epo

che in cui i Veneziani spediscono colonie in Candia p. 391. 392. 1252. Innocenzo IV conerde al primicerio l'uso della

mitra, dell'anello, e del pastorale p. 87. 1289. Elezione di Pietro Gradenigo a doge di Venezia

p. 34.
s296. Caffa città nel mar Nero posseduta da' Genovesi si
prende per forza da' Vene-

ziani p. 404. 1296-1297. Si promulga la legge detta Serrata del Maggior Consiglio p. 28.

1297. I Genoresi sono spoglisti di alonae navi dai Veneziani verso Romania e Famegosta p. 187. 1299-1300. Boemondo Tiepo-

1299-1300. Bocmondo Tiepolo rettor di Modone e di Corone usurpa una somma pubblica e riene condannato a rifonderfa p. 29. 1306. Marino Bocconio ed al-

ti congiurati sono dannati a morte p. 28. 34. s 304. I Veneziani si oppongo-

304. I Veneziani si oppongono a Padovani nel sito di Peladibò p. 404.

1307. Guerra tra il pontefice ed i Veneziani per la città di Ferrara , e partiti de' Guelfi e de'Ghibellini in Venezia p. 29.

1308. Scomunica fulminata da Clemente V contra i Veneziani per la guerra di Ferrara p. 404.

Ferrara p. 404.

1310, 15. giugno, Scoppia la congiura Quirino Tiepola.

Se ne racconta la storia dalla p. 28. alla p. 41. redianche a p. 404, 405, 514.

1310. 10 luglio. S'istituisce il Consiglio di X. p. 32. 1311-1312. Si ammettono nel

Maggior Consiglio molti eittadini benemeriti al tempo della congiura p. 405. 1312. Giovanni Soranzo è eletto doge di Venezia nel 13

luglio p. 404.

1312. Si ricupera Zara e si riducono a fedeltà altre città

ducono a fedeltà altre città della Dalmazia p. 404. 1313. Clemente V leva l'interdetto a' Veneziani per la guerra di Ferrara p. 404.

1314. Il conte Sdrin è ammesso alla nobiltà veneziana con decreto 29 marzo p. 392.

1314 : 18 luglio. Si ordina che le imposte della porta maggiore della cara già demolita di Boemondo Ticpolo siano date alla chiesa di s. Vito per adornamento di quella porta maggiore p. 40. 73.

1315. 27 giugno. Il consiglio delli trecento di Trevigi preude di scacciare dalla città B. Tiepolo e conginrati p. 32.

1316. 12 settembre, Avvenimento del parto di una liouessa nella corte del palazzo ducale p. 405. 1318. Si ammettono al Mag-

gior Consiglio altri cittadini benemeriti della patria al tempo della congiura Quirino Tiepola p. 405.

a319. Si accresce il numero de' procuratori di s. Marco p. 405.

1320. Si delibera di ampliare l'arsenale p. 405. 1325. Per l'ampliazione dell'

 1325. Per l'ampliazione dell' arsenale si compera il fondo detto lago nel confin di s. Daniele p. 405.
 1328. Battaglia contro i Ge-

28. Battaglia contro i Genovesi nel mar maggiore. Capitano Giustinian Ginstiniani p. 404. Si sedano i tumulti cagionati in Candia da Greci ivi.

1328. E scoperta la congiura di Jacopo Querini ed altri che vengono appiecati p. 405
1328. Morte del doge Giovanni Soranzo a' 31 dicembre p. 405.

1328. Poco dopo quest'anno muore Boemondo Tiepolo nella Raseia p. 32.

1355. Si ricopera Scardona in Dalmazia da Bernardo Giastiniani capitano p. 200. 1358. I Veneziani tentano invano di ottenere da Carlo IV la investitura di Trevigi e Territorio p. 200. 1361. Si clegge a doge di Venezia Lorregzo Celsi nel di

16 luglio p. 200. 201. 1361. Venuta in Venezia del dura d'Austria a' 29 settembre p. 201.

1361. Viene a Venezia Pietro Lusignano re di Cipro a' 5 dicembre p. 201 1361. Ribellione dell'isola di

Candia p. 201. 1362. Il Petrarea dona alla repubblica i snoi codici e da qui ha principio la libreria di s. Marco di Vene-

zia p. 202. 1363. Continua la ribellione in Candia e si allestisce nna flotta per reprimerla

p. 202. 441. 1364. Vittoria de'Veneziani riportata a' 10 di maggio sopra i ribelli di Candia, e feste fatte perciò in Vene-

zia p. 202, 1365. 18 luglio. Muore il doge Lorenzo Celsi. Misure prese per riparare al suo ogore p. 202. 1365. Mandasi ambasciatore I Marco Celsi al marchese di Ferrara per la morte di

auo padre p. 203. 204. 1379-1380. Guerra di Chioggia. Simon Vacca è uno de sopraccomiti p. 487. Giovanni e Pietro Alberti ac no rendono benemeriti p. 164, e così pure Gio-

vanni Pavone p. 261. 1392. Il senato istituisce una confraternita a sollievo de' benemeriti vecchi militari

. 122. 1405. Guerra di Padova, Marchesino Vacca è posto a guardia di Castelguglielmo

p. 487. 1411. Guerra nel Priuli contra il re d'Ungheria. Vi è capitano Pietro Loredano

p. 382. 1414. Gli Ungheri minacciano d'impadronirei di Zara. Operazioni de' capitani veneti per opporaene p. 382.

1416. 29 maggio. Vittoria ce-lebre de Veneziani a Gallipoli contra i Turchi. E feste fatte in Venezia p. 382, 383,

1418. Morte di Carlo Zeno celchre capitano ren. p. 197. 1420. Nicolò dal Corso è spe-

dito a Cividal del Friuli per rerare a Venezia il co-dice del Vangelo di s. Marco p. 90.

1420. Acquisto di Trau, Spalatro, e Sebeniro e altri luoghi della Dalmazia p. 383, 1420. Seorrerie fatte da corsari Genovesi e Catalani. Stefano Contarini è eletto

capitano per opporvisi p. 443. 1421. Vittoria de'veneti contro il corsaro Spinola nel

porto di Gaeta p. 443. l'imperatore di Costanti-nopoli dalle minaccie dei Turchi p. 443.

1423. Sielegge Francesco Fos-scari a doge di Venezia p. 383.

1424. Continuano i Veneziani a prestare ajuto all'impe-ratore di Costantinopoli contra i Turchi p. 383.

1424. Viene a Venezia il re di Dacia di passaggio ai luo-

ghi di terra Santa p. 365. 1424. Il Turco rifiuta l'ambasciatore Nicolò Giorgi. Si spedisce con un'armata Ste-Lano Contarini p 443.

1426, Lega de Veneziani coi Fiorentini e colduca di Savoja contra il duca di Milano . Ambaseiatore Nicolò Contarini p. 203.

1426. 12 agosto Si spediscono ambasciatori al general Carmagnola onde conferire con lui intorno alla guer-ra contra il duca di Milano p. 383.

1427. Guerra contra il duca di Milano. Valore di Pietro Loredano p. 383. Incarico dato a Nicolò Contarini 203. Armata unita da' Veneziani edavrenimenti sotto il generale Stefano Con-

tarini p. 443. 444. 1428. 18 aprile. Pace conchiusa eol duca di Milano per cui cessa il consiglio de' cento istituito in Venezia p. 44 i.

1431. Vittoria de'Veneziani contra i Genovesi e i Milanesi p. 177. 178. 383. p. 444. 2632. L'armata Veneta è spe-

dita a Corfú sotto eli ordini di Piet. Loredano p. 383. 1433. Sigismondo imperatore passa per gli stati della Repubblica onde recarsi al

concilio di Basilea p. 365. 1435. I Veneziani spediscono genti a Padova onde impedirvi l'introduzione di Marsilio da Carrara p.487.

1437. Gattamelata è fatto governatore del campo vene-to, e Pietro Loredano vi è spedito per provvedimen-ti p. 383.

1438. Armata Veneta sul Po sotto i comandi di Pietro Loredano contra il duca di Milano; e imprese operate p. 384.

1438. A Pietro Loredano capitano generale dell'armata é sostituito Stefano Contarini. Suo provvidenze

p. 444. #439 Rotta all'armata Veneta sul lago di Garda data da Nicolò Picinino il quale poco dopo resta vinto da' Veneziania Ten. Ricu-

perasi Verona p. 444. 1439. Si spediscono truppe a Padova contro i ribelii de' quali è uno Jacopo Serovigno che fu band to con decreto del consiglio di X. 15 ottobre 1439. p. 487.

1440. Galee fatte lavorare a Torbole da' Veneziani rapidissimamente, tirate su pei monti onde calarle nel lago di Garda. Battaglie seguite contro il duca di Milano Vittorio de' Veneziani p. 444. 445.

1440. Viene a Venezia Federico imperatore onde passare in pellegrinaggio a Gerusalemme p. 385.

1441. Solenni nozze di Jacopo figlio del doge Francesco Foscari p. 389.

1443. Estraordinaria escrescenza di acque per cui si inviano XIV savii, onde provvedere a'danni p. 365. 1444. La Repubblica manda

due salce a Leonello d' Este per andar a levare Maria d' Aragona sua sposa p. 373. 1444. Papa Eugenio IV arma

galce concessigli dalla Repubblica contra i Turchi p. 38o.

1449. Mosse di guerra contra Alfonso re di Napoli. Valore di Vettur Cappello p. 373.

1449. Que'del Zante vengono sotto la protezione della Repubblica p. 373.

1452. La Repubblica conorde in feudo al conduttiere Cristoforo Manruzi da Tolentino alcuni luoghi del Friuli p. 516.

1453. Provvedimenti per l'armata contra i Turchi p. 373. 385.

1453. Caduta di Costantinopoli nelle mani de' Turchi. Pace seguita a' 18 di aprile 1454, p. 385.

2455. Demetrio e Tommaso Paleologhi trattano di ecdere alla Repubblica i loro stati per lo timore de' Turchi p. 373.
1455. Callisto III è eletto pa-

455. Callisto III è eletto papa. Uno degli ambasciatori di obbedienza è Iacopo Loredano p. 385.

1456. Paolo Barbo ed altri chiedono grazia per lacopo Foscari figlio del doge, ch' era confinato alla Canea p. 373.

p. 373.

1457. Vieno deposto per vecchiezza il doge Francesco
Foscari, anche a persuasione di Iscopo Loredano capo de' X p. 385.

1457, usque 1500. Serive la storia Veneta di questi anni Domenico Malipiero, ed è riordinata da Francesco Longo p. 432. 433. 1462. Si reca a Venezia la testa di s. Giorgio martire sta di s. Giorgio martire

c la si colloca nella chiesa si 6. Giorgio magg. p. 37.4. 1463. I Veneziani s'armano contra i Turchi che avevan preso Argo Castello tenuto da ven. nella Morea p. 37.4. Parole di Vettor Cappello verso il doge Cristoforo Moro. ivi.

 1464. E creato papa Pietro Barbo col nome di Paolo IL Uno deglioratorie Vettore Cappello p. 374.
 1465. Sigismondo Malatesta

\$465. Sigismondo Malatesta prende per forza Sparta. Imprese di Iacopo Loredano generalissimo del mare p. 385.
\$465. Nozze di Alfonso II d'

Acs. Nozze di Alfonso II d' Aragona. Dono che fa la Repubblica alla sposa Ippolita Sforza p. 365. 1466. Imprese de'Veneziani a Negroponte, e rotta di Vettor Cappello a Patrasso p. 374.

1467. Iacopo Loredano generalissimo aostituito a Vettore Cappello difende a Negroponte i luoghi tenuti da' Veneziani p. 386.

1468. I espi del Consiglio di X confermano il privilgio per l'affitto della casa di quella donna che gettò il mortajo sopra la testa dell' afficre del congurato Boemondo Tiepolo p. 30. 31. 1470. Federico III imperatore passa per gli stati reneti. Uno

degli oratori è Francesco Giustiniano p. 365. 1470. Nozze del duca Galeazzo Maria Sforza con Buona di Savoja. Dono fatto alla sposa dalla Repubblica

p. 365. 1470-1474. Gnerre de Venesiani in Asia. Vi combatte Coriolano Cippico p. 5 15. 1474. Mattia re di Ungheria è

1474. Mattia re di Ungheria è in lega co'Veneziani contra il Turco. Ambasciatore Franc. Giustinian p. 365 1482. Guerra di Ferrara. Il

celebre Aldo Pio Manuzio stampator veneziano ne abbandona quella città, e si ricovera presso il principe della Mirandola p. 42. 1485. Il Soldano d'Egitto è

1/405. Il Soldano d'Egitto e molesto ai Cipriotti, i quali vengono assicurati dell' armate Veneziane. Generale Frano. Priuli p. 406. 1/408. Per lo timore delle incursioni de' Turchi Francesco Priuli va alla difesa di Cipro p. 409.

di Cipro p. 407. 1488. Rizzo Marino uccisore di Andrea Cornaro è condotto in ferri a Venezia

p. 407. 1488-1489. Catterina Cornara regina di Cipro avendo ceduto il Regno alla Repubblica giugno a Venezia nel a489 a'6 di giugno p. 407. 1489 Guerraintimata da Mattia re di Ungheria a Federico IV imperatore. I Venesiani riescono di comporne gli animi p. 107.

1492. Morte di Innocenzo VIII papa. Andrea Cappelloambasciatore dà ragguaglio dello stato di Roma a quel momento p. 375.

1493. Lega conclusa a'22 di aprile tra il pontefice, la signoria di Venezia e lo stato di Milano p. 375. 1494. Prima stampa di Aldo Pio Manuzio in Venezia

p. 42. 2494. Fondazione della biblioteca de'ss. Giovanni e Paolo per i libri lasciati da frate Gioachimo Turriano p. 21.

1495-1496. I Venesiani s'armano per sedare gli odii tra i Napoletani ed i Francesi insorti in questo tempo p. 240.

po p. 249.
1496. Il merchese di Mantova ammalato raccomanda alla Signoria sua moglic e il suo stato non fidandosi nè del duca di Ferrara, nè del duca di Milano p. 376.

1496. La Repubblica non prende il possesso de' popoli di Taranto per non offendere i patti della lega p. 380, 1497. Si procura dalla Re-

1497. Si procura dalla Repubblica la pace tra Carlo VIII re di Francia e il re Spagna p. 107.

1499. Guerra de veneti contra i Turchi. Alvise Malipiero è incaricato di chiedere navi al gran mastro di Rodi p. 429. Valoredi Vincenzo Polani p. 434.

1501. Fatti d'arme de Veneziani contra i Turchi a Megara, e a Negroponte. Capitano Alvise Loredano p. 380.

p. 300. 2501. 17 ottobre. Il senato concede privilegio ad Aldo Pio Manuzio di usare de' caratteri di stampa da esso nuovamente ritrovati p. 42. 1502. La [Repubblica magnificamente riceve Anna regina d'Ungheria veouta a coczia nel 14 luglio. Angelo Gabriele ne deserive la venuta p. 206. 1508. Il re de Romani passan-

do per il Veroouse chiede alloggio per le soe genti Risposta del Senato p.430.

15ug. La quarantia criminale delibera di ritenere aleuni patrizii entrati contro le leggi nel monastero della

Gelestia p. 195. 1509. Lega di Cambray, Vi milita Pietro Longhena p. 403.

1509 Mese di maggio. Trifon Gradenigo e prigione de' Tedeschi, e se ne libera nel gennajo 1510. p.286. 1509. In maggio Paolo Cap-

pello eletto provveditore dell'esercito rifiuta. Parole del Sanuto relative p. 376. 1509. A' 29 di maggio Alvise Malipiero eletto provvedi-tore a Vicenza rifiuta pre-

ferendo la multa alla perdita della vita p. 430. 1509. In luglio. lacopo Ga-briele capitanio a Belluno è fatto prigioniero dell' im-

peratore, e ne è liberato nel febbrajo 1510. p. 224. 1509. Agli 8 diagosto. Ange-lo Gabriele provveditore in Belluno si ritira in Serravalle ed ivi si fortifica p.

p. 205. 1510. Giulio II assolve i Veneziani dall'ioterdetto, e si unisce in lega con essi contra i Francesi e il duca di Ferrara p. 376.

\$510. Si ricuperano Vicenza e terre vieine. Si rende a' Veneziani il castello di Ficarolo e la Stellata, Si rinforzano le truppe del papa con quelle de Veneziani. Si prende la Concordia. Valore in queste imprese di Paolo Cappello p. 376. 1511. Pongonsi infuga i Fran-

cesi al fiume Secchia, Il

papa ricupera la Mirando-la . Valore in questi incontri dimostrato da Paolo Cappello p. 377.

1511. Vittorie a Sandrigo, e a Soave. Prigionia di Ma-rino Zorzi dottore. Spedi zioni di truppe ec Rela-zioni p. 377. 379.

1511. 24 maggio. Sentenza capitale contro Gasparo Valier eseguita nonostante la opposizione de' parenti ed amici del condannato p. 146, 147.

1511. Nicolo Delfino, Giovanni Trevisan e Pictro Cootarini avvogadori sono cassati dai pubblici impieghi per on eccesso di potere esercitato p. 146.

1512-1513. Impresa di Breseia. Accuse portate contra Paolo Cappello . Misure prese dal senato, e in-nocenza scoperta p. 377. 15:3. Calepino capitano di milizie tedesche è fatto

prigioniero da Francesco Duodo p. 177. 1513. Si spediscono Pietro Balbi e Domenico Trevisan al capitan generale Bartolomeo d' Alviano per consigliarlo intorno alle cose

della guerra p. 389. 1514. L'incendio in Rialto, è descritto da Paolo Giovio nel corpo della sua istoria 342. È accusato Andrea Odoni di arbitrii commessi in occasione di quell'incendio, ed è assolto p. 435. 1515. Andrea Gritti ambascia-

tore si trova a Bologna al momento dell'abboccamento trail re di Fsancia edil papa p. 342. 1515. Adi 6 febbrajo muore

in Venezia Aldo Manusio il vecchio celebre letterato e stampatore p. 44. 1516. Si accorda dal senato

agli eredi del Maouzio di poter continuare ad imprimere con caratteri greci p. 143.

1517. È accettato a' servigidella Repubblica Giovanni di Sassadello bravo condottie-

re p. 378. 1518. Fortificazioni in Corfu. Vi presiedono Paolo Cap-vello 378, e Bernardo Soranzo p. 446.

1518-1519. Si ricostruisce una parte delle mura di Trevigi: Capitano Francesco Mocenigo p. 428.

520. Assassinio di Giovanni de Chialus condottier d'armi francese per opera dial-euni villani di Oriago p.387. 1520. Continuansi le fortifica-

zioni in Corfù p.446. 447. 1520, Trattazioni in Scrato eirca l'armare contro i Turchi , e sul modo di fortificar Candia p. 378.

1521. Parte presa relativamente al legato di Tommaso Talenti a beneficio di un pubblico lettore di logica e di filorofia p. 362. 363. 1521. Disordini nel monisterio della Celestia corretti dal patriarea e da' capi del

Consiglio di X p. 195. 1521. 7 loglio, Feste per la ereazione del doge Antonio

Grimani p. 387. 1521. Si tratta in Senato di unire il campo veneto al francese, e dar danari al redi Ungheria p. 378. 1521. Fortificazioni in Fama-

gosta p. 379.

1522. Si agita in Senato se si debba, o no, dare un im-prestito di danari al re di Francia p. 378.

1523. Si licenzia dalla condotta dell'esercito veneziano Teodoro Trivulzio, attesa la pace fatta coll' imperatore p. 457.

1524. Si elegge a generale dell' armi venete Francesco Maria della Rovere p. 457. 1526-1527. Agostino da Mula provveditore dell'arma-

ta in Romagna riferisce al Senato intorno alle cose della guerra p. 346.

1527. Alla custodia della città di Padova è mandato Alcasandro Contarini p. 235.

santro Contariai p. 23 j. 1527. Differenti opinioni insorte in Senato per la elezione del vescovo di Trevigi p. 378.

1528. Fortificazioni di Udine. Riferte del luogotenente Moro p. 16.

1529. Imprestito generale per le urgenze della Repubblida. Contributori Giovanni Inchiostro p. 263, e Angelo Gabriele p. 205. 1520. Trattasi di armare 50

529. Trattasi di armare 50 galee a difesa dello stato p. 378.

p. 378. 1530. Si accorda ad alcuni Tedeschi di labbricare de mu lini in Venezia senza l'uso dell'acque salse p. 246. 1530. Venuta in Venezia del

dues di Milano. Onori che gli prepara la compagnia de'reali p 366.

1530. Guerra contrai Turchi. Vi muore valorosamente Vincenzo Polani p. 434. 1531-1532. Si forma processo

a paolo Nani accusato di infedetti nel maneggio delle cose della guerra p. 205. 1531-1532, Provvedimenti va-

1531-1532. Provvedimenti varii in Candia riferiti in Senato dal capitanio Contarini p. 235.

1537. Francesco Giustioiano procura indarco la pace tra Carlo V e Francesco I. p. 866.

1537. Guerra contro i Turchi. Giammatteo Bembo assiste l'armate del papa e dell'imperat. p. 319. Alessandro Contarini investe una galea del gran Signoro p. 235. 538. Continoazione della guer-

ra col Turco. E uno de' sopraccomiti Daniele Querini p. 14.

rini p. 14. 1539. Difesa di Cattaro dagli assalti del Barbarossa per merito di Giammatteo Bem-

bo p. 319. 1538, La guerra de Veoeziani

contra il Torco è descritta da Antonio Longo p 431. 1539. Si armano in Candia 25 galee per opporsi al caso di movimento per partede

Turchi. Capitano Aleasandro Gostarini p. 235. 1540 Pace col Turco p. 235. 1547. Il re di Francia deside-

ra di unirsi in lega co' Venez. contra Carlo V p. 3ri6. 1551. Si sta preparando nuova armata contra i Turchi.

armata contra i Turchi.
Vi è sopraccomito Francesco Duo-lo p. 177, e lanopo
Celsi p. 204.

1557. 11 decembre. Decreto del Senato che da provvedimenti ondeallontanare il fuoco dalle polveriere dell' Arsenale p. 196. – 1559. Guerra contro i Turchi.

Impresa di Pandolfo Morosini a Durazzo, per cui è chiamato a render conto dinanzi al Senato p. 204. 1561, 19. agosto. Decreti di

Senato che sopprimono l' Accademia della Farna, e ne puniscono i direttori p. 53. 54.

1564. Operazioni ordinate farsi sul fiume Sile. Uno de' giudici è Giammatteo Bembo p. 320.

1568. 1569. Decreti del Consiglio de'X. contro i truffatori a danno del duca di Brunswich p. 477. 478.

r 56g. Disputazioni in Seoato circa la pubblicazione della Bolla In Coena Domini p. 498. 1560, 14. settembre. Incendio

nella polveriera dell' Arsenale per eui molti edificii pubblici e privati sono danneggiati p. 196. 199. 1569. Guerra contra il Turco. Comandante delle galezzze è Francesco Duodo

p. 178. 1570. Viocenzo Alessandri è spedito al re Tamas di Persia onde indurlo a prender le armi contra il Turco p. 423. 1570. Continuszione della guerra contra il Turco. Presa del eastello di Sapputò e di altri luoghi occupati di Corari p. 204. Perdita di Neonia p. 178. Retano vittime de Turchi Pietro Albino gran cancellirer di Cipro, Nicolò Dandolo, ed altri Veneziani 334. Esto croico di Belliandra Maraviglia e di altre Gipriotte p. 134.

1570. Per denari esborasti onde sostenere la guerra col Turco. Francesco Priuli è eletto procuratore di san Marco p. 438.

1571. 7. ottobre. Vittoria alle Curzolari. Valore di Fraoc. Duodo p. 178. Vi muove Franc. Bon p. 400. 401. 1572. La guerra di Cipio dal 1569 al 1572 è descritta

1569 al 1572 è descritta da Nicolò Longo p. 433. 1574. 6. aprile. Morte succeduta in Roma di Paolo Manuzio celebre Veneziano letterato p. 55.

1580. Si instituisce in Venezia il Seminario Gregoriano p. 438. 1584. Maria d'Austria passa

per gli Stati della Repubblica p. 438. 1592. Piani per la edificazione della Fortezza di Palma.

Provved. Francesco Duodo. p. 178. 2597. 28. ottobre. Aldo Manuzio il giovane Veneziano

letter, muore in Roma p. 64. 1605. La repubblica spedisce Nicolò Contarini a Roveredo per istabilire i confini p. 288

ni p. 388.
1655. 1666. Interdetto di Paolo V. Relazione sugli interesis di Spagna relativi p.
408. 409. Gaspare Lonigo
ne serive la Storia 130.
Palgeosio Manfredi ne predica e ne serive cootro p.
236. 238. Si epilora quale
sia il seotimento di Enricol Vi intorno a queste controversire p. 438.

1610. Nel mese di aprile. Nasce in Venezia Pietro Ottoboni che fu poi papa Alessandro VIII p.102.103.

1610. 5. luglio. Fulgenzio Manfredi veneziano è bruciato in Roma come eretico p.

296. 297. 2615. Si tratta in Senato di muovere guerra agli Austriaci per le piraterio de-

gli Uscocchi p. 288.
1615. Si rivedono le fortificazioni dello Stato, e particolarmente quelle di Peschiera p. 288.

striaci. Vi milita Giambatista Goneme p. 255.

1616. Opinioni in Scnato per far la guerra alla Spagna in favor del duca di Savoja p. 288. 1617. Continuazione della

guerra contro gli Austriaci.
Vi è provveditore in Campo Nicolò Contario i p.298.
1617. Descrive la guerra tra i
veneziani e gli arciducali
Faustino Montesso p. 225.
Neactive anche un opuscolo

Matteo Andrighet, p. 170. 1618. Pace tra' Veneziani e gli areiducali. Commissarii Girolamo Giustinian p. 199 e Nicolò Contarini p. 288.

1619. Si fa nna nuova rivista delle piazze dello Stato preparandosene i mezzi di ditesa p. 288.

1628. Proposizioni per la regolazione del Consiglio di X p. 288.
1629. Morte del doge Giovan-

ni Cornaro p. 288.

1630. 19 gennaio. Si clegge a doge di Venezia Nicolò Contarini p. 288.

1630. 1631. Pestilenza in Venezia. Prancesco Lazzaroni serive un libretto analogo p. 182. Si fa voto di erigere un Tempio p. 288. Di questo avvi un integlio in rame p. 267. Memoric analoghe nella chiesa di s. Angelo p. 124. 123. 125.

1631. v. aprile. Muore il doge Nicolò Contarini e nel 6 aprile gli succede France-

sco Erizzo p. 288. r639. Un incendio consuma di nuovo la chiesa di sant'

Agostino p. 5. 7. 1645. Decreto del Consiglio di X che non permette la pubblicazione della Storia Veoeziana di Nicolo Con-

tarini doge p. 2400.
1647. Guerra di Candia. Vi muore Vettore Cappello p. 380. L'assedio e liberazio ne di Sebenico è descritto da Virginio dalla Spada p. 106. 234.

1648. Continuazione della guerra di Candia. Uno de governatori di nave è Giannantonio Muazzo p. 390. 1657-1658. Continuazione del-

la guerra. Assedio di Praga. V'interviene il militare Francesco Alberti p. 164. 1668. Continuazione della guerra. Vi muore il venturiero Francesco Pisani p. 229.

1669. Giannantonio Muazzo scrive la guerra di Candia dal 1648. al 1669. p. 390. 391. 394.

1669. Il vice re di Napoli consegna alcune munizioni al residente della Repubblica Veneta per mandarle in Candia p. 287.

1671. È ammessa al reneto patriziato la famiglia Orsini p. 302.

1674. Sono banditi aleuni patrizii per essere entrati molentemente nel monast di s. Ant. di Torcello p. 230. 1684. Lega contro i Torchi. E celebrata dal p. Stefani nel libro: Faro della fede

p. 26. 106. 1684. Guerra contro i Turchi in Morea. E governatore di Galeazza Marco Pisani p. 229. È volontario in armata Nicolò Pisani, c interviene a varii fatti 229. È venturiero Bartolommeo Contarini p. 141. 1684. Acquisto di s. Maura, Corone, Colamata, Atene. Cap. Nicolò Pisani p. 229. 1684. Le rovine de' Tmehi

sono celebrate da un'accademia p. 424. 1685. Acquisto di Zarnata.

Provveditor Bartolomeo Contarini p. 141. militare Marco Pisani p. 229 1686. Assedio di Napoli di Ro-

maoia. V'interviene Marco Pisani p. 229.

1686. Ernesto duca di Bronscvich in Venezia da giuochi e feste pubbliche. Sono descritte in apposito libro p. 165.

1687. Conquista di Lepanto e Patrasso. Vi militano Marco Pisani p.220, e Francesco Muazzo p.395. 8688 La sacra lega. Orazioni

relat. scritte dal Mutip. 25. 1688. Assedio di Negroponte. Militari Marco e Nicolò Pisani p. 229, e Nicolò Marcello p. 230.

1689. 6 ottobre. Pietro Ottobon veneziano è eletto papa col nome di Alessandro VIII p. 103.

1689. Alessandro VIII spedisec al doge Francesco Morosini lo stocco e il pileo militare p. 104.

1690. Acquisto di Metelino. Valoro di Bartolommeo Contarini p. 141.

1690. Il capitano delle galenzze Marco Pisani si costituiscenelle carecri per inobbedienza alle commessioni del generalissimo p. 229, 1691. I lebbrajo. Muore in

Roma Alessaudro Vill sommo pontefice p. 102. 105. 1691. 15 droembre. Decreto del Senato che ordina la cancellazione delle Inserizioni erette in Terraferra 3'rappresent, veneti p. 476.

1694. In febbrajo . Combattimento a Scio fra l'armata veneta e la turchesca . Relazione di essa p. 141. Vi muore Nicolò Pisani p.229. 1605. Fortificazioni fatte da' veneti nella Licaonia. Descrizione che ne fa il co-

lonnella Muazzo p. 395. 1695. Innucento XII da 25 mila scudi alla Repubblica

in soccorso della guerra di Morea, e due vascelli p.489. 1696. La guerra de Veneziani contro i Turchi dal 1684 al 1696 è descritta dal colonnello Francesco Muazzo

p. 395. 1709. 18 febbrajo. Decreto ehe proibisce le caccie di Tori nella corte di s. Rocco. Storia di queste caccie in Venezia p. 467. e seg.

1721. Si ammette alla nobiltà veneta la \*famiglia Conti

p. 392. principe primogenito del re di Polonia Caccia di tori eseguita. Quadro ehe la rappresenta p. 469: 1748. La Repubblica riceve in

dono dalla famiglia Capellari vicentina gli alberi genealogici delle case patrizie veneziane p. 4-5. 1758. Si ristaurano le pubbli-

che fabbricho de' forni nell' isola di s. Elena p. 488.

1767. Venuta in Venezia di Carlo Eugenio duca di Wirtemberg p. 469.

1782. Giungono in Venezia i conti del Nord. Feste date. descritte dalla contessa di

Rosenberg p. 463. 1785. Si dissotterra la colonna d'infamia già cretta a Bocmondo Tiepolo nel 131o.

1784-85. Spedizione del gene-rale Angelo Emo. Vi si arruola nella milizia Giam-

batista Armani p. 49% 1793. Contagio sviluppatosi nell'isola di Poveglia. Prov-vedimenti e descrizione fattane da Lorenzo Allugara p. 158.

1797. 4 maggio. Il Maggior Consiglio ordina l'arresto dei tre Inquisitori di Stato ande saddisfare alle ricerche del gener. Bonaparte p.516. 1797. Democrazia veneta. Si

propone di onorare la memoria di Boemondo Tiepolo. Scritti su questo pro-

posito p. 35 39. striache in Venezia. Omelia analoga p. 262.

1805. 1906. 1807. 1808. 1810. Decreti per cui si sopprimono o si concentrano le chiese e monasteri delle città ed isole di Venezia p. 5. 77. 101. 121. 196. 246. 283. 354. 418.

1807. Si trasporta la sede patriarcale di a. Pietro di Castello nella Basilica di s.

Marco p. 92. 1810. Il primiceriato di s. Marco cessa colla morte dell' ultimo primicerio Luigi Foscari p. 92.

1813-1814. Blocco di Venezia Si fabbricano mulini a mano nella soppressa chiesa di s. Appollinare p. 246. 1813. e seg. usque 1819. Progetti e scritture relative a'

fiumi e lagune di Venezia p. 156. 157. 158. 1823. 23 marzo. Decreto che per la conservazione del

palazzo ducale ordina la traslocazione di tutti gli of-ficii pubblici in altri stabilimenti p. 78. 830. In novembre. Si cele-

bra in Venezia l' anno ducentesimo dalla fondazione del tempio della Salute per la liberazione dalla pestilenza 1630 . Scritti analo-

ghi p. 123. 124. 1832. Nel mese di maggio. Si arricchisce il palazzo duca-le di tutti i dipinti levati da soppressi monasteri e chiese ch'erano depositati in altri luoghi p. 285.

# TAVOLA GENERALE

# DELLE CHIESE ED ALTRI LUOGHI SACRI E PROFANI

OVE ESISTONO O ESISTEVANO LE INSCRIZIONI CONTENUTE IN QUESTO TERZO VOLUME.

| CALLE della Madonna a s. Apollinare pag. 270 |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| della Madonna a s. Angelo 188                | di s. Maria Nova 281. 499              |
| dell' Olio a s. Apollinare 273               | di s. Provolo \$11. 512                |
| del Campanile ivi 271. 272                   | di s. Scolastica 78                    |
| di mezzo al ponte storto ivi 273             | di s- Sercro 97, 512                   |
| Larga a s. Lorenzo e s. Serero 102           | CORTE di s. Marco 466, 467             |
| CAMPIELLO del Remer a s. Agostino 36         | de' Preti a s. Apolliuare 27 s         |
| CAMPO e calle a s. Agostino 41               | di s. Rocco 467                        |
| - di s. Maria Nnova 318                      | FONDAMENTA - Day 1                     |
| di s. Maria Maggior 465                      | FONDAMENTA e Ponte di s. Maria Maggio- |
| di s. Angelo 185                             | re 465, 466                            |
|                                              | de' Cereri 466                         |
| CASA del Primiceriato 84                     | PALAZZO Albritzi 274                   |
| sul Ponte di s. Stefano 187                  | Boldù al Ponte Cavanis 107             |
| Dedo o de' Mercanti 274                      | SCUOLA di s. Apollonia 92              |
| CASE Arbosani o della Misericordia 273       | dell' Assunta alla Celestia 238        |
| CHIESA di s. Agostino 3. 476. 553            | dell'Assunta a s. M. Maggior 465       |
| di s. Angelo s19. 483. 515                   | de'Speciali o Mandoleri 271            |
| - di s. Apollinare 243. 486.                 | de' Tagliapietra 271                   |
| della Celestia 193. 495. 515                 | de' Zoppi 186, 187                     |
| di a. Elena 353. 488. 514. 518               | TRIBUNAL Criminale 92                  |
| de'ss. Filippo e Giacomo o s. Apol-          | A terror an oriminate 92               |
| ue sa rimppo e Giacomo o s. Apoi-            |                                        |
| lonia 75, 488.                               |                                        |

## TAVOLA DELLE CHIESE

Già descritte nel primo e secondo volume delle quali si torna a far menzione : nelle giunte al presente terzo volume,

S. Agnese pag. 476

S. Antonio 485

S. Basilio 486

La Certosa 481 516

Il Corpus Domini 486

La Croce 488

S: Domenico 488

S. Gregorio 489

S. Lorenzo 489

S. Maria dell' Orto 5n3

S. Maria de' Servi 505 e seg. e 517

S. Marina 511

S. Sebastiano presso s. Lorenzo 495

S. Zaccaria 512, 513, 515

## INCISIONI IN RAME

# IN QUESTO TERZO VOLUME.

Colonna di Bajamonte Tiepolo e profilo di uno degli stipiti della sua casa a s. Agostino pag. 38

Lapida del piovano Giovanni Ricco a s. Angelo pag. 140

Impresa di Giammatteo Bembo a s. M. Nova pag. 3:8 Monumento di Alvise Malipiero a s. M. Maggior pag. 429



